

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

## **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





2989 d. 13





2989 d. 13





•

|  |   | • |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  | • |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |

| • |
|---|
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |

03. ord (lusted)

# P. VERGILI MARONIS

# 75.

# OPERA

AD OPTIMORUM LIBRORUM FIDEM EDIDIT PERPETUA ET ALIORUM
ET SUA ADNOTATIONE ILLUSTRAVIT DISSERTATIONEM DE
VERGILI VITA ET CARMINIBUS ATQUE INDICEM RERUM
LOCUPLETISSIMUM

ADIECIT

# ALBERTUS FORBIGER.

PARS I.

BUCOLICA ET GEORGICA.



\* EDITIO QUARTA
RETRACTATA ET VALDE AUCTA.

LIPSIAE
SUMPTUM FECIT ET VENUMDAT I. C. HINRICHS.
MDGCCLXXII.

Proposition et Dissertatio de Vergili vita et carminibus volumini tertio adiicientur.

|  |   | • |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  | • |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |

# P. VERGILI MARONIS OPERA

AD OPTIMORUM LIBRORUM FIDEM EDIDIT PERPETUA ET ALIORUM ET SUA ADNOTATIONE ILLUSTRAVIT DISSERTATIONEM DE VERGILI VITA ET CARMINIBUS ATQUE INDICEM RERUM LOCUPLETISSIMUM

ADIECIT

# ALBERTUS FORBIGER.

PARS I.
BUCOLIGA ET GEORGICA.



EDITIO QUARTA
RETRACTATA ET VALDE AUCTA.

LIPSIAE
SUMPTUM FECIT ET VENUMDAT I. C. HINRICHS.
MDCCCLXXII.



# P. VERGILI MARONIS

# BUCOLICON

LIBER.

# ECLOGA I. TITYRUS.

# ARGUMENTUM.

Huius carminis conscribendi ansam dedit publica illa Italiae superioris calamitas, qua etiam Vergilium afflictum, postea tamen liberatum esse, in Diss, de Verg. vita et carmm. p. XVIII. notaque 23. exposuimus, et sub Tityri persona suam ipsius fortunam poëta adumbravit. Fingit enim Meliboeum, pastorem agris suis ab Octaviani veteranis expulsum et cum capillarum grege ante se acto domo emigrantem, incidere in Tityrum, alium pastorem in communi calamitate prorsus securum et tranquillum, quem miratus eius sortem a sua plane diversam interroget, cui tandem eam acceptam referat. Narrat igitur Tityrus v. 10 sqq., quomodo et a quo agros suos gregesque salvos recuperaverit et libertatis consequendae causa Romam profectus a domino obtinuerit, ut gregem libere ac tranquille pascere posset, unde etiam apparet, Tityrum putandum esse unum e servis a domino in fundo suo habitas et quidem aetate iam provectiorem (cf. v. 29 sqq. ibique adnot.) Post hanc Tityri narrationem alter contra de malis ac molestiis migrationis suae conqueritur (v. 46 sqq.). Subsistit dialogus in eo, ut Tityrus miserum ex-

sulem in tugurio suo pernoctare iubeat.

Quod eclogae argumentum a carminis pastoricii natura, verum si loqui volumus, alienum satis comprobat ea, quae de Bucolicorum Vergil, indole in Diss. de Verg. vita et carmm. p.XXVI. disputavimus. Apparet enim, poëtam hoc carmine id maxime spectasse, ut Octaviano, qui fundum ipsi restituerat, dum vicini agris suis exturbabantur, gratum animum testificaretur, quare etiam Tityrus libertatem Romae acceptam obiter tantum commemorat et totus fere versatur in significanda laetitia ex agro sibi servato percepta, cum manumissio eatenns modo ad poëtam pertineat, quatenus ei nunc libere, quae velit, calamo agresti ludere liceat (cf. v. 10.); quamquam omnino non opus est, ut eiusmodi allegoria per totum carmen strenue servetur atque ad omnes versus et singula verba pertineat. Ceterum carmen auctumno a. 713. scriptum esse, ex v. 71 et 80 sq. (ad quem vid. adnott.) probabiliter collegit 11. Vossius. De tempore autem, quo singulae Eclogae conscriptae videantur, quarum secunda, tertia, quinta et septima certa temporis indicia non continent, vide quae in Diss. de Verg. vita et carmm. nota 19. et in Argumentis iis praemissis disseruimus. Ante hanc Eclogam iam scriptas esse secundam, tertiam et quintam, ceteras vero hoc ordine secutas esse, ut ei succederent nona, quarta, sexta, octava, septima et decima, dubitare non possumus. Cur autem, cum in unum collecta ederet haec carmina Vergilius, a temporis, quo conscripta sunt, ordine recederet, causae suberant satis idoneae. Eclogam primam, unde se exorsum esse in edendis his carminibus auctor ipse testatur Geo. IV. extr. (Tityre, te patulae cecini sub tegmine fagi: cf. etiam Ovid. Am. 1, 15, 25. Tityrus et segetes Aenciaque arma legentur), haud dubie propterea in principio posuit, quod ea versatur in Octaviani Augusti beneficio aliquo celebrando (cf. v. 6. sqq., imprimis v. 9. et 10.), quo ipsi facultas data crat haec carmina ludendi; simul vero etiam quod videbat, hac potissimum Ecloga gratissimam exhiberi vitae pastoriciae imaginem, quae legentum animos statim ab initio his lusibus

Eclogis ordinandis hanc rationem secutus videtur, ut, servato quantum fieri posset temporis ordine, amoebaeis\*) carminibus (I, III, V, VII, IX) interponeret non amoebaea (II, IV, VI, VIII), quod iam Wagner. (ad Spohnii Prolegg. p. 49.) intellexit, qui carmen VIII. specie magis, quam re, amoebaeum esse memorat, nonum autem carmen ideo proxime ante decimum et ultimum positum censet, quod ob commemorata alia quaedam carmina bucolica (cf. v. 23—29. et 39—50.), quae ab hac collectione exclusa sint, locus in inso prope exit poperis et maxime convenirat.\*\*) in ipso prope exitu operis ei maxime conveniret. \*\*)

\*) Cf. nota Argumento Eclogae III. adiecta.

\*) Cf. nota Argumento Eclogae III. adiecta.

\*\*) Praeterea cf. quae de huius Eclogae argumento et personis in ea prodeuntibus disputavit Niederstein. in Quaest. Verg. (Progr. Emmeric. 1847.) p. 2 sqq. De strophica autem, quae sumitur, huius et sequentium Eclogarum omnium ratione vide quae Gebauer de poët. Graec. bucol. imprimis Theoer. carmm. in Eclogis a Verg. expressis I. p. 117 sqq. (et de prima quidem p. 133., de II. p. 120., de III. p. 131., de IV. p. 117., de V. p. 125., de VI. p. 118., de VII. p. 132., de VIII. p. 124., de IX. p. 130., de X. p. 121.) contra Ribbeckium (Annal. phil. et paed. LXXV. p. 65. sqq.) potissimum docte disputavit. Nos hanc strophicam rationem non nisi in Ecl. VIII., ubi clarissime sub oculos cadit, accuratius indicavimus. De ceteris, si forte sextam exceperis, iudicium plus minusve incertum est et lubricum.

# MELIBOEUS. TITYRUS.

#### MELIBOEUS.

Tityre, tu patulae recubans sub tegmine fagi Silvestrem tenui Musam meditaris avena:

<sup>1.</sup> patulae, late patentis ideoque umbrosum tegmen praebentis. Sic Cic. de Or. 1, 7, 28. platanus, quae ad opacandum locum patulis est diffusa ramis. Cf. etiam Ovid. Met. VII, 622. patulis rarissima ramis quercus. ibid. I, 106. quae deciderant patula Iovis arbore glandes. Eleg. ad Messal. 17. viridi patulae sub tegmine quercus (quos locos de quercu agentes accuratius respondere Theocriti XII, 8. σπιερη φηγή, quam Vergilii fagum, docet Gebauer Progr. Quatenus Verg. in epith. imitatus sit Theocritum p. 11.) Ceterum cf. Ecl. II, 3. - sub tegmine fagi, ut apud Lucr. II, 662. et Cic. N. D. II. 44, 112. (ex Arateis) sub tegmine cacti. Erant autem prope Mantuam et in agris Vergilii veteres fagi. (Cf. Ecl. II, 3. III, 12. IX, 9.), neque haerendum esset in eo, si hodie post XVIII saecula nullae amplius fagi prope Mantuam reperirentur, quod sunt qui temere sumant. (Cf. tamen Coningtonis Exc. p. 113.) Nam haud dubie etiam Vergilii aetate non admodum multae fagi in illa regione erant, quare veteres illas in suo agro conspicuas tamquam insigne cius decus aliquoties commemorat poëta. Ceterum hoc totius operis bucolici principium (cf. Argum, huius Ecl. sub finem) respexit poëta ipse, Georgicon libros his verbis finiens: Tityre, te patulae cecini sub tegmine fagi, praeterea autem Calpurn. Ecl. IV, 62. et 163., auctor Eleg. ad Messal. 17. et poëtae Anth. Lat. Burm. I, 147, 2. 178, 131. et II, 197, 1. ad Messal. 17. et poëtae Anth. Lat. Burm. I, 147, 2. 178, 131. et II, 197, 1.

— 2. silvestrem Musam, i. e. carmen pastoricium, ut Ecl. III, 84. rustica et Ecl. VI, 8. agrestis Musa. (Cf. etiam Lucr. IV, 591. et V, 1397.) Per silvas enim et saltus Itali aestate greges pascunt et propter umbrarum frigora et ob herbas pecori salubres, quae in montibus saltuosis proveniunt. Cf. Ecl. IV, 2. sqq. VI, 2. et Aen. Procem. 2. egressus silvis. Musam autem pro carmine positam videmus non solum apud Lucr. IV, 591. Fistula silvestrem ne cesset fundere Musam, ex quo fonte omnis hic versus profluxit, et Calpurn. VIII, 27. Secl quia tu nostrae Musam deposcis avenae, qui Vergilium imitatur, sed etiam apud hunc ipsum Ecl. III, 84. VIII, I. et 5. apud Hor. Sat. II, 6, 17 et alibi. Quinctil. IX, 4, 86. hunc locum memoriter tantum laudans agressem - - Musam exhibet. — Musam meditaris,

Nos patriae fines et dulcia linquimus arva; Nos patriam fugimus: tu, Tityre, lentus in umbra Formosam resonare doces Amaryllida silvas.

TITYRUS.

O Meliboee, deus nobis haec otia fecit.

i. e. carminibus pangendis studes. Meditari enim est Graec. μελετάν, unde ortum videtur. Conf., si tanti est, Wakef. ad Lucr. VI, 111. Aptissime autem dici hoc voc. de pastore, qui solus sub fago iacens non carmina nota canat, sed novos modos excogitet, vere docet Iahn. Cf. etiam Ecl. VI, S. et Plin. H. N. X, 29, 43. Meditantur aliae (lusciniae) iuniores versusque, quos imitentur, accipiunt cum adnott. ad Ecl. V, 14. Theocr. VII, 51. codem sensu utitur verbo ἐκπονεῖν. — tenui avena. Fuerunt, qui tenui ad genus carminis bucolici humile et tenue referrent; sed potius ornans est avenae ephitheton ex natura calami petitum, ut in procemio Aeneidos v. 1. avenae ephitheton ex natura calami petitum, ut in procemio Aeneidos v. 1. gracilis avena. Eandem sententiam poëta Ecl. VI, 8. ita variavit: Agrestem temi meditabor arundine Musam. Avena pro fistula pastoricia (quae commemoratur Ecl. III, 22.), ut infra v. 10. calamus, Ecl. VI, 8. arundo, Ecl. II. 36. V. 85. cicuta et Ecl. III, 27. cum contemptu stridens stipula. (Cf. etiam Gebauer de poët. etc. I. p. 14.) Sic Tibull. II, 1, 53. arenti primum est modulatus avena Carmen. id. III, 4, 71. Sed perlucenti cantus meditabar avena, et Martial. VIII, 3, 21. Angusta cantare licet videaris avena. Cf. etiam Calpurn. Ecl. VIII, 27. et epigr. Anth. Lat. Burm. II, 193, 1. Tityrus agresti modulatus carmen avena. Hac fistula autem meditari carmina recte licetus rastor, uni es utitur ad procemia vel etiam ad embolia inter singulas. dicitur pastor, qui ea utitur ad procemia vel etiam ad embolia inter singulas actur pastor, qui ea utitur ad procemia vel etiam ad embolia inter singulas strophas canenda. Cf. de ea Lersch. Ant. Virg. p. 256. et Ladew. Praef. p. 15.—
3. patriae, fundi paterni. — dulcia linquimus arva. Cf. Halieut. fr. in Wernsd. Poet. L. min. I. p. 180 patriae sola dulcia linquis; dulcia antem i. q. nobis cara et dilecta, quia ibi nati et educati sumus. Cf. adnott. ad Geo. II, 511. — 4. Nos patriam fugimus; nam fugere (φείγειν) etiam ii dicuntur, qui vel sponte vel iussi in exsilium migrant. Cf. Hor. Od. I, 7, 22. II, 16, 20. Quinct. Inst. VI, 1, 19. et de subst. fuga Cic. de Or. III, 3, 9. Ovid. ex Pont. II, 8, 68. Tac. Ann. III, 24. XIV, 64. Ceterum hac notione per gradationem aliquam repetita egregie depingitur affectus hominis, qui patria excedere coactus cum summo desiderio et dolore patrios agros respicit (cf. etiam infra ad v. 74. adnotata) et propterea hene oppositur pastori, qui lentus in umbra canit puellam amatam.—
lentus, otiosus, securus. Cf. Aen. XII, 237. Liv. XXII, 14, 7. Ovid.
Tr. II. 514. Tibull. IV, 11, 6. Mart. II, 46, 7. et auctor carm. in Anth.
Lat. Burm. V, 46, 1. (loci nostri non immemor). Heins. ad Ovid. Her.
XIX, 81. Broukh. ad Tib. I, 5, 45. Drakenb. ad Silium XII, 567. Orell. ad
Hor. Od. II, 16, 26. — 5. Cf. Theocr. III, 6. et IV, 38. xactsora Anacollis, et vid. adnott. ad Ecl. II, 17. Sensus: Saepe in silius canis Amaryllida, amicam tuam et contubernalem. Nam servis fidelibus sibique caris et acceptis domini coniungebant servas contubernales, quibuscum viverent quasque pro uxoribus haberent. Cf. Varro R. R. I, 17. Colum. I, 5. 5. XII, 1, 3. Petron. c. 57. 70. 96. etc. — Formosam. Ribbeck. (qui conf. in Proleg. p. 434.) Aspri p. 115, 18. Keil. auctoritate scripsit Formossam, quod tamen recte reiecerunt Serv. et alii Gramm. Cf. Schneideri Gramm. Lat. I. p. 457. Wagn. Orth. Verg. p. 458. et Schmitz. in Mus. Rhen. XI. p. 301. — resonare doces Am. silvas, i. e. facis, ut Echo, quae frequens est in silvis, amicae nomen referat. — 6. deus. Tityrus, grant toti familiae in villa domini (Varvilli) praefactus sive villiens. sub caine ervus toti familiae in villa domini (Vergilii) praefectus sive villicus, sub cuius persona ipse latet poëta, Romam ivisse fingitur, ut a domino manu mitteretur simulque de agris huic restituendis cum Octaviano ageret (ut etiam Ecl. IX. Meliboeus Vergilii heri nomine alia agit.). Patet igitur, per deum (ut infra v. 42. per iuvenem) intelligi Octavianum Caesarem, qui Vergilio praedium paternum servaverit vel restituerit, poëtam vero, cum heri et erri personas mire iunxerit et confuderit, etiam hunc deum a domino Tityri (i. e., si altius în rem înquirimus, se ipso) non satis discrevisse. Noli

Namque erit ille mihi semper deus; illius aram Saepe tener nostris ab ovilibus imbuet agnus. Ille meas errare boves, ut cernis, et ipsum Ludere, quae vellem, calamo permisit agresti.

MELIBOEUS.

Non equidem invideo; miror magis: undique totis Usque adeo turbatur agris. En, ipse capellas

quo demum post mortem a. u. 767. senatus consulto collocatus est (cf. Tac. Ann. I, 11.), quamquam iam ab anno 725. deus et appellari et coli coeptus atque Pergami et Nicomediae templa sibi extrui passus (ut Spohn. ad v. 43. docet); sed potius de satis noto veterum usu, ex quo vir divinitus de aliquo meritus non solum deus ei nuncupabatur (cf. Hor. Serm. II, 6, 52. Deos quoniam propius contingis, i. e. Octavianum, Maecenatem, Agrippam etc. Čic. p. red. ad Quir. 5, 11. P. Lentulus, parens, deus, salus nostrae vitae, et adnott. ad Ecl. IV, 15., omnino autem Aen. V, 391. Cic. Or. I, 23. in. II, 42. Calpurn. Ecl. I, 46. Avien. descr. 603. et similes loci), verum etiam inter Lares colebatur (cf. Hor. Od. IV, 5, 33 sqq. ibique Iani, Voss. ad h. l. et quae infra ad v. 43. adnotavimus.) — otia, securitatem inter tantes turbas at turbus tellios. Voss. ad h. 1. et quae infra ad v. 43. adnotavimus.) — otia, securicavem inter tantas turbas et tumultus bellicos. — 7. illius, correpta penultima. Cf. Geo. I, 49. 452. Aen. I, 16. 114. V, 534. VI, 396. XII, 648. — 8. tener agnus, saepissime legitur. Cf. Ecl. (I, 21.) III, 103. Calpurn. IV, 102. Stat. Theb. VIII, 577. Sic etiam tener haedus Lucr. VII, 10. Hor. Od. III, 18, 5. Ovid. Met. XIII, 791. Calpurn. VII, 10. (Catull. XVII, 15.) et tener vitulus Hor. Od. IV, 2, 54., quos locos collegit Gebauer Progr. p. 15. — nostris ab ovilibus agnus, i. e. ab ovili nostro veniens, ex ovili nostro sumptus. Vide Geo. II, 2. 243. III, 2. 33. Aen. I, 160. 730. III, 647. VII 647. et similes locos, ubi Praepositio a. ab indicat locum, unde aliquid VII, 647. et similes locos, ubi Praepositio a, ab indicat locum, unde aliquid prodiit, cui aliquid est desumptum. (Cf. praeter alios imprimis Hand. Tursell. I. p. 19.) Sic Tibull. II, 1, 57. a pleno memorabile munus ovili, Dux pecoris hircus. Idem I, 10, 26. sine Praepositione dixit: Hostia erit plena rustica porcus hara — nostris. Sie secundum Voss. et Spohn. villicus loquitur de iis, quorum cura sibi, possessio domino erat, ut Ecl. IX, 2. 12. 30. — imbuet, sanguine suo, i. e. victima cadet. Heyn. laudat Theocr. Epigr. I, 5. Βωμὸν σαίμαξει χευπὸς τράγος οὐτος ὁ μαλλός. — agnus. A pauperrimis porcellus, ab hominibus in re modica constitutis agnus, a locupletioribus vitulus Laribus solebat immolari; ut iam ex agno, pretiosissima, quam posset offerre, hostia, Vergilium de praedii sui mediocritate coniecturam capi voluisse recte suspiceris. Aptissime comparat Voss. Tibulli locum I, 1, 21. Tunc vitula innumeros lustrabat caesa iuvencos: Nunc agna exigui est hostia magna soli. Ceterum Calpurn. Ecl. II, 67. hunc locum sic imitatur. Nec fore areata misus caesa si constitutione. cum sic imitatur: Nec fore grata minus, quam si caper imbuet aras. Cf. etiam id. V, 27. tepidos tunc hostia cultros Imbuat. — 9. ipsum Burm. male coniungit cum *ludere* (i. q. ipsum lusum): ad pastorem potius referendum esse, qui gregi opponatur, iam Heyn. vidit. *Ludere*, Gr. παίζειν, quod dicitur de omni re non operosa et gravi, hic est animi causa cantare. Cf. Ecl. VI, 1. Geo. II, 386. IV, 565. Catull. L, 4. Ovid. Trist. II, 491. V, I, 7. Calpurn. Ecl. IV, 20. etc. — calamo. Vide supra ad v. 2. adnott. — 11. Verba Non equidem invideo hinc repetiit auctor trag. ex centonibus Vergil. conflatae in Burn. Anth. Lat. I, 178, 77.—magis, i.e. potius, immo. Spohn. conferri iubet Stat. Achill. [ita enim pro Theb. legendum] I, 141. sed longum cuncta enumerare, vetorque. Trade magis; cui loco adde Suet. Aug. 31. Sextilem mensem e suo cognomine nuncupavit magis quam Septembrem, quo erat natus. Sensus igitur: Non tam invideo, quam miror tuam sortem. — 12. totis--turbatur agris, a militibus veteranis. Minus commode Voss. de turba fugientium accipit, quem iure reprehendit Wagn. Pro turbatur aliquot Codd. praebent turbamur. Sed vulgatam lectionem, iam a Servio defensam, confirmat ctiam Quinct. Inst. I, 4, 28. auctoritas. Turbare autem absolute usurpatum pro turbas ciere legitur etiam Aen. VI, 858. Ter. Hec. IV, 4, 12. Eun. IV, 3, 7. Cic. Sull. 20, 57. Varr.

10

Protinus aeger ago; hanc etiam vix, Tityre, duco. Hic inter densas corylos modo namque gemellos, Spem gregis, ah! silice in nuda conixa reliquit.

15

R. R. III, 17. Tac. Ann. III, 47. IV, 1. alibi. Ceterum sententiae proprie per nam vel cum connecti debebant, cum sensus sit: miror, te tam tute et tranquille agere, cum tantae undique in nostris agris turbae et calamitates exortae sint, cum immissi in nostras possessiones coloni agros nostros ocexortae sint, cum immissi in nostras possessiones coloni agros nostros occupent nosque depellant; vocabulis autem adeo, (quod proprie initio periodi ponendum erat, hic autem poëtarum more postponitur), tantus, talis, is (protantus et talis) similibusque (ut Graec. τόσος, τοῖος), cum explicandi vim habeant, haud raro duae periodi ita coniunguntur, ut nam commode possit omitti. Cf. etiam Geo. I, 449. Aen. V, 404. 802. VII, 447. IX, 132. XI, 548. XII, 831. Catull. III, 15. Plaut. Menaech. prol. 16. Cic. pr. Sext. 16, 38. in Cat. IV, 11, 24. Liv. XXII, 27, 4. et similes locos. — En respondet Theocriti ἡνίδε. Cf. infra v. 71. Ecl. V, 65. VI, 69. VIII, 7. cum Ecl. II, 46. III, 50. V, 66. IX, 47., ubi ecce legimus, et Gebaues evo sum explicandi production of the control of the cont p. 20. — ipse. Non alli modo talia sunt passi, sed ipse ego sum ex proturbatorum illorum numero. — 13. protinus, πρόσω, vorwärts, fürbass, ut Aen. X, 340. protinus hasta fugit. Cic. Div. I, 24, 49. pergere protinus etc. Ceterum Codd. Med., Rom. et Vat. auctoritatem secuti protinus cripsimus, non protenus, cui antiquiori formae (a Ribb. et Hauptio servatae)
Cod. Med. et Vat. numquam, ceteri raro addicunt. (Cf. Wagn. Orth. Verg. p.
466.) Quod enim a Servio ad h. l., a Capro Orthogr. p. 2243. aliisque Grammaticis statuitur discrimen, ut protenus referatur ad locum, protinus ad tempus, id non iuvant inscriptiones et Codd. antiquissimi. (Cf. tamen Ribbeck.
Proleg. p. 442.) — aeger imprimis de animi moerore et tristitia intelligendum (cf. advett ad Am. I. 208.) ut Melihoene affictus et sellicitus concentra Titus (cf. adnott. ad Aen. I, 208.), ut Meliboeus afflictus et sollicitus opponatur Tityro tranquillo et laeto, quamquam non nego, de corpore quoque simul cogitari posse, cum animi moeror etiam in corpus vim suam debeat exserere, praesertim ubi accedunt itineris molestiae. Minus tamen recte Heyn, de solo corpore affecto cogitat, vel aeger pro aegre positum censet, quod ut Latinum esse negat Doering. in Progr. Gothae 1824. 4. edito, ita iam propter sequens cix et gradationem, quae insit verbis ago et vix duco, probari non posse, Iahn. docet. Nihilominus Hildebrand. in Iahnii Novis Annall. XXVI. p. 155. Heynii rationem amplecti videtur, ut Meliboeus suam conditionem cum gregis comparet, et quemadmodum unam capellarum vix ducere possit, ita semet psum corpus fessum vix trahere posse profiteatur. — duco. Ceteras agit, banc unam, quae paullo ante pullos enixa est, fune ducit, trahit propter lassitudinem. Lachmann. ad Lucr. III, 954. p. 196., haerens in correpta syllaba ago, coni. ago, et iam hanc vix, T., d., quod fortasse verum censent Bibbeck et Gebauer de poët. etc. I. p. 136. Ceterum respexit hunc locum Calpurn. V, 39 sq. — 14. corylos. Sie pro vulg. corulos (quod Ribbeck. et Haupt. servarunt) ex Med. auctoritate scribendum. Cf. Wagn. Orthogr. Versil p. 484. Ceterum animadverte Particulam namque a noita mediae. Haupt. servarunt) ex Med. auctoritate scribendum. Cf. Wagn. Orthogr. Vergil. p. 484. Ceterum animadverte Particulam namque a poëta mediae cententiae insertam, ut etiam Aen. X, 614. — 15. Spem gregis. Ut liberi gentem propagaturi spes parentum, sic haedi, vituli, agni spes gregis. Cf. Geo. III, 473. IV, 162. — ah! Wagn. Vol. V., Haupt., Ribbeck. et Coningt. in hac Interiectione ubique aspirationem omiserunt, meliores libros ceuti. (Cf. Wagn. Orth. Verg. p. 381. Heins. ad h. l. et Hand. Tursell. I. p. 211 sqq.) Nos tamen, ne quando ambiguitas oreretur, cum Wagn. in olit. min., Süpflio et Ladew. eam retinuimus. — silice in nuda, i. e. non substratis herbis (cf. infra v. 47. et Geo. III, 297.), non minus ad miserationem excitandam facit, quam sequens reliquit, (secum ducere et lacte nutrire non potuit). Silex autem non nisi a poëtis feminino genere usurpatur. Cf. Schneideri Gramm. Lat, II, 1, p. 112. Heins. ad Ovid. Met. IX, 225. et Barth. ad Stat. Silv. IV, 3, 1. Affert hac de causa locum nostrum quinet. I, 6, 2., ubi vid. Burm., qui etiam ad Ovid. Met. IX, 225. conferendus. — conixa. Coniti pariendi significatione praeter hunc locum nusquam videtur legi et hiatus modo vitandi causa hic pro cniti positum est. Cetevidetur legi et hiatus modo vitandi causa hic pro eniti positum est. Ceterum ex meliorum Codd. auctoritate alterum n in hoc vocabulo omisimus. Cr. etiam Gellius N. A. II, 17. Drakenb. ad Liv. IX, 43, 23. Wagn. Orth.

Saepe malum hoc nobis, si mens non laeva fuisset, De caelo tactas memini praedicere quercus. Sed tamen, iste deus qui sit, da, Tityre, nobis.

Verg. p. 455. et Ribbeck. Proleg. p. 393. — 16. Bene haec de ostento obiecto ad superstitionem talium hominum dici, cum adversi aliquid iis accidat, vere observat Heyn. Pomponius autem ex deperditis Grammaticorum libris narrat, arbores feraces fulmine tactas mali ominis fuisse apud veteres, qui olea fulmine percussa sterilitatem annonae, quercu exsilium praedixerint; quod iam Voss. adnotavit. — malum hoc expulsionem s. fugam ex patria v. quod iam voss, adnotavit. — malum hoc expulsionem s. tugam ex patrix v. 4. commemoratam respicere in promptu est. — laeva, stolida, stupida, ut contra dexter i. q. ingeniosus, callidus. Iterantur haec verba si mens non laeva fuisset Aen. II, 54. Cf. etiam Hor. Art. 301. O eso laevus! — 17. De caelo tangi pro fulmine tangi haud raro dicitur. Cf. Cic. Div. II, 21, 47. Liv. XXV, 7, 7. XXIX, 14, 3. etc. Idem est apud Plin. H. N. XXXVI, 4, 1. e coelo tangi. De voce caelum per ae scripta cf. Wagn. Orth. Verg. p. 419. et Ribbeck. Proleg. p. 393. — praedicere, portendere. — Post v. 17. vulgo legitur hic: Saepe sinistra cava praedicit ab ilice cornix, qui. a Sarvio et annihus fere Codd. omissus adentra et admiratus est ex Ecl Servio et omnibus fere Codd. omissus, adsutus et adumbratus est ex Ecl. IX, 15. Ante sinistra cava monuisset ab ilice cornix, ideoque ab recentioribus editoribus iure meritoque eiectus. Et Spohnius quidem iam propterea repudiandum censet, quod, cum praecessisset praedicere et quercus, statim sequatur praedixit et ilex. Cf. etiam Weichert. de verss. Virg. et Val. Fl. iniuria susp. p. 60. et Kalmus Exerc. crit. in Verg. Ecl. p. 2.—18. Sed tamen. His Particulis graviorem oppositionem indicantibus, quam simplex sed aut tamen, Romani haud raro orationem, quae ad alia deflexerat, revocant ad rem primariam, de qua acitur, et ad urgenda ea, quae antea revocant ad rem primariam, de qua agitur, et ad urgenda ea, quae antea dicta sunt; ut Geo. I, 99. Sed tamen alternis facilis labor, quae verba ad v. 71. sunt referenda. Sic etiam hoc loco Meliboeus, antea de se locutus, redit ad Tityri verba v. 6. Ceterum eadem ratione simplex sed usurpatur. Cf. Goerenz ad Cic. Legg. II, 23, 58. id. ad Finn. IV, 16, 45. Kritz. ad Sall. Cat. 23, 1. Zumpt. Gramm. §. 736. Alii. — iste, i. e. iste tuus, quem tu deum vocas tuum. Nam iste hic simpliciter est Pron. demonstr. secundae personne en gram habans rationem. Que perfunct ad eum guem adloquer. personae, corum habens rationem, quae pertinent ad eum, quem adloquor (cf. locos a Wagnero Qu. Virg. XIX, 1. collatos); quare vix adducor, ut Vossio adsentiar, ad hanc vocem adnotanti: "mit halbspottendem Tone des Unglaubens."— qui sit. Codd., ut saepissime, fluctuant inter qui et quis, ita tamen, ut plurimi prius illud exhibeant. Sed etiam neglecta Codd. autoritati anno in ha latinia regionale in proprieta chi interprieta principale. ctoritate, quae in hac lectionis varietate, imprimis ubi vox sequitur ab litera sibila incipiens, minoris est habenda, hic necessario qui recipiendum, neque quod antiquius, neque quod suavius sit, (cum concursus literarum sibilantium vitetur; quam opinionem defenderunt Lachmann. ad Prop. I, 12, 7. Hand. ad Stat. Silv. p. 292. Zumpt. Gramm. §. 134. alii), sed quia rectius est. Notissimum est enim discrimen illud inter quis, quod nomen, et qui, quod naturam, mores, virtutes personae requirit; quare quis sit significaret: dic mihi, quo nomine nuncupetur deus ille, quem commemorabas (wer der Gott sei); qui sit valet: aperi, qualis sit homo ille, quem tu deum dicere non dubitas (was das für ein Gott sei); non enim verum deum, sed hominem immortaliter de rebus suis meritum se dicere, Tityrus iam significavit v. 7. Quare non adsentior Wagnero Qu. Virg. XXII. p. 486. contendenti, hanc Meliboei quaestionem ad solum nomen, non ad naturam Subiecti spectare, quam sententiam repetit Niederstein. Qu. Virg. p. 14. Immo, cum Meliboeus bene perspiciat, nomen dei a Tityro consulto reticeri, hoc et ipse non urget, sed notam modo aliquam comperire cupit, unde naturam dei intelligere et ita fortasse nomen quoque coniicere possit. Cf. omnino Cort. ad Lucan. VII, 579. Iahn, ad h. l. et Ovid. Met. X, 372. idemque ad Hor. Sat. I, 4, 41. Hand. ad Stat. Silv. I. p. 250. Vir doct. in Seebodii Bibl. crit. a. 1821. Fasc. 2. p. 129. Busch. in Ephem. schol. Darmst. a. 1828. n. 84. p. 693 sqq. Kritz. ad Sall. Cat. 44, 5. Bach. ad Ovid. Met. XI, 279. Obbar. ad Hor. Ep. Vol. I. p. 346. Wagner. quidem l. l. p. 484 sq. multis exemplis probare studuit, Vergilium, discrimine illo non servato, in directa, quam vocant,

#### TITYRUS.

Urbem, quam dicunt Romam, Meliboee, putavi Stultus ego huic nostrae similem, quo saepe solemus Pastores ovium teneros depellere fetus. Sic canibus catulos similes, sic matribus haedos Noram, sic parvis conponere magna solebam. Verum haec tantum alias inter caput extulit urbes, Quantum lenta solent inter viburna cupressi.

20

oratione, quis, non qui (v. c. Ecl. II, 68. IX, 39. Geo. IV, 315. 494. Aen. I, 459. 615. II, 594. III, 317, etc.), in indirecta vero interrogatione qui, non quis (v. c. Ecl. II, 19. III, 8. Geo. I, 3. IV, 537. Aen. III, 608. V, 648. IX, 723. etc.) usurpare, sive nomen, sive natura Subjecti respiciatur; vide tamen, quae Iahn ad h. l. in edit. II. contra eum disputat. — da. Dare haud raro idem est, quod dicere, narrare, ut accipere saepe ponitur pro audire. (Cf. not. ad Aen. II, 65.) Sic dare legitur apud Cic. Acad. I, 3, 10. Ter. Heaut. prol. 10. Hor. Serm. II, 8, 5. Ovid. Fast. VI, 434. Val. Fl. V, 219. Stat. Theb. VII, 315. Claud. de rapt. Pros. III, 337. alibi. — 19. Longae ambages narrationis pastoris imperiti personae optime conveniunt. — 20. huic nostrae, Mantuae, Andibus vicinae, vico tribus passuum millibus ab illa urbe distanti. — saepe\_solemus. Eundem pleonasmum, nobis quoque usitatum, invenimus Aen. II, 456. Ovid. Met. 1. 639. VIII, 19. XIII, 417. alibi. — 21. depellere. Andes haud dubie in clivo et ager Vergilii ad eius radices situs erat (cf. infra v. 51 sq. 56. Ecl. IX, 7 sqq. et Diss. de vita et carm. Verg. not. 2.), ideoque pastores, Mantuam in valle et Diss. de vita et carm. Verg. not. 2.), ideoque pastores, Mantuam in valle sitam petentes, pecus ibi vendendum ex editiore loco et pascuis montanis deorsum abigere debebant; unde intelligitur, proprie h. l. dici depellere, ut Plin. H. N. II, 78, 80. in inferas partes depelli. Sil. Ital. IX, 396. silicem, quem montibus altis Depulerat torrens. Sic etiam Peerlk. in Mnemos. X. p. 2 sq. locum intelligit, qui adnotat, Vergilium etiam deducere potuisse scribere. Conington putat, Praepositionem hic non significare desuper, deorsum, sed tantum continere notionem abducendi, abigendi. Si autem comparat locutionem deslucere desuper, decomparat locutionem deslucere desuper, desuper, por accidet hos parat locutionem deducere, depellere navem (in portum), non cogitat hoc ipso exemplo nostram potius explicationem iuvari, cum naves ex alto mari deducantur. Alias depellere fetus significat a lacte removere (vid. ad Ecl. III, 82.); quo sensu Burm. et Wagn. hic quoque vocem capi volunt et ille propterea v. 20. quo in quoi, i. e. in cuius commodum, gratiam, mutandum esse temere suspicatur, hic autem in edit. min. utramque explicationem sic studet conjungere: "depellere breviter pro: depulsos a lacte s. ab ubere materno vel agere vel portare." — 22. Aptissima profecto, quae pastori subiici poterat, comparatio. — Sic, scil. ut ego stultus Romam Mantuae nostrae similem habebam. — similes. Sic cum Ribb. et Haupt. nunc scrinostrae similem napedam. — similes. Sie cum Ribb. et Haupt. nunc scripsimus. Wagn., Ladew. et Coningt. similis. De Accus. Plur. apud Vergilium in—is et—es terminato vid. Wagneri Orth. Verg. p. 382—404. Adde Lachm. ad Lucr. I, 744. p. 50. — haedos. Ribbeck. edidit aedos. Cf. eius Proleg. p. 422.; sed vide Wagn. Orth. Verg. p. 441. — Ceterum Peerlk. p. 3. coniicit Ut canibus c. s., ut matr. haedos, ad Servii Comment. provocans, qui tamen quomodo hanc coniecturam flegitat non video comment. tamen quomodo hanc coniecturam flagitet, non video, cum potius diserte explicet verba "Sic canibus catulos etc." Cf. etiam, quae contra eum disputat Ladew. in Progr. Beurth. d. Peerlk. Bemerk. etc. p. 6. — 23. parvis conponere magna legitur etiam Geo. IV, 176. et Ovid. Met. V, 416. Sic Cic. de opt. gen. or. 6, 17. ut cum maximis minima conferem. Herod. II, 10. us. είναι σμιχρά ταυτα μεγάλοισι συμβαλέειν. Thuc. IV, 36. ώς μιχρόν μεγάλφ ειναι σμιχρα ταυτα μεγαλοισι συμβαλεειν. 1 nuc. 1V, 36. ως μιχρον μεγάλω εlχάσαι. Conponere autem scripsimus, antiquiorem consustudinem secuti, quamquam etiam optimos Codd. in scribendis vocabulis, quae a literis comp. incipiunt, fluctuare videmus. Cf. Schneideri Gramm. I, 1. p. 306. 2. p. 544. Wagn. Orth. Verg. p. 412. et Ribbeck. Proleg. p. 394. — 24. sq. Cf. Theocr. II, 45. 114. et Sulpic. sat. 20. duo sunt, quibus extulit ingens Roma caput. — 25. Viburnum Billerbeckio in Flora class. p. 82. falso Schneeball vocatur. Est potius secundum Heyn. et Voss. fruticis illud genus flexile et lentum,

25

#### MELIBOEUS.

Et quae tanta fuit Romam tibi causa videndi?

#### TITYRUS.

Libertas, quae sera tamen respexit inertem, Candidior postquam tondenti barba cadebat; Respexit tamen et longo post tempore venit,

sepibus viendis et ligandis fasciculis utile, quod nos Waldrebe, Schlingbaum, Wegeschlinge dicimus. Francogalli hunc fruticem etiam nunc viorne appellant. Calpurn. Ecl. IX, 86. hunc locum respiciens scripsit: Si modo coniferas inter viburna cupressos, Aut inter pinos corylum frondescere fas est. Ceterum Peerlk. haerens in voce solere post breve intervallum tertium repetita, p. 5. scribi vult lenta inter solidae viburna. — 26. Et est curiosius et cum admiratione quadam interrogantis. Saepius in eiusmodi interrogationibus est indignantis. Cf. adnot. ad Aen. IV, 215. et Handii Tursell. II. p. 492. Deteriores quidam libri praebent *Ecquae*. Vid. Cort. ad Lucan. IV, 542. — 27. *Liberias* a domino Romae vivente impetranda. Poterant autem servi, quibus praediorum domini fere solis utebantur, ut agrum colerent et greges pascerent, pretio domino soluto in libertatem se vindicare, qua de re Heyn. conferri iubet Lips. ad Tac. Ann. XIV, 42. Burm. ad Petron. 75. id. ad Ovid. Am. I, 8, 63. et Apul. Met. VIII, 43. Hoc pretium servis frugi parcisque sexennio nondum exacto ex peculio (cf. adnott. ad v. 32.) solvere licuit Cicerone teste Phil. VIII, 11.; Tityrus vero, qui Galateae amori including parcisque peculium parlesparat domnim senex factus, cum dulgens per multos annos peculium neglexerat, demum senex factus, cum Amarylidem, quae frugalior et parcior erat, amicam haberet, ut libertatem assequeretur, Romam ad herum suum proficisci potuit. Nunc ei liberto certa mercede dicta patroni greges commissi erant. — sera tamen respezit. mercede dicts patroni greges commissi erant. — sera tamen respecti, i. e. quamquam sero, s. sero quidem, aliquando tamen mini contigit. Sera pro sero, ut apud Hor. Od. I, 15, 19. Epist. II, 1, 161. Prop. III, 4, 5. III, 15, 35. et alibi. Quamquam autem vel quidem ante tamen saepe omitti, res satis nots. (A. Ruhnk. ad Ter. Andr. prol. 11. Goerenz. ad Cic. Finn. II, 13, 43. Kritz. ad Sall. Cat. 61, 3. Sillig. ad Vergil. Cir. 263. Orelli ad Hor. Od. I, 15, 29. alii. Spohn hic comparat locos simillimos Propertii III. 4, 5. Sera, sed Ausoniis reniet provincia virgis, et III, 15, 35. Sera, tamen pietas. — respexit. Vid. adnott. ad Aen. I, 603. — inertem male ad senilem inertiam et tarditatem referent. cum Tityrus v. 32 sq. ipse satis clare significet. cur se inertem dicat, seil. quod peculii antea rationem non habuerit. — 28. Candidior -- cadebat, pro vulgari: postquam candidior mihi barba erat, i.e. in senectute demum. Similiter Iuvenalis nationem olim tonsor meus expressit I, 25. quo tondente gravis iuveni mihi barba sonabat, quod Wund. adnotat. Ceterum haec aetatis significatio. quam comprobat etiam v. 46., omnium aptissima, quia manumissi barbam, quam servi aluerant, ponere solebant. Postquam autem hic cum Imperfecto construitur, quia non de re plane absoluta agitur, sed de ca, quae, postquam incepta est, durat et ab initiis suis ulterius perducitur; quo sensu ctiam cum Praesente coniungi solet (cf. statim post v. 30.). Exempla huius constructionis collegerunt Kritz. ad Sall. Iug. 13, 5. et Boetticher. in Lex. Tacit. p. 365. — 29. Hunc versum, qui Heynio tam scaber visus est, ut vix cum a poëta profectum, sed e margine illatum esse putaret, recte defendit Wagn... neque in hoc genere ἐπαναφοράς. Vergilio, ut omnibus poëtis Latinis, satis familiari (de quo conferri jubet Weicherti Diss. de verss. iniuria suspp. p. 94. et se ipsum ad Eleg. ad Messal. p. 13., quibus addi potest Iahn. ad h. l.), neque in verborum collocatione longo post tempore haerendum esse docens, quae vel in pedestri oratione sollemnis sit. Nihilominus Kalmus. Exercit. crit. in Verg. Ecl. p. 2. non solum hunc, sed etiam antecedentem versum spurium censet, Peerlk, autem l. l. utrumque versum locum mutare et v. 27. quidem pro tamen, v. 30. autem cum iam pro postquam legi iubet. — Longo post tempore (— de antiqua scribendi ratione postempore vide quos Ribbeck. eam secutus ad h. l. et in Proleg. p. 442. laudavit -) nulla diverPostquam nos Amaryllis habet, Galatea reliquit.
Namque, fatebor enim, dum me Galatea tenebat,
Nec spes libertatis erat nec cura peculi.
Quamvis multa meis exiret victima saeptis,
Pinguis et ingratae premeretur caseus urbi,

sorum temporum comparatione instituta, per negligentiam aliquam homini non erudito facile condonandam dicit libertinus, cum suae servitutis diuturnitatem tacite comparet cum breviore illo tempore, quo elapso alii libertatem consequi soleant. Ceterum verba longo post tempore venit repetit auctor epigr. in Anth. Lat. Burm. III, 81, 91. — 30. Postquam -- habet, pro: ex quo -- habet; scil. postquam A. nos cepit, quae nunc nos habet. Eodem modo postquam cum Praesente coniungitur Geo. III, 432. Plaut. Bacch. III, 6, 1. et haud raro apud Sallustium. Cf. Kritz. ad Sall. Cat. 40, 3. 57, 5. et Iug. 38, 4. Habere autem verbum proprium de foedere amoris. Sic Cic. ad Div. IX, 26. Habeo, inquit [Aristippus], non habeor a Laide. Tibull. I, 2, 65. Ferreus ille fuit, qui, te cum posset habere, Maluerat praedas stultus et arma sequi. Acute autem perspexit Ladew. (qui etiam conf. in Progr. supra laud. p. 7.), poëtam aptissime dixisse postquam nos Amaryllis habet, non postquam Amaregliidem habeo, cum Amaryllis probitate sua et modestia effecerit, ut Tityrus se redimere posset. Peerlk. totum hunc versum spurium esse suspicatur et cum Serv. in Comment. utatur Ablat. absol. Galatea relicta, etiam in exemplo Verg. Galatea relicta est legi posse censet.—31. Verba Namque fatebor enim hine repetit poëta in Wernsd. Poet. L. min. IH. p. 148, 11.—32. peculi. Peculium strictiori sensu significat partem aliquam pecoris, quam vel dominus servo, vel pater filio ad suum arbitrium utendam fruendamque permist; quales pecudes proptèrea peculiares et (si recte se habet locus Varr. L. L. IV, 19.) peculatoriae vocabantur. Cf. de servorum peculio Varr. R. R. I, 2, 17. et I, 17, 5. Plaut. Asin. III, 1, 36. Cic. Parad. V, 2, 39. Iuven. III, 188. Pompon. Dig. XV. tit. 1., de peculio. Plaut. Merc. prol. 94. Liv. II, 41, 10. (ubi vid. Drak.) Suet. Tib. 15. (ubi vid. Bremi) et 50. Hic omnino significat (ubi vid. Drak.) Suet. Tib. 15. (ubi vid. Bremi) et 50. Hie omnino significat pecuniam, quam Tityrus hostiis et caseis venditis (v. 33. 34.) compendii facere et qua se redimere e servitute potuisset, nisi omnem pro munusculis Galateae suae deferendis expendisset (v. 35.). De forma Genitivi peculi vid. quae commentatus sum ad Lucr. V, 1004. et infra ad Aen. IX, 151.—33. multa victima, i. e vituli ad sacrificia destinati. Sic autem multus apud poētas saepe Singulari numero poni, res est satis nota. Vide, si tanti est, Aen. I, 334. Hor. Epod. 2, 31. Ovid. Fast. IV, 772., id. A. A. III, 5, 4. Tibull. I, 3, 28. Sil. Ital. II, 547. etc. Cf. etiam adnott. ad Ecl. VII, 60. et quos Unger de Valg. Ruf. p. 376 sq. laudat.—34. Wakef. et ali ceum Servio coniungunt victima pinguis, quemadmodum Ecl. VI, 4. At sic caseus minus bene subiiceretur sine epitheto, cum contra apte sibi opponantur multa victima et pinguis caseus. Sic iam Theoer. XXV, 106. commemorat πίονα τυχόν, et pinguis caseus. Sic iam Theoer. XXV, 106. commemorat πίονα τυρόν, quare etiam Ameis. Spieil. p. 13. et Gebauer de poët. etc. I. p. 60. et Progr. p. 10. recte contra Serv. disputant. (Conington suspicatur, hoc epitheto fortasse caseum e flore lactis factum (cream cheese) distingui a vulgari caseo.) Propterea etiam copulam esse postpositam, vere docet Iahn. Haud raro enim Particula et uni vocabulo (cf. infra v. 67. Geo. I, 304. 402. II, 73. 383. 433. Aen. I. 35. 333. III, 430. 668. IV, 124. 512. 515. VIII, 517. XI, 367. etc.) vel adeo duobus (ut XII, 381.) postponitur, ubi illud, quod praemittitur, vocabulum praecipuam vim habet. Cf. etiam infra ad IV, 63. adnott. ingratam comica morositate dici vidit Spohn, ut sensus sit: non tantum urbs dedit pro vitulis caseisque meis, quantum mihi videbatur et quanto opus erat ad ornatum Galateae; quam explicationem Wagn. iure praefert miro Paldami commento ad Prop. p. XLVI. prolato: "ingrata urbs, i. e. negligens accepta et mox consumeus, et iccirco semper nova poscens." Non magis autem probanda Burmanni explicatio: "Mantuae, iam non gratae, postquam occupata a veteranis, novis colonis." Bryce denique ingratae non colonis. male pro communi habet omnium urbium epitheto, quae rus despicere nec beneficia eius pro merito aestimare soleant. — premeretur; vox propria hac de re, casei enim sub pondere premebantur. Cf. infra v. S1. Geo. III, 401. Plin. H. N. IX, 42, 97. Calpurn. II, 70. V, 34. Colum. VII, S. med.

Non umquam gravis aere domum mihi dextra redibat.

MELIBOEUS.

Mirabar, quid maesta deos, Amarylli, vocares, Cui pendere sua patereris in arbore poma: Tityrus hinc abcrat. Ipsae te, Tityre, pinus, Ipsi te fontes, ipsa haec arbusta vocabant.

TITYRUS.

Quid facerem? neque servitio me exire licebat,

40

35

et Burm. ad Nemes. Ecl. II, 34. III, 69, - 35. Sensus: Nihil pecuniae ex venditis iuvencis et caseis partae ex urbe domum referebam, quippe omnem in coëmendo ornatu muliebri consumere ab amica coactus. Ceterum cf. Moret. m coemendo ornatu muneori consumere ao amica coacus. Ceterum ci. Moret. 81. carm. Priap. LXXXVI. Meisque pinguis agnus ex ovilibus Gravem doman remittit aere dexteram. Colum. X, 310. Aere sinus gerulus plenos gravis aere reportet et Paullin. Nat. III. Felicis p. 52. Quis gravis aere sinus relevetur, egente repleto, qui aperte hunc locum ante oculos habuerunt. Nihilominus Peerlk. p. 6. etiam hunc versum Vergilio abiudicandum esse purpiestur quen reota defendit Ladam. Pergr. land 7. cd Pacellegueii. suspicatur, quem recte defendit Ladew. Progr. laud. p. 7, ad Peerlkampii suspicatur, quem recte defendit Ladew. Progr. laud. p. 7. ad Peerlkampii quaestionem, cur pastor aes dextra, non in zona gestaverit, verissime respondens, haud dubie etiam Tityrum pecuniam ex more pastorum in zona gestasse (coll. Zeitechr. f. Alt.-Wiss. 1842. p. 1083.), nihilominus autem poëtae de manu loqui licuisse, quemadmodum etiam nos dicamus: mit vollen, mit leeren Händen zurückkehren et apud Tibull. I, 5, 68. et I, 9, 52. plena manu legamus. — 36. Nunc intelligo, quod antea assequi non poteram, cur Amaryllis maesta deos invocaverit; Tityrus non aderat. Vix autem opus est, ut lectores attentos faciam, quanto vividior reddatur oratio hac Amaryllidis, quasi praesentis, allocutione. Respexit hunc locum Calpurn. VII, 7. — maesta. Vid. Wagn. Orth. Verg. p. 453. — 37. Non nisi de Tityro absente cogitans, neglexit Amaryllis poma decerpere. — sua in arbore. i. e. cui propria Vid. Wagn. Orth. Verg. p. 453. — 37. Non nisi de Tityro absente cogitans, neglexit Amaryllis poma decerpere. — sua in arbore, i. e. cui propria sunt, ut Serv. recte explicat. Cf. Ecl. VII, 54. Aen. VI, 206. Geo. II, 82. et adnott. ad Geo. IV, 190. — 38. aberat, brevi syllaba arseos et caesurae vi producta. Vid. Wagn. Qu. Verg. XII., ubi exemplorum magnam copiam invenies (v. c. Ecl. III, 97. VII, 23. IX, 66. X, 69. Geo. II, 5. 211. III, 76. 118. 189. 332. IV, 92. 453. Aen. I, 308. 668. II, 369. 411. III, 112. IV, 64. V, 284. 337. etc.) et quos ipse laudavi ad Lucr. I, 11., imprimis autem Schneid. Gr. Lat. I. p. 664 sqq. 744 sqq. Weichert. in Epist. crit. p. 73. Osann. Annal. crit. p. 169. et 173. Corssen. de pronunt. etc. II. p. 348 sq. 356. 363 sqq. et Gebauer de poët. I. p. 140. Cf. etiam adnott. ad Ecl. IV, 51. Recentiorem tamen de hac re sententiam nondum ab omnibus probatam infra ad Geo. II, 211. et Aen. V, 521. commemorabimus. — Ipsae - pinus etc. Voss. haec verba, quae tamquam aliena ab hoc loco temere vitus nus etc. Voss. haec verba, quae tamquam aliena ab hoc loco temere vitu-perat Heyn., ita explicat, ut omnia resonasse putet vocibus maerentis Amaryllidis; quam interpretationem etiam Wund. amplectitur. Sed longe dignior poëta videtur Wagneri explicatio, ut, quemadmodum a poëtis hominum sensus saepe transferantur ad ipsam'naturam et res inanimatas, sic etiam hic pinus et fontes ipsi eodem absentis desiderio affecti una cum Amaryllide Tityrum vocare perhibeantur. Cf. Ecl. V, 21. 27 sqq. 62 sqq. IX, 29. X, 13 sqq. Aen. VII, 759 sq. VIII, 91 sq. Cic. pro Sext. 60. de Fin. V, 2, 4. Rutil. Itin. I, 31. etc. ipsae, quia opponuntur Amaryllidi, quae itidem, ut deos, sic etiam Tityrum ipsae, quia opponuntur Amaryllidi, quae itidem, ut deos, sic etiam Tityrum vocasse putanda est. Pronomen ipse autem rebus personisve distinguendis opponendisque inservire, pluribus exemplis (v. c. Ecl. II, 62. IV, 16. Geo. IV, 432. Aen. I, 42. IV, 144 sqq. V, 859. etc.) docuit Wagn. Quaest. Verg. XVIII. 2. p. 457 sqq. — 39. arbusta recte negat Spohn. de arboreto cum vitibus capienda esse, quod Voss. censuit; nam fruticeta significari, docent v. 2. et 14 sqq. Ceterum, ut Verg. ipse Theocritum Id. IV, 12. (quocum Wold. Ribbeck. Bionem I, 33. et Moschum III, 23. conferri iubet), sic eum imitatus est Calpurn. Ecl. VIII, 72. Silvestris te nunc platanus, Meliboce, susurrat, Te pinus. Cf. etiam similes loci Ecl. V, 27. 62. VI, 10 sq. X, 13. — 40. Non curans Amaryllidis querelas Romam proNec tam praesentis alibi cognoscere divos. Hic illum vidi iuvenem, Meliboee, quot annis Bis senos cui nostra dies altaria fumant. Hic mihi responsum primus dedit ille petenti: "Pascite, ut ante, boves, pueri; submittite tauros."

45

ficisci coactus eram, quia alibi neque libertatem consegui, neque fundum meum a veteranis tueri poteram; hic enim poëta prorsus confundit pastoris personam cum sua. Formula Quid facerem? (was sollte ich thun? was blieb mir Anderes übrig?) redit Ecl. VII, 14. Sic Geo. IV, 504. quid faceret? Aen. IX, 399. Ovid. Met. I, 617. II, 187. III, 204 et saepius Quid faciat? Cf. Wunderl. ad Tibull. I, 6, 39. Matth. ad Cic. pro Sext. 19, 43. alii. — servitio exire, i. e. liberari; ut Cic. Phil. XI, 6, 13. aere alieno exire, Lucil. apud Non. IV. n. 164. ex aerumna exire, Paul. in Dig. XXXVIII, 4, 62. avi potestate exire et similia. — 41. praesentis, i. e. qui praesto sunt auxilio, qui efficacissimum afferunt auxilium ideoque propitii, faventes. Cf. Geo. I, 10. Aen. IX, 404. Ovid. Met. VII, 177. Cic. Tusc. I, 12, 28. ibique Kühner. Mitscherlich. ad Hor. Od. I, 35, 2. Beneck. ad Cic. Cat. II, 9, 19. Kritz. ad Sall. Cat. 51, 19. alii, et quae adnotavimus ad Geo. II, 127. De Accus. antem Plur. in is misso ef. adnott. ad Geo. I, 25. et supra ad v. 22. — 42. Pro illum Peerlk. p. 7. coniicit meritum. — iuvenem. Cf. quae v. 6. adscripsimus. Eundem Octavianum, qui illo tempore XXIII annos natus crat. uucenem appellatum videmus Geo. I, 500. Hor. Sat. II, 5, 62. Od. I, 2, 41. Cf. Wernsd. ad Poët. lat. min. II. p. 312. et Obbar. ad Hor. Ep. Vol. II. p. 19. — quot annis divisim scripsimus cum recentissimis editoribus II. p. 19. — quot annis divisim scripsimus cum recentissimis editoribus praeter Ribbeck., qui quodannis edidit. (Cf. eius Proleg. p. 398.) Vid. Beneck. ad Cic. Or. de Imp. Pomp. 23, 67. p. 318. et Wagn. Orth. Verg. p. 467.—43. Sensus est: quem ut Larem domesticum colo; huic enim menstrua sacra fieri solebant. Ceterum vid. adnott. ad v. 6. - bis senos dies, non continuos quidem, sed singulis mensibus, Kalendis quidem, aut Nonis, aut Idibus. Cf. Cato R. R. c. 143, 2. Kalendis, Idibus, Nonis, festus dies cum erit, coronam in focum indat; per eosdem dies Lari familiari pro copia applicet. De hac autem ratione numerum circumscribendi vid. quae ad Ach. I. 71. adnotavimus. — fumant pro fumabunt positum censet Heyn., male; cum vere iam fument, scil. ab eo tempore, quo Tityrus, ab Octaviano benigne auditus, Roma reversus erat, ut menstrua illa sacra iam bis vel ter institui potuerint, vel potius vere instituta debeant cogitari. Tityrus enim tempore, quo poma iam decerpenda in arboribus pendebant (v. 37.), i. e. mense Iulio aut Sextili ineunte, Romam profectus erat, hoc collequium autem tempore, quo poma iam mitia in cella penaria iacebant (v. 30.) ideoque fere Octobri exeunte habitum fingitur; id quod iam Spohn. perspexit. Unde etiam apparet, infelicem esse Peerlkampli coniecturam fument. — 44. primus Voss. explicat per princeps; longe melius vero Wagn. Quaest. Virg. XXVIII. 5. per demum, tandem, ut haee prodeat sententia: Hic, spe prope omni iam abiecta, ille primus, i. e. tandem, propitio responso me cura ista liberavit; monetque, primum pro demum legi etiam Aen. II, 375. et VII, 118., et primum tandem coniungi Aen. III, 205. (Cf. etiam Hand. Tursell. IV. p. 335.) Quod autem praeterea addit Vir. doct., primum pro principe Singulari numero non dici, nisi adiecto aliquo vocabulo vel omni oratione ita comparata, ut inde appareat, quae sit vis eius vocis (v. c. primus gentis suae), id haud temere in dubium vocat Hildebrand. in Iahnii novis Annall. XXVI. p. 155. coll. locis Ter. Eun. I, 2, 10. aut quia sum apud te primus, et Lamprid. Sev. 28. Palaestes primus fuit. (Niederstein. Qu. Virg. p. 15. primus pro primum positum accipiens locumque sic explicans: "Hie ille mihi petenti primum, primo loco, responsum dedit", hoc responsum ad agros et pascua pertinens opponere quodammodo videtur alteri de libertate; addit enim: "Inde fit, ut Tityrus mains et fere unicum gaudium percipiat ex agris donatis, libertatis non amplius faciat mentionem.") — 45. submittite tauduo illa hie commemorentur, quibus res rustica maxime contineatur,

#### MELIBOEUS.

Fortunate senex, ergo tua rura manebunt. Et tibi magna satis, quamvis lapis omnia nudus Limosoque palus obducat pascua iunco. Non insueta gravis temptabunt pabula fetas,

res pecuaria et agricultura. At, cum ne in poëtae quidem ullo loco vocem iugo vel aratro ita omissam invenerim (nam locus ab ipso Wagn. allatus, Rutil. Itin. I, 142. Submittant trepidi perfida colla Getae, cum colla adiiciatur, alius est generis) et in hac tota Ecloga nusquam agriculturae, sed solius rei pecuariae mentionem factam viderim, (cf. etiam v. 48 sq.) potius cum Iahnio cogito de tauris vaccarum gregi ad admissuram submissis, de qua re submittere proprie dicitur. Cf. Geo. III, 73. 159. Varr. de R. R. II. 3. mares submitturatur et in grege incivitut sees. Names Cyn. 114 hvic. parilem submittuntur et in grege incipiunt esse; Nemes. Cyn. 114. huic parilem submitte marem etc., ut igitur sensus sit: alite tauros, qui gregem propagare possint. [Video tamen Wagnerum in edit. minore sententia mutata vocem nobiscum sic interpretari: "alere ad supplendum propagandumque gregem."] Neque aliter locum intelligunt Ladew., Bryce et Conington (qui adnotat, accuratius sane poëtam scripturum fuisse submittere vitulos, ut Geo. III, 159., sed tauros simul indicare consilium, quo submittantur (ad admissuram). Peerlk. tamen (simul Theocriti Id. IX, 3., qui locus ad defendendam nostram explicationem soleat afferri, nihil probare censens, ubi pro ind στείραισι δε ταύρως iam omnes pracferant επί στείραισι), cum vaccae submittantur tauris, p. 8. potius submittite tauris coniicit. Sed vide Ladew. Progr. laud. p. 8. Ceterum, ut Octavianus tamquam deus cogitetur, ita eius responsum oraculi quodam habitu vestiri, bene animadvertit Voss. - 46. tua rura manebunt Wagn. explicat tibi restituta tua erunt. ut anten fuerunt: sed rective. Ameir in Soleil oxylic Voss p. 2. tua manebunt tea fuerunt; sed rectius Ameis in Spicil. explic. Verg. p. 2.: "tua mancbunt i. e. tibi non eripientur, ut aliis." Tua igitur cum accentu efferendum, ut infra Ecl. IX, 4. Haec mea sunt: veteres migrate coloni! Cf. etiam Ecl. III. 23. Wagn. memor est formulae in iudiciis sollennis: meum est, coll. Brisson. de Form. l. V. §. 19. Quisque autem videt, etiam hic heri et servi personas confundi, cum non Tityri, sed heri (Vergilii) sint rura et greges. (onf. supra ad v. 6. et 40. — 47. Et, i. e. et quidem. Wagn. Qu. Virg. XXXV. p. 562. interpositum pastoris iudicium bene comparat cum iis locis, ubi copula parenthesin aliquam incipit, qua de re cf. adnott. ad Ecl. IX, 11. — quamvis--iunco Heyn. capit de aliorum agris, qui. neglecta ex longa calamitate cultura, saxosi et palustres sint, quibusque opponantur Tityri (i. e. Vergilii) pascua intacta ideoque satis bona et tolerabilia. Rectius vero alii (inter quos etiam est Niederstein. Qu. Virg. p. 16.) cum Vossio de ipsius Vergilii agris ea intelligunt partim ad radices montium saxosorum et silva tectorum, partim ad ripam Mincii fluvii sitis, qui exundans et stagnans quaedam paludosa fecerit; et Spohn. verissime addit, attenuari opes artificiose par Melibacum, nt absit invidis. Vergiliis pareis contentus videatur, et militi per Meliboeum, ut absit invidia, Vergilius paucis contentus videatur, et militi non larga possessio, sed tenuis et macer agellus ereptus videatur. — omnia per hyperbolen dici quisque videt. — lapis nudus, ut supra v. 15. nuda silex, gramine, frumentis non obsitus. Sie Liv. XXI, 37, 4, nuda cacumina (montis). — limoso--iunco, qui in solo limoso nasci solet. Sic limosa radic apud Plin. H. N. XXVII, 5, 17. — 49. Tu hic securus vivens in agris tuis non senties incommoda illa, quae me nunc premunt ex patriis sedibus ex-pulsum. Tui greges non, ut-mei, ex alio in alium locum depulsi, cogentur extra consuctos fines vagari et pabulis insuctis noxiisque vesci, neque ex vicinia gregum morbis contagiosis vexatorum detrimenti quid capient. graves, languidas, aegras e partu. Cf. Hor. Epod. 2, 57, gravi malvae salubres corpori. Geo. III, 95. morbo gravis. Liv. XXI, 48, 4. gravis vulnere. Val. Fl. VI, 65. gravior de vulnere etc. Ameis in Spicil. p. 3. potius explicat per gravidas (trächtige Mutterschafe); non autem expedit, quid sibi velit additum fetas. — temptabunt, i. e. vexabunt, nocebunt. Proprie de morbis dicitur, ut h. l. (cf. Geo. III. 441. Cic. Tusc. IV. 14. in. Suet. Aug. 81 etc. Burm. ad Samonic. c. 2. et Heindf. ad Hor. Sat. I, 1, 80.), interdum

Nec mala vicini pecoris contagia laedent. Fortunate senex, hic inter flumina nota Et fontis sacros frigus captabis opacum. Hine tibi, quae semper, vicino ab limite saepes

etiam de vino, quod vires debilitat (cf. Geo. II, 93. Plin. H. N. XXIII, 1, 20.). Ceterum pro vulgari tentabunt Cod. Med. auctoritate cum recentissimis editoribus nunc scripsimus temptabunt. Cf. Wagn. Orth. Verg. p. 475. et Ribbeck. Proleg. p. 441. — fetae Spohnio sunt gravidae, in utero habentes, ut Ecl. III, 83. Dulce — lenta salix feto pecori et alibi, mihi vero modo enixae; nam Meliboeus, quem hic Tityri capellas suis opponere patet, imprimis respicere videtur capram illam modo enixam et e partu debilem et infirmam, quam v. 13. commemoravit; idque etiam docet epitheton graves. Fetus autem (ab antiquo feo, qvio), non foetus scribendum esse, docent Voss. ad h. l. Weber. in Exercitt. stili Lat. p. 114. Kritz. ad Sall. Cat. 53, 5. Wagn. Orth. Verg. p. 437. et Schneid. Gr. Lat. I. 1, p. 79. — V. 51—58. colorem traxisse videntur ex Theocr. VII, 136—142. Cf. Gebaueri Progr. p. 6. — 51. flumina nota aut de Mincio et Pado, aut de rivis campestribus intelligunt, quam alteram opinionem Voss. probare studet coll. Ecl. V, 84. et Geo. IV, 54.; Wagn. vero cum meminerit, flumina apud Vergilium aliquoties de uno flumine dici (Aen. VII, 138. XI, 659. XII, 331.), hic quoque de uno Mincio sermonem esse suspicatur, et Praepos. inter ad arbores iuxta flumen positas relata, locum admodum artificiose sic interpretatur: inter arbores ad flumen. Mihi nulla prorsus difficultas videtur inesse. Flumina enim et fontes simpliciter depinant amoenam regionem fluminibus (sive Mincio et Pado, sive uno Mincio) videtur capram illam modo enixam et e partu debilem et infirmam, quam v. gunt amoenam regionem fluminibus (sive Mincio et Pado, sive uno Mincio) rivisque concisam ideoque nec fontibus destitutam, et commemorantur, quia de frigore sermo est, aquae autem vicinae coeli ardorem mitigant. Sensus igitur: prostratus in silva vel fruticeto inter flumina, rivos, fontes sito auram frigidam captabis. — nota, ad quae venire Tityrus et gregem compellere solebat. Wagn. adnotat, consuetudinis frequentisque usus atque inde ortae caritatis notionem sustineri hoc vocabulo, ut Aen. II, 256. III, 657. V. 500. Geo. I, 363., et praeterea Homericum illud ἤθεκ, Aen. II, 401. VI, V. 500. Geo. I, 363., et praeterea Homericum illud ηθεα, Aen. II, 401. VI, 1899. et Eleg. ad Messal. p. 22. conferri iubet; quae ut vera esse concedamus, non tamen impediunt, quominus cum Ameisio Spicil. p. 3. haec flumina Tityro nota opposita habeamus fluminibus longinquis et remotis, quae Meliboeus quaerere cogatur. Verba hic inter flumina nota hinc repetiit auctor epigr. in Anth. Lat. Burm. I, 147, 11.) — 52. fontis sacros, utpote a Nymphis habitatos. Cf. Theocr. VII, 136. Aen. VII, 53. Hor. Od. I, 1, 22. Ovid. A. A. III, 688. Her. XV, 158. cett. et Gebauer. I. I. — frigus opacum, frigus loci opaci, nemoris umbrosi. Cf. Ecl. II, 8. et Colum. VI, 22. Opacissima nemorum pascua. Similiter Stat. Silv. III, 5, 17. opaca quies, h. e. quies vitae umbratilis, et Silius I, 395. Felix, heu! nemorum, et vitae laudandus opacae, i. e. felix praedicandus ob vitam in umbrosis nemoribus actam. — captabis. Sic Ecl. II, 8. perades umbras et frigora cantant. — 53. Locus difficillimus, in quo praeter ob vitam in umbrosis nemoribus actam. — captabis. Sic Ecl. II, 8. pecudes umbras et frigora captant. — 53. Locus difficillimus, in quo praeter Vergilii editores etiam alii viri docti quam maxime haeserunt (cf. Schirach. Clav. Virg. p. 574. Markland. ad Stat. Silv. I, 3, 43. Doering. in Progr. supra ad v. 13. laud. p. 3. et Lachmann ad Prop. IV, 2, 29.). Ne ad conjecturas confugiamus, quod omnium Codd. et Prisciani XVIII, 193. consensus interdicere videtur, mihi etiamnum inter varia pericula hunc locum expediendi Wagneri ratio maxime probatur, ex qua loci sententia haece est: Hine, a vicino limite, saepes, quae semper Hyblaeis apibus florem salicti depasta (est), saepe tibi levi (apum) susurro suadebit somnum inire; etsi non nego, in mira verborum traiectione, quam nec gratam nec simpliciori pastorum sermoni aptam cum Wagn. possum agnoseere, (quae tamen non prorsus abhorret a Vergiliano dicendi genere: cf. Ecl. IX, 3. Geo. II, 227. Aen. VIII, 168.) semper aliquid residere, quod offendere debeat. Coniungo igitur pri-168.) semper aliquid residere, quod offendere debeat. Coniungo igitur primum verba  $Hinc - vicino\ ab\ limite;$  qui usus Adverbiis loci accuratiorem explicationem per appositionem quandam addendi (de quo vide quos Dissen, laudat ad Tibull. I, 10, 37.) prorsus est Vergilianus. Cf. Ecl. III, 12. Aen. I, 235. II, 18. III, 616. VI, 305. VII, 209. XII, 273. Sic autem

Hyblaeis apibus florem depasta salicti Saepe levi somnum suadebit inire susurro; Hinc alta sub rupe canet frondator ad auras:

55

verba coniungenda esse, non (quemadmodum Wund., Spohn. et in prioribus certe editt. Iahn. et Ladew. censuerunt) vicino ab limite saepes (i. e. qua parte limes est, agrum vicinum a tuo disterminans), quod eodem modo dictum putant, quo v. 8. nostris ab ovilibus agnus, Geo. III, 2. pastor ab Amphryso et similia, iam docet parallelismus membrorum: Hinc vicino ab limite et Hinc alta sub rupe. (Consentit nobiscum Ameis. Spicil. p. 3.) Porro quae semper saepes depasta per attractionem positum pro saepes, quae semper depasta (est); ellipsis autem Verbi auxiliaris in sententis relativis haud inusitata Vergilio (vid. Ecl. II, 23. VIII, 24. Geo. IV, 89. Aen. I, 234 sqq. V, 192. 687. IX, 675., et cf. Heind. ad Hor. Sat. I, 2, 42. Both. ad Hor. Sat. II, 8, 2. Herz. ad Sall. Iug. 71, 1. et Obbar ad Hor. Ep. I. p. 350.). Iam quae depasta est significant: quae depasci solet (cf. adnott. ad Geo. I, 49.) et accuratius definiuntur adiecto Adv. semper, i. e. quoties recentes flores proveniunt; nam semper haud raro valet: quoties tempus aliquod certum vel occasio aliqua redit. (Cf. Ecl. III, 62. VII, 50. Geo. I, 431. Aen. V, 49.) Quare non opus esse videtur coniecturis Doeringii l. l. (quae Aen. V, 49.) Quare non opus esse videtur coniecturis Doeringii 1. 1. (quae superat, i. e. "quae tua manet"), Burmanni (quae serpit), Hildebrandi in Iahn. Novis. Annal. XXVI. p. 162. (quae serpet), et Peerlkampi p. 9. Hinc tibi aquae strepitu et vicino ab limite saepes), neque verborum transpositione, quam Hoffmann. in Ephem. gymn. Austr. 1853. p. 411. suadet: Hinc tibi, quae semper florem depasta salicti Hyblaeis apibus, vicino ab limite saepes etc. Alii tamen fortasse probabunt Ladewigii rationem, qui depasta pro Participio habet et ad quae semper ex sequente suadebit supplet suariti escene florem depasta per potissimem illem constructionem cum sit. — saepes florem depasta per notissimam illam constructionem cum Accusativo, quem vocant, remotioris Obiecti dictum (pro: cui depasti sunt flores). Ex Vergilio huc pertinent inter alia Ecl. III, 106. VI, 75. Geo. II, 131. III, 383. IV, 99. 338. Aen. I, 228. 658. V, 608. VI, 495. IX, 582. 678. X, 283. 324. 869 etc. — salicti, quod secundum vulgarem rationem e voc. saepes pendere debebat, poetice iunctum est voc. flores. Longe enim elegantius est: saepes unde apes depascunt flores salicti, quam tritum illud et vulgare: saepes ex virgis saligneis contexta, unde apes flores depascunt. Salices autem secundum Geo. II, 434 sq. sunt pabula mellis. — Hyblacis epith. ornans, ab Hybla, Siciliae monte apibus ob thymum (cf. infra Ecl. VII, 37.) maxime frequentato, ductum. Cf. Ovid. A. Am. III, 150. id. Trist. V, 13, 22. Sil. XIV, 199 sqq. Martial. VII, 87, 8. Plin. H. N. XI, 13, 13.; unde mella Hyblaea apud Martial. XI, 43, 3. Solet autem eiusmodi mitheti plannana prostantia eiusmodi. epithetis plerumque praestantia rei significari. Cf. Ecl. X, 59. Geo. I, 228. III, 343. Aen. VII, 816. XI, 773. — Ceterum hunc versum imitatus est Auson. Ep. XXV, 12. Hyblacis apibus saepes depasta susurrat. — 55. Animadverte, quam bene ipso literarum sono res significetur et cf. Gebauer. de poët. I. p. 35., qui comparat Ecl. III, 28. et 55 sqq. V, 46 sq. 82 sqq. VII, 13. IX, 36. — levi susurro. Cf. Theocr. I, 1. ἀδύ ψιθύρισμα et Wernsd. Poët. Lat. min. VI, 163, 13. apes susurro murmurant gratae levi.—somnum suadebit inire. Saepes, cui tribuitur a poëta, quod in soluta oratione apibus earumque susurro tribuendum erat, ad somnum te invitabit. Similes locos legimus apud Hor. Epod. II, 27. Ovid. Met. XI, 604. Stat. Silv. I, 3, 42. Praeterea cf. Aen. II, 9. Iahn. etiam de susurro, quem ventus in saepe suscitet, cogitari posse temere suspicatur. — 56. frondator, qui vites amputat et folia stringit, decerpit, ne uvae obumbrentur. Cf. Geo. II, 365. 400. 407. 410. Ecl. II, 79. IX, 60. Voss. de arbustorum frondatione mense Augusto facta cogitat (coll. Geo. II, 400.), quo tempore gemere palumbes incubantes Plin. XVIII, 28. referat. Ceterum recte Spohn. adnotat, ex eo, quod hic oblectamenta aestivi temporis et Augusti quidem mensis commemorentur, non sequi, hanc Eclogam eodem mense esse conscriptam. — ad auras (i. e. ad coelum s. coelo: er wird dem Himmel vorsingen, quia nemo praeterea eum audit) ita dictum, ut Aen. VI, 561. qui tantus plangor ad auras, et Ovid. Met. X, 11. Quam satis ad superas post-quam Rhodopeius auras Deflevit vates. Wagn. Qu. Virg. X, 1. p. 417., ubi de

Nec tamen interea raucae, tua cura, palumbes Nec gemere aeria cessabit turtur ab ulmo.

### TITTEUS.

Ante leves ergo pascentur in aethere cervi,

discrimine inter view and ouras et in ouras exit, octendere et elet, and an ras surgere, ferri etc. did de renta, quae ita a terra se elevent ut terran. adduce contingant, art this time a best accompant, of case or party verum est. Self-cet of attach is called the party terms of the continuous action and in although the continuous action and the action of the continuous actions are also accompanies. altioribus regimine placete scale of the original placete series in the original placete scale of the original series of them, and the latest placete scale of the original scale of them of the original scale of the origi A TO ALL TO SERVICE TO THE SERVICE T CALLED TO SECTION OF THE SECTION OF Was new Street I have the

Et freta destituent nudos in litore pisces, Ante pererratis amborum finibus exsul Aut Ararim Parthus bibet aut Germania Tigrim, Quam nostro illius labatur pectore voltus. 60

per mare natantes cogitari certe possunt, cum nandi facultatem habeant, poëta autem aperte hic coniungi voluit, quae coniuncta cogitari omnino non posaunt; deinde vero Vergilio obversata videtur Lucretiana dictio per caeli caerula pasci, per caelum pasci. Cf. Lucr. I, 1089. V, 526. Praeterea Ameis. Spicil. p. 3., in universum mecum consentiens, addit: "in aequore ambigue dictum esset, cum saepe apud poëtam dicatur de campo" et "cervi in aequore pascentes cogitari possunt, si quidem in mari pedibus stantes potu hausto herbas litorales decerpunt." Denique etiam a Schenkelio in Ephem. gymn. Austr. a. 1852. et Wagnero in Philol. Suppl. I. p. 311. lectionem aethere defensam video. (Omnes autem locos, quos hic iterum tractat Wagn., plerumque priores sententias suas strenue defendens, in Appendice huic volumini adiicienda collectos indicabo.) Quae non curantes etiam Ribbeck. (cf. eius Proleg. p. 165.) et Ladew. (quos Haupt. et Coningt. iure non sequentur) in aequore ediderunt, quod Iahn. ex sequ. in litore ortum censuerat. Fortasse potius debetur docto alicui librario, qui piscibus in sicco litore degentibus cervos in mari viventes opponendos esse putabat. De permutatis autem his vocibus cf. viri docti, quos laudat Unger de Valgio Rufo p. 484. — 60. freta destituent pisces, i. e. pisces in sicco vivent, quare nudi vocantur, i. e. non amplius undis tecti, ab aqua destituti. Eodem modo Senec. Oedip. 43. nuda vada dixit. Cf. etiam supra adnot. ad v. 15. Destituere autem sic etiam ap. Plin. H. N. IX, 5, 4. legitare. Tiberio principios contra Luadamenta provincia di investigia in investigia in investigia contra la contra tur: Tiberio principe contra Lugdunensis provinciae litus in insula simul trecentas amplius belluas reciprocans destituit Oceanus. — 61. pererratis amborum finibus, ita ut alter ad alterius sedes pervenerit, h. e. Parthi in Germaniam et Germani in Parthiam migrabunt, quod (ut Heyn. apte commemorat) nisi victis et subactis Romanis fieri non poterat. — exsul quisque est, qui non in patria commoratur, aliqua causa ea excedere compulsus. — 62. Poëtam hic, ubi Germaniae flumen exspectaveris, Ararim, Galliae fluvium, (qui nunc Saone vocatur) commemorantem Voss., Heyn., alii ita defendunt, ut dicant, rusticorum sententias ex certis rationibus geographicis non posse iudicari, immo hanc ipsam locorum inscientiam indoctum servulum non male decere, Gallos autem et Germanos vulgari sermone haud raro confundi; quibus prorsus adsentior, facile supersedens Schraderi coni., Albim, ignotum isto tempore Romanis flumen, Arari substituentis; imprimis cum verissima sint, quae Iahn. in édit. II. addidit, illo tempore, quo haec Ecloga scripta sit, Ararim vere fuisse versus Germaniam imperii Romani terminum, cum gentes inter Ararim et Rhenum incolentes, quamquam iam a Caesare debellatae, tamen ab Agrippa demum a. 717. p. u. c. imperio Romano additae esse videantur. Wagneri autem explicationi paulo subtiliori: "Parthi pererratis Germaniae finibus in Galliam venient, Germani pererratis Parthorum finibus ad Tigrim" id obstare videtur, quod Tigris non orientem, sed occidentem versus Parthorum regnum terminabat. Ceterum forma Ararim a Nomin. Araris est deducenda; duplex enim erat Nominativi forma Arar et Araris, ut Liger et Ligeris. Cf. Claud. in Ruf. II, 111. in Eutrop. I, 405. Schneid. Gramm. Lat. II, 1. p. 214. et liber meus Handb. d. alt. Geogr. III. p. 121. — Germania, i. e. Germania, mani. Terrarum autem nomina pro populorum nominibus non solum poëtis (cf. Ecl. IV, 58. Geo. I, 38. Aen. II, 193 etc.), verum etiam optimis quibusque pedestris orationis scriptoribus usurpari satis constat. Cf. praeter alios Zumpt. §. 675. Goerenz. ad Cic. Fin. III, 1, 4. et Schneider. in Novis Annal. phil. LXI. p. 251. Nemes. Cyn. 67. hunc locum sic imitatur: Rhenum Tigrimque bibunt Ararisque remotum principium. 63. Sensus: Semper imago imperatoris placidi, mitis, benevoli ante oculos nobis versabitur, i. e. numquam beneficii eius immemores erimus. Pro la batur Cod. Pal. a m. sec. praebet labantur, quod Ribbeck. locis Aen. I, 684. IV, 4. VII, 416. commendari censet. De forma voltus, quam nunc cum recentissimis editt. rece-pimus, cf. Wagn. Orth. Verg. p. 445 sqq. et Ribbeck. Proleg. p. 438. Re-spexit hunc locum Rutil. Itin. I, 53. Obruerint citius scelerata oblivia solem,

#### MELIBOEUS.

At nos hinc alii sitientis ibimus Afros, Pars Scythiam et rapidum Cretae veniemus Oaxen Et penitus toto divisos orbe Britannos.

65

Quam tuus ex nostro corde recedat honos. — 64. At nos per totum terrarum orbem dissipabimur; hyperbola homini acerbissimo dolore affecto facile condonanda. Voss. comparat Calpurn. Ecl. IV, 38 sqq., qui locus ex nostro fluxit. — Peerlk. p. 11. hanc suadet distinctionem: At nos? Hinc alii etc., quam, cum Meliboeus interrogare pergat, erunt fortasse, qui probabunt. — alii et pars saepe sibi opponuntur. Cf. Geo. II, 10 sqq. IV, 158 sqq. Aen. I, 212 sqq. II, 399 sqq. XI, 193 sqq. Ovid. Met. I, 244. Val. Fl. II, 235. Tac. Hist. IV, 23. Sallust. Cat. 2, 1, 38, 3, 48, 5. Iug. 13, 8. 19, 1. 32, 4. 51, 1. 57, 4. etc. — sitientis Afros, ob coeli ardorem et aquarum penuriam; quare Plin. X, 73, 94. et XXXI, 7, 39. loquitur de sitientica (locis) Africae. De omissa Praepositione apud verba eundi, veniendi etc. cf. adnott. ad Aen. I, 5. — et respondet praecedenti alii-pars, ut etiam alibi copulae distinguendo inservientes interdum pro iterato alius usurpatae inveniuntur. Cf. Wagn. Quaest. Virg. XXXIV, p. 552., qui comparat Aen. I, 701. et X, 130., ubi que -- que pro alii -- alii positum sit, et Aen. II, 73, ubi Heynius que temere in ve mutaverit. — 65. rapidum Cretae Oaxen. Cum nemini veterum scriptorum (praeter Vibium Sequ. p. 15. Oberl., Quam tuus ex nostro corde recedat honos. - 64. At nos per totum terra-Oaxen. Cum nemini veterum scriptorum (praeter Vibium Sequ. p. 15. Oberl., fortasse ex hoc ipso loco haurientem) hic Cretae insulae fluvius commemoretur, alii (inter quos etiam est Kalmus Exerc. crit. p. 5.) de Araxe, Armeniae maioris flumine (quod etiam apud Claud. B. Get. 31. a librariis cum Oaxe confunditur, substituendo, alii (in quibus Voss. et Salmas. ad Solin. c. 49. p. 692. cf. Tzschuck. ad Mel. III, 5, 6. p. 161 sq.) de Oxo, Scythiae fluvio, qui per licentiam poëticam hic Oaxes diceretur, cogitarunt, cretae autem (quacmadmodum nuper etiam Ladew., qui simul ad Oxum legendum tem (quaemadmodum nuper etiam Ladew., qui simul ad Oxum legendum esse suspicatur, Kappes in Eos I. p. 152 sqq. et Ribbeck., quibus recte adversatur Kalmus. l. l.) non proprium, sed appellativum, quod vocant, nomen babuerunt, rapidus cretae (quae constructio exemplis esset comprobanda) satis artificiose explicantes: qui rapit terram albam radendo litus, i. e. lutulentus, turbidus, coll. Curt. VII, 10. Oxus, quia limum vehit, turbidus semper est. Sed recte vulgatam (in qua ne Peerlk. quidem offendit) defenderunt Heyn., Wagn., Iahn., Bryce, Coningt., alii, censentes, poëtae credendum esse, in Sicilia, cuius urbs Oaxus, prius Axus vocata (quemadmodum etiamnum Axos dicitur: cf. Pashley Travels in Crete I. p. 146 sqq.), non ignota sit (cf. Herod. IV, 154 ibique Baehr. Apoll. Rhod. I, 1131, Steph. Byz. p. 505. Plisthenes ap. Serv. ad h. l. Eckhel. Doctr. num. P. II. p. 306. Meursii Creta p. 92.), etiam flumen huius nominis fuisse, de qua re Kalmus l. L. p. 4. sine iusta causa dubitat. Videtur autem is fluvius esse, qui nunc Arcadi fiume appellatur. Cf. Hoeck. Creta I. p. 397. et Pashley l. l. p. 145. Quod si verum est, videmus etiam, a poëta hic sibi opponi extremas orbis Romani partes, Africae, occidentali parti, Scythiam, ultimam regionem orientem versus sitam, atque Cretam, meridionalem insulam, Britanniae septenorientem versus sitam, atque Cretam, meridionalem insulam, Britanniae septentrionali. Creta autem illis temporibus, cum Aegyptus imperio Romano nondum adiecta esset, extrema eius fuit versus meridiem provincia. Ceterum non convenire pastori Mantuano fluminis tam incogniti commemorationem, quis potest negare? sed num conveniret Oxi aut Araxis mentio, fluminum non multo magis cognitorum, neque ad Rom. quidem imperium illa aetate pertinentium? nonne mnibus his eclogis permulta insunt, in quibus non pastores, sed poëtam loquentem audimus? Praeterea, cum nominum Graec. masc. gen. in as et a desinentium Accusativus a Verg. ubivis terminetur in an et en, non Oaa desinentium Accusativus a Verg. ubivis terminetur in an et en, non Oazem (ut Ladew. edidit), sed Oazen scribendum esse, docet Wagner. Quaest. Virg. III. p. 389. (quem Ribbeck. secutus est. In Hauptii edit. errore typogr. legitur Oaze.) — 66. penitus---Britannos, scil. a terris antea commemoratis. Sic Hor. Od. I, 35, 29. ultimos orbis Britannos et Od. IV, 14, 47. remotos Britannos, Catull. XI, 11. pariter ultimos Britannos et Tac. Agr. 30. Britannos terrarum extremos. Quid? quod Britanniam, ante Iul. Cesarem Romanis plane ignotam (Caes. B. G. IV, 20. Suet. Caes. 25. Dio

En umquam patrios longo post tempore finis, Pauperis et tuguri congestum caespite culmen, Post aliquot mea regna videns mirabor aristas? Impius haec tam culta novalia miles habebit?

70

Cass. XXXIX, 50. Strabo IV. p. 304. Plut. Cass. 23.), ultra terminos orbis habitati promoverunt (Vellei, II, 46. Suet. Claud. 17. Tac. Agr. 14. Eleg. ad Messal. 54. Senec. cons. ad Marc. c. 14. Dio Cass. LX, 19.) Respexerunt hunc locum Nemes. Cyn. 124. divisa Britannia mitti etc. et poëta in Wernsd. Poet. L. min. V, 1358, 1. semota et vasto disiuncta Britannia ponto. Ceterum Peerlk. l. l. ut post nos, ita etiam post Britannos signum interrogandi vult positum. — 67 sqq. Sensus est: Eritne aliquando tempus, quo mihi agros meos revisere continget, in quibus, antea fertilissimis, nunc vero a novis colonis neglectis, aliquot modo aristae oculis meis se offerent? Alia tamen est sententia Brycei, qui dubitans, agros veteranis distributos ab iis adeo neglectos esse, locum potius sic explicat: Fietne aliquando, ut revisam agellum meum cum paucis aristis suis, qui tamen mihi, qui numquam sperare poteram, eum a me recuperatum iri, non nisi cum admiratione intuendus et instar regni habendus erit; cui interpretationi praeter alia (ut mea regna pro ,, to me a kingdom" vel ,, my whole kingdom", et videns mirabor pro "look with admiring delight" posita) imprimis v. 70. videtur adversari, etsi negari nequit, sic aliquot aristas bene respondere pauperi tugurio. — En umquam. Spohn. et Wagn. recte docuerunt, non in voc. umquam, sed in voc. en vim inesse contendentes: omnium vero optime hac de re disputavit Hand. in Tursell. II. p. 371 sqq., qui docet, hac formula interrogationis quemcumque vehementiorem animi affectum, praesertim desiderium et dolorem, tum etiam iram et indignationem exprimi, neque vero deesse locos, in quibus interrogatio tantum intendatur atque significetur, si contrarium esset, mirum videri. Ex locis, quos collegit, huc pertinent imprimis Plaut. Trin. III, 1, 189. en umquam adspiciam te? id. Rud. IV, 4, 73. Quaeso, en umquam hodie licebit mihi loqui? Sil. Ital. XVI, 91. en umquam lucebit in orbe ille dies, quo etc. Liv. 1X, 10, 5. en umquam futurum, ut congredi armatis cum hoste liceatf et interposito uno vocabulo infra Ecl. VIII, 7. en erit umquam ille dies etc. 68. tuguri. Vid. supra ad v. 32. — congestum caespite culmen, i. e. congesto caespite exstructum. Cf. Aen. VI, 178. aram sepulcri congerere arboribus. E caespite autem ubivis obvio faciebant pauperiores et parietes et culmina tectorum. Cf. Hor. Od. II, 15, 17. ibique interpp. De voce per ae scripta cf. Wagn. Orth. Verg. p. 420. et Ribbeck. Proleg. p. 393.—69. Post, i. e. postea, posthac; notandum est enim, Particulas ante et post optimis quibusque scriptoribus interdum etiam ante Accusativum aliquem adverbialiter poni, ubi perspicuitati non officiatur. Cf. Verg. Aen. II, 216. Cic. ad Fam. XVI, 5. id. Part. 39, 137. Ovid. Fast. I, 337. Val. Fl. VI, 664. et quae de eodem usu Adverbii ante ad Geo. III, 552. disputavimus. Respondet autem hoc post praecedenti longo post tempore eodem modo, quo Geo. II, 259 sqq. multo ante — et — ante legimus. Fallunt igitur, qui coll. Claud. IV. Cons. Hon. 372., ubi decimas emensus aristas legitur, post aliquot aristas coniungentes explicant: post aliquot annos, quasi numeraret pastor per messes, quamquam etiam Klotz. in Lex. s. v. arista, Meinek. Anal. Alex. 193. et ad Theocr. III, 31. atque, qui hunc laudat, Ribbeck. huic explicationi favent, cui nobiscum recte adversatur Conington. Ceterum cf. simillimus locus Geo. III, 476. et de voc. regna Lucan. II, 458. Regna videt pauper Nasamon errantia vento cum Martial. X, 613. regnator agelli. Peerlk., qui temere contendit, longo post tempore et post aliquot aristas idem esse quod post longum tempus et post aliquot annos, p. 11. coniicit Pascuaque, et, mea regna, videns, mirabor aristas? — 70. impius, sceleratus, nefarius; non solum quia impius perpetuum est belli, militum, armorum epitheton, (cf. Geo. I, 511. Mars impius), sed quia agitur de bello civili et de militibus aliorum possessiones contra ius fasque occupantibus. Cf. etiam Wakef. ad Lucr. V, 382. Opponuntur autem impii milites, quibus vis et ferrum pro lege est, piis agricolis, i. e. pacis et iustitiae amantibus nec quemquam laedentibus; quod recte docet Wagn. in minore edit., quamquam impletas

Barbarus has segetes? en, quo discordia civis Produxit miseros: his nos consevimus agros! Insere nunc, Meliboee, piros, pone ordine vitis. Ite meae, felix quondam pecus, ite capellae. Non ego vos posthac viridi proiectus in antro Dumosa pendere procul de rupe videbo;

75

militum simul in eo potest quaeri, quod fertilissimum agrum sibi donatum degenerare et fere incultum iacere sinunt. -novale, proprie ager post cessationem aratro renovandus, tum ager, qui primum aratur, hic, ut Stat. Theb. III, 644. et Iuv. XIV, 148. in universum pro agro culto positum.—71. Barbarus, Galli aliique, qui in legionibus Rom. tum erant. Ceterum Iahn. interrogationis signa post habebit et segetes sustulit, putans, his verbis responderi ad ea, quae v. 67 sqq. legantur. Sed recte Wagn. hoc modo vim et vigorem orationi detrahi censet. Ceterum non dubitantis, sed indignantis esse quaestionem, nobis sic reddendam: Ein ruchloser Soldat, ein Barbar soll--besitzen? quisque facile videt. — has segetes. Si vera sunt, quae infra ad v. 81. adnotavimus, de satione auctumnali post messem facta videtur cogitandum. - 72. Habemus hic duas lectiones Produxit et Perduxit, quarum quae praeferenda sit, difficile est iudicatu, cum utraque sensum non ineptum praebeat. Produxit significat: quo progressa est discordia et ad quem gradum miseriae paullatim adduxit cives, perduxit autem: quem ad finem, exitum, discordia miseros cives adduxit, i. e. coloni ex agris depulsi ad extrema, ad summam miseriam, pervenerunt civium discordia; nam et hanc lectionem commode ad colonos illos referri posse, neque necessario cum Wagn. explicandam esse: "quem ad exitum res suas adduxerunt miseri cives," quis non videt? Nos plurimorum, ut videtur, Codd. auctoritatem secuti, cum plurimis editoribus recepimus Produxit; Iahn. autem cum Wakef. ad Lucr. II, 1116. defendit Vat., Gud., Longob. et unius Bern. lectionem Perduxit. — his nos er Codd. Pal. et Rom. cum Ribbeckio, Ladew., Hauptio et Coningt. nunc edidimus. Wagn. retinuit vulg. lectionem en, quis, pro quibus, in quorum commodum, de qua antiquiore Dativi forma vid. adnott. ad Aen. I, 95. — 73. Ironice. hace dicta: Quid iuvat nunc insevisse? Inserce autem non tam de plantatione, quam potius de insitione, quae proprie vocatur, intelligen-73. Ironice. haec dicta: Quid iuvat nunc insevisse? Inserere autem non tam de plantatione, quam potius de insitione, quae proprie vocatur, intelligendum (pfropfen). Cf. Varro R. R. I, 40. pirum bonam in pirum silvaticam inserere. Verg. Geo. II, 69. (per inversionem) inseritur arbutus fructu nucia. Prorsus eodem modo Ecl. IX, 50. Insere, Daphni, piros. Nostro autem loco pirus tamquam species pro universo arborum frugiferarum genere nominatur. — po ne ordine vites, h. e. secundum Voss. in quincuncem (Cf. Pfin. H. N. XVII, 11, 15. et Geo. II, 277. Simplex autem Ablat. ordine significat: iusta, legitima ratione. Cf. Geo. I, 426. IV, 4. 376, 537. Acn. I, 703. V, 53. 102. VI, 723. VII, 276. cum adnott. ad Ecl. VII, 20, et Geo. III, 341. — 74. Locus affectu plenus et quam maxime ad miserationem excitandam factus, qui fluxit ex Theocr. I, 115—118., ubi simillima ratione bubulcus feris, silvis, fontibus ultimum vale dicit. Cf. etiam eiusd. IX. II. Imprimis repetita vox ite inservit vehementiori animi commotioni IX, 11. Imprimis repetita vox ite inservit vehementiori animi commotioni et hie quidem doloris magnitudini graviter significandae. Vid. supra not. ad ct hie quidem doloris magnitudini graviter significandae. Vid. supra not. ad v. 4. et Wagn. ad Eleg. ad Messal. p. 13., qui comparat Ecl. IV, 24. et 58. V. 31. VII, 70. VIII, 1. et 5. Geo. IV, 465. (Pro Ecl. VII, 70. autem, qui minus huc quadrat, ante omnia Ecl. VII, 44. et X, 77. erant conferendi.) Alios eiusmodi locos diligenter collegit Gebauer. de poët, I. p. 37 sqq. Cf. etiam adnott, ad Ecl. X, 54. — felix quondam. Ribbeck. et Haupt. Codd. Pal. et Gud. Serviique exempl. secuti ediderunt quondam felix; ceteri recentiores editores nobiscum faciunt. — 75. viridi, quod antrum viridi musco obductum est, vel potius quod frondes eius ostio imminent, ut Ecl. V. 7. et IX, 41. (Cf. Wagn. in min. edit. Ameis Spicil. p. 4. Fritzsch. ad Theocr. III. 13 sq. et, qui hos laudat, Gebauer. Progr. p. 15.) — 76. Dumosa. Dumi maxime in rupibus et montibus; quare Geo. III, 315. hirci-amantes ardua dumos, Colum. VII, 6. de caprino pecore: id genus dumeta potius, quara campestrem situm desiderat. Cf. etiam Calpurn. V, 5. et 19. Avien. Orae mar. 217., quos locos Burm. laudat hic et ad Ovid. Rem. 179. — pendere Carmina nulla canam; non me pascente, capellae, Florentem cytisum et salices carpetis amaras.

#### TITYRUS.

Hic tamen hanc mecum poteras requiescere noctem Fronde super viridi. Sunt nobis mitia poma, Castaneae molles et pressi copia lactis; Et iam summa procul villarum culmina fumant Maioresque cadunt altis de montibus umbrae.

80

de rupe, pasci in monte declivi. Sic in Epit. Iliados 893. pendent in rupe capellae, et Ovid. ex P. I, 8, 51. pendentes rupe capellas. — 78. cytisus frutex albus, rhamno similis, ramos spargens cubitales vel etiam maiores, incundo foliorum odore et sapore, apibus et capris gratissimus, omninoque pecoris saluberrimum pabulum, quod vaccis potissimum lac optimum praebet (Geisklee, Schneckenklee.) Cf. Diosc. IV, 113. Plin. XIII, 24, 47. Varro R. R. II, 2. Cato R. R. 43. Colum. II, 11. V, 12. Verg. Geo. II, 431. et Ecl. II, 64., ubi vid. Heyn., et Billerb. Flora class. p. 197. — 79. Haec invitatio, ut Meliboeus pernoctet in Tityri tugurio, sumpta est ex Theocr. XI, 44 sqq. Cf. etiam eiusd. VII, 134. — poteras etc. Cf. locus nostro simillimus Ovid. Met. I, 679. Hoc mecum poteras considere saxo et Hor. Sat. II, 1, 16. Nos plane eadem ratione: Du konntest ja diese Nacht bei mir bleiben. Praeterito autem tempore utitur Tityrus, quia iam protinus pergentem videt Meliboeum (cf. v. 74.), itaque iam abeuntem his verbis prosequitur. — hanc—noctem, i. e. per hanc totam noctem, haud dubie praeferendum alteri lectioni hac—nocte, (aliquopiam huius noctis tempore.). Quomodo differat utraque temporis definitio, satis notum. Cf. Tibull. III, 6, 53. Quam vellem longas tecum requiescere noctes. — 80. Fronde super viridi. Cf. Theocr. VII, 134. — mitia poma, quae etiam leguntur Hor. Epod. II, 17. et in Anth. Lat. Burm. V, 80, 2., sunt matura ideoque dulcia. Sic Geo. I, 448. mites uvae et apud Petron. c. 135. mitia sorba. Cf. etiam Lucr. V, 1377. Hor. Sat. II, 5, 12. Tibull. I, 5, 31., ubi eodem sensu dulcia poma commemorantur. (Vid. Gebauer. Progr. p. 14.) — 81. molles ad saporem referendum esse docet Spohn., ut mollissima vina Geo. I, 341., mollis fraga Ovid. Met. XIII, 816., molle merum Horat. Od. I, 7, 19. Molles igitur h. I. sunt suaves, dulces, ut iam Schirsch. p. 495. explicuit. Maturae autem sunt castaneae mensibus Octobri et Novembri (cf. Calpurn. Ecl. II, 82.) eodemque tempore etiam poma iam sunt mitia. Hinc tempus esse defini

## ECLOGAII. ALEXIS.

# ARGUMENTUM.

Causam huius Eclogae, primae, quam Vergilius composuit, scribendae intulit amicitia ab Asinio Pollione, qui sub finem mensis Nov. anni 711. p. U. c. Galliae Cisalpinae praeesse coeperat, cum poëta nostro facta. Vergilius enim, a Pollione ad coenam invitatus, cum conspexisset Alexandrum, puerum formosissimum nec minus ingenii praestantia excellentem, qui domino pocula ministrabat, ardente amore eius captus est et, iam ante a Pollione excitatus, ut in bucolicis carminibus condendis ingenium exerceret, in huius

pueri amati laudes hoc carmen vere bucolicum conscripsit, quo animum eius ad benevolentiam erga se conciliaret. Qui quidem amor num pro temporum illorum pravitate et turpitudine impurus, an potius, quod in Vergilii honorem sumamus, castus et pudicus fuerit, ita ut poëta noster, Socratis et Platonis exemplum secutus, hunc Alexandrum non vitiandi, sed eru-diendi et formandi causa dilexisse putandus sit, nobis hic non est quaerendum. Sufficit, ut narremus, Pollionem hoc carmine adeo delectatum esse, ut Vergilio donaret Alexandrum et hunc poëtae nostri institutione factum esse grammaticum. In hac autem Ecloga Maro semet ipsum Corydonis, Alexandrum vero Alexis nomine personatos induxit (quod nititur Donati §. 20. et 37. Servii ad Ecl. II, 1. et 15. Martialis V, 16. VII, 26. VIII, 56. imprimis autem Apuleii Apol. c. 10. p. 279. Elmenh. testimonio; nam Propert. II, 34, [III, 33,] 73. hanc Eclogam commemorans nihil hac de re prodit, cf. potissimum Spohnii Proleg. p. 23 sqq. Gebauer de poëtis etc. I. p. 23. et Ribbeckii Proleg. p. 3., qui illis locis addit Schol. Bern. ad v. 1. haius Ecl.) carmenque sic instituit: Corydon, homo liber et sui gregis pastor (cf. v. 21), prouss omnino ad amores (cf. v. 14 sq.). Alexis pueri, quem stor (cf. v. 21.), pronus omnino ad amores (cf. v. 14 sq.), Alexis pueri, quem Iollas quidam in deliciis habebat (v. 57.), flagrante amore captus, miserum animi sui affectum prodit, de pueri amati duritie fastuque effuse conquerens (v. 6-18.); deinde eum allieit commemorandis opibus suis et gregum multitudine (v. 20.), canendi peritia (v. 23.) corporisque pulchritudine (v. 25.), et promittit, si puer secum vivere velit, ei artem canendi se impertiturum (v. 31 sqq.) munerique daturum fistulam egregiam (v. 36.), duos capreolos (v. 40.) corollasque florum cum pomis (v. 45.). Tum venit ad laudes vitae rusticae (v. 60.). Denique ad sanitatem rediens ipse amoris sui insaniam damnat (v. 69.). Cum autem poëta in hoc carmine pangendo Theocritum maxime ante oculos habuerit, ex cuius Idyll. XI. XXIII. et III. permulta ita sumpsit, ut adeo singulos aliquot versus ad verbum in Latinum sermonem transferret, Siculos pastores ab eo produci (cf. v. 21.), non est quod miremur. Ceterum de tempore, quo haec Ecloga scripta videatur (aestate a. 712.: cf. v. 8 sqq. 66. 70.) vid. Diss. de Verg. vita et carm. not. 19. et Ribbeck. Proleg. p. 4., atque de eius structura Ribbeck. in Iahnii Annal. phil. LXXV. p. 66 sqq. et in Proleg. p. 157., imprimis autem Gebauer de poët. etc. I. p. 23 sq. 120. et 142 sqq.

Formosum pastor Corydon ardebat Alexim, Delicias domini, nec quid speraret habebat.

<sup>1.</sup> Imitatur poëta Theocr. XXIII, 1. Cf. Gebauer de poët. I. p. 142 sq. Formosum: vid. infra ad v. 17. — Ardere aut (quemadmodum hie, Hor. Od. IV, 9. 13. Stat. Theb. IV, 337. et Gell. N. A. VII, 8.) cum Accus., aut cum Ablat. vel solo (ut Hor. Od. II, 4, 7. III, 9. 5. [ubi tamen alii prodonce non alia magis Arsisti legunt d. n. aliam m. A.] Sil. Ital. V, 15.). vel a Praep. in pendente (ut Ovid. Her. IV, 99. Met. VIII, 50.) haud raro dicitur de amore. Cf. infra ad v. 68. adnott. Eadem ratione apud Propert. I. 13, 23. legimus flagrans amor Herculis Heben. Wund. comparat similem dictionem deperire aliquem amore, qua utuntur v. c. Catull. XXXV, 12. Plaut. Cist. I, 3, 43. Ter. Heaut. III, 2, 14. Cf. etiam Calpurn. Ecl. IX, 70. — Alexim. Ita scripsimus cum Cod. Pal., Arus. Messio p. 209. et Prisciano XVIII, 128. 154. et 192., quamquam alii Codd. (etiam Anth. Lat. Burm. II, 193, 2., ubi hic totus versus iteratur, voc. tantum ardebat in dilexit mutata) cum Donat. ad Ter. Eun. V, 9, 23. et Schol. Hor. ad Od. IV, 9. Alexin exhibent. Ex optimorum tamen Codd. et Grammaticorum (vid. Priscian. VIII, 50) auctoritate Vergilius Accus. Sing. nominum propriorum in is exeuntium numquam, nisi metro cogente (ut Ecl. V, 52.), in syllabam in terminasse censendus est. Cf. Wagn. Qu. Virg. III, 3. et Iahn. ad h. 1. Ceterum hunc versum Calpurn. Ecl. IX, 1. sic imitatus est: Formosam Donacen Idus puer et puer Alcon Ardebant. — 2. Delicias. De deliciis et delicatis pueris Spohn. conferri iubet Burm. ad Suet. Aug. 83. Gronov. ad Stat. Silv. II, 1. V, 5, 66. Plut. Anton. c. 59. Iuven. VI, 47. — domini, Iollae (v. 57.), qui tamen non utriusque, Corydonis et Alexis, sed

Tantum inter densas, umbrosa cacumina, fagos Adsidue veniebat. Ibi haec incondita solus Montibus et silvis studio iactabat inani:

O crudelis Alexi, nihil mea carmina curas? Nil nostri miserere? mori me denique coges.

solius Alexis herus est habendus. Corydon enim est homo sui ruris, qui suos greges pascit, ideoque infra v. 19 sqq. in opibus suis non temere gloriatur. Ceterum huius eelogae principium, quod simile est Theocritei Idyllii XXIII. initio, respexit Prop. III, 32, 73 sqq. Felix, intactum Corydon qui temptat Alexin Agricolae domini carpere delicias. — nec q. sp. habebat, h. e. omni spe illius amore potiundi destitutus erat, ita ut tantum (v. 3.) lamentari posset. Ceterum Wagn. et lahn. ad Ecl. I, 19. (p. 362. edit. II.) recte defendunt lectionem quid speraret contra Brunck., ex coni. edentem quod speraret. Significantem enim orationem illam non habebat quid speraret. speraret. Significantem enim orationem illam non habebat, quid speraret, i. e. omnia ei circumspicienti nusquam apparebat ulla spes, Brunckii ratio admodum languide convertit in simplicem illam sententiam: nulla ei erat admodum languide convertit in simplicem ham sententam: numa et erat spes, cui sequentia verba minus apte respondent. Accedit, quod etiam in Anth. Lat. Burm. I, 146, 2., ubi haec verba repetuntur, legimus Nec, quid speraret, habebat et Vergilio obversatus videtur Theocr. XIV, 52 sq. χῶτι τὸ φάρμαχὸν ἐστι – -οὐχ οἰδα. Cf. Gebauer de poēt. I. p. 144. — 3. inter verbo veniendi eadem ratione per prolepsin addicitur Aen. X, 710. postquam inter retia ventum est. Ejusmodi autem locos sic explicandos esse: veniebat ad fagos, ut inter eas esset, non est, quod commemorem. — A Ladewigio edoctus, iam caesuram interdicere, ne umbrosa cacumina cum Spohnio et Iahnio pro Accusativo, quem dicunt, remotioris Obiecti habeamus a voc. densas pendente (densas cacuminibus umbrosis), nunc redeo ad explicationem in prima edit. propositam, ut inter densas, umbrosa cacumina, fagos, sit appositionis illud genus παρενθετικόν per relativum adsumpto verbo temporis explicandum (hic: quae habebant umbrosa cacumina), ut Ecl. IX, 9. veteres, iam fracta cacumina, fagos, Martial. XI, 6, 5. Si redeant veteres, ingentia nomina, patres et in similibus locis. Omnino cf. de hoc usu Wagn. Qu. Virg. XXXIII, 3, d. p. 675. Indicant autem haec verba causam, cur Corydon ad has fagos (umbrosas scilicet) assidue venerit. Ceterum cf. Culicis v. 139 et supra Ecl. 1, 1. — 4. Adsidue cum recentissimis editoribus scripsimus, Cod. Rom. et alios quosdam secuti. (Cf. Wagn. Orth. Verg. p. 408., sed vid. etiam Ribbeck. Proleg. p. 400.) — incondita, non artificiose et composite dicta, sed rudia et inornata, ut fieri solet in vehementiore aliquo animi affectu, qualis hic est ardor amoris et maestitia. Cf. Santen. ad Ter. Maur. p. 180. Eodem sensu Geo. II, 386. versus incompti dicuntur. — solus. Drak. ad Sil. Ital. III, 429. malebat solis Montibus. Sed praeter locos a Burm. laudatos (Aen. IV, 462. Ecl. IX, 44. Prop. I, 13, 30., quibus adde Aen. IV, 82.), ubi solus dicitur de iis, qui in locis solis versantur, omnium Codd. lectionem defendit etiam Calpurnii imitatio Ecl. XI, 41. Solus cano: me sonat omnis Silva etc. 5. Silvosis in montibus conqueritur spretum amorem suum. Cf. Theocr. XI, 17 sq. — iactabat, ut alibi verba, voces iacere, i. e. simpliciter ore emittere. Cf. Ecl. V, 62. Aen. I, 102. et II, 588. - montibus et silvis; nam sola natura eius querelas audiebat. Praeter Ecl. X, 32. cf. Tib. III, 6, 40. Flevisti ignoto sola relicta mari. Prop. I, 15, 9. Desertis olim fleveral aequo-ribus. Catull. LXIV, 163. Sed quid ego ignaris nequidquam conqueror auris? Silius III, 430. Et promissa viri silvis narrabat opacis. Similiter Calpurn. XI, 12. Sic sua desertis nudarunt vulnera silvis. — studio inani, i. e. frustra. 12. Sic sua desertis nudarunt vulnera silvis. — studio inani, i. e. frustra. Idem versus hemistichion legitur in Ciri 208., quod Heynium non magis fugit, quam Theocritei loci, ex quibus noster ductus, Id. XI, 17. 18. et Id. III, 9., unde v. 7. haustus. — 6. O crudelis A. Cf. Theocr. XXIII, 19. ἄγριε παὶ καὶ στυγνέ. Calpurn. XI, 20. puer o crudelis Iola et v. 44. saeve puer. — nihil mea carmina curas? Cf. Theocr. III, 33. τὸ δέ μευ λόγον οὐδένα ποιῷ et Gebauer de poët. I. p. 146. — De voce nihil hic et Aen. II, 287. ita usurpata, ut incertum sit, utrum natura, an positione producatur, cf. Lachm. ad Lucr. I, 159. p. 28. — 7. Nil nostri miserere? Cf. Theocr. VII, 119. οὐκ ἐλεεὶ μευ; — Observandus hic rarior PartiNunc etiam pecudes umbras et frigora captant, Nunc viridis etiam occultant spineta lacertos, Thestylis et rapido fessis messoribus aestu Allia serpyllumque herbas contundit olentis. At mecum raucis, tua dum vestigia lustro,

10

culae denique usus, quae hic id ipsum respicit, quod ultimo loco fit aut futurum est (zu guter Letzt, am Ende noch); ut Verg. Aen. II, 70. quid iam misero mihi denique restat? Locis ab Handio Tursell. II. p. 266. collectis Plaut. Trin. IV, 2, 93. Ter. Heaut. III, 3, 8. id. Phorm. I, 2, 71. II. 2, 11. adde Aen. II, 295. Ter. Hec. I, 2, 48. Hor. Sat. I, 2, 133. eiusd. A. P. 267. et cf. Donat. ad Ter. Phorm. I, 2, 71. Hand. Turs. III. p. 121. et Thiel. ad Aen. II, 70. — coges recte defendit Spohn. contra alteram lectionem (Pal. Gud. duorum Bern.) cogis quam Cerda Burga et Heynins ob ctionem (Pal., Gud., duorum Bern.) cogis, quam Cerda, Burm. et Heynius ob maiorem vim praeferendam putarunt. Denique enim hic indicat futurum tempus et sensus est: non quidem nunc me cogis mori, sed, si ita pergis, coges. Accedit, quod etiam Theoer. III, 9. dicit ἀπάγξασθαί με ποιήσεις. Cogis a librariis praecedentibus formis curas, misereris accommodatum. Gebauer de poët. etc. Î. p. 17. et hunc locum et alios, ut infra v. 68. III, 107. IV, 10. 39. V. 52. 61. 64. VII, 9. 34. VIII, 67. 75. 96. IX. 34. 38. 50., praeterea etiam III, 104. et V, 89. (ubi eiusmodi sententiae per parenthesin reliquis inserantur) Theocriti usum vel maiores versuum comprehensiones, vel etiam singulos versus sententiis numeris paroemiacis compositis claudendi sequi docet. — 8. Summo aestivi solis ardore, quo vel animalia omnia umbram frigidosque locos quaerunt, ego indefessus tua sequor vestigia. — pecudes --captant, calidioris solis causa. Cf. Geo. III, 327 sqq. — umbras et frigora vulgo per figuram illam, quae ετ διὰ δυοῖν dicitur (de qua cf. adnott. ad Geo. II, 192.) pro umbras frigidas positum censent; non tamen opus est, ut hie ad figuram illam confugiamus, cum utrumque Substantivum etiam per se cogitare possit: quaerunt loca umbrosa et frigida. — V. 9. ex Theocr. VII, 22. fluxit. Cf. etiam Gebauer de poët. I. p. 149. — occultant spineta lacertos. Aliquot Codd. lacertas, ut apud Hor. Od. I, 23, 6. (ubi, ut hic, virides dicuntur) Ovid. Met. V, 458. Iuven. III, 231. Copae v. 28. etc.; sed lacertus mascul, genere etiam Geo. IV, 13. legitur. (Cf. Schol. Inven. I. 1.; "Virgil. masculino dixit lacertos." Alibi lacertus piscium quoddam marinorum genus significare solet. — 10. Thestylis, serva, ceteris servis in messe occupatis comparat moretum illud s. alliatum, ceteris servis in messe occupatis comparat moretum illud s. alliatum, vile, sed refrigerans et recreans edulium, quo rustici, milites et nautae Rom. vescebantur, quodque conficiebatur ex allio aliisque herbis stomachum vellicantibus, ut ruta et apio, cum caseo, oleo et aceto in mortario contritis. Cf. Vergilii Moretum, Colum. XII, 57. Sehol. Aristoph. Vesp. 312. Gierig. ad Ovid. Fast. IV, 367. et Voss. ad h. l. — rapido destu, i. e. vehemente, ut alibi sol vel Syrius rapidus. Cf. Geo. I, 92. 429. IV, 425. — 11. Allia. Ribbeck et Haupt. Codd. Rom. Thuan. II. Moret. v. 88. et Probi Gramm. p. 1435. auctoritatem secuti cum Wagn. Vol. V. scripserunt Alia. Cf. Oudend. ad Suet. Vesp. c. 8. Lachmann. ad Lucr. I, 313. p. 32 sq. Wagn. Orth. Verg. p. 416. et Ribbeck. Proleg. p. 429. — serpyllum, ξοπνίλον, a serpendo dictum, nobis vocatur Quendel, Feldkümmel, wilder Thymian. Cf. Dioscor. III, 40. Spreng. vulgo 46.) Plin. XX, 22, 90. Verg. Geo. IV, 31. etc. Wagn. Vol. V., Ribbeck. et Haupt. ex Med. et Rom. ediderunt serpullum. Cf. Wagn. Orth. Verg. p. 485. et Ribbeck. Proleg. p. 452. — olentes herbae Wagnero, qui comparat pascua olentia Ovid. A. A. I, 95. et redolentia mala Met. VIII, 675., sunt "gratum odorem habentes." Equidem Heynii explicationem "graviter ac valde olentes" praeferendam dixerim; de herbis enim bene olentibus viter ac valde olentes" praeferendam dixerim; de herbis enim bene olentibus sermonem non esse, quisque videt, neque foedos tantum odores rusticis gratos esse putaverim. Ceterum in Ciri 360. hic versus sic variatur: Narcissum casiamque herbas contundit olentes. - 12. tua vestigia lustro, Le observo diligenter et sequor. Alexis enim dominum alio comitatus erat. Iteratur haec dictio Aen. XI, 763. Simili ratione lustrare usurpatur Aen. II,

Sole sub ardenti resonant arbusta cicadis.
Nonne fuit satius tristes Amaryllidis iras
Atque superba pati fastidia? nonne Menalcan'
Quamvis ille niger, quamvis tu candidus esses?
O formose puer, nimium ne crede colori!
Alba ligustra cadunt, vaccinia nigra leguntur.

15

564. VIII, 153. et Petron. c. 11. Postquam lustravi totam urbem. - 13. Sole sub ardenti legimus etiam ap. Catull. LXIV, 354. — mecum resonant arbusta cicadis, (i. e. arbusta resonant et meis querelis et cicadis stridentibus) per inversionem poeticam dictum pro: cicadae mecum canunt arbustis resonantibus. Wagn. simul accuratiorem temporis significationem inesse censet, cum cicadae tempore meridiano, ab hora quarta, i. e. nostra decima (Geo. III, 327 sq.), ceteris animalibus quiescentibus, canant; ut igitur sententia sit haec: Eo diei tempore cano, quo quiescentibus ceteris animalibus solae cicadae canunt. Cui explicationi postpono et Heinsianam, ut vocc. me cum divisim scriptis locum sic intelligamus: arbusta resonant me, i. e. meam vocem, (una) cum cicadis (i. e. cum cicadarum stridore), quemadmodum Geo. III, 338. litora halcyonem resonant, i. e. vocem eius referunt, et Handianam (Tursell. II. p. 137.), qua docemur, mecum hic i. q. apud me, circa me significare, et locum tantum respici, in quo Corydon et cicadae simul versentur, quamque repetens Ameis Spicil. p. 4. ("cicadae in arbustis canentes me quocumque incedo subsequuntur, a meo latere numquam discedunt"), adiungit etiam miram Haunii opinionem, qui coniungi velit mecum raucae, ut haec sit sententia: "cicadae aeque raucae sunt atque ego, quia mecum diu questae sunt." Peerlk. denique, contendens mecum apud Vergil. (Geo. I, 41. Aen. VI, 718. al.) semper esse i. q. ut ego, ideoque haec verba in hunc sensum ridiculum detorquens: arbusta resonant cicadis, sicut ego resono cicadis, p. 13. coniicit At mecum raucae -- resonant arbusta cicadae. Quid vero? num Aen. IV, 115. Mecum erit iste labor etiam explicat: iste labor crit, ut ego cro? Vid. etiam Aen. I, 675. Praeterea cf. quae Ladew. in Beurtheil. etc. p. 6. contra eum disputat. Quod autem neutralem attinct voc. resonandi usum, cf. Geo. I, 486. II, 328. Aen. IV, 668. et XII, 607. et de epitheto raucae adnott. ad Ecl. I, 57. (et Geo. III, 328.) Gebauer Progr. p. 16. praeter Calpurn, locum mox laud, confert auct, carm. Phil. 35. Hes. Op. 582. Scut. 393. Anth. Gr. VII, 201, 3. 196, 1. 213, 3. (ubi ἡχέτης et ἡχήεις τέττιξ), laudans Zimmerm. ad Theocr. I, 146. p. 68. et Faesi. ad Hom. II. III, 151. Ceterum imitatus est hunc locum ex Theocr. VII, 139. petitum Calpurn. Ecl. VIII, 2. raucis resonant tua rura cicadis et Ecl. XI, 41 sq. Solus cano, me sonat omnis Silva, nec aestivis cantu concedo cicadis. — V. 14. Vossium et Spohn. sequens ita interpretor: Nonne satius fuit Amaryllidem pati iracundam, morosam, superbam? nonne satius Menalcam ferre nigrum? cuius hoc unum vitium, quod fuscus est, non tam candidum habet, quam tu, colorem. — Amaryllidis iras. Cf. Ecl. III, 80. — 15. superba pati fastidia. Cf. Calpurn. XI, 50. qui tulerit Meroës fastidia longa superbae. fastidia. Cf. Calpurn. XI, 50. qui tulerit Meroës fastidia longa superbae.
— nonne Menalcan? scil. ferre, quod latet in praegresso pati. De forma autem Menalcan cf. not. ad Ecl. I, 65. Ceterum Wagn. Vol. V. ubivis Adque pro Atque scribendum esse arbitratus est. Cf. eius Orth. Verg. p. 427sq. et Ribbeck. Proleg. p. 397. — 16. Quamvis etc. De repetitione eiusdem vocis post penthemimerin cf. Gebauer de poēt. I. p. 39., qui confert infra v. 20. Ecl. III, 6. 30. 61. 62. V, 38. IX, 16., praeterea autem V, 66. III, 59. 60. IV, 40. V, 44. IX, 35. — II, 68. III, 2. 71. X, 69. Geo. III, 393. — niger (ut Ecl. X, 38. fuecus) i. q. adustioris coloris, sole infectus. — 17. O formose puer. Cf. v. 45. Ecl. I, 5. II, 1. III, 79. VII, 67. Calpurn. IX, 1. 59. XI, 38. 72. Est Theocriti III, 6. IV, 38. X, 26. 36. XI, 30. χαρίεις et γαρίεσσα. Cf. Gebauer Progr. p. 8. (De forma formonsus vid. not. ad Ecl. I, 39. A1, 30. 72. Est ineverti III, 6. IV, 38. A, 20. 30. A1, 30. γαριεις et γαριεσσα. Cf. Gebauer Progr. p. 8. (De forma formonsus vid. not. ad Ecl. I, 5.) — ne crede colori, ne confide candori et pulchritudini. Cf. Calpurn. XI, 20. puer o crudelis Iola, Non eris. - hoc semper Perdit spina rosas, nec semper lilia candent etc. et ibid. v. 44. Tu quoque, saeve puer, niveum ne perde colorem. — 18. Sensus est: Fuscus vel niger color haud raro candido praefertur. Sic v. c. flores furvi coloris interdum

Despectus tibi sum nec, qui sim, quaeris, Alexi, Quam dives pecoris, nivei quam lactis abundans. Mille meae Siculis errant in montibus agnae; Lac mihi non aestate novum, non frigore defit.

20

capidissime quaeruntur, albi negliguntur. Cf. etiam Ecl. X, 38. et Theocr. III. 34 sqq. X, 26 sqq. et XXIII. 30., ex quo uterque locus Vergilianus fluxit. Cf. Gebauer de poèt. I. p. 150 sq. — Alba ligustra. Vid. Ovid. Met. XIII, 798. Candidior nivei folio Galatea ligustri. Martial. I. 116, 3. Loto candidior puella cygno, Argento, nive. lilio, ligustro. Quae planta, nobis vel antiquo nomine, vel Hartriegel, Rainweide vocata et Plinio H. N. XII, 24, 55. XVI, 18, 31. XXIV, 10, 45. descripta, a Billerb. Flor. class. p. 4. alisque temere confunditur cum Graecorum χύποφ. Vid. Sprengel. ad Dioscor. I, 124. — cadunt, non decerpuntur, sed neglecta decidunt et iacent contempta. — vaccinium species aliqua delphinii Rittersporn), quod Graecis etiam hyacinthus vocabatur, quare Voss, putat, caccinii nomen ex hyacintho esse corruptum. Cf. Dioscor. III, 77. et IV, 63. Plin. XVI, 18, 31. XXI, 26, 97. et Billerb. Flora class, p. 14. et 141. Alii minus recte de iride (gladiolo, Schwertlilie) cogitant. Nigrum, i. e. fuscum, violaceum, etiam in loco parallelo Ecl. X, 39. dicitur. — V. 19. ex Theocr. III, 7. et reliqua v. 20—24. ex Theorr. XI, 34 sqq. sumpta. Cf. Gebauer de poët. I. p. 152. Sensus: Cur me despicis, cum et locuples (v. 19—22.) et canendi peritus (23.24.) et formosus (25—27.) sim. — qui sim: quam pulcher, dives etc. Ita autem meliores libri; antiquiores editt. et aliquot Codd. (etiam Gud. a. m. sec. et unus Bern.) cum Nonio p. 288. et Arus. Mess. p. 221. male quis eim. Vide adnott. ad Ecl. I, 18. Fortasse hunc locum respexit Calpurn. Ecl. IX. 70. Forsitan indignum ducis, quod rusticus Alcon Te peream. — 20. De anaphora Quam-quam cf. Gebauer de poët. I. p. 40., qui comparat Ecl. III, 59. Geo. I, 310. Aen. II, 554. III, 714. X, 176. XII, 195. et conferri inbet Haeckermann. in Annal. phil. et paed. Suppl. XVIII. p. 310 sqq. — dices pecoris. Sic Tibull. II, 5, 35. gregis dives, ubi Huschk. praeter b. 1. comparat Hom. II. V, 544. àqvios siotoro. Solet autem Verg. dives paepius cum secundo, quam sexto Casu construere. Cf. Geo. II, 468. Aen. L. 14. II. 22. IX. 26. — minesi et ad necoris et ad lactis potest referri. Priorem 1. 14. II, 22. IX, 26. — nivei et ad pecoris et ad lactis potest referri. Priorem rationem cum Servio sequitur Voss. (cf. etiam schol. Bern. in Ribbeck. Proleg. p. 195.). posteriorem reliqui fere omnes; et iure quidem, cum niveus sollemne sit lactis epitheton (Tibull. III, 2, 20. III, 5, 34. Ovid. Met. XIII, 829. Fast. IV, 151. 780. Sen. Oed. 495. etc. et sic iam ap. Hom. II. IV, 424. V, 902. Od. X, 246. et Theoer. V, 145. λευκόν γάλα, quare adeo niveus caseus ap. Calpurn. II, 70.), pecus autem utrum album an nigrum fuerit, nihil ad h. 1. pertineat, in quo tantum de magna copia pecoris agitur. Recte etiam Gebauer de poët. etc. I. p. 153. contra Serv. disputat. Cf. praeterea eiusd. Progr. p. 10. Ceterum hic totus versus iteratur in Anth. Lat. Burm. I, 147. 8. et alterum eius hemistichium ap. Nemesian. Cyn. 150. — 21. Mille meae-agnae. Wagn. ad Eleg. ad Messal. p. 33. hunc locum adnumerat iis, ubi verbis numeralibus Pronomina personalia ita adiiciantur, ut Genitivi partitivi vice fungantur; v. c. Elegiae illius v. 13. pauca tua carmina, i. e. pauca e tuis carminibus. Non adsentior; nam non video, ubi ceterae agnae praeter has mille pascantur. Quare explico: mille agnae, quae meae sunt. Mille autem agnarum numerus iam satis magnus videtur. Consentiunt meeum Bryce et Conington. — Siculis. Quamquam hoc carmen in Alexandrum, Pol-I. 14. II, 22. IX, 26. - nivei et ad pecoris et ad lactis potest referri. Priorem Bryce et Conington. — Siculis. Quamquam hoc carmen in Alexandrum, Pollionis servum, scriptum videtur (cf. Argum.), nihil tamen impediebat poëtam, quominus et scenam in Sicilia, pastorum carminibus celebrata, esse vellet, et ipsis personis prodeuntibus Graeca nomina daret. Accedit, quod ubivis fere Theorifi imitatorem se praebet Vergilius. Calpurn. Ecl. II, 68. hunc versum sic imitatur: Mille sub uberibus balantes pascimus agnas. — 22. novum. Wagn. Vol. V., Ribbeck. et Haupt. ediderunt novom. Cf. Wagn. Orth. Verg. p. 447 sq. et Ribbeck. Proleg. p. 438. — frigore, hieme. Cf. Ecl. V, 70. X, 65. Geo. I, 300. Tibull. I, 8, 39. quae frigore sola dormiat, i. e. nocte hiberna; ad quem locum Wunderl. comparat Soph. Phil. 17. ἐν ψύχει μὲν — ἐν 3έρει δ', nostro ex asse respondentem. Cf. etiam Theocr. VIII, 111. et Gebauer

Canto, quae solitus, si quando armenta vocabat, Amphion Direaeus in Actaeo Aracyntho. Nec sum adeo informis: nuper me in litore vidi, Cum placidum ventis staret mare; non ego Daphnim

25

I. p. 154. — defit, i. e. incipit deesse, quod sane hic non multum differt a deest. Sententia autem est: per totum annum quotidie lac recens apponere possum. Theocritus in simillimo loco Id. XI, 36. pro lacte caseum ponit. (Cf. etiam Schirach. p. 508. et Lange in Vindicc. tragoed. Rom. p. 49.) Ceterum huius loci memor fuit Ovid. Met. XIII, 829. Lac mihi semper adest niveum etc. — 23. armenta vocabat, i.e. convocabat, ut ea vesperi domum reduceret. Heyn. conferri iubet Apollon. I, 575 sq. — 24. Amphion, Iovis et Antiopae filius, Nyctei, regis Thebani, nepos et Niobes coniux, ci-Hom. Od. XI, 262. Paus. II, 6. IX, 5. Apollod. III, 5, 5 sqq. Hyg. fab. 7. 8. Ovid. Met. XV, 425. etc. — Dircaeus, i. e. Boeotius s. Thebanus, a Dirce. Boeotiae fonte appellatus (Ovid. Met. II, 239. Plin. H. N. IV, 7, 12. Stat. Theb. II, 322.). Sic Stat. Theb. II, 142. Polynices vocatur heros Dircaeus, et Hor. Od. IV, 2, 25. Pindarus cygnus Dircaeus. — in Actaeo Aracustation of Actaeo Aracustation of Attaining Attains Actaeo Aracustation. cyntho. Actaeus i. q. Atheniensis s. Atticus, ab Acte (ἐκτή), antiquo Atticae nomine. (Cf. Ovid. Her. II, 6. XVIII, 42. Met. I, 313. Stat. Theb. IV, 453. Silv. V, 2, 128. et Interpp. ad Nep. Thras. 2.) Aracynthus autem hic non est Acarnaniae vel potius Actoliae ille mons, de quo Plin. H. N. IV, 2, 3. et Solin. c. 7. agunt et qui nunc simpliciter ὁ ζυγός (das Bergjoch) appulleting ad men Particular de Proposition of Particular de Particular de Proposition of Particular de Pro pellatur, sed mons Bocotiae, ita tamen in confinibus Atticae et Bocotiae situs, ut iure etiam Actaeus s. Atticus vocari possit. (Cf. Steph. Byz. Αράχυνθος, ὄφος Βοιωτίας, ἀφ' οὐ Αθηνα Αραχυνθία et Vibius Sequ. p. 27. Oberl. Aracynthus in Attica, quidam in Arcadia dicunt (ubi alii pro Arcadia rectius leg. Acarnania.] Lutat. ad Stat. Theb. II, 239. et Sext. Empir. adv. Gramm. I, 12. p. 270.) Bursian. tamen in Pauly Realencycl. I. p. 1405. ed. II. hunc Atticae vel Boeotiae Aracynthum mero errore commemorari suspicatur. (Erantne fortasse confusa Actii et Actes nomina erroris causa?) Praeterea Heyn. adnotat, omnem versum e Graeco tanslatum videri: Αμφίων Διρκαΐος εν Άκταιφ Άρακύνθφ. (Cf. ctiam Gebauer de poët. I. p. 15. nota 1. et adnott. ad Ecl. VIII, 44. et Aen. III, 74.) De hiatu autem vide, quae infra ad v. 53. adnotavimus. Respiciunt poëtae verba primam iuventutem Amphionis, antequam ad regnum pervenit, quo quidem tempore simul cum Zetho fratre, a Nycteo avo in Boeotiae et Atticae confinibus expositus, inter pastores educabatur. Cf. Paus. I, 38. et Appollod. III, 5, 5.— V. 25. e Theorr. VI, 34 sqq. fluxit. Cf. Gebauer de poët. I. p. 155. Heyn. quidem censet, quae ibi commode de Cyclope dicantur, non aeque hic de pastore dici, qui melius fonte, rivo, amni pro speculo utatur; sed non negligendum, Siculum loqui pastorem, insulae habitatorem. De imagine autem in tranquilla maris superficie repraesentata Wagn. conferri iubet Lucian. Dial. Mar. T. I. p. 239. ed. 1687. ibique interpp. Vergilium imitati videntur Calpurn. Ecl. II. 88. Fontibus in liquidis quoties me conspicor, ipse Admiror et Ecl. IX, 74.
Quin etiam fontis speculo me mane notavi. — adeo, i. et am valde, vel admodum; ideoque: Auch bin ich nicht gar so hässlich. Cf. Wagn. Qu. Virg. XXVI. p. 502. Hand. Turs. I. p. 149. et Klotz. in Lex. I. p. 125.

— me in litore vidi, i. e. stans in litore imaginem meam in undis conspexi.

— Respexit hunc locum Ovid. Met. XIII, 840. me -- liquidaeconspexi. — Respexit hunc locum Ovid. Met. XIII, 840. me - liquidacque in imagine vidi Nuper aquae, placuitque mihi mea forma videnti. — 26. Cum. Ita Coniunctionem ubivis scripsimus, cum Vergilius, Cod. Med. teste, altera forma quum plane abstinuisse videatur. Cf. Wagn. Orth. Verg. p. 448 sq., qui laudat Schneid. Gramm. Lat. I, 1. p. 321 sqq. Wunder. ad Cic. pr. Planc. p. XIV. Müller. ad Varr. L. L. p. XXXVIII. et Freund. ad Cic. pr. Mil. p. 31 sqq. — placidum ventis Spohn. explicat: placidum a ventis, coll. Hirt. B. Alex. 1. nam incendio fere tuta est Alexandria. Rectius autem interpretamur: placidi senti sterment tos, i. e. ventis cessantibus placatum, stratum; nam placidi venti sternunt mare (Aen. V, 763.), in quam rem Wunderl. etiam Soph. Ai. 674. (659. ed.

Iudice te metuam, si numquam fallit imago.
O tantum libeat mecum tibi sordida rura
Atque humilis habitare casas et figere cervos
Haedorumque gregem viridi compellere hibisco!

30

Herm.) δεινῶν δ' ἄημα πνευμάτων ἐχοίμισε στένονια πόντον conferri iubet, Wagn. autem Hor. Od. I, 3, 15. Callistr. Ic. XIV. p. 906. et Anthol. Gr. T. II. p. 272, 24, 4. Paulo aliter tamen de h. l. statuit Gebauer de poēt. I. p. 156., qui coll. Geo. IV, 484. coniungit verba ventis staret et placidum proleptice dictum putat. Vid. etiam Ecl. IX, 57. ibique adnott., imprimis autem Aen. III, 69 sq. — stare interdum de rebus dicitur, quae non moventur, quae consistunt. Plane eodem modo apud Ovid. Met. VII, 201. freta stantia. Cf. etiam Aen. XII, 422. omnis stetit imo volnere sanguis et Sen. Oed. 585. gelidus in venis stetit Haesique sanguis. — 27. Sensus est: Non metuo judicium tuum, vel si Daphuim, alium pastorem Siculum. est: Non metuo iudicium tuum, vel si Daphnim, alium pastorem Siculum, qui forma excelluisse putandus est, mecum comparas. Daphnim igitur i. q. Daphnidis pulchritudinem, quacum certare possum. — Peerlk., qui putat, Corydoni Alexidis iudicium ipsum despicientis potius esse recusandum ideoque Vergilium, si hoc spectasset, potius scripturum fuisse vel te, te ipso rudice, coll. Ovid. Met. XIII, 840., cui addere potuit Anth. Lat. Burm. V, 149, 19., p. 14. coniicit Iudice me, ut insit decens pastorem simplicitas et iactantia. In seqq. autem pro si legi mavult sic. — fallit. Vulgari lectioni fallat, quam Pal. a m. pr. exhibet. Voss. et sequeutes editores iure alteram practulerunt, nam fallat dubitationem exprimeret ab h. l. alienam. Sententia enim haec est: Non informis sum; vidi imaginem meam in anna, et haec imago non fallit. Indicativi in Conjunctivum mutandi ansam. aqua, et haec imago non fallit. Indicativi in Coniunctivum mutandi ansam videtur praebuisse vicinus Coniunctivus metuam. Si autem, ut etiam Graec. et, ex notissima veterum urbanitate positum pro causali cum, ut etiam Geo. I, 7., ubi vid. adnott. — 28 sqq. Sensus est: Libeat tibi mecum ruri degere; ibi enim multa inveniuntur oblectamenta, cantus pastoralis (v. 31—39.) et munera, quae vel venatio (v. 40—44.), vel horti et prata offerunt (v. 46—55.). Cf. Theocr. XI, 65. et Gebauer I. p. 157. — sordida rura ut humiles casas Ameis. Spicil. p. 5. ex Alexis animo dieta putat: quae tibi sordida videntur, coll. v. 44. Sed quominus coniungamus verba tibi sordida, vetare caesuram heroicam docet Gebauer I. I., de hac caesura p. 70 sqq. docte disputans. Etiam Conington recte huic verborum coniunctioni adversatur. Ceterum cf. Anth. Lat. Burm. III, 61. 11. mea sordida rura. Martial. X, 96. Et repetam saturae sordida rura casae. Calpurn. VII, 42. martial. A. 96. Lt repetam saturae sordida rura casae. Calpurn. VII, 42. sordida tecta, casas et sola mapalia nosti. Sordidus antem vulgare rerum rusticarum epitheton, quia carent urbana munditia (v. c. Claud. de IV. Cons. Hon. 414. sordida aratra et Martial. I, 56, 4. sordida otia, i. e. otiosa rusticatio). — 29. figere cervos, scil. telo, iaculo. Eodem modo simplex figere legitur Geo. 1, 308. Aen. V, 516. VI, 802. Ovid. Met. X, 131. Sil. Ital. I, 305. Tibull. II, 1, 71. Ceterum de h. l. cf. etiam Ameis. in Novis Annal. phil. LXII. p. 60. Heyn., cum venationis studium a vita pastorum alienum esse opinetur, cum esse servii explicationem amplectitur, cogitantis de furgis, quae figantur al casas succeptationem carriagna disti cogitantis de furcis, quae figantur ad casae sustentationem ampiecutur, cum alias servin explicationem cervique dicti sint ad similitudinem cornuum cervinorum; sed rectissime Spohn., Vossium secutus, coll. locis Ecl. III, 12, 75. Geo. III, 404 sqq. Colum. VII, 12. Geopon. XIX, 1—3. et Theocr. V, 106., venationem utique ad vitam pastoriciam pertinere docet, neque ad laborem aliquem, qui sit in furcis figendis, sed ad voluptatem Alexin invitari, qui praeterea iubeatur cum Corydone habitare iam structas casas, non demum exstruendas. — 30. hibisco. L q. ad hibiscum; Dativus enim verbis motum aliquem indicantibus haud q. ad hibiscum; Dativus enim verbis motum aliquem indicantibus haud raro a poëtis iungitur loco Praeposs. in et ad cum Accus. Cf. Ecl. VIII, 101. Aen. II, 276. VII, 346. 761. VIII, 178. X, 683. XII, 417. Ovid. Met. IV. 91. Lux - Praecipitatur aquis. Ita saepissime caelo pro ad caelum (Geo. II. 306. Aen. II, 186. 688. III, 678. V, 451. VI, 178. IX, 192. Ovid. Met. IX, 210 etc.). Cf. etiam adnott. ad Geo. III, 480. et Aen. II, 85. Heynii alteri explicationi (quam sequitur Schirach. p. 436.), ut hibisci caulis et virga intelligenda sit, qua pastor utatur ad compellendum gregem, Voss. recte opponit, compellere numquam significare i. q. simplex agere, ducere, sed agere aliquo, ut hic necessario locus requiratur, quo haedi agantur. HiMecum una in silvis imitabere Pana canendo. Pan primus calamos cera coniungere pluris Instituit, Pan curat ovis oviumque magistros. Nec te poeniteat calamo trivisse labellum: Haec eadem ut sciret, quid non faciebat Amyntas? Est mihi disparibus septem compacta cicutis

35

biscum est herba e malvarum agrestium genere, pastinacae similis, quae Graccis ἰβίσχος s. ἀλθαία, nobis Eibisch vocatur, et in depressis maxime et humidis locis crescit. (Cf. Theophr. h. pl. IX, 15. Plin. H. N. XIX, 5, 27. XX, 4, 14. et Billerb. Flor. class. p. 175 sq.) Plantam esculentam et pabuli genus esse, praeter h. l. docet Calpurn. Ecl. IV, 32. viridique famem solarer hibisco. — 31. in silvis: comes mihi eris in saltibus gregem pascenti; et saltus opponuntur pratis, in quibus viret hibiscus. Ceterum vid. adnott. ad satus opponentur pratis, in quitus viret hibiscus. Ceterum vid. adnott. ad Ecl. I, 2. — 82. De Pane, syringis inventore, vid. Hyg. f. 274. Ovid. Met. I, 689 sqq. et infra Ecl. VIII, 24. Utrumque Vergilii locum a multis, ut Ovid. Met. XI, 154. et Tibull. II, 5, 31., imitatione expressum esse memorat Heyn. Adde Calpurn. III, 19. 26. VIII, 4. 58. X, 13. — calamos cera coniungere. Vide infra ad v. 36. et ad III, 25. et Gebauer l. l. p. 160. — 33. Cf. Theocr. VIII, 48. ovium post oves loco simplicis Pron. earum eleganter repetitum. Cf. adnott. ad Aen. I, 554. — ovium magistri sunt pastores, alonólus, ut Ecl. III. 101. Geo. II. 529. III. 445. Tibull II. 5, 35. Ovid. oloποίοι, ut Ecl. III, 101. Geo. II, 529. III, 445. Tibull. II, 5, 35. Ovid. Fast. IV, 747. alibi. Ceterum Ribbeck. (cui adsentitur Kalmus l. l. p. 2.) v. 32. et 33., quos non interpretetur Serv., tamquam ex Ecl. VIII, 24. (et Tibull. II, 5, 32.) interpolatione additos e contextu removit. Sed vid. Gebauer de poët. I. p. 120. — 34. A nemine melius, quam a me, fistula canendi artem poteris ediscere, qui et peritissimus sim artis et fistula utar longe praestantissima. Nec te poeniteat Wund. minus recte interpretatur: "nec te, ut arbitror, poenitebit. Tu artem fistula canendi, qua excello, a me disces." Immo poeniteat hic est Optativus, ut v. 28. libeat, et significat: Nec te pigeat, tibi molestum videatur, aut parum te dignum. Sic Tibull. I, 4, 47. Nec te poeniteat duros subitses labores etc.; de qua vi verbi poenitenti Spohn. conferri iubet Heusing. ad Cic. Off. I, 1. et Lambin. ad Hor. Sat I 6 89. Nec vetaudi aversaudique habere potestatem aut omnino granitencli Spohn. conferri iubet Heusing. ad Cic. Off. I, 1. et Lambin. ad Hor. Sat. I, 6, 89. Nec vetandi aversaudique habere potestatem, aut omnino gravius commotum pectus indicare, multis exemplis docet Wagn. Qu. Verg. XXXVI, 15. p. 719., v. c. Ecl. VIII, 89. 102. X, 46. Geo. I, 36. Aen. III, 393. IV, 617. etc., hic vero potius optantis esse (ut etiam Aen. IV, 617. X, 32. et al.) recte docet Obbar. in Muetzellii Zeitschr. f. d. G. W. 1850. p. 902. Cf. etiam idem Obbar. ad Hor. Epp. Fasc. V. p. 125. Ceterum Wagn. Vol. V. ubique scripsit paenitere. Vid. cius Orth. Verg. p. 463 sq. Ribbeck. Proleg. p. 386. et Corssen. de pron. I. p. 327. et 370. ed. II. — calamo trivisee labellum, quia calamus (cf. adnot. ad Ecl. I, 2.) ad labra canentis movetur. Vid. Theoer. I, 129. σύριγγα καλάν, περί χείλος έλιπτάν. Cf. etiam Anthol. Gr. IX, 586, 5. Lucr. IV, 588. V, 1407. et Calpurn. III, 58. (= Nemes. II, 2.) Simili ratione Martial. IX, 23, 7. Nec labris nisi magna meis crystalla terantur et Publilius Syr. 10. in Wernsd. Poët. Lat. magna meis crystalla terantur et Publilius Syr. 10. in Wernsd. Poët. Lat. min. II. p. 388. Et roseo terit ore deus mollique labello. Gebauer p. 158. totum, qui sequitur, locum 34—39. ex plurium Theocriti versuum imitatione compositum esse docet. —35. quid non faciebat, i. e. omnia fecit, pibli intetum salignit. Correlatione compositum esse docet. nihil intactum reliquit. Corydon igitur cantu fistulae excellebat et Amyntas, alius pastor, eum aemulabatur. — 36. Syrinx describitur, quae quo plures cala-mos habebat, eo pluris aestimabatur. Trium fistularum syrinx a Theocrito Id. II, 3., novem cannarum ab eodem VIII, 18. commemoratur; legimus vero etiam de undecim, quindecim, uno et viginti calamis, unde hyperbola illa apud Ovid. Met. XIII, 784., ubi Polyphemi arundinibus compacta est fistula centum. Syrinx autem septem calamis compacta iam inter meliores erat. Cf. Wernsd. l. infra l. et Vossius ad h. l. - disparibus, magnitudine. Cf. Tibull. II, 5. 31. Fistula, cui semper decrescit arundinis ordo Et calamus cera iungitur usque minor (ubi vid. Broukh.), Ovid. Met. I, 711. Calpurn. IV, 149. Publilius l. l. v. 3. Pollux IV, 69. Achill. Tat. VIII, 6. (p. 475. Salm.) et quos viros doctos laudat Wernsd. Poet. Lat. min. II. p. 384. Vid. etiam adnott. ad Ecl. III, 25. — cicutis, i. e. cannis. Cf. Ecl. V, 85. Lucret. V, 1382. Calpurn. Ecl. VII, 12. X, 113. Prorsus eodem sensu apud Ovid. Met. II, 682. dispar Fistula, Damoetas dono mihi quam dedit olim Et dixit moriens: Te nunc habet ista secundum. Dixit Damoetas, invidit stultus Amyntas. Praeterea duo nec tuta mihi valle reperti Capreoli, sparsis etiam nunc pellibus albo; Bina die siccant ovis ubera; quos tibi servo. Iam pridem a me illos abducere Thestylis orat;

40

septenis fistula cannis. Respexit hunc locum Calpurn. IV, 59 sqq. Experiar colamos, here quos mihi doctus Iolas Donavit divitque-- Tityrus hanc habuit. Cf. eiusd. Ecl. I, 17. — 37. Damoetas, pastoris nomen, qui syringe perite canebat. Cf. autem Theocr. V, 8. et IV, 30. — 38. moriens. Non prius de carae fistulae possessione poterat discedere. - te n. h. i. secundum Voss. rectissime ita explicat: a te inflata priorem possessorem non desiderabit; seconchess igitur i. q. canendi arte mihi proximum. Cf. Ecl. V, 48 sq. et Hor. Sat. II, 3, 193. Aiax heros ab Achille secundus. Explicat hunc vocis usum Nepos Pelop. 4. Haec fuit altera persona Thebis, sed tamen secunda, ita ut proxima esset Epaminondae. Ameisii Spicil. p. 5. explicatio (ut secundus simpliciter sit "qui in meum possidentis locum succedis, qui me possessorem excipiet") languidior videtur. Cf. tamen Gebauer de poët. I. p. 159., qui comparat Theocr. I, 3. μετά Πάνα τὸ δεύτερον άθλον άποιση. — 39. Dixit Damoetas. Voss. iam vidit, non temere nomen hic esse repetitum, sed accedere dignitatem ex persona loquentis. Magna igitur cum vi titum, sed accedere dignitatem ex persona loquentis. Magna igitur cum vi hace verba (So sprach ein Damoetas) opponuntur sequentibus: mvidit stultus Amgntas, scil. qui me aequare non potuit; neque hic tantum habemus epicam illam iterationem verbi dicendi, de qua vid. adnott. ad Geo. IV, 499. Ribbeck. etiam hunc versum ut spurium in marginem inferiorem relegavit, quem et ipsum Gebauer 1. l. recte defendit. — V. 40. e Theocr. XI, 40 sqq. et III, 34 sqq. petitus. Cf. Gebauer I. p. 160 sq. Verba nec tuta mihi valle reperti commendant donum a difficultate; non sine periculo, quod vel ferae, vel ipsius vallis praecipitia parabant, hos capreolos ex cubili suo abstalit. Cf. Ovid. Met. XIII, 834 sqq., qui hunc locum ante oculos habuit. — 41. etiam nunc. Wagn. putat, etiam nunc dici de re praesenti (jetzt noch), etiammum autem (quod hic praebet fragm. Mor.) de re praeterita (demals noch), quod discrimen non magis probare possum, quam Handii sententiam, in Tursell. II. p. 580 sqq. omnem inter etiamnum et etiam nunc sensus diversitatem tollentis. Potius etiam nunc significat cuch jetzt noch (non solum antea), etiamnum vero jetzt noch (in ouch jetzt noch (non solum antea,), etiamnum vero jetzt noch (in posterum [fortasse] non amplius). Cf. Kritz. ad Sall. Cat. 2, 1. et libelli mei Aufg z. Bild. d. lat. Stils ed. 6. p. 63. not. 61. Sensus igitur huius leci: Capreoli, ut illo tempore, quo eos cepi, sic etiam nunc albas maculas ostendunt. — albo, maculis albis. Capreolae enim recens natae pelles albis maculis distinctas gerunt, quas maculas demum post sextum fere mensem amittunt. Cf. Geo. III, 56. et Senec. Q. N. III, 25. Album autem praeter hos locus substantive legitur etiam Ovid. Met. III, 221. (ubi vid. Haupt.) et Liv. IV, 25, 13. (ubi cf. Weissenb.), quos locos affert Gebauer I. p. 161., qui tamen praefert Codd, Rom. et duorum Bern. lectionem ambo, ut locus sic distinctus - pellibus. Ambo Bina die siccant magis respondent verbis Theoer. XI, 40. sqq. — 42. die, quotidie, ut Ecl. III, 34. Aen. XI, 397, Cels. I, 1. et 3. Plin. H. N. XV, 6, 6. Quinct. Inst. X, 3., ubi vid. Frotscherus in Addend. p. 269. — siccant, exsugunt. Sic Hor. Epod. 2, 46. distenta siccare utera, i. q. emulgere, quem locum imitatur Lucan. IV, 314. (milites siti cruciati) distentas siccant pecudes. Simili ratione Hor. Sat. II, 6, 68. Siccat Heyn. non caret exemplo. — quos tibi servo. Cf. Theorr. III, 34. τοι εκτάν - - αίγα φυλάσσω et Gebauer I. p. 162. — 43. Thestylis orat shducere, pro: orat, ut sibi liceat abducere; plane ut Aen. VI, 313. Statistical servo. hant orantes primi transmittere cursum Similis locus est Val. Flace. III, 445 sq. Huc Stygias transire minas iramque severi Sanguinis, his orat rigiles incumbere curas orandi, in quo tamen Infin. verbo adiunctus refertar ad eum, qui, ut aliquid faciat, rogatur, non, ut h. l., ad eum, qui roEt faciet, quoniam sordent tibi munera nostra. Huc ades, o formose puer: tibi lilia plenis Ecce ferunt Nymphae calathis, tibi candida Naïs, Pallentis violas et summa papavera carpens,

gat, ut aliquid facere sibi permittatur. Verborum autem petendi et poste landi, quae (ut cupere, velle, studere) interdum ita construuntur, (cf. v. Stat. Achill. I, 352 sq., vel Plaut. Rud. II, 6, 32. etc.) non prorsus eander esse rationem, quisque videt. Ceterum cf. Krügeri Untersuch. Fasc. II p. 337. — 44. Et faciet, i. e. abducet; ex Theoer. III, 36. Acut Spohn: "Faciet; non dixit dabo, ne voluntas declarata amatum offer deret." Copulam autem et interdum esse minantis (ut alibi indignanti hortantis, curiose interrogantis) docet Wagn. Quaest. Virg. XXXV. 1559. et in Diar. Lit. Halens. a. 1827. nr. 59. p. 46. Imprimis cf. Handiu Turs. II. p. 488. — sordent tibi, a te vili penduntur, despiciuntu Cf. Hor. Ep. I, 11, 4. Cunctane prae Campo et Tiberino flumine sordent Catull. LXI, 132. Sordebant tibi villicae, Concubine. Calpurn. Ec VII., 46. Videmus, et sordet quidquid spectavinus olim. Anth. La Burm. III, 211, 4. sordent hirsutae munera castaneae etc. Cf. Obba ad Hor. Epp. Fasc. V. p. 100. Hess. ad Tac. Dial. 23. p. 161. et Hildeb ad Apulei. Mag. 22. p. 495. — 45. Praeter alia munuscula Corydon pro ad Apulei. Mag. 22. p. 495. — 45. Praeter alia munuscula Corydon pro mittit puero calathos variis floribus foliisque repletos, quibus sertum vel caronam facere possit. Heyn. comparat Theorr. XI, 47.56.57. *Huc ades* for mula satis nota, quae redit v. c. Ecl. VII, 9. et IX, 39. 43. Cf. etiam Tibul I, 7. 49. Hor. Sat. II, 3, 80. Ter. Eun. I, 2, 19 cett. et Geo. I, 18. Ce leritate quadam cogitandi haud raro ab Romanis, ut a Graecis, confunduntu notiones adventus et, quae eum sequitur, praesentiae, ita ut adesse pro ac cedere, advenire positum videatur. Cf. adnott ad Geo. II, 243. et Bacl ad Ovid. Met. II, 513. -- 46. Ecce ferunt Nymphae. Flores, que Alexis nullo negotio hic carpere possit, poètice ab ipsis Nymphis et Naiad bus suppeditari dicuntur, quo pretium rei augeatur. Respexit poèta Theoc. Idyll. XI, 56. Deos autem deasque agrestes lusibus pastorum interesse carminis bucolici naturae prorsus consentaneum, quod iam Heyn. docui Voss. non ingeniose nos iubet cogitare de horto Corydonis fonte aliquo irri gato, cuius Nympha flores a se nutritos et cultos (cf. Catull. LVII, 2: Calpurn. IX, 22.) ipsa puero offerat. Ceterum haec non ita capienda sunt ac si omnia ista uno eodemque tempore, i. e. tempore messis (v. 10.), colli gantur ac parentur Alexi. Immo in universum sermo est de rebus, quae rui nascuntur, diversis tamen temporibus. — Ecce. De huius Particulae (een et ce factae) vi et potestate cf. doctissima Handii disputatio in Tursel II. p. 343 sq., unde etiam apparebit, duplici commate, quo vulgo solet in Cudi, non opus esse. — plenis ferunt calathis. Sic Ambros. de obit Valent. 56. (a Ribbeckio laud.) spargant alii plenis lilia calathis. C etiam Copa 16. lilia, quae niveis attulit in calathis et Aen. VI, 88; manibus date lilia plenis. — candida Nais, i. e. eximise pulchritudi nis. Candidus enim (ut Graec. λαμπρός) etiam de corporis formositat nis. Canadais enim (ut Graec. λαμπρος) etiam de corporis formositat dictum vim suam retinet, ut non vulgarem illam, sed eximiam, excellentem pulchritudinem (glänzende, blendende Schönheit) significet. C. Aen. V, 571. VIII, 138. Hor. Od. I, 18, 11. Epod. III, 9. Catull. XIII, 4. XXXV 8. etc., adnot. ad Ecl. V, 56. et Gebauer Progr. p. 12., Theocr. XI, 19. ω λευχ. Γαλάτεια aliosque locos comparans. — 47. Pallentes violae eam plan tam videntur significare, quam nos Lack, Lacklevcoje vocamus. Romar enim non solum purpureum illum florem, qui nobis etiam nunc Veil cheu appellatur, sed id quagne florum genus quod nos Graeco chen appellatur, sed id quoque florum genus, quod nos, Graeco secuti (qui λευκότον vocarunt ob odorem violarum et foliorum canur cinereumve colorem,) Levcoje nuncupamus, cuiusque species est Chei ranthus Cheiri Linn. (Lack, Goldlack), violarum nomine complectebantur quare Plin. XXI, 6, 14. violarum plura sunt genera, purpureae, luteae, albae Pallens autem de flavo interdum et luteo colore dici, apparet ex Ovid. Met XI, 100. saxum quoque palluit auro. ibid. XI, 145. Arva rigent auro madidi pallentia glebis. Martial. VIII, 44, 10. Superba densis arca palleat nummi

Narcissum et florem iungit bene olentis anethi; Tum, casia atque aliis intexens suavibus herbis, Mollia luteola pingit vaccinia caltha. Ipse ego cana legam tenera lanugine mala Castaneasque nuces, mea quas Amaryllis amabat; Addam cerea pruna: honos erit huic quoque pomo;

50

(i. e. aureis, non argenteis, de quibus alii cogitant). ibid. I, 42, 4. pallentia sulphurata etc., quare etiam pallor amantium, qui secundum Tibulf. I, 8, 52. luto corpora tingit, ab aliis viola tinctus vocatur. Cf. Hor. Od. III, 10, 14., ubi Orelf. comparat Petrarcae Son. I, 187. Un pallor di viola e d'amor tinto. (Cf. etiam adnott. ad Eel. III, 39.) Accedit, quod Theorr. VII, 63. sq. eodem mode ανήτινον και λευκοΐων στεφανον coniungit. - papavera hic sunt silvestria, flore rufo, quae in arvis cum hordeo maxime nascuntur. Cf. Geo. I, 78.

48. bene olentis anethi. Sequitur Vergilium Colum. X, 120. Et bene odorati flores sparguntur anethi. Anethum autem nostrum Till s. Dill esse patatur, quod flavum habet colorem. Δνηθον etiam Theocrito 1. modo 1. cum rosis et violis coniungi, cum malvis autem et apio Moscho Id. III, 107., Heyn. adnotat. Ceterum cf. Diosc. III, 60. Spreng. (vulgo 67.) Theophr. h. pl. I, 18. VII, 4. Plin. XX, 18, 74. Colum. XI, 3. — 49. Cf. Theocr. III, 23. Casia atque alliis intexens s. herbis, scil. vaccinia; quod poètice dictum pro: intexens casiam atque herbas vacciniis. Cf. Ecl. V, 31. Et foliis lettes intexes and likes hastas et an XIII. 488 excesses. Mollikus intexes and likes hastas et an XIII. 488 excesses. Mollikus intexes and likes hastas et an XIII. 488 excesses. tiis teatas intexere mollibus hastas et Aen. VII, 488. cercum Mollibus intexens ornabat cornua sertis. Casiam vulgo lavendulam nostram putant; sel rectius Martin. ad Geo. II, 213. (ab Heynio laudatus) cneoron s. thyrectius Martin. ad Geo. II, 213. (ab Heynio laudatus) cneoron s. thymelacan Graecorum esse docet, quae lini folia habeat granaque enidia ferat,
idque testatur etiam Plin. XXI, 9, 29., qui eam inter flores cornarios refert et ibid. 12, 41. circa alvearia seri iubet. De κνεωρος s. θνωκλαία cf.
Diosc. IV, 170. (vulgo 173.) et Theophr. h. pl. I, 16, VI, 2. — 50. Mollia,
tenera, ut Ecl. V, 38. VI, 53. — pingit, variat, distinguit; nam caltha
est flos varii coloris (vid. infra). Cf. Cul. 142. hederae - Pingunt aureolos
viridi pallore corymbos. Lucr. II, 374. Concharumque genus parili ratione cidemus Pingere telluris gremium. id. V, 1395. anni Tempora pingebant viridantes floribus herbas. Ovid. Fast. IV, 430. Pictaque dissimili
large virebat humus. — vaccinia. Vid. supra ad v. 18. — caltha. Gr. fore virebat humus. — vaccinia. Vid. Fast. IV, 430. Pictaque dissimiliare virebat humus. — vaccinia. Vid. supra ad v. 18. — caltha, Gr. vil.x, (cf. Schneid, ad Nicandri Alexiph. p. 204.) die Ringelblume (Calendria officinalis, Linn.), quae in fragm. Georg. Nicandri apud. Athen. XV, 9. diserte inter flores coronarios nominatur. Cf. etiam Plin. XXI, 6, 15. Colum. X, 97. et 307. Ribbeck. cum Rom. et paucis aliis Codd. itemque Nonii p. 548, 23. et Prisciani p. 617. P. exempl. scripsit calta. — 51, cana—tenera lanugine mala, mala Cydonia s. Cotonea, a Cydone s. Cydonia. Cretae oppido. nominata. nobis Ouitten. quae cana lanugine obducta. donia, Cretae oppido, nominata, nobis Quitten, quae cana lanugine obducta esse constat. Cf. Alcimi Epigr. in Anth. Lat. Burm. III, 211. 3. sordent velleribus hirsuta cydonia canis. Catal. Petron. p. 248. Bip. ex hoc loco expressum: mala velleribus hirsuta cydonia canis. Calpurn. Ecl. II, 90. ut in arbore saepe notavi Cerea sub tenui lucere cydonia lana. Martial. 3. ubi pueri mollis lanugo comparatur cum Cydoniorum lana. Martial. X, 42, 3., ubi pueri mollis lanugo comparatur cum Cydoniorum lana. Videtur autem poëta respexisse μῆλα χνοάοντα Nicandri ap. Athen. III. p. 52, ubi tamen Lehrs. p. 161. χλοάοντα edidit. (Cf. Gebauer de poët. I, p. 166.) Ribbeck. a Servio deceptus post hunc versum alium excidisse suricatus est in Annall. phil. et paed. LXXV. p. 68.; sed vide, quae contra mi disputavit Gebauer de poët. etc. I. p. 7. — 52. Castaneas nuces Macrob. Sat. II, 14. interpretatur Heracleoticas, quae haud dubie ab Heracleo. oppido Ponti. nomen acceperant. Ceterum hunc versum respici ab clen. oppido Ponti, nomen acceperant. Ceterum hunc versum respici ab Ovid. A. A. II, 267. sq. Adferat aut uvas aut quas Amaryllis amabat: At nume castaneas non amat illa nuces, et III, 183. Nec glandes, Amarylli, tuas, sec amygdala desunt, iam Heyn. animadvertit. Addere potuit Alcimi Epigr. supra allati v. 5. 6. Nolo nuces, Amarylli, tuas, nec cerea pruna. Resticus haec Corydon munera magna putet. — 53, cerea pruna, ut Co-pee v. 18. et Ovid. Met. XIII, 817. prunaque, non solum nigro liventia acco, Verum etiam generosa novasque imitantia ceras. Adde cereola pruna

.

111111

ı

-----

٠,

1

Et vos, o lauri, carpam et te, proxuma myrte, Sic positae quoniam suavis miscetis odores. Rusticus es, Corydon; nec munera curat Alexis,

5

apud Colum X, 404. et cerina apud Plin. XV, 13, 12., qui ea ceteris praeferr docet. Hoc autem epitheto, quo nos quoque utimur (Wachepflaume), non ma turitatem, (ut Burm. ad Anthol. Lat. T. II. p. 522. censet), sed colorem gilvun vel luteum respici, et cerea pruna opponi nigris vel purpureis, quisque videt Eadem ratione cereus usurpatum videtur a Martiale I, 93, 7. cerea lacerne et VI, 53, 5. cerea abolla, i. e. vestutate et sordibus succidis lutea facts Ceterum vix quisquam probabit Schirachii sententiam in Clav. Virg. p. 355 prolatam, his fructibus Corydonem uti voluisse, "ut coronae ornatus quosdan adderet." Cui enim placebit corona intextis malis, prunis, nucibus ornata Immo praeter sertum e floribus agrestibus faciendum Corydon amato puero fru ctus quoque colore pariter atque odore placentes se muneri daturum polli cetur. Cf. etiam Ovid. A. A. II, 263. et Prop. III, 13, 27. a Voss. laudati — pruna: honos. Wunderlichio hic matus adeo displicet, ut, coll. loc Ovid. Ep. XVI, 92. Addit et ad festos hunc quoque Troia diem, paucorun quorundam Codd. lectionem et honos reduci malit, quam re vera recepi Haupt. Hiatus autem, etsi in thesin cadens, hic et Aen. I, 405. sensu pausa et graviore interpunctione eo magis excusandus, cum etiam loci inve niantur, ubi vel sine eiusmodi sensus pausa, correpta simul vocali, quae no eliditur, in thesi hiatus admittitur. Cf. infra v. 65. (cum adnot.) Ecl. III 79. VI, 44. VIII, 108. Geo. I, 261. 332. 437. (ubi tamen vid. adnott.) IV 461. Aen. III, 211. V, 261. VI, 507. Aliis in locis a graviore interpunction cum caesura vel arsi certe coniuncta excusationem habet, imprimis cum ple rumque inveniatur in nominibus propriis ex Graeco sermone sumptis vel cert in versibus ad Graecorum rationem factis, i. e. vocabulo quadrisyllabo ter minatis aut spondaicum exitum referentibus (cf. adnott. ad Ecl. VIII, 44.) minatis aut spondaicum exitum referentibus (cf. adnott. ad Ecl. VIII, 44.) Horum autem exemplorum quatuor sunt genera: a) ubi hiatus admittitur iprima sede quinti pedis et in Graecis quidem nominibus: Ecl. II, 24. X, 12 Geo. I, 437. Aen. I, 617. III, 74. IX, 647. XI, 31., in Latinis autem voci bus: Geo. III, 60. Aen. IV, 667. VII, 631. IX, 477. b) in prima sede tertii pedis s. in fine penthemimeris: Ecl. III, 6. 63. VII, 53. VIII, 41 44. X, 13. Geo. I, 221. 281. 341. II, 86. Aen. III, 74. IV, 235. (ubi vid adnott.) VII, 178. 226. X, 136. XI, 480. XII, 535. 648. c) in prima sede quarti pedis: Ecl. VI, 44. Geo. II, 144. III, 155. Aen. I, 16. V, 735. IX 291. X, 141. 156. XII, 31. d) in prima sede secundi pedis: Geo. I, 4. IV 343. 463. Aen. III, 606. Cf. de hac re praeter alios Heins. ad Claud. III Cons. Stil. 167. Cort. ad Lucan. III, 73. et VII, 676. Burmann. ad Prop. II, 12 1. Bentl. ad Hor. Od. III, 14, 11. Huschk. ad Tib. II, 2, 5. Bach. ad Ovid 1. Bentl. ad Hor. Od. III, 14, 11. Huschk. ad Tib. II, 2, 5. Bach. ad Ovid Met. V, 625. Iahn. ad Geo. II, 144. idemque ad Ovid. Met. IV, 336. et in Annall. phil. et paed. 1827. Vol. IV. p. 297 sqq. Wagn. Qu. Virg. XI. p. 418 sqq. Orell. ad Hor. Od. II. 20. 13. Lachmann. ad Lucr. III, 374. p. 162. Gebauer de poët. I. p. 136. alii. — honos erit, scil. apud te; dum tib placebit, honorabitur. Wund. male explicat: ,,et hoc quoque pomum honorabo." — 54. Cf. Theocr. Epigr. IV, 7. proxima myrte, quae it calatho proxima laureis frondibus ponetur. Quam Heynii explicationem unicon proxima laureis frondibus ponetur. Quam Heynii explicationem unicon proxima laureis frondibus ponetur. Quam Heynii explicationem unicon proxima laureis frondibus ponetur. veram esse, evincit proximus versus: quoniam sic positae etc. Voss. intelligit myrtum in hortulo Corydonis lauro proxime positae etc. Voss. intelligit myrtum in hortulo Corydonis lauro proxime positam, Spohn. odori suavitate proximam. Cum Heynio praeter Wagn. consentit etiam Schirach p. 549., nisi quod cogitat de myrto cum lauro in serto floreo coniuncta Ceterum laurus et myrtus etiam alibi sic iunguntur, ut ap. Hor. Od. III 4, 19. Voss. cum toto hoc loco de donis agrestibus agente confert similli mum Propertii III. 13 (11), 27—33. Ceterum Wagn. Vol. V. Superlativo trium syllabarum ex Med. (hic ibi etiam Rom. et Vat.) auctoritate ubique or in - umus mittendos curavit, qui vero tribus syllabis amplius constantin - imus Cf. eius Orth. Verg. p. 474. et Ribb. Proleg. p. 450. – 56. Cf. Theorr. XX 3. et 32. Calpurnii locus supra ad v. 19. laud. et Alcimi ad v. 52. allatus Ceterum Cod. Rom. et unus Bern., ut etiam a. m. pr. Pal., exhibent Rusticuest Corydon, quod, Ribeckio teste, probavit Buecheler in Mus. Rhen. XII. p

Nec, si muneribus certes, concedat Iollas. Heu heu, quid volui misero mihi? floribus Austrum Perditus et liquidis inmisi fontibus apros. Quem fugis, ah, demens? habitarunt di quoque silvas

251. — 57. muneribus post munera loco simplicis Pron. iis cum vi repetitum. Vid. supra ad v. 33. — certes. Alii Codd. cum Serv. Dresd. certas. Sed Coniunctivus praestat, cum haec sit sententia: Alexis, urbanae vitae adsuetus, non curat dona rustica, quae si nihilominus mittere velim, verendum est, ne Iollas mihi obstet, maiora et lautiora munera mittens. - concedat, donorum amplitudine. Concedere autem non idem est, quod simplex cedere, ut vulgo docent (cf. Drak. ad Liv. II, 47, 3. Benecke ad Cic. Cat. 1, 9, 22, ubi Orell. concedas restituit, Matth. ad Cic. Rosc. Am. 40. extr.), siquidem verba composita numquam simplicium loco usurpantur (cf. Stallbaum. ad Ruddim. Inst. II. p. 377.), sed majore vi dictum. Cf. Kritz. ad Sall. Iug. 11, 4. Ceterum vulgarem lectionem concedat Spohn. ex paucis libris in concedet mutandam censet, cum sensus non sit: fortasse non concedat, fieri possit, ut non concedat, sed: vere non concedet; nos tamen ob meliorum Codd. consensum, ut recentiores editores omnes, Coniunctivos servavimus, Codd. consensum, ut recentiores editores omnes, Coniunctivos servavimus, quamquam etiam Ameis. Spicil. p. 5. et Gebauer de poët. I. p. 167. Indicativos praestare censent, et hic quidem, cum Vossio post Corydon lenius, post Alexis gravius interpungens et cum Mor. I. Servioque Dresd. concedit legens, locum sic explicat: "Frustra expugnare cupis amorem Alexidis; nam non modo temet ipsum ut rusticum aspernatur, sed etiam munera parvi facit. Ac si nihilominus eum muneribus capere studes, obstat dominus Iollas, qui illi multo ampliora et lautiora dona offerre possit." Cf. etiam locus simillimus Ecl. IV, 58 sq. et Wagn. Qu. Virg. VI, 2. 4. — Iollas, dominus pueri huius delicati. Idem heri nomen (de quo cf. Unger de Valgio Rufo p. 420.) redit Ecl. III, 76. Hic Pollionem intelligendum videri, in Argumenti expos. dictum. — 58. 59. His versibus proverbiis usus ex vita pastoricia sumptis summae stultitiae se accusat Corydon, qui, usus ex vita pastoricia sumptis summae stultitiae se accusat Corydon, qui, cum vano amori non sine magno rerum suarum detrimento (cf. v. 70.) indulgeret, non minus dementer egerit, quam qui Austrum, ventum pernicio-sissimum (vid. infra), floribus (i. e. horto), aut immundos apros liquido fonti vellet immittere. (Fontes autem non minus quam horti arcendarum ferarum et pecudum causa saepiebantur.) Ideoque praevidens, se vix umquam voti sul compotem futurum, iam in eo est, ut resipiscat et insanum amorem mittat; sed, ut mos est misere amantium, quorum animi ad diversissima abri-piuntur, mox rursus furere incipit et iisdem, quibus antea, curis cruciari. Auster, Graecis róros appellatus, propter aërem gravissimum, quem afferebat Italiae, perniciosissimus fuit et plantis et hominibus. (Cf. Plin. II,48. XVI, 46. XVIII, 76., liber meus Handb. d. alt. Geogr. Vol. I. p. 608 sq. et quos laudat Obbar. ad Hor. Ep. I, 7, 5 sqq. Vol. I. p. 357.). Quare horti, di fieri poterat, ita institui solebant, ut ab Austro tuti essent — Heu eodem modo geminatum videbis Ecl. III, 100. Plaut. Pseud. I, 3, 26. Hor. Od. I, 35, 33. II, 14, 1. et alibi; quamquam negari nequit, in nonnullis discussivamenti logis geminatum. Interiectionem deberi editoribus. Codd. Lectionem. einsmodi locis geminatam Interiectionem deberi editoribus, Codd. lectionem cheu ob inanem de metro dubitationem (quasi cheu iambus esset) ita mutantibus; qua de re cf. Handii Turs. II. p. 358 sq. et Burm. ad h. l. — Perditus, i. e. perdite amans, amore quasi delirans. Cf. Ecl. VIII, 88. (ubi vid. adnott.) Prop. I, 13, 7. et Plaut. Cist. I, 2, 13., ubi plenius: Amore hace perdita est. — liquidis, fluentibus ideoque limpidis. Vid. Aen. IX, 679. liquentia flumina et adnott. ad Geo. II, 187. — inmisi. Optimorum librorum auctoritatem secutus Praepos. in ante m in Verbis compositis ubique servavi. Cf. Wagneri Orth. Verg. p. 410. et Ribbeck. Proleg. p. 432. Ceterum de his locutionibus, quae in proverbio fuisse videantur, cf. Ameis. Spicil. p. 5. — 60. Sententia haec est: Cur me fugis? an quia rusticus sum? At ne dii quidem et heroes fugerunt rusticorum consuetudinem et cum summa voluptate ruri versati sunt. Formula Quem fugis? redit Aen. V, 742. et VI, 466. Imitantur hunc locum Prop. III, 28, 1. Quo fugis, ah, demens? et Calpurn. XI, 16. quemve fugis? ut etiam poëta in

Dardaniusque Paris. Pallas, quas condidit arces, Ipsa colat; nobis placeant ante omnia silvae. Torva leaena lupum sequitur, lupus ipse capellam, Florentem cytisum sequitur lasciva capella, Te Corydon, o Alexi: trahit sua quemque voluptas.

65

Wernsd. Poet. Lat. min. III. p. 180, 37. eum respexit scribens Quid loquor ah demens? Cf. etiam Gebauer de poët. I. p. 168., qui φεύγειν et fugere haud raro de iis legi docet, qui alius amorem repudient, coll. Theocr. VI, 17. XI, 24. 30. 75. Mosch. III, 60. Calpurn. III, 61. XI, 30. — ah Commate sepa-24. 30. 75. Mosch. III, 60. Calpurn. III, 61. XI, 30. — ah Commate separandum erat a Vocativo, non enim nominibus personarum iungitur, sed ad rei causam pertinet. Cf. Hand. Turs. I. p. 214. praeterea autem quae ad Ecl. I, 19. adnotavimus. — Habitarunt di q. silvas. Notum est exemplum Phoebi (Ovid. A. A. II, 239. Tibull. II, 3, 11.), minus notum Bacchi (Theocr. XX, 33.). Cf. etiam Nonni Dion. XV. p. 428 ed. a. 1605. Longi Pastor. IV, 13. p. 124. Schaef. (et Verg. ipse Ecl. X, 18.) — De Paride a Priamo patre exposito et inter pastores educato fabula satis nota. Vid. Lucian. D. D. 16. Apollod. III, 12, 5. Hygin. f. 91. Ovid. Her. XVI, 359. etc. — 61 sq. Sensus est: Sine tu Palladem suas arces incolere; tu mecum silvas et vitam rusticam ama. Pallas hic cogitatur tamayam tu mecum silvas et vitam rusticam ama. Pallas hic cogitatur tamquam dea tutelaris urbium et arcium, tamquam πολιάς, πολιούχος, quo cognomine Athenis, Erythris, Tegeae, Troezene in singularibus templis colebatur. Cf. Paus. I, 15. VII, 5. VIII, 47. II, 30. Cuperi Observv. III, 16. Spanh. ad Callim. Lav. Pall. 53. Boeckh. ad Pind. Ol. V, 20. Goldast. ad Petron. c. 5. Barth. ad Claud. rapt. Pros. II, 19. et Doering. ad Catull. LXIV, 8., (ubi Pallas vocatur Diva, retineus in summis urbibus arces) et O. Müller de Minerva Poliade. Gotting. 1820. — quas condidit, i. e. quas condere docuit. ut recte Wagn. explicat. qui simul animadvertit. arces. clauses et docuit, ut recte Wagn. explicat, qui simul animadvertit, arces, clausas et circumseptas urbes, egregie opponi ruri libero et undique patenti. — 62. Ipsa colat, i. e. incolat. Colendi verbum ut omnino pro incolere, habitare haud raro ponitur, (cf. Ecl. III, 59. Aen. I, 16. Cic. N. D. II, 66, 164. Ovid. Met. V, 495. Fast. IV, 487. etc.), ita potissimum de diis usurpatur, qui locum aliquem prae ceteris frequentant. (Cf. Ovid. Met. I, 576. XIV, 331. XV, 545.) Ceterum spsa adiicitur, quia sententia haec est: quas Pallas condidit arces, Pallas colat ipsa, non tu cum illa. Cf. Wagn. Qu. Virg. XVIII. p. 460. Tenendum autem, Alexidis nomine Pollionis aliquem puerum, cum domino in urbe wiventem, significari. — nobis placeant etc. Cf. Moschus V, 7, 11. 12. γε δε μου ἀσπαστὰ γὰ δάσκιος εὖκάθεν ὅλα et Geo. II, 495. — De notissima formula ante omnia cf. Handii Tursell. I. p. 388. — 63. Corydonem, ut cupiditatis suae vehementiam excuset, hic adeo provocare ad impetum illum, quo duce natura sua bestiae ferantur, a pastoris persona et bucolici carminis indole alienum censeri non potest. Cf. Theocr. X, 30 sq. Sunt autem verba seqq. ex Theocr. XX, 30. 31. translata. Cf. Gebauer de poët. I. p. 169. — torva, truculenta, inso adspectu terribilis. Sic Geo. III. 51. torna 169. — torva, truculenta, ipso adspectu terribilis. Sic Geo. III, 51. torva bos. Aen. VI, 571. torvi angues etc. De vocis etymologia cf. Doederl. Syn. I. p. 42 sq. — sequitur, coëundi cupiditate ducta. — lupus ipse Wagn. Graece reddit livace of av. Distinguit ipse alterum ab altero. Cf. adnott. ad Ecl. I, 39. Calpurn. Ecl. XI, 26. hune versum sic imitatus est: Cerva marem sequitur, taurum formosa iuvenca. — 64. De cytiso iam di-otum ad Ecl. I, 78. sequitur hic alio sensu capiendum esse, quam superiore versu, non potest offendere, cum omnino de omnibus dicatur, quae quacunque de causa appetimus. Cf. Gronov. ad Liv. XXVIII, 18. — 65. o Alexi. Unus hic est Vergilii locus, ubi hiatum iuxta Interiectionem admissum videmus, nam Aen. VIII, 72. pro vulg. tu o genitor legendum tuo genitor (vid. ibi adnott.), et heu heu supra v. 58. et Ecl. X, 100. paullo alius est generis. Cf. autem de hoc hiatus genere Schneid. Gramm. I, 1. p. 139 sqq. Ramsh. Gramm. § 221. not. p. 1071. alios, et vide omnino quae supra ad v. 53. adnotavimus. — lasciva capella. Cf. Ovid. Met. XIII, 791. tenero lascivior haedo. Martial. XIII, 39. lascivum pecus (de haedis.) Gebauer Progr. p. 10. comparat Theorr. V, 145. ex Ahrensii coni. alyes xegoύτιδες. — trahit s. q. voluptas, amor, libido; de qua vocis potestate

Aspice, aratra iugo referunt suspensa iuvenci Et sol crescentis decedens duplicat umbras: Me tamen urit amor; quis enim modus adsit amori? Ah Corydon, Corydon, quae te dementia cepit!

Burm, conferri iubet Donat, ad Ter. Phorm. I, 2, 36. Interpp. ad Petron. c. 81. et Sabini Epist. I, 80. Vid. etiam Geo. III, 130, Trahere dicitur de rebus, quae nos alliciunt et tenent, imprimis autem de iis, ad quas, vel inviti, naturae impetu compellimur; qua de re cf. Goerenz. ad Cic. Fin. I, 16, 50. et Beier. ad Cic. Off. I, 6, 18. Sic Iuv. XIV, 37. monstrata diu veteris trahit orbita culpae. Cic. Arch. 11. in. Trahimur omnes studio laudis. Nep. Milt. 8, 2. consuctudine ad imperii cupiditatem trahi etc. Ceterum poeta non immemor videtur fuisse illius Lucretiani loci II, 258. voluntas, Per quam progredimur, quo ducit quemque voluptas. Eiusmodi proverbiales sententias legimus etiam Ecl. III, 91. 102. VII, 23. 43. VIII, 63. X, 69. Cf. Gebauer de poët. I. p. 8. — 66. sqq. Cf. Theocr. II, 38 sqq. et Gebauer de poët I. p. 71. — Aspice pro usitatiore Ecce. De hac autem scribendi ratione, optimorum Codd. auctoritate nitente, quos cum recentissimis editoribus secuti sumus, cf. Wagn. Orth. Verg. p. 408. et Ribbeck. Proleg. p. 400. Sensus secundum Voss. et Spohn. hic est: Pridem sol desiit aestum facere; refrigescunt omnia: ego solus adhuc ardeo. Sed quid tum sibi vult aratri suspensi commemoratio? Quare potius cum Wagn. Corydonem puto hoc dicere: Nihil prodest tempus et mora mitigando meo amori, nec minus hoc dicere: Nihil prodest tempus et mora mitigando meo amori, nec minus nunc flagro, quam antea; omnia iam cessant et sese dant quieti: ego solus quietem non invenio, amorem meum non possum restinguere. Idem fere color est huius loci, qui Ecl. VIII, 88. nec serae meminit decedere nocti. Heyn. minus recte: Aratra (ex) iugo suspensa, inverso vomere, ut solum verrant, protracta, coll. Hor. Epod. II, 63. Videre fessos vomerem inversum bores Collo trahentes languido. 1mmo verba cum Wund. et Spohnio sic intellige: (tempore vespertino, βουλυτῷ) iuvenci iugo referent, domum ferunt, (cf. Ovid. Fast. V, 497. Versa iugo referentur aratra) aratra suspensa, i. e. ita sublata, ut humum non tangant. Antiquis enim temporibus aratra nondum rotis erant instructa. Suspendere autem de rebus, quae vix terram attingere videantur, legitur etiam Plin. H. N. XXXIV, 8, 19. Quint. Inst. XI, 3. alibi, eodemque spectant notissimae illae locutiones gressum suspendere Veget, de re vet. II, 40, 3. 55, 3.), suspenso gradu ire (Ter. Phorm. V, 6, 28.), suspensos gradus ferre (Ovid. Fast. VI, 338.) et similes. Particulam at, quae in Codd. quibusdam ante referent apparet (quemadmodum Ecl. IV, 52. V, 6. Aen. X, 20. etc.), praeter optimos Codd. etiam Schol. Horatii Od. III. 6, 42. omittit. — 67. Cf. Ecl. I, 83. — sol decedens, de coelo, cursu per coelum paene confecto. Sic alibi etiam decedere de astris dicitur ad occasum regentibus. Cf. Geo. I, 222. ibique Voss. Broukh. ad Prop. II, 14, 11. Bentl. ad Hor. En. I. 16, 7. Brunn, ad Ovid Met. IV, 91. Simili ratione dies et nor. ad Hor. Ep. I, 16, 7. Burm. ad Ovid. Met. IV, 91. Simili ratione dies et nox slecedere dicuntur Geo. IV, 466. Ecl. VIII, 14. - duplicat Voss. proprie accipiendum putat, quod aliter frigeat crescentes. Umbrae autem secundum Palladium VIII, 10. et IX, 14. per dies longissimos undecima hora duplo fere sunt maiores, quam decima. Ceterum cf. Culicis v. 202 sq. — 68. Me tamen urit amor. Vid. Theorr. II, 40. Δλλ επι τήνω πασα καιμίδομαι et VII, 56. θερμὸς γὰρ ἔρως αὐτῶ με καιαίθει. Praeterea cf. Ecl. II. 1. VIII, 83. Geo. III, 215. Aen. IV, 101. Calpurn. II, 56. III, 7. IX, 1. XI, 66. alique loci a Gebauero I. p. 171 sq. collecti, ubi et Graeci et Romani poëtae vim et vehementiam amoris verbis ab igne flammisque tratis grupessgrupt. — Verba queis grains modus adsit amori? iterantur. custis expresserunt. — Verba quis enim modus adsit amoris iterantur in Anth. Lat. Burm. I, 170, 70. — V. 69. sq. ex eodem Theocr. XI, 72 sqq. fixerunt. Cf. etiam Gebauer de poët. I. p. 148. et 173. Quod attinet ad nomen Corydonis cum vi repetitum (per παλιλλογίαν), cf. Ecl. III, 79. V, 64. VI, 44. et ex aliis scriptoribus unus Iuven. IX, 102., ubi prorsus, ut hie: o Corydon, Corydon, a quibus locis paullum differunt ii, ubi vox geminata addito praedicato aliquo amplificatur, de quo anaphorae genere diximus ad Ecl. VI, 20. — quae te dementia cepit! Cf. praeter Theocr. l. Leiusdem Id. II, 19. Verg. Ecl. VI, 47. Geo. IV, 488. Aen. V, 465. et

70

Semiputata tibi frondosa vitis in ulmo est. Quin tu aliquid saltem potius, quorum indiget usus, Viminibus mollique paras detexere iunco? Invenies alium, si te hic fastidit, Alexim.

Anth. Lat. Burm. I, 170, 47. 178, 45. 135. 262. Sic ibid. III, 81, 99. quae te dementia ducit? Cf. etiam Gebauer I. p. 174. Conington in fine versus interrogandi signum posuit. — 70. Animum ab amoris cura ad curas domesticas revocans Corydon ipse se obiurgat de negligentia operis rustici. — Semiputata. Cf. ad Ecl. I, 56. et Geo. II, 410. Amputabantur au--- Semiputata. Cf. ad Ecl. I, 56. et Geo. II, 410. Amputabantur autem vites bis quotannis, primum aestate ante aequinoctium (vid. Plin. H. N. XVIII, 26. ibique Hard.), deinde post Idus Octobres. (Cf. Colum. IV, 17. 27 sq. Pallad. IX, 3. et XI, 4.) et de ratione usuque pampinationis Colum. V, 5. Et hic quidem de priore illa pampinatione agi, clare intelligitur ex v. 9. sqq. Semiputatus autem praeter hunc locum nusquam videtur legi. — vitis in ulmo. Arbores, imprimis ulmi et populi, apud Italos maritabantur, i. e. alligabantur vitibus, ut hae quam altissime tollerentur (vid. Varr. R. R. I, 8.). Colum. XI, 2, 79. ulmi vitibus maritantur. Hor. Epod. II, 10. Ergo aut aclulta vitium propagine Altas maritat populos. Cf. etiam Colum. IV, 22, 6. Plin. XVII, 20, 32. alii cum adnott. ad Ecl. III, 10. et IX, 41. Ceterum Wagn. Vol. V., quem sequitur Haupt., elisa Vocali edidit ulmost. Cf. eius Orthogr. Verg. p. 433 sq. et qui ibi laudantur, imprimis Freund. ad Cic. Mil. p. 19 sqq. — 71. tu eadem vi adiectum, qua haud raro Imperativo additur. Cf. Loers. ad Ovid. Trist. I, 1, 25. — Ante Wagn. male sic distinguebatur: --saltem, potius quo-I, 1, 25. — Ante Wagn. male sic distinguebatur: --saltem, potius quorum etc. Sed recte perspexit Wagn., hic non requiri, quarum rerum maior, quarum minor sit usus, sed ut omnino aliquid fiat, quod utilitatem aliquam afferat; ideoque iungendas esse voces. Quin potius: tum aliquid et usus fortius pronuncianda. Aliquid saltem, i. e. quantumvis exiguum, nur Etwas; sic Ecl. III, 15. 73., ubi vid. not., et Aen. X, 84. Hacrentes tamen in conjunctis verbis saltem potius Markl. ad stat. Silv. p. 341. (s. 251. Sillig.) et Peerlk. locum conjecturis vexarunt; ille enim potior - - usus legi voluit (quod Heyn. recte rejicit, comparans Theor. XI, 74. µãllor), hic autem P. 14. lentis potius (viminibus). — aliquid (scil. eorum) quorum, quod Pron. demonstr. hic facilius omitti poterat, quam v. c. Aen. XI, 81. manus (eorum), quos. ibid. v. 172. tropaea (eorum), quos. IV, 597. fides (eius), quom. Ter. Adelph. III, 2, 9. partus (eius), cui. Iuven. I, 161. accusator erit (eius), qui. Geo. I, 104. Quid dicam (de eo), qui etc. De qua brevitate dicendi cf. Gronov. et Drak. ad Liv. XXIII, 15, 4. Bach. ad Ovid. Met. XII, 93. Ruddim. II. p. 21. not. 49. Krüger Untersuch. cett. Fasc. III. 21. not. 49. Kruger Undersuch. cett. Fasc. III. p. 196. not. alii. — quorum indiget usus, quae ad usum vitae rusticae necessaria sunt, scil. vas aliquod, ut corbem, calathum, qualum. Usus enim interdum i. q. usus necessarius, (xoeia, Bedürfniss), imprimis ubi v. esse adiicitur, ut usus est idem fere significet, quod opus est. Cf. Geo. I, 133. Aen. VIII, 441. Cic. Tusc. IV, 3. in. id. Off. I, 26, 92. Cat. R. R. 4. extr. Tac. Ann. I, 32. Ter. Heaut. I, 1, 28. 29. et plures comicorum locos. — 72. molli iunco, i. e. flexili. Cf. Ecl. V, 31. et Geo. III, 76. (ubi vid. not.) — detexere, i. q. texendo absolvere. Cf. Titin. ap. Nonium I, 3. Oue. inter decem annos necuisti unam toagm detexere. Hyg. f. 126. cum not.) — detexere, i. q. texendo absolvere. Cf. Titin. ap. Nonium I, 3. Quae inter decem annos nequisti unam togam detexere. Hyg. f. 126. cum telam detexuero, nubam. Tibull. II, 3, 15. Tunc fiscella levi detexta est vimine iunci, qui locus non minus ad nostri exemplum formatus est, quam Calpurn. Ecl. VIII, 1. Dum fiscella tibi fluviali, Tityre, iunco Texitur, et eiusd. IX, 33. Ipse ego nec molli iunco nec vimine lento Perfeci calathos. Cf. etiam Ecl. X, 71. In utroque loco poëta respexisse videtur Theocr. I, 52. Vid. Gebauer de poët. I. p. 173 sq. et Progr. Quatenus Verg. etc. p. 1. — 78. alium Alexim, alium formosissimum puerum, qui te non spernat; nomen pro simili aliquo. Sic Aen. VI, 89. alius Achilles, Tac. Hist. IV, 73. alius Ariovistus, Suet. Tit. 7. alius Nero, Curt. IX, 8, 5. alius Liber pater. Cf. etiam Burm. ad Ovid. A. A. III, 13. Ruhnken. ad Vellei. II, 82. Lindem. ad Plaut. Capt. argum. v. 2 et 9. Wagn. ad Eleg. ad Messal. p. 77. et Qu. Virg. XXV. 10., qui docet. alterum in tali oratione spectare ad pares. alium Virg. XXV, 10., qui docet, alterum in tali oratione spectare ad pares, alium

ad similes, ut sit nostrum: wieder so einer (wie jetzt s. wie sonst.) Ceterum non reticendum, ante Heinsium editum fuisse: si te hic fastidit Alexis; qua secundaria sententia, ut rectissime observat Wagn., minus bene finiretur carmen, quam primaria illa: alium invenies Alexim. Addo alteram causam. Apud Theocritum Id. IX, 76., quem locum Vergilius videtur ante oculos habuisse, legitur: Εὐρήσεις Γαλάτειαν ἴσως καὶ καλλίον ἄλλαν.

# ECLOGA III. PALAEMON.

# ARGUMENTUM.

In hac Ecloga, primo, quod scripsit, amoebaeo\*) carmine, Vergilius Theocriti Idyll. IV. et V. imitatus est. Introducit autem duos pastores Mantuanos, Menalcam puerum, qui patris gregem pascit, et Damoetam, Aegonis cuiusdam gregem (absente fortasse domino) curantem et eiusdem Negonis cuiusdam gregem (absente fortasse domino) curantem et eiusdem Negonis cuiusdam gregem (absente fortasse domino) curantem et eiusdem Negonis cuiusdam gregem (absente fortasse domino) curantem et eiusdem Negonis cuiusdam gregem (absente fortasse domino) curantem et eiusdem Negonis cuiusdam gregem (absente fortasse domino) curantem et eiusdem Negonis cuiusdam gregem (absente fortasse domino) curantem et eiusdem Negonis cuiusdam gregem (absente fortasse domino) curantem et eiusdem Negonis cuiusdam gregem (absente fortasse domino) curantem et eiusdem Negonis cuiusdam gregem (absente fortasse domino) curantem et eiusdem Negonis cuiusdam gregem (absente fortasse domino) curantem et eiusdem Negonis cuiusdam gregem (absente fortasse domino) curantem et eiusdem Negonis cuiusdam gregem (absente fortasse domino) curantem et eiusdem Negonis cuiusdam gregem (absente fortasse domino) curantem et eiusdem Negonis cuiusdam gregem (absente fortasse domino) curantem et eiusdem Negonis cuiusdam gregem (absente fortasse domino) curantem et eiusdem Negonis cuiusdam gregem (absente fortasse domino) curantem et eiusdem (absente fortasse fortasse domino) curantem et eiusdem (absente fortasse fortasse fortasse domino) curantem et eiusdem (absente fortasse forta nerae amatorem, cuius amore etiam Menalcas flagrat; quare rivales conviciis mutuis et probris nullam prorsus honesti et decori rationem habentibus

puerili petulantia se invicem lacesunt.

Ceterum Spohnius Prolegg. p. 26 sqq. suspicatur, etiam huius Eclogae
scribendae causam in rebus ad vitam poëtae pertinentibus esse quaerendam. Vergilium enim, omnes priores Romanorum poetas longe praecedentem, cum invidiam movisset Bavio, Maevio, Anseri, aliis poetis ipso multo deterioribus et propterea obtrectationi et conviciis eorum expositus fuisset, importunos illos et ineptos obtrectatores hoc carmine castigare simulque Pollioni, fautori suo, blandiri et meritas gratias persolvere voluisse, ex qua sententia nobis sumendum esset, sub altercantium pastorum personis obtrectatores illos poetae nostri latere, Palaemonem autem Asinii Pollionis partes agere, cuius quidem opinionis veritatem in medio relinquamus; quamquam hoc Spohnio libenter concedimus, ad tale propositum assequendum carminis amoebaei naturam fuisse aptissimam. Scripta videtur haec Ecloga sub aestatem anni 712. p. U. c. (cf. Diss. de vita et carmm. Verg. nota 19.)

# MENALCAS, DAMOETAS, PALAEMON.

MENALCAS.

Die mihi, Damoeta, cuium pecus? an Meliboei?

<sup>\*)</sup> Amoebaei carminis sive alternorum rersuum (Ecl. VII, 18.) ea est lex, ut duo careperitur. Alterum, quo hic poëta usus est, ita instituitur, ut, qui incipit canere, paucis duebus, tribus, quatuor) versibus sententiam aliquam proferat, quam alter totidem versibus aut latius persequitur, aut contrarium ponens refutat, ita tamen, ut semper maius aliquid et pulchrius dicere et priorem vel ingenii acumine, vel dicendi luminibus superare student. Non autem opus est, ut omnia sint eiusdem argumenti, sed in uno eodemque carmine res plane diversac et minime inter se cohaerentes tractari possunt. Alterum autem genus (ad quod Ecl. V. et VIII. pertinent) ita est comparatum, ut duo homines iongioribus carminibus aut uno tenore prolatis (ut Ecl. V, 20—44. et 56—80.), aut in singulas totidem versuum strophas versu intercalari, quem vocant, seiunctas divisis (ut Ecl. VIII.) alternent. De legibus cantus amoebaci cf. Gebauer de poët. etc. I. p. 176 sqq.

<sup>1.</sup> Cf. Theorr. IV, 1 sqq. cuium pecus. Adiectivum cuius, a, um, quo utebantur pro Genitivo Pronominis qui, quae, quod, ad possessorem

Non, verum Aegonis; nuper mihi tradidit Aegon.

# MENALCAS.

Infelix o semper, ovis, pecus! ipse Neaeram Dum fovet ac, ne me sibi praeferat illa, veretur, Hic alienus ovis custos bis mulget in hora; Et sucus pecori et lac subducitur agnis.

5

alicuius rei relato, iam Vergilii aetate obsoletum, non nisi vitae quotidianae et rusticae sermoni proprium manserat. Cf. Ecl. V, 87. (ubi poëta haec ipsa verba iterat) Ter. Andr. IV, 4, 24. Cedo, cuium puerum hic apposuisti. ibid. V, 4, 29. suamne esse dicebat? — non. — cuiam igitur? — fratris filiam. id. Eun. II, 3, 29. Quid? virgo cuia est? Plaut. Rud. III, 4, 40. Argentum pro istisce ambabus, cuiae erant, domino dedi. etc. - an Meliboei? Wagn., collato Beiero ad Cic. Off. I, 15, 48., an vim addubitandi habere censet, cloch nicht? cum haec verba respondeant Theocriteis IV, 1. τίνος αί βόες; η όα Φιλώνδα; atque etiam Bryce adnotat: criteis IV, 1. tivos ai fore;  $\eta$  ha Pilairda; atque etam Bryce adnotat: "An expresses considerable cloubt: It is not that of Melibous, is it?" Rectius tamen Hand. Turs. I. p. 353., vituperans Beieri explicationem doch woold nicht gar, et apud Theorr.  $\tilde{\eta}$  ha in  $\tilde{\eta}$  ha mutandum esse censens, hunc locum comparat cum Cic. Sen. 6, 15. a rebus gerendis senectus abstrahit? quibus? an iis, quae in inventute geruntur et viribus? (i. e. num aliis, an iis, quae —?) et similibus, explicans: num est alius, an Moliboei? Nobis vix aliter, quam cun Vossio, licet vertere: Wess Heerde da? wohl Meliboeens? Ceterum ex hac ipsa, puto, quaestione, collata cum v. 5. et 29., Voss. haud temere colligit, Damoetam non esse servum Aegonis, sed hominem sui iuris, bubulcum Meliboei, qui officiosa voluntate Aegonis absentis gregem ad tempus pascendum susceperit. Vid. etiam quae ad v. 16. et 44. adnotavimus. Ceterum cf. imitatio huius loci ap. Donat. vit. Verg. 16. Dic mihi, Damoeta, cuium pecus? anne Latinum? Non verum Aegonis. Die mihi, Damoeta, curum pecus? anne Latinum? Non verum Aegonis. Nostri sic rure loquuntur. — 3. Cf. Theocr. IV, 13. et Gebauer I. p. 188. Dum ipse Aegon Neaerae assidet, hic mercede conductus (alienus) gregom eius absentis perdit. Sic Heyn., comparans Hom. Od. XVII, 246. ἀλαλημερος αθεὶ Ἰστυ κατ' αὐτὰρ μηλα κακοί φθείρουσι νομῆες. — infelix, propter possessoris nil nisi Neaeram curantis negligentiam, qui pecudes eiusmodi pastoris perfidi et inhumani vexationibus permisit. Quod ad appositionem attinet, conf. Geo. IV, 168. ignavum, fucos, pecus a praesepibus arcent, Ecl. I, 74. et adnott. ad Ecl. II, 3. — ovis. Hanc formam Accusativi ontimos Codd. et Servium secuti cum aliis editoribus nune resti Accusativi optimos Codd. et Servium secuti cum aliis editoribus nunc restituimus. Cf. adnott. ad Geo. I, 25. — ipse, dominus Aegon. — 4. fovet, blandiens amplectitur. Cf. Aen. I, 718. IV. 686. imprimisque VIII, 387. — ac. Wagn. Qu. Virg. XXXV, 13. observat, hanc Particulam, utpote plenius quid et gravius sonantem, exsulare fere a levioris argumenti carmine, quale sit bucolicum, ideoque in Bucolicis Verg. bis tantum legi, hic, ubi serviat evitando nimis exili sono, et IV, 9., quo loco vel rei gravitati conveniat, vel etiam sonum reddat suaviorem. — 5. Cf. Theocr. IV, 3. hic alienus custos. Pronomen adiicitur, quia Damoetas, custos ovium, opponitur Aegoni possessori (v. 3. ipse. Cf. v. c. Ecl. IX, 16.); eodemque modo alienus explicandum de homine mercenario, qui ovibus non suis ad suam utilitatem perfidiose abutitur, nihil curans earum valetudinem domirationi magis favent, quam alteri, succus. Vid. Heins. ad Claud. in Ruf. I, 208. Drak. ad Sil. VII, 169. Burm. ad Calpurn. Ecl. V, 107. Harles. ad Cellar. Orthogr. p. 365. Oudend. ad Lucan. III, 237. Schneid. Gr. Lat. L. 20. De histn of patter of Feb. II. 31. I, 2. p. 402. et Wagn. ad Geo. I, 90. — De hiatu cf. notata ad Ecl. II, 53. In Dativo 3. Declin. hiatum admissum videmus Geo. I, 4. III, 155. Aen.

Parcius ista viris tamen obicienda memento. Novimus et qui te, transversa tuentibus hircis, Et quo — sed faciles Nymphae risere — sacello.

# MENALCAS.

Tum, credo, cum me arbustum videre Miconis

10

III, 74. X, 156. Vid. Wagn. Qu. Virg. XI. p. 419. — 7. Menalcae convicio, ut fieri solet in carmine amoebaeo, Damoetas maiore convicio respondet, pathicae libidinis infamiam ei exprobrans, ut sensus sit: etiamsi illa iure mihi exprobrari possent, te tamen, cinaedum, non decebat, viris puris moribus praeditis eiusmodi convicia facere; ut apud Suet. Vesp. 13. (ab Heynio laud.) Vespasianus notae impudicitiae homini respondet: Ego tamen vir sum. — viris, igitur i. q. mihi viro. Wagn. autem in edit. minore rectissime docet. Pluralem Nominum haud raro eum indicare, qui sit e nuctissime docet. Pluralem Nominum haud raro eum indicare, qui sit e numero vel in condicione eorum, qui appellentur eo nomine, coll. Aen. III, 458. VII, 359. XII, 799. 876. 947. — obicienda autem scripsimus cum Wagn. Vol. V. et recentissimis editoribus, cum in eiusmodi verbis (conicere, inicere, reicere cett.) non duplex, sed simplex i ab antiquis scriptum esse constet. Cf. Quinct. Inst. I. 4, 11. Gellius N. A. IV, 17. et quos praeterea laudat Wagn. Qu. Virg. p. 445. Vide etiam quae infra ad v. 96. adnotavimus. Ceterum Peerlk. p. 368. hos versus parum probabiliter sic vult distinctos: Parcius ista: viris tamen obicienda. Memento, Novimus et c. — 8. Cf. Theocr. V, 41 sq. et Gebauer I. p. 189. — Novimus et qui te, sc. corruperit. Me non fugit, te inter greges et in ipso sacello Nympharum cuidam te permisisse abutendum. Verbum temporis honestatis causa per aposiopesin reticetur, ut alibi Infinitivus post v. solere, consusseere, nosse per aposiopesin reticetur, ut alibi Infinitivus post v. solere, consuescere, posse et similia. Cf. Ruddim. H. p. 228. Wagn. conferri iubet Theocr. I, 105. et Ter. Heaut. V, 1, 40. V, 4, 18. — transversa tuentibus hircis. Wagn. prius explicuerat: "oculos ab ista turpitudine avertentibus, in min. autem edit. rectius, puto, cum Vossio et Heynio, qui memores sunt Theocr. L. L. quibusque adsentiri videtur Ladew., transversis oculis adspicientibus et invidentibus lassivia genomodo attem Priva lacem intelligit. Nibi-1. L. quibusque adsentiri videtur Ladew., transversis oculis adspicientibus et invidentibus lascivia, quomodo etiam Bryce locum intelligit. Nihilominus Ameis Spic. p. 5. ad illam rationem rediit, quia maius sit Menalcae opprobrium, si vel hirci dicantur oculos ab ista turpitudine avertisse, et hanc explicationem poscat oppositio (?) sed faciles risere Nymphae. Vide autem, quae Gebauer I. p. 190. verissime contra eum disputat. Nos in tali re nolumus nimis curiosi esse; sed adiicientes, Vergilium haud dubie resperisse Theoer. XX, 13. verba ομασι λοξά βλέποισα, comparamus potius alios locos, ubi transversa absolute dictum reperitur pro transverse: Verg. Aen. V, 19. Val. Fl. II, 154. quam iam miseros transversa tuentem -- cerno. Stat. Theb. I. 348. venti transversa frementes. Multos poëtarum locos, in quibus Neutra Adiectivorum utriusque numeri ex Graecorum more pro Adverbiis ponuntur, suppeditat Ruddim. II. p. 159. E Vergilio huc pertinent v. c. Ecl. III, 63. IV, 43. Geo. III, 149. 239. 500. IV, 122. Aen. VI, 288. 467. VII, 399. 510. VIII, 248. IX, 125. 794. XI, 854. XII, 338. 398. Ceterum Ribbeck. et Haupt. scribunt hirquis, quae forma utique in Codd. quibusdam invenitur. (Cf. Wagn. Orth. Verg. p. 451. et Ribbeck. Proleg. p. 193. 392. et 443.) Nos tamen omnes eiusmodi archaismos revocare dubitavimus, ne nimis casca viderentur nitidissima Vergilli carmina. — 9. facciles (in condonanda hac lascivia, indulgentes) Nymphae risere, cum graviores dii ulturi fuissent sacrilegium. Nymphis enim, ut alibi Satyris, Panibus, Fannis omninoque numinibus agrestibus, paullo dissolutiores tribuuntemas acciles (in condonanda para sacrilegium sagrestibus, paullo dissolutiores tribuuntemas acciles (in condonanda para sacrilegium sagrestibus, paullo dissolutiores tribuuntemas acciles (in condonanda para la cilitat un tamino para la cilitat un taminoque numinibus agrestibus, paullo dissolutiores tribuuntemas acciles (in condonanda para la cilitat un tamino p nibus, Faunis omninoque numinibus agrestibus, paullo dissolutiores tribuuntur mores. Cf. etiam Ovid. Epist. IV, 173. Fast. III, 409. Met. II, 452. III, 345. 442. cum Nemes. Cyneg. 94. faciles Naiadas et Prop. III, 32, (II, 34), 76. Laudatur faciles inter Hamad ryadas. — Per sacellum Voss. recte intelligit antrum Nymphis consecratum earumque simulacris rudi arte ex ligno exsculptis ornatum. Comparat autem Aen. I, 168., ubi antrum vocatur Nympharum domus, et Lucr. V. 946., ubi silvestria templa Nympharum nihil aliud significant. — 10. Cf. Theocr. VIII, 43 sqq. Tum, credo, hoc factum, cum Nymphae [non enim adsentior Wagnero ad videre supplenti "ii,

Atque mala vitis incidere falce novellas.

#### DAMOETAS.

# Aut hic ad veteris fagos cum Daphnidis arcum

qui erant in vicinia"] viderunt me etc., quod ironice dictum esse patet. Inest igitur sententia: illud, cuius tu me accusas, flagitium non magis verum, quam si quis dicat, me corrupisse Miconis arbores, quas tu laesisti. Aperfum est enim, hic velle Menalcam Damoetae exprobrare aliud, quod commiserit, flagitium, ideoque de se dicentem notare alterum. Recte autem Ameis. Spic. p. 6. reiicit Vossii explicationem (quam prius etiam Ladew. secutus erat) poscentis, ut ad *Tum* suppleamus: faciles risere Nymphae; nam, quae sequentur, profecto risum facilium Nympharum provocare non potuerunt. Ceterum imitatus est hunc locum Calpurn. VI, 84 sqq. — Tum. Wagn. Qu. Virg. XXV. ostendere studet, Vergilium interdum tum pro tunc scripsisse, Adverbium autem tunc non nisi ante vocabulum a vocali incipiens posuisse; quam opinionem nuper Hauthal. ad Persii Sat. V, 37. p. 316 sqq. docta disputatione refutavit, et Iahn. in altera edit., ubi sententia sua mutata et ipse Tum recepit, longissimam de discrimine et usu utriusque Particulae disputationem adiunxit (p. 367-373.) Summa rei huc redire videtur: Vulgaris illa de discrimine Partice. tunc, temporis, et tum, ordinis Adverbio, a Vergilio ex Med. aliorumque bonorum Codd. auctoritate saepissime verbio, a Vergilio ex Med. aliorumque bonorum Codd. auctoritate saepissime violatur, atque omnino ad priora Latinitatis aureae tempora, quibus emphaticum dicendi genus per Ovidium aliosque nondum erat in usum inductum, non potest referri. Quare non mirum est, apud Vergilium, qui raro illam emphasin sectetur, quae Particulae tunc inesse possit, multo saepius tum quam tunc inveniri. Primum enim poëta Part. tum, ut ceteri omnes, utitur in iis locis, ubi idem significans, quod postea, aut indicat, quae prioribus tempore succedunt (cf. Geo. I, 181. Aen. I, 214. 357. 505. 730. II, 775. III, 153. 182. 223. 266. 289. 525. 543. 554. etc.), aut rebus pluribus enumerandis inservit (cf. Ecl. II, 49. Geo. I, 278. 388. II, 296. III. 226. 357. Aen. I, 104. 164. II, 489. 697. III, 141. 175. 228. cett.); deinde in iis locis, ubi vere vim correlativam habet et duas res ad idem tempus revocat (ut tum — cum: Ecl. III, 10. IX, 67. Geo I, 305 sqq. III, 198. 335. 435. IV. 523. etc., tum — ut: Aen. I, 485. XII, 218., ubi — tum: 198. 335. 435. IV, 523. etc., tum — ut: Aen. I, 485. XII, 218., ubi — tum: Geo. IV, 405. Aen. VI, 897 sqq., dum — tum: Aen. IX, 540. et quae sunt similia); denique vero etiam in eiusmodi locis, quorum natura magis inclinat ad demonstrativum tunc (v. c. ubi sibi opponuntur nunc-tum, ut Aen. VI, 776. X, 14. 94. XII, 135. etc., vel ante — tum: Aen. VI, 171. IX, 649. XI, 33. etc., tum primum: Aen. II, 559. VIII, 222. I, 590., tum demum: Geo. III, 205 Aen. VI, 330. 573., iam tum: Geo. I, 405. Aen. I, 18. 148. VII, 643. 737. VIII, 349 sqq., tum quoque: Geo. IV, 523. Aen. VIII, 379. IX, 183 etc.). Ita pauci tantum loci supersunt, in quibus ob Codd. auctoritatem tunc servanduin est, quod rem certo aliquo tempore, cum alio non confundendo, factam commemorat (damals gerade), ut Geo. I, 136. II, 317. 367. Aen. II, 246. III, 234. IV, 189. V, 508. VI, 503. VIII, 423. 566. X, 517. XI, 208. etc. Ceterum de hac re multos vario modo disputasse constat. Viris doctis a Wagn. iam laudatis ex iis, quos in edit. I. adiunxi, hic tantum addo, qui videntur rem optime expediisse, Zumpt. Gr. Lat. § 285. Weberum in: Uebungsschule f. d. lat. Stil. P. I. p. 93. Herzog ad Caes. B. G. V, 33. p. 273. et Kritz. ad Sall. Iug. 5, 1. - Arbustum est arboretum. ubi vites in ramis arborum, ulmorum maxime et populorum, haerent (cf. adnott. ad Ecl. II, 70.) ideoque fere i. q. vinea (cf. Geo. II, 416.); vites autem novellae sunt recens plantatae, quae propter humilitatem non-dum se ad arbores illas implicuerunt; ergo ille et adultas et novellas vites laesit. Capitale autem fuisse, arbores alienas incidere, docet Servius; vid. etiam Cuiac. Obs. IX, 12 a Lemario laud. — 11. mala falce Burm., coll. Geo. II, 301. et Colum. IV, 42., docte magis quam vere de falce obtusa, rubigine exesa, capit, qualis ramis et vitibus tanto magis noceat. Simplicius Heyn. explicat nocivam, perniciosam, coll. Tibull. III, 5, 20. Et modo nata mala vellere poma manu, ubi Wund. addit Catull. XX, 5. malasque furis arceo manus. Ceterum Gebauer I. p. 191. cum hoc loco comparat Theocr. V, 109. — 12. His versibus poëtam in suum usum arcessivisse Theocr. V,

Fregisti et calamos; quae tu, perverse Menalca, Et cum vidisti puero donata, dolebas, Et, si non aliqua nocuisses, mortuus esses.

15

#### MENALCAS.

Quid domini faciant, audent cum talia fures?

11 sqq. docet Gebauer I. p. 192. — Dissimulans Damoetas, quasi non intelligat Menalcae ironiam, pergit: Aut (etiam tum, scil. factum est illud, de quo agunt v. S. et 9.), cum etc.; egreditur tamen cancellos, quibus Menalcas, eum non nominans, se continuit, et claris verbis dicit fregisti, --quae tu-dolebas. Secundum Wagnerum structura verborum haec est: Aut tum, cum viderunt, cum hic ad fagos Daphnidis arcum fregisti: als sie sahen, wie du etc Sed mihi quidem simplicior videtur ratio, qua ipse modo loci connexum explicui.—
hic--ad fagos. Vid. adnott. ad Ecl. I, 53. Viderat autem haud dubie Menalcas arcum a Daphnide in fago suspensum. De veteribus fagis vid. Ecl. I, 1.
II. 3 et IX, 9.— Arcum Heyn, refert ad greges a pastoribus contra feras defendendos; sed potius ad venationem spectat, quam a vita pastoricia non alienam fuisse, iam supra ad Ecl. II, 29. vidimus.— 13. calamos, sagittas. Hor. Od. I, 15, 17. calami spicula Cnosii. Ovid. Met. VIII, 30 Impositis calamis patulos sinuaverat arcus. - quae, neutro genere ad Substantiva masmis patulos sinuaverat arcus. — quae, neutro genere ad Substantiva mascalini (vel femin.) generis relatum, ut saepe, ubi non genus grammaticum, ed sensus tantum et notio rerum praecedentium respicitur. Multa exempla congesserunt Ruddim. II. p. 25. Ramsh. §. 158. c. p. 549. et §. 206. A. b. p. 998. et Kritz. ad Sall. Iug. 41, 1. — perversus i. q. malevolus, iniquus; homo enim, qui aliis invidet atque adeo corrumpit, quorum ipse competieri non potest, perversam sequitur vitae rationem. Cf. Cic. pro Cluent. 26. Brut. in Cic. ep. ad Div. XI, 10. Liv. XXI, 33, 4. — 14. vidisti puero (i. e. Daphnidi) donata, scil. a me. — 15. aliqua, sc. ratione, via; "quamquam, ut verissime dicit Hand. Turs. I. p. 242 sq., certum quad nomen substituendum sit. nemo affirmabit, oui reputaverit, in Graeca quand nomen substituendum sit, nemo affirmabit, qui reputaveit, in Graeca Lat. lingua Adiectiva femin. generis pro Substantivis viam et modum simificantibus poni." Cf. Ecl. IX, 14. Aen. I, 676. Plaut. Merc. II, 2, 62. Epid. I, 2, 49. (ubi vid. interpp.) Ter. Phorm. V, 1, 19. Val. Fl. I, 701. Cic. Phil. VI, 3. in. etc. Heins. ad Ovid. Trist. III, 4, 75. Drak. ad Sil. XIII, 224. alii. — mortuus esses. Cf. similis locus Ecl. VII, 26. — 16. Novo convicio Menalcas petit Damoetam, quem furti adeo incusat. Force Heyn, cum Servio male explicat per servos, quo sensu hoc vocapud comicos haud raro legatur. Sed recte adversatur Spohn., contendens vocem furis numquam posse ad servum deduci, nisi quando iocentur illndant personae comicae. Minus recte autem idem Spohn, cum Vossio locum sic intelligit: "Cum hic mercenarius furacissimus talia in me audeat proferre, quid putem dominum sibi licitum putare adversus me, Aegonis in Nesera, quam amamus uterque, aemulum?" Quod si dicere voluisset Vergilius, ci scribendum erat: Quid domini facient, audent cum talia servi, non:--faciant -- fures. Cum igitur non dominus et servus, sed domini et force sibi opponantur, apertum est, Wagnerum multo propius venisse veritati, cum loci sensum sic fere constitueret: cum tu, fur audacissimus, sic invadas vicinorum bona, multo minus temperabis a domini bonis in promptu positis. Quid igitur domini faciant (was sollen die Herren thun?) ut sua theantur adversus eiusmodi hominum, qualis tu es, rapinas? nihil habent, quel faciant. Equidem in eo tantum non adsentior Wagnero, quod de servis furacibus hunc locum intelligit. Damoetam enim, cui servilis conditio Menalca, ingenuo iuvene, nusquam exprobretur, qui potius v. 29. iuvencam gregis pignus certaminis deponere possit, et pocula possideat non vul-gari arte tornata (cf. v. 44 sq.), hominem ingenuum vel libertinum censeo, parvi gregis possessorem (cf. adnott. ad v. 1.), et dominos hic non servorum, sed gregum et praediorum ratione habita commemoratos puto, (quem-M. D. I, 26, 72. Liv. XXII, 41. Suet. Caes. 41. 61. de gregis, praediorum, sarie, aedificii, insularum, castrorum, equi dominis, i. e. possessoribus,

Non ego te vidi Damonis, pessime, caprum Excipere insidiis, multum latrante Lycisca? Et cum clamarem: Quo nunc se proripit ille? Tityre, coge pecus! tu post carecta latebas.

20

#### DAMOETAS.

An mihi cantando victus non redderet ille, Quem mea carminibus meruisset fistula, caprum? Si nescis, meus ille caper fuit; et mihi Damon Ipse fatebatur; sed reddere posse negabat.

#### MENALCAS.

Cantando tu illum? aut umquam tibi fistula cera

25

sermo est); ut igitur sensus sit: Quid domini gregum faciant, si ne a sui quidem ordinis hominibus tuti sunt, si vel vicini gregum possessores furta quiem ordins nominious tuti sunt, si vei vicini gregum possessores turta facere non verentur. Hanc meam loci explicationem nunc comprobatam video ab Obbario ad Hor. Ep. I, 6, 46. Vol. I. p. 325. Bryceo et Ladew. Conington tamen et hic et ap. Horatium l. l. (*Et dominum fallunt et prosunt furibus*) fures (comice pro servis dictos) opponi dominis censet. — 17. De simplici non gravius et nervosius, quam nonne, quaerente cf. imprimis Goerenz. ad Cic. Legg. III, 9. p. 243. et 30. p. 285. Wolf. ad Cic. Tusc. I, 8, 17. (p. 335. Orell) et Kritz, ad Sall Ing. 31. 17. practeras vero Walch ad 17. (p. 335. Orell.) et Kritz. ad Sall. Iug. 31, 17., praeterea vero Walch. ad Tac. Agr. p. 346. Beneck. ad Cic. Cat. III, 9, 22. Thiel. ad Aen. IV, 492. alii. — pessime. Cf. Theorr. V, 75. κάκιστε et iam v. 12. ω κακέ. — 18. Lycisca. Grammatici argute magis, quam vere, hoc nomen referent ad orginem ex lupo et cane, quales musimones a Gallis maxime altos esse, Plinius VIII, 40, 61. auctor est. Cf. ctiam Isidor Orig. XII, 2. — 19. ille, der dort; refertur enim hoc Pron. ad rem remotam a loquente, sive locus spectatur, sive tempus. Cf. Wagn. Qu. Virg. XXI, 1., ubi (de loco quidem) comparate Vir doctiss. Aen. VI, 760 et 767. 809. 837 sqq. IX, 257. — 20. coge pecus (quod dispersum vagabatur) in unum locum. Heyn. recte addit: ,,tacite vero eo ipso indicabat, furem adesse, qui caprum ex grege dolo interciperet." -Tityrus est Damonis caprarius. — Carex (nostrum Riedgras) apud Ca-Tityrus est Damonis caprarius. — Carex (nostrum Riedgras) apud Catull. XIX, 2. cum iunco, apud Colum. XI, 2. cum filice iungitur et Geo. III, 231. acuta appellatur. Cf. Calpurn. III, 94. Ipse procul stabo vel acuta carice tectus Vel propius latitans. — 21. Non furtum se fecisse, sed debitum a domino exegisse profitetur Damoetas. An —non redderet illes Omissa est prior pars sententiae disiunctivae: Noli me furti incusare; nam non nisi debitum mihi vindicavi. Cf. de hoc loco Charis. p. 203. et Hand. Tursell. I. p. 356 sq. Pron. ille, quod hic opponitur Pron. mihi, saepissime inservit personis et rebus distinguendis opponendisque, quod Wagn. Qu. Virg XXI. 3. multis exemplis. etiam tectioribus. (v. c. Aen. I. 683. II. 520. Virg. XXI, 3. multis exemplis, etiam tectioribus, (v. c. Aen. I, 683. II, 529. V, 358. III, 49 sqq. XI, 49. 422. 445. XII, 398 sqq.) comprobavit. Cf. etiam quae de Pron. ipse adnotata sunt ad Ecl. I, 29. — 22. Inter singulas cantilenae partes syringe vel fistula canebant. Cf. adnott ad Ecl. VIII, 21. — 23. Si nescis, h. e. ut hoc scias, ne hoc ignores. Sic Ovid. Epist. XX, 150. Si nescis, dominum res habet ista suum. Adde eiusd. Epist. XVII, 197. ex Pont. III, 3, 28. Fast. V, 229. Martial. IV, 66, 8. 81, 2. etc. Illustravit hanc formulam Passerat. ad Prop. II, 15. p. 303. Nos prorsus eodem modo alterum increpamus: Wenn du es noch nicht weisst. Gebauer I. p. 31. et 193. confert Theorr. XV, 91. es slöß, and rovro. — 24. reddere posse negabat, "quod, si reddidisset, palam se victum et inferiorem Damoetae esset confessus. Ergo quamquam se victum confitebatur Damoetae privatim, tamen signum victoriae ei concedere noluit, ne famam perderet." Sic Spohn. locum explicat, cui mecum adsentitur Bryce. Aliter Ladew.: aut simpliciter quia tam pulchro capro carere nolebat aut (quod mihi omnium minime probandum videtur) quia ipsi idem accidebat, quod Menalcae secundum v. 33 sq. — 25 sq. ex Theorr. V, 5—7. translati. Cf. Gebauer I. p. 193. Vergilium imitatus est Calpurn. VI, 22—24. Cantando tu illum? scil. vicisse te ais?

Iuncta fuit? non tu in triviis, indocte, solebas Stridenti miserum stipula disperdere carmen?

DAMOETAS.

Vis ergo, inter nos, quid possit uterque, vicissim Experiamur? Ego hanc vitulam — ne forte recuses,

Interdum enim similem notionem e verbo praegresso subaudiri, ut incedendi notionem e verbo currendi, ap. Hor. Sat. I, 3, 9—11., supra Ecl. II, 15. ferre e verbo pati, et hic activam notionem vincendi e passivo verbo victus v. 21., vere adnotat Spohn. - Aut umquam etc. Cf. Theoer. V, 5. cum I, 125. — fistula cera iuncta, syrinx pluribus fistulis cerae ope compacta. Cf. not. ad Ecl. II, 36. et quod ad ceram attinet conglutinandis singulis calamis adhibitam, locis ibi laud. adde Tibull. II, 5, 32. nam catamus cera iungitur usque minor. Calpurn. X, 14. cicutas, Quas ego Muenalius cera coniungo sub antris. id. VIII, 58. Tu calamos aptare labris et iungere cera Hortatus et IV, 19. Iam puerum calamos et odorae vincula cerae Iungere non cohibes. Codd. Rom., Gud., duo Bern. et aliquot Prisc. p. 811. P. pro Iuncta exhibent Vincta. — 26. in triviis, ubi ignobili plebi canere solebant rudes et indocti homines. Santen. ad Terent. Maur. p. 181 sqq., a Wagn. laudatus, conferri iubet Iuven. VII, 53., ubi legimus communi ferire carmen triviale moneta, et Titium ad Nemes. Ecl. IV, 3., qui canit: (Lycidas et Mopsus) Pastores, calamis ac versu doctus IV, 3., qui canit: (Lycidas et Mopsus) Pastores, calamis ac versu doctus uterque, Nec trivale sonans, proprios cantabat amores. Adde Calpurn. I, 28. Non pastor, non hoc triviali more viator, Sed deus ipse canit. Ladew, potius cum Servio cogitat de carminibus, quibus Hecate in triviis posita, quae vel augere greges vel minuere credebatur, a pastoribus honorabatur. — indoctos Santen. I. l. a veteribus imprimis musicae atque adeo numerorum ignaros vocatos esse, locis Cic. Tusc. I, 2, 4. et Quinet. I. 10, 18. probat. Cf. etiam Ovid. Trist. IV, 1, 5. Hoc est, cur cantetfossor, Indocili numero cum grave mollit opus. — 27. Cf. Theocr. V. 7. Stridenti, adiective pro stridula, non, quae nunc ipsum stridet, sed quae semper. Participii enim stridens, Ablativus in e mittendus erat, qua de re Spohn. conferri iubet Bentl. ad Hor. Od. I, 2, 31. 25, 17. Ceterum tibia stridens apud Catull. LXIV, 264. et tuba stridens apud Lucan. terum tibia stridens apud Catull. LXIV, 264. et tuba stridens apud Lucan. I. 431. invenitur, et a Calpurn. III, 60. commemoratur acerbae stridor wenter. — stipula cum contemptu vocatur simplex fistula, comparata cum syringe, quae ex pluribus calamis est composita. Cf. adnott. ad Ecl. I, 2. — disperdere. Ubicunque hoc verbum minus frequentatum legitur (ut Piant. Trin. II, 2, 53. Cas. II, 3, 32. Lucr. II, 380. Cic. Agr. I, 1, 2.), ignificat absumendo et dissipando aliquam rem ita perdere, ut nihil eius relinquatur, sed tota evanescat; quare hic quoque explico: tam misere disperse tam corrente efforce et modulari carmon esca decirat lacerare, tam corrupte efferre et modulari carmen, ut carmen esse desinat nostrum radbrechen); neque prorsus reiiciendam dixerim Spohnii sententiam. Wagnero improbatam, ex qua miserum carmen hic idem est, quod infelix carmen, quod canis non a te factum, sed ex alio auditum imitari es et exprimere, cui vero male recantando illudis. — 28. Cf. Theoer. VIII, 5, 11. 14. et Gebauer I. p. 195. Damoetas, Menalcae conviciis lacessitus, at famae suae et honori consulat, ad certamen canendi eum provocat. Via ergo, omissa Particula interrogativa habet vim excitandi. — vicissim i. e. per vices, ad amoebaeum carmen referendum esse docet Heyn. coll. Ed. V. 50. Bene tamen perspexit Wagn., nostri loci non prorsus eandem rationem, atque illius; aliud enim esse, si alter praecat carmine cantando, alter sequatur, ut Ecl. V., aliud amoebacum carmen, quale hic exhibeatur, ubi alterni cantent, saepe periclitantes carminibus canendis vires. Cum verbis vicissim inter nos confert Cic. Ep. ad Div. X, 34. studia offici mutuo inter nos certatim constiterunt. — 29. Cf. Theocr. VIII, 14. cum V. 23. Vitula hic pro iuvenca, ut etiam Geo. IV, 299. vitulus bima currens iom cornua fronte. Proprie enim vitulus et vitula sunt animalia bovini generis, quae primum aetatis annum nondum expleverunt, quo expleto invencus et invenca vocabantur. - Verba ne forte recuses addit,

Bis venit ad mulctram, binos alit ubere fetus — Depono: tu dic, mecum quo pignore certes.

# MENALCAS.

30

De grege non ausim quicquam deponere tecum: Est mihi namque domi pater, est iniusta noverca, Bisque die numerant ambo pecus, alter et haedos.

ne alter certamen detrectet, quasi vili pignore nec satis digno posito. Ceterum Wagn. Vol. V. edidit recusses, cum Latini Quinctiliano teste Inst. I, 7, 20. Ciceronis aetate literam s praegressa longa vocali vel diphthongo geminaverint, cuias consuctudinis etiam in Codd. vestigia supersint. Cf. geminaverint, cuius consuctudinis etam in Codd. vestigia supersint. Cf. eius Orth. Verg. fbid. p. 468 sq. et Ribbeck. Proleg. p. 445. — 30. Ex Theor. I, 25 sq. Cf. etiam Hor. Epod. XVI, 49. iniussae veniunt ad mulctra capellae. et Beda Ven. in Wernsd. Poët. Lat. min. II. p. 243, 50. Uberibus plenis veniantque ad mulctra capellae et vid. Ecl. IV, 21. — binos a. u. fetus, quod, cum Aristotele H. A. VI, 21. 2. et Plin. H. N. VIII, 45, 70. testibus vaccae raro gignant geminos, pignus positum eo magis commendaret necesse erat. Ceterum vaccas vituos adhuc nutrientes mulgeri vetat ipse Vergilius Geo. III. 176 sad. mare hie trientes mulgeri vetat ipse Vergilius Geo. III, 176 sqq., quare hic cogitandum de vacca nimia lactis copia abundante, quod et ipsum pretium
eius auget. — 31. Depono, (scil. ut victor deportes), quod infra, v. 36.
simplex ponere, Graeci eodem sensu (als Pfand, Kampfpreis niederlegen)
dicunt \*\*xararistima deslov (Hom. Od. XIX, 572. Theocr. VIII, 11 sq.) et dicunt κατατιθέναι ἄεθλον (Hom. Od. XIX, 572. Theor. VIII, 11 sq.) et ερείδειν τι (Theor. V, 24.) — quo pignore scil. posito. De pignore certaminis cf. Calpurn. II, 7. 22. VI, 3. 47. praeterea etiam Theor. VIII, 11 sq. XXII, 70. 74. — 32. Cf. Theorit. VIII, 15 sq. — quicquam cum Cod. Med., Wagn. Vol. V., et recentissimis editoribus scripsimus. Cf. Wagn. Orth. Verg. p. 459. et Schneideri Gramın. Lat. Part. I. Vol. II. p. 501 sq. — tecum non: in certamine tecum, ut Wund. explicat, sed: uti tu pignus ponens, quam Spohnii explicationem veram esse, probat Plaut. Cas. Prol. v. 75. Id ni fit, mecum pignus, si qui volt, dato, ubi vid. Gronov. Ceterum cf. Geo. I, 41. II, 8. Aen. I, 675. et similes locos. — 33. Patet ex hoc versu, Menalcam puerum esse vel adolescentulum a parentibus severius coercitum, quod, si de amatoria, cui deditus est, levitate deque petulantia, qua Damoetam lacessit, cogitamus, mirum videri non potest. que petulantia, qua Damoetam lacessit, cogitamus, mirum videri non potest. Patres autem apud Romanos multo maiorem liberorum potestatem habebant, quam apud nos. — Recte Wagn. semicolon vulgo post pater positum in comma mutavit, cum apertum sit, Praedicatum iniusta non minus ad patrem, quam ad novercam pertinere, quod iam indicat Particula explicativa que in Bisque; quare etiam post noverca cum Wagn. comma posuimus pro semicolo, qui praeterea in edit. min. vere addit: "nempe filio peccanti videtur iniustus, qui tantum severus est. Cf. Ter. [Heautont.] 1, 2, 30 sqq." Paullo aliter Gebauer I. p. 198., qui putat, nomen pater ante caesuram gravissimam positum et propterea sono efferendum iam per se id significare, quod Theocritus addito epitheto χαλεπός indicare voluerit, locumque sic vertendum esse: "Denn ich habe noch einen Vater zu Hause und dazu eine unmitterliche Stiefmutter." Praeterea de hoc loco cf. Ameis. Spicil. p. 6. — 34. Cf. Theocr. VIII, 16. Bisque, et mane, dum educitur, et vesperi, dum redit pecus in stabula. De explicativa autem copulae potentate si quaeritar dunler ratio discernenda. Aut enim conjungit totas et vesperi, dum redit pecus in stabula. De explicativa autem copulae potestate si quaeritur, duplex ratio discernenda. Aut enim coniungit totas sententias, ita ut priorem explicet et definitius exponat posterior, ipsaque valeat et propterea, et ita, et sic, (quemadmodum h. l.; qua de re cf. Walch. Emendd. Liv. p. 65 sqq. Wolf. ad Tac. Ann. I, 57. Wyttenb. Bibl. crit. III, 3. p. 103. Kühner. ad Cic. Tusc. I, 34, 82. (minus recte in eiusmodi quoque locis et per id est explicans) Kritz. ad Sall. Cat. 3, 5. et 19, 2. Wagn. Qu. Virg. XXXIII, 10. et Hand. Tursell. II. p. 484.); aut singulis vocabulis ita interponitur, ut alterum altero accuratius definiens, vel alio nomine declarans, per id est commode reddi possit. Vid. Oudend. ad Apul. Met. p. 462. Goerenz. ad Cic. Acad. I, 5, 21. p. 35. id. ad Finn. I, 10, 34. p. 47. Beier. ad Cic. Off. I, 10, 33. p. 75. Beneck. ad Cic. Cat. Verum, id quod multo tute ipse fatebere maius, — Insanire libet quoniam tibi — pocula ponam Fagina, caelatum divini opus Alcimedontis; Lenta quibus torno facili superaddita vitis

IV. 1, 2. Kritz. ad Sall. Cat. 4, 2. Hand. Tursell. II. p. 479. alii. — — die. Vid. adnott. ad Ecl. II, 42. — numerant. Hinc ductum esse illud: Pauperis est numerare pecus, ap. Ovid. Met. XIII, 824., docet Heyn. Cf. ctiam Ecl. VI, 85. et Calpurn. Ecl. III, 64. quot nostri numerantur vespere tauri?— alter cum scribat poëta, non ille, non solum de patre, sed etiam de noverca vult cogitari: modo ille, modo haec, ut fert occasio.— 35. Totum, qui sequitur, locum v. 35—47. expressum esse ad Theocr. I, 27—60. exemplum, docet Gebauer I. p. 199 sqq. De Pronomine id, relativo, quod ad totam aliquam enuntiationem refertur, per abundantiam quandam addito in sententiis, quae, ut primariae sententiae veritatem confirment, parenthetice interponuntur, cf. Goerenz ad Cic. Legg. I, 19, 52. Beier. ad Cic. Off. II. 23, 83. Beneck. ad Cic. Cat. I, 3, 7. p. 36. et II, 8, 18. p. 151. Zumpt. Gramm. §. 371. imprimisque Kritz. ad Sall. Iug. 56, 1. — 36. insanire, h. s. mecum certare: sed indicat etiam. Damoetam esse stallam, ani tali h. e. mecum certare; sed indicat etiam, Damoetam esse stultum, qui tali praemio posito certamen inire audeat, in quo se victum iri praevidere possit. Verba inscnire libet leguntur etiam in Anth. Lat. Burm. III, 81, 13. Getauer I. p. 204. poëtam nostrum ante oculos habuisse Theocr. V, 23. putat. - quoniam, da nun einmal. Vid. Frotscheri Obss. ad Sallust. Part I. p. 16. Herzog. ad Sall. Cat. 1, 3. Kritz. ad Sall. Cat. 37, 3. Grysar. Theorie d. lat. Stils p. 572. et libellum meum: Aufg. z. Bild. d. lat. Stils. ed. 6. p. 87. not. 17. — pocula ponam. Heyn. Pluralem pro Singulari positum censet, ut Damoetas v. 44. tamquam maius aliquid subiiciat Et positum censet, ut Damoetas v. 44. tamquam maius aliquid subiciat Et mobis — duo pocula; sed rectius Voss. (quem Wund. et Wagn. sequuntur) de duobis poculis cogitat, pocula pro uno poculo dici, recte negans et docet paria poculorum haberi esse solita; bina autem singulis convivis fuisse apposita, apparet ex Hor. Sat. I, 6, 117. Cf. etiam Cic. Verr. II, 2, 19. 12, 49. Lersch. tamen Antiqq. Verg. p. 210. (coll. Ecl. II, 40. Aen. V, 61. 306. 557. IX, 263.) docet, omnino saepe duplicia esse, quae muneri dentur. — fagina autem pocula bene conveniunt pastorum paupertati. Sie apud Ovid. Met. VIII, 669. pauper Philemon proponit hospitibus suis fabricata fago pocula. Ceterum Wagn, adnotat, fagineorum poculorum usum dudum exolevisse apud Romanos, certe elegantiores, quod appareat et Tibull. I, 10, 8. nec bella fuerunt, Faginus adstabat cum scyphus ante duopes [cui addi poterat Plin. H. Nat. XVI, 43, 84., qui fagum non nisi capsis ac scriniis fabricandis utilem esse dicit]; his autem Menalcae poculis pretium accedere ex caelaturae artificio. Cf. etiam Theocr. I, 27. sqq.—37. caelatum opus est anaglyphum plerumque in aere, argento, auro, rarius, ut h. 1., in ligno factum. — Alcimedontis. Fictum videtur artificis nomen. Sillig. tamen in Catal. artif. p. 36. haec scribit: "Haud ego recusaverim, si quis Alcimedontem Vergilio aequalem fuisse dicat, qui hac ratione artificem eleganter adulatus sit." Wagn. adnotat, similiter apud Theocr. V, 105. pastorem iactare crateram a Praxitele factam, quam possideat. Cf. etiam Gebauer I. p. 204. — 38. lenta--vitis, i. e. flexibilis, legitur etiam Ecl. IX, 42. X, 40. Catull. LXI, 106. Tibull. IV, 1, 171. 41. praeterea Ecl. I, 25. III, 83. V, 16. 31. IX, 42. Geo. II, 12. IV, 34. 558. et adnott. ad Ecl. VII, 48. et Geo. IV, 170. — quibus, in quibus poculis, i. e. in quorum ora. — torno facili. Tornus (rógros), proprie instrumentum fabrile, quo ligna, ebur et huiusmodi res rotundantur ac poliuntur (cf. Heins. ad Prudent. c. Symm. I, 202. p. 802 sq. Bentl. ad Hor. A. P. 441. p. 171. alii), hic nobis - duo pocula; sed rectius Voss. (quem Wund. et Wagn. sequuntur) Hor. A. P. 441. p. 171. alii), hic pro scalpro, caelo positus. Sensus est enim: postquam pocula torno polita sunt, superaddita est iis vitis per scalpturam. S.b. Ciampius tamen in Diss. dell' ant. toreut. p. 43. putat, veteres etiam, ut recentiores, tornandi artem ita calluisse, ut unius ope torni pocula anaclypticis cuiusque generis distinguerent figuris. Heyn, autem, quem miror, ad nott, ad v. 40. sqq.) non de Graeci alicuius artificis, sed de pastoris opere sermonem esse ratus, per tornum intelligit scalpellum, quo et exca-

40

vaverit ille poculum et caelaverit, s. exsculpserit in poculi exteriore area opus anaglyphum, ita ut, collocatis in medio duorum hominum signis, oras opus anaguphum, ita ut, collocatis in medio duorum nominum signis, oras ambiret vitis hederae implicita. Ceterum idem Heyn. de torno et caelatura uberius egit in libro Antiquas. Aufsätze P. II. p. 145 sqq. — facili, h. e. qui docta et perita manu tractatur, quae alibi ipsa facilis dicitur, ut apud Prop. II, 1, 10. et Tibull. I, 1, 8. Cf. etiam Burm. ad Ovid. A. A. 1, 160. et Heyn. ad Tib. I, 4, 40. Valet igitur epitheton ad artificis peritam et artem in rotundandis et levigandis poculis exprimendam. Fragm. Vat. et duo Bern. a. m. pr. praebent facilis, quod a prima Vergilli manu fuisse testatur Serv. ad Aen. II 592. sed quamvis per se ferri possit haec. fuisse testatur Serv. ad Aen. II, 592.; sed quamvis per se ferri possit hace lectio, ut sensus sit: "superaddita est lenta vitis multa cum facilitate," recte tamen Wagn. censet frigere voc. torni, epitheto ornante non addito. (Cf. etiam Ribbeck, Proleg. p. 179.) — superaddita, ut spud Prop. II, 13, (III, 4,) 33. Et sit in exiguo laurus superaddita busto. Verbum superaddere, Gr. επιπροςτιθέναι, redit Ecl. V, 42. Ribbeck, divisim scripsit superaddita. Cf. adnott. ad Ecl. VI, 81. atque Gebauer I. p. 74. et 252. — 20. Victoriampolication. 39. Vitis circumplicans corymbos hedera diffusos, i. e. qui ab hedera diffusi pendent, simul cum hedera ambit et distinguit duas caelatas imagines Cononis et (ut videtur) Eddoxi. Cf. etiam Theorr. I, 29 sqq., quem locum Verg. ante oculos habuit, et Calpurn. Ecl. X, 18. 19. corymbis Vitea serta plicas. — Corymbi Heynio teste sunt racemi hederae in orbem circumacti (ut Plin. XVI, 34, 62.) et acinis ac baccis sive uvis hederae graves. Eiusmodi autem corymbos non solum coronis et sertis ornandis adhibebant veteres (cf. Tibull. I, 7, 45. Prop. II, 30, (III, 28,) 39. III, 17, (IV, 16,) 29. veteres (cf. 71ball. 1, 7, 45. Prop. 11, 30, (111, 28,) 39. 111, 17, (1v, 16,) 29. Iuven. VI, 52), sed etiam a sculptore imitando effictos variis rebu sornatus causa addebant. Vid. Monum. inediti dell'Inst. archeol. Vol. III, tab. 5. (Nescio, an ita intelligendi sint loci Val. Fl. I, 273., ubi vid. Burna., IV, 691. et VIII, 194.) Ceterum de corymbis vid. Dissen. ad. Tibull. 1. 1. — hedera pallente. Wagn. contra Doering. disputans qui (in Progr. Goth. 1824. edito) coll. Plin. XVI, 34. Mart. V, 79. et Ovid. Med. fac. 69. pallentem dici hederam existimat eam, quae fere subnigri sit coloris, cum color hederae in tali opere distingui non potuerit, pole organical epitheto ornante habet, ut supervacaneum sit de colore quaerere. Qua quidem in re Viro doctiss. non adsentior; nam et ornantia, quae vocantur, epitheta certam habeant significationem suam necesse est. Pallens autem haud raro dicitur de virore in obscurum et fuscum inclinante, ut Ecl. V, 16. pallens oliva, Ecl. VI, 54. pallentes herbar, Mart. V, 79. pallens faba, Ovid. Med. fac. 69. pallentes lupini, Cul. 103. hederaeque nitor pallente corymbo (cf. etiam Burm. ad Calpurn. VII, 9., ubi pariter pallens corymbus), et eiusmodi color hic suaviter discrepat a perviridi colore vitis. Ceterum Ribbeck. (non tamen sibi constans: cf. Ecl. VIII, 13. IV, 19. et Geo. IV, 124.) scripsit edera. (Cf. eius Proleg. p. 422.) Vide tamen Wagn. Orth. Verg. p. 441. — 40. Celeberrimorum virorum imagines metallia, marmore, ligno, cera, gypso effictas, vel gemmis incisas, usitatissima veteribus fuisse museorum, bibliothecarum, cubiculorum, vasorum et annulorum ornamenta, bene adnotat Voss. Rustici autem homines astronomis inter omnes viros doctos plurimum tribuant necesse est. Conon fuit celeberrimus mathematicus et astronomus, qui circa Ptolemaei Philadelphi tempora inter a. 260. et 220. a. Chr. n. vixit, et Archimedis amicus, qui aliquoties eum commemorat; ut etiam Ptol., Senec. Q. N. VII, 3. et Catull. de coma Ber. v. 7. eius mentionem faciunt. Cf. Fabricii Bibl. Gr. IV. p. 25. 176. — et quis fuit alter etc. De celebri astronomo loqui Menalcam necesse est, qui coeli plagas, ortus occasusque siderum et anni tempora in agricolarum usum descripserat. Haud dubie Eucloxem Cnidium significat, qui secundum Diog. L. VIII, 8. §. 90. circa Ol. 103. s. a. 366. ante Chr. n. floruit, et de cuius Phaenomenis, agricolarum usibus per Italiam inservientibus, vid. Colum. IX, 14, 12. (Cf. etiam Cic. Rep. I, 15. de Div. II, 42. Strab. II. p. 119. XVII. p. 806. Boehmer. Diss. de Eudoxo Cnidio. Helmst. Descripsit radio totum qui gentibus orbem, Tempora quae messor, quae curvus arator haberet? Necdum illis labra admovi, sed condita servo.

## DAMOETAS.

Et nobis idem Alcimedon duo pocula fecit, Et molli circum est ansas amplexus acantho,

45

1712. Fabricii Bibl. Gr. IV. p. 10. Ukerti Geogr. vett. Gr. et Rom. I. p. 89., librum meum geogr. I. p. 10. Ukerti Geogr. Vett. Gr. et Rom. I. p. 89., librum meum geogr. I. p. 111 sqq. [quosque ibi laudavi not. 47.] et Pauly Realencyclop. III. p. 264 sq.) Alii de aliis cogitant. — 41. Radius proprie geometrarum (hic astronomi) virga est, qua in mensa pulvere illo viridi conspersa, quem propterea Cic. N. D. II, 18, 48. pulverum eruditum rocat, formas delineabant. Cf. etiam Cic. Tusc. V, 23, 64. homunculum a pulvere et radio excitado, ubi vid. Wolf. et Kühner., praeterea autem Aen. VI. 850. et Claud. Cons. Mall. 275. Manlius igniferos radio descripserat. VI. 850. et Claud. Cons. Mall. 275. Manlius igniferos radio descripserat area. — Descripsit--orbem, quae tempora pro vulgari: descr. orbem (coeli, mundi, cf. Ecl. VI, 34.), definiens, quae tempora etc. De mutata constructione, qua ex uno eodemque verbo primum Accusativus Obiecti, tum sententia aliqua relativa pendet, cf. adnott. ad Aen. II, 5. — 42. Notato iderum ortu et occasu definiit tempus, quo metendum, quo arandum esset. Cf. Hesiod. Op. et D. 384. — curvus arator, i. e. curvato corpore incumbens aratro et sic ipso corporis pondere vomerem terrae altius imprimens; ut iam Wagn. explicuit (qui Vol. V. corvos scripsit antiquiore ratione, quam etiam Ribbeck. et Haupt. secuti sunt. Cf. eius Orth. Verg. p. 447 sqq. et Ribbeck. Proleg. p. 438.) De ipsa re vid. Geop. II, 2. et Plin. H. N. XVIII, 19, 49. (Arator, nisi incurvus, praevaricatur.). Voss. praeterea observat, eiusmodi versus hexametros in duo amphibrachos post trochacum exeuntes rarius inveniri. Comparat infra v. 58. et Geo. III, 519., trochacum exeuntes rarius inveniri. Comparat infra v. 58. et Geo. III, 519., quibus adde Aen. I, 113. 188. 477. 558. 749. II, 380. 365. 670. 744. III, 395. 459. IV, 218. 521. V, 766. etc. — V. 43. conversus ex Theorr. I, 59. 60. Cf. de hoc loco Ahrens. in Philol. VII. p. 412. — 44. Damoetas dicit: non est, quod pocula tua tantopere iactes; sunt etiam mihi pocula duo tuis non est, quod pocula tua tantopere iactes; sunt etiam mihi pocula duo tuis simillima, eiusdem pretii ac tua, sed, ut ex seqq. apparet, codem exemplo facta. Procul dubio respexit poëta simillimum locum Theocr. III, 18. 19. et 21. 22. Cf. Gebauer de poët. I. p. 61. Ceterum his quoque versa. comprobari videntur, quae supra contendimus, non servum esse Damoetam, sed colonum non omnino inopem. — 45. molli--acantho. Heyn. adnotat; Mollis est proprium ex acanthi lubrica et flexuosa natura epitheton. Vid. Geo. IV, 137. et apud Theocr. I, 55., unde haec expressa, vyoòs äxavsoc. "Unod quamquam verum esse concedo, (cf. etiam Ecl. II, 72. Geo. IV, 123., ubi codem sensu flexi vimen acanthi legitur, Plin. Ep. V, 6. Acanthus in plano mollis et, paene dixerim, liquidus et Calpurn. IX, 5. Et molli grenium compleret acantho), non omnino tamen reiiciendam duco Schirachii p. 618. sententiam, qui animadvertit, exprimi hoc epitheto artem artificis, qui sic frutices illos expresserit, ut omnem suam naturam retinuisse viderenp. 618. sententiam, qui animadvertit, exprimi hoc epitheto artem artincis, qui sic frutices illos expresserit, ut omnem suam naturam retinuisse viderenter. Constat enim, in fingendi et sculpendi arte mollia dici, quae singulari arte ita sint efficta, ut mollia quasi et flexibilia videantur. Cf. v. c. Hor. A. P. 33. molles imitabitur aere capillos, et Burmann. ad Val. Flacc. VI. 333. Quid igitur impedit, ne poëtam hoc potissimum epitheto uti voluisse putemus, quo simul ad caelatoris artem docte alluderet? Consentit meam Conington. — Acanthus hic et Ecl. IV, 20. Geo. IV, 123. et 137. Acn. I. 649. et 711. est herba illa silvestris, quam nos Bärenklau dicimus. De acantho, arbore Aegyptia, Heyn. adnot. suam ad Geo. II, 119., Böttiger. ad Vasa picta Vol. I. p. 80. et Ciofan. ad Ovid. Met. XIII, 701. conferri iubet. Practer Salmas. Exercitt. Plinn. p. 375 sqq. adde Sprengel. ad Dioscor. II, 17. p. 499 sq. et Billerb. Flor. class. p. 164 sq., qui recte duo acanthi genera distinguunt, mollem et spinosum. — circum, absolute positum, ringsherum, ut saepissime (fortasse etiam Aen. V, 312. ubi vid. adnott.). Alius generis unt il loci, in quibus Praepositio per tmesin a verbo seiungitur, ut apud bostrum Aen. I, 175. et II, 792. circum dare, apud Lucr. V, 881. circum

Orpheaque in medio posuit silvasque sequentis; Necdum illis labra admovi, sed condita servo. Si ad vitulam spectas, nihil est, quod pocula laudes.

#### MENALCAS.

Numquam hodie effugies; veniam, quocumque vocaris. Audiat haec tantum — vel qui venit ecce Palaemon.

50

agere, apud Ovid. Met. XII, 528. circum sonare etc. De composito enim verbo circumamplecti hic noli cogitare. Cf. adnott. ad Aen. l. l. Ceterum Wagn. Vol. V. scripsit circumst. Vid. supra ad Ecl. II, 70. — ansas amwagn. vol. v. scripsic circumst. vid. supra ad Eci. 11, 10. — ansas amplexus, circumdedit, cinxit ansas. Cf. praeter Aeneidos I. l. Plaut. Capt. III, 4, 120. compedes amplectuntur crura. Plin. Ep. X, 75. Ego cogito-eum locum - exectra et porticibus amplecti. — 46. De silvis Orpheum canentem secutis cf. praeter Vergilium ipsum (Ecl. VIII, 55. et Geo. IV, 453 sqq.) Apollon. I, 26 sqq. Hor. Od. I, 12, 7 sq. Ovid. Met. X, 86 sqq. Claud. de rapt. Pros. praef. l. II, 21 sqq. — 47. Iteratur v. 43., ut haud raro in carmibus amoebaeis. Vid. infra v. 104. et 106. et quae de integris versibus apud Vergilium duobus pluribusve locis repetitis disputavimus ad versibus apud Vergilium duobus pluribusve locis repetitis disputavimus ad Ecl. V, 37. Sententia haec est: Etiam mihi sunt duo pocula tuis simillima, quae si voluissem, certaminis praemium potuissem proponere. Sed tam vile pignus respuens, vaccam deposui, cum qua comparata pocula tua iacent. Quare fortuna favente vaccam reportaturus, non est, cur multis verbis illa praedices. Si ad vitulam spectas, i. e. si vitulae, mei pignoris, rationem habes; nam specture ad aliquid valet intentis oculis aliquid intueri, ideoque etiam cogitare vel sibi proponere aliquid assequendum; ut Varr. eri, ideoque etiam cogitare vel sibi proponere aliquid assequendum; ut Varr. R. R. 3, 6. Pavones pauciores esse debent mares quam feminae, si ad fructum spectes; Cic. in Vat. 10, 24. Ipse ad imperatoris laudes a puero videlicet spectaras. Ovid. Met. I, 628. Constiterat quocunque modo, spectabat ad Io; Ante oculos Io, quamvis aversus, habebat. (Cf. etiam Bach. ad Ovid. Met. I, 767.) Quae locum explicandi ratio mihi simplicior videtur altera, a Burm., Heyn. Spohn. et Wagn. in edit. min. prolata, qui viri docti paullo artificiosius verba ita construentes: si pocula spectas ad vitulam, nihil est quod laudes, Praep. ad cum vi comparandi dictam censent, (de qua cf. Gronov. Obss. IV, 6. p. 581. ed. Lips. Barth. ad Gratii Cyneg. 211. et quos Hand. in Tursell. I. p. 104 sq. laudat.) — 49. Numquam 211. et quos Hand. in Tursell. I. p. 104 sq. laudat.) — 49. Numquam hodie effugies, quasi Damoetas contemnens praemium a Menalca posi-tum certamen vitare vellet. Macrob. Sat. VI, 106. Naevii locum huic comparat: Nunquam hodie effugies, quin mea manu moriare, quod Wund. observat, addens Prop. II, 8, 25. (7, 87.) Sed non effugies, mecum moriaris oportet. — Numquam, gravius simplici negatione, i. q. nullo pacto: ut Aen. II, 670. Numquam omnes hodie moriemur inulti. Plaut. Asin. III, 3, 40. Qui hodie numquam ad vesperum vivam. Ter. Phorm. V, 3, 22. Numquamne hodie concedes mihi, Neque intelliges? eiusd. Adelph. IV, 2, 31. verum hodie numquam monstrabo etc. Cf. Handii Tursell. III. p. 99. Gebauer I. p. 31. comparat Theorr. VIII, 10. et 15. οὐποτε. — "veniam, quocumque vocaris: descendam ad omnia quavis conditione proposita certabo; modo arbiter certaminis adsit." Heyn. Scilicet victoriam certissime sperans audet et ipse vitulam ponere, quam non sine summo periculo amit-teret, cum pater et iniusta noverca bis die numerent pecus (v. 33 sq.). Spohn. haec verba minus recte ad ipsum certamen, non ad pignus certaminis refert. Ceterum verba veniam, quocumque vocaris iterantur in Anth. Lat. Burm. I, 147, 37. et III, 81, 70. Cf. etiam Calpurn. I, 13. quo me cumque voces, sequar. — 50. Audiat haec tantum — volebat subiicere nomen pastoris alicuius, qui idoneus arbiter certaminis esset, cumque circumspicienti se offerret Palaemon, vel hic Palaemon, pergit, audiat, qui ecce venit. Cf. Theorr. V, 61 sqq. (VIII, 25 sqq.) et Gebauer I. p. 206.

— Quem Spohn. Palaemonis nomine significari suspicetur, vidimus in Argum. (p. 37.) Wund. minus probabiliter haec adscripsit: "Particula vel haud dubie notat, Menalcam indicem acquiorem vel peritiorem quidem desiderare, sed vel hoc iudice de victoria esse certum;" cui recte videtur Wagn. opEfficiam, posthac ne quemquam voce lacessas.

# DAMOETAS.

Quin age, si quid habes; in me mora non erit ulla, Nec quemquam fugio: tantum, vicine Palaemon, Sensibus haec imis — res est non parva — reponas.

#### PALAEMON.

Dicite, quandoquidem in molli consedimus herba. Et nunc omnis ager, nunc omnis parturit arbos, Nunc frondent silvae, nunc formosissimus annus.

55

ponere: non esse probabile, hominis non satis idonei arbitrio permitti iudicium, cum de tanto praemio certetur. Immo Part. vel omnino significat, e quovis fudice de victoria esse certum. De Particula ecce vid. adnot. ad Ecl. II, 46. Respexit hunc locum Calpurn. VI, 21. veniat licet arbiter Alcon, Ecl. II, 46. Respexit hunc locum Calpurn. VI, 21. veniat licet arbiter Alcon, ibid v. 28. Ecce venit Mnasyllus: erit, nisi forte recuses, arbiter, et v. 92. et venit ecce Micon. — 51. Ante Vossium minus recte sic distinguebatur: Efficiam posthac, ne cett. Totus versus repetitur in Anth. Lat. Burm. I, 178, 267. et III, 81, 72. atque etiam Calpurnio VI, 88. obversabatur. Videtur antem Verg. respexisse Theorr. V, 44. καὶ εστατα βωκολιάξη (ubi vid. Reisk.) Cf. Gebauer I. p. 206 sq. — 52. si quid habes, quod canas, si quid potes canere. Redit haec formula dicendi Ecl. IX, 32., cum quo hec cf. Ecl. V, 11. Notissimum autem est habeo dicere, εχω είπεῖν, i. e. habeo materiam et facultatem dicendi, sive possum dicere. Ceterum poëta ridetur memor fuisse Theorr. V, 78. Cf. Gebauer I. p. 207. — in me wora non erit ulla. Cf. Ter. Andr. II, 5, 9. Ovid. Met. XI, 160. etc. Saepius dicitur per me nulla mora est. Cf. Ter. Andr. III, 4, 14. Sen. Thyest. 1022. etc. — 53. Nec quemquam fugio, i. e. nec te fugio, nec alium quem-Saepius dicitur per me nulla mora est. Cf. Ter. Andr. II, 4, 14. Sen. Thyest. 1022, etc. — 53. Nec quemquam fugio, i. e. nec te fugio, nec alium quemquam, cum quo certem carmine. Respicit autem Damoetas verba Menalcae v. 49. Numquam hodie effugies. — Captat Damoetas Palaemonis benevolentiam, vicinum appellans. Cf. Terent. Heaut. I, 1, 5. vicinitas, Quod ego in propinqua parte amicitiae puto. — 54. Sensibus-reponas, immittas, intigas. Inbetur Palaemon attentissime audire canentes, ut iustum ferre possit arbitrium. Sic poëta trag, in Anth. Lat. Burm. I, 178, 162. cape dicta memor - Sensibus hic (haec!) imis. Gebauer I. p. 207. comparat Theoer. V, 68 sqq. — res est non parva, scil. vitula, praemium victoriae. Recte autem Wagn. adnotat. Damoetam haec dicentem digito monstrare vitulam Palaemoni; aliter enim non apparere, qui scire hic potuerit v. 109., vitulam esse ab iis positam. — 55. dicite, canite, ut sexcenties. Cf. Ecl. IV, 54. V, 2. 51. VI, 5. VIII, 5. X, 6. Geo. III, 6. Aem. VI, 644. Hor. Ep. I, 19, 8. Ovid. Rem. Am. 381. Calpurn. VIII, 22. etc. Cf. Broukh. ad Tibull. II, 1, 54. Burm. ad Nemes. I, 63. p. 21. ad Calpurn. IV, 128. p. 167. ad Ovid. Trist. V, 12, 63. et Unger de Valgio Rufo p. 51. — consedimus fere i. q. sedemus, Cf. adnott. ad Aen. III, 565. — in molli - - herba, tv μαλαχά ποία Theocriti VI, 44. Cf. Ecl. VII, 45. somno molli or herba. Ovid. Met. IV, 514. mollibus incubat herbis, et L. 513. mollibus herbis imposuere. Lucr. II, 29. V, 1392. molle gramen. Vid. etiam adnott. ad Ecl. X, 42. et VI, 53. — 56. Ex Bionis Idyll. VI, 17. Maga πάντα χύει, πάντι είαφος ἀδέα βλαστεῖ. Cf. etiam Geo. II, 330. et 429. ibique adnott. — arbos. De hae antiquiore forma, poëtis vel nulla metri necessitate cogente frequentata, cf. Schneid. Gramm. II, 1. p. 57 sq. quae ipse adnotavi ad Lucr. I, 774. Arbos autem (et honos) Cod. Med. constanter exhibet. Cf. Wagn. in Varr. Lectt. ad h. l. et Geo. II, 150. Ceterum vide Pentadii imitationem huius loci in Anth. Lat. Burm. V, 69, a. Parturit omnis ager, praesentit terra cal Parturit omnis ager, praesentit terra calorem Germinibusque novis parturit omnis ager, et cf. Ecl. VII, 55. Ovid. Met. XV, 204. Fast. I, 151. st similes loci. — 57. annus pro anni tempore. Sic Aen. VI, 311. frigibus annus, ap. Hor. Epod. II, 29. annus hibernus etc. Memores sunt huius loci Calpurn. V, 21. Tunc florent silvae viridisque renascitur annus et Co-VERGIL. PARS I. ED. IV.

Incipe, Damoeta; tu deinde sequere, Menalca. Alternis dicetis; amant alterna Camenae.

#### DAMOETAS.

Ab Iove principium, Musae; Iovis omnia plena; Ille colit terras; illi mea carmina curae.

60

lum. X, 282. nunc est mollissimus annus. Gebauer Progr. p. 12. confert Theocr. VII, 85. VI, 16. XXI, 26. Bion. III, 7. Ovid. Fast. IV, 129. formosum tempus et laudat Fritzsch. ad. Theocr. XXV, 28. — 58. Ex Theocr. IX, 1. 2., de qua Theocriti imitatione temere dubitasse Buechelerum in Annal. phil. et paed. LXXXI. p. 342., docet Gebauer I. p. 209. Damoetam incipere iubet Palaemon, quia ille certamen proposuerat. — 59. Alternis, δι' ἀμοιβαίων. Theor. VIII, 61. coll. cum v. 31. Cf. Ecl. VII, 18. — amant alterna Camenae. Cf. Hom. Il. I, 604. Μουσάων 3', α' ἄειδον ἀμειβόμεναι ὀπὶ καλῆ et, qui illum imitatur, locus Od. XXIV, 60. Μοῦσαι ἐννέα πᾶσαι ἀμειβόμεναι ὀπὶ καλῆ Θρήνεον. Vide etiam Ecl. VII, 19. ibique adnott. — Camenae (s. Camoenae, quae tamen scribendis ratio minus probands) Rougenis vocentur Muses e camendo ut non insolite ratio minus probanda) Romanis vocantur Musae a canendo, ut non insolita confusione literarum n et m (de qua vid. Schneid. Gr. I. 1. p. 314.) Canenarum nomen in Camenarum mutatum videatur. (Cf. Festus s. v., Serv. ad h. l. et Macrob. Somn. Scip. 2, 3.) Alia tamen est Doederleinii opinio, qui Synon. P. 3. p. 36., ut Adi. amoenus ex animoenus, ita nomen Camoenae ex Canimoenae per syncopen ortum putat. Voss. denique per moenae ex Canimoenae per syncopen ortum putat. Voss. denique per aliam syncopen ex Carmena factum censet, cui opinioni favere videtur comparatio nominis Carmentae. C'eterum hunc locum sic imitatur Calpurn. Ecl. IV. 80. Dicite, ne mora sit, vicilusque reducite carmen: Tuque prior, Corydon, tu proximus ibis, Amynta. — 60. Esse hunc versum ex principio Phaenomenorum Arati translatum, iam Serv. observavit; Heyn. autem praeterea docet, Vergilium colorem ex Theocr. V, 80—83. mutuatum esse, simulque respexisse ad eiusd. Idyll. XVII, 1. Cf. etiam Gebauer I. 211. Ab. Lone principium Musae. Ita distinguendum esse. nt. p. 211. Ab Iove principium, Musae. Ita distinguendum esse, ut Musae sit Vocativus, non: Ab Iove principium Musae, i. e. carminis (ut infra v. 84. et Ecl. I, 2., ubi vid. adnott.), docet Theocriti locus XVII, 1., ex quo hie fluxit: 'Εκ Διὸς ἀρχώμεσθα, καὶ ἐς Δία λήγετε, Μοϊσαι. (Cf. ex quo hie fluxit: Εκ Διός ἀρχώμεσθα, καὶ ες Δια ληγετε, Μοισαι. (C. etiam Ovid. Met. X, 148. Ab Iove, Musa parens, — cedunt Iovis omnia regno — Carmina nostra move); neque video, cur Wagn. hanc rationem non nisi ,, cunctabundus" sequatur. Cf. etiam Alcman. Fr. 31. ἐγοὶ σ ἀείσομαι ἐκ Λιὸς ἀρχόμενος. Pind. Nem. V, 25. (Musae) πρώτιστον μὲν υμνησαν Διὸς ἀρχόμεναι σεμνὰν Θέτιν Πηλέα τε. Strat. in Anthol. Gr. XII, 1, 1. Ἐκ Διὸς ἀρχόμεσθα, καθῶς εἴρηκεν Άρατος. Cic. in Arateis (de Legg. II, 3, 7.). Ab Iove Musarum primordia. Ovid. Fast. X, 111. Ab Iove surgat opus. Calpurn. Ecl. IV, 82. Ab Iove principium, si quis comit aetheru. sumut etc. Ceterum non A Iove, sed Ab Iove scribendum Ab love surgat opus. Calpurn. Ecl. IV, 82. Ab love principium, si ques canit aethera, sumat etc. Ceterum non A love, sed Ab love scribendum esse, praeter alios pluribus exemplis docuerunt Wagn. Qu. Virg. I, 1. et Hand. Turs. I. p. 5. Cf. Geo. III, 35. Aen. I, 380. VI, 123. — lovis omnia plena dixerat Aratus Phaen. 2. μεσταὶ δὲ Διὸς πὰσαι μὲν ἀγυιαί, πὰσαι δ᾽ ἀνθρώπων ἀγοραί, μεστὴ δὲ θάλασσα καὶ λιμένες. (Cf: Geo. VI, 220 sqq.). Heyn. putat, Aratum spectasse Stoicorum dogma de anima mundi, quae universum hoc permearet. Sed quid inbet his verbis Stoicorum illud dogma subiici? quae hic quidem nihil aliud significare possent quam: amnia (rus quaque) sunt plena documentis divinae maiestapossunt, quam: omnia (rus quoque) sunt plena documentis divinae maiestatis et providentiae, et explicantur sequentibus: Ille colit terras. Etiam hic nosì cum Heynio de recondita philosophorum doctrina cogitare in eiusmodi levi idyllio; quamquam omne hoc principium carminis magnificum et elatum ad argumentum tractatum minus quadrare, quis negare possit? Colere autem hic quidem non explicuerim cum Servio per frequentare (de qua signif. cf. not. ad Ecl. II, 61.), sed propter verba, quae sequuntur illi mea carmina curae, pro curare positum dixerim. Sententia hacc est: Quia Iupiter terrarum curam gerit, propterea eidem grati et accepti raricolae, pastores corumque carmina; quod iam Wagn. vidit, cui tamen in

#### MENALCAS.

Et me Phoebus amat; Phoebo sua semper apud me Munera sunt, lauri et suave rubens hyacinthus.

#### DAMOETAS.

Malo me Galatea petit, lasciva puella, Et fugit ad salices, et se cupit ante videri.

65

seqq. non possum adsentiri. V. 62. enim verba Et me Phoebus amat ita explicat, ut sibi non opponantur Iupiter et Apollo, sed sensus sit: non tibi favet Apollo soli, sed etiam mihi; cum omnis canendi peritus a Phoebo ibi favet Apollo soli, sed etiam mihi; cum omnis canendi peritus a Phoebo ametur necesse sit, atque haec modestius respondent Damoetas, quod superhius Menalcas dixerit, Iovi grata esse, quae ipse canat. Sed, nisi omnia me fallunt, locus Theocriteus, quem Vergilius ante oculos habuit, V, 80 sqq. Tai Μῶσαί με qιλεῦντι - καὶ γὰρ ἔμ' Ὠπόλλων qιλέει (pro quo mihi potius alios Theocriti locos, V, 106. 122. IX, 15. et IV, 9. afferendos fuisse, monet Gebauer. de poët. I. p. 30., ceterum mecum consentiens) coll. cum Calpurn. Ecl. II, 28. Me Silvanus amat - Et mihi Flora comas spargit, tubi Glaeserum perperam edidisse At mihi, Gebauer ibid. recte memorat, luce clarius demonstrat, quomodo noster intelligendus sit, et falsam esse Wagneri explicationem, qui quomodo haec inter se conciliare velit: Mea armina lovi grata sunt — et Mihi quoque favet Apollo, equidem non perspicio. Haud dubie sibi opponuntur Iupiter et Apollo, copula et autem perspicio. Haud dubie sibi opponuntur Iupiter et Apollo, copula et autem non per auch, verum, pariter atque in locis illis Theocriti et Calpurnii, per und reddenda est, ut hic sensus prodeat: Te iuvet per me Iupiter tuus, me amat Apollo: et in carminibus pangendis profecto maius quid est, ab Apolline iuvari, quam ab Iove. [Non tamen reticendum, in minore edit. Wagnerum, mutata sententia, mecum videri consentire, cum adnotet: "Mode-stius respondet Dam., cum Men. superbius iactasset Iovi placere sua carmina"; neque aliter, atque ego, locum explicant Ladew., Bryce et Conington.] - sua, i. e. propria, quae ipsi conveniunt, quae ipse sua esse voluit. Vid. not. ad Ecl. I. 37. et Ecl. VII. 62. — 63. Lauri, et. Vid. supra ad v. 6. Et hyacinthum et laurum in dei gratiam et honorem se colere ait. Haec autem Phoebo grata erat b Daphnen, ille ob Hyacinthum. Daphne enim nympha, quam Apollo dependent. ribat, sive ab love, sive a Peneo patre in laurum mutata (cf. Ovid. Met. I, 452. sqq., imprimis v. 548 sqq. Hyg. f. 203. Parthen. 15.), Hyacinthus autem, Amyclae. regis Spartani, et Diomedae filius, ab eodem Apolline et Zephyro uno tempore amatus, cum disco huius zelotypia in ipsius caput directo in-terfectus esset, ab illo in florem illum conversus est, de quo cf. not. ad Ecl. II, 18. et infra ad v. 106. (Vid. Ovid. Met. X, 162 sqq. Lucian. dial. deor. 6. et Serv. ad h. l.) — suave rubens redit Ecl. IV, 43. ut Cir. 95. et. Cop. 19. Calpurn. autem Ecl. IX, 45. 48. pro eo scripsit dulce rubens hyacindas. Sic suave pro suaviter etiam Hor. Sat. I, 4, 76. suave resonat locus. Apulei. Met. II. p. 118. Elmenh. lectum suave quatere et alibi. Cf. etiam adnett. ad Ecl. III, 8. Respexit hune locum poëta in Wernsd. Poët. L. min. IV, 325, 40. Nune laurus, nune myrtus - habent sua munera lauri. Voss. et Spohn. docent, sequi quina carmina amatoria, 64-83., quae non ad ipsos pastores corumque amores referri debeant, sed quae ficta sint peis, aut andita ab aliis, ut IX, 32. — V. 64. 65. ex Theor. V, 88 sq. et VI. 6 sqq. sumpti. Cf. Gebauer I. p. 212. — malo -- petit. Mala Veseri sacra; quare malo petere, mala mittere, mala dissecta una comedere amantium est. Cf. Isidor. XVII, 7, 3. p. 532 ed. Lindem. Burm. ad Lottich. p. 338. Iacobitz. ad Lucian. Tox. 13. p. 66. et Obbar, ad Hor. Ep. I. 1, 78. Vol. I. p. 86. — et se cupit. Burm. Anthol. Lat. p. 37. et Drakenb. ad Liv. Epit. 1. XLVIII. legi volebant: sed se cupit. Sed recte defendit Codd. lectionem Wagn. Qu. Virg. XXXV. p. 559. Alacitatem enim et vigorem affert orationi. Adde, quod etiam in Anth. Lat. Eura. I. 147. 26., ubi hace verba iterantur, legimus et se cupit ante videri. Barm. I, 147, 26., nbi haec verba iterantur, legimus et se cupit ante videri, camquam in alia huius loci imitatione ap. Wernsd. Poët. L. min. VI, 282, 10. sane legitur sed magis ex aliqua cupiebat parte videri. — ante videri, antequam a saliceto occultetur. Delitescere autem esse amantium, Wagn.

#### MENALCAS.

At mihi sese offert ultro meus ignis, Amyntas, Notior ut iam sit canibus non Delia nostris.

#### DAMOETAS.

Parta meae Veneri sunt munera: namque notavi Ipse locum, aëriae quo congessere palumbes.

MENALCAS.

Quod potui, puero silvestri ex arbore lecta

70

docet coll. Plant. Rud. II, 5, 9. Amat hercle me, ut opinor: delituit mala. — 66. Damoetas puellae alicuius amore gloriatus erat. Menalcas respondet: Nihil dicis. Me et puer et puella amat. Ceterum maiora qui-dem iactare Menalcan, sed suaviorem esse Damoetae imaginem, vere sensit Wagn. — sese offert ultro. Cf. Tibull. I, 4, 55., ubi Huschk., nostro loco comparato, iure defendit lectionem (oscula) Rapta dabit primo, mox offeret ipse roganti. — meus ignis, i. e. cuius amore flagro, paullo insolentius dictum, cum alibi ignis (Aen IV, 2. Hor. Od. I, 13, 8. III, 7, 10. Ovid. Met. IX, 515.) et flamma (Geo. III, 271. Hor. Od. I, 27, 20. Catull. XLIV, 92 etc.) de ipso amore usurpetur. Sed ita etiam Calpurn. XI, 4. Lycidae etiam cappun. A1, 4. Institute crimius Iollas Ignis erat, et Hor. Epod. XIV, 13. pulchrior ignis. Atque etiam nos dicimus meine Flamme pro: der Gegenstand meiner Flammen. Similis est locus Ecl. X, 36., ubi vid. adnott. — 67. Sententia haec est: Uterque tam saepe casam meam frequentat, ut a canibus meis non amplius allatretur. Delia nomen amicae, quae frequenter pastorem suum convenie-bat more antiquo (cf. Ecl. VII, 40. Tibull. II, 5, 36. Ovid. Am. I, 5, 9. etc.); Burm. memorat, utrique animalia deabus, quarum nomina habent, sacra et cara tribui, Deliae, quod nomen Dianae est, canes, Veneri columbas. Rectius dixisset, canibus cum hac Delia, palumbibus cum hac Venere coniunctis alludi ad dearum cognominum delicias; nam Deliae certe hic non tribuuntur canes. — 68. 69. ex Theocr. V, 96 sq. Cf. Gebauer. I. p. 214. Haec munera imprimis commendantur difficultate, qua iuvenes amantes iis potiuntur ex arborum cacumine depromendis. meae Veneri, Galateae modo commemoratae. Cf. Plaut. Curc. I, 1, 36. Tun' meam Venerem vituperas? Lucr. IV, 1181, Cic. Coel. 21. etc. — Ipse, i. e. mea manu, incidens aliquod signum in arbore; ut recte explicat Wagn. Qu. Virg. XVIII, p. 466., comparans Aen. XII, 90. IX, 586. Cf. etian adnott. ad Geo. III, 396. — aëriae, i. e. in alto nidificantes (quo difficultes potiundi muneris indicenter) ut circies solveres. nidificantes, (quo difficultas potiundi muneris indicatur), ut aëriae volucres ap. Lucr. I, 12. et V, 823. Sic Geo. I, 375. aëriae grues, Ovid. ex P. III, ap. Lucr. 1, 12. et V, 823. Sie Geo. 1, 315. aeriae grues, Ovid. ex P. 11, 3, 19. aeriae columba, id. A. A. I, 26. aeria avis, Cic. Univ. 10. in. animantum genus pennigerum et aerium, Calpurn. XI, 28. genus aerium volucres. Cf. adnott. ad Ecl. I, 58. Haec autem palumbes pro hic p. notavit Quinct. I, 6, 2. Feminino enim genere non nisi a poëtis usurpatur hoc vocabulum. Cf. supra Ecl. I, 57. (ubi vid. adnott.) Hor. Od. III, 4, 9. et Schneid. Gramm. II, 1. p. 94 sq. Ceterum columbae, Veneri sacrae, usitatum erant amantium munusculum. — congerere absolute dictum pro vulgari nichum congerere. Prorsus similem locum non habeo in promptu; absolute certe usurpatur verbum a Mart VIII 44. Rome amares qui for noscide i a divisional dictum pro vulgari in divisional dictum provincia di divisional di divisionali di divisionali di divisionali di divisionali di divisionali di div patur verbum a Mart. VIII, 44. Rape, congere, aufer, posside, i. e. divitias accumula. Plenam dictionem nichum congerere invenimus apud Samonicum c. 58. Aut capit ex nido, vaga quem congessit hirundo, cum quo loco cf. Hor. Od. III, 4, 19., ubi collata myrtus de palumbium nido dicitur. - 70. Quod Damoetas demum facturus est, iam fecit Menalcas, iam misit puero donum. — Quod potui, i. e. quantum summo labore consumpto contingere potui. (Cf. adnott. ad v. 71.) Sic Ovid. Her. VIII, 5. quod potui, renui. id Remed. 167. quod potuit. Ter. Eun. II, 1, 8. 9. quod poteris. Heaut. III, 1, 7. V, 4, 15. quod potero et Calpurn. IX, 68. (hunc locum imitatus) Nuper, quae potui, silvarum praemia misi etc. Omnino autem de Pron. quod pro quantum posito et in Codd. haud raro cum quoad permutato cf. Periz. ad Sanctii Min. III, 6, 1. et IV, 4, 84. Ruddim. Inst. II. p. 354 sq. Burm. ad Ovid. Her. l. l. Drak. ad Liv. XXVI, 32, 6. et

Aurea mala decem misi; cras altera mittam.

# DAMOETAS.

O quotiens et quae nobis Galatea locuta est! Partem aliquam, venti, divom referatis ad auris!

#### MENALCAS.

Quid prodest, quod me ipse animo non spernis, Amynta, Si, dum tu sectaris apros, ego retia servo?

75

XXXIX, 45, 7. — puero, Amyntae. Vid. v. 66. — V. 71. ex Theocrito III, 10. Cf. Gebauer I. p. 215. Aurea mala de malis Cydoniis (Quitten, vid. ad Ecl. II, 51.) melle condiri solitis, vel etiam cum Martino de pomis Punicis s. granatis accipi posse, Heynii est sententia. Immo aurea mala hic non alia esse, quam vulgaria (sed pulcherrima, lecta nimirum), praeter hie non alia esse, quam vulgaria (sed pulcherrima, lecta nimirum), praeter Theocriti 1. 1. (qui μηλα simpliciter dicit, epitheto non addito) docet etiam Prop. II. 34, (III. 26.) 69. Utque decem possint corrumpere mala puellam, qui aperte hune locum respexit, et Ecl. VIII. 52. Accedit, quod mala Cydonia magis in hortis, quam in silvis, et in humilioribus arboribus nascuntur; hace autem mala ex alta arbore decerpta esse, verba quod potui satis clare indicant. Ceterum hie locus etiam obversabatur Claudiano Epith. Pall. 8. Scrutant nidos avium, vel roscida lacti Mala legunt, donum la contrata et ventue and la lactic mala legunt, donum et ventue et ventue and la lactic mala legunt. Veneris et poetae Anth. Lat. Burm. III, 207, 1. Aurea mala mihi -- mittis. misi pro donavi. Mittere enim proprie de muneribus dici testatur Donat. ad Ter. Phorm. I, I, 16. — 72. Sequuntur querelae de voluptate amateria adhue denegata, quod Galatea blandis modo verbis Damoetam lactaverat et spe falsa produxerat. Certat poëta cum Theoer. V, 132—135. — quotiens nunc scripsimus cum Wagn. Vol. V. et recentissimis editori-Bom., asseverat Wagn. Orthogr. Verg. p. 457. Cf. etiam Ribbeck. Proleg. p. 434. Prisc. XVII, 5. extr. p. 1055. P. et Marius Vict. p. 2469. P. — locuta est. Ribbeck. et Haupt. in eiusmodi locis ubique scribunt locutast etc. Cf. Ribbeck. Proleg. p. 419. — 73. "Partem aliquam eorum, quae locuta est, o venti etc. Vota irrita et verba ac promissa, quae ad nibilum recidunt, noto loquendi more ferre venti dicuntur (vid. Tibell I. 5. 35. III. 49. 96.) pti periuria amantium (ib. I. 4. 21. III. 69. ball. I, 5, 35. III, 49, 96.), uti periuria amantium (ib. I, 4, 21. III, 6, 50.). Iam pastor ex omnibus iis blande dictis ac promissis partem saltum ratam esse et eventum habere precatur, dum addit: divom referatis ad auris. Variavit Theocriteum VII, 94. τά που και Ζανός επί θρόνον τραγε φάμα." Heyn. Sed Theocrit locus minus huc quadrat; omnemque versum, in quo explicando Heyn. male confudit dictiones venti referant (ad aures deorum) et venti ferant, melius iam interpretatur Servius: "Ita mecum dulce locata est Galatea, ut deorum auditu eius digna sint verba," rectissime autem Ladew. et Wagn. in min. edit. sensum sie constituunt: saltem partem aliquam (i. e. exiguam: cf. adnott. ad Ecl. II, 71.) istorum blandimentorum ad deorum aures referatis, ut hi testes sint et Galateam in fide contineant, non vero (quemadmodum alii interpretantur) ut puellae perfidiam ulciscantur, perfidiae enim nullum his verbis inest vestigium, sed tantum saevitiae, quod etiam Conington recte perspexit. Veteres autem hominum preces et vota per ventos diis adportari cogitasse, Voss. comprobat locis Ovid. Met. X, 642. et Quint. Smyrn. I, 681. Ceterum nescio, an iure Ameis Spicil. p. 6. referatis explicet per: "rursus feratis", cum amantes soleant amoris testes facere deos. — 74. ipse sensu restrictivo de eo, qui per se spectatur. Rectissime enim Wagn. Qu. Virg. XVIII. p. 468. hune locum ita explicat: "Scio equidem, si animum tuum solum per se specto, amari me a te; sed si fructum amoris specto, non eum inde capio, quem velim." Nam cupit Menalcas, ut Amyntas semper secum versetur. Ceterum respexit hunc locum Calpurn. Ecl. XI, 62. Quid prodest, quod me pagani mater Amyntae etc. — 75. Puer venationi intentus (quam a vita pastoricia non alienam esse, ad Ecl. II, 29. vidimus) non curat anatorem, sed amoris desiderio ardentem, dum ipse venatur, inbet retia

Phyllida mitte mihi: meus est natalis, Iolla; Cum faciam vitula pro frugibus, ipse venito.

#### MENALCAS.

Phyllida amo ante alias; nam me discedere flevit Et longum "Formose, vale, vale", inquit, "Iolla."

observare. — ego retia (ad quae tu apros compellis) servo pro observo, ut saepe, v. c. Geo. I, 335. Aen. V, 25. VI, 198. Sil. Ital. VI, 384. Servabam vultus ducis ac prodentia sensum Lumina. Lucan. IV, 427. Tunc freta servantur. Val. Fl. I, 18. Grais Helice servanda magistris. Hinc verbum proprium de Auguribus et de nautis aliisque, qui sidera observant. Vid. adnott. ad Geo. I, 335. Wagn. docet, inter eos, qui venatoribus adesse soleant, a Polluce V, 17, numerari λινόπτας his verbis: λινόπτης, ό τὰ ἐμπίπτοντα ἀποσκοπούμενος, Sic etiam Hesychius: λινόπτης, ὁ ἐν τοῖς autem pueri venantis servare in amore fuit obsequii genus. Cf. Tibull. I, 4, 50. IV, 3, 12. Ovid. A. A. II, 189. — 76. Irrisio Iollae rivalis. Heyn. (quem prius errare temere iudicavi) recte haec adnotat: "Intelligenda est Phyllis fuisse sive serva sive amica Iollae; quem Damoetas quasi praesentere de la contraction tem rogat, ut Phyllidem ad sacrum natalitium venire iubeat: alter, Menalcas, ut eius dictis obtrectet, se etiam amari ab ea dicit, quia se discedente cas, ut eius dictis obtrectet, se etiam amari ab ea dicit, quia se discedente fleverit, ac, tamquam ipsi comes adhaesura, Iollae amatori vale dixerit."

— 77. De sacro ambarvali sermo est. Cf. Geo. I, 345. Tibull. I, 1, 21. II, 1. Festus p. 4 ed. Lindem.: Ambarvalis hostia est, quae rei divinae causa circum arva ducitur ab iis, qui pro frugibus faciunt. Tib. I, 5, 27 sqq. deo pro vitibus uvam, Pro segete spicas, pro grege ferre dapem. Vitula autem ditiorum erat hostia; minus locupletes porcum vel agnam immolabant. (Cf. etiam adnott. ad Ecl. I, 8.) Ceterum Wagn., coll. Ovid. Am. III, 10, 1 sqq. et Tibull. II, 1, 11 sq., cum Vossio recte intelexit, cum irrisione haec dici a Damoeta; cum die quidem natali genio atque amoribus indulserint Romani, in sacris autem deorum, ad quae Iollam lexit, cum irrisione haec dici a Damoeta; cum die quidem natali genio atque amoribus indulserint Romani, in sacris autem deorum, ad quae Iollam invitet, omnia debuerint esse casta. Facere autem et (apud poëtas maxime) operari, ut Graec. ¿oðeiv et ófeiv, haud raro xar' ¿¿oyńv dicuntur de uno omnium gravissimo, quod homines obire possunt, negotio, de sacro faciendo. Cf. Colum. II, 22. facere catulo. Tibull. IV, 6, 14. Ter tibi fit libo, ter, dea casta, mero. Plaut. Stich. I, 3, 97. quot agnis fecerat? Cic. ad Brut. I, 15. vos pontifices ad aram in Velabro facere soletis. id. Att. I, 13, 3. cum pro populo fieret. Verg. Geo. I, 339. lactis operatus in herbis. Prop. II, 24, 1. Cynthia iam noctes est operata decem etc. Cf. praeter alios Boetticher Lex. Tac. p. 334. Heins. et Ruhnk. ad Ov. Her. IX, 35. Orell. ad Hor. Od. III, 14, 6. et de Ablativo adiecto Schiller ad Hor. Od. I, 3. p. 26. — 78. Cf. Heynii adnot. ad v. 76., unde patet, post verba me discedere flevit tale quid subintelligendum esse: et ut discessum meum imperatus in service descential control of the control of tale quid subintelligendum esse: et ut discessum meum imperatus in service descential control of tale quid subintelligendum esse: et ut discessum meum imperatus in service descential control of tale quid subintelligendum esse: et ut discessum meum imperatus in service descential control of tale quid subintelligendum esse: et ut discessum meum imperatus in service descential control of tale quid subintelligendum esse: et ut discessum meum imperatus in service descential control of tale quid subintelligendum esse: et ut discessum meum imperatus in service descential control of tale quid subintelligendum esse: et ut discessum meum imperatus in service descential control of tale quid subintelligendum esse: et ut discessum meum imperatus in service descential control of tale quid subintelligendum esse: et ut discessum meum imperatus in service descential control of tale quid subintelligendum esse: et ut discessum meum imperatus in service descential co cedere flevit tale quid subintelligendum esse: et ut discessum meum impediret, potius Iollae valedixit, formosum autem Iollam per summam ludificationem dici. Sententia igitur, quae ex lege carminis amoebaei alterius verba debet exsuperare, haec est: Ego nunc solus Phyllida habeo, cuius tu, stulte, tantum una cum Iolla ab ea irriso compos fieri cupiebas. (Hinc apparebit, me non amplius posse adsentiri Wagnero, qui putat, aut ipsum Menalcam Iollae nomine appellari, quod ipsi verisimilius videtur, aut Menalcam suscepta Iollae persona haec pro illo respondere, quae prius etiam mea fuit sententia). — longum vulgo ad Phyllidis verba trahunt (Et Longum, formose, vale cett.) et explicant in longum, Graec. μακρά χαίρε comparantes (cf. Claud. Rapt. Pros. II, 234. et Huschk. ad Tibull. III, 1, 21.) et sic sane intelligere videtur imitator in Anth. Lat. Burm. I, 178., qui tragoediam suam maxime e verbis Verg. conflatam sic finit: Et longum, formose, vale, et quisquis amores Aut metuat dulces aut experietur amaros. At vero cum hoc sensu longum valere iubeantur in remotas terras abeuntes, aut a nobis ipsis longinqua itinera suscepturis relinquendi, quos aut sero

Triste lupus stabulis, maturis frugibus imbres, Arboribus venti, nobis Amaryllidis irae.

## .

# MENALCAS.

Dulce satis humor, depulsis arbutus haedis, Lenta salix feto pecori, mihi solus Amyntas.

ant numquam nos revisuros putamus, ab hoc loco alienum videtur. Quare potius cum H. Stephano, Iahn. et Wagn. (cui etiam Conington adsentitur) longum pro Adiectivo habeo cum Imperativo vale, qui pro Subst. positus est, coniungendo, ut longum vale sit voce (miserabili) in longum ducta pronuntiatum (ut apud Apul. Met. VI. post in. (p. 384. Oud.) et longum exclamat protinus: Ah, Psyche, miseranda!), ac si Phyllis invita et reluctans modo abiret, quod et ipsum ad cavillandum Iollam spectare puto. Aliter tamen Ladew. qui "longum ut ὁμοιοτελευτον vitaretur, pro longe ("weithin sc. rufend"), ut discedens Menalcas ipsam audire posset, positum censet. Gebauer denique Progr. p. 8. coll. Theocr. V, 120. et 122. probare studet, Vocativum Iolla non ad puellae, sed ad Menalcae orationem sertinere, quo sane omnia, quae modo disputavimus, infringerentur. Fadom pertinere, quo sane omnia, quae modo disputavimus, infringerentur. Eadem autem Ameisii Spic. p. 7. videtur esse sententia, qui tamen, locum sic ribens: Et longum "Formose, Vale!" Vale! inquit, — Iolla! quid sibi velit, non satis liquet. Cf. etiam, quae contra eum et de toto loco Gebauer de poet. I. p. 45. disputat comparans Ovid. Met. III, 501. dictoque "vale" reale" inquit et Echo. — De Imperativo vale propter hiatum correpto vid. adnott. nd Ecl. II, 53. Plane eadem ratione Ecl. VI. 44. ut litus, Hylä, Hylä, omne clamaret. — 80. Cf. Theocr. Id. VIII, 57 sqq. "Triste lupus, potissimus Graecismus vel ex Homerico illo II. II, 204. οὐχ ἀγαθὸν πολυπουρογίη." Wagn. Equidem Graecismum non dixerim hunc usum omnibus betracta, quam vocant, alicuius rei notio, neglecto grammatico vocabuli genere, per neutrum exprimitur, ut Aen. IV, 569. Varium et mutabile semper femina, vel Ovid. Am. I, 9, 4. Turpe est senex miles etc. Cf. praeter multos alios Ruddim. II. p. 3 sqq. et Zumpt. §. 368. tristis autem i. q. noxius, ut apud Hor. Od. II, 13, 11. triste lignum, ap. Stat. Achill. II. 409. tristis ursa etc. — stabulis pro pecori stabulis incluso dictum esse patet. — maturis frugibus imbres rem esse tristem, auctor est Plin. XVIII, 17, 44. Maturescentia frumenta imbre laeduntur, et hordeum magis; quem Voss. conferri inbet cum Geo. I, 316 sqq. — 81. Arboribus ant florum ant fructuum ubertate onustis ventos vehementiores, imprimis vero Austros, rulde nocere, Voss. comprobat coll. Ecl. II, 58. et Geo. I, 443.; qui paullo post cum uno Cod. male scribit Amaryllidos. Cf. not. ad Aen. VIII, 344.—82. Cf. similes loci Theoer. IX, 31 sq. et X, 30.—satis humor, i. e. agris satis, segetibus. Cf. Geo. I, 106. Aen. II, 306. etc. Ribbeck. et Haupt. secuti optimorum sane Codd. auctoritatem ediderunt umor. Cf. Wagn. Orth. Verg. p. 478. et Ribbeck. Proleg. p. 422. Sed vide quae supra ad v. 8. et alibi adnotavimus. Dulce satis humor, ut in Anth. Lat. Burm. V. 117, 15. Dulce sopor fessis. Cf. quae modo ad v. 80. adnotavimus. Gebauer I. p. 218. comparat Theoer. VIII, 76.—depulsis -- haedis, i. e. a lacte et materno ubere remotis, ut apud Calpurn. II. 47. Ne demulsa a lacte et materno ubere remotis, ut apud Calpurn. II, 47. Ne depulsa sugus quaerat foctura parentes. Plerumque tamen a matribus (Varro R. B. II. 2, 17.), vel ab ubere (Geo. III, 187.), vel a lacte (Ecl. VII, 15.) solet adiici. Ceterum cf. adnott. ad Ecl. I, 21. — "arbutus, Erdbeerbaum, in Italia valde frequens arbor. fructum habet fragis similem, ut tenuiorum victus esse possit. Italis dici solent Sorbole pelose et Romae Cerase marine. Frondes eius ac folia grata capellis (Geo. III, 300. Hor. Carm. I, 17, 5.), tisdem a lactis materni desiderio levantur. (Calpurn. Eel. II, 44 sqq.).

Hace Heyn. Graecis arbor κόμαφος, baccae μιμαίχυλα vocabantur. Cf.

Dioscor. I, 175. ibique Sprengel. et Billerb. Flora class. p. 112. — 83. Salicis frondem gratum esse capris aliisque pecoribus pabulum, iam novimus Ecl. I, 78. Vid. etiam Calpurn. l. l. De voc. fetus cf. quae adnotavi-

Pollio amat nostram, quamvis est rustica, Musam; Pierides, vitulam lectori pascite vestro.

85

#### MENALCAS.

Pollio et ipse facit nova carmina: pascite taurum,

mus ad Ecl. I, 49. — solus. Cf. Calpurn. II, 53. 57. Theocr. IV, 38. X, 27. et Gebauer I. p. 218. — V. 84. sqq. poëtam spectasse Theocr. V, 82 sq. et VIII, 33 — 39. idem Gebauer p. 219. docet. De C. Asinio Pollione, viro ut civitatis regendae peritissimo, ita literarum studio mirifice dedito, qui inse orator et poste band unlegate (transaction). qui, ipse orator et poëta haud vulgaris (tragoediarum potissimum nobilis scriptor, cf. Ecl. VIII, 10 ibique adnott.), Vergilium et Horatium singulari favore amplexus est, primamque Romae bibliothecam publicam condidit, cf. Argum. Ecl. II. Interpp. ad Hor. Od. II, 1. Weichert. Poett. Latt. rell. Pollionis vita et studiis. Lugd. Bat. 1820. Ceterum Ribbeck. et Haupt., antiquiorem orthographiam secuti, ediderunt *Polio*; et sane Serv. infra ad v. 86. adnotat, utramque scribendi rationem in Codd. inveniri. Cf. etiam Vid. atnott. ad Ecl. 1, 2. — quamvis est. Ita Heins. e melioribus libris pro vulg. quamvis sit. Particulae autem quamvis, cum proprie significet wenn auch noch so, a Cicerone non nisi Coniunctivum, ab aliis vero aureae aetatis scriptoribus (Celso maxime, Nepote et Livio), ubi pro simplici quamquam usurpetur, interdum etiam Indicativum adiungi, itaque factum esse, ut illa apud poëtas et posterioris temporis prosaicos haud raro hunc Modum adsciscat, res est satis nota. Cf. Aen. V, 542. VII, 492. et praeter libros gramm. Burm. ad Ovid. Her. VII, 29. XIII, 119. Baumg. Crus. ad Suet. Aug. 42. van Staveren et Daehne ad Nep. Milt. 2, 3. et quos laudat Stallbaum. ad Ruddim. Inst. II. p. 352. — 85. Mire hune locum explicuit Heyn., qui cogitat de vitula et iuvenca Pollioni, tamquam iudici carminum, donanda. Multo melius Voss. et Spohn. haec ad sacrum pro salute Pollionis, cui poëta se commendare voluerit, instituendum referunt; et Voss. quidem comparat Hor. Od. IV, 2, 54. Cf. etiam Obbar. ad Hor. Epp. Vol. I. p. 221. Male autem Ruaeus de sacris in triumpho Pollionis de Parthinis faciendis cogitat, quem ille tribus demum post annis a. d. VIII. Kal. Nov. a. 715. habuit. — Pierides Musae vocantur a Pieria, Macedoniae regione ad Olympi radices sita, ubi a Mnemosyne in lucem editae primum divino honore colebantur. Cf. Hesiod. Th. 53. Anton. Liber. 9. et Müller Orchomenos p. 381. Alii minus probabiliter deducunt hoc nomen a Piero quodam, Macedone, qui primus Musarum cultum in Thespia instituerit. (Cf. Paus. IX, 29, 2. cum Eur. Med. 831. Ovid. Met. V, 294 sqq. Trist. V. 3, 10. et Cic. N. D. III, 21, 54.) — vitulam lectori pascite vestro, quam diis pro Pollionis, lectoris vestri, salute sacrificem. Heyn. non temere adnotat: "Quod lectorem carminum memoravit, parum apte fecisse et personam in hoc pastoris male sustinuisse videri debet Maro; pastor canit carmina et auditur eius cantus, non vero scribit carmina et legitur. Ferri poterat Ecl. VI, 12. in praesatione ipsius poëtae. Alius pastor in cortice sagi versus incidit V, 13. Multo minus comtum est, quod Pollionem lectorem Pierichum facit; etiamsi statuere malim, lectorem esse h. l. qui carmina recitat." Etiam Musae vitulam et taurum pascentes vix placere possunt. Ameis. Spic. expl. Verg. p. 8. locum allegorice sic intelligendum esse putat: "efficite, ut vitula, i. e. tenuis mea Musa rustica, laete crescat et bonum successum habeat in usum lectoris, h. e. ut Pollio hanc rusticam Musam in posterum quoque dignam habeat adspectu et lectione;" quod paullo inurbanius, sed vere "absurdum" esse censet Ribbeck., qui minus offenderet, si pro *lectori* legeretur *cultori*, quod sane aptius esset. Ceterum parum feliciter Maro imitatus est Theocr. V, 82., nominum Apollinia et Pollionis similitudine inductus. - 86. Facere carmina locutio non minus ingenua, quam Graec. ποιείν έπεα et nostrum Gedichte schaffen, verfertigen. Cf. Cic. in Pis. 29, 70. pro Arch. 10, 25. ad. Qu. fr. III, 5. de Or.

Iam cornu petat et pedibus qui spargat harenam.

DAMOETAS.

Qui te, Pollio, amat, veniat, quo te quoque gaudet; Mella fluant illi, ferat et rubus asper amomum.

I. 14. extr., ubi poëma, epigramma, versus, orationem facere, et Ter. Andr. prol. 3., ubi fabulas facere legitur. Simili ratione apud Plaut. Asin. IV, 1. 22. et Iustin. XXVII, 2, 6. literas facere. Vid. etiam Ernestii Lex. technol. etc. p. 164. — nova carmina rectissime Heyn. explicat: prae-clara, qualia numquam antea facta, comparans Hor. Od. I, 26, 10., ubi fides norae a nemine ante pulsatae inveniuntur. Novum enim inusitatum aliquid et insolens ideoque admirandum significare, satis constat. (Cf. quos laudat Kritz. ad Sall. Cat. 51, 8.) Minus probabiliter Voss. et Wund. nova carmina hic ca esse censent, quibus res novae tractentur; Burm. antem de heroicis s. epicis carminibus cogitat, cum Acron ad Hor. Epist. I, 3. ult. Luricos vitulam, Tragicos hircum, alios (i. e. Epicos) poëtas taurum im-Lyricos vitulam, Tragicos hircum, alios (i. e. Epicos) poëtas taurum immolasse narret; ,ut igitur Pollio iam post Lyrica ad Epica se conferre dicatur, ideoque ipsi taurum esse pascendum"; quod argute magis quam vere dictum puto. (Cf. etiam Obbar. ad h. l. Hor. p. 221.) Immo si haec interpretatio novorum carmimum vera esset, potius de tragoediis Pollionis cogitandum esse dicerem. Cf. adnott. ad Ecl. VIII, 6 sqq. et Weichert. de L. Varii et Cassii Parm. vita p. 51. et 149. — In iterando verbo pascite Gebauer I. p. 219. putat poëtam ante oculos habuisse Theor. VIII, 39., abi pro παίνετε e Codd. restituendum sit ποιμαίνετε. — Versum 87., qui redit Acn. IX, 629., utpote epico carmine digniorem, hoc loco abesse ma-vult Heyn.; cui recte adversatur Iahn, etiamsi tantum ornatus causa additus sit hic versus, tamen propter amoebaei carminis leges desiderari non tus sit hic versus, tamen propter amoebaei carminis leges desiderari non posse, contendens. De eiusmodi autem versibus repetitis vid. adnott. ad Ecl. V. 37. De ipsa re cf. etiam locus simillimus Geo. III, 233 sq. Ceterum Codd. Med. et Rom, auctoritatem secuti cum Wagn. Vol. V. et recentissimis elitoribus scripsimus harenam, non arenam. Cf. Grammatici veteres a Ribbeckio Proleg. p. 422. laud., Wagn. Orth. Verg. p. 441. Schneideri Gramm. Lat. I, 1. p. 185. Osann. ad Apul. de nota adspir. p. 88. et Fleckeisen. Tit. Lat. p. 18. — 88. Qui te, Pollio, amat. Peerlk. p. 15. sine insta causa coni. Quem tu, Pollio, amas. — veniat, quo te quoque gandet, scil. pervenisse, duplici modo potest intelligi, aut ut coli. v. 89. ad felicitatem omnino referamus, quam Damoctas apprecetur ei, qui v. 89. ad felicitatem omnino referamus, quam Damoetas apprecetur ei, qui Pollioni faveat, aut ut coll. Theorr. I, 20, Καὶ τᾶς βωκολικᾶς ἐπὶ τὸ πλέον Ικο Μοίσας de poĕtica facultate cogitemus, et hune sensum esse statuamus: el contingat tam bonum poëtam esse, quam Pollio est; ut contra, qui Bavium non odit, i. e. carminibus eius delectatur, tam malus carminum iudex esto, ut Maevium, peiorem adeo Bavio poëtam, laudet. Illam rationem auti sunt Spohn. Wagn. et Conington, hanc ego cum Heynio amplector; poëticae enim virtutis praeconium magis blandiretur Pollioni, quam felicitatis, Utinam mibi quoque, qui te, Pollio, omnium maxime amo et colo, contin-taliquando eo pervenire gloriae poeticae, quo tu iam dudum pervenisti. Consentiunt mecum Ladew. et Gebauer de poet. I. p. 220. accurate de hoc loco disputans. - 89. Sequitur alterum votum: sit tam felix, ut ei omnia sponte obtingant, quemadmodum aurea actate; nam aureum sacculum hic agnificari docent Ecl. IV, 25. et 30. inter se collati. [Sie nunc locum cum Ladew. intelligo, retractans priorem explicationem meam, Coningtoni non displicentem, quae arcessita videri poterat: Ex eius lingua fluant mella potica tantaque ei contingat canendi facultas, qua vel siecum et exile argumentum ita evehere possit, ut lectores mirificam inde capiant voluptatem.]

Cf. autem similes loci Theocr. I, 130. V, 125 sq. et Gebauer l. l. Mella fluant. Vid. adnott. ad Ecl. IV, 30. — rubus, βάτος Graecorum, der Bromberstrauch, cuius fructus mora vocabantur. Cf. Geo. III, 315. Dioscor. IV, 37. Theophr. h. pl. I, 5. II, 16. Plin. XVI, 37, 71. XXIV, 14, 74. Protes ampleses serious quibus consitus est senimentis hostorum autus Cf. pter aculeos s. spinas, quibus consitus est, sepimentis hortorum aptus. Cf.

# MENALCAS.

Qui Bavium non odit, amet tua carmina, Maevi, Atque idem iungat vulpes et mulgeat hircos.

90

#### DAMOETAS.

Qui legitis flores et humi nascentia fraga, Frigidus, o pueri, fugite hinc, latet anguis in herba.

#### MENALCAS.

Parcite, oves, nimium procedere; non bene ripae Creditur; ipse aries etiam nunc vellera siccat.

95

Colum. XI, 3. Calpurn. Ecl. IV, 31. Ovid. Met. I, 105. Ut hic asper dicitur, sic Geo. III, 316. horrens et ap. Ovid. ex P. IV, 4, 4. durus. Cf. etiam dura rubeta Ovidii Met. I, 105. et asperi sentes Verg. Aen. II, 379. — amomum fruticis genus Indici fructum ferens uvae similem et laudatissimi odoris, unde unguentum pretiosissimum fiebat; illam tamen plantam fuisse, quam nos *Ingwer* vocamus, noli Billerbeckii (Flor. class. p. 1 sqq.) confidentiae temere credere, cum ne Sprengel. quidem ad Dioscor. I, 14. p. 351. seqq. certi quid definire audeat. Praeter h. Diosc. l. cf. etiam Theophr. h. pl. IX, 7. Strab. XVI. p. 747. Plin. XII, 13, 28. et XVI, 32, 50. et Bernard. ad Theophan. Nonn. 29. p. 181 sq. Poëtis tamen pro quovis aromate lautiore usurpatur. Cf. Ecl. IV, 25. Pers. III, 104. Ovid. ex P. I, 9, 51. Martial. V, 65. et Salmas. Exerc. Plin. p. 284. — 90. De connexu sententiarum vid. adnott. ad v. 88., de Bavio et Maevio autem, obscurissimis pessimisque poëtis et Vergilii non minus quam Horatii osoribus et adversariis, Weicherti Diss. de Q. Horatii Flacci obtrectatoribus §. 6. et 7., Ribbeckii Proleg. p. 96. et quae ad Ecl. V, 36. adnotavimus. — 91. Opponitur hoc votum versui 89. hoc sensu: Ut illi omnia felicissime procedant, sic huic omnia ad irritum cadant, nihil ad effectum adducat. Minus recte enim Wund. proverbiis iungat vulpes ad arandum (cf. adnott. ad Ecl. VIII, 27.) et mulgeat hircos hoc tantum votum expressum censet: mala ipse car-27.) et mulgeat hiros hoc tantim votum expressum censet: mala ipse carmina faciat; rectius vero Wagn. has proverbiales locutiones omnino rem plane ineptam et absurdam denotare docet. Utraque autem ex Graeco sermone translata. Suidas enim T. I. p. 125. Kuster. adfert proverbium Aλώπηξ τόν βοῦν ἐλαύνει, de quo cf. Erasmi Adagia p. 19; et Lucian. in vita Demon. §. 28. haec habet: Οὐ δοκεῖ ὑμῖν, ὡ φίλοι, ὁ μὲν ἔτερος τούτων τράγον ἀμέλγειν, ὁ δὲ αὐτῷ κόσκινον ὑποτιθέναι; cui similem locum Nazianzeni addit Erasm. l. l. p. 293: ποιμὴν ἀμέλγει, εἰ θέλει, καὶ τοὺς τράγους, Αλλὶ ἀντὶ γάλακτος αἰμάτων πηγὰς ὕσει. Praetcrea cf. Theocr. V, 27. — 92. sq. Sequentus sententiae temere arrentae, prout so certanti Democtae offerebant. quantur sententiae temere arreptae, prout se certanti Damoetae offerebant. — 93. frigidus anguis ex natura serpentum, ut infra Ecl. VIII, 71. Sic iam Theogn. 602. et Theocr. XV, 58. (ad quem l. Kiessl. laudat Schol. Nicandri Ther. 291 ποινώς δε πάντα τὰ έρπετὰ ψυχρά) ψυχρόν ὄφιν commemorant. Ceterum perturbationem animi et numeris anapaesticis et ipea verborum positura (praemisso Adi. frigidus) pingi, iam Voss. et Wund. monuerunt. — 94. Menalcas imitatur pastorem aliquem, qui oves ab extrema torrentis ripa revocat, ne arenoso solo friato et praerunto eundem cum ariete casum experiantur, qui, paullo ante in undas praecipitatus, etiam nunc madeat. Cf. Theocr. V, 100. — Parcite o. n. procedere, cavete, ne procedatis, nolite procedere, oves. Cf. Aen. III, 42. parce scelerare manus. Hor. Od. III, 8, 26. parce nimium cavere. Ovid. Her. XVI, 279. parce contemnere. Liv. XXXIV, 32. extr. parce fidem iacture etc. cum Aen. I, 257. parce metu, i. e. noli metuere (ubi vid. adnott.) et similibus locis. Heindf. ad Hor. Sat. II. 2, 58. Dissen. ad Tibull. III, 5, 6. Orell. ad Hor. Od. III, 8, 26. Eodem modo Graeci utuntur verbo φείδεσθαι, (v. c. φείδου προείθεῖν). Cf. Iacobitz. ad Luc. Char. c. 5. — non bene ripae creditur. Sic Hor. Serm. II, 4, 21. fungis - - aliis male creditur. Ovid. Met. IV, 729. Noc bibulis ultra Perseus talaribus ausus Credere etc. Cf. etiam Aen. VII. 42. et IX, 92. — 95. ipse aries, qui tamen prudentior est, quam vos, et

Tityre, pascentis a flumine reice capellas: Ipse, ubi tempus erit, omnis in fonte lavabo.

# MENALCAS.

Cogite ovis, pueri; si lac praeceperit aestus, Ut nuper, frustra pressabimus ubera palmis.

#### DAMOETAS.

Heu heu, quam pingui macer est mihi taurus in ervo! 100 Idem amor exitium pecori pecorisque magistro.

#### MENALCAS.

His certe neque amor causa est; vix ossibus haerent.

tamquam dux gregis cautior esse debebat. - V. 96. et 97. ex Theorr. IV, 44. et V, 146. petiti. Cf. Gebauer I. p. 222. — pascentes, i. e. quae pascuntur. Cf. not. ad Ecl. IV, 45. — reice per synaeresin pro reice, ut Stat. Theb. IV, 574 reicit, Lucr. III, 890. et IV, 1268. (ubi vid. adnot. mea) Stat. Theb. IV, 574 reicit, Lucr. III, 890. et IV, 1268. (ubi vid. adnot. mea) ricit pro ciicit, apud Ter. Andr. III, 3, 8. ciciat pro ciiciat etc., quae synaeresis co minus offendere potest, si meminimus, ab antiquis hace composita verbi iacere uno tantum i fuisse scripta. Vid. supra ad v. 7. Omnino ef. Lennep. ad Ter. Maur. p. 227. Schneid. Gr. Lat. I, 1. p. 288. Grotef. Gramm. §. 80. p. 81. Lachmann. ad Lucr. II, 1061. p. 134 sq. et infra adnott. ad Ecl. VII, 7. Acn. I, 131. et alibi. Reiicere autem capellas Voss. interpretater: pedo (de quo vid. adnott. ad Ecl. V, 88.) in eas coniecto repellere, coll. Hom. II. XXIII, 845. Theocr. IV, 44. Plaut. Pers. II, 5, 18. ut possim (boves) in bubilem reiicere. — 98. cogite ad umbram et frigus captan. dum. — praecipit lac aestus, sicato ubere, priusquam emulgeri possit.

Praecipere enim i. q. ante capere, auferre. Cf. Lucr. VI, 1049. Caes. B. C.

III, 31. ubi vid Davis. Liv. XXX, 8, 9. Broukh. ad Prop. IV, 2, 11. Oudend. ad Caes. B. C. III, 1. Boettich. Lex. Tac. p. 366. — 100. Versus expressus ex Theorr. IV, 20., ut 102. ex IV, 15. Cf. etiam Gebauer I. l.

Hen, hea Burm. ex nonnullis Codd. pro vulg. Ehen restituit; quod servat hand. Tursell. II. p. 358. Cf. not. ad Ecl. II, 58. et simillimus versus Tiballi I. 4. 81. Hen, hen, mam lento Marathus me tornult amore, ubi vid. halli I, 4, 81. Heu, heu, quam lento Marathus me torquet amore, ubi vid. linschk., qui de nostro loco adnotat: quamvis potior sententia sit macer toures, consulto tamen Vergilium pingui ante voc. macer posuisse, ut queralse Particulae geminationem lugubrem exciperet tardigradus Spondeus; quod ne aliis quoque (ut Gebauero de poët. I. p. 223.) probare videar, distribulisque atque Gebauerum, seil aerte profiteor, me hunc locum non aliter intelligere atque Gebauerum, scil.; quam pingue est ervum, et quam macer tamen taurus meus, qui in eo pascitur! Idem vir doctus Particulae geminationem a Theocr. IV, 26. τεῦ, φεῦ, βασεῦνται καὶ ταὶ βόες etc. sumptum esse docet. — ervum Heyn, minus recte interpretatur per Wicke (quae Romanis vicia dicitur.) Est potius ea planta, quam Graeci ὄφοβον vocant, frutex exiguus, foliis an-Est potius ea planta, quam Graeci ὄφοβον vocant, frutex exiguus, foliis angustis, in siliquis parva et rotunda gerens semina. (Cf. Dioseor, II, 131. Theophr. b. pl. IX, 22. Plin. XVIII, 15, 38.) Bubus saluberrimum esse phulum, testantur Diose. l. l. Colum. II, 11. VI, 3. et Plaut. Most. I, 1, 50. Cf. Billerbeck. Flora class. p. 188. Ceterum pro in ervo olim male slebatur in arvo, quod ex Ecl. V, 33. huc translatum videtur. — 101. pecori Rom. aliique Codd. est pecori, alii autem (ut Gud., in quo tamen est eraum, unus Bern. et Minoraug.) pecori est. (Cf. Ribbeck. Proleg. p. 345.) Sed ut omissio Verbi in optimis libris, sic incerta eius sedes, in quibus additur, subditicium esse docet. Nihilominus Ribbeck., Ladew. et Coningt. International est pecori ediderunt. Ceterum Ovid. Fast. IV, 747. hunc locum respiciens scripsit: Consule, dic, pecori pariter pecorisque magistris. — 102. Sententia haec est: Taurus tuus amore macer est et morbidus, sed amorum meorum maciem non nisi a fascinatione aliqua possum repetere: alia enim causa nulla apparet. Heinsii igitur coniectura: Hi certe (neque alia enim cansa nulla apparet. Heinsii igitur coniectura: Hi certe (neque

Nescio quis teneros oculus mihi fascinat agnos.

#### DAMOETAS.

Dic, quibus in terris — et eris mihi magnus Apollo — Tris pateat caeli spatium non amplius ulnas.

105

### MENALCAS.

Dic, quibus in terris inscripti nomina regum

amor causa est) vix ossibus haerent, quam recepere Cuningh. et Brunck., facile supersedemus. Verissime enim contendit Voss., neque h. l. dictum esse pro ne — quiclem, ut haec sit sententia: tuus quidem taurus malo laborat, cui tamen occurri potest: sed meis agnis neremedium quidem malorum exstat ullum. Ita autem nec ab optimis scriptoribus usurpari, res est satis nota. Cf. Wunderl. ad Tibull. I, 2, 95. Beier ad Cic. Off. I, 45, 159. Goerenz. ad Cic. Finn. II, 8, 25. et quos laudant Beneck. ad Cic. Cat. II, 4, 8. et Kritz. ad Sall. lug. 44, 5. Spohn. locum ita explicat: Agnis meis neque pabulum — quod supplendum — neque amor causa est: quam explicationem nemo facile probabit. (Donatus ad Ter. Eun. II, 2, 38. verba neque amor causa est parenthesin et his Nom. Plur. esse male arbitratur. Cf. Ribbeck. Proleg. p. 184.) — vix ossibus haerent. Nos plane eodem modo: kaum s. nur noch in den Knochen hangen. Haec Gratius Cyn. 290. sie imitatus est: tenerie vir artulus haeret. Ceterum et Theogr. II. 90. sic imitatus est: teneris vix artubus hacret. Ceterum cf. Theocr. II, 90. IV, 15. Plaut. Aul. III, 6, 28. et Capt. I, 2, 32. — 103. Oculorum in fascinando non infimae partes. Opinabantur enim veteres, solum adspectum hominis invidiosi et maligni aliis, infantibus potissimum et teneris ctum hominis invidiosi et maligni aliis, infantibus potissimum et teneris pecoribus, nondum firmo et robusto corpore gaudentibus, noxium et pestiferum esse; imprimis autem qui duplices pupillas habebant, oculis fascinare putabantur. Cf. Plutarch. conviv. disp. V, 7. et XXIX, 4. Gellius XVI, 12. Hanc autem antiquam Graccorum et Romanorum superstitionem, quam etiam ad malam linguam pertinuisse, infra ad Ecl. VII, 28. videbimus, ne nunc quidem ex Italia esse depulsam, docet Nicol. Valettae libellus: Cicalata sul fascino. Neap. 1812. Omnino autem de fascinatione veterum of loci ab Obbario in Exc. ad Hor. Epist. I, 14, 37. sq. Fasc. VI. p. 226 sqq. congesti. Gratius Cyneg. 406. commemorat oculi venena maligni et Gebauer I. p. 224. conferri iubet Theocr. VI, 39. Ceterum Nescio quis non positum pro Nescio qui ut statuit Voss.: nescio quis enim valet aliquis. positum pro Nescio qui, ut statuit Voss.; nescio quis enim valet aliquis, nescio qui idem fere quod nescio qualis. Cf. adnott. ad Ecl. I, 18. — 104. Damoetas intelligens, sic Menalcam vinci non posse, subito transit ad aliam rem, in qua eum sibi inferiorem mansurum esse sperat: aenigma proponit. Optimum videtur in hoc aenigmate solvendo cum Vossio (qui multus est ad h. l.) et aliis Servium sequi et Philargyrium, qui Asconium Pedianum et Cornificium ex ipso Vergilio audisse referunt, Coelium quendam, decoctorem Mantuanum, omnibus, quae possederat, divenditis, nihil nisi locum, quo sepeliretur, sibi reservasse; idque sepulerum, spatium fere trium ulnarum capiens, designari a Damocta, ut totum aenigma versetur in nomine Coeli s. Caeli (cf. adnott. ad Aen. IX, 151.); Vergilium autem de industria haec scripsisse, ut Grammatici torquerentur, de caelo cogitantes. Quare Ribbeck. Caeli grandi litera scripsit. (Cf. etiam Lachmann. ad Lucr. V, 993. p. 328.). Heynii explicationem, de cuiuslibet loci puteo cogitantis, in quem qui descenderit, tantum caeli prospiciat spatium, quantum puteus pateat, iam verbis quibus in terris repudiari, bene observat Wund. Verba et eris mihi magnus Apollo (quibuscum cf. Ecl. VII, 70. ibique adnott.) iterantur in Anth. Lat. Burm. I, 172, 60. De hoc copulae usu post Imperativum vel Anth. Lat. Burn. 1, 1/2, 60. De noc copulae usu post imperativum ven Coniunctivum aliquid iubentem, ubi significatur, iusso effecto statim et certo aliquid esse eventurum, cf. Cort. ad Lucan. IV, 487. Hand. Tursell. II. p. 485. et Wagn. Qu. Virg. XXXV, 12. p. 562. — 105. De ellipsi Particulae quam post amplius cf. Verg. Geo. IV, 207. Aen. I, 683. Cic. Rosc. Com. 3, 8. Caes. B.G. III, 6. VIII, 4. B. C. III, 99. Sall. Iug. 58, 3. etc. Kritz. ad Sall. Cet. 58, 2. (cf. quos hic landst) Ruddim Inst. II. p. 108. et Hand. ad Sall. Cat. 56, 2. (et quos hic laudat) Ruddim. Inst. II. p. 106. et Hand. Turs. I. p. 228 sqq., qui eiusmodi locos, qualis hic est, ita distingui iubet: \*bris pateat caeli spatium, non amplius, ulnas. — 106. Hyacinthum (s. vaccinium: Nascantur flores' et Phyllida solus habeto.

### PALAEMON.

Non nostrum inter vos tantas conponere lites. Et vitula tu dignus et hic. — Et quisquis amores Haud metuet dulcis, haud experietur amaros.

110

vid. supra ad Ecl. II, 18.) intelligit (cf. γραπιὰ ὑάκινθος Theocr. X, 28.), in cuius foliis veteres literas AI inscriptas legere sibi videbantur, quas aut ita interpretabantur, ut Interiectione Aī, Aī, heu! heu! lamentationes Apolinis, Hyacinthum sibi ereptum complorantis, notarentur, aut ut Atavros s. Aiscis nomen (quod apud Sophoclem Ai. 446. sqq. et ipsum ab aī, aī derivatur) expressum esset. Nam ex Aiacis quoque Telamonii sanguine hunc forem progerminasse fabulabantur. Alii in illis foliis literam Y conspicere et Hyacinthi nomen significari putabant. Cf. omnino Ovid. Met. XIII, 389. cum X, 206. Aenigma explicandum proponens, de industria ambigue loquitur Menalcas. Per nomina regum enim non minus ad Aiacem, ducem sive (ex Homerica sermonis consuetudine) regem Graecorum, quam ad Hyacinthum, Oebali aut Amyclae (vid. ad v. 63.), regis Lacedaemoniorum, filium, alludi potest. — De constructione inscripti nomina, i. e. nomina inscripta habentes, cf. adnott. ad Ecl. I, 54. — 107. et Phyllida solus habeto, quam uterque amicam sibi vindicaverat v. 76. sqq. Damoetas autem cum Iolla simul possidere cupierat, dum Menalcas potius eam a se solo haberi inctaverat. Cf. adnott. ad v. 76. et 78. — 108. Non nostrum. Durior hic est verbi substantivi ellipsis, quod in eiusmodi formulis, ut meum est, acquam est, multum est, longum est etc. raro omittitur. Cf. Wagn. Qu. Verg. XV. 5. p. 439. Eleg. ad Messal. 55. Non nostrum est, inquam, tantas attingere laudes et Anth. Lat. Burm. V, 143°, 3. Non nostrum, fateor, tantas discernere voces. — 109. Locus difficillimus et impeditissimus, in quo explicando multum desudarunt viri docti. Prima varba Et nitula thum, Oebali aut Amyclae (vid. ad v. 63.), regis Lacedaemoniorum, filium, in quo explicando multum desudarunt viri docti. Prima verba Et vitula tu dignus et hic nihil habent offensionis, ut Heynio visum est, qui censet, non utrumque vitula, sed alterum poculo remunerandum esse; nam etiam Menalcas ad vitulam ponendam paratus erat (cf. v. 49. ibique adnott.). Quare ne opus quidem, ut cum Vossio locum sic capiamus: Tu, Menalca, cui ad alterius strophas respondenti cum maioribus difficultatibus conflictandum erat, utique dignus es vitula; sed etiam Damoetas tanta inveniendi arte cecinit, ut qui, pocula quidem tua non accipiens, vitulam tamen suam retineat sit dignus. Sequentia autem, quae Codd. sic exhibent: Aut metuet al. metuat) dulces, aut experietur (al. experiatur) amaros et quae, ut supra et v. 78. vidimus, repetuntur in Anth. Lat. Burm., iure torserunt interpretes. Et Wiedeburg. quidem Etwas zur Aufklärung einiger Stellen in Virgits Schäfergedichten. Helmst. 1778. p. 16. quisquis ad ipsos pueros refert atque (ut multi alii) pro quisque dictum putat, ut loci sententia haec sit: illis privati amaritudinem experiemini." Sed numquam in enuntiati alicuius principio veteres Pron. relat. quisquis usi sunt pro quisque, et quos, ut hune usum comprobent, locos afferunt Forcell. in Lexico, Manut. ad Cic. Ep. ad Div. VI, 1. Voss. in Deutsches Museum 1786, 1, p. 24, et Doering. ad Catull. XLVIII, 28., ii omnes sunt alius generis, utpote in quibus quisquis aut Pronominibus vel Particulis relativis (quicunque, qui — ubi, ut), pass aut Pronomini poss. suus ita subiiciatur, ut pro quisque positum videri possit. (Cf. Wagn. ad h l. et in Philol. Supplem. I, 3. (a. 1859.) p. 365 aq.) Quare etiam Vossii ratio (cf. Deutsch. Mus. l. l. p. 18.), qui ita exhibet hos versus: "At quisquis amores Aut metuat dulces, aut experietur amoros," et Bothii explicatio reiicienda, qui in Virgilio Virgiliano p. 7. haec cripsit: "Palaemon -- dicit opus esse, ut quisque amori dulci diffidat, nisi amarum eun experiri velit. Simplex oratio, simplex homo; futura posita pro imperativis." (Cf. etiam Annal. Heidelb. 1824. fasc. III. p. 292.) Doerme, in Programm, ad Ecl. L. 13. land, sic scribendum censet: ita quisring, in Programm, ad Ecl. I, 13. laud, sic scribendum censet: ita quisquis amores Aut metuat dulces, aut experiatur amaros; hac subiecta explicatione: "Vos ambo digni estis posito pignore; utinam ita, eadem suaClaudite iam rivos, pueri; sat prata biberunt.

vitate, quivis alius aut metum et sollicitudinem in amore felice etc. (cf. v. 74.), aut amaritiem et curas in amore infelice (cf. v. 80.) canendo exprimat." Spohn. relectam iam ab Heynio et Vossio retractat explicationem: "Digni estis praemio; dignus hic, dignus alter; dignus, quicunque iam sapit et abstinet ab amore, aut alieno edoctus dolore, aut suo, aliquando resipiscens." Iahn. cum Servio sic interpretatur: "Summo praemio digni estis et tu, et ille, et omnis, qui amoris aut dulcedinem aut amaritudinem carmine celebrabit." Sed quam mira haec sit circumlocutio (metuere dulces amores, experiri amaros pro: canere dulcedinem et amaritudinem amoris), quisque videt; ad quam excusandam non sufficient, quae lahn. in edit. II. adiunxit: "Eam vero amoris experientiam ad solum cantum referri, ex ipsis verbis per se non sequitur, sed ex cantantium conditione et totius carminis ratione colligitur. Quid? quod vel probata hac explicatione mira tamen restat sententia: praemio dignus est, quisquis amorem canit aut dulcem aut amarum: cum profecto hic non sufficiat, ut omnino canat aliquis, sed quaeratur, quomodo canat. Quare nisi versus iusto sensu destitutos (nam etiam, quae Naegelsbach. Lat. Styl. ed. II. p. 451. profert, ut vulg. lectionem defendat, non sufficiunt, multo minus autem quisquam probabit miram Ameisii Spic. p. 8. explicationem, quam repetere me pudet: cf. etiam Ribbeck. ad h. l. et Gebauer de poët. I. p. 25.) tamquam spurios plane reiicere velimus (id quod Heyn. suasit atque etiam Bryce probare videtur hos versus uncis includens) et ita carmen apta clausula privare, quod iam Arus. Messii auctoritas dissuadet, qui p. 232. priora v. 109. verba affert, ad coniecturam confugiendum esse videtur; et Wagn. quidem sane lenissima mutatione facta pro priore aut scripsit haut, cum haec negandi Particula in ipso Med. saepissime dempta adspiratione legatur; praeterea autem ita singula distinxit: - - et hic. Et quisquis amores Haut metuet, dulces aut experietur amaros, ut sententia haec sit: Quicunque amores non metuit, i. e. non fugit, non spernit, is eos aut dulces experietur, aut amaros, i. e. paratus esse debet, ut aut dulces experiatur, aut amaros; ideoque haec verba cum antecedentibus non arcte cohaereant, sed novam sententiam constituant, in qua verba haut metuet gravius pronuntianda sint, non quisquis aut amores. Ordinem vero verborum paullo impeditiorem dulces aut experietur amaros Wagn. excusare studet similium locorum comparatione, ut Geo. II, 447. Ne quis autem haereat in Particala aut semel posita pro aut — aut, adnotat, alteram Particulam haud raro omitti, v. c. apud Prop. II, S, S. Vinceris, aut vincis; haec in amore rota est. (Cf. tamen Hand in Tursell. I. p. 535 sqq.) Equidem nunc praceero Wagneri coniecturae aliam similem, quam protulit Graser. in Ephem. lit. Halens. a. 1835. m. Oct. ch. 185. p. 256.: Et quisquis amores Haut metuet dulces, haut experietur amaros, qua non solum vitatur impeditior illa verborum collocatio, sed etiam sententia efficitur longe melior, haec nimirum: Qui non metuit dulcem amorem, i. e. non timidus est in amore, sed audacter puellam amatam aggreditur, is amorem non sentiet amarum, sed felici amore fruetur. Eadem fere ratione Ribbeck. con-iecit Et quisquis amores Haut tennet dulces, haut experietur amaros, quam coniecturam etiam, a Gebauero l. l. Graserianae praelatam, ego quoque cum Ladew. recepissem, nisi illa Codd. lectioni magis responderet. Ceterum de scribendi ratione haut, vid. Wagn. Orth. Verg. p. 423. et Ribbeckii Proleg. p. 397. Cum his coniecturis comparatae iacent profecto Ebertiana, quam, a Wakef. iam receptam, huius immemor tamquam suam repetit Peerlk. l. l.: et quisquis amaros aut metuet, dulces aut experietur amores. et temeraria Kalmusii (Exerc. crit. p. 5. sqq. multa de h. l. disputantis) et quisque canendo Haut metuat dulces magnosque exponere amores. Ceterum non praetermittenda est similitudo soni in vocc. amores, amaros, de qua re vid. adnott. ad Ecl. VII, 5. et VIII, 79. — 111. Claudite iam rivos. Palaemon qui existimandus est exisse servis imperatum, ut rivos seu canales ad irriganda prata aperirent, (nam secundum Digest. XIIII, 21, 1. 2., quem locum Coningtoni debeo, Rivus est locus per longitudinem depressus, quo aqua decurrat) nunc, finito certamine, cuius arbiter advocatus erat, ad servos suos iterum conversus rivos

rursus claudi iubet. Videtur poëta respexisse Catullum LXI, 231. Claudite ostia, virgines: Lusimus satis. Cf. Calpurn. II, 96. primum reclude canalem Et sine iam dudum sitientes irriget hortos, praeterea autem Geo. I, 106. et 269. — biberunt. Cf. not. ad Ecl. X, 13.

## ECLOGA IV. POLLIO.

# ARGUMENTUM.

Inter Sibyllina oracula fuit unum, quod congruebat cum Academicorum et Stoicorum dogmate de anno mundi (cf. adnot. ad v. 5.), canens scilicet, decem mensibus saecularibus exactis hunc annum denuo exorsurum esse (cf. Censorin. c. 17. Plut. in Sulla c. 7. et Serv. ad Ecl. IX, 47.). Iam vero cum primo horum mensium Saturno regnante aureum saeculum homines beasset, in Italia obtinebat opinio, hanc auream aetatem mox esse redituram, eamque stella illa crinita, quae a. 710. p. U. C. s. 44. a. Chr. n. apparuit (cf. Ecl. IX.), magis etiam confirmaverat. Pronuntiabant igitur araspices, Iulii Caesaris morte nonum mensem saecularem et Dianae regnum finitum esse et decimum, Apolline regnante, iam incepisse. (Cf. Augustus in l. II. de memoria vitae suae ap. Serv. ad Ecl. IX. 47.) Cum autem spatium horum mensium saecularium non esset certis terminis circumscriptum. Romani, diuturnis bellorum civilium malis, imprimis bello Perusino auctumno a. 713. exorto atque insuper fame atrocissima, intercluso a Sexto Pompeio et L. Dom. Ahenobarbo omni commeatu, quam maxime afficti illo tempore, quo haec Ecloga conscripta est (auctumno a. 714.; cf. v. 11. et 12.) nihil magis in votis habuerunt, quam ut hic decimus mensis saecularis quam primum finiretur et cum novo anno mundi aurea aetas reverteretur. Iam auctumnus a. 714. attulerat foedus Brundisinum, quo, restituta inter Antonium et Octavianum concordia, Italiae miseriae ad finem adductae videbantur, quare Vergilius in illo foedere decimi mensis saec. Quod vero Antonius ad componendam illam pacem Asinium Pollionem adhibuerat\*), Italia huius potissimum opera miseriis suis liberata videbatur, et cum idem vir meritissimus eiusdem anni Septembri m. exeunte aut ineunte Octobri Consulatum iniisset (quem quominus legitimo tempore ingrederetur, turbis publicis impeditus fuerat), Vergilius hac Ecloga non solum ei gratulatur hunc Consulatum, sed eum etiam tamquam auspicem et ducem novae setatis aureae praedicat; cum autem eodem fere tempore, quo Consulatum miit, Pollio filio nato auctus esset, \*\*) non mirum videri potest, poëtam in eo quasi signum aliquod novae rerum conditionis adspicere ideoque hanc spem cum eo succrescente quasi gradatim ad maiorem felicitatem processuri eoque Malto summum eins fastigium assecuturi essent. Ita igitur omnia, quae de nascente puero poëta canit ad illum Asinium Gallum, Pollionis filium, referenda videntur, imprimis cum etiam Asconius Pedianus (sine dubio in libro de Vergilii obtrectatoribus) ab illo Asinio se audisse retulerit, hanc Eclogam in honorem suum esse factam (Serv. ad Ecl. IV, 11.) pariterque Macrob, Sat. III, 7. de eodem Pollionis filio eam agere asseveret.

Nihilominus alii, quibus nuper se adiunxit Kalmus. Exerc. crit. p. 9., petius de Marco Marcello cogitant, quo tune Octavia, Antonio in matrimonium tradita, ex priore coniuge Caio Marcello gravida fuerit (coll. Dione

<sup>\*)</sup> Qui agro Veneto relicto, quem cum VII legionibus diu retinuerat in potestate Antonii, cum hoc et Dom. Ahenobarbo Brundasium venit ibique cum Maecenate foedus

Brundusinam composuit.

\*\*) De hoc C. Asinio Gallo Salonisno (cf. Gruteri Thes. p. 196, 1 sqq. Mommsen Cerp. Inser. Lat. I. p. 179. Serv. ad huius Eel. init. Acro ad Hor. Od. II, 1, 16.) vide intermital Teuffel. in Pauly Realencycl. I. (ed. II,) p. 1865 sq. et Drumann. II. p. 12 sq.

Cass. XLVIII, 61.), alii autem de exspectato Octaviani et Scriboniae filio.\*) Heynius vero (in Argum. suo compluries errans atque iam satis refutatus a Vossio et Spohnio) hoc carmen non refert ad certum aliquem puerum, sed omnino ad eum, qui primus in novi saeculi auspiciis erat nasciturus, collato vaticinio illo de rege sive heroë nascituro, quod sub Augusto et postea iterum sub Nerone increbruerit (Suet. Aug. 94. et Vesp. 4.\*\*) Denique non mirum videri potest, Theologos christianos (ut Augustinum Ep. 155. et Lactantium Inst. VII, 24, 9. 10.) atque etiam Constantinum M. (in Or. ad Sanctorum coetum Eusebii libris de vita Constantini adiuncta c. 19 sqq.) in hac Ecloga invenisse vaticinium de Jesu Christo et totius mundi permutatione religione christiana effecta; magis mireris, eandem opinionem etiam a Wernsdorfio (Poët. Lat. min. T. IV. p. 767.) esse probatam atque adeo nuperrime a Renanio (Rénan Vie de Jésus. Berl. 1863. ch. 1. p. 12. et ch. 4. p. 34 sq.) et Michaëli in Progr. Gymn. Zittav. ("Praestantissimum Romanorum oraculum. Brevissima de Virg. Ecl. IV. expositio." Zitt. 1864.) repetitam.

Ceterum magnam huius Eclogae partem imitatione expressit Calpurnius Ecl. I, 36 sqq.

\*\*) Qua opinione deceptus adeo patrias virtutes v. 17. commemoratas refert ad deum aliquem, cuius filius heros ille Θεογεννής sumendus esset.

Sicelides Musae, paullo maiora canamus! Non omnis arbusta iuvant humilesque myricae; Si canimus silvas, silvae sint Consule dignae.

<sup>\*)</sup> Sed absonum est cogitare de puero nondum nato et fortasse ne nascituro quidem, imprimis cum apertum sit, poëtam loqui de puero vere iam nato (cf. adnot. ad v. 8.) et mirum esset, Politoni dedicari carmen in laudem filli allus patris scriptum. Octaviane autem tune non fillum, sed demum a. 715. luliam fillam natam esse scimus.

<sup>1</sup> sqq. Poëta pronuntiat, se maiora canturum, quam quae reliquis carminibus bucolicis soleat, cum hoc carmen Pollioni Consuli dedicet. — Sicelides Musae, Movāai Σικελίδες, pastoricii carminis praesides, Theocriteae omninoque bucolicae. Nam Siciliae, Theocriti patriae, carminis bucolici origo adscribitur. Heyn. confert Σικελον μέλος Bionis Id. VII, 1. et Σικελικάς Motāas Moschi Id. III, 8., quem sic scribentem Αυχετε, Σικελικά - Μοίσαι Verg. hic imitatur. (Cf. etiam Ecl. VI, 1. Syracosius versus.) Sicelis autem, quae proprie est Substantivi forma (cf. Ovid. Her. XV, 52. Sicelis esse volo), pro Sicula non nisi apud poëtas legitur, v. c. Ovid, Her. XV, 51. puellae Sicelides, Mctam. V, 412. Sicelides Nymphae, et ecodem modo cum altero Substantivo per appositionem coniungitur, quo Aen. V, 37. et VIII, 368. Libystis ursa, apud Ovid. Met. XIII, 412. Dardanides matres, ibid. I, 369. Cephisides undae, Heroid. II, 6. Sithonis unda, XV, 154. Daulias ales et similia. Cf. Ruddim. Inst. II. p. 4. et adnott. ad Ecl. VIII, 13. et Aen. I, 21. — 2. Arbusta, myricae, silvue bucolicum carminum genus exprimunt. Myrica, μυρίχη, i. q. tamarix, (tamaricum apud Scrib. Larg. 128., tamariscus apud Pallad. in Novembr. 8. in.) Tamarix Gallica Linn., arbor satis nota, in regionibus australibus ad ripas fluminum paludumque crescens et fructum ferens gallae simillimum, quae etiam Ecl. VI, 10. VIII, 54. et X, 13. commemoratur. Cf. Diosc. I, 116. Theoph. h. pl. I, 16. Plin. XIII, 21, 37. XVI, 21, 33. XXIV, 9, 41. etc. Schreber. ad Theoer. 1, 13. Sprengel. ad Diosc. 1. l. et Billerb. Flor. class. p. 83 sq. Ut hic Asmiles, sic Ovidio Met. X, 97. tenues dicuntur. — 3. Silvae sint Consule dignae, respondeat hoc carmen bucolicum dignitati Pollionis Cos. Noli autem cum Vossio et Doeringio in Prog. aliquoties laud. humile et tenue genus bucolici carminis per arbusta et myricas, per silvas autem altas et proceras elatum et grandius intelligere; immo sensus hic est: Non onnes iuvat hoc bucolici carminis genus (arbusta et myricae,), et si nihilominus tal

Ultima Cymaei venit iam carminis actas; Magnus ab integro saeclorum nascitur ordo. Iam redit et Virgo, redeunt Saturnia regna;

dignum et supra vulgarem modum elatum. Calpurn. Ecl. IV, 77. hunc ver-4. Ultima Cymaei carminis aetas, decima illa s. aurea aetas, quam raculum aliquod Sibyllae Cumanae (de qua vid. adnott. ad Aen. VI, 10.) adventuram promiserat (cf. Argum. praemissum.). Recte enim Heyn. docet, Cumaeum carmen ut de Hesiodeo, a Dio, eius patre, Cuma oriundo (vid. O. et D. v. 636. sq.) secundum Valer. Probum intelligamus (cum Fabricio Bibl. Gr. I, 30. 14. et Graevio Lectt. Hesiod. c. 5.) non licere, cum ab illo revolventibus se ac redituris aetatibus melioribus nihil commemoratum sit. Ceterum cum Wagn. (Vol. V. et in min. edit.) Cymaei scripsimus pro vulg. Cumaei. Scilicet urbs ab initio dicebatur Κύμη, post Κοῦμαι, Cumae (vid. liber meus Handb. d. alt. Geogr. III. p. 731.); ab illa forma deducitur Adj. Κυμαίος, Cymaeus (quod apud Verg. Med. praebet Aen. III, 441. et VI, 98.), ab hac Cumanus, non Cumaeus. Cf. Drak. ad Liv. XXXVIII, 39. et ad Sil. It. VIII, 533. et Wagn. Orth. Verg. p. 484. Ladew. tamen et Ribbeck. Cumaei ediderunt, cum Rom. praebeat Cumei (cf. Ribbeck. Proleg. p. 453.). Haupt antem et Conington (qui multus est in h. l.) Wagnero adsentiunter. — 5. Mannus.-orda. Agitur de magno illo Astro-additional description. mihique adsentiuntur. - 5. Magnus -- ordo. Agitur de magno illo Astrologorum anno mundano s. plurium millium annorum complexu, qui, ut Ciceronis N. D. II, 20, 51. verbis utar, tum efficitur, cum solis et lunae et quinque errantium ad eandem inter se comparationem confectis omnium patris est facta conversio, i. e. cum sidera omnia in ortus suos redeunt et omnium rerum fit ἀναχύχλωσις et ἀποχανάστασις. Cf. Macrob. Somnium Scipionis II, 17. Haec enim opinio, inter Graecos a Platonicis maxime et Stoicis philosophis exculta, etiam apud Romanos obtinebat, et in libris quidem Sibyllinis hic magnus annus in decem menses (i. e. saecula, vel potius plurium sacculorum series) incertae longitudinis descriptus erat, quorum quisque insignibus portentis indicari et sui dei imperio regi credebatur. (Cf. Censor, de die nat. c. 17. et 18. et infra ad v. 10. adnott.) Poëta igitur, hae opinione usus, mox novum annum mundanum exorsurum et cum eo saream aetatem redituram pronuntiat, eiusque initium confert cum pueri, quem canit, i. e. filii Pollionis, natalibus, progressum et incrementum cum cundem pueritia (v. 18—25.) et adolescentia (v. 26—36.), summum denique insdem pueritia (v. 18—25.) et adolescentia (v. 26—36.), summum denique fastigium et plenam felicitatem cum eius virili aetate (v. 37—45.). Vide manino Arguna. huius Eclogae. — ab integro nascitur, incipit rursus ab initio; iterum procedent saecula, quae iam olim fuerunt. Ab integro ut alibi de integro et ex integro) legitur etiam apud Cic. Verr. I, 56, 147. Ct. Hand. Turs. I. p. 24. De insolentiore autem in thesi productione integro ef. Lucr. I, 926. Hor. Sat. II, 2, 113. Schneid. Gramm. Lat. I, 2. p. 17 sq. Grotef. Gr. Lat. II. §. 9. (p. 10. ed. IV.) alii. — 6. Iam redit, as i decima illa aetas iam exacta esset. Poëtae laetabundi animo tempus mor inturum se offert tamquam praesens. Virgo, Δίνη, s. Iustitia, etiam Ergone appellata, Iovis et Themidis filia, una trium Horarum, quae aurea mandi aetate inter homines vixit in terra, sed ferreo hominum genere orto bella ciente in coelum avolavit, ubi Astraeae s. Virginis nomine interidera orbis signiferi recepta est. Cf. Hesiod. Th. 902. eiusd. O. et D. 200. et 256. Hygin. Astron. II, 25. Arat. Phaen. 96. sqq. Verg. Geo. I, 33. (ubi vid. adnott.) II, 474. Ovid. Met. I, 149. Fast. I, 249 sq. Iuven. VI, 19. Sen. Octav. 397 sqq. 422 sqq. — Saturnia regna. Ex antiquis enim Itabrum fabulis aurea illa aetate Saturnus Italiam rexit eiusque incolas gubernatione sna beavit, quare omnis terra etiam Saturnia vocabatur, Saturnalinatione sua beavit, quare omnis terra etiam Saturnia vocabatur, Saturnalibusque sollemniter celebratis felicium illorum temporum memoria quotannis reolebatur. Cf. Geo. I, 125 sqq. II, 536 sqq. Acn. VIII, 319 sqq. Tibull. I, 3, 35. Ovid. Am. III, 8, 35. Fast. I, 235 sqq. etc. — Wagn. pro Semicolo, quod vulgo post Virgo apparet, recte posuit Comma, cum hic Verbum repetitum vim habeat repetendae copulae: et Virgo et Saturnia regna redeunt. Amant autem imprimis poëtae hoc vividius dicendi genus. Sic apud Verg.

Iam nova progenies caelo demittitur alto. Tu modo nascenti puero, quo ferrea primum Desinet ac toto surget gens aurea mundo, Casta fave Lucina: tuus iam regnat Apollo.

10

ut in nostro loco, Verbum repetitur v. c. Ecl. IV, 24. X, 19 sq. Aen. I, 709. VII, 75. 327. 516. VIII, 91. X, 429.; Adiectivum: Ecl. IV, 6. IX, 103. Geo. II, 294 sq. Aen. I, 222. IV, 169. VIII, 649. 718. X, 568. 708. XII, 549.; Adverbium: Ecl. VIII, 23. IX, 23. 40. Aen. IX, 127. X, 756.; Praepositiones et aliae Particulae: Aen. II, 358. 364. 527. 664. IX, 557. X, 313. XI, 497. 696. XII, 293. 682. etc. Ceterum hunc locum respexit Calpurn. Ecl. I, 64. Saturni referet Latialia regna. — 7. nova progenies, novum hominum genus, quod succedat, nascitur, h. e. meliores et iustiores. Eadem mox v. 9. gens aurea. — caelo demittitur, divinitus, deorum beneficio nascitur. Sie apud Graecos 3-663-v yevvässu. Potest conferri Cie. Manil. 14, 41. Cn. Pompeium sicut aliquem de caelo delapsum intuentur; idem ad Qu. fr. I, 1, 2. Nam Graeci sic te ita viventem intuebuntur, ut quendam ex annalium memoria, aut etiam de caelo divinum hominem esse in provinciam delapsum putent, et similes loci. Caelo autem pro coelo nunc scripsimus Cod. Med. et recentissimos editores secuti. Cf. Wagn. Orth. Verg. p. 419. et Ribbeck. Proleg. p. 393. — 8. nascenti puero, (fallo, Asinii Pollionis filio. (Cf. Argum. et Ribbeck. Proleg. p. 9.) Nascens autem vocatur, qui hoc ipso tempore nascitur vel recens natus est (cf. Geo. III, 389. I, 441. Hor. Od. III, 23, 2. et loci, ubi translate de rebus modo ortis dicitur, ut Cic. Cat. I, 12, 30. id. Brut. 7, 27. Hor. Sat. II, 4.30.); de eo vero. cuius partus adhuc exspectatur. veteres usuroant nascent dem mox v. 9. gens aurea. — caelo demittitur, divinitus, deorum bene-4, 30.); de eo vero, cuius partus adhuc exspectatur, veteres usurpant nascen-1, 30.); de eo vero, cuius partus adnuc exspectatur, veteres usurpant nascendus vel nasciturus. — quo, cuius ortu. — 9. surget, procedet, ortum et initium habebit. Ut Geo. I, 161. nec potuere seri nec surgere messes et similia. — gens aurea. aurea aetate (vid. supra) vivens. Cf. Cic. N. D. II, 63, 159. ab illo aureo genere, ut poëtae loquuntur. Hesiod. Εργ. 109. χρύσεον γένος μερόπων ἀνθρώπων. Theocr. XII, 15. χρύσειοι ἄνδρες. Quare etiam Geo. II, 538. aureus Saturnus. Cf. v. 6. — mundo. Ita mundus, ut nostrum Welt, haud raro de orbe terrarum et hominum genere dicitur, v. c. Hor. Od. III, 3, 53. Ovid. Tr. IV, 4, 83. Lucan. I, 160. V, 469. Sil. III. 611. uhi vid. Drakenb.: quare etiam eodem sensu Dii et mundus. Ital. III, 611., ubi vid. Drakenb.; quare etiam eodem sensu Dis et massalus sibi opponuntur: Sen. Herc. Oet. 541. Claud. in Rufin. I, 87. Saepe etiam de Romano imperio usurpatur, quod Romanorum arrogantia orbem terrarum vocare non verebatur. Cf. Weber. ad. Lucan. T. II. p. 578., qui landat Lucan. IV, 393. V, 329. VI, 6.— 10. Lucina. Ellelovia, parturientium des, quae modo cum Iunone, modo (ut hic) cum Diana confunditur, cuiusque nomen vel a luce, in quam producit homines (Donat. ad Ter. Andr. III, 2, 15. Festus v. Supercilia p. 142 ed. Lindem. cf. Dion. Hal. Ant. IV, 12.
"Ποα φωση όφος), vel a luco, in quo antiquitus Romae colebatur (Plin. XVI, 44, 95. Ovid. Fast. II, 449.) deducitur. Cf. Catull. XXXIV, 13 sqq. ibique interpp. Ovid. Fast. II, 449 sq. Brisson. de formulis I. p. 59. et Boettigeri Ilithyia. Vimar. 1799. — fave recens nato. Nam Lucina non solum adiuvabat parturientes. sed tuebatur etiam recens natos. Cf. Hor. Carm. saec. 14—17. Ilithyia, tuere matres, — diva, producas subolem. — tuus—Apollo, i. e. frater tuus; nam Diana Lucina cogitatur, de qua cf. Hor. Od. III, 22, 1 sqq. ibique Orell., Apollo autem pro Phoebo, Sole positus. — iam regnat. Ultimum saeculum significat, quod Sibylia Solie s. Apollinis) esse memoravit. (Cf. Nigid. ap. Serv. ad h. l.) Quatuor enim, quae vulgo statuuntur, mundi aetates, auream (sub Saturno), argenteam, aeneam et ferream (sub Iove; aut secundam modo sub Iove, tertiam Neptuno, quartam Plutone regnante,) Sibylla in decem saecula videtur divisisse, its quidem ut decimo, i. e. sub finem aetatis ferreae, Solem (s. Apollinem) regnaturum, et post eius regnum auream aetatem sub Saturni imperio denuo exorsuram praediceret. Cf. Vossii ad v. 5 sqq. et 8 sqq. disputatio. Vulgo hunc locum de Octaviano Augusto interpretantur, quem sane et ipsum Apollinem vocatum et Apollinis filium habitum esse constat (cf. Dio Cass. XI.V., 1. Suet. Octav. 94. ab Heynio laud.); quare etiam in numTeque adeo decus hoc aevi, te Consule, inibit, Pollio et incipient magni procedere menses; Te duce, si qua manent sceleris vestigia nostri, Inrita perpetua solvent formidine terras. Ille deum vitam accipiet divisque videbit

15

mis Octaviani Apollo s. Sol apparet. Recte tamen Heyn, adnotat, eo tempore, quo haec Ecloga scripta sit, honores illos in Caesarem nondum fuisse collatos. Cf. etiam Wagneri not. ad v. 13. — 11. Ab hoc ipso anno consulatus tui procedet novum saeculum aureum, quod decus hoc aevi, aerum ceteris omnibus praestantius, vocatur. Aevi decus hinc repetitur in Wernsd. Poët. L. min. IV. 220, 10. — Adea secundum Wagn. Qu. Virg. XXVI., ut alibi iam adeo, nunc adeo (cf. adnott. ad Aen, II, 567.), hic vel sine eiusmodi Adverbio de tempore dictum; rectius vero Hand. Turs. I. p. 145. hanc locum iis adnumerat, ubi adeo (eodem fere sensu, quo autem) Pronominibus personalibus additur, quando oratio ab alia persona ad aliam transit et in cam maxime animum convertit; v. c. Geo. I, 24. Cir. 198. Ennii Med. fr. 14. Plaut. Rud. III, 4, 25. etc. — inibit absolute positum videtur pro: exordium habebit, incipiet; ut alibi certe Participium huius Verbi haud raro usurpatur: ineunte anno, mense, iniens actas etc., et Geo. 1, 62. (ubi vid. adnott.) verbum ingredi. Consentit mecum Conington; Ladew.

Latem (qui etiam cf. in Progr. suo p. 9.) ineundi verbum non nisi Part.

Praes. intransitive usurpari contendens rectius fortasse, decus pro Accus.

habet et Subiectum (scil. nascens puer) ex connexu suppleri iubet (ut Aen.

VII., 243. VIII., 271. alibi.). Ceterum Peerlk. p. 16. coni. Tuque - - ini
Latem (qui etiam cf. in Progr. suo puer) ex connexu suppleri iubet (ut Aen.

VII., 243. VIII., 271. alibi.). Ceterum Peerlk. p. 16. coni. Tuque - - ini
Latem (qui etiam cf. in puer la libi.) sententia, qui pro Pollio

Latem (qui etiam coniciens orbis, hace ad Augusti potius Consulatum anno 25. ante Christum natum refert, quo Iulia Marcello nupserit. (Cf. quae contra eum disputat Ribbeck. Proleg. p. 11 sq. et Diss. mea de Verg. vita etc. nota 19.) — magni menses, illustres, memorabiles, utpote saeculi aurei; quae explicatio sola convenit praegressis decus hoc aevi. Voss. proprie maznos, i. e. longos, nostris maiores, dictos accipit. Cogitat enim de magno illo asso mundano (vid. supra ad v. 5.). — procedere, i. q. oriri. Cf. Eel. VI. 86. IX, 47. ibique adnott. — 13. Te duce, auspice, a tuo inde consulatu, expiabitur omne scelus, quo contaminatum est hominum genus: cilicet ut sanctior et castior aetas succedere possit. Sic Heyn. Ceterum iam Voss. sensit, comparata inter se Octaviani ac Pollionis persona, videri posse Vergilium nimis magnifice de Pollione loqui. Cui rei occurrit ita, ut illo tempore Romanos minime existimasse, omnia in unius, Octaviani, potestatem cessura esse, sed pristinam sibi libertatem restitutum iri spe-rasse: quibus Wagn. adiungit, Consulatus dignitatem illis temporibus nondam ita imminutam fuisse, ut postea, Ladew. cum Peerlk, distinctionem loci sie mutavit: -- procedere menses Te duce. Si qua etc. — Sceleris estigia nostri, i. e. reliquiae scelerum et belli civilis, quod nondum Prorsus eastinctum et suppressum erat, cum etiam post Brundusinam pacem seat. Pompeius adhuc maria Italiae infestaret et commeatu Romam intercluderet, donec sequente demum anno (715.) etiam cum eo apud Puteolos par est facta. (Vid. Dio Cass. XLVIII, 36.) Ceterum bella civilia etiam Geo. I, 502. Hor. Od. I, 2, 29. et Epod. VII, 16. tamquam iustae priorum celerum nondum expiatorum poenae proponuntur. — 14. inrita, abolita, mblata, ut apud Tac. Ann. XIII, 14. facinora inrita, Sic autem pro irrita verg. p. 410. et Ribbeck. Proleg. p. 433. Peerlk. p. 17. coni. Obruta. – formedo de summo timore dicitur, ubi animus ingentis alicuius mali cogi-Torm rdo de summo timore dicitur, ubi abinjus ingentis ancinus man cognitione plane pertubatur. (Cf. Doederl. Syn. Vol. II. p. 201, §. 23. et Kritz. de Sall. Iug. 72, 2.); interdum vero etiam de ipsa illa re usurpatur, quae metum et formidinem excitat (cf. Geo. IV, 467. Aen. VII, 607. Sil. Ital. I, 82. Val. Fl. II. 267. Sall. Iug. 23, 1., ubi vid. Kritz., et 66, 1. 2.). — 15. Ille, puer, quem hie Verg. canit, i. e. Asinius Gallus, Pollionis filius. Iahn. (qui etiam in Nov. Annall. phil. et paed. Supplem. Vol. II. p. 639 sq. de

Permixtos heroas et ipse videbitur illis Pacatumque reget patriis virtutibus orbem. At tibi prima, puer, nullo munuscula cultu Errantis hederas passim cum bacchare tellus

h. l. disputavit,) minus recte de Octaviano, divi Caesaris filio, cogitat, cuius commemoratio quomodo quadret ad hunc sententiarum connexum, equidem fateor me non perspicere. Non enim opposita esse his verbis sequentia At tibi prima, puer, quod Iahn. censet, Particulamque at hic non esse alterum alteri opponentis, sed transeuntis ad novam rem (de quo Particulae usu, in carminibus potissimum conspicuo, cf. Hand. Tursell. I. p. 422 sq.), iam Wagn. docuerat, quamquam (quod recte observat Ladew.) hic non tam ad novam rem transit poëta, quam potius post deverticulum ad rem redit. — deum vitam accipiet, aget vitam deorum et versabitur inter deos heroasque; qua de re Heyn. conferri iubet Hesiod. Εργ. 112 sq. ως τε θεοί έζωον, ακηθέα θυμὸν έχοντες, Νόσφιν ἄτερ τε πόνων etc. Ovid. Fast. I, 247. et Catull. LXIV. sub fin. — 16. heroes vocantur, qui ex altero parente Deo, altero homine nati, non solum ob originem divinam, sed magis etiam proautero nomine nati, non solum ob originem divinam, sed magis etiam propter praeclara facinora sua post mortem inter deos relati sunt, ut Hercules, Castor et Pollux, Achilles, Aeneas, Romulus, alii (cf. Lucian. dial. mort. 3. et Serv. ad Aen. I, 196.), iidemque ημίθεοι, semidei appellantur. (Hesiod. "Εργ. 159.) — et ipse videbitur illis, sc. permixtus, h. e. iis admixtus erit. Sic Aratus Phaen. 104. (quem Verg. ante oculos habuit) de Astraea aurea aetate inter homines versata cecinit: οὐθὲ ποτ' ἀρχαίων ἡνήνατο φῦλα γυναιχῶν, Ἀλλ' ἀναμὶξ ἐκάθητο, καὶ ἀθανάτη περ ἐοῦσα. Ceterum de passivo verbi videndi usu vid. adnott. ad Aen. I, 494. — 17. Heynium aut de Marcello. Octavine filio. aut. de exprectate alique Octavine i at Sarikonica flice. cello, Octaviae filio, aut de exspectato aliquo Octaviani et Scriboniae filio cogitantem, Pollionis vero prolem obstinate recusantem hoc versu ad incitas redactum videmus. Omnis autem difficultas evanescit, si per puerum illum Asinium Gallum intelligimus. Sententia haec est: Puer ille, in pacata (per patrem maxime et foedus Brundusinum) civitate ad summos honores evectus, iisdem, quae patrem ornant, virtutibus reget orbem, i. e. Consul factus administrabit imperium Romanum. Cf. adnott. ad v. 9—18. Ameis. Spicil. p. 9. coniungit verba pacatum patriis virtutibus, ut indicetur foedus Brundusinum Pollione suasore et adiutore ictum, de quo sane poëta videtur cogitasse; nihilominus verba patriis virtutibus rectius cum reget coniunguntur. — At. Vid. ad v. 15. — prima munuscula. Herbis et floribus sua sponte nascentibus primum quasi gradum, prima commoda aureae aetatis sensim adventantis describit poëta, quae incidunt in pueritiam Asinii Galli; ut infra v. 28. cum adolescentia eius fruges sponte provenientes et v. 37 sqq. cum virili aetate omnia aureae aetatis bona consummata coniungit. Heyn. suspicatur, Vergilio hic obversatos esse versus Hesiod. Ecov. 130 sqq. — nullo cultu (vid. ad Geo. I, 102.), uti omnia saeculo aureo nascebantur. Cf. Hesiod. l. l. v. 118. καρπὸν δ΄ ἔφερε ζείδωρις ἄρουρα Αὐτομάτη πολλόν τε καὶ ἄψθονον. Heyn. practeres adnotat, eodem sensu Ovid. Met. I, 108. natos sine semine flores dixisse. Ceterum cf. etiam Geo. I, 128. met. 1, 105. natos sine semine flores aluisse. Ceterum ci. etiam Geo. 1, 125. tellus Omnia liberius, nullo poscente, ferebat. — 19. errantes hederas, i. e. huc illuc vagantes, pro natura plantarum luxuriantium, vel, ut cum Cicerone Cat. Mai. 15, 52. loquar, serpentes multiplici lapsu et erratico. Cf. Catull. LXI, 34. (ibique Doering.) Hor. Od. I, 36, 20. et Epod. XV, 5. 6. Ovid. Met. X, 99. Vid. etiam Ecl. VIII, 12. et Gebauer Progr. p. 14., qui comparat Anth. Pal. VI, 154, 4. χισός πολυπλανής. Eadem fere ratione flumina, flammae, capilli quoque soluti ac fluminates, errare dicuntur. Cf. adnott, ad Geo. III 14.— haccharis s. haccaris. βάγνησες et δάγνησες e adnott. ad Geo. III, 14. — baccharis s. baccaris, βάχχαρις et βάχχαρις (cf. adnott. ad Hesych. T. I. p. 680.) describitur a Dioscor. III, 44. (vulgo 51.) et Plin. XXI, 6, 16. Parabatur inde nobile unguentum, cuius apud veteres saepe fit mentio (Athen. XV, 41. p. 690. Lucian. Lexiph. p. 187. Plin. XII, 12, 26. XXI, 6, 16.); et ex Ecl. VII, 27. discimus, herbam fuise habitam, quae fascinum depelleret. Vocabatur etiam narchum rusticum (Plin. l. l.) et "in medicinae usu perpressa" (Plin. XXI, 19, 77.). Quaenam autem sit planta, inter recentiores nondum constat. (Cf. Sprengel. ad Diosc. l. l.)

Mixtaque ridenti colocasia fundet acantho. Ipsae lacte domum referent distenta capellae Ubera, nec magnos metuent armenta leones. Ipsa tibi blandos fundent cunabula flores. Occidet et serpens et fallax herba veneni:

Secundum Billerb, Flor. class. p. 215. eadem est cum Gnaphalio sanguineo Linn. Ceterum formam bacchare cum Wagn. ex Med. (Gud. et duorum Bern.) auctoritate scripsimus. Cf. Wagn. Orth. Verg. p. 418. Ex recentioribus editoribus unus Ribbeck. vulgarem lectionem baccare servavit. — 20. colocasium. Heyn. coll. Schneidero ad Pallad. III, 24, 14. habet plantam illam palustrem in Aegypto nascentem, quam Aegyptii etiam nunc Culcas (vel potius Kulkaas) appellant. Voss. tamen p. 197. censet, hanc non esse colocasiam (s. -- um) veterum, sed Arum Colocasiam Linn., illam vero non diversam esse ab Indorum Nelumbio (Nymphaea Nelumbo Linn.), atque etiam Sprengel. ad Dioscor. II, 128. Arum Colocasiam inde a Plinii temporibus (ex cuius XXI, 15, 51. colligendum videtur, colocasium tum demum in Italia seri cocptum esse) saepissime cum Nelumbio commutatam esse affirmat. Cf. etiam Billerb. I. I. p. 139. et 189. — fundet, magna copia proferet. Cf. Cic. N. D. II, 62, 156. Plin. XVII, 22, 35. XVIII, 10, 21. Eodem modo de hominum et animalium procreatione: Aen. VIII, 139. Geo. I, 13. Plin. VIII, 30, 46. Lucr. V, 821. (ubi vid. Wak.) et 915. - acanthus cum hic colocasio, Aegypti plantae, iungatur, de arbore illa Aegyptia intelligendum, quae Geo. II, 119. commemoratur, ubi vid. adnott. De herba huius nominis diximus ad Ecl. III, 45. — ridens est pulchritudine sua oculos delectans; dicitur ad Ecl. III, 45. — ridens est pulchritudine sua oculos delectans; dicitur mim hoc verbum de omnibus, quae iucundum, hilarem adspectum praebent. Cf. Ecl. VII, 55. Cir. 103. Lucr. II, 502. III, 22. IV, 1125. Hor. Od. IV, 11, 6. Ovid. Met. XV, 284. etc. Gebauer Progr. p. 13. comparat Meleagr. in Anth. Pal. V, 147, 2. τὰ γελῶντα κοίνα, Hom. II. XIX, 362. γέλασσε δὲ πὰσα πιοι χθών, alios. Cf. idem de poët, etc. I. p. 246. — Ceterum auctor carm. im Anth. Lat. Burm. II, 186, 26. hunc locum sic imitatur: Terra ministracit forces et munere verno Herbida supposuit puero fulmenta virescens. — 21. Ipsae, sponte, nullo ducente. Sic αὐταί pro αὐτόματοι ap. Theocr. Id. XI, 12. (Cf. Gebauer I. p. 233.) Cf. infra v. 23. Ecl. VII, 11. Geo. I, 127. II, 10. 251. III, 316. Aen. VII, 492. etc. Wagn. Qu. Virg. XVIII. m. p. 466 sqq. et adnott. ad Ecl. VIII, 106. — Voss., versum sequentem respiciens et Sybilae Erythracae versus graece scriptos, e quibus hos Vergilii sumptos censet he Erythracae versus graece scriptos, e quibus hos Vergilii sumptos censet Lactant. Inst. VII, 24., paullo artificiosius explicat; quia nullus a lupis metus, capellac nemine ducente domum redeant. Cf. potius simillimus Horatii locus Epod. XVI, 49. sqq. — distenta ubera, plena, turgentia. Cf. Lel. VII. 3. IX, 31. Geo. III, 396. Lucret. I, 259. lacteus humor Uberibus conat distentis (unde hie fluxit). Hor. Epod. II, 46. XVI, 50. id. Sat. I, 1, 1, 2 districted lacteus capellage where Projection Projection Projection Projectical Projectical Programment Constitution (unde hie fluxit). 110. Anth. Lat. Burm. I, 147, 9. distentae lacte capellae ubera. Praeivit Theocr. VIII, 42. 69. Cf. Gebauer de poët. I. p. 229. — 22. nec magnos m. a. leones. Praeter Lactantii l. l. cf. Ecl. V, 60. Senec. Herc. Oet. 1056. Iuxtaque impavidum pecus Sedit Marmaricus leo, Nec damae tre-pidant lupos, Et serpens latebras fugit Tunc oblita veneni. Claud. rapt. Pros. II. praef. 25. sqq. Securum blandi leporem fovere Molossi Vicinumque lupo praebuit agna latus. Concordes varia ludunt cum tigride damae, Massulam cervi non timuere iubam. Ceterum ut hic magni leones, sic Acu. VII, 18. magni lupi. — 23. Similes blanditiae dicuntur Anthemio Au-gusto ab Sidon. Apoll. in Pan. 105. sqq. et Serenae a Claudiano laud. Ser. 70. sqq. — Ipsa, nemine serente. Vid. supra ad v. 21. — blandos impri-mis de odore videtur caniendum, quo flores pueri paribus quasi blandienter. The odore videtur capiendum, quo flores pueri naribus quasi blandientur.

C. Lucr. II, 846. (ibique Wakef.) et Prop. IV, (V) 6, 5. ibique Broukh. Quamquam verum est, etiam rebus, quae oculis blandiantur, interdum hoc epithebra adiungi, ut ap. Plin. XXXV, 10, 37 XXXVII, 9, 40, Stat. Silv. III, 5, 56. etc. Possumus igitur hic de utroque sensu cogitare et simpliciter cum Vosiio vertere schmeichelnde Blumen. Omnino autem hie conf. Hom. II. XIV. 347. — 24. Prius, ut omnes recentiores editores, locum ita distinximus, ut cohaererent verba herba veneni Occidet et ratio huius loci eadem

Occidet, Assyrium vulgo nascetur amomum. At simul heroum laudes et facta parentis Iam legere et quae sit poteris cognoscere virtus: Molli paulatim flavescet campus arista, Incultisque rubens pendebit sentibus uva

**2**5

esset, de qua ad v. 6. diximus; si enim cum Vossio post veneni interpungeretur, alienam ab hoc loco gravitatem induci Wagnero credidimus; nunc tamen, Gebauero suasore de poët. I. p. 49., qui strophicam carminis rationem hoc flagitare docet, Vossianam distinctionem secuti sumus. Quod autem ad hanc Verbi repetitionem attinet, cf. infra v. 60 sqq. VI, 20 sqq. 55 sq. et quos Gebauer I. 1. comparat Theocriti locos. Praeterea vide adnott. ad Ecl. I, 74. et X, 54. — herba veneni, i. e. herba venenata, quasi continens venenum; ut Solin. c. 43. poculum veneni, Tibull. III, 5, 34. poculum lactis, id. I, 3, 46. lactis ubera, Verg. Ecl. V. 68. crateres olivi, Aen. III, 67. sanguinis paterae et similia. Eodem modo Graecos dicere constat. Cf. practer Bernhardy Syntax. p. 163 sq. Krüger. ad Xen. Anab. IV, 3, 11. (μάρσιππος ίματίων) et Iacobitz. ad Lucian. Char. c. 13. (ἐν ἀσκοὶ αξματος). Epitheton fallax illustratur loco Geo. II, 152. nec miseros fallemi aconita legentes. Ita enim dicuntur illae herbae, quia facile cum aliis innoxiis confunduntur et una cum iis evelluntur a legentibus. — 25. Amomum, planta nunc tantum in oriente proveniens, ubique nascetur. De amomo cf. not. ad Ecl. III, 89. Optimum in Armenia, vilius in Media et Ponto nascebatur; hic autem Assyrium vocatur ex notissimo poetarum usu, qui terras vicinas inter se permutantes, Assyriam, Mediam, Arabiam, Indiam latiori sensu pro orientalibus regionibus in universum dicere solent; ut Lucan. VIII, 292. Et polus Assyrias alter noctesque diesque Vertit, i. e. Orientem. Cf. Voss. ad h. l. et quae ad Geo. II, 116. adnotavimus. — 26. Sententia est: ubi adoleveris, ita ut iam historias et carmina legere possis (cf. not. ad v. 6.), non solum flores, sed etiam fructus sponte terra proferet. — simul pro simul atque. Vid. ad Aen. XI, 908. — heroum landes sunt facta laude digna, ut κλέα ἀνδοῶν ἡρώων apud Hom. II. IX, 524. XXII, 520. — facta parentis. Heynio, qui parentem falso aut de ipso Octaviano, aut de C. Marcello intelligendum esse putat, amplectanda videtur lectio facta parentum, i. e. maiorum. Sed nihil est mutandum; parens est Polio (vid. ad v. 17.); paucorum autem Codd. (Rom., Gud.) lectio parentum accommodata est antecedenti voc. heroum. — V. 26. significatur poësis et historia, utraque clarorum virorum egregia facinora celebrans et ita certissimam viam virtutis aemulatione illorum assequendae demonstrans. Vulgo de virtute sive sapientia ex philosophorum praeceptis haurienda cogitant; tum vero non quae (i. e. qualis, quanta) sit virtus (scil. heroum et parentis) scribendum fuisse, sed quid sit virtus, iam Wagn. docuit. Accedit, quod homini adolescentulo carminum et historiarum lectio multo magis convenit, quam philosophicarum disquisitionum perscrutatio. — 28—30. Übi puer adoleverit, maior iam terrae cultus et felicitas erit (cf. ad v. 18.); nascentur sponte frumenta, uvae, mel. Heyn. conferri iubet Hor. Epod. XVI, 43. Reddit ubi Cererem tellus inarata quotannis Et imputata floret usque vinea. Adde Geo. I, 127. Ovid. Met. I, 101. sqq. et similes locos. — Quomodo mollis arista intelligenda sit, ambigit Heyn., presciones utrum enitem que oddre in bach sit en entre discrete discrete. nesciens, utrum aristam, quae adhuc in herba sit, an, cum diserte dicatur flavescere, levem, acutis acubus non obsitam, an denique teneram, flexilem significet, (ut alibi mollis acanthus, mollis iuncus et similia dicantur; quae Schirachii p. 494. et Coningtonis est sententia); quibus explicandi rationibus quartam adde, Cerdae probatam, qui, pomism molle comparana, temere maturam aristam cogitat; sed harum omnium interpretationum unice vera est altera, ex qua hace prodit sententia: novo miraculo aristae, quae nunc horrent acutis acubus tamquam vallis obsitae, tunc leves et glabrae erunt. Cf. Voss. et Wagn. ad h. l., qui docet, iam ex Adiectivo in principio versus posito apparere, novum quid poëtam afferre voluisse. Ceterum videtur hunc locum respexisse Colum. X, 311. Sed cum maturis flavebit messis aristis. — 29. Incultis sentibus, ut Hor. Ep. I, 2, 45. incultae silEt durae quercus sudabunt roscida mella. Pauca tamen suberunt priscae vestigia fraudis, Quae temptare Thetim ratibus, quae cingere muris Oppida, quae iubeant telluri infindere sulcos. Alter erit tum Tiphys et altera quae vehat Argo

rae, ubi vid. Obbar. p. 174. — rubens uva, ut apud Catull. XIX, 14.; neque aliter Hor. Epod. II, 20. uva certans purpurae. Cf. etiam Geo. II, 95. Gebauer Progr. p. 9. confert Theocr. I, 46. ex Ahrensii coni. πυρφαίας σταφυλαΐοι. Fortasse hunc locum respexit Calpurn. XI, 48. dependent vitibus uvae. — 30. Vossius temere coniecit Edurae quercus, ut Geo. IV, 145. Eduramque pyram. Vid. etiam not. ad Geo. II, 65. Ceterum durae quercus atis crebro commemorantur. Vid. Ecl. VIII, 52. Ovid. Fast. IV, 400. etc. Sic Aen. VIII, 315. durum robur et Ecl. VI, 28. rigidae quercus. — sudabunt, stillabunt, ut apud Ovid. Met. I, 112. Flavaque de viridi stillabant ilice mella. Cf. Ecl. VIII, 54. Geo. II, 118. et Calpurn. Ecl. VIII, 176. chelcia mella Sudabunt taxi. — Videntur autem antiqui (quod iam Heyn. adnotavit) hoc aetatis aureae bonum duplici modo cogitasse, aut ut mel ab adnotavit) hoc aetatis aureae bonum duplici modo cogitasse, aut ut mel ab apibus in quercubus factum tam copiosum esset, ut in terram deflueret, (cf. Hesiod. "Eoy. 233. Ovid. Am. III, 8, 40. Hor. Od. II, 19, 11. Epod. XVI, 47. Lucil. Actn. 13. Tibull. I, 3, 45. et Claud. in Ruf. I, 383.); aut t folia ilignea mel eliquarent et sudarent pro glutine, (cf. Ovid. Met. 1. 1. Geo. 1. 131. mellaque decussit foliis, de Ioris actate, et Senec. Ep. 84. Quibusdam placet, non faciendi mellis scientiam apilus esse, sed colligendi.) Roscida mella igitur sunt quae roris more in foliis guttatim se colligunt. Cum autem folia arborum quarundam orientalium exsudent eiusmodi succum, non mirum videri potest, veterrimos Graecos et Romanos mel habuisse pro rore ex aethere delapso. Cf. Geo. IV, 1. Plin. H. N. XI, 12, 12. Schol. Nicandri Alexiph. 148. Bach. ad Ovid. Met. l. l. — 31. "vestigia fraudis. sceleris, προτέρας άτης, ut v. 13. sceleris vestigia nostri, h. e. mala et vitia nonnulla, quae cum summa felicium temporum simplicitate et innocentia non satis conveniunt; ut navigatio, urbium munitio, aratio; quae cum adulta pueri aetate cessabunt. v. 37." Heyn. — 32. temptare vid. ad Ecl. I, 49.) Thetim, i. e. mare adire, adiuncta tamen periculorum notione, quibus navigantes sunt obnoxii. Sic Geo. III, 8. viam, Aen. II, 38. latebras, IV, 293. et IX, 67. aditus, ib, XI, 912. proclia, Tibull. I, 2, 17. nova limina, Claud. I, 135. Istrum, Tac. Germ. 34. Occanum temptare. Cf. Wunderl. ad Tibulli I. l. Burm. ad Val. Fl. I, 197. et 529. Mitscherl. ct Orell. ad Hor. Od. I, 28, 5. Eodem fere sensu Geo. II, 503. legimus colliciture freta. Thetis pro mari codem modo legitur apud Ovid. Met. I, 94. Tibull. I, 3, 37. Martial. X, 30, 31. et Claud. de rapt. Pros. I, 148., ut Neptunus Geo. IV, 29. Ovid. Am. II, 26, 27. Lucr. II, 470. alibi. Eadem ratione Vulcanus et Vesta pro igne (vid. ad Geo. I, 295. et IV, 384.) Iuniter pro caelo et aëre (vid. ad Ecl. VII, 60.), Ceres pro frumento et pane, Bacchus pro vino (vid. ad Ecl. V, 69.), Minerva pro tela (vid. ad Aen. VIII, 409.), Lucina pro partu (vid. Geo. III, 60.) etc. Temere autem Wund. praefert paucorum Codd. lectionem Thetin, quam Accusativi formam Verginus nusquam videtur admisisse. Vid. adnott. ad Ecl. V, 52. Ceterum cf. Leci ciusdem argumenti, Ovid. Met. I, 94. sqq. et Tibull. I, 3, 37. sqq. — 33. infindere sulcos, i. e. arare; (arationem autem argentea demum actate incepisse, discimus etiam ex Geo. I, 122 sqq.) Simili ratione dicitur Aen. V, 142. sulcos infindere mari pro navigare. Quare non opus est, ut ex uno Cod. Rom. cum Voss. scribamus tellurem infindere sulco, aut Wakeinfo Cod. Rom. com voss, scribands lecturem injendere saler, att vascifieldum sequamur, qui pariter ex uno tantum libro Vat. recepit tellurem infindere sulcis. Ceterum memorabilis est hic locus, qui offerat verbum inbendi cum Infin. Activi constructum Accusativo Obiecti non adiuncto; de qua re diximus ad Ecl. VI, 85. — 34. Locum ex Hesiodi v. "Eoy. 161 sqq. adumbratum esse, iam Heyn. memorat. Serino est de expeditionibus bellicis, beroicorum temporum, quibuscum poëta adolescentiam pueri confert, celeberrimis bellis, Argonautarum navigationi et Troiae oppugnationi, gravitate et gloria simillimis. Tiphys, Argus navis gubernator, qui in ipsa illa exDelectos heroas; erunt etiam altera bella, Atque iterum ad Troiam magnus mittetur Achilles. Hinc, ubi iam firmata virum te fecerit aetas, Cedet et ipse mari vector nec nautica pinus Mutabit merces; omnis feret omnia tellus. Non rastros patietur humus, non vinea falcem; Robustus quoque iam tauris iuga solvet arator; 35

40

peditione apud Mariandynos morbo absumptus est. Cf. Orph. Argon. 120. 721. Apollon. I, 105. Apollod. I, 9, 16. 23. Paus. IX, 92. Hygin. f. 14. Ovid. Her. VI, 48. Trist. IV, 3, 77. et multi alii. — 35. Delectos heroas, Herculem, Peleum, Iasonem, Telamonem, Lynceum etc., quorum Argonautarum catalogum a se confectum Petr. Burmanus editioni Valerii Flacci praemisit. Videtur poëta ante oculos habuisse Ennii Med. fr. I. p. 125. Vahl. Argo, quia Argivi in ea delecti viri Vecti. Praeterea cf. Theocr. XIII, 16 sqq. — 36. ma gnus Achilles, ut Aen. VI, 122. mugnus Theseus, Aen. V, 371. muximus Hector etc. Cf. de hoc usitatissimo deorum et heroum epitheto Thiel. ad Aen. IX. 208. p. 340. et Gebauer Progr. p. 10. — 37. "Cum virili aetate perfectum ab omni parte succedet saeculum Saturnium, aurea aetas. Ab hac itaque aberunt omnes pestes et mala vitae, quae per cupiditates hominum inferuntur. Contra omnium rerum ubique per cupiditates hominum inferuntur. Contra omnium rerum ubique quae per cupiditates nominum inferuntur. Contra omnium ferum unique per terrarum orbem copia erit summa, ut navigatione externa bona petere necesse non sit. Ita ornat poëta illud, quod simpliciter erat: tolletur navigatio." Heyn. Cf. Hesiod. "Εργ. 236. οὐδ' ἐπὶ νηῶν Νίσσονται, καρπὸν δὲ φέρει ζείδωρος ἄρουρα et Arat. 110. — firmata aetas. Cf. Silius III, 84. Inde ubi flore novo pubescet firmior aetas. Omnino firmus et firmare haud raro dicitur de corporis viribus. Cf. Geo. III, 209. Cic. ad Div. XI, 27. XVI, 5. 8. Nep. Eum. 11. Cic. Tusc. II, 15, 36. etc. — 38. Vector, nauta, ipse, i. c. sponte (cf. supra ad v. 21.) cedet mari, relignet mare, quia omnibus domi nascentibus non amplins onus erit navirelinquet mare, quia omnibus domi nascentibus non amplius opus erit navigatione, qua merces peregrinae importentur. — nec nautica pinus m. m. Eandem sententiam proferunt Tibull. I, 3, 37. Ovid. Met. I, 94. sq. id. Am. Eandem sententiam proferunt Tibull. I, 3, 37. Ovid. Met. I, 94. sq. id. Am. III. 8, 43. atque Verg. ipse Geo. I, 130. et 136. De pinu antem pro nave posita praeterea cf. Aen. X, 206. Hor. Od. I, 14, 11. Epod. XVI, 59. Catull. LXIV, 1. Tibull. I, 3, 37. Ovid. Met. II, 185. Her. XVIII, 158. A.A. II, 9.— 39. mutare merces legitur etiam apud Hor. Serm. I, 4, 29.— omnis feret omnia tellus. Cf. Geo. II, 109. Lucr. I, 167. ferre omneis omnia possent (de arboribus.).— 40. Nulla opera humana indigebunt nec agri nec vineac. Heyn. conferri iubet Arat. Phaen. 110. 111. neque eum fugit, ut poëta noster Catullum LXIII, 39 sqq. respexerit, sic nostrum ante oculos fuisse Ovidio Met. I, 101.— Rastrum, instrumentum rusticum dentatum, plerumque ferreum, interdum etiam ligneum, sarculo et ligoni simile. quo glebae confringebantur et terra eruebatur (der Karst). Est ausimile, quo glebae confringebantur et terra eruebatur (der Karst). Est sutem hoc vocabulum inter Substantiva abundantia, quae Pluralem duplici tem hoc vocabulum inter Substantiva abundantia, quae Pluralem duplici ratione formant, ita quidem ut rastra rarius inveniantur (v. c. Stat. Theb. III, 589. Iuven. XV, 166. Isidor. Origg. XX, 14, 6. p. 632. ed. Lindem.), saepius vero rastri (Varro L. L. IV, 31. Geo. I, 164. Ovid. Met. XI, 36. Ter. Heaut. I, 1, 36. V, 1, 58. Plin. XV, 1, 2. XVII, 5. in.). Cf. Schneid. Gramm. II, 1. p. 475. et Ruddim. I. p. 110. — falcem (Hippe), qua vites amputantur, quamque Colum. V. 25. falcem vinitoriam, Cato R. R. 11. falcem vineaticam vocat. Cf. etiam Plin. XVII, 22, 35. §, 10. vitem falce curare et Hor. Od. I, 31, 9. falce vitem premere. Amputatio autem in vitium cura imprimis spectanda. Quod attinet ad numeri varietatem (rastros—falcem), tenendum est, Vergilium aliosque poëtas, ut gratior existat sonus, saepissime duo Substantius ita conjungere, nt alterum Plurali, alterum sonus, saepissime duo Substantiva ita coniungere, ut alterum Plurali, alterum Singulari numero ponatur. Cf. Wagn. Qu. Virg. IX. p. 407.. qui collegit hos locos: Ecl. IV, 40. Geo. I, 157. II, 443. III, 82. 416. 560. Aen. I, 455. 562. 673. IV, 269. 427. VI, 724. VII, 571. VIII, 60. 98. XI, 99. 911.

— 41. Non amplius aratione opus erit. Robustus arator, ut ap. Lucr. V, 931. Nec robustus erat curvi moderator aratri et VI, 1252. Et robuNec varios discet mentiri lana colores, Ipse sed in pratis aries iam suave rubenti Murice, iam croceo mutabit vellera luto; Sponte sua sandyx pascentis vestiet agnos.

45

stus item curvi moderator aratri. Prius deteriores quosdam Codd. secutus male edidi robustis, quia tauris magis convenire hoc epitheton, quam aratori putabam. Sed optimos potius Codd. audiendos esse, iam Lucretii illi loci debebant me docere.] — tauris autem est Casus tertius, non sextus, ut censent Wunderl, ad Tibull. II, 1, 7, et Spohn. Nam solvere tum tantum construitur cum Ablat., ubi est i. q. liberare, ubi vero significat solvendo demere, cum Dativo; ut Prop. II, 9, 39. Figite certantes atque hanc mihi solvite vitam, i. e. vitam mihi eripite, ubi solvite me vita significaret: liberate me vita (tamquam onere). Quamquam negari nequit, interdum per negligentiam aliquam utramque constructionem ita confundi, ut pro solvere cor, pectus, mentem aliqua re aut solvere cordi etc. aliquid dicatur solvere corde aliquid (ut Aen. I, 562. Solvite corde metum), in quibus locis Wagn. Ablativum non a verbo pendere, sed ita solvendum esse censet: quod est in corde, pectore. Ceterum respicitur hic locus in Anth. Lat. Burm. I, est in corde, pectore. Ceterum respictur hic locus in Anth. Lat. Burm. I, 173, 63. fessus iuga solvit arator. — 42. "Novum ac mirum phantasma in raticinio! pecudis color nativus erit purpureus, croceus ac roseus, ita ut etiam tingendi necessitatem abfore dicat poëta. Mentiri lana dicitur, dum fucum imbibit, alieno colore tingitur." Heyn. Simulat enim speciem rirtutis, quae ipsi non nativa est, sed insiticia. Sic Plin. XXXV, 6, 29. Color, qui chrysocollam mentitur, et poëta apud Wernsd. Poët. L. min. IV, 561, 2. curi mentita colorem. Cf. etiam Spalding. ad Quinet. VIII, 3, 6. et adnott. ad Aen. II, 422. — 43. Oves, felicioribus herbis vescentes, inter pascendum sponte trahent eos colores, qui summe in pretio habentur, neque amplius opus erit, ut demum lana detonsa variis coloribus fucetur. Pro coloribus autem poëtae materias, unde conficiuntur, placuit commemorare; at Hor. Od. III, 10, 14. canit: tinctus viola pallor amantium, i. e. colore violaceo, subpallido. — in pratis i. q. v. 45. pascentes. — Suave rubens um adfuit Ecl. III, 63., ubi vid. adnott. — 44. murex, concha purpurea, de qua cf. Plin. IX, 33, 52. et 36, 60.) pro ipsa purpura, colore vel pirmento purpureo legitur etiam Aen. IV, 462. IX, 614. et Ovid. Met. VI, 6. - "mutabit vellera murice, luto, permutabit naturalem velleris cobrem. ipse, sponte, naturae beneficio, non opera hominum, purpura et luto, ut naturalis lanae color iam purpureus sit et aureus." Heyn., Ita apud Tibull. I, 8, 43. coma mutatur pro: color comae mutatur. Ad constructionem facit Tac. Ann. II, 6. Rhenus id vocabulum mutat Mosa flumine." Wund. Lateam s. lutum ac lutea, herbae genus, qua tincta lana flavo et crocco colore inficitur. (Reseda luteola, Linn., vulgo Wau, Waude.) Cf. Titius ad Nemes. Cyneg. 319. Beckmann Beitr. z. Gesch. d. Erfind. IV, 1. p. 44. et Heyn. ad Tibull. I, 8, 52. Victorius Var. Lect. XIX, 3. luteum, quod cum catro, Caesari B. G. V, 14. commemorato, confundit, minus recte pro Isatile Graecorum habet; ex hac enim planta, a nobis Waid vocata (cf. Sprengel ad Diosc. II, 215.) caeruleum, non croceum, pigmentum conficiebatur. Secandum Billerb. autem Flor. class. p. 181. lutum Plinii XXIII, 5, 26. et Vitravii VII, 14. eadem est planta, quam Colum. IV, 31. genistam vocat (die gelbe Scharte). Ceterum imitatus est hunc locum Claud. in laud. Serenae 71. roseis formosus Duria ripis Vellera purpureo passim mutavit orili 45. Hic totus versus iteratur in Anth. Lat. Burm. I, 147, 12. Sandycem cum murice et luto coniunctam Vergilius pro herbae tinctoriae genere videtur habuisse, quae Plinii XXXV, 6, 23. quoque est opinio; cf. etiam seib. np. Hesych. v. σανδυξ; qua de causa etiam apud Grat. Cyneg. 86. et Vopisc. in Aurel. 29. quidam interpp. sandycem de planta huius nominis intelligunt. Alias sandyx est facticium illud pigmenti genus rubri coloris, quod nos Mennig, Mennige vocamus, quia cum minio veterum (nostro Zincolor) confundimus. Cf. potissimum Groskurd. ad Strab. XII, 2, 10. Vol. II. p. 457. praeterea autem Turnebi Advers. XV, 20. Salmas. ad Solin. p. 180. et interpp. ad Prop. II, 25, (III, 20), 45. - pascentis. Bentl. ad Lucan.

"Talia saecla", suis dixerunt, "currite", fusis Concordes stabili fatorum numine Parcae. Adgredere o magnos — aderit iam tempus — honores,

IV, 125. et in Bibl. Angl. I. p. 186., contra quem iam Burm. disputavit ad h. l., ad Ovid. A. A. III, 25. et ad Calpurn. Ecl. II, 37., proposuit coniecturam nascentes, cui cum omnis sententis, tum verba in pratis adversantur. Pascentes autem pro se pascentes. Notum est enim, plura verba transitiva, omisso Pronomine reflexivo, Medii, quod dicitur, Graecorum s. neutrali significatione usurpari. Ita Particip. pascentes legitur etiam Ecl. III, 96. V, 12. Geo. III, 467. Aen. VI, 199.; num vero verbum finitum eadem ratione usurpatum fuerit, valde dubium: quare praestare videtur, ut hoc Participium potius ad Deponens verbum pasci referamus. (Vid. adnott. ad Geo. III, 143.) Ceterum cf. adnot. mea ad Lucr. I, 398. et ad Aen. I, 234. — 46. "Tale saccurum cl. adnot. mea ad Lucr. 1, 398. et ad Aen. 1, 254. — 46. . , and seculum fato decretum succedet. Hoc ornate: Dixerunt Parcae suis fusis: O talia saecla, currite! pro vulgari: O fila, currite fusis devoluta, talia, i. e., tam felicia, saecula ducentes. Habuit autem, quod iam Macrob. VI, 1. vidit, Maro ante oculos Catull. LX, 320 sqq. Sed vos, quae fata sequentur, Currite ducentes subtemina; currite fusi. Ita fere Heyn., qui, sic distinguens: talia saecla, currite et Interiectionem praemittens, talia saecla pro Vocativo videtur habere (ut etiam Conington, qui comparans usum Pron. ούτος, e. g. apud Soph. Oed. Col. 1627., talia explicat: cum talia sitis.). Sed ut nihil dicam de insolentiore Vocativo talia (cf. Ruddim. I. p. 135.), illa opinio iam so redarguitur, quod Parcae sermonem ad fusos suos, non ad saecula, dirigunt, quodque in parallelo Catulli loco (cum quo cf. Silius VII, 479. currit immobile filum, i. e. series fatorum non movetur, mutatur) etiam fusi ipsi currere dicuntur. Quare prius cum Cerda et Vossio inter-pretatus sum: O fusi, currite per talia saecla! ut insit non interrupti cursus ideoque numquam turbatae et interceptae felicitatis notio, et currere execla eadem ratione dictum habeatur, qua Aen. III, 191. et V, 235. currere aequora et ap. Cic. Off. III, 10, 42. currere stadium. Nescio tamen, an rectius statuant Steinmetz. et Dietsch., quorum ille in Progr. Merseb. a. 1846. p. 4., comparans dictionem societatem coire, Geo. II, 39. decurrere laborem et similia, coll. Madvigii Gramm. Lat. §. 223., currere saecla interpretatur per: saecla efficere currendo, ut currere fere transitivam vim adsciscat; hic autem Theol. Verg. p. 14., cum fila currentia Parcarum sint labentium temporum imagines, currite saecla idem esse putat, quod currite fila, i. e. currendo fila ducite; ut in illo Ciceronis loco stadium currere non sit per stadium currere, sed currendo genus certaminis, quod stadium appelletur, exercere. — fusus secundum Isidor. Orig. XIX, 292. p. 608. Lindem. a fundendi vocabulo deductum, ,,quod per ipsum funditur, quod netur." Ceterum cf. Anth. Lat. Burm. V, 69, 21. tunc fila recurrite fusis. — 47. Fata sunt stabilia, immutabilia, iisque numen, h. e. potestas ac voluntas divina tribuitur. Parcae concordes fatis, non tam in fatis hominum rerumque definiendis et constituendis, ut Heyn. explicat, quam potius propter stabilem certamque fati voluntatem, ut causa concordiae in fatorum stabili numine inesse dicatur. Vid. Dietsch. l. l. De Parcis autem, Erebi et Noctis (Cic. N. D. III, 17, 44. Hygin. praef.), aut ex alio mytho minus vulgari (Hesiod. Theog. 904. Apollod. I, 3, 1.) Iovis et Themidos filiabus, quarum Graeca nomina sunt Clotho, Lachesia, Atropos (Hyg. f. 171.), Romana Nona, Decima, Morta (Caesell, Vindex ap. Gellium III, 16.) earumque officiis vario modo constitutis cf. Klopferi Lex. myth. II. p. 412 sqq. et Preller in Pauly Realencycl. v. Fatum. Vol. III. p. 435 sq. Dici eas xar' dvr(q-quaiv a parcendo, quod nemini parcant, omnes fere grammatici contendunt; qui non errantes in ipsa vocis ettymologie granda veram tamen appellationis causam non reconstructions. etymologia eruenda, veram tamen appellationis causam non peerperenut. Non enim xar' dvriq qaarv sed propterea Parcae nominatae videntur, quod ab hominibus invocantur, ut vitae ipsorum velint parcere. Varro autem apud Gell. III, 16. a partu et pariendo appellatas esse censet, cui adsentitur Preller loco modo laud. Ceterum hic totus versus repetitur in Anth. Lat. Burm. I, 172, 108. et paucis mutatis legitur in Ciri 123. regnumque futurum Concordes stabili firmarunt numine Parcas. — 48. "Dicere hace

Cara deum suboles, magnum Iovis incrementum!

Aspice convexo nutantem pondere mundum

50

Er Borgiar de puero, iam ad virilem aetatem adulto, existimandus est poëta, impatienter ferens moram, et iam animo praevidens praesagia ac prodigia, quae magnam rerum mutationem portendunt." Heyn. Cf. etiam adnott. ad v. 6. — 49. Hic quoque versus in Cirin translatus, ubi v. 397. legitur: Cara Iovis suboles, magnum Iovis incrementum. — deûm, î. e. dei alicuius, ut Aen. VI, 322. de Aenea canitur: Anchisa generate, deûm (i. e. Veneris) certissima proles. Sic etiam alibi Pluralis pro Singulari de aliquo incerto ponitur. Cf. Ecl. VI, 42. Aen. VII, 98. VIII, 503. X, 79. XII, 60. etc. Quaeritur autem: cuius dei? "Iovis" respondendum videtur, si sequentia respicimus et comparamus locos Aen. I, 4. vi superum, saevae memorem Iunonis ob iram et Aen. XI, 784 sq. superos Arruns sic voce pre-catur: Summe deûm, sancti custos Soractis, Apollo. Non prorsus ta-men negligendum videtur, quod Pomponius supra ad v. 10. adnotat, Pol-liones ob nominis similitudinem genere ab Apolline repetendo gloriatos esse, quare Vergilium ad hanc ipsam divinam gentis originem alludere, non temere fortasse suspiceris; quae opinio moribus et superbiae Romanorum minime repugnat. Aliis fortasse de certo aliquo deo omnino non cogitare et deum subolem cum Ameisio Spic. p. 9. simpliciter per Göttersprössling reddere placebit. Auctorem Ciris, qui de Tyndaridis loquitur, ex deum subole secisse Iovis subolem, iam vidimus. — magnum Iovis incrementum Heyn. interpretatur per alumnum, qui quasi increvit Iovis cura, θρέμμα Aròs, dioroegn, Spohn. autem minus recte per donum, munus Iovis, laud. Casaub. ad Ael. Spartiani Hadr. 7.; at non simpliciter pro munere dici incrementum, sed ita, ut addendi augendique notio involvatur, recte contendit Wagn.. cui incrementum Iovis est, qui per Iovem incrementum capit, cui favet Iupiter. Sed simplicior videtur haec explicatio v. 7. respiciens; nova proles, qua numerus filiorum Iovis egregia accessione augetur; quam etiam Wagn. mutata sententia in edit. minore secutus est, coll. loco Curt. V, 1, 39 quo incrementum de novorum militum accessione dicitur. (Munro in Journ. of Philol. IV. p. 292 sq., a Coningt. laud., coll. Curt. V, 1, 42. magnorum praefectorum et ducum incrementa et rudimenta explicat per the germ of a future Inpiter", et Meinek, ad Soph. Ecl. 1146. expressum putat Graec. Aios μέγα οσελος vel Aios μέγ ονεισο.). Vocis autem quadrisyllabae, duplicem spondeum efficientes, a Vergilio non nisi cum singulari vi et gravitate in fine versuum ponuntur, ut Geo. I, 221. Aen. II, 68. VIII, 167. Cf. Bach. ad Ovid. Met. I, 62. — 50. Mundus nutans convexo pondere i. e. caelo convexo, quod camera sua omnia complectitur; pondus autem vel moles bene tribuitur immenso caelo. Cf. Lucret. V, 97. ruet moles et machina mundi. Eo ipso autem, quod nutat, movetur, concutitur, mundus lactitiam suam prodit, quemadmodum in dei alicuius adventu terra moveri et quasi exsultans tripudiare solet. De locutione mundus mitat conferri potest Lucan. IV, 493. Felix, qui potuit, mundi nutante ruina, que iaceat, iam scire, loco, ubi tamen, ut apud eundem VI, 136., quassae nutant turres et in similibus locis, nutare de vehementiore motu et con-cussione dicitur, quam hic videtur cogitanda. Quare Voss. non inepte com-parat nutantem platanum apud Catull. LXIV, 201., nutantia (i. e. coruscanparat mulantem platanum apua Catun. DAIV, 201., muantos nutanti lacte coactos ap. Calpurn. I, 79. et in Ciri 218., et calathos nutanti lacte coactos ap. eundem Calp. II, 77., quibus adde locum Ovidii A. A. II, 136. rami pondere nutant. Praeterea non adsentior Heynio, Wunderl. et Wagqui verba sic coniungunt: Adspice mundum mutantem terrasque etc. -ut lactantur (sic enim legendum esse statim videbimus), ac si per attractionem illam Graecis imprimis frequentatam dicta essent pro: Adspice, ut mundus nutuus terraeque etc. lactantur. Immo et anaphora verbi Adspice de qua vid. ad Ecl. I, 74. et alibi) et iteratum Subiectum sententiae omet Indicativus lactantur mihi videntur demonstrare, locum sic esse intelligendum: Adspice nutantem mundum, i. e. adspice, ut nutat mundus, quibus quae adduntur terrasque - - profundum pertinent ad solam voc.

Terrasque tractusque maris caelumque profundum, Aspice, venturo laetantur ut omnia saeclo! O mihi tam longae maneat pars ultima vitae

quam nimirum laetitiam nutando significant; ut igitur v. 52. accuratius explicet duo antecedentes versus. Ita igitur, si summam rei spectamus, sensus loci sane eodem redit, quo viri illi docti volunt; sed grammatica ratio aliter se habet. Diserte mihi adsentitur Conington, neque aliter locum intelligere videntur Ladew. et Haupt., quorum ille post profundum semicolo, hic adeo puncto distinguit. Ceterum de forma Aspice vid. supra ad colo, hic adeo puncto distinguit. Ceterum de forma Aspice vid. supra ad Ecl. II, 66. — V. 51. iteratur Geo. IV, 222. Quod attinet ad πολυσύνδεσμον (-que-que-que) poëtis satis usitatum, cf. Ecl. V, 59. 78. Geo. I, 130. 152. 163 sq. etc. Ceterum animadvertas geminatam Particulam que, in altero hexametri pede non consona muta cum liquida, quae sequitur, sed sola arseos vi productam. Nam praeter locos Geo. I, 153. 164. 352. Aen. IV, 146. VII, 186. IX, 767. XII, 89. 181. et alios, ubi copulam sequitur muta cum liquida, legimus etiam Aen. III, 91. Liminaque laurusque, XII, 363. Chloreaque Sybarimque. Ovid. Met. I, 193. Faunique Sutyrique. V, 484. Sideraque ventique. V, 225. Othrysque Pindusque etc. Praeterea vid. Ecl. IX, 66. X, 69. Geo. III, 76. 118. IV, 92. al. et cf. Wagn. Qu. Virg. XII. p. 423 sq. Schneid. Gr. Lat. I, 2. p. 691. et 752 sq., a quibus multa collecta videbis exempla, Lachm. ad Lucr. II, 27. p. 75. et Gebauer de poët. I. p. 141., qui docet Paldamo Praef. p. XIII. auctore in producenda Parti-I. p. 141., qui docet Paldamo Praef. p. XIII. auctore in producenda Particula praeivisse Vergilio Attium (v. 612. ed. Ribbeck.). — tractus maris, i. e. mare longe tractum, s. amplum, latum. Eadem ratione de caelo: Aen. III, 138. corrupto caeli tractu; Hor. Od. IV, 2, 26. cygnus tendit in ultimos nubium tractus, et de terrae regionibus Lucan. II, 630. cum mediae iacent immensis tractibus Alpes. — caelum profundum, i. e. altum, habes etiam apud Manil. V, 720. et apud Val. Fl. VII, 478. — 52. laetantur. Hanc Cod. Rom. lectionem utpote difficiliorem et aptiorem cum Heyn. et sequentibus editoribus praeter Spohn., Iahn. (qui tamen in edit. II. et ipse Indicativum recepit) Ladew. et Ribbeck. praetuli vulgatae laetentur. Scilicet cum praecedant verba: Aspice nutantem mundum, sequi etiam debebat: Aspice, ut omnia laetantur, i. e. Adspice omnia laetantia (Siehe! wie freut sich Alles!), non: Aspice, ut omnia laetentur, i. e. reputa, quomodo omnia laetentur (Siehe, wie sich Alles freuet!) In eiusmodi enim locis, quamvis natura orationis indirectae proprie Coniunctivum postulet, haud raro etiam post Adspice ut vel Vielen' ut emphatica quadam dicendi ratione sequitur Indicativus, ubi scriptor rem, quam ipse non addubitat, non ad cogitationem aliquam vult relatam, sed tamquam porsus certam ideoque quasi praesentem et revera accidentem ipsoque adspectu testificatam proponit; quo fit, ut etiam Viden ut cum Indicativo constructum magis adponit; quo fit, ut etiam Viden' ut cum Indicativo constructum magis admonitionis et exhortationis, quam interrogationis naturam induat. Cf. hac de re praeter Wagn. ad h. l. et quos Stallbaum. ad Ruddim. II. p. 347. not. 14. laudavit, Sillig ad Catull. LXI, 77. Beier. ad Cic. Off. I, 7, 23. Lachm. ad Prop. I, 2, 9., Löhrs. ad Ovid. Her. X, 86. Bach. ad Ovid. Met. X, 637. Ochsner. ad Cic. Ecl. p. 28. Haas. ad Reisig. Inst. Gramm. §. 329. adnot. 504. Iahn. et Orell. ad Hor. Od. I, 14, 6. alii. Ex Vergilio huc pertinent Ecl. V, 7. Geo. I. 57. (ubi tamen Cod. Med. mittat) III, 250 sq. Aen. II, 738. VI, 779. VIII, 190 sqq., fortasse etiam X, 20., ubi vid. adnott. Coniunctivus autem legitur Geo. III, 250. et Aen. VIII, 385. Ameis. Spicil. p. 10. non longe recedens a nostra explicatione et comparans Ecl. II. 66. et 10. non longe recedens a nostra explicatione et comparans Ecl. II, 66. et IX, 58. (ubi tamen non sequitur ut) aspice (pro ecce positum) habet praemissam exhortationem animi attendendi et ut per quam. quantopere interpretatur. — 58. Locus adumbratus ex Hesiod. "Ecy. 174. sqq. Sensus est: Sit mihi tam longa vita! quae sententia per abundantiam quandam poëticam effertur. Simile est illud Ovid. Met. VI, 675.: Hic dolor ante diem longa eque extrema senectae Tempora Tartareas Pandiona misit ad umbras. Cf. Lechm ad Prop. p. 148. tam Longae Ishn recta explicat. umbras. Cf. Iachm. ad Prop. p. 146.— tam longae Iahn. recte explicat: ,,quae usque ad tuam aetatem virilem perveniat." Vergilius autem, tunc 30. annos natus, senem demum sexagenarium illorum temporum felicitatem

Spiritus et, quantum sat erit tua dicere facta: Non me carminibus vincet nec Thracius Orpheus, 55 Nec Linus, huic mater quamvis atque huic pater adsit, Orphei Calliopea, Lino formosus Apollo.

se visurum poterat sperare. Ceterum editt. quaedam antiquiores praebent lectionem longe maneat, quam, a Spohnio temere defensam, recte impugnat Wagn., cum Positivus huius Adverbii nusquam habeat temporalem potestatem. — 54. Spiritus, ingenii vis vigorque poëticus. Quare Ciceronem pr. Arch. 8, 18. dicentem videmus poëtas quasi divino quodam spiritu inflari. Cf. etiam Hor. Od. IV, 6, 29. Prop. III, (IV) 16, 40. et Vell. I, 16. — De copula et postposita vid. adnott. ad Ecl. I, 34. — Male autem Spohn. coniungi inbet Spiritus, facta tua dicere; ut quantum sat erit pro iusto modo sit positum; immo Sat est cum Infinitivo more Graecorum constructum. De positum; immo Sat est cum Infinitivo more Graecorum constructum. De que Infinitivi usu, consilio alicui significando adhibiti et ab Adiectivis pendentis, pro quo pedestris orationis scriptores, aureae certe aetatis, plerumque ad cum Gerund., aut Dativum Gerund., aut ut vel qui c. Coni. ponunt, cf. Heins. ad Ovid. Met. V, 660. Drak. ad Sil. IV, 795. Ruhnk. ad Ter. Eun. III. 3, 22. Bentl. ad Hor. Od. I, 1, 18. Herzog. ad Sall. Cat. 52, 3. Kritz. ad Sall. Cat. 52, 24. et Iug. 46, 5. Beneck. ad Iustin. XXXVII, 2, 8. et Ruddim. II. p. 225. Vid. etiam infra adnott. ad Ecl. V, 1. Geo. I, 250. Aen. I, 11. et 527. — dicere, cf. not. ad Ecl. III, 55. Ceterum signum exclamandi. qued vulco in fine hains versus ponitur, recte sustalit gnum exclamandi, quod vulgo in fine huius versus ponitur, recte sustulit Wagn, qui v. 55. tamquam apodosin ad v. 53 sq. referendum esse docens, quod genus orationis ne a pedestri quidem scribendi genere alienum sit, comparat Liv. VI, 18, 7. Ostendite modo bellum: pacem habebitis. Vident vos paratos ad vim: ius ipsi remittent. — 55. Tam magneti are erit materia tuae laudis, ut ingenium meum quamquam senis grandaevi ab ea inflammatum celebratissimos vates atque adeo deos canendo vincere possit. -vincet. Ribbeck. ex Cod. Pal. (qui tamen E superscriptum habet) recepit vincat, quod dubitationem aliquam proderet ab hoc loco alienam. Alia res est infra v. 59., ubi de deo eiusque iudicio agitur. Recte ceteri resentiores editores Futurum retinent. — nec — nec. Cf. not. ad Ecl. V, 25. — 56. huic—huic. Eadem licentia poëtica pro hic — ille s. alter—alter geminatur pron. hic Geo. IV, 84. Aen. VII, 472 sqq. 506 sqq. VIII, 357. IX, 572. X, 9 sqq. XII, 510 sq. Stat. Th. VIII, 454. hunc laudat ab alto Iuppiter, hunc tardus frustra miseratur Apollo et alibi. Cf. Burm. ad Anthol. Lat. I, p. 255. Bach. Geist d. Röm. Eleg. p. 117. idemque ad Ovid. Met. XI, 539. Löhrs ad Ovid. Her. II, 148. Goerenz. ad Cic. Acad. I, 4, 16. Rigler ad Tibull. (Potsd. 1844.) p. XV. Bötticher in Lex. Tacit. p. 387. Thiel. I Verg. Aen. IX, 572. p. 396. et Wagn. Qu. Virg. XX, 9. — adsit, ut invocati dii adsunt, operam ferunt poëtis. Cf. Geo. I, 18. Aen. IV, 578. Hor. Epod. V. 5. Ovid. Met. III, 613. Tibull. I, 7, 49. et innumeri alii loci, quos Lexica prachent. — 57. Orphei (Dativi gracci forma) quamquam per versum liceret pro dactylo habere, rectius tamen δισσυλλάβως pronuntiatur, cum poëtae latini, nominum syllaba eus terminatorum Dativo Graeco utentes, non Ioni-Tatini, nominum syllaba eus terminatorum Dativo Graeco utentes, non Ionicam formam ετ, sed Atticam ετ secuti videantur; quare Prisc. VII, 2, 8. (p. 732. P.) et VII, 4, 14. (p. 736. P.) diserte dicit, hoc loco Orphei spondeum efficere. Cf. Macrob. Sat. V, 17. extr. Ruddim. I. p. 72. Schneid. Gr. Lat. II, 1. p. 289. Eodem modo Orphei legitur Geo. IV, 545. 553. et Claud. Epist. II, 33. — Calliopea Musa, quae Orpheum peperit aut ex Apolline, aut ex Oeagro, Thraciae rege et fluvio. Cf. Apollon. I, 24. ibique Schol. Orph. Argon. 76. Apollod. I, 3, 2. ibique Heyn. p. 13. Schol. Pind. Pyth. IV, 313. et Cic. N. D. III, 18, 45. Calliopeae, Καλλιοπείας (pro Calbopea) nomen legitur etiam Ovid. Fast. V, 80. et Prop. I, 2, 28. Ribbeck. cum Cod. Pal. (qui tamen alterum L superscriptum exhibet) et uno Pricum Cod. Pal. (qui tamen alterum L superscriptum exhibet) et uno Prisciani p. 732. P. scripsit Caliopea. (Vid. ad Ecl. III, 84.) — Linus, celeberrimus ille et antiquissimus Graecorum vates ab Hercule, quem, ut Orpheum ipsum (Diod. III, 67.) et Thamyrin, musicam docuit, iracundia abrepto interfectus, modo Apollinis et Uraniae (Hyg. f. 161.), modo Oeagri Illias et Calliopes filius, Orphei frater natu maior (Apollod. I, 3, 2.) perPan etiam, Arcadia mecum si iudice certet, Pan etiam Arcadia dicat se iudice victum. Incipe, parve puer, risu cognoscere matrem: Matri longa decem tulerunt fastidia menses. Incipe, parve puer: cui non risere parentes,

60

hibetur. — formosus Apollo. Vid. ad Aen. III, 119. Ceterum hunc locum respezit Calpurn. VIII, 24. sq. — 58. De Pane, Arcadiae deo, cf. adnott. ad Ecl. X, 26. — Arcadia indice, i. e. pastoribus Arcadicis indicibus. Vid. adnott. ad Ecl. I, 62. — 59. De iisdem verbis in versibus se excipientibus cum singulari vi et robore iteratis cf. Weicherti Diss. de verss. aliquot Virg. et Val. Flacci etc. p. 93 sqq. Gebauer de poët. I. p. 62 sqq. et quae adnotavimus ad Ecl. VI, 20. Macrob. Sat. V, 14. locum nostrum in amoenis repetitionibus refert et contert Hom. II. XXII, 127 sq. — dicat. Voss., qui comparat Ecl. VI, 9. si legat -- canet (ubi tamen vid. adnott.), e nonnullis Heinsii Cod. recepit dicet. Sed fortius dicat, i. e. non poterit non victum se fateri. — 60. "Incipe p. p. risu cognoscere matrem, h. e. ex eo, quod tibi arridet, matrem agnoscere. Poeta baec dicit pro vulgari: nascere puer! nam decimus iam mensis agitur, iuatumque matri uterum gerenti tempus expletum, ut satis iam magna one-ris sui taedia ei sint. Exprimit rem valde iucundo signo, voluptate et laetitia matris, cum qua recens natum infantem intuetur, ut eo risu se quasi matrem probare videri possit. - - Vult igitur poëta: Incipe in dias auras prodire, et oculos in matrem coniicere, eamque quasi ex hoc, quod tibi arridet, agnoscere." Ita fere Heyn., neque aliter Voss., quorum explicationem amplexus Wund. constructionem risu cognoscere pro e risu cogn. probare studet nonnullis Taciti locis, ubi similia verba, ut Ann. I, 61. intelligere, I, 12. coniectare, Germ. 3. augurari, cum simplici Ablativo iuneta inveniantur. Equidem potius cum Servio et Wagn. risu ad puerum refero matri arridentem. Nam cum omnia in toto carmine ad puerum istum retulerit poëta, extrema pars non debet a summa argumenti aberrare, ne apta desit Elegiae clausula. Porro si de matris risu cogitamus, cum otiosa sunt verba: Matri longa decem tulerunt fastidia menses, tum maxime languent ultima: cui non risere parentes et offendunt verba: Incipe, parve puer, magna cum vi iterata. Sensus igitur hic est: Incipe matrem risu agnoscere, i. e. ridendo matri significare, eam a te cognosci. Digna est enim, quam risu tuo exhilares, quippe cui decem menses longa tulerint fastidia. (Consentiunt mecum Ladew., Brye et Conington, quorum ille in appendice causis a me prolatis hanc adiungit, quod, si risus ad matrem referretur, primaria notio, pueri risus, tantam ex connexu coniectanda esset), neque in summa re differt Ameis. Spicil. p. 10., qui verba sic cohaerere putat: Incipe modo, puer, risu significare matrem a te amabiliter cognosci, tum etiam sequentur parentes et tibi mutuo risu suo amorem prodent. Quod vero cognoscere scriptum est, non agnoscere, id in carmine eo minus potest offendere, cum vel pedestris orationis scriptores haud raro cognoscendi vocabulo utantur, ubi agnoscendi exspectaveris. Cf. Cic. Cat. III, 5, 10. 12. (ubi vid. Beneck.) Sall. Cat. 47, 3. et 61, 8. (cum Kritzii adnot.) Liv. II, 40, 4. (ubi vid. Drak.) Gernh. ad Cic. Lael. 2, 5. Goerenz. ad Cic. Acad. II, 26, 86. Hotting. ad Cic. Ecl. p. 48. Dachne ad Nep. Dat. 3, 3. aliique. 11, 20, 60. Hotting, ad Cic. Eci. p. 48. Daelne ad Rep. Dat. 3, 3. ainque. — 61. decem menses tempus indicant, quo exacto gravidae parere solent. — tulërunt, correpta penultima, ut saepisaime. Cf. Geo II, 129. III, 283. IV, 393. Aen. II, 774. III, 48. 681. X, 334. et alia exempla a Burmanno ad Anthol. Lat. I. p. 538., Drak. ad Sil. V, 264., Wagnero ad Geo. IV, 393., Ochsnero ad Ovid. Met. X, 55. ed. Bach., Schmid. et Obbario ad Hor. Ep. I, 4, 7. et me ipso ad Lucr. V, 876. collata. Non tamen mirandum, ex vulgari in eiusmodi locis corruptione et hic Codd. fluctuare inter tulerant, tulerint et tulerunt. (Cf. adnott. ad Geo. IV, 393. et Aen. II, 774.) Veram lectionem tuentur etiam Probus I. p. 93. Lind. (p. 1434. P.) et Donat. ad Ter. Eun. prol. — 62. fastidia, molestiae graviditatia, quae tandem fastidit mulier praegnans. Cf. not. ad v. 60. De locutione

Nec deus hunc mensa, dea nec dignata cubili est.

fastidia ferre Coningt. conferri iubet Quinct. V, 14. et Cic. Mur. 9, 21.

— Incipe, parve puer. Cf. supra ad v. 60. ad Ecl. I, 28. et VI, 60. sqq.
Eandem vocis Incipe repetitionem habes Ecl. V, 10. et 12. — cui non
risere parentes, i. e. arrisere, (ut apud Avien. Descr. 1121. nascenti
Baccho risit pater) et quidem ipsius risu provocati. Vid. supra ad v. 60.
Sententia igitur haec est: Qui non iam primis vitae mensibus dulci et
blanda amabilitate parentum amorem sibi conciliat, is ipsis diis invisus est,
itaque ad deorum vitam et consortium amorem analizatione parentum and primis vitam et autimis receptiones. poëta puero promiserat v. 15 et v. 49. Designari autem ab antiquis recepoèta puero promiserat v. 15 et v. 49. Designari autem ab antiquis recepti inter deos herois vitam duabus rebus, convictu cum Iove et deae alicus coniugio, Heyn. docet coll. locis Hor. Od. IV, 8, 29. Iovis interest optatis epulis, et Verg. Geo. I, 31. Teque sibi generum Tetlys emat omnibus undis. Ceterum non prorsus reticere possum miram diversitatem lectionis, iam Vossio rectissime explosam. Quinct. enim Inst. IX, 3, 8. legit: qui non risere, hac addita explicatione: ex illis, qui non risere, hunc non dignatus deus, nec dea dignata; quam, licet satis duram et contortam, ut probaveris, quid facies voci parentes? quae nec Noministus esse potest cum qui reris, quid facies voci parentes? quae nec Nominativus esse potest cum qui coniungendus, nec Accusativus, cum ridere aliquem non significet anlächeln, sed auslachen. Nihil igitur superest, nisì ut pro Vocativo habeamus, qui tamen quam ineptus sit hoc loco, quisque videt. Quibus de causis Voss. admodum probabiliter censet, Quinctilianum libro usum esse, qui antiquam Dativi formam quoi in qui corruptam exhiberet, quamquam de corruptela sermo esse vix potest, cum quoi, qui, cui variae tantum sint scribendi rationes, quod Quinctilianum non intellexisse, sane mirum est. (Cf. autem Schneid. Gramm. I. p. 324. Wagn. Orth. Verg. p. 452. et Ribbeck. Proleg. p. 442. idemque ibid. p. 201. contra Quinctil. disputans.) His autem cadit etiam Schraderi coni. qui non risere parenti. Kalmus l. l. p. 11., qua est andacia in coniectando, locum sic vult suppletum: Incipe, parve puer, ridere, ut lacta vicissim Rideat ipsa parens: cui non risere parentes etc.; dere, ut lacta vicissim Rideat ipsa parens: cui non risere parentes etc.; quid autem Nackius Spicil. phil. p. 6. de hoc loco statuat, qui Ribbeckio teste et ipse legi vult qui non risere parentes, dicere non possum, cum eius libellus mihi non sit ad manus. — 63. Verborum collocatione dea nec eius libelfus mihi non sit ad manus. — 63. Verborum collocatione dea nec pro nec dea magna vocabulo dea vis additur. Sic Iuven. XIV, 43. Sed nec Brutus erit, Bruti nec avunculus usquam et Aen. IV, 696. Nam quia nec fato, merita nec morte peribat. Omnino autem de Particulis et, atque, nec, neque, sed, vel, aut aliisque a poëtis haud raro postpositis ef. Baddim. I. p. 324. Cort. ad Lucan. VI, 12. Wunderl. ad Tibull. I, 3, 18. Bach. ad Ovid. Met. VI, 701. E Vergilio huc pertinent v. c. Geo. I, 274 sq. Geo. II, 321. III, 204. Aen. I, 369. II, 164. IV, 187. 317. 619. Vid. etiam ad Ecl. I, 34. et quae de Praepositionibus Casui suo postpositis ad Ecl. VI, 19. adnotavimus. Ceterum Wagn. Vol. V. et Haupt. edunt cubilist et Ribbeck. cubileist. Vid. supra ad Ecl. II, 70., ubi adde Ribbeck. Proleg. p. 419.

# ECLOGA V. DAPHNIS.

# ARGUMENTUM.

In principio huius Eclogae, in qua conscribenda auctor Theocriti Id. I. ante oculos habuit, magna suavitate describitur locus (antrum scil. vitis agrestis palmitibus obductum), quo se conferunt Mopsus et Menalcas, duo pastores, et ille quidem fistula, hic cantu excellens, qui fortuito inter se congressi ad canendum mutuo se invitant (v. 1—19.), et ut Ecloga III. duos pastores a conviciis mutuis ad cantum progressos vidimus, sic hic con-

tra multo elegantius et carminis argumento aptius a mutuis laudibus ad canendum procedunt. Carminis autem amoebaei\*) argumentum sunt Daphnidis laudes, quem Mercurii et Nymphae alicuius filium antiquissima fabula inter pastores herois loco habitum, cantu celebrem et a Nympha quadam amatum fuisse, sed praematuram occubuisse mortem refert, ut non mirum sit, eum vetustissimis carminibus pastoriciis saepe esse celebratum. (Cf. Theocriti Id. I. et VII, 73 sqq.) Primum autem Mopsus luget Daphnidis in ipso iuventutis flore defuncti mortem (v. 20—44.), deinde post mutuas utriusque pastoris laudes (v. 45-55.) Menalcas celebrat Daphnidem inter divos relatum (v. 56—80). Denique mutuis muneribus sibi datis pastores discedunt (v. 81—90.). Hoc simplex est carminis argumentum, quod tamen et ipsum allegorice interpretandum esse, vix potest dubitari. Si enim tempus, quo scriptum videtur (i. e. aestatem a. 712. p. U. C.: cf. Diss. de vita et carm. Verg. nota 19.),\*\*) et eventus nuperrimos nec non epicum fere totius carminis ornatum et naturam respicimus, admodum probabilis est vulgaris fere opinio, Daphnidis nomine C. Iulium Caesarem a poëta celebrari. Exeunte enim m. Quinctili (nunc Iulio appellato) a. 712. instabant feriae maxima sollemnitate celebrandae, quas Triumviri in honorem Iulii Caesaris, iam inde ab a. 710., cum non multo post eius necem stella illa crinita apparuiset, quam populus animam esse Caesaris inter deos recepti sibi persuasit \*\*\*), pro deo haberi coepti decreverant, ita ut, statua Caesaris cum stella crinita super capite et titulo Καίσαρι ἡμιθέψ in Veneris templo ab Octaviano iam posita et sacello eius in eo fori loco, ubi crematus fuerat, extrui coepto, omnes diem natalem divi Caesaris summa cum lactitia celebrare iuberentur, et quidem iam d. IV. Non. Iulii, cum illo ipso anno in verum Caesaris natalem (III. Id. Quinctil.) ludi Apollinares inciderent, libris autem Sibyllinis vetitum esset, ne alii deo praeter Apollinem eo die sacra fierent. Haec autem sacra in Gallia Cisalpina lactius etiam acta fuisse, quam alibi, mirum videri non potest, cum Caesar diu praefuisset illi provinciae et incolarum animos variis beneficiis sibi devinxisset. Quid igitur Vergilio inter populares suos viventi propius fuit, quam ut hanc op-portunitatem arripiens carmen aliquod in Caesaris laudem conscriberet, quo etiam Octaviano gratum facere eumque magis sibi conciliare posset? Quod si voluit poëta, sane vix ullum aptiorem deligere potuit, cuius nomine Iul. Caesarem celebraret, quam Daphnidem illum, pastorem nobilissimum, qui non minus quam Caesar (Veneris filius habitus) et ipse dei filius atque inter deos receptus fuerat. Admodum ingeniose autem ita instituit, ut necem Caesaris ab alio (Mopso) lugeri faceret, apotheosin autem ispe celebraret, nam sub Menalcae persona se ipsum latere, prioribus carminibus suis v. 86 sq. commemoratis satis clare significat. Non tamen in eiusmodi allegoria singula ad amussim exigenda esse, iam in Argum. Ecl. I. vidimus, quod imprimis de hoc carmine valet, in quo consulto poëta omnia involucro aliquo velasse censendus est †).

Nihilominus fuerunt etiam, qui in Daphnide alium potius quaererent, aut Flaccum, Maronis fratrem praemature mortuum (Don. §. 25.) ++), aut Quinctilium Cremonensem (a. demum 730. defunctum), aut adeo Quinctilium Varum (qui demum a. 762. ideoque a. 27. post ipsius Vergilii mortem interiit)

aut denique Saloninum, Pollionis filium. +++)

<sup>\*)</sup> De cuius ratione cf. nota Argum. Ecl. III. adiecta. \*\*) Quamquam Ribbeck. Proleg. p. 2 sq. de veritate huius coniecturae Spohnianae (de qua cf. etiam Kiausen, de Aenea et penatibus I. p. 530 sqq.) quam maxime dubitat.

<sup>††)</sup> Cf. adnott, ad Ecl. IX, 47.
†) Cf. Spohnil Prolegg, p. 29 sqq., quein hic potissimum secutus sum.
††) Cul opinioni iam verba Menalcae (i. e. Vergilii ipsius) v. 51 sqq. adversantur. †††) Quem non diversum fuisse ab Asinio Gallo, a. demum 786. mortuo, iam in Argum, Ecl. IV. vidimus.

# MENALCAS. MOPSUS.

#### MENALCAS.

Cur non, Mopse, boni quoniam convenimus ambo, Tu calamos inflare levis, ego dicere versus, Hic corylis mixtas inter considimus ulmos?

#### MOPSUS.

Tu maior; tibi me est aequum parere, Menalca, Sive sub incertas Zephyris motantibus umbras,

I Sub Menalcae persona ipse latet Vergilius (cf. v. 86.), qui aliis quoque locis (Ecl. IX, 10. 18.) eodem nomine se loquentem inducit omninoque haud raro pastoribus se inserit, cum iis versatur et canendo certat. (Ecl. III, 84 X, 8.) Cf. Voss. — Cur non - considimus, pro: considamus, si tibi placet. Ladew. (qui comparat Graec. τι οὐ cum Indic. Aoristi) et Ribbeck ediderunt consedimus, quae lectio non nisi Schol. Bern. auctoritate niti videtur. (Cf. Ribbeck. Proleg. p. 195.) Conington, Praesens recte defendens, confert Plaut. Amph. I, 1, 253. Cur non introco in nontram domum? et Cic. ad Fam. II, 7. Cur ego non adsum? — boni, i. e. periti, docti; ut Aen. IX, 572. Hic iaculo bonus, hic longe fallente sagitta, Val. Fl. 1, 438. gladio bonus ire per hostes, et Sil. XIV, 453. bonus ille per artem Crudo luctari pelago atque exire procellas, ubi eandem habes constructionem. Cf. etiam Tac. Ann. I, 3. bonus militia etc. De psi autem constructione Graeca boni — inflare — dicere, cum qua fleyn. comparat ἀγαδοί, ἐσθλοί συρίζειν, ἀείδειν et Theocr. VIII, 3. μαμω συρίσδεν δεδαημένω, ἄμηω ἀείδεν, cf. Ruddim. II. p. 229. Iani Ars poèt. p. 150 sqq. Vechn. Hellenol. p. 311. Iahn. ad Ovid. Trist. V, 3, 44. alii. Ita apud Verg. bonus, felix, perius, paratus, coniuratus etc. haud raro cum Infin. construuntur. (Vid. Ecl. VII, 5. X, 32. Geo. 1, 284. Aen, IX, 772. etc.) Cf. etiam Stat. Silv. II, 3, 69. optimus Condere divitias. Eleg. ad Messal. 7. exproque locis (Ecl. IX, 10. 18.) eodem nomine se loquentem inducit omninoque etiam Stat. Silv. II, 3, 69. optimus Condere divitios. Eleg. ad Messal. 7. expro-mere cantus Maximus etc. Iahn. adnotat, sic etiam apud historicos Adiectivis paratus, aptus, ferox et similibus, praeterea autem apud historicos Amectivis non nisi Adiectivis cum Praep. ad compositis, Infinitivum adiungi. Cf. Kritz.

ad Sall. Iug. 46, 5. 49, 3. et 52, 4. — convenimus, in unum locum. Burm. comparat Aen. I, 707. et II, 799. — 2. Cf. Theocr. I, 1. "Calamos levis, fistulam tenui arundine compactam [quare etiam poëta Plurali utitur calamos: cf. adnot. ad Ecl. II, 36.]; ita iunge, quia huic voci epitheton convenientius. d. adnot. ad Ecl. II, 36.]; ita iunge, quia huie voci epitheton convenientius.

[Allii enim, commate post inflare posito, male coniungunt leves versus.]

Arundini calamus levis Moret. 62. tribuitur. In v. 3. 6. 12. color ductus ex Theocr. Id. I, 12 sqq." Heyn. Ceterum cf. Culpurn. Ecl. VIII, 4. Te calamos inflare labello Pan docuit. — dicere versus. Cf. adnott. ad Ecl. III, 55. — 3. vorylis. Vid. ad Ecl. I, 14. Ceterum cf. similes loci Theocr. I, 21. et V, 32. — 4. maior, scil. natu. Ita maior non addito natu vel natus legitur v. c. apud Hor. Od. IV, 4, 14. et A. P. 366. Caes B. C. III, 108, 3. Bell. Alex. 33, 2. Suet. Aug. 17. Tit. 13. Vit. 3. Liv. XLV, 15, 1., maximus autem Aen, VII, 532. Liv. XXIII, 30, 11. (et fortasse etiam Hor. Ep. I, 2, 1., ubi vid. Obbar.) Cf. Bremi ad Nep. Reg. 2, 3. Matth. ad Cic. Rosc. Am. 14, 39. — aequum. Wagn. Vol. V. (quem sequuntur Ribbeck. et Haupt.) ubique edidit aecus, anticus, propincus, oblicus, ecus etc. Cf. cius Orth. Verg. p. 449 sq., (ubi laudat de hac re disserentes Matum et Creuz. ad Cic. Rep. I, 21. et Beier. ad Cic. pro Tull. §. 6.) et Ribbeck. Proleg. p. 392. — 5. Heyn., qui cum Burm. retinet vulgatam lectionem mutantibus, hacc adnotat: "Mutantibus (eas) Zephyris reddit ratio-vergill. PARS I. ED, IV. Sive antro potius succedimus. Aspice, ut antrum Silvestris raris sparsit labrusca racemis.

### MENALCAS.

Montibus in nostris solus tibi certat Amyntas.

MOPSUS.

Quid, si idem certet Phoebum superare canendo?

nem adiecti incertas, quod non pro vituperio umbrae haberi debebat, cum sit longe elegantissima rerum imago. Sic umbrae tremulae apud Calpurn. Ecl. V, 101." Neque aliter apud Rutil. Itin. I, 283. fluctuat umbra. Sensus igitur esset: Cum foliis vento agitatis umbrae quoque locum mutant, non immotae manent, sed fluitant. *Incertus* autem eadem fere ratione intelligendum apud Ovid. Am. I. 11, 1. colligere incertos (i. e. fluitantes) et in ordine ponere crines, etapud Martial. II, 66. comarum Annulus incerta non bene fixus acu, i. e. non stabili. Pro mutantibus autem (quod Lachmann. ad Prop. II, 10 (9). 33. tueri videtur), quae lectio multo facilius in alteram mutari potuit a librariis, quam illa, et saepe mutata est (cf. Ecl. VI, 28. Aen. III, 581. Ovid. Met. XI, 674.), recentiores editores omnes cum Wakef. ad Lucr. IV, 78. et Schirach. p. 497. sq. ex plurimis Codd. et Servio restituerunt lectionem motantibus, quod frequentativum verbi movendi indicat motum saepius repetitum. De utriusque vocis permutatione agunt etiam Gronov. Obss. III, 1. Heins. ad Ovid. Met. XIII, 937. et Cort. ad Lucan. VIII, 217. Ceterum non opus est, ut cum Wakef. motantibus neutrali sensu accipiamus pro se moventibus; facilius enim supplemus eas. — 6. antro succedimus. Cf. Geo. III, 418. 464. Calpurn I, 6. cur non succedimus umbrae? ibid. v. 19. captatae - successimus umbrae. — As pice, ut-sparsit. Cf. not. ad Ecl. II, 66. et V, 52. —
7. Antrum vitibus silvestribus obductum est, ut apud Hom. Od. V, 68. antrum Calypsus, quod auget loci amoenitatem. Labrusca enim est vitis silvestris, ἀγριάμπελος. Cf. Plin. XXIII, 1, 14. XIV, 16. 18. Billerb. Flor. class. p. 57. et Voss. ad h. . — raris autem, quod aliter in vitibus vitiosum esset his satis antum. ut recemis passim, quod anti esti importantibus vitiosum. esset, hic satis aptum, ut racemis passim modo antri ostio impendentibus dies per intervalla intrare possit, quod iam Heyn. adnotavit. Ita Ecl. VII, 46. Et quae vos rara viridis tegit arbutus umbra; eademque ratione Lenz. aliique interpretantur Ovid. Met. VII, 622. patulis rarissima ramis -- quercus, ubi tamen vid. Bach. — Spargere autem, quod optime convenit raris racemis, hic significat sparsis racemis obducere et circumvestire. Cf. infra v. 40. II, 41. IX, 19. Aen. IV, 584. et VII, 191. — 8. Montibus in nostris. Cf. Ecl. VII, 56 et X, 51 sq. Gebauer de poët. I. p. 154. comparat Theocr. III, 1 sq. 46. XX, 35. VII, 87. imprimis autem VII, 91 sq. et VIII, 1 sq. — certat. Ita antiquiores libri fere omnes et Servius Dresd., quos (ut omnes recentiores editores) cum Wagn. secuti sumus, cum Coniunctivus certet, quem a Palat., Gud. aliisque Codd., Arus. Messio p. 218., Rufin. p. 259. et Schol. Crucq. ad Hor. Epod. XI. et Sat. II, 5. exhibitum Iahn defendit, e versu sequ. huc translatus videatur. Per se autem utraque lectio ferri potest; certat enim est simpliciter affirmantis et significat: certare audet, certet autem iudicantis et valet: meo iudicio solus Amyntas certamen tecum inire audeat (es dürfte kämpfen,); neutrum vero ab hoc loco alienum. De constructione certare alicui, μάχεσθαί τινι, cf. Ruddim. H. p. 149. Burm. ad Aen. XI, 600. Bach. ad Ovid. Met. I, 19. Obbar. in Seebodii Archiv etc. 1825. H. p. 374. alii. Sic certure c. Dat. etiam Ecl. VIII, 55. Geo. II, 99. Hor. Od. II, 6, 15. Epod. II, 20. eademque ratione ap. Ovid. Her. XVII, 189. pugnare amori, Prop. I, 14, 7. contendere amori, Stat. Theb. VIII, 505. bellare parenti, Sil. X, 296. luctari morti etc. Certare de certamine poëtico (Ecl. VII, 16.) legitur etiam Ecl. VIII, 3 Calpurn. II, 19. VI, 2. 31. 90. VII, 12., eodemque sensu contendere Ecl. VII, 18. 69. et Calpurn. II, 6. VI, 60. Cf. Gebauer de poët. I. p. 177. not. 1. — Amyntae nomen in bucolicis carminibus satis frequentatum. Fincit poëts perform sligner fistale caranti nibus satis frequentatum. Fingit poëta pastorem aliquem fistula canendi peritissimum, qui solus cum Mopso de palma certare audeat. — 9. Quid, si idem etc. Sensus. iam a Burm. recte expositus, hic est:

#### MENALCAS.

Incipe, Mopse, prior, si quos aut Phyllidis ignes Aut Alconis habes laudes aut iurgia Codri. Incipe; pascentis servabit Tityrus haedos.

10

stam temeraria est haec provocatio Amyntae, ac si Phoebum provocaret: tantum enim ego praestantior illo sum, ut nihil inde mihi laudis accedat, si cum eo comparer, non magis ac Phoebus ideo excellere diceretur, quod Amyntas se illi contulerit." Cum irrisione enim et cavillatione hacc dici, iam ex Coniunctivo certet manifestum est. Verissime enim Wagn. adnotat, si haec confirmantis essent, (ut alii cum Heynio putant,) scribendum fuisse: Quid, si certat? i. e. immo certat. Ceterum idem Wagn., quem Posteriores omnes secuti sunt, iure praefert vulg. verborum ordinem alteri Phoebum certet, cum post πενθημιμερή fortior sit sedes, coll. Geo. I, 287. 289. IV, 174. 439. etc. Poterat etiam provovare ad Vergilii imitatorem in Anth. Lat. Burm. I, 178, 137. Phoebum superare canendo. — 10. Sumptus hic locus ex Theorr. I, 19. sq. et respexit eum Ovid Trist. II, 537. Phyllidis hic idem teneraeque Amaryllidis ignes (cf. Ecl. II, 14. et III, 81.) Bucolicis iuvenis luserat ante modis. Heynius, ut Phyllidis, ita etiam Alconis et Codri nomine vulgares pastores significare censet; quod alii iure addubitant. Et secundum Weicherti quidem (de Iarbita Timagenis aemulo §. 4. Poett. Latt. Rell. p. 402. sqq.) coniecturam hic Codrus Vergilianus non differt ab ipso illo Iarbita Horatiano (Epist. I. 18, 15.), quo nomine Cordum quendam Maurum significari Schol. Crucq. et Porphyrion asseverant (cf. Weichert, l. 1. §. 3. p. 399.); ut verisimillimum videatur, hunc hominem non minus quam Bavium istum et Maevium (Ecl. III, 90.) et Vergilii et Horatii obtrectatorem fuisse, verum autem Codri nomen in Scholiastarum Horatianorum commentariis corruptum apparere. Quae si vera essent, hic Codrus vix unus idemque esse posset cum Codro Ecl. VII, 22. 26. commemorato, poëta praestantissimo, quem Corydon ipsius Vergilii personam sustinens suum dicit et quem adversarius vult invidia rumpi; nihilominus autem non est verisimile, poëtam, si de diversis hominibus cogitari voluisset, mibil additurum fuisse, quo uterque distingueretur; atque etiam Calpurn., qui Ecl. VI. 80. utrumque Vergilii locum sic coniungit: Rumpor enim merito: uilil hic nisi iurgia quaerit, veteres de uno eodemque homine cogitasse luce clarius ostendit. Quare nunc prorsus adsentior Ungero de Valgii Rufi poem, p. 93 sqq. Weicherti et scholiastarum commentum reidenti et Co-drum verum nomen esse Graeci poëtae bucolici illa aetate haud ignobilis, censenti qui Iuvenali quoque I, 2. III, 207. et Valgio (Serv. ad Ecl. VII, 22. p. 143. Lion. et Unger l. l. p. 235.), fortasse etiam Martiali II, 57, 3. III, 15, 1. et V, 27, 1. (ef. Unger. p. 112.) commemoretur (cf. Unger. p. 66. 78. 98. 107 sq. 114. 119. 234. 303. 414.) iurgia autem non significare puto convicia in Vergilium prolata, sed certamina bucolica et rixas hominis (fortasse paullo iracundioris) cum aliis quibuscunque poëtis institutas. Cf. etiam adnott. ad Eel. VII, 26. Si autem Codrus verum est poëtae alicuius nomen, nihil obstat, quominus nec Alconem pastorem aliquem, sed artificem illum (statuarium et caelatorem) intelligendum censeamus, qui in Celice 66., apud Athen. XI. p. 469. A., Ovid. Met. XIII, 68 3. et Plin. XXXIV, 14, 40. commemoratur. (Cf. Sillig. Cat. artif, p. 37. et Brunn Gesch. d. griech. Künstl. I. p. 466. II. p. 402.) Wagn. tamen et Ladew. Alconem fictum habent nomen. — Incipe, scil. canere, ut Ecl. IX, 32. Incipe, si quid habes, et Iuven. IV, 34. Incipe, Calliope. — Phyllidisignes, i. c. amorem. Vid. adnott. ad Ecl. III, 66. Phyllis iam Ecl. III, 76. commemorata redit Ecl. VII, 59. — 11. habes. Vid. not. ad Ecl. III, 52. — 12. Incipe. De hac repetitionis figura vid. ad Ecl. IV, 62. — servabit, observabit, custodiet. Vid. adnott. ad Ecl. III, 75. et ef. Theocr. I, 14. — Tityrus, qui interea pro Mopso haedos pamorum et ipsos greges pavisse, Spohn. comprobat locis Tib. I, 10, 41. Ipse μοι κλιτύων έν έσχατοις Νέμουσι μήλα νέα νέοι πεφυχότες. Voss conMOPSUS.

Immo haec, in viridi nuper quae cortice fagi Carmina descripsi et modulans alterna notavi, Experiar; tu deinde iubeto ut certet Amyntas.

15

#### MENALCAS.

Lenta salix quantum pallenti cedit olivae, Puniceis humilis quantum saliunca rosetis, Iudicio nostro tantum tibi cedit Amyntas.

ferri iubet Ecl. II, 30. — 13. Immo haec, non illa, quae tu me canere iubes; ut etiam hic Pronomen demonstr. inserviat oppositioni. Cf. Wagn. Qu. Virg. XX, 7.—in cortice fagi. Cf. Calpurn. Ecl. I, 20. Sed quaenam sacra descripta est pagina fago? et v. 24. tu potes alto Cortice descriptos citius percurrere versus. id. VIII, 29. Continet inciso servans mea carmina libro. — 14. alterna notavi, alternatim canens et fistula modulans versiculum, eundemque mox incidens in corticem (ut Schirach. p. 329. et Heyn. recte h. l. explicant.); nemo enim simul voce canere et fistulam inflare potest. Cf. autem adnot ad Ecl. I, 2. Heynio quidem non levis opera videtur Voss. hace in deducto cortice scripta putat. Sed apud Calpurn. I, 33. sqq. versus LVI properanti falce notati in cortice leguntur. Cf. etiam Verg. Ecl. X, 53. tenerisque mcos incidere amores Arboribus, et Tit. ad Calp. III, 43., a Spohnio laud. Ladew. tamen alterna tantum ad carmen amoebaeum refert coll. Ecl. III, 59. et VII, 19. et putat Plurali carmina singulas eius strophas indicari, quae hic in unum coniunctae infra v. 45. Carmen Singulari numero dicantur, ut etiam v. 55. et 81. Numerus varietur. Similiter Ameis Spicil. p. 11.: "Periculum se facturum dicit, an ipsi contingat, ut carmina alterna ex tempore convertat in carmen perpetuum. Et id ipsi contigisse, monstrat responsum Menalcae: tale tuum nobis carmen etc."; quam tamen sententiam ex Verg. verbis erui posse dubito. — modulans, modos s. numeros musicos faciens, unde modulatores sunt Componisten, Tonsetzer. Cf. Ecl. X, 51. Cul. 1. et 99 Calpurn. I, 92. carmina - - Dicamus teretique somun modulabor arena. Val. Fl. IV, 386 leni modulatur carmen avena. — 15. Haec cum irrisione arrogantis Amyntae dicuntur. Nam sensus est: Meum cum audiveris carmen, ipse iudicabis, utrum Amyntas iste, qui mecum certet, dignus sit, nec ne. — Vulgo legitur iubeto certet Amyntas; et quamvis Bacchius uno vocabulo comprehensus (iubeto) in hac sede versus et graviore interpunctione non sequente defendi possit aliis quibusdam locis, ut Prop. III, 31, (II, 33,) 9. Cum te iussit habere puellam cornua Iuno, praestat tamen optimorum Codd. lectio inbeto, ut, quam, suadente etiam Lachmanno ad Prop. III, 6, (II, 15.) 43... cum Wagn recepi, quem etiam ceteri recen-Sat. I, 4, 122. Lucan. IX, 896. Apulei. Flor. IV. extr. p. 364. Elmenh. Suet. Vesp. 23. (ubi tamen alii legunt iussit ponere,) alibi. — 16. Cf. Theocr. V, 92—95. et XII, 3 sqq. Postrenis Mopsi verbis commotus, fatetur Menalcas, non serio, sed per ludibrium se dixisse illa: Montibus in nostris solus tibi certat Amyntas v. 8.— pallenti--olivae, frondem sub-viridem habenti. Vid. not. ad Ecl. III, 39. Idem sibi vult canens oliva ap. Ovid. Met. VI, 81.— 17. saliuncam Voss. docet esse nardum Celticam (Valerianam Celticam Linn.). Est autem ea herba, auctore Plinio XXI, 7, 21. (cui adde Scrib. Larg. 195. 258.), odore quidem suavi, tanta autem brevitate, ut necti non possit. Ceterum in hac comparatione magis species pulchra, quam usus spectatur, nam etiam ex nardo oleum odoratum confectum esse constat. Cf. Plin. XII, 12, 26. Voss. ad h. l. et Mitscherl. ad Hor. Od. II, 11, 16. - 18. Peerlk. cui iudicio nostro nimis pedestre videtur, p. 17. coni. Iudice me noster --- Amyntas, ut v. 51. Daphnim trum. -

#### MOPSUS.

Sed tu desine plura, puer; successimus antro.

Extinctum Nymphae crudeli funere Daphnim
Flebant — vos coryli testes et flumina Nymphis —
Cum complexa sui corpus miserabile nati

20

19. Mopsus, modestiam quandam affectans iis, quae v. 9. et 15. dixerat, minus utique convenientem, interpellat Menalcam, ne ille in sua laude celebranda pergat. Ribbeck. et Ladew. vero hunc versum adscribunt Menalcae, cum aptius maior natu iuniorem tamquam puerum appellet et cum verba successimus antro et ipsa magis conveniant Menalcae, cui Mopsus loci eligendi optionem dederit. Sed nonne mirum esset, si, qui modo ipse dixerat, alterum tacere iuberet? et nonne Mopsus fuit, qui Menalcae antram ostendit, in quo considere possent? Recte igitur ceteri recentiores editores a vulgari ratione non discedunt. — desine plura, sc. dicere. Quamquam ne opus quidem est, ut ellipsin statuamus, cum verbum desisere, apud poëtas maxime, haud raro cum simplici Accus. Obiecti construatur (ablassen von etwas, aufhören mit etwas.). Cf. Ecl. VIII, 61. desine, tibia, versus. Silius XII, 725. desine bella. Anth. Lat. Burm. V, 70, 45. desine plura tuens. Beda Ven. in Wernsd. Poët. L. min. II, 243, 45. desine plura, hiems. Ita Cicero ipse ad Fam. VII, 1, 4. et cum eo Suet. Tit. 36. artem desinere, Gell. II, 12. seditionem desinere etc. Cf. Heins. ad Ovid. A. A. II, 725. — successimus amtro. Cf. Calmura. Ecl. I. 6. et 19. successimus symbole et successimus symbole properties. purn. Ecl. I, 6. et 19. succedimus umbris et successimus umbrae. — 20. "Lusus ingenii, non verus affectus ex funere vero carminis argumentum facit: luctus ex Daphnidis morte, quem et armenta et ferae (v. 25—29.) et ipsi agri ac prata sentire dicuntur." Ita fere Heyn., qui in Argum. huius Eclogae de Daphnide, celeberrimo illo Siciliae pastore, Mercurii et Nymphae cuinsdam filio, ab ipsis Nymphis educato et a Pane fistulae cantum edocto conferri iubet Serv. ad Ecl. VIII, 68. Diod. IV, S4. Aelian. V. H. X, 18. h. anim. XI, 13. Schol. Theocr. Id. VIII. f. Parthen. c. 29. Sil. Ital. XIV, 466. Ovid. Met. IV, 276. sqq. aliosque. Vossius, quem sequitur Spohn. in Prolegg. (cf. Argum. p. 80. haec satis probabiliter ad interitum Caesaris referenda esse docet; ut igitur sub Daphnidis persona, pastoris in ipso iuventae flore mortui, lateat Iul. Caesar, Nymphae autem (v. 21.) et mater (v. 23.) deos tutelares Romanorum et Venerem, parentem gentis Iuliae, pastores porro cum gregibus (v. 24 sqq.) magistratus populumque Romanum, ferae denique bestiae (v. 27 sqq.) domitas nationes significent, qui omnes mortem cius lugeant. Sie autem iam Acron ad Hor. Od. I, 2. hunc locum intellexit. Ceterum Wagn. in edit. min. adnotat, esse quaedam in hoc carpurn. Ecl. I, 6. et 19. succedimus umbris et successimus umbrae. — 20. intellexit. Ceterum Wagn. in edit. min. adnotat, esse quaedam in hoc carmine, quae magis pastoris conditioni conveniant, quam eius, qui sub illius specie lateat, imprimis v. 48., ubi tamen vid. adnott. — crudeli funere, i. q. acerba morte, nil amplius. Sic etiam Aen. IV, 308. moritura -- crudeli funere Dielo. Anthol. I.at. Burm. IV, 129, 5, crudeli funere rapti, et verba crudeli funere redeunt ibid. 61, 3, 162, 1, 184, 2, 266, 3, ut crudeli morte Aen. X, 386., funere acerbo Aen. VI, 429. — Daphnim. Cf. not. ad Ecl. IV, 32. et infra ad v. 52. — 21. Flebant. Observes vocem bisyllabam camque spondeum efficientem in principio versus cum singulari vi et gravitate positam. Cf. Wagn. Qu. Virg. XIII. p. 539., qui comparat v. c. Acn. III. 635. VI, 590. VII, 80. IX, 728. X, 879. Geo. I, 477. aliosque locos: imprimis autem conferendus erat locus Acn. VI, 213. Vid. etiam adnott. ad Ecl. VII, 50. — testēs. Vid. de hac productione adnott. ad Ecl. I, 38. — 22. nati. Ita pro vulg. gnati scribendum esse, docet Wagn. Qu. Virg. XXXVIII., qui antiquiorem et graviorem formam gnatus, non nisi substantive dictam, commotiori tantum et affectus plenae orationi convenientem censet (ut Aen. II, 663. VI, 116. 869. VII, 360. X, 470. 525. XI, 167. 178. 151. etc., in quibus locis omnibus Vir doct. ex Med. auctoritate edidit quatus), ideoque a Bucolicis et Georgicis prorsus exsulare iubet. Equidem tamen in utriusque formae usu non tam varia poësis genera, quam unius criusque carminis argumentum et naturam respiciendam duco; quare hoc loco, sublime aliquid et tragicum spirante magisque ad epici, quam bucoAtque deos atque astra vocat crudelia mater. Non ulli pastos illis egere diebus Frigida, Daphui, boves ad flumina, nulla nec amnem Libavit quadrupes nec graminis attigit herbam.

25

lici, carminis indolem accedente, dummodo Codd. addicerent, in forma gnati non offenderem. Sed omnes Codd., de quorum lectionibus certi quid constat, et Serv. Dresd. communem et vulgarem formam nati exhibent. — 23. atque-atque aperte pro ct - et maiore tamen emphasi positum, quemadmodum Geo. I, 182. III, 434. et Aen. VIII, 486. que - atque leguntur. Non enim adsentior Wunderlichio Praef. p. IV. sq., Wagnero ad Geo. III, 257. et Qu. Virg. XXXV, 23. p. 567.. Lachmanno ad Prop. I, 8, 11. p. 39. et Iahnio ad h. l., (quibuscum etiam Naek. ad Cat. carm. p. 299. et Ribbeck. facere videntur) hunc usum geminati atque Vergilianum esse negantibus nostrumque locum ita intelligentibus, ut. Commate post Coniunctionem cum sublato, conjungant: cum complexa (est) atque vocat deos atque astra. Nam ut verbum substantivum in priore membro commode omitti potuisse (cf. adnott. ad Ecl. I, 52. et Wagn. Qu. Virg. XXV.), contra vero Latinos, ubi Participio posito copulam evitare possent, illam non semper vitasse concedam; quem non offenderet eiusmodi verborum coniunctio, qua non sine maxima ambiguitate duo Verba (quorum alterum pro Participio haberi potest) et duo Accusativi Obiecti ab altero eorum pendentes prorsus eodem modo per atque copularentur? Cum autem v. c. Silius I, 93. sq. canat: Hic crine effuso atque Hennaeae numina divae Atque Acheronta vocat Stygia cum veste sacerdos, ubi de polysyndeto, quod Wagn. Geo. III, 257. (cuius loci alia ac nostri est ratio) IV, 343. 463. Tibull. II. 5, 73., procul dubio etiam Catull. LXVIII, 152. et alibi statuit, profecto cogitari nequit; cur, quod alii poëtae sibi indulserunt, id Vergilio strenue abiudicemus? Quare cum Gronovio ad Gell. VII, 14. Drakenb. ad Silii I. l. Dissenio ad Tibull. l. l. et Handio Tursell. I. p. 510. etiam hoc loco atque - - atque pro et -- et usurpatum censeo. Consentiunt mecum Ladew., Bryce et Conington. vocat crudelia. Heyn. per invocat interpretatur. Sed invocandi notionem ab hoc loco alienam esse, quisque videt; incusandi autem vim inesse verbo vocare, exemplis est probandum, quae num usquam inveniantur du-bito. Quare cum Wagn. subsisto in vulgari explicatione: astra crudelia esse dicit, (ut Geo. IV, 356. legimus crudelem nomine dicit.) Provocat Wagn. ad Ter. Ad. V, 7, 13. Placet, pater lepidissime. - - Eugel iam lepidus vocor. Quod autem as tra vocat crudelia, hoc ex Chaldaeorum doctrina explicandum, de qua Wagn. conferri iubet Interpp. ad Hor. Od. I, 11, 2. Astra enim in fatis hominum, imprimis nascentium, magnam vim habere veteres censebant. Unde Hor. Od. II, 17, 21. Utrumque nostrum incredibili modo Consentit astrum, Petron. Sat. 44. malo astro natum esse, Prop. I, 6, 36. duro sidere vivere, Ovid. Trist. V. 10, 45. grave sidus habere et similia. Hic igitur mater accusat deos atque astra, quod fata filii acceleraverint. Mater autem Daphnidis (cuius nomen ignoramus) in hac allegoria est Venus, parens gentis Iuliae: cf. Ecl. IX, 47. — 24. Pastores prae luctu neque armenta ad pascendum, neque post pastum ad lumina egerunt. Heyn. conferri iubet Mosch. III, 23. 24. et Nemes. II, 29. (= Calpurn. IX, 29.) Vid. etiam infra Ecl. IX, 24. — 25. Frigida flumina. Vid. ad Ecl. X, 42. — nulla nec annem Libavit quadrupes etc. Cf. quae Suet. Caes. 81. de prodigiis Caesaris necem praegressis narrat. Ceterum cf. similes loci Theoer. IV, 14. et Moschi III, 24. — nulla nec - - nec, ut apud Graecos οἰδεὶς οὔτε - - οὔτε. Cf. Ecl. IV, 55. Geo. II, 83. sq. Aen. IX, 428. XI, 801. Drakenb. ad Liv. III, 26, 5. Heusing. ad Cic. Off. I, 20, 1. Duker. ad Flor. III, 17. extr. Schwarz. ad Plin. Pan. 3. p. 579. Dähne ad Nep. Iphicr. 2, 1. alii. nec autem pro vulgari neque Wagn. recepit, et plurimos Codd. et rationem secutus, cum, "ubi ad augendam negationis vim pleonastice praecedenti negationi altera subiiciatur, etiam priore loco nec, non neque, scribendum videatur." Cf. doctissima eius disp. de copula nec, neque in Qu. Virg. XXXII, 11. p. 535 sq. Recentiorum editorum unus Ribbeck. neque amnem edidit. - 26. libare amnem, i. q. gustare, a quo tamen ita differt,

Daphni, tuum Poenos etiam ingemuisse leones Interitum montesque feri silvaeque loquuntur. Daphnis et Armenias curru subiungere tigris

ut libare simpliciter significet rem aliquam ore leviter attingere, gustare autem saporis notionem simul involvat. (Vid. Doederl. Syn. III. p. 127.) Cf. Geo. IV, 54. Aen. III. 354. etc. Prosaici scriptores gustu solent addere, ut Tac. Ann. XIII, 16, 2. libata gustu potio. — De Adiectivo quadrupes, quod, a genere subauditi Substantivi pendens, triplici genere usurpatur, cf. Ruddim. I. p. 22. — graminis herbam i. e. recentia et tenera germina graminis. Cf. Ovid. Met. X, 87. et Liv. I, 24, 5. Sic Geo. I, 134. frumenti herbae, Colum. VIII, 17. herbae algae et similia, Ceterum Calpurn. IX, 29. huius loci memor scripsit: nulla meae--tetigerunt gramina vaccae. Leones adeo pastorem exstinctum deflere, quam grave sit, quisque videt. Cum autem leones numquam fuerint in Sicilia, Daphnidis patria, Voss. non dubitat, quin ipsa Africa his verbis designetur: Africam quoque ingemuisse Caesaris desiderio, qui Carthaginem colonia a. 708. eo deducta reficere vo-luerit. Spohn. vero, hanc explicationem iure vituperans, leonum mentionem ex Theocr. I, 72., qui et ipse leones Daphnidis mortem deplorantes fingit, a Vergilio translatam censet. Tenendum autem, his bestiis saepe in fabulis et carminibus veterum (cf. Geo. IV, 510. ibique adnott.) sedes assignari, quas aut numquam, aut iis certe temporibus non habuerunt, quorum nobis est accuratior cognitio, unde tamen non sequitur, prioribus temporibus, ubi terrae minus erant cultae et incolis frequentatae, eiusmodi fera animalia în lis non fuisse. Ut enim patria nostra olim ursis abundabat, qui nunc nus-quam fere in ea inveniuntur, ita etiam Siciliam, Graeciam (Nemeaeum leonem specto) aliasque Europae regiones antiquissimis temporibus leones continuisse, non omnino est improbabile; quamquam etiam nil obstat, quominus eum Heynio Poenos, i. e. Afros, (non minus quam Armenias v. 29.) pro simplici epitheto ornante habeamus (ut Ecl. X, 59., ubi libet Partho torquere Cydonia cornu Spicula), imprimis si cum Wagn. in min. edit. sumimus, poëtam Daphnidi suo certam sedem assignare noluisse, ut perinde sit, utrum in Sicilia, an in Africa vel Asia res gesserit. Ut autem hic, in Ciri 135. et ap. Ovid. Tr. IV, 6, 5. Poeni leones, sic Aen. V, 351. et Hor. Od. I, 23, 10. Gaetulus leo et Ovid. A. A. II, 183. Numidae leones commemorantur. Cf. Gebauer Progr. p. 18. Ceterum Vergilius in hoc loco scribendo ante oculos habuit Moschum in epicedio Bionis, ipsum autem Vergilium Calpurn. Eel. VIII, 72-74. — ingemuisse interitum. Rarior haee constructio invenitur etiam Acn. IV, 692. Stat. Theb. IX, 2. Senec. Herc. Oct. 1785. Val. Max. V. 10, 2, Apul. Met. IX. p. 235. Elmenh. Cf. Ruddim. II. p. 141 sq. Ceterum Peerlk. p. 17. coni. Poeni etiam ingemuere leones, ut hiatus corruptelam Poenos peperisse sumendus sit. — 28. Cf. Bion I, 32. et Moschus III, 23 sq. montesque feri silvaeque. Alii libri ferae. Nihil interest, utrum montes feri an silvae ferae, i. e. incultae, dicantur; cum plurimis tamen Codd. feri retinendum. Markl. ad Stat. Silv. II, 5, 13. legi iubet montesque, feras, silvasque loquuntur, scil. homines; man sagt, dass etc.; quam conjecturam merito rejiciunt Burm, et Heyn, — Loquuntur, ant simpliciter. consecturam merito reiiciunt Burm. et Heyn. -loquuntur, aut simpliciter testantur, ut saepe (cf. v. c. Cic. pro Dom. 32. Ut annales populi R. et Calpurn. VIII, 74. Respondent silvae. Te nostra armenta loquuntur. Ceterum montibus et silvis omninoque rebus inanimatis sensum et vocem dari, satis notum est. Cf. infra v. 62 sq. Eel. VIII, 22. Geo. II, 59. 215. 350. Catull IV, 11. Cytorium ingum loquens. Petron. c. 120. Mollia discordi strepitu virgulta loquentur etc. Ribbeck. et Haupt. ediderunt locuntur. Cf. adnot. ad. v. 4. — 29. Si Daphnis vitium culturam, quam cum Bacchi cultu coniunctam fuisse constat, i. e. omnem agriculturam, cuius lace tantum pars commemoratur (cf. v. 35 sqq.), apud suos instituisse dicitur, hoc, Wagnero iudice, "ita spectat Caesarem, ut ipsa natura per eius aumen - nam numen habuisse putandus est, per quem talia possunt fieri actiorem induisse vultum, sed eundem, illo exstincto, mutasse dicatur." Dapknis et (etiam) Armenias etc., i. e. praeter alia merita, quae reti-centur. — curru subiungere tigres. Bacchum curru tigribus iuncto

Instituit, Daphnis thiasos inducere Bacchi Et foliis lentas intexere mollibus hastas. Vitis ut arboribus decori est, ut vitibus uvae, Ut gregibus tauri, segetes ut pinguibus arvis: Tu decus omne tuis. Postquam te fata tulerunt, Ipsa Pales agros atque ipse reliquit Apollo. 30

35

vehi, ex monumentis antiquis satis notum. Cf. Montfaucon Ant. expl. Vol. I. tab. 158., ab Heynio laud. Curru autem antiquior Dativi forma pro currui, quam optimi quique scriptores vulgari haud raro practulerunt. Cf. Priscian. VII, 18, 88. (p. 778. P.) Gellius N. A. IV, 19. Ruddim. Inst. I. p. 103. not. 47. Ramsh. §. 30. 2. Schneid. Gr. Lat. II. p. 332. sq. et qui hic laudantur. E Vergilio cf. v. c. Geo. IV, 158. 198. Aen. I, 156. 257. 261. III, 541. 692. IV, 369. — 30. thiasos inducere Bacchi Heyn. male et control la control in the control of the control tra usum loquendi accipit pro simplici ducere choros bacchantium. (Cf. quae ad Ecl. II, 57. adnotavimus.). Immo inclucere (ut Graec. εἰσάγειν) dicitur de iis, qui novum morem introducunt, primi aliquid faciunt. Cf. Schwarz. ad Plin. Pan. c. 11. Heins. temere coni. thiasos indicere Bacchi. -- Thiasus (91000c), quae vox apud Graecos ad cuiuscunque dei cultum refertur, a Romanis (v. c. Aen. VII, 581. Catull. LXIII, 27. LXIV, 251. Stat. Silv. III, 1, 41.) non nisi de saltatione s. chorea in honorem Bacchi instituta dicitur; quo decepti quidam male scribunt thyasus, quasi a thyade (δυάς) s. Baccha descenderet. — Bacchi: Brunck, alteram recepit lectionem Baccho, quam exquisitiorem dicit. Immo Dativus significaret, thiasos antea nondum inventos fuisse, Genitivus autem indicat, thiasorum iam inventorum usum aliquo introductum esse, quod hic aptius est. — 31. Thyrsum describit, s. hastam aculeatam. hederis et pampinis cinctam, quam bacchantes gestabant. — foliis igitur viteis et hederaceis; mollibus, ut Aen. VII, 390. molles thyrsi. Cf. adnott. ad Ecl. II, 72.—lentas hastas, stipites teretes et flexiles. Vid. adnott. ad Ecl. III, 38. et Geo. IV, 170.—32. "Ex Theorr. VIII, 79. Poëta de ulmis et populis cogitavit, quibus - 32. ,, Ex Theor. VIII, 79. Poëta de ulmis et populis cogitavit, quibus iunctae sunt vites. Ornat ulmum vitis, vitem uva." Heyn. Cf. not. ad Ecl. II, 70. et III, 10. — 33. Ut gregibus tauri. Cf. Ovid. A. A. I, 290. armenti gloria taurus et Tibull. IV, 1, 208. seu tardi pecoris sim gloria taurus. — pinguibus arvis. Cf. Hom. II. XXIII, 832. Od. IV, 757. Theor. XXV, 97. 153. Htores ἀγροί. Lucr. V, 1248. pingues agri. Ovid. A. A. I, 360. pinguis humus etc. Vid. Gebaueri Progr. p. 6. idemque de poët. I. p. 223., ubi Maro Theor. XVIII, 29. spectasse perhibetur. — 34. Incipit hoc versu apodosis. Ut vitibus arbor etc. decori est, sie tu decus punce this. Male anim Webof ad Soph Philect. p. 255. Erf. etiam ad omne tuis. Male enim Wakef. ad Soph. Philoct. p. 255. Erf. etiam ad verba Tu decus omne tuis subintelligit ut, et a voce postquam apodosin incipit. Immo ante postquam gravius distinguatur necesse est. Ceterum hunc locum ante oculos habuit Auson. Prof. XXIV, 11. tam decus omne nume rocum ance occurs natur Auson. Frot. AAIV, 11. tan decits omne tuis, quam mox dolor. — "fata tulerunt, abstulerunt. Apollon. IV, 1485. Σὲ δ' οὐλόμεναι κῆρες ἔλοιτο. Hom. Π. II, 302. οὖς μὴ κῆρες ἔβαν ϑανάτοιο φέρουσαι." Heyn. Eadem ratione Ecl. IX, 51. Omnia fert aetas. Nostrum imitatus est auctor carm. in Anth. Lat. Burm. IV, 123, 8. invida Domitium fata tulere sibi. Pro tulerunt tres Codd. deterioris notae tulere. Vid. adopt. ad Ecl. X. 13. Cetarum Pronomen to graving proportionalm. Vid. adnott. ad Ecl. X, 13. Ceterum Pronomen te gravius pronuntiandum, quia Daphnis opponitur diis agrestibus, ut patet ex Pron. ipsa— ipse. Sensus est enim: Tu reliquisti agros, ideo etiam Pales et Apollo. Cf. Wagn. Qu. Virg. XVIII, 2. p. 457.— 35. "Pales et Apollo Nomius agros reliquerunt, deliciis suis, Daphnide inquam, sibi ereptis et ablatis, ut solitudinem agrorum fugerent. [Deos cum iis, quos fovent, venire et abire, poëtae fingere solent. Tibull. II, 3, 3. 4. et II, 6, 2. 4. Wund.] Cum ea morte inque deorum agrestium discessu agros summa sterilitas occupare debuit; ita versuum sequentium sententia exoritur." Heyn. Pales autem, dea domestica Italorum, reique pecuariae praeposita, cui a. d. XII. Cal. Maias, quo die Roma condita esse ferebatur, quotannis solemnia celebra-bantur, Palilia dicta, a mythographis male cum Vesta aut Cybele Graecorum confundebatur. Cf. Serv. ad Geo. III, 1. Ovid. Fast. IV, 723. Tibull.

Grandia saepe quibus mandavimus hordea sulcis, Infelix lolium et steriles nascuntur avenae;

I, 1, 14. II, 5, 28. Flor. I, 20. Gell. XIII, 22. Colebatur etiam deus huius nominis. Varro ap. Serv. ad Geo. III, 1. Arnob. III, 23. 40. Mart. Cap. I. p. 27. De Apolline ab eo inde tempore, quo Admeto regi pavit armenta, Neulou cognomine a pastoribus culto ef. Hom. II. II, 766. Hes. Th. 347. Apollod. III, 40. 4. Hom. h. in Apoll. 412 sq. Callim. h. in Apoll. 47. ibi-Apollod. III., 40. 4. Hom. h. in Apoll. 412 sq. Callim. h. in Apoll. 47. ibique Spanh. Geo. III., 2. cum adnott. nostra et Serv. ad h. l., qui putat, Palis commemorationem ad pabuli, Apollinis ad pecorum defectum spectare. Eadem ratione Calpurn Ecl. VII., 22. coniungit fecundam Palem et pastoralem Apollinem. Ceterum Gebauer I. p. 248. putat, Maronem hic imitatum esse Moschum III., 11 sq. et 65 sq. — 36. 37. "In iis sulcis, quibus hordea, quod hic omnino pro quovis frumenti genere dictum, serebamus, lolium infelix (infecundum) Lolch, et avenae, vani culmi vitiosi frumenti, Flughafer, nascuntur." Heym. Hordeum enim in lolium et avenam fatuam decemerare vateres putabant. (f. Geo. I. 154 et Plin XVIII. 44.1. grant putabant. generare, veteres putabant. Cf. Geo. I, 154, et Plin. XVIII, 44, 1, grandia hordea, ad serendum selecta. Cf. Geo. I, 197., ibique adnott. Insolentiorem Pluralem hordea obtrectatores isti Vergilii, Bavius et Maevius lentiorem Pluralem hordea obtrectatores isti Vergilii, Bavius et Maevius de quibus vid. not. ad Ecl. III, 90.), Servio auctore ad Geo. I, 210. hoc versu perstrinxerunt: Hordea qui dixit, superest ut tritica dicat, (cuius tamen auctor potius Cornificius Gallus fait. Cf. Cledonius p. 1898. et Ribbeck. Proleg. p. 96.) Utuntur autem hoc Plurali, quem sane Quinct. Inst. I, 5, 16. (ubi vid. Spald.) vitiosum dicit, praeter Vergilium (Geo. I, 210. 317.) etiam Plin. XVIII, 7, 10. et Rutil. Itin. I, 149. — 37. De ipsa re cf. Theophr. de pl. VIII, 7. et Plin. XVIII, 17, 44. Lolium, i. e. Lolium temulentum Linn., alga Graecorum, nobis Tammelloleh, Tollkorn, etiam Trespe vocatum. Cf. Dioscor. II, 122. Theophr. I, 7, 14. Plaut. Mil. II, 3, 50. ibique Lindem. Ovid. Fast. I, 691. (ubi, ut hic, cum avena coniungitur) cum Gierigii adnot. Serv. ad h. l. et Geo. I, 154. (ubi idem fere legitur versus), Harduin. ad Plin. XXII, 25, 77. Billerb. Flora class. p. 26. — Id in felix dici Voss. et Sp. putant, quod titubantes et trementes reddat. qui infelix dici Voss. et Sp. putant, quod titubantes et trementes reddat, qui manducarint, aut caecos, teste Servio, Plauto et Ovidio II. II.; rectius aumanducarint, aut caecos, teste Servio, Flauto et Ovidio II. II.; rectius autem Heyn. et Wagn censent hoc epitheton esse i. q. infecundum, ad vescendum inutile. Ut enim felix, quod descendere videtur ab obsoleto feo, i. e. gigno. procreo, haud raro pro fecundus diciter (v. c. Aen. VI, 230. oliva felix, Geo. II, 81. rami felices, Liv. V, 24, 2. arbor felix, Mart. XIII, 20. worti felices etc., unde etiam Arabiae felicis nomen repetendum videtur), ita infelix interdum i. q. infecundus (e. g. Geo. II, 239. tellus frugitus infelix, ibid. 314. oleaster infelix, Plin. XXIV, 9, 41. arbor infelix.) Eo sensu Calpurn. IV, 115. lolium videtur malignum dicere. — sterilis avena fatua Linnaeo dicta, wilder Hafer, eadem ratione ab ovena, i. e. avena fatua Linnaeo dieta, wilder Hafer, eadem ratione ab Ovidio Fast. 1.1 cum lolio coniungitur.—Pro nascuntur, optimorum librorum lectione, vulgo edebatur dominantur, quod e Geo. I, 154. huc translatum, ubi hic totus versus iteratur; ut etiam alibi librarii in talibus versuum repetitionibus alterum locum ex altero interdum correxerunt. (Cf. adnott. ad Geo. III. 426. IV, 173. Aen. I, 100. IX, 613. etc.) Solet autem Vergilius in ejusmodi versibus ad Lucretii exemplum, cuius perpetuum fere imitatoin eiusmodi versibus ad Lucretii exemplum, cuius perpetuum fere imitatorem sese praebet, alio loco repetitis unam alteramque vocem immutare; (cf. Geo I, 294. cum Aen. VII, 14., Geo. I, 494. cum Geo. II, 513., Geo. II, 158. cum Aen. VIII, 149., Geo. II, 535. cum Aen. VI. 784., Geo. III, 103. cum Aen. V. 144., Geo. III, 220. cum Aen. XII, 720., Geo. III, 421. cum Aen. II, 281., Geo. III, 426. cum Aen. II, 474., Geo. III, 437. cum Aen. II, 473., Geo. III, 439. cum Aen. II, 475., Geo. IV, 162 sq. cum Aen. I, 438 sq., Geo. IV, 173. cum Aen. VIII, 451., Aen. I, 101. cum VIII, 539., Aen. I, 310. cum III, 229., I, 482. cum VI, 469., III, 65. cum XI, 35., III, 192—195. cum V 8—11., III, 390—393. cum IX, 43—46., III, 393. cum VI, 46., III, 467. cum V, 259., III, 471. cum VIII, 80., III, 557. cum IX, 713., IV, 219. cum VI, 124., IV, 232 sqq. cum IV, 271 sq., IV, 528. cum IX, 225., IV, 587. cum IX, 650. IV, 701., cum V, 89., V, 432. cum IX, 814., V, 665. cum IX, 49., V, 657. sq. cum IX, 14 sq., VI, 403. cum VI, 769., VII, 749. cum IX, 613., IX, 126. cum X, 276., IX, 294. cum Pro molli viola, pro purpureo narcisso Carduus et spinis surgit paliurus acutis; Spargite humum foliis, inducite fontibus umbras, Pastores — mandat fieri sibi talia Daphnis —

40

X, 824. etc.); quamquam verum est, interdum etiam integros versus sine ulla mutatione iterari. (Cf. Ecl. III, 87. cum Aen. IX, 629., Geo. I, 304. ulla mutatione îterari. (Cf. Ecl. III, 87. cum Aen. IX, 629., Geo. I, 304. cum Aen. IV. 418., Geo. II, 43. cum Aen. VI, 625., Geo. II, 291 sq. cum Aen. IV. 445 sq., Geo. III, 233 sqq. cum Aen. XII, 105 sq., Geo. III, 391. cum Aen. VI, 173., Geo. IV, 167 sqq. cum Aen. I, 434 sqq., Geo. IV, 171. 175. cum Aen. VIII, 449—453., Geo. IV, 338. cum Aen. V, 826., Geo. IV, 475—477. cum Aen. VI, 306—308., Aen. I, 73. cum IV, 126., II, 76. cum III, 612., II, 774. cum III, 48., II, 775. cum III, 153., II, 792—794. cum VI, 700—702., Aen. III, 390—93. cum VIII, 43—46., III, 725. cum VIII, 680., III, 589. cum IV, 7., IV, 177. cum X. 767., IV, 285. 86. cum VIII, 20. 21., IV, 482. cum VI, 798., VI, 429. cum XI, 28., VII, 641. cum X, 163., VII, 645. cum IX, 529., VII, 804. cum IX, 433., IX, 122. cum X, 223., XI, 832. cum XII, 952.) Alii versus etiam invito auctore a librariis videntur repetiti, ut Geo. IV, 338. ex Aen. V, 826., Aen. IV, 285 sq. ex VIII, 20 sq., IX, 29. ex VII, 784., IX, 122. ex X. 223., X, 278. ex IX, 127., X, 872. ex XII, 668. XII, 612. sq. ex XI., 471 sq. etc., ad quos locos vide ad-20 sq., 1A, 29. ex VII, 694., 1A, 122. ex A, 223., A, 215. ex 1A, 121., A, 872. ex XII, 668. XII, 612. sq. ex XI. 471 sq. etc., ad quos locos vide adnott. Praeter ea, quae ipse de hoc poëtarum usu disputavi in Comm. mea de Lucretii carm. p. 10 sqq. cf. Heins. ad h. ipsum l., Weichert. de verss. aliquot Virg. et Val. Fl. p. 65 sqq. Weber. ad Lucan. Voll. II. p. 604 sqq., Iahn. ad Geo. II, 129. Obbar. ad. Hor. Ep. I, 1, 56. p. 73. et I, 6, 28. p. 276. et qui ibi laudantur viri docti. — 38. Cf. Theoer. I, 132 sq. Iteratur hic versus in Anth. Lat. Burm. I, 170, 26. et ibid. 178, 330. sic variatur: Promolli viola cariagne crocome rubenti. — mollis viola cariagne crocome rubenti. — mollis viola designe expecume rubenti. — mollis viola cariagne. molli viola casiaque crocoque rubenti. — mollis viola Wagnero est, ,,quae coloris teneritate sensum molliter afficit." Scilicet mollia omnino dicuntur, quae nobis sunt grata, iucunda, cum efficiant, ut nobis sit molliter. Sic Geo. III, 464. mollis umbra, ap. Gellium I, 2. ambulacra mollia etc. Viola autem etiam hic, ut Ecl. II, 47., videtur esse τὸ λευκὸν τον s. Λευκόϊον.purpureus narcissus, propter purpureum calycem. Cf. Plin. XXI, 5, 12.

Narcissi alterum genus flore caudido, calyce purpureo. id. XXI, 19, 75.

Narcissi duo genera in usu medici recipiunt. Unum purpureo flore etc.

(nam calycem et florem confundebant veteres.) Dioscor. IV, 158. Spr. (vulgo 161.) Theophr. h. pl. V, 6. VII, 12. Billerb. Flora class. p. 86 sq. Hoc autem genus narcissi, quod purpureo calyce ornatum est, aequinoctii auctumnalis tempore florere, Voss. docet ad h. l. et ad Ecl. II, 47. Ceterum qui hoc loco purpureus, in Cir. 95. suave rubens narcissus dicitur. Ribbeck. qui noc loco purpureus, in Cir. 30. sucre rubens nurcissis dictuir. Rabbeca. recte fortasse ex Diomede p. 449. P. recepit purpurea narcisso, quod etiam Gebauer. Progr. p. 1. defendit coll. Theoer. I. 131. ἀ δὲ καὶὰ νὰροισσος, quem hic poëtae nostro obversatum fuisse pateat. — 39. "paliurus fruticis spinei et rubi seu rhamni genus, Christolorn [Judendorn, Wegedorn], Rhamnus Paliurus Linn, Vid. Martin. ad h. l. et Schreber. ad Theoer. XXIV, 87." Heyn. Sprengel. ad Dioscor. II. p. 397. παλίουρον et ἡάμνον, a Diosc. I, 121. et 119. descriptas, unam eandemque plantam habet. Cf. etiam Theophr. h. pl. I, 6. 17. Plin. XVI, 30, 53. XXIV, 13, 71. Billerb. p. 53. et 55. Ceterum respexerunt hunc locum Colum. X, 22. spinisque ferat paliuron acutis et Sedul. carm. pasch. I, 262. Carduus et spinis surgat paliurus acutis. — 40—41. Funebrem honorem et tumulum Daphnidis indicit. Spargite (i. e. conspergite, ut etiam Ecl. IX, 19. et alibi) humum (circa tumulum) foliis (frondibus et floribus.) — inducite fontibus umbras, i. e. obducite fontes umbra arborum circum positarum, eadem fere ratione dictum, qua metaph. apud Vellei. II, 36, 1. Omnibus omnium gentium viris magnitudine sua caliginem inclucere, (ubi vid. Ruhnk.) et proprie apud Plin. XXXV, 10. 35. inducere picturae coloren, XXXIII, 7, 40. inducere parieti cram liquefactam et similia. Paullo aliter Ecl. IX, 20. viridi fontes induceret umbra, ubi non solum constructionem, sed etiam numerum mutatum videmus. Nostro enim loco Pluralis umbrae multam, densam umbram complurium arborum videtur significare, qualis decet

Et tumulum facite et tumulo superaddite carmen: Daphnis ego in silvis, hinc usque ad sidera notus, Formosi pecoris custos, formosior ipse.

## MENALCAS.

Tale tuum carmen nobis, divine poëta, Quale sopor fessis in gramine, quale per aestum

45

tumulum. Cf. quae ad Ecl. X, 76. adnotavimus. Ceterum de tumulo iuxta fontem condito cogitandum. Circa tumulos autem arbores seri, iam Homerica aetate usitatum fuit (cf. Il. VI, 419.). Rusticos vero homines sibi carissimos ad fontes valde frequentatos arboribusque circumdatos sepelire solitos fuisse, ut omnes viatores ibi quiescentes vel bibentes, cum titulum legerent, defuncti recordarentur, Voss. probat Niciae Miles. epigr. in Anthol. Gr. I. p. 248. (s. I. p. 182. Iacobs.) Cf. etiam Culicis v. 387 sqq., Spohn. laudat Goënsium de Cenotaph. p. 170 sq. et Interpp. ad Suet. Aug. e. 18. — mandat fieri sibi pro vulgari mandat sibi facienda, vel ut sibi fant. Cf. Ruddim II. p. 230. Zumpt. § 617. alii. Ceterum haec verba parenthetice interiecta etiam ad sequentia pertinere, in promptu est. — 42. Repetitur hic versus, qui fluxit ex Theoer. XXIII, 43. et 46., in Anth. Lat. Burm. I, 178, 440. vipperaddite. Ribbeck, divisim scripsit super addite. Cf. adnott. ad. Ecl. VI. S1. De iterato voc. tumulo pro ei cf. adnott. ad Ecl. II, 33. et Aen. I, 554.—carmen, i. q. titulum, inscriptionem carmine conceptam. Cf. Aen. III, 257. Ovid. Her. II, 146. VII, 194. Met. II, 326. XIV, 442. - 43. Etiam hace inscriptio ex Theor. I, 120 sq. petita: Δάφνις έγων όδε τῆνος ὁ τὰς τὸσας ωδε νομείων. Δάφνις ὁ τως ταύρως καὶ πόρτιας ώδε ποτίσδων. — in silvis. Vid. ad Ecl. I, 2. — hinc usque ad sidera notus utpote epicum Heynio in carmine bucolico non placet; et sane color huius loci non construct the collection of placet; et sane color huns loci non differt a celeberrimi illius versus Aen. I, 378. Sum pius Aeneas - fama super aethera notus. Cf. tamen not. ad v. 22. et similem Theocriti locum VII. 92. 93. ξαθλά, τά που καὶ Ζανὸς ξπὶ θρόνον ἄγαγε φάμα cum Hom. Od.IX. 20. καὶ μεν κλέος οὐρανὸν ἵκει. — 44. Iteratur hic versus in Anth. Lat. Burm. I, 147, 29.—Formosum pecus. Cf. Hom. Od. XII, 402. XIII, 129. 262. 355. Theocr. Id. V, 82. VII, 87. Ep. IV, 15. VI, 3. a Gebauero Progr. p. 11. laud. Sic Geo. III, 219. et Calpurn. XI, 26. formosa invenca, (wid A. A. I. 296. formosae horses cett.—farmossiar inse Alludit poëta ad color in the color of the Ovid. A. A. I. 296. formosae boves cett. - formosior ipse. Alludit poëta ad Inhii Caesaris formositatem, cui, cum excelsa statura, colore candido, teretibus membris, nigris vegetisque oculis esset (cf. Suet. Caes. 45.), Venus ipsa, stirpis auctor, formae quandam gratiam tribuisse credebatur. Cf. Voss. ad h. l. Imitati sunt hune locum Cato Dir. 32. formosaeque cadent umbrae, formostor ipsa Cades et Colum. X, 299. Formoso Nais puero formosior datione iteratur (ut Ecl. IV, 15. Aen. VII, 706 sq. IX, 462. Sall. Iug. 44, 1. 70, 1. Ovid. Met. XII. 236. Am. I, 2, 42. III, 2, 32. cett.) collegit Gelauer I. I. — 45. Menalcas laudat Mopsi carmen tamquam perfectissimum Theor. 1. 7. sqq. VIII. 78-83. — Tale--quale, i. e. tam gratum -- quam. — carmen nobis. Voss. ex Probo I, 6, 3. et Cod. Hafn. edidit nobis carmen, quam verborum posituram etiam Heynius auribus suaviorem censet et Lachmann. ad Prop. I, 6, 25. atque Ribbeck. cum Wunderl. praeferunt, ne ex vulgari ratione voc. nobis per metrum peculiaris vis addatur. Sed quamquam sane maxima sententiae vis inest voce. carmen et sopor, tamen, cum hoc lector per se intelligat, quidni etiam poëtae licuerit sibi opponere vocc. nobis et fessis? Cur igitur simplicissimum verborum ordinem deseramus, quem ceteri Codd. omnes cum Prisc. p. 761. P. et Rufin. p. 266. taentur? Ceteri recentiores editores nobiscum faciunt. - divine poëta. Cf. Ecl. X, 17. VI, 67. et Lucr. I, 731. carmina divini pectoris. Sie etiam is artifice Ecl. III, 37. divini opus Alcimedontis. — 46. Cf. Theocr. VIII, 77. quale sopor. Cf. not. ad Ecl. III, 80. Sie in Anth. Lat. Burm. V, 111, 15. dulce sopor fessis. Rom. et unus Bern. pro fessis exhibent lassis

Dulcis aquae saliente sitim restinguere rivo.

Nec calamis solum aequiparas, sed voce magistrum.

Fortunate puer, tu nunc eris alter ab illo.

Nos tamen haec quocumque modo tibi nostra vicissim

Dicemus Daphnimque tuum tollemus ad astra;

Daphnim ad astra feremus: amavit nos quoque Daphnis.

50

 47. restinguere. Infin. Graecorum ratione loco Nomin. Subiecti positus et per copulam (pro qua Pron relat. iteratur: vid. adnott. ad Ecl. IV, 6.) cum antecedente sopor coniunctus. Hic autem transitus a Substantivo ad Infinitivum Vergilio satis usitatus. Cf. Geo. I, 25. III, 180. Aen. I, 124. VI, 60. VII, 421. X, 759. XI, 180 etc. et quae de simili ratione permutatae structurae disputavimus ad Ecl. VI, 74. — aquae--rivo, per pleonasmum poëtis satis frequentatum. Vid. adnott. ad Ecl. VIII, 87. De dulci aqua salsae opposita vid. Geo. IV, 61. Aen. I, 167. etc. et cf. Reines. Var. Lect. III, 4. cum Athen. II, 5. I. p. 160. Schweigh. — 48. sed voce, i. e. sed, quod maius est, voce. Nimirum Non solum - - sed etiam est simpliciter grumerantis, nec discorpantis inter utriusque membri vim et gravitatem enumerantis nec discernentis inter utriusque membri vim et gravitatem, Non solum - - sed autem comparantis et posteriori membro maiorem quandam vim tribuentis, quam priori. Cf. Goerenz. ad Cic. Legg. I, 14, 41. et III, 11, 25. Matth. et Beneck. ad Cic. Cat. III, 10, 24. Bremi et Daehne ad Nep. Cim. 4, 1. Passov. ad Tac. Germ. 15. extr. Kritz. ad Sall. Cat. 18, 7. alii. — Per magistrum Wagn. in edit. min. ipsum Daphnidem significari putat, coll. v. 51 sq. (neque aliter Ladew. et Conington.) Sed si vera sunt, quae supra vidimus, Daphnidis nomine ipsum Iul. Caesarem celebrari, quomodo huic explicationi conveniunt verba adiecta, imprimis illa: tue nunc quomodo nuc explicationi conveniunt veros adiecus, imprimis ins. an nunc eris alter ab illo? ad quae excusanda profecto non sufficiunt, quae Vir doct. v. 20. adscripsit. Quare mihi magister alius quis pastor videtur, a quo Mopsum canendi artem didicisse Menalcas sciebat. Consentiunt mecum Bryce et Ameis. p. 11. Gebauer. I. p. 126 sq. autem, probans quidem ea, quae contra Wagn. disputaverim, cum nihil perversius cogitari possit, quam paragrapata Casseri humilum pastorem comparari, tamen mean quoque explication. personato Caesari humilem pastorem comparari, tamen meam quoque explicationem reiiciens, quae tum demum probari possit, si poëta in superioribus commemorasset, quis Mopsum canendi artem docuisset, potius totum versum commemorasset, quis mopsum canendi artem docuisset, potuis totum versum tamquam spurium eliciendum et sequente versu pro alter Apollo. — 49. Cd. Rom. et uno Bern. a m. pr. scribendum censet alter Apollo. — 49. Cf. Theocr. I, 3—5. — alter ab illo, i. e. post illum. Vid. Hand. in Tursell. I. p. 43., qui comparat v. c. Cic. Acad. I, 12, 46. (Carneades) qui quartus ab Arcesila fuit. Liv. VII, 1, 10. dignus habitus, quem secundum a Romulo conditorem urbis Romanae ferrent. Hor. Sat. II, 3, 193. Aias heros ab Achille secundus etc. Alter ab illo legitur etiam in Anth. Lat. Burm. III. 81. 51. Interdum a et nost in uno codemque loco conjungument. III, 81, 51. Interdum a et post in uno eodemque loco coniunguntur, ut Curt. V, 2, 5. post hos Antigonus et ab eo Lyncestes Amyntas fuit. Ceterum Ribbeck, hunc versum exsulare iussit, quem ad exemplum Ecl. II, 38. interpolatum censet, quod invitis omnibus libris paullo audacius videtur, imprimis si probantur, quae de strophica huius Eclogae ratione contra Ribbeckium disputat Gebauer de poët. I. p. 126.—50. nostra, scil. carmina.—vicissim. Vid. adnott. ad Ecl. III, 28.—51. Dicemus. Vid. ad Ecl. III, 55. et supra v. 2.—Daphnim tuum, i. e. carmine tuo celebratum. (Wagn. et Ladew. potius explicare videntur per magistrum tuum.) - tollemus ad astra, i. e. summis laudibus celebrabimus, ut Ecl. IX, 29. Vare, tuum nomen - Cantantes sublime ferent ad sidera cygni, et supra v. 43. hinc usque ad sidera notus. Wagn. Qu. Virg. X, 2. ferre, evehere, tollere ad aethera s. ad astra et in astra ita differre docet, ut illud improprie dicatur et significet loudibus extollere, celebrare (v. c. Ecl. IX, 29. Aen. III, 462. VI, 130.), hoc proprie valeatque in Deorum numerum referre (e. g. Aen. III, 158. VII, 99. 272.), quamquam etiam ad interdum ponatur, ubi in propriam habeat sedem (ut Aen. I, 259. XII, 794.). Peerlk. p. 18. locum sic distinguit: D. tuum tollemus. Ad astra, Daphnim ad astra feremus. — 52. Vulgo Daphnin. Cum autem non credibile sit, poëtam, qui alias semper atque adeo antecedente versu Daphnim scripserit, hoc uno loco,

MOPSUS.

An quicquam nobis tali sit munere maius? Et puer ipse fuit cantari dignus et ista Iam pridem Stimicon laudavit carmina nobis.

55

MENALCAS.

Candidus insuetum miratur limen Olympi Sub pedibusque videt nubes et sidera Daphnis.

quasi metri necessitate coactum, posuisse Daphnin, Wagnero Qu. Virg. III, 2. suasore, qui provocat ad Herm. Elem. doctr. metr. p. 61 sq. et comparat Aen. VI, 334. Leucaspim et Lyciae ductorem classis Oronten, et VII, 242. da Thybrim et fontis vada sacra Numici, etiam hic edidimus Daphnim. Cf. etiam Lachmann. ad Lucr. II. 991. p. 130 sq. docte disputans de litera finali m in eiusmodi locis non pronuntiata.) Peerlk, contra, et ipse haerens in duplici Accus. forma, sed "Quaestiones istas se inspicere non posse" profitens (!) in utroque versu Daphnin scribi voluit. Ceterum de epanaphora, quam hic invenimus, cf. Gebauer de poët. I. p. 51. et 62. — amavit nos quoque Daphnis. Daphnidis amorem, ad Menalcam adeo pertinentem, nihil aliud esse, quam Iul. Caesaris erga Galliam citeriorem benevolentiam, qua factum sit, ut omnes eius incolae civitate donarentur (cf. not. ad v. 34.). docet Voss. — 53 sqq. Cum hoc loco Gebauer de poët. I. p. 15. conferri inhet Theoer. I, 19 sq. VII, 27 sqq. et X, 23. — 54. Daphnis tamquam iuvenis pastor puer vocatur, ut Menalcas v. 19. et Mopsus v. 49., quamquam ille certe iam aetate maior erat (cf. v. 4.) — ipse, per se spectatus, an sich. (Cf. not. ad Ecl. III, 74.) Sententia haec est: Cupidissime exspecto carmen tuum, quo mihi nibil acceptius potest contingere. Daphnis enim cum iam per se dignus sit, cuius laudes a poëtis cequasi metri necessitate coactum, posuisse Daphnin, Wagnero Qu. Virg. III, gere. Daphnis enim cum iam per se dignus sit, cuius laudes a poëtis celebrentur, carmen in eius honorem compositum eo pluris faciendum, si tale est, quale tuum esse iam ab aliis audivi. — cantari dignus, Graeca constructione, qua poëtae Rom, haud raro, pedestres aureae aetatis scriptores numquam utuntur. Sic dignus infra v. 89. ap. Val. Fl. II, 241. Quinct. X, 1, 96. Plin. Pan. 7. Ovid. Met. I, 241. Tib. II, 6, 43., inclignus ap. Ovid. Met. I, 508. A. A. I, 681. Hor. Ep. I, 3, 35. alibi construitur. Cf. Wunderl. ad Tib. IV, 5, 10. Frotscher. ad Quinctil. 1. 1. Bach. ad Ovid. Met. II. cc. Ruddim. II. p. 230. alii. — 55. Iam pridem Voss. ita capit, ut sensus sit; iam tum, cum carmen recens compositum amicis nonnulis resitueses landa dignissimum erat. quanto ligitur majore avit tam dignissimum erat. quanto ligitur majore avit tam dignissimum erat. quanto ligitur majore avit tam dignissimum erat. recitares, laude dignissimum erat; quanto igitur maiore nunc erit, tam diu elimatum et perpolitum. — Stimicon, fictum pastoris alicuius nomen. Ladew. et Ribbeck cum Pal., Rom. aliisque Codd. scribunt Stimichon; sed etiam apud Calpurn. VI, 84. VII, 9. et 13. Codd. praebent Stimicon. etiam apud Calpurn. VI, 84. VII, 9. et 13. Codd. praebent Stimicon. — 56. Iam Daphnis inter deos receptus celebratur. "Daphnis nune in Olympum receptus est (55—57.); quo eventu laetatur omnis rerum natura (58—54.) eique, tamquam deo, sacrum indicitur (62—80.)." Heyn. — Candidus Servius per benignus, bonus explicat, quod non probandum, cum in ciusmodi locis, ut Hor. Ep. I, 6, 62. si quid novisti rectius istis, Candidus imperti et similibus, non tam benignum, quam sincerum, apertum significet, quod in hunc locum non quadrat. Heyn. et Schirach. p. 351. interpretantur: "splendens et micans, ut sidus," Spohn: "serenus, ut ne levisima quidem nubecula moestitiae dolorisve adsit;" ut albi candidi dies, candida fata, candida Pan et similia. Significat potius splendentem, existantica dolorisve adsit; " ut albi candidi dies, candida fata, candida Pan et similia. Significat potius splendentem, existantica dolorisve adsit; " ut albi candidi dies, candida fata, candida Pan et similia. Significat potius splendentem, existing de la candida dies, candida pan et similia. Significat potius splendentem, existantica del candida dies, candida pan et similia. Significat potius splendentem, existantica del candida pan et similia. candida fata, candida Pax et similia. Significat potius splendentem, eximiam pulchritudinem in universum, quare saepe est deorum et hominum inter deos relatorum epitheton, quod Ladew, docet coll. locis Aen. VIII, 138. (c. Maia), Ovid. Met. XV, 30. (c. Sol), Tibull. III, 6, 1. (c. Bacchus) et Eel. II, 46. (c. Nais), ubi vide adnot. Adde Aen. V, 571. candida Dido. Ceterum de re ipsa cf. Argum, huius Ecl. p. 80. — Olympus h. l. arx caeli, ubi Dii habitare putabantur. Cf. Voss. ad h. l. Olympum autem et caelium a poätis saepissime confundi. res est notissima. Cf. Ecl. V. 86. caelum a poëtis saepissime confundi, res est notissima. Cf. Ecl. V, 86. Goo. I, 450. Aen. I, 374. VI, 579. IX, 106. Ovid. Met. II, 60. vasti rector Olympi. Sen. Herc. Oct. 1907. stelligeri vector Olympi - Atlas.

Ergo alacris silvas et cetera rura voluptas Panaque pastoresque tenet Dryadasque puellas. Nec lupus insidias pecori nec retia cervis Ulla dolum meditantur; amat bonus otia Daphnis. Ipsi laetitia voces ad sidera iactant Intonsi montes; ipsae iam carmina rupes, Ipsa sonant arbusta: "deus, deus ille, Menalca!"

60

Cic. Div. I, 12, 19. etc. — 58. Ergo pro igitur h. l. positum esse, probat Lachm. ad Prop. p. 236., cui Wagn. adsentiri videtur. Accuratius dixeris causam efficientem indicare et sensum esse: inde factum est, ut; qua ex re, qua de causa; daher, desshalb. Cf. Perizon. ad Sanct. Min. IV, 14. p. 431. Hand. Tursell. II. p. 443. et Dietsch Theol. Verg. p. 4. nota 21. Vid. simillimus locus Geo. II, 393. et praeter multos alios Ecl. I, 46. 59. Geo. II, 293. III, 229. 318. IV, 139. etc. — Alacris voluptas dicitur, prin lacitic effectes per principal dicitur. quia lactitia affectos non sinit quiescere, sed ipsam lactitiam suam voce et gestu prodere cogit. Quare apud Phaedr. II, 5, 21. (ubi vid. Burm.) legimus alacer gaudio, et interdum alacer idem fere est, quod laetus, ut Ter. Eun. II, 3, 12, quid tu es tristis? quidve es alacris? cf. etiam Aen. VI, 685. et Tac. Ann. XI, 17. Conjungit alacer atque laetus Cic. Mur. 24, 49. - cetera bene adiectum, quia rus etiam silvas et pascua complectiur. Cf. etiam adnott. ad Ecl. I, 2. Schrader. tamen haerens in voce cetera legi voluit secretaque vel securaque, neque minus Peerlk. p. 19. hanc proposuit coniecturam silvas, ecce, et per rura voluptas, quod dictum sit pro per silvas et rura, ut Aen. VI, 692. Quas ego te terras et quanta per aequora vectum. Vocem autem ecce cum Servio ad Aen. II, 270. pro subito positam censet. — 59. Dryades, arborum Nymphae, quae, simul cum arbore sua triventes et prepuntes etiam Hamadrander vocentur. Cf. Schol. Apol. et viventes et pereuntes, etiam *Hamadryades* vocantur. Cf. Schol. Apollonii II, 479. et Voss. ad Ecl. X, 62. Dryades etiam Geo. I, 11. III, 40. IV, 460. commemorantur. Ceterum in his nominibus Graecis ex Med. Cod. auctoritate Vergilius constanter secutus est Graecam Accusativi formam, ut Geo. I, 138. Pleiadas, Hyadas, Aen. I, 744. III, 516. pluviasque Hyadas, Ecl. VI, 62. Phaethontiadas etc. Wagn. simul adnotat, Nominativum quoque horum nominum ultimam ubique habere brevem, ut Ecl. VII, 21. 40. Geo. IV, 341. Acn. I, 500. V, 613. — V. 60., quo significatur, cum illa silvarum et agrorum laetitia etiam summam securitatem esse coniunctam, Heynio, ex Theocr. XXIV, 84. 85. petitus videtur, ubi, Hercule inter deos recepto, lupus non amplius insidiatur hinnulo. Voss. de *lupis* conferri iubet Geo. III, 537., de retibus cervorum autem eiusd. libri v. 371. — 61. bonus, i. q. benignus, ut saepe de diis; infra v. 65. Sis bonus o felizque tuis. Aen. XII, 647. Vos o mihi, Manes, este boni. Hor. Od. IV, 2, 38. Fata donavere boni divi. id. IV, 5, 1. Divis orte bonis etc. — otia. Cf. Ecl. I, 6.— 62. ipsi, i. e. etiam, adeo, ja auch, sogar. Cf. Wagn. Qu. Virg. XVIII.
2. g. — Verba vocesque ad sidera iactant ex hoc loco sumpsit auctor carm. in Anth. Lat. Burm. I, 170, 135. Vergilio obversatus videtur Lucr. II, 327. clamoreque montes Icti rejectant voces ad sidera mundi. Cf. etiam Ecl. VII, 84. — 63. Intonsi montes sunt silvosi, incaedui. Simili ratione de arboribus frondosis: cf. Aen. IX. 681. quercus intonsa caelo Attollunt capita. Stat. Silv. IV, 7, 10. Nunc ab intonsa capienda myrto Serta. — sonant carmina, h. e. edunt cantus, quibus Daphnidem venerentur et lactitiam suam prodant, ut v. 62. montes lactitia voces iactare dicuntur. Cf. Hor. Epod. IX, 5. sonante mixtis tibiis carmen lyra. Prop. III, 29, (II, 31), 16. Pythius in longa carmina veste sonat, et Tibull. I, 3, 60. Dulce sonant tenui gutture carmen aves. Aliter apud Ovid. Met. X, 205. te carmina nostra sonabunt; significat enim hoc verbum, ut ipsum canere, non minus besingen, quam singen (ertönen lassen.). Ceterum cf. supra ad. v. 28. adscripta. Peerlk. tamen l. l. coni. carmine, cum pauca, quae sequantur, verba deus--Menalca! non carmina, sed carmen constituant. — 64. Heyn. hunc locum ita intelligit, ut Mopsum Vocativo *Menalca* sodalem suum alloqui putet: O Menalca, ipsa arbusta resonant: Deus, deus ille! Sed rectius, Wagnero quoque iudice, Wund.: "Lactitiam illam animadvertit Menalcas;

Sis bonus o felixque tuis! en quattuor aras: Ecce duas tibi, Daphni, duas altaria Phoebo.

6

ei igitur rupes et arbusta acclamare finguntur; deus, deus ille, Menalca!" quam rationem poëta longe digniorem esse, quisque videt. Poterat quidem Heyn. provocare ad Lucr. V, S. deus ille fuit, deus, inclute Memmi, ex quo loco nostrum fluxisse suspicor; neque tamen diversa utriusque loci natura Vergilique ingenium, qui non pertinebat ad imitatorum illud servum pecus, nullius est momenti. Ceterum cf. similes loci Cic. Tusc. I, 21, 48. post red. in Sen. 4. in. Colum. I, 1, 30. Grat. Cyneg. 96. et Arnob. I. p. 24., in quibus omnibus rerum saluberrimarum inventores et principes dei nuncupantur. — 65. felix est propitius, qui facit felices, ut Aen, I, 330. Sis felix nostrumque leves quaecunque laborem. Respexit hunc locum poëta Anth. Lat. Burm. I, 126, 15. ut sis felixque bonusque. — en cum ecce coniunctum habes etiam in fragm. Plauti apud Varr. L. L. VI, 3, 92. ubi rorarii estis en sunt. ubi sunt accensi? ecce; quod affert Hand. Turs. II. p. 367. — quattuor (ut nunc cum Med., Var. et Rom. ac recentissimis editt. scripsimus: cf. Wagn. Orth. Verg. p. 467. et Ribbeck. Proleg. p. 443.)

aras etc. Iulio Caesari in deorum numerum relato sacra annua decreta
sunt. quae, cum dies eius natalis (a. d. III. Id. Iul. a. 653.) in ipsos ludos Apollinares incideret, quo die alii numini praeter Apollinem sacra institui in libris Sibyllinis vetitum erat, pridie eius diei, quo ludi Apoll, initium capiebant, s. IV. Non. Iul. celebrabantur (cf. Liv. XXVII, 23, Voss. ad h. l. et Wolfg. Lazii Resp. Rom. X, S., a Wagn. laud.). Quare poëta, qui Daphnidis inter Lares recepti nomine Caesarem canit (vid. supra ad v. 20.), et hunc a se pro Lare cultum iri significat, (cf. etiam Ecl. I, 6. 42 sq.) ibique adnott. h. l. eius festum cum Phoebi sacris ita coniungit, at utrique duas aras positas esse dicat; duas scilicet, quo plura sacrificia ibi fieri possent. Cf. Geo. IV, 538 sqq. et Aen. III, 305. Lersch. tamen Antiqq. Verg. p. 210. de numeris sacris agens docet, omnino duplices res pont, quae ad mortem pertineant. Distinguit tamen Vergilius inter aras Daplinidi, ut heroi, positas et altaria Phoebo, tamquam deo, exstructa; in aris enim thus, fruges et libationes diis offerebantur, in altaribus victimae cremabantur; de quo discrimine (quod hic a poëta factum temere vituperant Heyn, et Schirach, p. 335.) cf. etiam Bach, ad Ovid. Met. V, 36. Arae et altaria eadem ratione coniunguntur a Lucr. IV, 1230, et Plin. X, 13. 17. XV. 30. 40.; altaria autem in aris exstructa commemorant Lucan. III. 404. et Solin. c. 14. (non 9.), quos locos Voss. affert. Daphnidi igitur, ut heroi, sacrum fit lacte, oleo, vino, i. e. λοιβῆ σπονδῆ, non victima caesa; idemque Nymphis et Pani fieri apud Theocr. V. 53. 54. et 58. 59., unde haec expressa sunt, iam Heyn. adnotavit. (Cf. etiam, quae Gebauer de poēt. I. p. 128 sq. de hoc loco disputavit, recte reliciens miram Lerschii Ant. Verg. p. 161. opinionem, ac si "Daphnis quasi Daphne quaedam exsistat cum Apolline confunctior.") Ceterum iam alii bene intellexerunt, Daphnidi hie practer libationes singulis mensibus domi instituendas (v. 70. sqq.) bina quotannis sacra publica promitti, altera verno tempore, quod lac novum indicet, fortasse inter sacra Ambarvalia celebranda, quae m. Aprili extremo fiebant (vid. ad Geo. I, 338.), altera auctumno, ad quem oleum spectet, fortasse inter Annaia. Hoc enim nomine Voss, Wagn. et Iahn uti debebant pro Liberalibus. Nam Liberalia, a. d. XVI. Cal. April. celebrata (cf. Ovid. Fast. III, 713 sqq. et Cic. ad Fam. XII, 25, 1.), ab his sollemnibus indensia facta institutis (Annaias Graecorum, de quibus vide Baumstark. in Pauly Realencycl. IV. p. 913.) probe discernenda. De variis autem fetis in Bacchi honorem celebratis cf. praeter alios Boeckh. Diss. de Lenaeis in Commentt. Acad. Berol. cl. phil. 1816. 17. p. 70. et Preller in Pauly Realencycl. II. p. 1056 sqq. et IV. p. 1024. Laribus autem suas in utraque sollemnitate fuisse partes, intelligitur ex Tib. I, 1, 19 sqq. et II, 1, 17., nhi vid. Wunderl. Cf. etiam Heyn. Obss. ad Tibull. II, 1, 21. et Suet. Ang. 31. Compitales Lares ornari bis anno instituit, vernis floribus et aestivis, cum quo loco comparari potest eiusd. Ner. 57. Et tamen non defuerunt, qui longum per tempus vernis aestivisque floribus tumulum hie practer libationes singulis mensibus domi instituendas (v. 70. sqq.) bina defuerant, qui longum per tempus vernis aestivisque floribus tumulum rius ornarent. Ne quis autem verbis lac novum ad vernum modo tempus

Pocula bina novo spumantia lacte quot annis Craterasque duos statuam tibi pinguis olivi; Et multo in primis hilarans convivia Baccho, Ante focum, si frigus erit, si messis, in umbra, Vina novum fundam calathis Ariusia nectar.

70

relatis opponat locum Ecl. II, 21. Lac mihi non aestate novum, non frigore defit, Spohn. verissime adnotat, ibi in Sicilia rem agi, hic sub frigidiore Galliae Cisalpinae caelo. — duas altaria Phoebo, i. e. duas aras, quae sint altaria Phoebo, i. e. Apollini Nouto. Codd. quidam et edit. deteriores duo altaria. De iteratione voc. duas vid. adnott. ad Ecl. II, 16. — 67. Cf. Theorr. V, 53 sqq. Pocula bina novo spum. lacte. De novo lacte cf. not. ad. Ecl. 11, 22. Voss. interpretatur de lacte pecudum post partum primo mulctarum, ut sint primitiae aliquae, quales Daphnidis et Chloës in Longi III. p. 82. Schaef. Bina in singulis aris, ut in epulis solebant singulis convivis bina poni (vid. adnott. ad Ecl. III, 36.); duos autem crateras, i. e. in singulis aris singulos. Crater enim (κρατής a κεράω, κεράννυμι) propr. vocabatur vas, in quo vinum cum aqua miscebatur, ut inde diffundi posset in pocula, deinde omnino genus poculi maioris, ex quo in minora pocula diffundebant non modo vinum (cf. Aen. I, 728. II, 765. IX, 165.), verum etiam oleum (vid. Aen. VI, 225. et Martial XII, 32, 12.). Ceterum Vergilius ex Cod. Med. auctoritate in huius voc. Accus. 32, 12.). Ceterum Vergilius ex Cod. Med. auctoritate in huius voc. Accus. Sing. et Plur. ubivis Graecam formam servavit cratera, crateras (cf. Geo. II, 528. Aen. III, 525. V, 536. IX, 266. 346. — Aen. I, 724. VII, 147. IX, 165. 358. XII, 285.) atque etiam Nom. Plur. Aen. VI, 225. ultimam syllabam corripit. — duos, quod Heins. in duo mutaverat, Wagn. ex plurimis libris revocavit. Cf. eius Quaest. Virg. XII, 12. et adnott. ad Aen. XI, 265. Mibilaminus etiam Ribbeck duo rursus edidit. (Cf. eius Proleg. p. 175.) 285. Nihilominus etiam Ribbeck. duo rursus edidit. (Cf. eius Proleg. p. 175.) Ceteri recentiores editores nobiscum faciunt. De voce quot annis divisim scripta vid. ad Ecl. I, 42. Crateres olivi autem eadem ratione dictum, qua scripts vid. ad Ecl. 1, 42. Crateres olivi autem eadem ratione dictum, qua locis ad Ecl. IV, 24. allatis poculum lactis, veneni et similia. — pinguis olivi. Cf. Geo. II, 425. Aen. VI, 254. Ovid. Met. X, 176. etc. Videtur esse Theocriti XV, 117. ὑγοὸν ἐλαιον. Cf. etiam Gebaueri Progr. p. 4. Maiorem autem distinguendi notam pro Commate, quod ceteri recentiores editores posuerunt, in fine versus me retinuisse probat Gebauer de poēt. I. p. 129. ob strophicam huius carminis rationem, quam hic comparat cum Theocr. VII, 63—72. Olivum pro oleo olivis expresso vox est poëtica (cf. Lucr. II, 391. Hor. Sat. II, 4, 50. Ovid. Met. X, 176. Pers. II, 64 etc.), quam prosaicorum scriptorum nemo videtur usurpare praeter Apulei. Met. IX, p. 232. Elm. — V. 69—73. ex Theocr. VII. 63 sqq. fluxerunt. De sensu vid. ad v. 65. adnott. — convivia intellige de epulis post sacrificia apparandis. — multo Baccho. Conington parum probabiliter suspicatur, pro multo, quod ex Geo. II, 190. huc translatum videatur. fortasse legendum mulo, quod ex Geo. 11, 190. huc translatum videatur. fortasse legendum esse mulso. — Bacchus pro vino, ut saepe (Cf. Geo. I, 344. IV, 279. Aen. I, 215. Hor. Od. III, 16, 34. Ter. Eun. IV, 5, 6. Ovid. Met. XIII, 637. Tibull. III, 6, 5.) Sic Ceres pro frumento (Geo. I, 397. Aen. I, 177. Ovid. Am. III. 7, 31. Hor. Od. III, 24, 13. Epod. XVI, 43. Tibull. II, 5, 84.) et pane (Ter. I. l. Verg. Aen. I, 802. VII, 113.). Cf. not. ad Ecl. IV, 32. — 70. Ante focum. Cf. Theorr. VII, 66. πάρ πυρὶ κεκλιμένος. — Si--si pro sive--sive, ut ap. Plaut. Capt. I, 2, 5. Gellium II, 28. et alibi. — si frigus erit, hieme (vid. not. ad Ecl. II, 22.), si messis, aestate Messie vocabulum sestivo (messis) tempori significando adhibet etiem state. Messis vocabulum aestivo (messis) tempori significando adhibet etiam Plin. XXIV, 14, 74. flos mori per messes colligitur. et XXII, 13, 15. semen colligi messibus oportet. Cf. etiam Geo. 1, 314 sqq. Ceterum haec spectare ad bina illa sacra vario anni tempore celebranda (v. 67 sq.) manifestum est. — 71. fundam, effundam, ut Aen. II, 532. III, 348. IV, 61. V, 78. 98. et sexcentis aliis locis. Vinum Ariusium ex regione Ariusia in Chio insula pretiosissimum erat et optimum omnium Graecorum vinorum; de quo cf. Strabo XIV. p. (637.) 645. (et 657.) Cas. Athen. I, 20. p. 32. Plutarch. (non posse suav. vivi sec. Epic. 17.) T. XIV. p. 113. Hutten. Clem. Alex. Paedag. II, 2. Galenus de meth. med. XII, 4. p. 280. Chart.

Cantabunt mihi Damoetas et Lyctius Aegon; Saltantis Satyros imitabitur Alphesiboeus. Haec tibi semper erunt, et cum sollemnia vota Reddemus Nymphis et cum lustrabimus agros. Dum iuga montis aper, fluvios dum piscis amabit,

s. p. 832. Kühn. et saepius, Plin. XIV, 7, 6. Hor. Sat. I, 10, 25. Sil. VII, 210. Vid. Heins. ad h. l. Victor. Varr. lectt. XV, 24. Harduin. ad Plin. L. l. et liber meus geogr. II. p. 198. not. 55. Idem vinum etiam Geo. II, 98. (ubi vid. adnott.) significatur Phanaei regis nomine. Voss. docet, vini peregrini usum apud Romanos ab a. 700. U. C. increbruisse, ciusmodi autem vinum generosius in mensis secundis libatum esse, coll. Geo. II, 101 sq. — novum nectar videtur esse Romanis antea non notum, et Iahn. suspicatur, vites Ariusias fortasse nuper demum in Italiam translatas ibique seri coeptas esse. Nectar autem per translationem de quoque vino dulciore (Stat. Silv. II, 2, 99.), quin etiam de melle (Geo. IV, 164. Aen. I, 433.) et lacte (Ovid. Met. XV, 116.) usurpatur; et Tournefort. voyage du Levant T. II. p. 63 sqq. refert, etiam nunc, quod in regione Ariusia ex uvis mediocriter siccatis prematur vinum, ab eius incolis nectar rocari. Ceterum praeter Cerdam ad h. l. cf. Ouwens. Noct. Hag. III, 2. p. 362. Goens. ad Porphyr. de antr. Nymph. p. 105 sq. Burmann. ad Anth. Lat. II, 260, 3. p. 447. et ad III, 211, 12. p. 646. et, qui hos laudat, Unger de Valg. Rufo p. 58. — calathum hic non fiscellam seu vas ex viminibus contextum, sed vasorum vinariorum s. calicum quoddam genus significiusmodi autem vinum generosius in mensis secundis libatum esse, coll. bus contextum, sed vasorum vinariorum s. calicum quoddam genus significare (de quo etiam Mart. IX, 60, 15. et XIV, 107. usurpatur), quisque videt. Etiam apud Graecos secundum Hesych. κάλαθος interdum eodem sensu dicebatur, quo ψυκτήο. — 72. Cf. Theocr. VII, 71. mihi, sc. sacra facienti. Inter sacra a me instituta (cf. v. 68. 71.) in honorem tuum carmina canenti. Inter sacra a me instituta (ci. v. 68. 71.) in honorem tuum carmina canent pastores illi ad hanc ipsam sollemnitatem mihi vocati; mea sacra carminibus suis concelebrabunt. Recte igitur Iahn. vulgatam defendit contra Frenzel. in Seebodii Tabul. phil. et paed. Vol. I. p. 139. tibi corrigentem. Lyctius autem Aegon vocatur a Lycto, Cretae oppido ad Dicten montem sito (Hom. Il. II, 647. Strab. X. p. 476. Cas. Mela II, 7, 12. Plin. IV, 12, 20.), unde etiam Idomeneus Aen. III, 401. Lyctius, et apud Ovid. Met. VII, 490. classis Cretensis Lyctia appellatur. — 73. Saltantis Saturos imitabitur: simpliciter pro saltabit Saturos more. tantis Satyros imitabitur: simpliciter pro saltabit Satyrorum more, h. e. incondite, ut Geo. I. 350. Det motus incompositos et carmina dicat. Inter epulas enim saltationes rusticae habebantur. Commode autem Satyrorum mentionem fieri in sacris ad deos agrestes, imprimis vero ad Bacchum (cf. v. 79.) pertinentibus, docet Voss., qui conferri iubet Nonnum XV, 70. Plut. Symp. VII, 8. et Anacr. 37. Ceterum Ribbeck. cum Cod. Bom. scripsit saturos. Sed vide Wagn. Orth. Verg. p. 482. — 74. 75. Haec tibi semper erunt: ita memoriam tui sollemniter celebrabimus, et cum Nymphis vota reddemus, et cum lustrabimus agros; haec sollemnia peragentes, te simul quantis maximis honoribus ornabimus. Haec verba iterantur in Anth. Lat. Burm. I, 147, 11. additis verbis Ecl. I, 51. et Ecl. IV. 45. Sollemnia vota Nymphis reddere quid hic significet, dubium; cum singulare quoddam festum Nymphis Romae institutum fuisse, aliunde non constet, ut recte docet Heyn., qui ex v. 70. concludit, fortasse messe facta id peractum esse. Sed si vera sunt, quae Wagn. ad v. 67. adnotavit, Dionysia post vindemiam celebrata hic sunt intelligenda, in quibus, ut omnibus diis agrestibus, ita etiam Nymphis, quae et ipsae pertinebant ad Bacchi comitatum, sacra facta esse satis est probabile. De Nympharum cultu agunt Theocr. V, 12. 53. 149. Hor. Od. III, 13. Ovid. Fast.
III, 300. a Voss. laudati. — vota reddere, pro usitatiore vota solvere, persolvere, exsolvere, legitur etiam Cic. Legg. II, 7, 22. et Ovid. Trist. III, 12,
40. — lustrabimus agros. Lustrare, proprie i. q. ambire, circumire,
aptissimum huic rei vocabulum, quia sollemnis pompa circum agros ducehatur. De ipsa autem Instratione agrorum s. ambarvalibus cf. adnott. ad Goo. I, 338 sqq. — 76. 77. Dum inga etc. Sensus est: dum rerum natura eadem erit, h. e. semper. Vid. similes locos Ecl. I, 59 sqq. Aen. I, Dumque thymo pascentur apes, dum rore cicadae, Semper honos nomenque tuum laudesque manebunt. Ut Baccho Cererique, tibi sic vota quot annis. Agricolae facient; damnabis tu quoque votis.

1---

#### MOPSUS.

Quae tibi, quae tali reddam pro carmine dona? Nam neque me tantum venientis sibilus Austri Nec percussa iuvant fluctu tam litora nec quae Saxosas inter decurrunt flumina valles.

#### MENALCAS.

Hac te nos fragili donabimus ante cicuta. Haec nos "Formosum Corydon ardebat Alexim,"

85

80

607 sqq. Hor. Epod. XV, 7 sqq. et Tibull. I, 4, 65. — amabit, tamquam sedem, domicilium, ideoque: dum apri in saltibus, pisces in fluviis versabuntur, vivent. — 77. thymus, planta notissima, de qua cf. Dioscor. III, 44. Theophr. h. pl. IV, 7. et VI, 2. Apibus gratum esse pabulum, discimus etiam ex Geo. IV, 112. Plutarcho de audit. c. 6. Plin. XI, 15, 15. Colum. IX, 4. XI, 3. Pallad. I, 37. Sidon. Ep. VIII, 4. Hor. Ep. I, 3, 21. etc.; quare apud Colum. VI, 33. mel thyminum commemoratur. Neque oves eam sprevisse, auctor est Plant. Bacch. V, 3, 11., qui oves thymiamas vocat. — pasci, pro vesci, ali, de quibuscunque animalibus dicitur, etiam iis, quae non in pascua aguntur, v. c. de corvis aliisque avibus Hor. Ep. I, 17, 50. Cic. N. D. II, 3, 7. de Div. II, 34, 72. Liv. VI, 41, 8.; de apibus etiam Geo. IV, 181. — rore cicadas pasci, antiqua erat opinio. Vid. Hesiod. sc. Herc. 395. Anacr. XIIII, 3. et Theocr. Id. IV, 17. Ceterum Wund. observat, dum--dumque--dum eodem modo dictum esse, quo Ecl. VII, 65 sqq. ut--utque--ut. Ceterum Calpurn. Ecl. IX, 50. hunc locum sic imitatur: Nam dum Pallas amat turgentes unguine bacas, Dum Bacchus vites, Deo sata poma Priapus, Pascua laeta Pales, Idas te diliget unam. — V. 78. iteratur Aen. 1, 609. Cf. etiam Gratius Cyn. 251 sq. huius loci non v. (8. Iteratur Aen. 1, 609. Cf. etiam Gratius Cyn. 251 sq. Inius loci non immemor: Ergo semper eris, dum carmina dumque manebunt Silvarum dotes etc. — 79. 80. Daphnis in deorum agrestium numerum referetur, quorum hic principes commemorantur, ut Geo. I, 7. Tibull. II, 1, 3 sq. et alibi. — 80. damnabis tu quoque votis, h. e. si agricolis contigerit, quod a te precati sunt, obligabis eos ad vota, quae ea conditione tibi fecerant, solvenda. Formula sollemnis est damnatus voti (v. c. Nep. Timol. 5, 3., ubi vid. Dähne. Liv. V, 25, 4. VII, 28, 4. X, 37.); quamquam etiam damn. voto dicitur (ut in fragm. Sisennae ap. Nonium 277, 11. et ap. Liv. XXVII. 45, 8.). Cf. adnott ad Aen. V, 237.— 82. sibilus Austri, nt XXVII, 45, 8.). Cf. adnott. ad Aen. V, 237. — 82. sibilus Austri, ut apud Lucr. V, 1381. sibila Zephyri, ubi vid. Wakef. Nam duplici forma dicitur sibilus et sibilum; Pluralis tamen sibila poëtis usitatior. Cf. Schneideri Gr. Lat. II, 1. p. 475. Coningt. confert Theorr. I, 1. ψιθύρισμα. — veniens Auster est oriens, flare incipiens. Cf. Aen. X, 99. veniuri venti. Ovid. Met. VII, 837. Aura veni, dixi, nostroque medere labori, et A. A. III, 698. Accipienda sinu, mobilis aura, veni. Eodem sensu Aen. III, 481. surgentes Austri et Hor. Od. III, 27, 22. oriens Auster. — 83. 84. Cf. Theocr. I, 7 sq. Άδιον, ω ποιμάν, τὸ τεὸν μέλος, ἢ τὸ κατασχές Τὴν ἀπὸ τᾶς πέτρας καταλέβεται ὑψόθεν ὕδωρ. — litora hic non maris, sed, cum Mantuani confabulentur pastores, Benaci lacus intelligenda esse, docet Voss. comparans Plin. Ep. IX, 7., ubi de Larii lacus litore sermo sit. — 85. Cf. Theocr. VI. 43. et VII. 43. ex quo hunc lacum adumbratum esse do. Cf. Theorr. VI, 43. et VII, 43., ex quo hunc locum adumbratum esse docet Gebauer de poët. I. p. 77. — ante, quam tu me dono ornes. Cf. v. 81. Pro ante Schrader. temere coni. ecce, laudans Ecl. VI, 69. Hos tibi dant calamos, en accipe, Musae; quam coniecturam vel propter ingratum verborum sonum ecce cicuta merito vituperat Wagn. - De cicuta cf. not. ad Ecl. II, 36. -- 86. Ut fistulam commendet, se ad eam modulatum esse dicit Ecl. II. et III., quorum exordia hic ponit; unde apparet, Vergilium

Haec eadem docuit "Cuium pecus? an Meliboei?"
MOPSUS.

At tu sume pedum, quod, me cum saepe rogaret, Non tulit Antigenes — et erat tum dignus amari — Formosum paribus notis atque aere, Menalca.

90

ipsum sub Menalcae persona latere. Ceterum Heyn. eadem ratione Aeneidem a Martiale VIII, 56, 19. exordio Arma virumque posito laudari commemorat. (Cf. etiam adnott. ad Ecl. I, 1. et Ecl. IX, 10.) — 87. docuit videtur significare: sonis et modis suis in praeludio, quod nunc dicitur, editis (cf. adnott. v. 14.) nos deduxit quasi in illa carmina; quod, si summa rei spectatur, nihil aliud est, quam: nos adiuvit in canendis carminibus, vel ad eam illa carmina modulati sumus. Cf. Ecl. X, 34. 51. Simili quadam ratione docere carmina pro praecinere legimus apud Hor. Od. II, 19, 2. Vidi Bacchum carmina docentem Nymphasque discentes. — 88. Vid. similem donorum permutationem ap. Theocr. VI, 43. (τάν τοι, ἔφα, πορύναν δωρύντουμα) et VII, 43. et cf. ciusdem VII, 128. Pedum erat pastorum baculum nodosum et recurvum (παλαῦρωψ Graecorum) plerumque ex iuniperi vel olivae ligno confectum et ferrea cuspide annulo aereo ligno affixa instructum. Cf. Schol. Veron. p. 72. Keil. — 89. tulit, i. q. secum abstulit, consecutus est. accepit; ut apud Ter. Eun. V, 9, 27. Hor. Sat. II, 1, 11. Ep. I, 3, 25. praemium ferre. Cic. Att. IV, 15. med. palmam ferre. Plaut. Merc. II, 3, 106. Quod posces, feres etc. Cf. Westerh. ad Ter. 1, 1. Brouckh. ad Tibull. I, 1, 24. Drak. ad Liv. XXVI, 2, 4. aliique. — et erat, i. q. et tamen s. quamquam erat; de qua simplicis copulae potestate cf. Walch. ad Tac. Agr. 15. p. 225. et quos laudat Hand. Turs. II. p. 496. — tum. Ribbeck. Codd. deterioris notae et Serv. Dresd. secutus edidit tunc. (Cf. adnott. ad Ecl. III, 10.) Voss. tam dignus vel condignus scribi mavult, perperam; sensus enim est: tunc, in primo iuventutis flore, dignus erat; nunc lortasse non amplius. dignus amari, ut v. 54. cantari dignus, ubi vid. adnott. — Cum v. 90. cf. Theocr. XVII, 31. σιάάρειον σεύταλον πεχαραγματον δζοις.

# ECLOGA VI. VARUS.\*)

# ARGUMENTUM.

Etiam huius Eclogae, ut primae, conscribendae causam intulit agrorum Mantuanorum divisio. Alfenus Varus \*\*) m. Aprili a. U. C. 714. post finitum bellum Perusinum in Pollionis fugati locum ab Octaviano Galliae Cisalpinae et agrorum divisioni praefectus erat, eique Vergilius, si Mantuam servaret, carmen aliquod promiserat (cf. Ecl. IX, 26. cum huius Ecl. v. 3. et Servio ad utrumque locum). Iam Mantuanis quidem Varus non pepercerat, Vergilio tamen praedium suum erat redditum, quare poëta coactus promisso satisfacere, aestate a. 715. hanc Eclogam scripsit, satis astute autem rem ita

\*) Sie susdente v. 12. cum Vossio et recentissimis editoribus hanc Eclogam inscriprimus Prius vulgo Sileni nomen ferebat, quod sane argumento carminis magis con-

<sup>\*\*\*)</sup> Ex pluribus enim Varis ab Heynio in Excursu II. p. 252. ed. Wagn. et Vossio ad hanc Ecl. p. 291 sq. commemoratis neminem nisi hunc intelligendum esse, quisque facile di persuadebit, ut satis mirum sit, Heynio non constitisse, quid iudicandum esset. Ceram ef. Bibbeckii Proleg. p. 5 sq. et p. 8. et Teuffel, in Paniy Realencycl. 1. p. 768 sq. ed. II.

instituit, ut Varo quidem inscriberet carmen, in eo tamen non ipsum resque ab eo in bello civili gestas celebraret, sed potius Silenum de mundi origine et antiquissimis quibusdam fabulis canentem induceret, sic callide praecavens, ne Varus, quamquam vere se frustratum videbat, poëtae succensere posset, imprimis cum ille Sileni persona usus Syronis communis magistri memoriam veteri sodali resuscitaret (cf. Donat. Vita §. 79. Serv. ad Ecl. VI, 13. et Schol. Veron. p. 74, 5. Keil.) et Epicuri philosophiam, Varo haud dubie unice probatam, sequi videretur (cf. v. 31 sqq.)\*\*\*). Fuit autem antiquissima aliqua fabula de arcana Sileni philosophia et divinatione†) qua usus Vergilius hoc carmen ita disposuit, ut inciperet a sententia illa: Periculum quidem feci te, Vare, et facta tua canendi, sed statim intellexi, tenuia tantum me posse ludere, quare alii potius te digno modo praedicent, me hoc tamen tibi dedicasse satis habeas (v. 1—12.). Tum narrat, duos Satyros una cum Aegle Nympha Silenum dormientem adgressos coëgisse, ut carmen diu promissum sibi caneret (v. 13—30.). Hoc ipsum autem, quod sequitur, carmen primum agit de rerum omnium origine secundum Epicuri disciplinam (v. 31—40.), deinde breviter commemorat antiquissimas fabulas Deucalionis et Promethei (v. 41. 42.) et transiens ad heroum aetatem canit Argonautarum expeditionem (v. 43. 44.), Pasiphaës infelicem amorem (45—60.), Hesperidum poma et Phaëthontem (v. 61—63), Grynei lucis originem et Galli poëtae laudem (v. 64—73.), Scyllam (v. 74—77.), denique Tereum et Philomelam (v. 78—81.). Vespera iam ingruente Silenus canendi finem facit (v. 82—86.).

Hinc apparet, neque hoc carmen, pulcherrimis sane rerum imaginibus distinctum et poëtico ornatu splendidissimum, vere esse bucolicum, quamvis eius argumentum a poësi bucolica non prorsus deflectat.

Prima Syracosio dignata est ludere versu Nostra neque erubuit silvas habitare Thalia.

<sup>\*\*\*)</sup> Cf. imprimis Spohnii Proleg. p. 46 sqq. — Vergilius cum Varo eiusdem philosophi Epicurei, Syronis, disciplina usus et postea agris suis expulsus in eius villa versatus erat (cf. Diss. de Verg. vita et carm. p. XIII. et XVIII.), unde tamen non sequitur, eum ipsum fuisse purum putum Epicureum, etiamsi fortasse singula quaedam Epicuri dogmata probavit, quod certe qui Cirin ab eo scriptam esse censent, in dubium vocare nequeunt.

<sup>†)</sup> Vid. Aelian. V. H. III, 18. Pind. fr. 15. ed. Dissen. Cic. Tusc. I, 48, 114. Creuser Sind. II. p. 234 sqq. 238 sqq. et Symbol. III. p. 215. Propheres faerunt adeo, qui eum Apollinis vel patrem vel filium esse fingerent. (Cf. Clem. Alex. Coh. ad g. p. 24. Porphyr. p. 18 sq. Creuzer ad Cic. N. D. III, 23. ot ad Herod. I. p. 258 sqq. et (qui hos landat) Scheiffele in Pauly Realencycl. VI, 1. p. 1186.

<sup>1.</sup> Prima omnes fere interpretes ita explicant, ac si Vergilius dicere voluerit, se primum inter Romanos carmina bucolica fecisse, quemadmodum Hor. Ep. I. 19, 23. de se praedicet: Parios ego primos iambos Ostendi Latio. (Cf. Unger de Valgio Rufo p. 297. et 326.) Sed Wagn., quem secutus et Iahn., bene perspexit, hunc potius esse sensum: Primum (ab initio) mea Musa, natura ipsa ducente, haud infeliciter in carmine bucolico versata est; cum vero (a Varo excitatus? cf. v. 9 sqq.) epica carmina facere inciperem, Phoebus abnuit et ad bucolica, naturae meae aptiora, me revocavit; nunc igitur ad hos lusus bucolicos revertor. Adiectivum primus autem pro Adverbio primum vel primo legitur etiam Ecl. I, 44. Geo. I, 12. Aen. I, 442. 613. VI, 811. VIII, 59. alibi. Syracosius (Συρακοσιος), pro Syracusius, forma poĕtis epico et elegiaco metro utentibus acceptissima. Cf. Ovid. Fast. VI, 277. (ubi vid. Conrad.) id. ex Pont. IV, 3, 39. et in Ibide 549. Auson. Mos. 304. Claud. Epigr. XVIII, 6. Syracosia autem carmina sunt Theocritea sive bucolica. (Cf. etiam Sicelides Musae Ecl. IV, 4. ibique adnott.) Ceterum respexit hunc locum poĕta in Wernsd. Poĕt. L. min. V, 514, 127. Prima Syracosii mens prodicilit alta magistri. — 2. silvas habitare, silvas et rura canere; bucolicis carminibus studere. Vid. ad

5

Cum canerem reges et proelia, Cynthius aurem Vellit et admonuit: "Pastorem, Tityre, pinguis Pascere oportet ovis, deductum dicere carmen." Nunc ego — namque super tihi erunt, qui dicere laudes, Vare, tuas cupiant et tristia condere bella — Agrestem tenui meditabor harundine Musam.

Ecl. 1, 2. et IV, 2. - neque. Wagn., Haupt. et Coningt. nec. Sed vide Lachm. ad Lucr. III, 853. p. 187. coll. cum Wagn. Qu. Verg. XXXII, 2. p. 654. -Thalia non omnino pro Musa, sed tamquam praeses carminis bucolici commemoratur. Cf. Schol. Apoll. Rhod. III, 1. Θάλεια δὲ (λέγεται εὐοηπένται) γιωργίαν καὶ τὴν περὶ τὰ ψυτὰ πραγματείαν. (ab Heyn. laud.) et Culicis v. 1. Ribbeck. scripsit Thalea coll. Servio et Prisc. p. 563. 587. P. (cf. eius Proleg. p. 418.) — 3. Cf. loci simillimi Hor. Od. IV, 15, 1. et Prop. IV, 2, (III, 3,) 13. Ovidium contra Apollo ad perficiendum opus exhortatur A. A. II, 293. reces et surventini in extrapolici and provider prisc. P. IV. 293. reces et surventini in extrapolici and provider prisc. P. IV. 293. reces et surventini provider prisc. P. IV. 2011. 493. reges et proelia, i. e. carmen epicum. Heins. ad Ovid. ex P. IV, 2, 1. minus recte de tragoedia vult intelligi. Noli tamen ita omnia ad vivum resectare, ut reges cum Vossio de Pompeianarum partium viris principibus interpreteris, adversus quos Varus in bello civili militaverit, vel cum lahnio (qui conferri iubet Weichert. de L. Varii vita p. 150.) per proelio bella civilia, per reges principes civitatis significari censeas, immo reges et proelia omnino carmen heroicum indicant, quemadmodum apud Hor. A. P. 73. et Aen. VII, 41., quos locos Coningt. comparat. — Cynthius vocatur Apollo a Cyntho. Deli insulae monte (Hom. hymn. I, 18. 26. 141. Callim. in Del. 205. Plin. II, 103, 106. IV, 12, 22., nun Castro appellato), in quo cum Diana natus perhibebatur. Cf. Hor. Od. I, 21, 2.— aurem vellit, notus admonendi mos, nos aliquid neglexisse, alicuius rei oblitos esse, (cf. Verg. Copa 38. et Calpurn. Ecl. IV, 155.); nam secundum Plin. N. H. XI, 103. in ima aure sedes erat memoriae; oblitus autem erat poëta, quid sibi bucolico poëtae conveniret. — pinguis oves, πίονα μηλα Theocriti XXV,
 et Hom. Od. X, 217, 237, 312. etc. Cf. etiam Hor. Od. IV, 12, 9. 5. deductum carmen, imagine a lana, quae in filum deducitur, sumpta, bene dicitur carmen tenue, i. e. pastoricium, quod grandiori, epico, opponitur; nam deducendo et extendendo fila attenuantur. (Cf. Colum. X, 228. Calpurn. Ecl. IX, 11. Auson. Mosella 396.) Poterat etiam tenui filo adiungi, Calpurn. Eel. IX, 11. Auson. Mosella 396.) Poterat etiam tenui filo adiungi, at apud Hor. Ep. II, 1, 225. tenui deducta poëmata filo, quocum cf. Calpurn. X, 40. Pierides tenui deducite carmine Musae et Anth. Lat. Burm. II, 139, 4. pastorumque melos facili deducit avena. Ex Pomponio, Afranio et Cornificio illustrat usum huius voc. Macrob. VI, 4. p. 595 sq. Vid. etiam Quinct. Inst. VIII, 2, 9. Eodem sensu tenuatum carmen ap. Prop. VI, III.) 1, 5. et Stat. Silv. IV, 7, 9. dici videtur. (Cf. Hertzberg. Quaest. Prop. II, 7. et qui hunc laudat, Coningt. ad h. l.) Ameis tamen Spic. p. 12, cum hic non, ut ap. Hor., tenui filo adiiciatur, reiicit opinionem de imagine a filis tenuibus de colo deductis petenda et potius cogitat de carmine voce deducta cantato (ein herabgestimmtes Lied), quae sententia iuvatur quodammodo Propertii loco III, 31, (II, 33,) 38. (a Ladew. collato), ubi deducta roce i. q. voce depressa et attenuata (mit gedämpfter Stimme). Ceterum cum omni loco compares simillimum Horatii Od. IV, 15. ab initio et Anacreontis Od. I. principium. — 6. super--erunt (i. e. numquam deficient) per tmesin. Cf. Geo. II, 351. Aen. II, 567. VI, 254. VII, 559. cett. et adnott. ad Geo. III, 381. Aen. II, 567. al. — qui dicere laudes tuas cupiant, qui carmen epicum de rebus a te gestis condant. — 7. et condere bella, canere de bellis a te gestis. Eadem ratione apud Ovid. Trist. II, 336. acta Caesaris condere et apud Plin, XII, 13, 15. laudes alicuius condere legitur. Carmen, poèma condere satis notum. (Ceterum ef. Argum.) — 8. Agrestis Musa ex Lucr. V, 1398. petita. Sie Ecl. I, 2. silvestris Musa. Cf. omnino hic locus nostro simillimus. — Med. Vat. et Rom. auctoritatem secuti cum Wagn. Vol. V., Ribbekio et Hauptio edidimus harvando (ut alibi herena et holus). Vid Wagn Orthogr Vore n. 441. (phi conforre secuti cum Wagn. Vol. V., Ribbeckio et Hauptio edidimus harundo (ut alibi harena et holus). Vid. Wagn. Orthogr. Verg. p. 441., (ubi conferre iubemur Schneid. Gramm. Lat. I, 1. p. 186. et Osann. ad Apulei. de Nota

Non iniussa cano. Si quis tamen haec quoque, si quis Captus amore leget: te nostrae, Vare, myricae, Te nemus omne canet; nec Phoebo gratior ulla est, Quam sibi quae Vari praescripsit pagina nomen.

Pergite, Pierides. Chromis et Mnasylos in antro Silenum pueri somno videre iacentem.

Silenum pueri somno videre iacentem, Inflatum hesterno venas, ut semper, Iaccho; Serta procul, tantum capiti delapsa, iacebant,

15

10

Adspir. p. 91.) et Ribbeck. Proleg. p. 421. — 9. Non iniussa cano, sed ab Apolline iussa (cf. supra v. 4. et Ecl. VIII, 11.). — Si quis tamen etc. i. e. Sed si quis eiusmodi tenuioribus carminibus delectatus haec leget, inveniet vel hoc bucolico carmine te, cui dedicatum est, celebratum. De repetitis verbis Si quis cf. adnott. ad Ecl. IV, 59. et infra ad v. 20. — 10. captus amore (ut Geo. III, 285.) leget, tali carminum genere delectabitur. Voss. (qui comparat Ecl. II, 57. IV, 59. et X, 33.) et Spohn. praetulerunt duorum librorum et Prisciani VIII, 10, 87. lectionem legat, qui tamen Coniunctivus non convenit verbis captus amore, quae poëtam non dubitare fore, ut carmina sua lectores inveniant, immo hoc certissime sperare, satis clare significant. Wagn. conferri iubet Eleg. ad Messal. p. 59 sq. — myricae--nemus pro rure et pastoribus, qui carmen repetunt. Cf. Ecl. IV, 2. et adnott. ad Ecl. I, 2. — 12. pagina pro carmine, ut charta Horatio Epist. II, 1, 161. Cf. v. c. Culicis v. 26. Ciris v. 41. et Martial. I, 5, 8. lasciva est nobis pagina, vita proba. — Pagina autem sibi praescripsit pro vulgari: pagina, cui praescriptum est. — 13. Pergite, Pierides, i. e. agite; vox hortantis. Nam secundum Wolf. ad Tac. Ann. I, 28, 1. (ubi legitur: prospere cessura, quae pergerent) pergere rem antiquo usu est studiose tractare, in re molienda et persequenda cum maxime occupari. Cf. etiam Wopkens. Lectt. Tull. III, 2. De Pieridibus ad Ecl. III, 85. dictum. — Hunc de Sileno locum a Theopompo translatum refert Servius. Chromis et Mnasylos Satyri aut Fauni habendi sunt. Ribbeck. cum Rom., Pal. (in quo tamen alterum L inductum) et aliis quibusdam libris scribit *Mnasyllos*. Ceterum rarae apud Vergilium in hominum nominibus Graecae formae. Wagn. Qu. Virg. IV. praeter hunc locum, ubi etiam Val. Probus I, 4, 15. Graecam terminationem tuetur, non nisi duo affert exempla, Aen. II, 264. et VI, 595.; nam Accusativum Talon Aen. XII, 513. in suspicionem vocandum censet. Addere autem debebat Aen. V, 265. et VIII, 506. Saepius terrarum (Geo. I, 59. IV, 210.), montium (Ecl. VIII, 44. Geo. III, 94.), fluminum (Aen. VI, 132. X, 142.) et siderum (Geo. I, 35. 138.) nomina Graece terminantur; et insulas quidem Graecas ubique fere Graeco nomine dicere solet Vergilius. Cf. Geo. II, 90. III, 6. Aen. II, 21. III, 325. 271. VII, 208. (quos locos omnes congessit Wagn. l. l.) — 14. iacentem. Peerlk. offendens in iacentem ante iacebant (v. 16.), p. 20. audacter coni. sepultum, at versu sequente transpositis verbis Hesterno inflatum et v. 17. 18. Serta gravi---, Et procul attrita; cum gravi (vino) capite comparans verba Ovid. Met. III, 608. Ille mero somnoque gravis titubare videtur et Calpurn. X, 61 sq. imitationem loci nostri Ex illo venas inflatus nectare dulci Hesternoque gravis semper ridetur Iaccho. Praeterea hunc locum respexit auctor carm. in Anth. Lat. Burm. II, 193, 3. Silenumque sinem sertisque meroque liaguit — 15. Laccho vino. Cf. adnott ad v. 69. et Ec.) IV 32. Imitatne est Min. In Atc. Buth. It, 193, 3. Steetstague steem serveque ligavit. — 15. Iaccho, vino. Cf. adnott. ad v. 69. et Ecl. IV, 32. Imitatus est Vergilium etiam Colum. X, 309. Et titubante gradu multo madefactus Iaccho. Graecum hoc Bacchi nomen, in mysteriis maxime usurpatum, et ab láyeu, laetos clamores tollere, derivatum (de quo cf. Valck. ad Herod. VIII, 65. et Interpp. ad Ovid. Met. IV, 15.) redit Ecl. VII, 61. — 16. Multum desudarunt viri docti in explicando voc. tantum; ita ut Heynius, quo se vertet omnino necione totum vergum in genericione vocat. se vertat omnino nesciens, totum versum in suspicionem vocet. Omissis explicationibus quibusdam plane non ferendis, commemoro tantum eas, quae habent aliquam probabilitatis speciem. Doering in Progr. saepe laud. ita explicat locum: "Non ita procul a Sileno serta, sed capiti tantummodo delapsa, non discissa et discerpta, ideoque adhuc integra." Vossius tantum

Et gravis attrita pendebat cantharus ansa. Adgressi — nam saepe senex spe carminis ambo

ad tempus referens reddit: nur oben dem Haupt entglitten; quem Particulae significatum probant utique loci Cic. ad Div. VII, 23. Tantum ex Arpinati veneram, cum mihi a te literae redditae sunt, et Val. Fl. VIII, 288. Quacque die fuerat raptim formata sub uno, Et tantum deiecta suis e montibus arbor. Sed cum lectoris nihil intersit scire, utrum tempore longo an brevi ante serta capite deciderint (quod bene perspexit Weichert. Epist. crit. p. 39., qui tamen propterea non debebat locum hac coniectura sollicitare: tacitum capiti delapsa), non adsentiri possum Iahnio, eandem expli-cationem repetenti. Immo cum Silenus cogitetur sedens vel iacens bibisse cationem repetenti. Immo cum Silenus cogitetur sedens vel iacens bibisse et inter bibendum obdormivisse, cum Wagn. verba tantum capiti delapua tamquam epexegesin Adverbii procul adiecta puto, ut locus sic vertendus sit: Neben ihm lag, nur dem Haupt entglitten, der Laubkranz. Sertum non iam haerebat quidem in ipso capite, iacebat tamen prope caput, non subito praecipitatum, sed sensim delapsum. Procul enim, quod iam Serv. recte per iucta explicat, interdum etiam parvam distantiam significare, patet v. c. ex Geo. IV, 424. Aen. VI, 10. X, 835. Ovid. Met. V, 114. Quem procul adstantem -- Pettalus irridet, et Ter. Hec. IV, 3, 1. Quem istoc sermonem habueris, procul hinc stans accepi. Cf. Orell. ad Hor. Serm. II, 6, 105. et Epist. I, 7, 32. Consentit mecum Conington, qui comparans Theoer. I, 45. Turθον δ΄ δασον ἄποθεν verba tantum capiti delapua explicat per: tantum capiti non haerentia et poëtae statuam aliquam obversatam esse non male suspicatur. Ameis, tamen, cui haec non satisfaobversatam esse nou male suspicatur. Ameis, tamen, cui haec non satisfaciunt, Spic. p. 12. hanc profert explicationem, quam nemo facile probabit: "Non amplius conspiciebatur vinum, quod integrum hauserat: tantummodo vestigia hesternae potionis (serta et cantharus) supererant. Vocula autem procul indicari videtur, Silenum eo quod praeceps ruerit longe provolutum esse ab eo loco, ubi ebrius humi procubuerat et serta iacebant."— capiti, pro a capite, Graece dictum, ut Sil. XVI, 468. veluti delapsa corona Victoris capiti foret. Ita Ovid. Met. VI, 592. lateri vellera dependent. id. Am. III, 10, 36. Deciderant longae spicea serta comae.— iacebant, quod Am. III, 10, 36. Deciderant longae spicea serta comae.— iacebant, quod Heynio post verba v. 14. videre iacentem admodum ieiunum videtur, multis locis similibus potest defendi, ubi idem vocabulum per negligentiam quandam scriptoris post breve intervallum redit. Cf. infra v. 84 sq. Aen. II, 360 sq. 470. III, 344 sqq. IV, 151. 155. 159. V, 780 sqq. VI, 613. 17. 23. 26. (ubi ingens quater repetitum legitur.) VIII, 282. 284. IX, 216 sq. XI, 35 sqq. XII, 853 sqq. et praeter Verg. ipsius interpretes imprimis Iahm. in Novis Annal. phil. et paed. XVIII. p. 343 sqq. Weichert. de verss. iniuria susp. p. 97 sqq. idemque in Epist. crit. p. 45. Wunderl. ad Tibull. I, 9, 67. Bach. ad Tib. I, 1, 6. Corte ad Lucan. I, 24. Hand. ad Stat. I. p. 269 sq. et de prosaicis scriptoribus Drak. ad Liv. I, 3, 9. Wolf. ad Suet. Octav. 72. Heind. ad Cic. N. D. p. 89. Bremi ad Nep. Them. 3, 3. Kritz. ad Sall. Cat. 9, 4. etc. omnino autem Paldami Diss. de repetitione vocum in sermone Gr. et Lat. Gryphisvald. 1836. Ceterum hic non agi de eiusmodi locis, ubi idem vocabulum consulto et cum vi quadam iteratur (ut Ecl. I, 28. 29. respexit, VI, 61. 64. Tum canit, X, 16. 18. oves, Aen. V, 136 sq. intenta brachia - intenti, X, 705. Parim; Paris, XII, 853. et 855. celerem - celeri etc.), per se patet, quamquam etiam ex locis supra laudatis unum alterumve fortasse haud temere huc revocaveris. — 17. gravis canthar us Burmanno videtur vino plenus; sed si adduc plenus esset cancautharus Burmanno videtur vino plenus; sed si adhuc plenus esset cantharus, non crapulam edormiret Silenus; immo gravis solam magnitudinem et capacitatem canthari spectat. Cantharus autem (κάνθαφος) genus est poculi capacis et ansati, quod dictum putant a Cantharo quodam Sicyonio opifice eiusque inventore. (Pollux Onom. VI, 96. Athen. II, 6. et Plin. XXXIV, 8, 19. Cf. Wagn. ad Val. Fl. II, 270.) — pendebat. Silenus enim procumbens cantharum e manu non dimiserat, ut ille ansa retentus semisupinus penderet. Sic poëta hunc locum imitatus in Anth. Lat. Burm. VI, 89, 41. (et Wernsd. Poët. L. min. T. IV. p. 481.) recubans Silenus asello, Cui lacer a summo pendebat cantharus armo. Perperam Burm. ad Prop.

Luserat — iniciunt ipsis ex vincula sertis. Addit se sociam timidisque supervenit Aegle, Aegle, Naïadum pulcherrima, iamque videnti Sanguineis frontem moris et tempora pingit. Ille dolum ridens "Quo vincula nectitis?" inquit. "Solvite me, pueri; satis est potuisse videri.

20

III, 2, 28. de cantharo in antro pendente cogitavit. — attrita ansa, frequenti usu. Minus recte Schirach. p. 321. explicat fracta, mutilata. Cf. etiam Geo. I, 46. — 18. spe luserat. Cf. Aen. I, 352. et praeterea ibid. etiam Geo. I, 46. — 18. spe luscrat. Cf. Aen. I, 352. et praeterea ibid. v. 408. XI, 427. similesque loci. — ambo. Ita plurimi optimique libri: alii ambos, quod Ribbeck. Proleg. p. 175. videtur praeferre. Cf. ibid. p. 196. De utraque forma Accus. vid. Charis. p. 96. P. Heins. ad h. l. Corte ad Cic. Epp. IX, 13, 3. Drak. ad Liv. XXXV, 21, 5. Goerenz. ad Cic. Legg. III, 13, 30. Gernh. ad eiusd. Lael. 5, 20. alii. — 19. iniciunt pro iniiciunt cum Wagn. Vol. V. et recentissimis editt. scripsimus. Cf. Wagn. Orth. Verg. p. 445. Lachm. ad Lucr. II, 1061. p. 136. et III, 863. p. 188. Ribbeck. Proleg. p. 174. alii. — ipsis ex vincula sertis. Eodem modo Praepos. collocatam vides Ecl. IX, 36. argutos inter strepere anser olores, Lucr. III, 10. tuis ex, inclute, chartis, Prop. III, 1, (II, 10,) 26. Ponitur hic imos ante corona pedes, Ovid. ex P. I, 2, 150. Iure venit cultos ad sibi quisque deos et alibi haud raro. Praepositionis Casui tantum suo postpositae multa exempla collegerunt Ruddim. II. p. 335 sq. et Ramsh. §. 151. 3. et 4. Cf. adnott. ad Geo. I, 161. — ipsis ex sertis, scil. quae ille §. 151. 3. et 4. Cf. adnott. ad Geo. I, 161. - ipsis ex sertis, scil. quae ille gesserat. Cf. v. 16. Quod attinet ad notam antiquitatis opinionem, vates, qui canere recusent, per vincula ad id cogi posse, Heyn. conferri iubet Proteum a Menelao vinctum (Hom. Od. IV, 414 sqq. et Geo. IV, 396.) et hunc ipsum Silenum ita ad Midam olim perductum (Plut. Cons. ad Apollon. T. II. p. 115. D. et Aelian. V. H. III, 18.). Prorsus eadem ratione Silenus a pastoribus Phrygiis apud Ovid. Met. XI, 91. sertis vincitur. — 20. Aegle, Aegle, Naradum pulcherrima. Haec dvadinlwgis imprimis in nominibus propriis locum habet optimisque poëtis usitata est; solet autem iterato nomini plerumque aliquid adiici, quod vel gratiam vel robur inferat orationi. Cf. infra v. 56. Ecl. VII, 2. VIII, 55. X, 31 sqq. 72. Geo. I, 245. Aen. IV, 247. V, 493. 568. VI, 162 sqq. IX, 774. X, 180. 200. 778. XII, 857. Vide etiam, quae supra adnotavimus ad Ecl. IV, 59. et cf., qui optime de hac ἀναδιπλώσει variisque eius causis egit, Weichet. de verss. iniur. susp. p. 93. sqq. et quos ibi laudatos videbis, praeterea autem Gebauer de post. I. p. 41. Ceterum recentjores editores recte omittunt Comma, vulgo post 1. p. 41. Ceterum recentiores editores recte omittunt Comma, valgo post sociam additum, nam verbum finitum supervenit, per copulam praegresso verbo iunctum, positum est pro simplici Participio superveniens; qua de re cf. Wagn. Qu. Virg. XXXIV, 3. — 21. ianque videnti, expergefacto. Causa pingendi in sola Nymphae petulantia quaerenda. — 22. Sanguineis moris. Vid. ad Ecl. X, 27. — 23. Quo. Deteriores quidam libri Quid. Cf. Corte ad Lucan. I, 681., qui utramque voculam haud raro confusam esse docet. — 24. satis est potuisse videri, satis est, ut videamini ma vincira potuise quod sinciendi verbum as antecedante calcite for mini me vincire potuisse, quod vinciendi verbum ex antecedente solvite fa-cile potest subintelligi. (Cf. Aen. V, 231. possunt, quia posse videntus. Minus enim probabile est, videri passive usurpatum esse pro: satis est, quod potui videri, quemadmodum Ecl. IV. 16. Aen. II, 461. VIII, 604. alibi.) Sententia hace est: Canere paratus sum etiam vinculis solutus, si vero putatis, vinculis me cogi posse, in errore versamini. Wund. conferri iubet locum similiter conformatum Ovid. Her. XII, 76. Perdere posse sat cst, si quem iuvet ipsa potestas. Peerlk. autem p. 22. ingeniose quidem, sed tamen praeter necessitatem coni. viere, provocans ad Varr. de L. L. V. p. 68. ed. Speng. Viere est vincire, a quo est in Sota Ennii [fr. I. p. 164. ed. Vahlen.] "Ibant malaci viere Veneriam corollam" et eundem de R. R. I, 23, 5. --ut habeas vimina, unde viendo aliquid facias, ut sirpeas, vallos, crates. Mirum tamen est, in eandem coniecturam etiam Coningtonem incidisse, quem omnes Peerlkampii coniecturae in Mnemosyne prolatae videnCarmina, quae voltis, cognoscite; carmina vobis, Huic aliud mercedis erit." Simul incipit ipse. Tum vero in numerum Faunosque ferasque videres Ludere, tum rigidas motare cacumina quercus; Nec tantum Phoebo gaudet Parnasia rupes, Nec tantum Rhodope miratur et Ismarus Orphea.

30

tur fugisse. Ceterum de h. l. cf. Ladew. Progr. p. 10., contra Peerlk. disputans. — 25.26. Carmina, --cognoscite. Cf. Argum. ibique notam\*\*\*). roltis Wagn. Vol. V. et recentissimos editt. secuti scripsimus. Cf. Wagn. Orth. Verg. p. 445 sqq. (et Ribbeck. Proleg. p. 437 sqq.) — nobis (Chromidi et Mnasylo) mercedis loco, quam me vinciendo meriti estis, carmina, quae poscitis, canam; huic, Aeglae, quae me pinxit, aliam mercedem—nam "vis non ingrata puellis"— paratam habeo; quam tamen honestatis causa singnificat tantum, non aperte indicat.— Simul incipit, i. e. haec dicens simul incipit. Post verba enim dicendi simul idem fere significat, quod extemplo. Vid. Geo. IV, 359. 381. Aen. IX, 221. 303. 324. 423. 561. 644. X, 856. et cf. Wagn. ad Aen. VIII, 3. et in Quaest. Virg. XXIX, 5. - ipse distinguendis personis inservit: vobis - - huic - - ipse. Cf. Aen. X, 5. Considunt (Dei) tectis bipatentilus. Incipit ipse, et quae ad Ecl. I. 38. adnotavimus. — 27. in numerum ludere, ad rhythmum quendam saltare. Cf. Lucr. II, 630. de Curetibus: inter se --Ludunt in numerumque exsultant. Similiter Verg. Geo. IV, 174. de Cyclopibus: Illi inter sese magna vi brachia tollunt In numerum. - Fauni, Romanorum dii agrestes, qui cum Satyris et Panibus Graecorum saepe confunduntur. (Cf. Orell. ad Hor. Od. I, 17, 1.) Artifices tamen posteriorum temporum Faunorum corpora humanae formae similiora fingebant, quam Satyrorum, ita ut brevi tantum cauda caprina, auribus acuminatis et simis naribus ab humana specie differrent. Cf. Heyne Antiquar. Aufs. T. II. p. 53. et Voss. Mythol. Briefe T. II. p. 252. — "Faunis saltantibus adiungit feras saltantes, et sublicit quercus moventes cacumina, aut omnino, aut moventes in numerum. Tanta scilicet e cantu audito est voluptas, tanta carminis dulcedo: non autem hace in modorum concentu quaerenda, sed in argumenti mythici novitate et fabularum suavitate." Heyn. — motare. Cf. adnott. ad Ecl. V. 5. Pauci quidam Codd. nutare, ut sit Graecismus, nutare cacumina pro cacuminibus, quemadmodum Aen. II, 627. Cf. etiam Aen. IX, 681. - 29. Nec tantum, quantum Fauni, ferae, quercus cantu Sileni. In nonnullis Codd. hunc versum sequitur hicce supposititius, ex Servii verbis consarcinatus: Quantum omnis mundus gaudet cantante Sileno, qui in uno ita mutatus legitur: Quantum Sileno silvac lactantur ovante. Sed recte Heyn., comparans Ecl. V, 82 sq., docet, non semper voc. tantum subici quantum et contra. Burm., idem comprobaturus, confert Geo. I, 103. et Aen. VI, 877., et Wagn. laudat Lachmann. ad Prop. II, 6, 6. (Cf. etiam, quae de hoc additamentodis putavit Kalmus l. l. p. 11.) — gaudet — mirantur. De Praesente pro Perfecto in comparationibus usurpato vid. adnott. ad Aen. I. 316. — Parnasia rupes. Ita celeberrimi huius montis Phocensis nomen rectius scribitur, quam litera sibila geminata. Cf. Quinet. Inst. I, 7. Schaef. Melet. p. 1. Boeckh. ad Pind. Ol. IX, 66. Blomf. ad Aesch. Choeph. 555. Heins, ad Ovid. Met. I, 467. Broukh, ad Prop. II, 23, 13. Drakenb, ad Silv. XV, 311. idemque ad Liv. XLII, 16, I. Bach, ad Ovid. Met. I, 317. et Schneid. Gr. Lat, I, p. 441. In Vergilio nostro Cod. Med. ubique (Ecl. X, 11. Geo. II, 18. III, 291.) tuetur formam Parnasus. Ceterum de ipso monte, qui etiamnum antiquo nomine appellatur, cf. liber meus geogr. III. p. 859 sq. — 30. Rhodope, altissimus Thraciae mons, ab Apollonia urbe usque ad Pontum Euxinum pertinens, in quo Orpheus Eurydiees mortem deplorabat. Vid. Ovid. Met. II, 222. X, 77. Cf. de eo, qui etiam Ecl. VIII, 44. Geo. I, 332. III, 351, 462. IV, 461. commemoratur et nunc Despoto s. Turgan Dagh vocatur, liber meus modo comm. III. p. 1052. — miratur. Spreta Cod. Rom. aliorumque et Iulii Rufiniani p. 245. auctoritate Cod. Med. optemperans cum recentissimis editt. revocavi hanc lectionem, cui in

Namque canebat, uti magnum per inane coacta Semina terrarumque animaeque marisque fuissent Et liquidi simul ignis; ut his exordia primis Omnia et ipse tener mundi concreverit orbis;

edit. II. alteram mirantur praetuleram, qua in re Bryce me secutus est. (Cf. etiam Ribbeck. Proleg. p. 207.) Nihil autem hic tribuo discrimini illi, quod Iahn. in edit. II. ad Aen. V, 825. statuit, contendens in eiusmodi locis Plurali opus esse, ubi plura nomina (s. Subiecta) coniuncta opera eam rem, quae Verbo significetur, egisse existimanda sint, Singulari autem, ubi plures eandem rem diversi singulique, suo quisque loco et tempore suisque tantum viribus egisse cogitentur: id enim pedestris quidem orationis scriptores meliores servare solent, Vergilius autem cum aliis poëtis haud raro neglexit. — Ismarus (s. Ismara), alius mons Thraciae, haud procul ab Hebri ostiis et Maronea urbe situs. Cf. Geo. II, 37. (ibique adnott.) Lucr. V, 30. Prop. III, 4, (II, 13,) 6. IV, 11, (III, 12,) 25. De urbe eiusdem nominis ad eius radices sita cf. Aen. X, 351. ibique adnott. De Orpheo vid. not. ad Ecl. IV, 57. et de forma Accus. Orphea duabus syllabis proferenda ad Geo. I, 279. — 31. "Primum canit Silenus, quomodo atomi renta ad Geo. 1, 2/3. — 31. "I finding canter Stients, quomoto acomino coniunctae fuerint in magno inani et ex quatuor elementis omnia exstiterint. Ex Apollonii Arg. 1, 490 sqq. adumbratum hoc exordium, ut iam notavit Ursinus. Macrob. VI, 2. p. 586. laudat locum Lucretii V, 453 sqq., quem Maroni ante oculos fuisse manifestum est." Heyn. Nimirum ad Epicureorum doctrinam, cui addictum fuisse Vergilium, iam Grammatici veteres non improbabiliter contenderunt (cf. Argum. huius Ecl. p. 100. cum nota \*\*\*), haec omnia exigenda sunt. Semina igitur coacta sunt atomi ita coniunctae et collectae, ut quatuor illa rerum elementa efficerent, inane vero vacuum illud spatium, quod Epicurus ante mundi originem fuisse statuebat. Ceterum de rerum primordiis in quatuor, quae vocantur, elementa discretis praeter Lucretii l. l. cf. Ovid. Met. I, 21 sqq. id. Fast. V, 11 sqq. Manil. I, 149 sqq. Eleg. ad Messal. 19—23. Claud. Rapt. Pros. I, 246 sqq. et plures alii iis similes, quos collegit Obbar. ad Hor. Ep. I, 12, 16 sqq. Omnes autem, quibus hic Verg. utitur, dictiones ex Lucretio petitae; magnum inane legitur Lucr. I, 1017. 1096. II, 121., semina rerum I, 177. 502. 894. et sexcenties, animae pro aëre I, 716. V, 237. etc., liquidus ignis (i. e. diffusilis, ὑργὸν πῦρ Arati utpote ex tenerrimis atomis ortus), VI, 205. et prima pro elementis I, 53 sqq. IV, 187. Imprimis vero cf. Lucr. I, 715. Et qui quattuor ex relus posse omnia rentur, Ex igni, terra, atque anima procrescere et imbri et Cic. Univ. 5. inter ignem et terram aquam Deus animamque posuit. De Adiectivo in an e pro Substantivo posito cf. adnott. ad Geo. I, 393. — Restat, ut commemorem, Peerlk. p. 23. pro terrarum scribi velle terrai, cum hic de terra tamquam elemento agatur, quod non possit Plurali exprimi. — 33. exordia omnia sunt singulae res ex atomorum concursu post elementorum discretionem natae. Cf. Lucr. II, 333. III, 31. IV, 26. 113. V, 431. 472. Ladew. tamen, qui putat exordia etiam atomos ipsas posse significare (?), recepit Peerlkampii coni. uti his ex omnia primis, cui sane favet unius cod. Pal. auctoritas et quod ad verborum collocationém attinet, supra v. 19. iniciunt ipsis ex vincula sertis. — 34. tener mundi orbis ex Vossii sententia est caelum, ex tenerrimis scilicet atomis conflatum; secundum Wagn. vero totum universitatis corpus s. universus mundus, qui tamquam novus et quasi nondum adultus tener appelletur (cf. adnott. ad Geo. II, 343.). Equidem Vossii interpretationem praefero (qua in re mecum consentit Ladew.). Quomodo enim notio universi mundi, quem ipsa exordia omnia coniunctione sua efficiunt, cum illis per vocc. et ipse apte coniungi potuerit, non perspicio; contra vero erat utique, cur caelum (quod iam Ecl. IV. 50. munclum appellatum vidimus) diserte commemoraretur et e ceteris eximeretur, cum vel hoc, tam tenerum, ut vix ad res corporeas referri posse videatur, ex eiusmodi ele-mentis concrevisse, mira sane sententia censeri posset. [Quibus pensitatis etiam Wagnerum in edit. min. mundum orbis nobiscum de caelo interpreTum durare solum et discludere Nerea ponto
Coeperit et rerum paullatim sumere formas;
Iamque novum terrae stupeant lucescere solem,
Altius atque cadant submotis nubibus imbres;

tatum esse video.] - 35. Tum cecinit, terram coepisse condensari et indurescere, aquas autem a se discretas maris litore inclusisse et paullatim herbis arboribusque vestitam esse. (Cf. Lucr. V, 439 sqq. imprimis v. 448. 481 sqq. 498 sqq.) — durare neutrali sensu pro se durare s. durescere positum (cf. adnott. ad Aen. I, 234. et Heins, ad Stat. Silv. II, 463.), quo quidem sensu me alibi legere hoc vocabulum non memini. Nihilominus Heynii rationem, qui verba sic coniungi malit: orbis mundi coepit durare solum, nullo pacto probare possum. — discludere Nerea ponto. Solum duratum coepit Nerea, i. e. aquas marinas tamquam elementum cogitatas vid. ad v. 15. et Ovid. Her. IX, 14. Qua latam Nercus caerulus ambit humum, coll. cum Metam. I, 187. Tibull. IV, 1, 58. Val. Fl. I, 450. aliisque locis), discludere a terra continente et concludere ponto certis finibus circumscripto. Ponto enim est Ablativus, quem dicunt, instrumenti. (Cf. etiam Ladew. Progr. 10.) Kalmus tamen I. l. p. 12., cui haec explicatio non satisfacit, simpliciter coni. discludere Nerea terris (!) atque etiam Peerlk. p. 24. pro *Nerea ponto* coni. caerula ponti, vulgari lectioni sanum sensum inesse negans. Nereus autem, Ponti et Terrae filius, Doridis coninx Nereidumque pater, post Neptunum deorum marinorum fuit celeberrimus. Cf. Hesiod. Theog. 233 sqq. Orphei h. XXII. Apollod. II, 5, 11. Discludendi verbum, quod Voss. poëticum dicit, Vergilius ex Lucr. V, 439. sumpsit. Macrobio teste Sat. VI, 4. Sed etiam Cicero Tusc. I, 10, 20. et I, 33, 80. Varro L. L. IV, 7, et Caes. B. G. VII, 8. eo utumtur. — 36. rerum sumere formas, quae, aquis exclusis, in superficie telluris apparuerunt. Cf. Lucr. V, 781 sqq. — 37 sqq. Cf. Lucr. V, 472 sqq. novum solem, qui antea, elementis nondum discretis mundoque nondum creato, lucere non poterat, immo ne aderat quidem. "stupeant -- cadant -- incipiant. Tempus praesens pro praeterito: canebat, ut stupuerint, ceciderint etc.; sed valet hoc ad vividiorem orationem, ut quasi in rem praesentem adducamur." Heyn. — novum. Haupt. cum Wagn. Vol. V. scripsit novom; (cf. Wagn. Orth. Verg. p. 447.) Vide tamen adnot. ad Ecl. III, 8. — 38. Sensus est: canebat, quomodo vapores et nebulae levitate sua a terra sursum versus elatae atmosphaeram effecerint, unde in pluvias mutatae mox iterum in terram deciderent. Wagn., qui prius rectius, puto, coniunverst verba altius cadant i e. ex alta cadant postes ad Aen III. 250. xerat verba altius cadant, i. e. ex alto cadant, postea ad Aen. III, 250., mutans sententiam suam, altius cum versu praecedente coniungendum et ante atque incidendum statuit, cum alibi nusquam Vergilius copulam atque uni vel pluribus vocibus postponere soleat, candemque rationem etiam in edit. min. secutus est. Mihi prior ratio praeferenda videtur, qua in re, ut edit. min. secutus est. Mihi prior ratio praeferenda videtur, qua in re, ut fere de toto loco mecum consentit Ameis. Spic. p. 12 sq.; languet enim altius prioribus verbis adiectum, quorum vis inest vocabulo novum, ita ut nulla prorsus causa appareat, cur cum summa vocis sublatione addatur illud altius. (Cf. ad Ecl. IV, 24. et V, 21.) Quod autem ad copulam postpositam attinet, etsi locos Aen. II, 419. III, 250. et X, 104. nihil probare concedam, cur, quod optimi poëtae interdum sibi indulserunt (cf. Lucr. III, 530., quem quanti fecerit Vergilius, inter omnes constat, Hor. Epod. VIII, 11. XVII, 4. Sat. I, 5, 4. 6, 131. 7, 12. Prisc. p. 1034. Wopkens. Lect. Tull. p. 45. et Hand. Tursell. I. p. 194. et 512. et II. p. 538., quem sane refutat Lachm. p. 173., Lucretio coniectura succurrens et provocans ad Hauptii Observv. p. 45 sqq.), id uni Vergilio non concedamus? Vid. etiam quae ad Ecl. IV, 63. adnotavimus. (Bryce et Ladew. mecum faciunt, Coningt. cum Wagnero.) Unus Rom. praebet utque, de qua verborum permutatione cf. Voss. ad v. 66. lune Ecl., Burm. ad Aen. I, 298. et Prop. II, 2, 21. Broukh. ad Tibull. I, 8, 19. Heins. ad Sil. V, 592. X, 409. idemque ad Ovid. Tr. IV, 2, 69. Drak. ad Liv. I, 18, 9. Oudend. ad Apul. Met. IV. p. 218. Hild. Unger de Valg. p. 456. alii. — cadere nubibus, ut Ovid. Met. XI, 516. cadunt ubibus imbres. Alia Verborum, quae aliquid prodire ex aliqua re significant, cum Casu sexto a poëtis constructorum exempla vide apud Wunderl. ad Tibull. cum Casu sexto a poëtis constructorum exempla vide apud Wunderl, ad Tibull.

Incipiant silvae cum primum surgere cumque Rara per ignaros errent animalia montis. Hinc lapides Pyrrhae iactos, Saturnia regna, Caucasiasque refert volucres furtumque Promethei.

40

I, 6, 53. — 39. Cf. Apoll. Rhod. I, 501. surgere haud raro de rebus e terra enascentibus. Cf. Geo. I, 161. Hor. Sat. II, 2, 124. Ovid. Met. I, 44. VII, 284. VIII, 192. XIII, 891. Colum. II, 8, 5. VI, 23, 2. etc. — 40. Rara Coningtoni videtur indicare, animalia paullatim, aliud post aliud esse procreata, ne statim ab initio montes corum nimia frequentia superfluerent. — ignaros, quod Rom. praebet, utpote aptiorem et difficiliorem lectionem cum Heinsio et Wagn. praetuli vulgari ignotos, quae facile a librariis illi potuerit substitui. Secuti sunt omnes recentiores editores. Ignaros autem active explicandum: montes, qui animalia modo recens creata antea non viderant ideoque adspectum eorum mirabantur; non sensu passivo: animalia pererrant montes sibi ignaros (s. ignotos, incognitos), quamquam ignarus ita interdum usurpari satis notum. (Cf. adnot. nostra ad Aen. X, 706. De confusione autem vv. ignarus et ignotus cf. Burm. ad h. l. et ad Quinct. Decl. VI, 2. p. 128.) Ceterum Voss. animalia non de bestiis tantum, verum etiam de hominibus recens creatis intelligit, quod propter sequentia minus probabile. Cf. etiam Conington, qui putat poetae ante oculos fuisse Lucr. V, 822. Terra - animal prope certo tempore fudit Omne, quod in magnis bacchatur montilus passim et montes naturale ferarum domicilium esse probat locis Soph. Ant. 550. Lucr. I, 404. et II, 1081. (montivagae ferae.) — 41. "Hominum originem iam enarrare debebat; sed, et poëticam rationem et vetustissimorum philosophorum morem secutus, fabulis eam involutam exponit. Delectare enim narratione pueros et Aeglen puellam instituerat." Sic fere Heyn. — lapides Pyrrhae iactos. Cf. Apollod. I, 7, 2. Apollon. III, 1087. Ovid. Met. I, 313 sqq. imprimis v. 348—415. — "Saturnia regna [cf. adnott. ad Ecl. IV, 6.] et Promethei poens pro igne surrepto sunt diluvio Deucalioneo priora; sed in tali enumeratione ordinem temporum servare necesse non erat." Heyn. Nec pedestres scriptores in factis breviter enumerandis ordinem accurate servasse docent Wund. et Spohn. (coll. Tac. Ann. I, 10. Antonium Tarentino Brundisinoque foedere et nuptiis sororis illectum, eiusd. Hist. I, 50. Pharsaliam, Philippos, Perusiam, Mutinam), Wolf. ad Suet. Caes. 44.) Lips. ad Tac. Ann. I. l. Wunderl. Obss. ad Tibull. I, 3, 47. Cf. etiam adnott. ad Aen. X, 36 sqq. Ceterum Wagn. in hoc versu temere haesit, quem, cum verba Saturnia regna, nulla copula a praegressis disiuncta, ex usu Vergiliano appositionis loco ad lapides a Pyrrha iactos pertinentis habenda sint, corruptum et coniectura emendandum censet, ut aut Titania regna (i. e. homines ex istis lapidibus, quos iecerant Deucalion et Pyrrha, Titania proles utraque, ortos), aut Saturnjaque regna (cf. adnott. ad Aen. I, 2. Geo. I, 397. IV, 243. etc.) legamus. Et sane, si qua opus esset medicina, hanc leniorem praeferrem illi satis violentae. Sed nihil omnino mutandum, omnium minime autem audax Kalmusii (p. 13.) coni. fatis nova regna amplectenda est; immo hic locus, quod iam Iahn. perspexit, non aliter conformatus est, atque Geo. I, 138. Pleiadas, Hyadas, claramque Lycaonis Arcton, Aen. IX, 270. ipsum illum, clypeum, cristasque rubentes excipiam et alii, ubi ex tribus rebus coniunctis tertiae tantum copula additur; nam quae adiiciuntur verba furtum Promethei, ea non quartam continent rem, sed cum antecedentibus verbis Caucasias volucres unum Obiectum efficiunt. De Prometheo autem, qui ignem Iovi furatus dederat hominibus, Iovis iussu in Caucaso monte rupi alligato et a vulture cruciato (unde poëta, Plurali pro Singulari posito [cf. adnot. ad Ecl. I, 52.] Caucasias volucres commemorat; non enim cum Ameisio Spic. p. 13. pato, hausisse haec poëtam ex imaginibus, in quibus vere duac vel plures aquilae repraesentatae fuerint) cf. Hes. Theog. 521 sqq. Aesch. Prom. vinctus. Hyg. fab. 54. et 144. Apollon. II, 1253. ibique Schol. Ceterum Ribbeck. e Codd. Bern. recepit formam Caucaseas. Quod autem attinet ad synizesin Promethei, cf. infra v. 42. Aen. I, 41. 120. VII, 249. XII, 541. et adnott. ad Ecl. III, His adiungit, Hylan nautae quo fonte relictum Clamassent, ut litus "Hyla, Hyla" omne sonaret; Et fortunatam, si numquam armenta fuissent, Pasiphaen nivei solatur amore iuvenci. Ah, virgo infelix, quae te dementia cepit! Proetides inplerunt falsis mugitibus agros:

45

96. — 43. Ex Argonauticis fabulis unam modo deligit poëta, Herculis luctum ex Hyla a Nymphis in Mysia sibi rapto perceptum. Cf. Apollon. ctam ex Hyla a Nymphis in Mysia sibi rapto perceptum. Cf. Apollon. II, 1207 sqq. Val. Fl. III, 522 sqq. ibique interpp. Hyg. f. 14. Theocr. Id. XIII. — quo fonte, ad quem fontem. Hylan autem, s. Ascanium, Bithyniae fluvium fuisse, mythographi tradunt. Cf. etiam Strab. XII. p. 388. Steph. Byz. p. 122. Plin. V, 32, 40. et Solin. c. 42. — 44. clamassent, nomine vocassent. Cf. Aen. IV, 674. Plaut. Asin. II, 3, 10. Pers. II, 23. Ovid. Met. III, 244. VI, 106. 525. id. A. A. I, 531. Prop. I, 17, 23. — "Hylā, Hylā. Vid. adnott. ad Ecl. III, 79. Ceterum Wund. comparat Soph. Electr. 148. "A"Iτυν, αίὲν" Ιτυν όλοφύοςται et Val. Fl. III, 596. Rurum Hylan reclamat Aria. — 45. 46. Nota est fabula de sus Hylan et rursus Hylan reclamat Avia. - 45. 46. Nota est fabula de Pasiphaë, Solis filia et Minois, regis Cretensis, coniuge, quae monstroso tauri amore capta Minotaurum peperit. Cf. Apollod. III, 1. ibique Heyn. p. 215. Diod. IV, 79. Hyg. f. 40. Ovid. Met. VIII, 136. et Verg. ipse Aen. VI, 24. — fortunatam, si etc. i. e. quae fortunata fuisset, si. Cf. Geo. II, 458. et Aen. IV, 657. — 46. solatur amore iuvenci poëtice pro simplici illa notione: canit amorem Pasiphaës. Hoc enim dum facit, commiserans eius fortunam, solatur quodammodo et levat eam propter insanum illum amorem; quamquam etiam cum Wagn, in edit. min. simplicius explicare possumus: canit Pasiphaën se amore tauri solantem, i. e. solatium ardoris sui ex amore tauri capientem; interdum enim poëtae ipsi facere dicuntur, quae facta canunt. Cf. v. 62 sq. et Ecl. IX, 19. Sic solari amorem legitur etiam Geo. IV, 464., ubi vid. adnott., et similiter Geo. I, 293. longum cantu solari laborem. Ladew. tamen, cui haec explicatio non satisfacit, probandam censet Peerlkampii coniecturam Te fortunatam! -- Pasiphaë, in nivei miseratur amore iuvenci, quam vir ille doct. multa de hoc loco acute disputans p. 26. protulit. Nomin. Pasiphaë sane exhibet Cod. Pal. — nivei iuvenci. p. 26. protulit. Nomin. Pasiphaë sane exhibet Cod. Pal. — nivei iuvenci. Album colorem eidem tauro etiam Philostr. I, 16. Prop. III, 30, (II, 32,) 18. et Auson. Cup. cruc. 30. (Pasiphaë nivei sequitur vestigia tauri) tribuunt, ilque imitator huius loci in Anth. Lat. Burm. I, 14, 3. transfert ad Europae taurum: Europam nivei solatur amore iuvenci. Ceterum cf. Theorr. IX. 16. λευχάν δαμαλάν, Tibull. III, 4, 67. niveae iuvencae, Ovid. Met. V, 330. et Calpurn. XI, 34. nivea vacca et vid. Gebaueri Progr. p. 10. — virgo omnino pro femina; Pasiphaë enim uxor erat Minois, regis Cretensis. Ita etiam alibi virgo de feminis iuvenilibus, pudicitiae servatae nulla ratione habita, legitur. Cf. Ovid. Her. VI, 133., ubi Medea virgo adultera, et Sil. III, 435., ubi Pyrene, quam Hercules stupraverat, virgo vocatur. (Cf. Drak. ad h. l.) Aen. I, 493. Penthesilea, Amazonum regina, eadem appellatione ornatur; nec minus apud Iustin. I, 3, 2. et Curt. V, 3, 39. puellae corruptae virgines vocari videntur; quare etiam apud Hor. Od. II, 8, 22. virgines nuper nuptae apparent. Cf. etiam adnott. ad Geo. IV, 458. — 48. Proeti (qui Acrisii, Argivorum regis, frater erat et Tiryntha condidisse fertur) filiae, Iunonis, quam spreverant, ira ad insaniam adactae, videbantur ibi in vaccas mutatae esse, mugiebant et aratro se iungi putabant, donec Melampus sanitatem iis reddidit. Vid. Apollod. II, 2, 2. Ovid. Met XV, 325. Paus. VIII, 18, 3. et Strab. VIII. p. 346. Ad morbum hystericum hoe malum referendum putat Heyn. coll. Kurt Sprengel, Beyträge zur Gesch. der Medicin I, 2. p. 37. — agros. Duo Codd. auras; sed agros, quod etiam tuetur Macrobii Sat. IV, 6. et Schol. Stat. Theb. V, 590. auctoritas, longe significantius dictum; involvit enim notionem furoris, quo correptae Proctides, in vaccas mutatae, agros pererrant. Non tamen reticendum, Calpurnium in suo exemplo auras videri invenisse, cum hunc locum imita-tus Ecl. IX, 32. scripserit Stant vituli et teneris mugitibus aëra complent,

At non tam turpis pecudum tamen ulla secuta est
Concubitus, quamvis collo timuisset aratrum
50
Et saepe in levi quaesisset cornua fronte.
Ah, virgo infelix, tu nunc in montibus erras:
Ille latus niveum molli fultus hyacintho
Ilice sub nigra pallentis ruminat herbas,
Aut aliquam in magno sequitur grege. Claudite, Nymphae, 55
Dictaeae Nymphae, nemorum iam claudite saltus,

quocum etiam conf. Epit. Iliad. 299. vastisque replent mugitibus auras. quocum enam cont. Epit. Inad. 299. vastisque reptent mugitious auras. — 49. secuta est, i. e. appetiit; nostrum nachgehen. Cf. Aen. III, 327. IV, 361. VI, 457. IX, 490. 492. Ita Ter. Hec. III, 5, 31. commodum matris, Cic. Mur. 27, 55. otium et tranquillitatem vitae, id. Legg. II, 1, 3. amoenitatem et salubritatem, Hor. Sat. I, 6, 87. mercedes, Nep. Epam. 6. alicuius amicitiam sequi etc. Sensus est: Ne Proetides quidem, quamvis in vacces mutates, the spin sibi vult cells time against accounts. vaccas mutatae (hoc enim sibi vult collo timere aratrum, cf. Geo. III, 166 sqq.) unquam cum tauro coire concupiverunt. Collo autem est Dativus. Cf. Aen. II, 130. 729. Ter. Andr. II, 5, 8. Heaut. III, 2, 20. Caes. B. C. III, 27. Sall. Iug. 39. etc. — 51. quaesisset cornua, mirans contrectasset nova et insueta cornua. Ribbeck. ex Cod. Pal. recepit quaesis sent. - 52. "erras, vagaris per montes tauri amati inveniendi causa. At ille, spreto tuo amore tamquam superbus aliquis puer, inter herbas ac flores recubans etc." Heyn. — 53. latus niveum fultus. Cf. adnott. ad Ecl. I, 54. Ceterum observa brevem syllabam arsis vi in quinto hexametri pede 54. Ceterum observa brevem syllabam arsis vi in quinto hexametri pede productam, ubi haec productio, in tertio pede et post brevem syllabam frequentatissima (cf. v. c. Ecl. I, 38. III, 97. VII, 23. IX, 66. X, 69. etc.), rarius invenitur. Cf. tamen Geo. II, 5. et Aen. XI, 69. Brevis syllabae post praegressam lungam arsis vi productae (qua de re, quod attinet ad Particulam que, iam diximus ad Ecl. IV, 51.) Wagn. Qu. Virg. XII, 8. praeter Aen. l. l. haec contulit exempla: Geo. IV, 137. 453. Aen. I, 478. IX, 610. XI, 111. XII, 772. (quibus adde Aen. VII, 398. et X, 720.); acutissime docens, hanc rationem Vergilium e Graecis poëtis assumpsisse, vel ex eo probari, quod omnes fere hi versus vocc. hyacinthus et hymenaeus claudantur. (Cf. etiam Catull, LXIV, 20. Tum Thetis humanos non despexit hymenaeos. id. LXVI, 11. Qua rex tempestate novo auctus hymenaeo. Val. Fl. VIII, 259. Quis novus inceptos timor impediit hymenaeos. Schneid. Gramm. Lat. I, 2. p. 747 sqq. Corssen de pronunt. p. 363. et Gebauer de poët I. p. 141.) Ceterum Schrader, quaerens, an in silvis hyacintho locus sit, et an tam parvo flore fulciatur bos? temere coniecit suffultus acantho. Sed rectissime Wagn. ait, stultum profecto suisse bovem, qui adeo durum cubile molliori praetulerit. Ceterum cf. locus similis Aen. VIII, 368. Asneam stratis - locavit Effultum foliis. — molli hyacintho. Cf. Geo. IV, 137. Sic Ecl. II, 50. mollia vaccinia, Ecl. V, 38. et Aen. XI, 69. mollis viola. Cf. etiam adnott. ad Ecl. III, 55. et X, 42. — 54. pallentes - - herbas, χλωνάς, subvirides (blassgrün), quae suaviter confligunt cum nigra (acriter viridi) ilice, ut etiam Ecl. III, 39. (ubi vid. adnot.) hederam pallentem cum vite perviridi coniunctam vidimus. Ladew. paullo artificiosius explicat: quibus umbra ilicis impertit colorem e viridi nigricantem. ("Die Gräser haben die gelblichgraue Farbe nicht an sich, sondern nur im dichten Schatten der Eiche,") et Peerlk adeo p. 27. (coll. Geo. III, 126.) coni. pubentes. -- ilex vero nigra a nigricante virore. Vid. Geo. II, 258. nigrae hederae. Ovid. A. A. III, 690. nigra myrtus. Hor. Od. I, 21, 7. nigrae silvae, id. IV, 12. 11. Nigri colles Arcadiae, i. e. silvosi. Cf. etiam Geo. III, 333. IV, 126. Aen. VI, 238. IX, 381. Hor. Od. IV, 4, 58. Silius V, 484. etc. — ruminat herbas, ut ap. Ovid. Amor. III, 5, 17. — 55. "Claudite Nymphae. Ut concitatior et acrior reddatur narratio, ingeniosa orationis conversione Pasiphaë exclamans inducitur. Observari illa iubet silvae exitus, ne taurus, quem quaerit, ad stabulum armentorum elabatur." Heyn. — 56. Dictaeae Nymphae, i. e. Cretenses, a Dicte, Cretae monte. Cf. Geo. II, 536. (ibique adnott.) IV, 152. Aen. III, 171. IV,

Si qua forte ferant oculis sese obvia nostris Errabunda bovis vestigia; forsitan illum, Aut herba captum viridi aut armenta secutum Perducant aliquae stabula ad Gortynia vaccae. 60 Tum canit Hesperidum miratam mala puellam; Tum Phaëthontiadas musco circumdat amarae Corticis atque solo proceras erigit alnos.

73. De iterata Nympharum appellatione vide quae supra ad v. 20. adnotavimus. Cf. etiam adnott. ad Ecl. VII, 2. — nemorum saltus Heynio sunt aditus ad silvas, angusti fere, asperi et confragosi. Cf. Aen. XI, 904. 905. Liv. XXII, 6, 8. XXXV, 11, 2. XXXVI, 15, 7. etc. — 57. Si qua etc., i. e. ut experiar, si (ob etwa) etc. Vid. adnot. ad Aen. I, 181. — 58. Errabunda bovis vestigia, h. e. gressus bovis errantis. Cf. Ecl. II, 12. Heyn. comparat πλανοδίας βοῦς hymni Homer. in Merc. 75. Miror. Cominctoni dubium esse. ntrum restigia sic capienda, an pro insis pedibus 12. Heyn. comparat πλανοδίας βοῦς hymni Homer. in Merc. 75. Miror, Coningtoni dubium esse, utrum vestigia sic capienda, an pro ipsis pedibus posita sint, ut Aen. V. 566. — 59. herba captum viridi. Cf. Theocr. XI, 13. XXV, 231. Ovid. Met. III, 502. Calpurn. VIII, 32. etc. — 60. Gortynia stabula a Gortyne s. Gortyna, Cretae urbe, de qua cf. Hom. II. II, 53. 646. Strab. X. p. 478. Cas. Plin. IV, 12, 20. Mela II, 17. alii et liber meus geogr. III. p. 1041 sq. Servius autem ad h. l. tradit, apud hanc urbem aliquando Solis armenta fuisse; quare cogitate hoc potissimum epitheto ornante usus videtur Vergilius. Gortynius pro Cretensis legitur etiam Aen. XI, 773. in Ciri 114. Cic. Phil. V, 5, 13. Stat. Theb. IV, 530. et alibi. — 61. Atalantem canit, Schoenei filiam, quam Hippomenes malis aureis in stadium coniectis in cursus certamine vicit. Vid. Ovid. Met. X, 560. Apoll. Rhod. I, 769. coll. cum Hygin. fab. 185. Schol. Theocr. III, 40. et O. Müller Gesch. hellen. Stämme I. p. 214. (Ceterum haec III, 40. et O. Müller Gesch. hellen. Stämme I. p. 214. (Ceterum haec Bocotica Atalante non confundenda videtur cum Arcadica, Iasonis filia. Cf. Stoll. in Pauly Realencycl. Vol. I. p. 1950 sq. ed. II.) — Hesperidum mala omnino pro aureis dicta videntur (cf. Ecl. III, 71.); nam vulgata fama est, mala illa ab Hippomene inter decursum proiecta ex agro Veneri in Cypro sacro (non ex Hesperidum hortis) fuisse allata. Cf. Ovid. l. l. v. 645. Hygin. f. 185. et Heyn. ad Apollod. p. 678. — Paullo negligentiorem esse horum versuum iuncturam per Part. Tum ter repetitam, nemo potest negare, quamquam apud optimos quosque scriptores eiusmodi locos inveniri, Particulam autem tum inservire plurium rerum enumerationi (vid. adnott. ad Ecl. III, 10.), me non fugit. Schraderi tamen rationi, qui v. 61. retrahit supra ante v. 45., adversari repetitum canit, recte sensit Iahn. coll. adnot. sua ad Hor. Od. I, 3, 38. et Aen. V, 281. — 62. Phaëthontis The state of the s crimarum instar profluunt guttae, in electrum durantur. Cf. Ovid. Met. II. 346 sqq. Haec forma nominis Phaëthontiades legitur etiam Sen. Herc. Oct. 185.; neque opus est, ut ad latiorem patronymicorum usum confucientes (de quo cf. Ruddim. Inst. I. p. 188 sq.) puellas illas a fratre ita rocatas esse dicamus, quemadmodum v. c. Ovidius Fast. V, 81. Tethyn, Titanis sororem, Titanida appellat, cum Phaëthon apud posterioris aetatis criptores ipsius Solis cognomen fuerit, qua de re Voss. conferri iubet Orph. Ir VII. Verg. Aen. V, 105. Sil. XI, 371. et Val. Fl. III, 213. — musco virgum dat, etc. poëtice pro: narrat goumedo. Phaëthousis sorores cortice. vircumdate etc. poëtice pro: narrat, quomodo Phaëthontis sorores cortice circumdatae et in alnos mutatae fuerint; de quo poëtarum usu Wagn. conferri inbet Gronov. Diatr. p. 119. Vid. etiam supra v. 46. ibique adnott. — 63. amarae corticis. De duplici huius vocis genere cf. Ruddim. Inst. p. 39. Schneid. Gramm. II, 1. p. 112. et quae de simillimo silicis vocabulo ad Ecl. I, 15. adnotavimus. Femin. gen. usurpatur etiam in Culice 281. et in Moreto 93., ut apud Lucr. IV, 48. Ovid. Met. IV, 375. VIII, 762. Phaedr. II, 6, 12. et saepius; mascul. autem, ut vulgo, Geo. II, 74. et Aen.

Tum canit, errantem Permessi ad flumina Gallum Aonas in montis ut duxerit una sororum, Utque viro Phoebi chorus adsurrexerit omnis; Ut Linus haec illi divino carmine pastor Floribus atque apio crinis ornatus amaro

65

VII, 742. — atque. Unus Cod. Gud. aque, quam lectionem non improbat Heyn., et unice veram censet Wakef. ad Lucr. V, 1454., quod fugisse videtur Vergilii editores. Sed recte Wagn. contra Heyn. docet, non a, sed in supplendum esse; solo enim fixas cogitari in arbores mutatas Phaëthontiadas, quae antea libere incessissent, non a solo ad tantam proceritatem succrescentes. — 64. Corn. Gallum (de quo vid. Argum. Ecl. X.) ut celebret, poëta, cui obversabatur locus Hesiodi Theog. 22 sqq. (quocum cf. Nicand. Ther. 11. 12.), fingit eum a Musa in Heliconem duci, ubi totus Musarum chorus ei assurgit et Linus fistulam Hesiodi donat. Heynius, cui hoc Gallum chorus ei assurgit et Linus fistulam Hesiodi donat. praeconium mediis antiquitatis fabulis insertum importunum et molestum videtur, suadet transpositionem, ut v. 74-81. retrahantur in aptiorem locum ante hunc v. 64.; et sane negari non potest, aliquam difficultatem in-esse huie loco, quam Voss. ita removere studet, ut v. 74 sqq. ex ipsius Galli carminibus ornandi amici causa huc traductos esse putet; sed hanc ipsam Vossii opinionem ea, quae ad v. 74. disputabimus, minus probabilem reddent. Transpositioni autem versuum, quam Heyn. nobis suadet, ut iam Wagn. adnotavit, adversari videtur formula Quid loquar v. 74., qua utimur ad finem properantes. Permessus erat Boeotiae flumen, ex Helicone monte descendens et in Copaidem paludem influens, quod hodie Kefalari vocari videtur. (Cf. Hes. Th. 5. Strab. IX. p. 407. Cas. Paus. IX, 29, 3. et liber meus geogr. III. p. 917.) Ob eundem connexum cum Helicone, Musarum sede, commemoratur etiam Prop. III, 1, (II, 10,) 25. et Martiali I, 77, 11 et VIII. 7. 2. si influence. 77, 11. et VIII, 70, 3. Si igitur Gallus per eius ripas errare perhibetur, iam eo ipso tamquam poëta inducitur. — 65. Aonas pro Aonios, quod etiam plures Codd. et Lutat. ad Stat. Theb. I, 314. (qui tamen ad II, 657. veram quoque lectionem affert) ex interpretamento praebent. Nomen habebant hi montes, qui ipsum Heliconem in se complectuntur, ab Aonibus, primis Boeotiae incolis (Strab. IX. p. 615.), unde etiam tota Boeotia, imprimis vero montuosa eius pars, quae Phocidi adiacebat, Aonia vocabatur. (Gell. XIV, 6. Serv. ad h. l. et quos Spohn. laudavit ad Niceph. Blemm. p. 22. Cf. etiam Ecl. X, 12.) — una sororum, i. e. Musarum, quae saepe sororum nomine appellantur. Cf. Prop. III, 28. (II, 30.) 27. et Ovid. Trist. V, 12, 45. Apud Tibull. III, 4, 45. (ubi vid. Huschk.) et Ovid. Met. V, 255. doctae sorores vocantur, quo epitheto distinguntur a Parcis et a Furiis, quae et ipsae interdum var' ¿Şoyiv sorores dicuntur. — 66. Phoebi chorus, Musae. Sic apud Ovid. Trist. V, 3, 10. Pieridum chorus, ex P. I, 5, 58. chori Pierii, et Fast. V, 80. prima sui coepit Calliopea chori. Saepius de Nympharum choro sermo est. Cf. Geo. IV, 460. Aen. V, 240. Hor. Od. I, 1, 31. IV, 7. 5. Ovid Fast. I. 512. etc. Hom. II. 1, 533 sqq. lovi venienti assurgunt dii. Cf. etiam quae ad Geo. II, 98. adnotavimus. — 67. De coniunctione versuum per Ut - Utque - Ut cf. adnot. ad Ecl. V, 77., de Lino autem ad Ecl. IV, 57. — Verba divino carmine pastor prius, Wund. et Wagn. secuti, Commatis a ceteris seiunximus, ut sensus sit: pastor divini carminis; sed re accuratius pensitata, cum verisimile sit, Vergilium, ut ambiguitatem vitaret, hoc aliter dicturum fuisse, simplex autem vox pastor sequentibus verbis floribus -- ornatus offendere non possit, imprimis si comparamus Ecl. VIII, 1., nunc potius cum Heynio coniungimus verba divino carmine dixerit. Ceterum respexit hunc locum poëta trag. in Anth. Lat. Burm. I, 178, 132. Recubans sub tegmine fagi Divino carmine pastor Vocat in certamina divos. De constructione autem crines ornatus vid. adnott. ad Ecl. I, 54. — 68. "Cur Linum apio coronatum dixerit, causa non constat: nisi ad argumentum lugubris cantus in eius mortem spectat: de quo cantu multa vel apud Pausaniam inveniuntur." Heyn. Eadem est Vossii sententia; sed nihil reconditae causae quaerendum, cum apio (σελίνω, Eppich) ob pulchram viDixerit: "Hos tibi dant calamos, en accipe, Musae, Ascraeo quos ante seni, quibus ille solebat Cantando rigidas deducere montibus ornos. His tibi Grynei nemoris dicatur origo, Ne quis sit lucus, quo se plus iactet Apollo." Quid loquar, aut Scyllam Nisi, quam fama secuta est

riditatem, quam diu conservat, haud raro in coronamentis, vel convivalibus, veteres usi videantur. Cf. Hor. Od. I, 36, 16. II, 7, 24. IV, 11, 3. et Athen. XIV, 7. XV, 4. Theocr. III, 22., a Voss. laudati, qui conf. etiam ad Geo. IV, 121. — 69. Fingit poëta, Gallum a Lino Musarum iussu fistuad Geo. IV, 121. — 69. Fingit poëta, Gallum a Lino Musarum iussu fistulam, quae antea Hesiodi fuerat, accepisse, qua Gryneum nemus (vid. ad v. 72.) caneret. A Servio autem docemur, Gallum Euphorionis Chalcidensis carmen illius fani lucique originem celebrans in Latinum sermonem transtulisse (cf. etiam adnott. ad Ecl. X, 50.), quod videtur ad Hesiodi imitationem conscriptum fuisse. — calamos. Cf. Ecl. I, 10. et adnott. ad 1, 2. — 70. Ascraeus senex (cf. Ovid. Am. I, 15, 11. et Verg. Geo. II, 176.) est Hesiodus, cuius patria fuit Ascra, Boeotiae vicus, non vero, ut Ephor. fr. p. 268. Marx. Strabo XIII. p. 622. et Steph. Byz. v. Kvun p. 396. referunt, Cyme, Aeolidis oppidum. Cf. Hes. Op. et D. 648. et Paus. IX, 38, 9. Novum autem est, quod hic Hesiodo tribuit poëta, quae vulgo de Orpheo narrantur (cf. Ecl. III, 46 sqq.), silvas eius cantum esse secutas. Nescio, quo iure Conington senem non ad aetatem, sed ad antiquita-Tas. Nescio, quo iure Conington senem non ad aetatem, sed ad antiquitatem referendum censeat, coll. Hor. Sat. II, 1, 34. Ep. II, 1, 56. et Pers. I, 124.—71. Verba deducere montibus ornos repetit idem ille poëta trag. in Anth. Lat. Burm. v. 175.—72. Grynium, το Γρύνειον, seu Grynia, oppidum Aeolidis, fano et oraculo Apollinis, quod in luco amoenissimo situm erat, nobile. Vid. Strab. XIII. p. 622. Paus. I, 21. f. alios et libr. meum geogr. II. p. 154. Inde Apollo ipse Gryneus vocatur Aen. IV, 345., al quem locum vid. Burm. Cf. etiam Silius IX, 57. XIII. 400. et alii.—73. ανας se plus instat. Anallo, one magis glorietty, green magis amet ad quem locum vid. Burm. Cf. etiam Silius IX, 57. XIII, 400. et alii.—73. quo se plus iactet Apollo, quo magis glorietur, quem magis amet.—74. Formula Quid loquar, quae est ad finem properantis et reliqua breviter modo attingentis, pergit poëta ad Scyllae fabulam, confundit autem, ut alii poëtae, duas Scyllas. (Cf. Perizon, Animadv. hist. c. 9. Heins. ad Ovid. Her. I, 13. et Kalmus Exerc. crit. p. 14.) Quae enim hic narrantur, spectant ad Phorci, non ad Nisi filiam (de qua Ovid. Met. VIII, 1 sqq. agit). De sociis autem Ulyssis a Scylla devoratis nota est fabula. Vid. Hom. Od. XII, 265 sqq. Ovid. Met. XIV, 1 sqq. Cirin 54 sqq. ibique Serv. Heins. ad Sabini Epist. I, 33. Muncker. ad Hygin. f. 199. Voss. Myth. Br. I. p. 219. Klopfer. Lex. myth. II. p. 532. alii. Ceterum in prima editione cum Heynio et Wagn. Cod. Rom. lectionem Quid loquar, ut Scyllam praetuli alteri Quid loquar aut Scyllam, quam a Cod. Med. ceterisque libris exhibitam Burm. et lahn. defendunt, non videbam enim, quomodo Vergilius, qui non ipse hie et lahn. defendunt, non videbam enim, quomodo Vergilius, qui non ipse hic anit Scyllam et Tereum, sed tantum carminis Silenii argumentum refert, cribere potuerit: Quid loquar (ego) aut Scyllam - -, aut ut (Silenus) mulatos Terei narraverit artus; quod ne tum quidem ei licebat, si vv. 74—77.

Tere erant ipsius Galli, quam esse Vossii sententiam supra ad v. 64. vidimus. Nunc vero, ab Hildebrando, Censore Vergilii primum a me editi in Iahnii Annal. 1. 1. p. 164. veriora edoctus, revocavi alteram lectionem, quam recentiores editores omnes amplectuntur, et Commate post loquar posito locum aliter, atque Iahnio placuit, constructum sic explico: Quid loquar, ut aut Scyllam mutatam narraverit, quae verba ex v. 78. supplenda sunt; neque aliter Ladew, atque nunc etiam Wagn. ipse in min. edit. locum capiunt. Non igitur erat, cur Doeringius (in Progr. aliteries iam laud.) proponeret coniecturam neque novam (utpote dudum a Catroeo prolatam, atque adeo duorum Codd. et Lutatii ad Stat. Theb. I, 333. auctoritate quodammodo fultam, qui hunc versum sic exhibent: Quid loquar, aut Scyllam Nisi, aut quam f. s. est) neque admodum felicem: ut Scyllam Nisi, aut quam etc., licet Wagnero prius ceteris omnibus lectionibus praeferenda et buic loco aptissima visa sit. Peerlk. denique p. 27. servata Part. ut profama coni. forma et verba quam --- monstris parenthesi includit, et Kal-

VERGIL. PARS I. ED. IV.

Candida succinctam latrantibus inguina monstris Dulichias vexasse rates et gurgite in alto Ah! timidos nautas canibus lacerasse marinis, Aut ut mutatos Terei narraverit artus, Quas illi Philomela dapes, quae dona pararit, Quo cursu deserta petiverit et quibus ante

75

80

musio l. l. p. 15. omnes hunc locum expediendi conatus irriti videntur. Ipse autem in omni hoc loco emendando (?) tanta licentia versatus est, ut eius audacia incepta afferre supervacaneum videatur. — quam fama secuta est, i. e. quam fama fert, quam ferunt. — 75. "Formam monstrosam Scyllae illustrant numi, gemmae in Dactyl. Lippert. Mill. I, 1, 127. 128. et Scyllae illustrant numi, gemmae in Dactyl. Lippert. Mill. 1, 1, 127. 128. et alia veterum monumenta. In verbis pracivit Lucr. V, 890. [rabidis canibus succinctas semimarinis Corporibus Scyllas]." Heyn. De constructione succinctam inquina vide supra v. 68. ibique adnott. Ceterum cf. Ovid. (?) Halieut. in Wernsd. Poët. L. min. I. p. 178. v. 51. Atque obsessa gerat latitantibus inquina monstris. — 76. Dulichias rates, Plur. pro Sing., ut apud Hor. Od. I, 14, 7. (ubi vid. Orell.) carinae etc.; nam una tantum navis Ulyssi tum supererat secundum Hom. Od. XII, 205. Dulichium autem s. Dulichius una eret Echipadum (vid. App. III. 221.) Ulyssis regroe subis. navis Ulyssi tum supererat secundum Hom. Od. XII, 205. Dulichium autem s. Dulichia una erat Echinadum (vid. Aen. III, 271.), Ulyssis regno subiecta et saepe cum ipsa Ithaca confusa (cf. Strab. X. p. 458. Cas. Plin. IV, 12, 19. Mela II, 7. et liber meus geogr. III. p. 1013.), quare Dulichius saepe dicitur de rebus ad Ulyssem pertinentibus. Cf. Ovid. Met. XIII, 425. XIV, 226. Rem. am. 272. Stat. Silv. V, 1, 58. et imprimis Ovid. in Ibin 387. Ut quos Scylla vorax Scyllaeque adversa Charybdis Dulichiae pavidos eripuere rati. — "vexasse. Habuisse hoc vocabulum paulo maioris atrocitatis significatum apud veteres contendunt et defendunt Vergilium Gell. N. A. II, 6. Macrob. VI, 7. Serv. ex Probo h. l. Videtur poëtae animo insedisse Homericum phánteiv." Heyn. Ceterum v. 75—77. etiam in Ciri leguntur v. 59—61., verbis modo Ah! timidos (quibus Peerlk., cum timidos parum sit in re tam atroci, vult substitui Attonitos) in Deprensos mutatis. Kalmus l. l. p. 14. versus 75. et 76., quamvis in Cirin translati mutatis. Kalmus 1. l. p. 14. versus 75. et 76., quamvis in Cirin translati sint, tamen vindicat interpolatori, qui loci Ovid. Met. XIV, 60 et 71. memor fuerit. — 78 sqq. Nota vel ex Ovid. Met. VI, 424 sqq. fabula. Cf. etiam Muncker. ad Hygin. f. 45. Valcken. Diatr. p. 16. Heyn. ad Apollod. p. 311. 331. et Klopfer. Lex. myth. s. v. Procne. Heynius censet, poëtam hic sequi eos, qui Philomelam in hirundinem mutatam esse memorent, v. c. Apollod. III, 14, 8.; sed nullam esse causam, cur Vergilium a vulgari Romanorum opinione, Philomelam in lusciniam (Procnen vero in hirundinem) mutatam esse discessisse judicemus. hene docuit Wagn. ostendens descenta mutatam esse, discessisse iudicemus, bene docuit Wagn., ostendens deserta multo magis convenire lusciniae in silvis degenti, quam hirundini sub tectis nidificanti. (Conington de ambiguitate loci conquestus confusionem lusciniae et hirundinis suspicatur, cum verba tecta sua supervolitaverit aptius conveniant ad hanc, quam ad illam.) — Terei per synizesin pronuntiandum. Vid. supra ad v. 42. — dapes - dona, epulae Tereo er Ityis fili membris paratae, quibus appositis Philomela cum Procne sorore statim profugit in silvas, insequente cum ferro Tereo; unde illud v. 80. quo cursu deserta petiverit. Ceterum Heynius quo cursu et quibus alis eleganter dictum putat pro quomodo; sed rectius Wagnerus verba quo cursu, i. e. quali cursu, vel quomodo cursu (qua de re vid. adnot. ad Aen. I, 8.), indicare dicit ipsam mutationem, quam subierit Philomela (Wagn. perperam Tereum commemorat), quae non iam solierit Philomela (Wagn. perperam Tereum commemorat), quae non iam solito cursu, sed novo, ut volucria, ferretur. Cursus autem interdum pro volatu dicitur, ut apud ipsum Verg. Aen. VI, 194. Cf. Heins. ad Ovid. Am. II, 6, 11. Langius in Vindic. Tragoediae Rom. p. 50. illud quo, quibus gravius interrogantis esse contendit, coll. Aen. III, 337. Sed praestare videtur simplicior ratio, ut hace verba a narraverit pendere statuamus. — 80. Heyn. male coniungit ante tecta sua, cui rationi iam locus adversatur, quem Particula ante obtinet; immo Philomela, in lusciniam mutata, tecta sua supervolitavit ante, quam deserta petiit. Tam egregia autem hace imago avis pristinae sedis desiderio aedes circumvolitantis et aegre tantum ab iis discedentis. ut ab alia derio aedes circumvolitantis et aegre tantum ab iis discedentis, ut ab aliis

Infelix sua tecta supervolitaverit alis?

Omnia, quae Phoebo quondam meditante beatus
Audiit Eurotas iussitque ediscere laurus,
Ille canit — pulsae referunt ad sidera valles —
Cogere donec ovis stabulis numerumque referri
Iussit et invito processit Vesper Olympo.

85

quoque poëtis eam servari non mirum videri possit. Cf. Stat. Silv. III, 5, 98. Non sic Philomela penates Circuit amplectens animamque in pignora transfert, Cirin v. 51., ubi de altera Scylla in avem mutata: ut tenui conscendens sidera penna Caeruleis sua tecta supervolitaverit alis, et Ovid. Met. II, 490. Ah quoties (ursa, in quam Callisto mutata) sola non ausa quiescere silva, Ante domum quondamque suis erravit in agris. — 81. Ladew., Müllerum de r. metr. p. 185 sq. secutus, et Ribbeck. divisim scripserunt super volitaverit. (Cf. ad Ecl. III, 38. et alibi adnott.) Ceterum Peerlk., qui (ut Wagn.) v. 80. de Tereo intelligit ideoque necessario haeret in voce ante, p. 29. totum locum ad libidinem sic vult mutatum: et quibus alis Inf. --- supervolitaverit. Ante Omnia etc. Sed verissime opponit Ladew., hanc collocationem Praepositionis, quam Lucretius quidem interdum sibi indulgeat, adversari usui Vergiliano. Ribbeck. denique et îpse haec de Tereo intelligenda esse ratus ideoque offendens in Adverbio ante, pro eo ex coniectura edidit alte. (Cf. eius Proleg. p. 363.) Kalmus denique l. l. p. 14. v. 78—81. post v. 63. vult transpositos.—82. Silenus omnia canit, quae olim Phoebus Hyacintho suo, Spartano, (de quo vid. adnot. ad Ecl. III, 63.) ad Eurotae ripas cecinerat. Eurotas autem notissimus Laconicae fluvius, de quo vid. adnot. ad Aen. I, 498. — meditante. Cf. not. ad Ecl. I, 1.—83. laurus, scil. in ripis svis positas. Regionem autem Amyelarum ad Eurotam optimis arboribus consitam fuisse, refert etiam Polyb. V, 19. a Wund. laud. Forma laurus nititur auctoritate Cod. Med. hic, Ecl. VIII, 82. et Aen. III, 363. Semel tantum Cod. Med. lauros exhibet, Ecl. VIII, 13., ubi tamen Charisius alteram formam agnoscit; unde videtur concludendum esse, Vergilium, qui in reliquis Casibus hoc vocabulum ad secundae Declinationis normam flexerit, in Accus. constanter quartam secutum esse. Causam vero, cur haec forma tam raro in Codd. appareat, Wagn. Qu. Virg. XVI, 4. quaerit in Servii aliquo loco, ad Ecl. II, 54. haec scribentis: "Licet Horatius dixerit: Depone sub lauru mea: melius tamen est, iuxta secundam formam inflectere, nam melius sonat;" qui sane librarios movere potuit, ut luvrus saepe in lauros mutarent. Cf. etiam adnott. ad Ecl. VII, 6. Broukh. ad Tib. II, 5. 63. Huschk. ad Tib. II, 5. 117. et Schneid. Gr. Lat. II, 1. p. 471 sqq. Nihilominus Ribbeck. edidit lauros, quod sane Ecl. VIII, 13. ubi tamen idem Ribb. laurus in contextu servavit) et 82. etiam in Pal., Gad. et tribus Bern. legitur. — 84. pulsae vocibus, sonis, (ut Aen. VII, 702.) — valles, quas perfluit Eurotas, referunt carmina ad sidera, i. e resonant Siveni cantu. Wagn. laudat Huschk. ad Tibull. II, 1, 66. resonant Siveni cantu. Wagn. laudat Huschk. ad Tibull. II, 1, 66. — 85. "Silenns nsque ad noctem canit. Sed quam poëtice hoe expressum!"

Heyn. — cogere -- iussit, sc. nos pastores. De Infinitivo Activi verbo iubendi, vel omisso Accusativo Obiecti, a poëtis maxime iuncto (ef. Ecl. IV, 32 sqq. Aen. I, 647. II, 3. III, 145. 472. V, 385. 772. VIII, 646.) vid Duker. ad Liv. XXIV, 15, 5. Drak. ad Sil. Ital. VI, 413. Oudend. ad Caes. B. G. V, 33. ad B. C. I, 61. et ad Lucan. X, 347. Ernesti ad Tac. Hist. I, 38. Sillig. Ep. crit. de Catull. p. 25. Benecke ad Cic. Cat. III, 8, 20. Kritz. ad Sall. Iug. 46, 4. Fabri ad Liv. XXII, 51, 7. — numerum referri. Cf. Ecl. III, 34. Optimi Codd. (Med. et Pal. a. m. sec. et Gud.) praebent lectionem referri, quam cum Wagn. praetuli vulgatae referre, a Med. et Pal. a. m. pr.. Rom. unoque Bern. exhibitae et a Vossio Iahnioque, ut ab antiquis Grammaticis, Nonio p. 381. et Arus. Messio p. 218., defensae. Nam Infin. Activi a librariis accommodatus videtur praegresso cogere. Eandem Infin. Activi a librariis accommodatus videtur praegresso cogere. Eandem constructionis conversionem invenimus Geo. I, 130. Aen. III, 61. V, 772 sq. et XI, 84. Consentiunt nobiscum omnes recentiores editores. — 86. processit Cf. ad Ecl. IX, 47. — Vesper est Hesperus, Veneris stella. Cf. Geo. I. 251. Plin. II, 8, 6. Hor. Od. II, 9, 10. III, 19, 26. Varr. R. R. III, 5,

17. imprimis autem Culicis v. 201. Et piger aurata procedit Vesper ab Oeta. — invito Olympo, caelo (vid. adnott. ad Ecl. V, 56.) aegre ferente, quod nocte iam ingruente carmini finis esset imponendus. Voss. confert Hom. II. XVIII, 239. Non igitur erat, cur Conington, comparans Ecl. VIII, 30. et Aen. II, 801., dubitaret, num Olympus de caelo, an de monte intelligendus esset.

## ECLOGA VII. MELIBOEUS.

# ARGUMENTUM.

Hac Ecloga vere bucolici generis, qua poëta imitatus est Theocriti Id. VI., Meliboeus pastor narrat, quomodo caprum aberrantem quaerens inciderit in duos alios pastores, Corydonem caprarium et Thyrsin opilionem, Daphnide iudice assidente cantu certaturos, et Daphnidis precibus obtemperans ipse inter eos assederit, ut cantentes audiret (v. 1—20.) Inde Corydon primas et Thyrsis secundas partes carminis amoebaei suscipientes ita faciunt, ut, quemadmodum Ecl. III. distichis, sic hic tetrastichis sena carmina diversissimi argumenti, sed quae ex amoebaei carminis legibus sibi respondeant, et alione est amoenissima; consederunt enim sub umbrosa quercu inter apum susurros a Favonio leniter agitata, in Mincii fluminis ripa haud procul ab eo loco, quo armenta aquatum ducebantur.

Scripta videtur haec Ecloga simplici suavitate se commendans eo tempore, quo Vergilius adhuc versabatur in Gallia Cisalpina, quod ex Mincio v. 13. commemorato concludere possumus, ideoque ineunte vere a. 716. (vere enim Eclogam conscriptam esse, v. 6. et 13. efficitur); nam paullo post, m. Aprili a. 716., poëta se comitem adiunxit Maecenati Brundisium proficiscenti et deinde Neapolin concessit, ubi septem annos commorans Georgica scripsit.\*\*)

Ceterum non defuerunt, qui etiam in hac Ecloga, (quam mira arte expressit et variavit Gesnerus noster in *Lyca et Milone*) et quam respexit Propert. III, 32, (II, 34,) 67., allegorice interpretanda se torquerent.

# MELIBOEUS. CORYDON. THYRSIS.

#### MELIBOEUS.

Forte sub arguta consederat ilice Daphnis, Compulerantque greges Corydon et Thyrsis in unum,

<sup>\*)</sup> Cf. adnot. ad Argum. Ecl. III.
\*\*) Cf. Spohnii Proleg. p. 48 sq. et Diss. nostram de Verg. vita et carm. not. 19.
Ribbeck. sane, qui Bucolica a. 715. absoluta putat, Proleg. p. 4. hanc Eclogam iam
prius scriptam esse arbitratur, certum tempus indicare non ausus.

<sup>1. &</sup>quot;arguta — ilice, levi cum susurro ac murmure, seu sibilo venti, agitata. Sic Graecis arbor ἄδει, συρίζεται, μελίζεται, ψιθυρίζει. [Cf. Ecl. VIII, 22. nemus argutum, non tamen prorsus eodem sensu dictum, garrula pinus ap. Calpurn. VIII, 30. et similia.] Expressum vero hoc initium carminis ex Theocr. Id. VI, 1 sq. et VIII, 1 sqq. "Heyn. Cf. Gebauer. de poët I. p. 226 sqq., qui etiam Theocr. I, 1. et Mosch. V, 8. comparat. — consederat. Duo Codd. considerat, ut etiam Medic. Aen. X, 780.; quod reprobandum. Cf.

Thyrsis ovis, Corydon distentas lacte capellas, Ambo florentes aetatibus, Arcades ambo, Et cantare pares et respondere parati. Huc mihi, dum teneras defendo a frigore myrtos,

adnott. ad Aen. III, 565. Ceterum non debebant interpretes quidam hunc Daphnim confundere cum altero illo, mythico, Ecl. V. Respexit hunc versum Calpurn. Ecl. X, 67. — 3. Quod attinet ad nomina per epexegesin repetita ef. locum similiter formatum Ecl. VIII, 55 sq. et adnott. ad Ecl. VI, 55. — distentas lacte, scil. ubera. Sic Ecl. IV, 21. distenta ubera, ubi vid. adnott. Res igitur sub vesperum agi videtur. — 4. Ambo, quia eodem tempere in eundem locum convenerant et coniuncti spectantur. Vid. Ramsh. §. 156. not. 7. Grysar. Theor. d. lat. Stils. p. 132 sq. et librum meum: Aufsätze zur Bild. d. lat. Stils p. 4, ed. 6. De iterata voce ambo (ἄμφω) ef. Geo. IV, 342. Theocr. VIII, 3. et XXII, 23. — florentes aetatibus, ambo florente aetate. De nominum abstractorum Plurali Latinis usitatissimo ef. Ruddim. I. p. 140. Gronov. ad Senec. Cons. ad Polyb. 36. Heusing. simo ef. Ruddim. I. p. 140. Gronov. ad Senec. Cons. ad Polyb. 36. Heusing. ad Cic. Off. I, 22, 15. et 28, 7. Garat. ad Cic. Mil. 8. extr. Bremi ad Cic. Finn. I, 8, 27. Kritz. ad Sall. Cat. 14, 5. 15, 4. Wunderl. ad Aen. I, 463. alii. — Cum hi pastores greges suos in agro Mantuano pascere dicantur v. alii. — Cum hi pastores greges suos in agro Mantuano pascere dicantur v. 12 sq., hic Arcades eos vocari, possit offendere. Vossio quidem Arcades servi post deletam Corinthum in Italiam venisse videntur, a quibus hos pastores ortos fuisse etiam Wagn. putat. Rectius tamen coll. Ecl. X, 31 sqq. cum Ladew. metaphorice interpreteris veri, genuini Arcades, i. e. Arcadibus non deteriores; quae etiam Fritzschii est sententia ab Ameisio Spic. p. 13 sq. proposita, impugnata autem a Gebauero I. p. 230., qui putat, libertate quadam poëtica Arcades in hanc Eclogam inferre Vergilio licuisse. Ceterum de Arcadibus cantus peritissimis cf. Ecl. X, 32. Athen. XIV, 5. Theocr. XXII. 157. Polyb. IV, 20. alii. — 5. cantare pares, poëtice et ex Graecorum more dictum pro pares cantando. Cf. not. ad Ecl. V, 1. et Calpurn. Ecl. IX, 16. ambo aevo cantuque pares, idemque XI, 2. calamis et versu doctus uterque. Peerlk. tamen p. 30. coni. Et pariter cantare. Ceterum cantare ad continuum, respondere ad amoebaeum carmen spectat. — et respondere parati, pro: ad respondendum, ut ap. Calpurn. V, 42. nondum spondere parati, pro: ad respondendum, ut ap. Calpurn. V, 42. nondum stare parati. Vid. adnott. ad Geo. I, 280. Respondere autem in amoebaeo carmine significat alteram stropham adiicere, cuius sententia priori strophae. ab altero editae, respondeat; quod in eo genere difficillimum. Similes igiantero editae, respondeat; quod in eo genere difficillimum. Similes igitur sunt pastores amoebaeo carmine certantes iis poëtis, qui nunc ab Italis Improvisatori appellantur. Ceterum Schrader. coni. respondere periti (ut Eel. X, 32. et ap. Theocr. VIII, 4. ἄμφω αυρίαδεν δεδαημένω, αμφω ἀείδειν), sed praestat parati, quod promptam facultatem exprimit et cum voc. pares pulchram efficit alliterationem (de qua diximus ad Eel. III, 110. et VIII, 79.). Ceterum, etsi Thyrsis tandem vincitur (v. 69 sq.), ambo tamen cantu aeque excellere, etiam ex v. 16. apparet. — 6. Occasio describitur, qui factum sit, ut Meliboeus ad illos pastores veniret. — dum - defendo Praesens pro praeterito neurostam rem vividine denincit. dum fendo. Praesens pro praeterito usurpatum rem vividius depingit: dum adhuc occupatus sum in defendendo, ideoque gregem observare non possum, iam deerraverat caper. Cf. etiam Hand. Turs. II. p. 306 sqq., qui multa congessit exempla huic similia, et praeter viros doctos iam ab hoc laudatos Oudend. ad Suet. Aug. 99. Heindorf. ad Hor. Epist. II, 1, 7. et Sat. I, 5, 72. Beier. ad Cic. pr. Tullio 15. Frotscher. ad Quinct. Inst. X, 1, 125. Iahn. ad Ovid. Trist. IV, 1, 60. Beneck. ad Iustin. IX, 6, 3. Huc pertinent Geo. III, 487. IV, 349. 559. Aen. II, 737. III, 616. VI, 171. etc. — defendo a frimare a stramento ess circumyalvens vel tegens; in one non hearchis. gore myrtos, stramento eas circumvolvens vel tegens; in quo non haerebimus cogitantes, rem incunte vere agi (cf. Argum.), quod etiam probare viden-tur tenera harundo v. 12. et agni a lacte depulsi v. 15.; si enim in ipso carmine amoebaeo v. 47. de solstitio sermo est, id non magis valet ad tempus definiendum, quo haec a pastoribus canuntur, quam hiemis commemoratio v. 49. sqq. Facile igitur supersedemus coniecturis Burmanni dum teneros def. a fr. fetus, i. e. haedos, qua plane nihil lucramur, Vossii def. frigore m. (omissa Praepos.), h. e. umbra, ne aestu urantur, et Schraderi def. a sidere m., i. e. sole. CeVir gregis ipse caper deerraverat, atque ego Daphnim Aspicio. Ille ubi me contra videt: "Ocius," inquit, "Huc ades, o Meliboee! caper tibi salvus et haedi; Et, si quid cessare potes, requiesce sub umbra. Huc ipsi potum venient per prata iuvenci,

10

terum Wakef. ad Lucr. V, 640. scribendum censet ab frigore, temere; cum Vergilius hanc formam Praepositionis (quae apud eum semper respondet Graecorum ἀπό, numquam autem Passivis iungitur, ut sit ὑπό,) non nisi ante consonas i, l, r, s et t usurpet. quod multis exemplis probat Wagn. Qu. Virg. I, 1. Cf. etiam quae ad Ecl. III, 60. adnotavimus. — myrtos. Hic et Geo. II, 64. pauci quidam Codd. myrtus; sed Geo. IV, 124. omnes tuentur formam myrtos, ut alibi ornos, turos, cupressos etc. Uno tantum loco Aen. IX, 116. omnes libri pinus exhibent, quemadmodum etiam formam laurus Vergilio vindicavimus ad Ecl. VI, 83. Cf. etiam Wagn. ad Aen. XI, 135. — 7. vir gregis ipse caper ex Theocr. VIII, 49. 'Ω τράγε, τᾶν λευκᾶν αlyᾶν ἄνεο. Cf. etiam Leonidae Tar. Ep. 61, 1. Ιξαλος εὐπωΐνων αlyôς πόσις. Ovid. Fast. I, 334. lunigerae coninge ovis. Hor. Od. I, 17, 7. olentis ucores mariti. Sever. in Wernsd. Poët. L. min. II, 225, 81. Hinc taurus, solidi vir gregis et pater. Cf. etiam Geo. III, 125. Calpurn. II, 37. Colum. VII, 6, 4. et Gebauer de poët. I. p. 183. — ipse caper deerraverat, ideoque etiam haedi totusque grex capellarum; quare v. 9. caper tibi salvus et haedi, ubi vid. adnott. Wagn. Qu. Virg. XVIII, 1. 6. huic loco comparat Ecl. I, 12., ubi vide adnott. Aen. VIII, 111. volat obvius ipse, i. e. cum aliis, ut e v. 110. intelligitur, similesque locos. tuentur formam myrtos, ut alibi ornos, turos, cupressos etc. Uno tantum obvius ipse, i. e. cum aliis, ut e v. 110. intelligitur, similesque locos. deerraverat eadem contractione, qua Lucr. I, 712. longei deerrasse (ubi vid. adnot. mea) et III, 873. Deerrarunt passim atque ipse Vergilius Geo. II, 200. deerunt et Aen. X, 378. deest scripsit. Alia exempla praebent Hor. Epist. I, 12, 24. Ovid. Met. I, 77. Silius VII, 186. etc. Cf. Barth. ad Stat. Theb. X, 230. Heins. ad Claud. R. Pros. II, 287. Axt. ad Spurinn. p. 45. et, qui hos laudat, Unger de Valg. Rufo. p. 29. cum iis, quae ad Ecl. III, 96. Aen. I, 131. X, 378. et alibi adnotavimus. — atque, caprum quaerens. ean. Danheim assicio. Particulum Atques eni simularis est rens, ego Daphnim aspicio. Particulam Atque, cui singularis est gravitas, etiam in re inexspectata, necopinata, repente oculis subiecta, vel mira ac memorabili crebro usurpari, docet Wagn. Qu. Virg. XXXV, 22. coll. locis Aen. IV, 261. 663. VI, 162. 494. VII, 29. X, 219. Vid. etiam Hand. Turs. I. p. 504 coll. cum I. p. 484. Gebauer de poët. I. p. 31. eodem modo apud Theocr. VII, 11. καί legi memorat. — 8. Pecudes Meliboei devagatas animadverterat Daphnis et in tutum locum compulerat. Burm. putat fingendum esse, in primo congressu narrasse Meliboeum de capro Daphnidi et Corydoni, vel statim ut adspexerit eos rogasse, num caprum vidissent, Daphnim vero, videntem curam et sollicitudinem circa haedos, dixisse: caper tibi salvus, ut haedi, (sic enim vult legi) i. e. aeque tibi salvus est, ut haedi, quos tu a frigore tam sollicite defendis. (Burm. enim v. 6. coni. fetus pro myrtos.) Immo, vel nihil prorsus loquente Meliboco, Daphnis coniectura myrtos.) Immo, vei ninii prorsus ioquente Meliboeo, Dapanis coniectura facile potest assequi, cur ille veniat; omnisque loci color talis est, ut de supplenda aliqua Meliboei quaestione non cogitandum esse facile perspicias.

— 9. Huc ades, pro: huc veni. Cf. not. ad Ecl. II, 45. et vid. etiam IX, 37. 43. Geo. II, 39. 44. — haedi (ita enim, non hoedi scribendum esse, diserte docet Varro L. L. IV, 19.) de capellis intelligendum, quae hircum aberrantem secutae erant. Cf. not. ad v. 7. et 11. Ceterum docet Voss., capras, postquam Novembri conceperint, Martio mense parere solere, et tribus post mensibus a lacte depellere fetus; sed quae his conciperent. Ces tribus post mensibus a lacte depellere fetus; sed quae bis conciperent, Geo. II, 150., auctumnali etiam tempore gignere, Ecl. I, 14, et eiusmodi haedos hic et Ecl. III, 34. commemorari. — 10. si quid cessare potes, si intermittens negotia tua paullulum temporis hic potes commorari otiosus. Cessare enim haud raro absolute dicitur pro otiari, nihil agere. Prop. IV, 23, (III, 22,) 15. venius hodie: cessabimus una. id. I, 11, 1. Ecquid te mediis cessantem, Cynthia, Baiis -- Nostri cura subit. Cic. N. D. III, 39, 93. Our tam multos Deos nihil agere et cessare patitur? etc. — requiesce sub umbra. Sic etiam Copae v. 31. et Calpurn. Ecl. XI, 46. — 11. Hucipsi

Hic viridis tenera praetexit harundine ripas
Mincius eque sacra resonant examina quercu."
Quid facerem? neque ego Alcippen nec Phyllida habebam,
Depulsos a lacte domi quae clauderet agnos;
Et certamen erat, Corydon cum Thyrside, magnum.
Posthabui tamen illorum mea seria ludo.
Alternis igitur contendere versibus ambo
Coepere, alternos Musae meminisse volebant.

(sua sponte: cf. adnott. ad Ecl. IV, 21. Daphnis enim a grege discesserat) potum venient - - iuvenci; quod non poterat non suave et iucundum esse pastori spectaculum: quare hunc potissimum locum, ubi canendo certarent, Corydon et Thyrsis elegerunt. Ceterum ut per haedos etiam capellae intelligendae, sic invenci etiam pro vaccis positi. Cf. Huschk. ad Tib. III, 4, 67. Voss et Spohn Daphnidis, non Meliboei, iuvencos intelligunt, quod singuli pastores unius tantum generis gregem pascere soliti sint. Sed etiam Ecl. III, 3. 6. unus idemque pastor et ovium agnorumque et boum gregem pascit: et Meliboei iuvencos hic intelligendos esse, totus locus docere vidente. Ceterum Paerlk 1. 1. coni Haec prata) — 12 Verba tenera tur. Ceterum Peerlk. 1. 1. coni. *Haec* prata.) — 12. Verba tenera praetexit harundine ripas de Mincio iterantur Geo. III, 15. Cf. etiam Aen. X, 205. et adnott. ad Aen. VI, 5. et de forma harundo ad Ecl. VI, 8. - 13. Mincius, qui ex Alpibus ortus, haud procul a Mantua, quam circumfluit, lacum Benacum (*Lago di Garda*) efficit, et in Padum effunditur, lento cursu promovetur palustresque habet ripas. Cf. Ecl. I, 47. Geo. III, 13 sqq. Aen. X, 205. De ipso autem fluvio, qui etiam nunc *Mincio* voca-The control of the co prie dicitur de fetibus animalium insectorum, qui a parentibus exiguntur, imprimis apum, sed etiam vesparum (Liv. XXXV, 9, 4.), locustarum (Liv. XLII, 10, 7.) etc. — 14. quid facerem? Vid. not. ad Ecl. I, 40. Curae domesticae urgebant; at duo praeclari pastores cantu certabant. — neque ego Alcippen etc. Sumendum est, haec nomina esse amicarum s. contubernalium (cf. not. ad Ecl. I, 5.) pastorum canentium, ut sententia sit haec : Sane non facile poteram domo abesse, quia mihi non erat amica, qualis Alcippe Corydoni vel Phyllis Thyrsidi, quae interea, dum hic auscultarem canentibus, negotia domestica obiret, et tamen non poteram Daphnidis inritationem recusare, quoniam certamen dulcissimum et iucundissimum eraterspectandum. Nec Phyllida optimorum Codd. auctoritate cum recentissimis editoribus, etiam Wagnero ipso (in min. edit.), qui prius ex fragm. Mor. et Serv. Dresd. ob numerorum elegantiam neque ediderat, restituimus. Illud tamen servandum esse censet Gebauer I. p. 77. et 235., ne caesura heroica evanescat. — 15. depulsos a lacte (cf. adnott. ad Ecl. III, 82.), i. e. a matrum ubere; quia modo depulsi erant et diligentiore cura egebant agni adhue infirmi et teneri. Ceterum cf. quae supra ad v. 7. Voss. adnotavit. — clauderet, ne frigus vespertinum iis noceret. — 16. "Et certamen erat, h. e. certantes, qui contendebant inter se, ut Aen. V, 339. tertia palma Diores, i. e. victor." Heyn. Sed tum potius exspectaveris evant, quod sane Peerlk. p. 20. coniicit; melius nomina pastorum duobus includuntur Commatis, ut hie sensus prodeat: magnum certamen, quale a Corydone et Thyrside erat exspectandum. Nos ad verbum possumus reddere: ein grosser Kampf, Corydon mit dem Thyrsis! Respexit hunc locum Calpurn. Eel. II, 9. Et magnum certamen erat sub indice Thyrsi. — 17. mea seria, negotia rustica et domestica. Auson. Mos. v. 206. haec ita imitatur: sua seria ludo Posthabet. - 19. alternos Musae meminisse votebant, seil. eos (de quo Accusativo Subiecti saepius omisso cf. adnott. ad Asn. II, 25.); Musae (quae amant alterna: cf. Ecl. III, 59.) volebant, ut illis pastoribus alterni versus in mentem venirent, ut versibus alternis caHos Corydon, illos referebat in ordine Thyrsis.

CORYDON.

20

Nymphae, noster amor, Libethrides, aut mihi carmen, Quale meo Codro, concedite — proxima Phoebi

nerent. Cum autem poëtae, quae canerent, se a Musis doceri profiterentur, canentes etiam meminisse ea, quae quasi didicerint, dici possunt. Sic cum plurimis editoribus etiam Scheller. Observv. in priscos script. quosdam p. 314. Schirach. p. 328. alii hunc locum intellexerunt. Wund. tantum meministration. nisse, ut saepe Graec. μεμνῆσθαι, pro aggredi. tractare positum putat, coll. Hom. Od. III, 141. Spohn. vero, Wideburg. in Progr. ad Ecl. III, 110 laud. p. 10 sqq., Iahn. (in edit II.) et Gebauer I. p. 234. Pron. me supplentes, eum ita explicuerunt: Musae volebant, me recordari illorum versuum, i. e. efficiebant, ut illos versus memoria tenerem; cui tamen rationi vis, qua voc. alternos in principio sententiae iteratur, obstare videtur. Voss. lectioni a. M. m. volebant, quam praeter optimos Codd. etiam Nonii p. 499. et 524. et Arus. Messii p. 245. auctoritas tuetur, temere praetuli alteram volebam (quam etiam Iahn. in priore edit. receperat); nam hic Indicativus, quem Voss. antique (!) pro vellem positum opinatur, significaret: utinam memi-Voss. antique (!) pro vellem positum opinatur, significaret: utinam meminerim (ich wollte, class ich mich erinnerte)! revera enim non memini (cf. Ishn. ad Ovid. Trist. II, 97. idemque in Annal. phil. et paed. 1827. Vol. IV. p. 410. et quae supra ad Ecl. I, 79. adnotavimus); quod non cadere in Meliboeum, qui tam multa ex illorum carminibus referat, quisque videt. Ameis. Spicil. p. 14., (cui adsentitur Conington) comparans Theocr. VII, 93. cum Fritzschii adnot., locum sic explicat: "Musae volebant, i. e. decernebant, meminisse, h. e. memoria servare, alternos," ut sententia haec sit: "talia erant haec carmina amoebaea, ut Musae non illo tantum tempore iis delectarentur, sed etiem in posterum memoriam corum retinere decernerant. delectarentur, sed etiam in posterum memoriam eorum retinere decernerent." Peerlk. et ad lectionem illam volebam et ad Calpurn. Ecl. II, 25. provocans, qui sic canens: Et nunc alternos magis ut distinguere cantus Possitis, hunc locum ante oculos habuisse videatur, coll. Ecl. IX, 57. pro volebant potius ralebam legendum esse putat et Kalmus l. l. p. 17. coniicit alternas Musas meminisse iuvabit. Heynius denique omnem versum spurium esse suspicatur, quo quis voluerit supplere, quod provide Maro omisisset: Alternis igitur contendere versibus ambo; Hos Corydon etc., ut igitur contendere sit Infinitivus, qui dicitur, historicus. Sed hoc versu omisso quemque, qui Vergilii morem calleat, aliquid desideraturum esse, verissime monet Wagn. — 20. Cf. Theor. IX, 14. — in ordine, deinceps, der Reihe nach, ut etiam Aen. VIII, 629., quod quomodo differat ab ordine et ex ordine Ladew. ad h. l. docet. — 21. "Quae sequuntur, parva sunt carmina quaternorum versuum (Quatrains dixeris), diversi singula argumenti. Cf. Argum. Ecl. III." Heyn. In hoc autem certamine "poëtam nimia fortasse diligentia curasse, ut Thyrsidis strophae fastus, arrogantiae, rusticitatis plenae essent. sed Corydonis cantus commendaretur modestia, suavitate, simplicitate," verissime observavit Gebauer de poët. I. p. 185., qui p. 235 sq. Maronem in sequentibus Theorr. VII, 91 sq. VIII, 33. 37. 39. X, 24. VII, 100 sq. ante oculos habuisse putat. Nymphae. noster amor. De eiusmodi appositiooculos habuisse putat. Nymphae, noster amor. De eiusmodi appositionibus, in quibus numerus variat, cf. Ramsh. §. 96. 2. — Libethrides, Libethrius fons est cum antro in Helicone. Vid. Strab. IX. p. 410. Cas. τὸ τῶν Λειβηθρόδων νυμφών ἄντρον, eundemque X. p. 471. et de monte Libethrio, Heliconis parte, ex quo manabat fons ille, Paus. IX, 34, 4. Omnino cf. quae exposui in Pauly Realencycl. IV. p. 1034 sq. voc. Libethrius. "Videri possunt Musae h. l. inter Nymphas referri; ut vulgo statuunt. Possunt tamen deae loci, Nymphae, non minus a pastore h. l. invocari, quam Arethusa Ecl. X. pr." Heyn. Voss., qui comparat etiam Theocr. V, 149. et VII, 92., ubi pastores eadem ratione afflatum illum divinum, qui poëtas faciat, a Nymphis repetant, et Wagn., qui laudat Hermanni Diss. de Musis fluv. Epich. et Eumeli p. 6.. docent, Musas quidem Nymphas esse, non omnes vero Nymphas Musas, et Nymphas fontium, ut quae mentes divino afflatu impleant, nonnumquam Musarum loco a poëtis invocari. Cf. Ecl. X. in. et Culicis v. 18 sq. — 22. Codrus. Vid. adnott. invocari. Cf. Ecl. X. in. et Culicis v. 18 sq. - 22. Codrus. Vid. adnott.

Versibus ille facit — aut, si non possumus omnes, Hic arguta sacra pendebit fistula pinu.

#### THYRSIS.

Pastores, hedera nascentem ornate poëtam, Arcades, invidia rumpantur ut ilia Codro; 25

ad Ecl. V, 11. et infra ad v. 26. — Proxima Phochi etc. Vid. Theocr. VII, 100 sq. Aen. VI, 662. et Silius XIII, 538 sq. a Gebauero I. p. 236. collati. Ex praecedentibus mihi carmen concedite ad proxima supplendum videtur carmina, quod Subst. omnino saepe omittitur. Cf. Doering, ad Catull. LX, 6. Similis est locus Aen. VIII, 427. fulmen erat; toto Genitor quae plurima caclo Deiicit. Saepe autem referri Pluralem ad praegressum Singularem, multis exemplis docet Burm. ad Quinet. Inst. IX, 2. p. 790.; Heyn. autem, Wund. et Wagn. absolute positum accipiunt (etwas ganz nahe Kommendes), ut supra Ecl. III, 80. 82. Triste lupus stabulis et Dulce satis humor. Ceterum proximus hic significat: pretio, praestantia, virtute fere aequans vel simillimus; ut Cic. Legg. II, 16, 40. id deo proximum habendum. Val. Max. II, 6. in. proxima maiorum gravitati Spartanorum habendum. Val. Max. II, 6. in. proxima maiorum gravitati Spartanorum cicitas. Quinctil. X, 2, 16. proxima virtutibus vitia. Cf. Wunderl. Obss. ad Tibull. III, 5, 3. — 23. facit. Cf. adnott. ad Ecl. I, 38. — si non possumus omnes, eiusmodi versus facere. Cf. Ecl. VIII, 63. ibique adnott. — 24. arguta fistula, ut ap. Calpurn. VII, 12. arguta cicuta et ap. Silium VII, 439. arguta canna. Cf. Gebauer Progr. p. 17., qui praeterea comparat λιγυράν et λίγειαν σύριγγα ap. Hes. scut. 278. Callim. in Dian. 242. et Apoll. Rhod. I, 577., in libro de poët. I. p. 237. autem poëtae ante oculos fuisse Theocr. Ep. II, 1—3. docet. — pendebit. Nam qui ab aliqua arte discedebant, eius instrumenta Diis suspendebant sacrabant. ab aliqua arte discedebant, eius instrumenta Diis suspendebant sacrabant-que; ut docet Cerda locis Tibull. II, 5, 29 sqq. Hor. Od. III, 26, 3 sq. Ne-mes. Ecl. I, 14. (vid. infra) aliisque ex Anthol. Graeca desumptis. *Pinus* autem non solum Cybelae (cf. Ovid. Met. X, 103. 104. ab Heyn. laud.), sed etiam Pani sacra (Prop. I, 18, 20.), quare hic Deus pinu coronatus inducitur (Ovid. Met. I, 699. XIV, 633. Sil. XIII, 331.). Cf. etiam Geopon. XI, 10. De Pane igitur hic cogitandum. Ceterum hunc locum ante oculos habuit Calpurn. Ecl. VIII, 14. Iam mea ruricolae dependet fistula Fauno. — 25. Cum Corydon de se dixisset, ex lege carminis amoebaei nunc etiam Thyrcam Corydon de se dixisset, ex lege carminis amoebaei nunc etiam Thyrsidi de se dicendum est, et ut ille Codrum vult acquare, ita hic, qui ex radem lege maius aliquid proferre debet, iactanter superare se Codrum pronuntiat, vel cum eius invidia. Verba igitur nascentem poëtam ut v. 28. vati futuro Thyrsin significare patet. Pro nascentem, i. e. prima carmina temptantem, quod cum Wagn. recepi, vulgo (ex plurimis sane Codd. et Schol. Hor. Od. I, 1.) editur crescentem, seil. facultate poëtica (ut alibi dignitate, gratia, fortuna crescere dicitur); ergo: qui incipit poëta esse. Burm. confert Ter. Heaut. prol. 58. date crescendi copiam. Sed nascentem (aned Jahnio nimis argutum videtur) est prior Medicai alianumque benesum quod Iahnio nimis argutum videtur) est prior Medicei aliorumque bonorum Codd. lectio, quam etiam praestantissimae Servii editt. cum Serv. Dresd. exhibent, et optime respondet vati futuro v. 28. Praeterea etiam Wagn. verissime docet, maius hoc esse, quod vel nascens poëta tantam Codri intidiam in se convertere potuerit. Nihilominus omnes recentiores editores praeter nos et Haupt. retinuerunt lectionem crescentem. Ceterum cf. adnott. ad Ecl. IV, 8. - hedera non solum Bacchantes, sed etiam poëtas, Bacchi instinctu percitos, fuisse coronatos, patet ex locis Ecl. VIII, 13. Hor. Od. I. 1, 29. Ovid. Met. V, 338. Fast. V, 79. A. A. III, 411. Trist. I, 7, 2. Inven. VII, 29. Stat. Silv. I, 2, 248. Cf. etiam Mitscherl. et Orell. ad Hor. I. et Iacobs. ad Delect. Epigr. I, 101, 4. Duplicem autem huius moris causam affert Servius, vel quod poëtae insaniant, ut Bacchantes, vel quod semper vivant et vireant hederae, sicut etiam carmina aeternitatem mereantur. — 26. invidia rumpantur ilia. Proverbialis fere locutio, cuius
sensus est: invidia pereat. Nos prorsus eodem modo: vor Neid zerplatzen,
sensus est. Similiter alibi cachinno, risu, lactitia, dolore rumpi etc. (Cf. locos ab Ungero de Valg. Rufi poëm. p. 79 sq. et p. 90 sq. collectos, imAut, si ultra placitum laudarit, bacchare frontem Cingite, ne vati noceat mala lingua futuro.

CORYDON.

Saetosi caput hoc apri tibi, Delia, parvus Et ramosa Micon vivacis cornua cervi.

30

primis autem Martial. IX, 98, 12. Rumpatur, quisquis rumpitur invidia.) Gebauero de poët. I. p. 237. poëta videtur superare voluisse Theocriti V, 12. ἐτάπευ βασπαίνων. Weichert. loco ad Ecl. V, 11. allato putat, poëtam alludere ad Iarbitae Mauri, de quo ad l. l. diximus, fatum satis memorabile, qui et ipse invidia, vel potius nimia virium intentione, dum Timagenem imitaretur, ruptus esse perhibetur a Scholiastis Hor. Ep. I, 19, 15., Acrone et Porphyrione. Nititur autem eius opinio additamento aliquo, quod Schol. Crucquii in Auct. Comm. vet. p. 694. narrationi illi his verbis adiecit: nam hic Iarbita Maurus regione fuit Cordus, quare Vir doct. adeo de Codri nomine inter Mauros non minus quam inter Romanos prorsus inaudito dubitat idque fortasse cum Cordi nomine apud Romanos proraus maunto dubitat idque fortasse cum Cordi nomine apud Romanos frequentissimo permutandum, invitis tamem Codd. iure nihil novandum esse censet. Sed non temere Unger de Valgii Ruf. poëm. p. 95 sqq. de veritate illius additamenti dubitat, quod quomodo ortum videatur, p. 104. ingeniose demonstrat, scil. his verbis margini adscriptis: Similiter Cordus quidam invidia ruptus est et postea Prophyrionis scholio ex parte insertis. Quae si probamus, ut mihi quidem probanda videntur, cadit omnis illa Weicherfa conjusture. De confusie autem Codei et Cordi nominibus ef Cortius ad Iniectura. De confusis autem Codri et Cordi nominibus cf. Cortius ad Lu-1 lectura. De contusts autem Codri et Cords nominibus cf. Cortius ad Lucan. VIII, 715. et Unger l. l. p. 405 sq. Ceterum quod ad ipsam sententiam attinet, cf. similis locus Ecl. III, 15. — 27. "ultra placitum, si plus, quam ipsi placet, laudamur ab eo; si Codrus nos immodice et praeter veritatem laudat. Est autem fascini genus notum, ut immodica laude efferantur ea, quibus quis invideat." Heyn. — De bacchare vid. ad Ecl. IV, 19. Putabatur haec herba fascinum depellere. — 28. Cf. Theoer. VI, 39. ως μη βασκανδω. — vati. "Nomen vatis venerandum esse, et superare nomen nositus. et hir locus quo vatem futurum se jactat Thyrsis. nomen poëtae, et hie locus, quo vatem futurum se iactat Thyrsis, nomine autem poëtae se nunc iam dignatur, demonstrat, et Voss. ad IX, 32. 34. recte notavit." Wund. Quibus Wagn. opponit, vatem hie non differre a poëta; si enim maius quiddam et sanctius significare voluisset Vergilius h. 1., mutato verborum ordine scribendum ei fuisse: ne noceat vati m. l. f. Quae causa quamquam paullo subtilior videtur, in ipsa tamen re Wagnero adsentior; utrumque enim, et poëta nascens et vales futurus, significat poëtam nondum perfectum, sed se formantem adhuc et fingentem. — mala lingua, invida et fascinans (beschreiend). Cf. supra ad Ecl. III, 103. Sic apud Catull. VII, 12. (basia) Quae nec pernumerare curiosi Possint, nec mala fascinare lingua. Omnino autem malus, ut Graec. κακός, saepe de rebus magicis et veneficis usurpatur. Cf. Broukh. ad Tib. I, 2, 51. Burm. ad Petron. 63. p. 318. Heins. et Drak. ad Sil. VIII, 500. Doering. ad Catull. V, 12. et adnott. ad Aen. II, 471. Ceterum Peerlk., non putans, Thyrsin hic de se loqui, p. 32. pro vati--futuro coni. vatis--futuri, scil. Corydonis. Sed vide, quae verissime contra eum disputat Ladew. Progr. p. 10 sq. - 29. Post breve exordium iam incipit ipsum carmen. Venator iuvenis Dianae dedicat venationis primitias et, si tam felici venatu perpetuo uti sibi contigerit, marmoream statuam vovet. "Mirantur, quod de alieno pastore agat Corydon, non de sc. Sed fert carminis amoebaei ratio, ut etiam aliorum facta ac dicta exponantur. Cf. Ecl. III, 90 sq. 96 sqq. Heyn. — Sactosi. Sic (non seta, setosus, setiger) constanter Med. et Vat., quae scribendi ratio magis convenit etymologiae (a Graeco xasty). Cf. Schneideri Gr. Lat. I, 1. p. 55. — tibi, scil. dedicat, quod verbum in epigrammatis haud raro omittitur. Cf. Aen. III, 288. — Delia, Diana, in Delo insula nata (Hor. Od. IV, 6, 33. et Ovid. Met. VI, 332 sqq.); ut Apollo saepe Delius deus, vates (Aen. III, 161. VI, 12. Cic. Verr. II, 1, 18. §. 47.) vel etiam simpliciter Delius (Val. Fl. I, 445.) vocatur. — (Proposition of the same simpliciter delius (Val. Fl. I, 445.) vocatur. — (Proposition of the same simpliciter delius (Val. Fl. I, 445.) vocatur. — (Proposition of the same simpliciter delius (Val. Fl. I) parvus (i. e. invenis) Ribbeck. et Haupt. ediderunt parvos. Sed vide adSi proprium hoc fuerit, levi de marmore tota Puniceo stabis suras evincta cothurno.

## THYRSIS.

Sinum lactis et haec te liba, Priape, quot annis

not. ad Ecl. III, 8.) Micon. Cod. Menag. Mico, de qua nominis forma cf. Heindorf. et Both. ad Hor. Sat. II, 3, 254. et Schneid. Gr. Lat. II, 1. p. 275. Sed Vergilius, uno Apollinis nomine excepto, utpote quod Genitivum Latinum habeat, Graecorum nominum in on excuntium (Laocoon, Machaon, Pluton, Sinon etc.) Nominativum Graecum servare et Latinam formam o non nisi Latinis nominibus (Almo, Rapo, Umbro etc.) vindicare solet. Semel tantum, Aen, VIII, 603., metro cogente Graecum nomem Tarchonis (quod Aen. VIII, 506. Tarchon scribitur) in Romanum Tarcho mutavit. Cf. Serv. ad Aen. VIII, 603. et X, 153. imprimisque Wagn. ad Aen. VIII, 506. — ramosa cornua. Cf. Phaedr. I, 12, 5. dum (cervus) ramosa cornua. Lagdat cornus at Vera inse Aen. I 189. Sc. Calpum VII. 42. cornus at Vera inse Aen. I 189. Sc. Calpum VII. 42. cornus at Vera inse Aen. I 189. Sc. Calpum VII. 42. cornus at Vera inse Aen. I 189. Sc. Calpum VII. 42. cornus at Vera inse Aen. mirans laudat cornua et Verg. ipse Aen. I, 189 sq. Calpurn. VI, 42. cornua et ramosa tempora commemorat. — vivacis. Longissima enim cervi aetas supere celebratur a poëtis. Cf. Inven. XIV. 251. Longissima enim cervi aetas quem locum affert Schirach. p. 641. Adde Cic. Tusc. III, 28, 69. Plin. VIII, 32, 50. imprimisque Ovid. Met. III, 194. et VII, 273., ubi eadem de causa vicax vocatur cervus. Ceterum de protomis ferarum Dianae consecratis et ex arbore suspensis res satis nota. Cf. Aen. IX, 407. 408. et Spanhem. ad Callim. in Dian. v. 104. — 31. "si proprium hoc fuerit incertam habet interpretationem, quia ex verbis non diserte apparet, quid sit illud, quod per hoc designetur. Cum dedicentur spolia ferae ex felici venatione, illud hoc antecedentibus annexum ad felicem venatum referas, qui prioribus versibus significatur, atque illa verba Miconi tributa interpretaris: si tam felici bus significatur, atque illa verba Miconi tributa interpreteris: si tam felici venatu perpetuo uti contigerit." Heyn. Ita plurimi interpretes locum rectissime explicant; haud raro enim Pronomina ad res referuntur in antecedentibus magis significatas, quam certis verbis nominatas. Alii apud Serv. hoc minus recte ad gregem, quem Corydon pascebat (cf. v. 36. si fetura gregem suppleverit), referunt; alii non magis probabiliter de voto cogitant, at sibi carmen, quale Codro, contingeret, v. 21 sq. — Proprium perpetuum et stabile, (ita ut perpetuo mihi maneat) ut Aen. I, 73. VI, 872. Hor. Sat. II, 6, 5. Cic. Manil. 16, 48. Plaut. Merc. II, 3, 4. etc. Cf. imprimis Nep. Thras. 4, 2. parva munera diutina, locupletia non propria esse consucverunt et Daehne ad Nep. Lys. I, 5. — levi de marmore stabis tota, non herma (Büste) tantum; i. e. statua tua ponetur, dedicabitur marmorea. "Similis est usus Graeci verbi Γστημί τινα χουσοῦν, Plat. Phaedr. p. 215. σφυρήλατος ἐν Ὀλυμπία στάθητι, ubi vid. Heind." Wund. Cf. Hor. Sat. II, 3, 183. aeneus ut stes. — de marmore, i. e. ex materia facta, quae dempta est de rupe marmorea. Cf. Geo. III, 13. Aen. IV, 457. VI, 53. Ovid. Met. XIV, 313. niveo factum de marmore signum. Test. III, 184. varies de canna staminibusque domum et alia exempla ab Handio collecta. Tursell. II. p. 199. — 32. Puniceo evincta cothurno. "Antiquissimo mare in statuis etiam marmoreis vestitus coloribus pingi solitus; ita h. l. pedum indumentum. In Epigr. in Aeneidem: Marmoreusque tibi, dea, vericoloribus alis In morem picta stabit Amor pharetra." Sic Heyn. qui
errat, si evincta pro simplici vincta positum censet, quod in loco simillimo
hen. I, 337. Purpureoque alte suras vincire cothurno legatur. Significat
potius bene, arcte vincta. Vid. adnott. ad Ecl. II, 57. Ceterum ef. Liv.
Andron. ap. Terent. Maur. de metr. v. 1935. (p. 88. Lennep.) Iam nunc
purpureo suras include cothurno, unde hic locus videtur sumptus. De constructione autem suras evincta cothurno vid. adnott. ad Ecl. III, 106. etde cothurno,
alexamento venatorio, adnott. ad Ecl. VIII 10 Elibberk cum Cadd Med. Pal calceamento venatorio, adnott. ad Ecl. VIII, 10. Ribbeck. cum Codd. Med., Pal., Veron, et Gud. scripsit coturno. (Cf. eius Proleg. p. 424.) Expresserunt hunc locum Statius Theb. II, 725 sqq. Nemes. Cyn. 90. Candida puniceis aptentur crura cothurnis et auctor carm. in Anth. Lat. Burm. VI, 89, 18. purpureas croceo suras evincta cothurno. — 33. Ut Corydon Miconis nomine Diame, ita Thyrsis Priapo vota facit. Cf. locus huic simillimus Ecl. V, 67. - SiExspectare sat est: custos es pauperis horti. Nunc te marmoreum pro tempore fecimus; at tu, Si fetura gregem suppleverit, aureus esto.

35

CORYDON.

Nerine Galatea, thymo mihi dulcior Hyblae,

nus vel sinum est vas amplum vino vel lacti recipiendo destinatum et se-cundum Varr. L. IV. 26. ita vocatum, ...quod maiorem cavationem habet, quam pocula." Sinus autem primum quamcumque cavationem significat, ideoque etiam vas sinuosum (cf. Nonius XV, 34.), quo sensu forma sinus legitur v. c. in Anthol. Lat. Burm. II, 363, 2., ubi sinus lactis, ut hic, commemoratur, et Plant. Curc. I, 1, 83. Rud. V, 2, 31., altera autem forma sinum Varronis l. l. et VIII, 16. Plant. Curc. I, 2, 13. alibi.— Aacc liba, i. e. hacc ipsa, quae tibi nunc offero, s. quae tibi offerre consuevi. Cf. Aen. I, 252 sq. II, 445 sqq. IV, 46. 237. 242. 419. 614. V, 417. VI, 142 etc. cum Wagn. Qu. Virg. XX, 1. Liba e farina siliginea, caseo vel lacte oleoque conficiebantur, et melle illinebantur (cf. Cato R. R. 75.); nomen autem habebant a libando, quia praecipuus eorum usus erat in sacris faciendis (cf. Varr. L. L. IV, 22.); aut secundum Ovid. Fast. III, 733. a Libero patre, cui primum offerri coepta sint (Geo. II, 394. Hor. Ep. I, 10, 10. Tibull. I, 8, 54. Iuven. XVI, 38.). De vario autem liborum usu cf. quos laudat Obbar. ad Hor. Ep. I, 10, 11. Fasc. V. p. 60. — Ceterum pro haec te liba multi Codd. etiam Prisciani p. 714. P. haec tibi liba, quod Burm. defendere videtur loco Prop. III, (IV,) 3, 22. Mi sat erit sacra plaudere posse viz. phi pariter lectio finctuat inter me et mi. Sed reete Waon. me posse via, ubi pariter lectio fluctuat inter me et mi. Sed recte Wagn. meposse via, un partier sectio nuctuat inter me et ms. Sed recte wagn. memorat, tibi ex Priapi, te ex loquentis persona dictum esse idque solum huic loco convenire. De Priapo, Veneris et Bacchi monstroso filio, hortorum et agrorum deo, vide, si de origine et natura quaeris, Paus. IX, 31, 2. Diod. IV, 6. Schol. Apollon. Rhod. I, 932. (a quibus tamen different Strab. XIII. p. 587. Schol. Theocr. I, 21. Hyg. fab. 160. alii), de forma Geo. IV, 110. Hor. Sat. I, 8. in. Ovid. Fast. I, 415. Tibull. I, 1, 22. I, 4, 1. 8. et Priapeia multis locis, de cultu Anthol. Pal. VI, 102. X, 14. Schol. Theocr. I, 21. Ovid. Fast. VI, 345. Calpurn. Ecl. II, 64. multosque alios, omninoque Voss. Muthol. Briefe II. p. 346 sog. Hirt. Muth. Bilderb. p. 172. Hartung. Voss. Mythol. Briefe II. p. 346 sqq. Hirt. Myth. Bilderb. p. 172. Hartung. Rel. d. Röm. II. p. 257 sqq. alii. — 34. Exspectare sat est: non potes maiora dona a me exspectare; satis est, haec tibi a me quotannis offerri. Heyn. comparat similem Tibulli locum I, 1, 19 sqq. Ceterum Ribbeck. et Haupt. contra Med., Veron. aliorumque librorum auctoritatem scribunt expectare. Cf. Wagn. Orth. Verg. p. 436. — 35. Cum ante de paupertate sua Thyrsis locutus sit, haec festiva tantum ironia dici in promptu est. Priapi enim statuae ligneae esse solebant. Eiusmodi igitur statuam, cavillans Corydonis marmoreum simulacrum, Thyrsis marmoream pro tempore (i. e. ut tempus et res ferebat, ἐκ τῶν παρόντων, ὑπαρχόντων) dicit. Rectissime enim Peerlk. p. 33. sic explicat: "Nos te nunc fecimus ex tali marmore, quale res nostrae et tempus ferebant, hoc est ex ligno; nostrum illud mar-mor est lignum." Cum autem iam Mico Dianae admodum magnum promiserit donum, flagitat lex carminis amoebaei, ut Thyrsis multa maiora et in ridiculum aucta Priapo voveat, quare adeo v. 36. aureus esto. Imitatus est hunc locum (quem etiam Silius VII, 82 sqq. respexit) Auson. Epigr. V. Nunc te marmoreum pro sumptu fecimus, at cum Augustus frater remea-rerit, aureus esto. Gebauer I. p. 238. comparat Theocr. Id. X, 33. et Ep. XVII, 3. et XX, 6. — 37. sqq. Gebauer I. l. ex locis Theocr. XI, 19—21. 42. et 63. compositos arbitratur. "Nerine Galatea. Nerei et Doridis filia fuit Nympha illa marina, a Polyphemo adamata, quam tamen hic Corydon, Nympham pastor, tamquam suam amicam, ut vesperi ad se veniat, appellat. Scilicet poëta tantum in hoc elaboravit, ut Theocriteum carmen exprimeret Id. XI, 19 sq., ut etiam fecit Ecl. IX, 39 sq.". Heyn. Cf. Gebauer I. l. De Sicula Galateae fabula cf. Hesiod. Theog. 250. Ovid. Met. XIII, 738. (Hom. II. XVIII, 45.) et Serv. ad h. l. Graeca forma Nerine pro Nereide non nisi hoc loco viCandidior cycnis, hedera formosior alba, Cum primum pasti repetent praesaepia tauri, Si qua tui Corydonis habet te cura, venito.

an

## THYRSIS.

Immo ego Sardoniis videar tibi amarior herbis, Horridior rusco, proiecta vilior alga, Si mihi non haec lux toto iam longior anno est. Ite domum pasti, si quis pudor, ite iuvenci.

detur înveniri. - thymo mihi dulcior Hyblae. Probe tenendum est, pastores hic canere, quibus eiusmodi comparatio amicae cum plantis dulcibus et pulchris omnium aptissima. De thymo cf. not. ad Ecl. V, 77., de Hybla ad Ecl. I, 54. Gebauer I. p. 240. cum hoc loco comparat Theocr. IX, 34 sq. 38. candidior cycnis. Vid. adnott. ad Ecl. II, 18. et 46. et imitationes huius loci ap. Ovid. Met. XIII, 789. Candidior folio nivei Galatea ligustri et Martial. I, 116, 2. Loto candidior puella cycno, Argento, nive, lilio, ligustro. Cycnus autem rectius scribitur, quam cygnus, licet Cod. Med. Ecl. VIII, 55. Aen. I, 393. et XII, 250. hanc scribendi rationem sequatur, quae Wagnero teste orta est ex molliore pronuntiatione, qua usos esse contat Romanos in junctis literis cn. Vid. etiam Schneid Gr. Lat. I. 1, 238. stat Romanos in iunctis literis cn. Vid. etiam Schneid. Gr. Lat. I, 1. p. 238. Grotef. Gr. Lat. Vol. II. p. 198. §. 182. et Ribbeck. Proleg. p. 391 sq. — hedera alba. Nam Plinio auctore N. H. XVI, 34, 62. duo hederae genera distinguebantur, candida et nigra (quibus etiam tertium, helicen, adinngit.) — 40. habet te cura, i. e. tenet. Cf. Aen. III, 147. IV, 581. V. 734. VI, 521. Ovid. Met. VII, 329. custodes somnus habebat etc. Gebauer I. p. 146. comparat Theorr. III, 52. XI, 29. XIV, 48. XXIX, 10. — 41. sqq. Corydonis sensus et cogitationes excipit Thyrsis et suos facit, sui quoque desiderii impatientiam declarans. "Per Sardonias herbas batrachii s. ranunculi (Hahnenfuss) genus intelligunt, cuius magnus in Sardinia erat proventus. Succus eius potus insanire facit, et inter alias membrorum contractiones eos oris spasmos efficit, ut ridere videantur. Hine de risu Sardonio res notissima (cf. Tzetz. ad Hesiod. p. 26. ed. Heins.), quem male in ipsum Homerum intulerunt Od. XX, 302. Haec fere Heym. Vid. Eustath. et interpp. ad Hom. l. l. Pausan. X, 17. Cic. Fam. VII, 25. Ilgen. Opusc. phil. T. I. p. 275. et Münter Sendschreiben an Creuzer über einige sardische Idole. (Copenh. 1822.) p. 9. De herba Sardonia s. Sardona, quae videtur esse Ranunculus sceleratus Linn., agunt Plin. XX, 11, 25. XXV, 13, 109. Calpurn. Ecl. XI, 52. Seren. Sam. 25. Solin. c. 4. Apulei. de herbis c. 8. — Ceterum qua auctoritate nitatur vulgaris lectio Sardois, si a Codd. Hafnienss. discesseris, non liquet. Plurimi libri Mss., praestantissimae Servii editt. et Serv. Dresd. consentiunt in scriptura Sardoniis, quam (haud dubie ex Theocr. XVI, 86. petitam) recte revocavit Wagn. De utraque Adiectivi forma in Codd. haud raro confusa cf. Heins. ad Claud. Bell. Gild. 508. Burm. aliique ad Calpurn. l. l. et Rutil. I, 354. — 42. ruseus, iterum memoratus Geo. II, 413., est herba spinosa, cuius folia mures batrachii s. ranunculi (Hahnenfuss) genus intelligunt, cuius magnus in Sarscus, iterum memoratus Geo. II, 413., est herba spinosa, cuius folia mures fugare perhibentur. Cf. Diosc. IV, 146. Theophr. h. pl. III, 17. Plin. XXI, 27. 100. XXIII, 9, 83. — alga, herba marina, quam botanici non audent accuratius definire, fortasse fucus vesiculosus Linn. Quia ex mari eiecta in litore solet putrescere, cum nec ad comburendum, nec ad stramen inde faciendum utilis sit, imago est rei vilis, nullius pretii; qua de causa apud lior. Od. III, 17, 10. alga inutilis vocatur. Cf. etiam Hor. Sat. II, 5, 8. Et genus et virtus, nisi cum re, vilior alga est, et Mülleri Spicil. Animadvv. ad Catull. p. 16. — 43. Cf. Theorr. XII, 2. of δὲ ποθεύντες ἐν ἡματιγορισσούς, et Ovid. Her. XI, 29. Et nox erat annua nobis. Sententia mec est: Summo cum desiderio exspecto tenebras, heu nimium cunctantes, quae me ex agro domum reducent, ubi amatam puellam revisam. - 44. si quis pudor. Increpat boves: pudeat vos bene pastos tam tarde domum procedere, ac si nondum satiati sitis, et me ab amicae amplexu distinere. Constat, hanc formulam interponi, si quem ad recte agendum incitandum

#### CORYDON.

Muscosi fontes et somno mollior herba Et quae vos rara viridis tegit arbutus umbra, Solstitium pecori defendite; iam venit aestas Torrida, iam laeto turgent in palmite gemmae. 45

esse putamus. Vid. Iuven. III, 154. Val. Max. II, 9, 1. Martial. II, 37, 10. Ovid. Am. III, 2, 23. Prop. I, 9, 33. Ceterum cf. similis locus Ecl. X, 77. — pasti iuvenci. Cf. Calpurn. IX, 90. pasti tauri et adnott. ad Ecl. X, 77. — 45. Cf. Theocr. VIII, 37. sqq. et Gebauer I. p. 242. "Corydon umbrae ac frigoris iucunditatem aestivo tempore, alter hyemis lenimenta ex foco accenso praedicat." Heyn. — muscosi fontes, ut apud Varr. R. R. I, 9, 5. muscosa prata. Cf. etiam Catull. LXVIII, 58. Rivus muscoso prositit e lapide. Hor. Ep. I, 10, 7. ego laudo - Rivos et musco circumlita saxa. Calpurn. VI, 67. Saxa, quibus viridis stillandi vellere muscus Dependet. — anno mollior herba. ex Theocr. expressum Id. V. 50. stora imperimentation. Calpurn. VI, 67. Saxa, quibus viridis stillandi vellere muscus Dependet.—
"somno mollior herba, ex Theorr. expressum Id. V, 50. είρια υπνω
μαλαχώτερα. Adde XV, 125. τάπητες υπνω μαλαχώτεροι [et Antip. Ep. 32.

η ταχεραίς λεύσσουσα χόραις μαλαχώτερον υπνου: cf. Gebauer I. I.] Cf.
Valck. p. 405. 406. mollis somnus sollemni epitheto, Geo. II, 470., non
minus ac mollis herba [cf. not. ad Ecl. III, 55.]; hinc comparatio ducta.
Ceterum v. 45 — 60. cum Theocrito certavit Id. VIII, 38 sqq. "Heyn.—
46. Et quae vos rara etc. pro: et o arbute, quae tegits fontes etc. De Nominativo poëtice pro Vocativo posito vid. adnott. ad Aen. XI, 464. — arbutus. Vid. not. ad Ecl. III, 82. viridis
etiam Horatio Od. I, 1, 21. dicitur. Cf. etiam Ecl. X, 74. viridis almus.
— rara umbra. quia rami huius arboris non densi et folia minuta sunt — rara umbra, quia rami huius arboris non densi et folia minuta sunt (cf. Schirach. p. 335. et Ecl. V, 7.); Vossii enim et Heynii explicatio "arbore nondum adulta pro anni tempore verno" non potest conciliari cum solstitio v. 47. commemorato. Wagn. etiam arbutos per intervalla positas, raras igitur ipsas intelligi posse censet. Ladew. autem (rectissime fortasse) docet, arbutum solstitii tempore frondem mutare, quae tunc nondum ita densa sit, ut solis ardorem arcere queat. Peerlk. denique, cum rara umbra non faciat ad defendendum calorem, p. 33. coni. grata aut gelida. — 47. solstitium pecori defendite, calorem ac vim solis in solstitio constituti, igneam defendit aestatem capellis. De constructione cf. etiam Sil. V, 490. defendere nescia morti Dedecus, et XVII, 431. gloria Pellae Haud valuit misero defendere Daunia tela, Heins. ad Ovid. Her. V, 16. et ad Claud. de laud. Stil. III, 171. Drak. ad Sil. V, 490. Ruddim. Inst. II. p. 150. et adnott. ad Geo. III, 155. et Aen. V, 727. Si autem quaeris, quomodo fontes moles harbes vim sella sentivi a precura problème prosint tes muscosi et molles herbae vim solis aestivi a pecore prohibere possint, tenendum est, illos semper praebere frigidiusculam aquam, has autem utpote succo plenas refrigerare pastu et recreare, dum pecus eo sese prosternat. Cf. Schirach. p. 591 sq. — aestas torrida, Theocriti IV, 12. 36005 qevyov. Cf. eiusd. VI, 16. XII, 9. atque Gebauer de poët. I. p. 243. (et Progr. p. 7.) — Vergilium imitatus videtur Calpurn. II, 80. quos praetorrida munerat aestas. — renire de anni tempore dictum, ut lassiv ap. Theocr. XXV, 28. et Bion. III, 2. Cf. Gebauer 1. 1. — 48. lasto in palmite. Cum alibi frondentes quidem arbores lastas dicantur (cf. Huschk. ad Tibull. II, 3, 3., ut Geo. II, 363. rectissime scriptum sit: dum prima novis adolescit frondibus actas, - - et dum se lactus ad aures Palmes agit), palmes autem gemmas agens nullisdum frondibus vestitus sit, Wagn. praeferendam censet alteram lectionem lento in palmite, quam praebeat Med. a manu sec., quam etiam Servius invenerit haec adnotans: "et bene tarde frondere vites commemorat in Venetia," quamque praeterea uterque Lips. et alii Codd. corrupta lectione leto comprobare videantur. Hanc tamen scripturam, quae et lacto et lento legi possit, nihil omnino probare manifestum est, quare, cum etiam Geo. II, 262. legamus: ante quam lactum infodias vitis genus, inter lactum autem vitis genus et lactum palmitem non tantum interesse putem, quantum Wagnero videtur, et lento facile a li-

## THYRSIS.

Hic focus et taedae pingues, hic plurimus ignis Semper et adsidua postes fuligine nigri; Hic tantum Boreae curamus frigora, quantum Aut numerum lupus aut torrentia flumina ripas.

50

### CORYDON.

Stant et iuniperi et castaneae hirsutae,

brario aliquo ex Ecl. III, 38. substitui potuerit, a plurimorum Codd. lectione non recedendum esse duco. Video non solum Bryceum, qui fere sem-per me sequitur, sed etiam Haupt. et Coningtonem retinuisse lectionem laeto, dum Wagn. in edit. min., Ladew. et Ribbeck. lento ediderunt. — turgere, ogyav, dicitur de omnibus rebus, quae humore aliquo extenduntur et tument. Cf. Geo. I, 315. Frumenta in viridi stipula lactentia turgent. Plin. XII, 17, 37. caules praedulci liquore turgentes. Martial XIII, 68. uva mero turgens. ibid. 47. accepta spongia turget aqua. Plin. XX, 13, 51. mammae turgentes etc. Incipiebat autem Romanis aestas ab ortu Pleiadum Maium mensem, quo tempore etiam vites gemmas agere solebant. (Geo. II, 335. Ovid. Fast. IV, 128.) In Vergilii vero patria, ubi Alpes vicinae paullo frigidius reddebant caelum, serius etiam videntur gemmasse. — 49. taedae, ligna e picea seu pinu. Versus ex Theocr. XI, 51. sumptus, et pingues taedae ex Lucr. V, 296. Cum seqq. cf. Theocr. IX, 19 sqq. Ceterum haec non bene convenire videntur superioribus; sed in eiusmodi carminibus amoebaeis canentes non semper id ipsum anni tempus spectant, quo canunt. Etiam Gebauer I. p. 243. hanc antistropham, quae colorem duxerit ex Theocr. IX, 15—21. 12. 13. et XI, 51., cum stropha antecedente minore sententiarum aequabilitate et congruentia cohaerere iudicat, quam cantus amoebaei leges postulare videantur. — 50. semper cum magna vi in principio versus positum. Cf. adnott. ad Ecl. V. 21. Tibull. I. 5. 51. Hanc volitent animae circum, sua fata querentes Semper, et III, 6. 2. sic sit tibi mystica vitis Semper (ubi vid. Huschk.) Iahn. in adnot. ad Geo. I, 477. hunc locum iis adnumerat, ubi Adiectiva et Adverbia propterea in fine enuntiati et principio, hexametri ponuntur quod simul ad prius et sequens enuntiatum referenda sunt (velut Geo. I, 282, II, 258, 534. Aen. I, 165. III, 430. IV, 190. V, 587. VI, 172. 717. 751. etc.); cui tamen rationi etstare videtur, quod sequitur, epitheton adsidua. Cf. etiam Iacob. in Qu. Epic. p. 119 sqq. — postes fuligine nigri, utpote in paupere tugurio sine xanvodòxy. Canales enim illos, fumo deducendo exstructos, quos Germuni Essen, Rauchfänge vocamus, et qui nunc Latine scribunt male per foraria solent reddere, Romani plane non noverunt; apud quos fumus vel per ostium, vel per fenestras, vel per foramen tecti (quod Graeci καπνοδόκην - καπνοδόκην appellabant) exibat. — 51. Sententia haec est: Pastor ad focum sedens ita curat frigora, ut lupus numerum pecorum, i. e. ut lupus parcit numerato a domino pecori, sive deterretur eo, quod gregem scit numeratum; vel ut torrens, imbribus auctus et exundans, curat ripas, quibus correcti debet; ideoque omnino non curat, spernit frigora. — 53 sqq. Pro diversas sententias continent, a variis rebus et locis petitas, sequitur plane anva sententia, cui nihil cum superioribus commune est. Heynio enim interprete, "Corydon pastoricia imagine, petita ex Theorr. VIII, 41—49., [cf. Gebauer I. p. 245 sqq.] hoc tantum eloqui vult: esse quidem eius loci ac montis iucundissimam naturam, cum sit arboribus consitus iisque frugum tenus, at Alexidis discessu omnem istam rerum suavitatem tolli." (Cf. Ecl. V, 32 sqq.) — Quemadmodum iam Wakef. hic transpositionem versuum suarrat (ut post v. 52. ponerentur v. 57—60.), contra quem vere disputat Heynius, sic etiam Wagn. concinniorem fore ordinem censet, si tetraticha 53—56. et 65—68., tum 57—60. et 61—64. sibi responderent, ne tamen vere transponenda iudicemus, vetare reliquam oppositorum rationem.

Strata iacent passim sua quaeque sub arbore poma, Omnia nunc rident: at si formosus Alexis Montibus his abeat, videas et flumina sicca.

55

THYRSIS.

Aret ager, vitio moriens sitit aëris herba; Liber pampiņeas invidit collibus umbras:

 stant non simpliciter i. q. sunt, ut Heynio videtur, sed: fructibus, baccis et echinis horrent. Sic stare saepe de rebus horridis aut rigidis. Aen. II, 333, 774. III, 48. VI, 652. Geo. III, 368. (Cf. etiam Orell. ad Hor. Od. I, 9, 1.) Videtur etiam poëta iuniperos et castaneas cum fructibus stantes opponere pomis sub arbore stratis. - castaneae hirsutae exteriore cortice seu echino. Vid. Calpurn. Ecl. II, 83. et Anth. Lat. Burm. III, 207, 2. et 211, 4. Gebauer I. p. 247. coll. Theorr. XXVI, 3. aliisque locis epitheton potius foliorum densitatem spectare arbitratur, quod probare non possum. — 54. Vid. Theocr. VII, 144. et Gebauer de poët. I. p. 246. Restitui nunc cum recentissimis editoribus (praeter Wagn.), suadente etiam Lachmanno ad Lucr. II, 371. p. 94., omnium Codd. et Nonii p. 326. et 389. lectionem sua quaeque sub arbore poma. pro qua prius (non tamen sine cunctatione) cum Heynio et Wagn. receperam emendationem ab Heinsio, Gronovio ad Liv. III, 22. et Bentleio ad Manil. II, 253. propositam, sua quaque sub arbore poma. Retractans simul omnia, quae de synizesi non prossus improbabili sua (ut sit Ablativus) adscripseram, locum cum Grysare in Zeitschr. f. d. Oestr. Gymn. VI. (1855.) p. 926., quem etiam Ladew. sequitur, sic capio, ut quaeque adiectum putem, quia plures sunt arbores, quarum quaevis sun, i. e. sibi nativa, habet poma: "es liegen jedesmal (quaeque) dis zu einem Baume gehörigen (sua) Aopfel unter demselben." Poterat Grysar praeter locum Cicer. de Finn. V, 17, 46. quia cuiusque partis naturas et in corpore et in animo sua quaeque vis est, ibid. III, 20, 67. non advereatur ius, quo minus suum quidque cuiusque sit, de N. D. III, 34. extr. ut quod quisque a sacris haberet, id - - in suum quodque fanum referret et similes in rem suam afferre. De Pron. autem suus illo sensu usurpato cf. adnott. ad Geo. II, 82. (arbos Miratur - - non sua poma) et Ecl. I, 37. Ceterum hunc locum respicere videtur Calpurn. II, 72. Qui numerare velit quam multa sub arbore nostra Poma legam. — 55. Omnia nunc rident. Cf. Theor. VIII, 41. Anth. Lat. Burm. V, 62, 1. vere omnia rident et vid. adnott. ad Ecl. IV, 20. Montibus his. Vid. Ecl. V, 8. ibique adnott. X, 31 sq. Calpurn. IV, 63. 88. 127. 153. — 56. videas et fismina sicca. Unum tantum commemorat e multis, quae commemorat poterant: sensus enim est: tunc omnis naturae habitus mutetur, nihii rident omnis sint moeste et trictie. at, omnia sint moesta et tristia. — 57. moriens herba. Cf. Ecl. X, 67. moriens alta liber aret in ulmo. Aen. IX, 435 sq. Purpurcus veluti cum flos succisus aratro Languescit moriens. Ovid. Met. V, 482. primis segetes moriuntur in herbis. Senec. Oed. 50. arente culmo sterilis emoritur seget etc. Gebauer I. p. 248. comparat Bion. I, 11 sq. 31. et Mosch. III, 11 sq. 33 sq. et 65 sq. et de verbo θνήσκειν etiam Hermann. et Pflugk. ad Eur. Hec. 244. conferri iubet. — vitio aëris, propter aestum et nimium calerem. Cf. adnott. ad Ecl. II, 58. vitium i. q. vitiositas, vitiosa natura, et Geo. I, 88. Suspicor Vergilio obversatum fuisse Lucretii locum de pestis causa et origine VI, 1089 sqq., ubi de morbido aëre, de corrupto caelo, de mortifero aestu etc. sermo est. Cf. etiam Geo. III, 478. morbo caeli et Aen. III, 138. corrupto caeli tractu. — 58. Liber p. i. c. umbras Ser. recte explicat: "aref vinea: exsiccatae sunt nimio aestu vites, et folia amiserunt;" invidere enim alicui aliquid (ut apud Graecos q-Soveis) interdum idem est, quod habere non sinere. Prorsus eodem modo loquitur Plin. XV. 2, 3. Africae solo oleum et vinum natura invidit. Cf. etiam adnott. al Aen. IV, 349. et VIII, 509. Ceterum Liber vocatur vini inventor et praeses aut, quod verisimillimum est, a liberando, ut sit Graecorum As s. 'Eleu segeu's, quod vinum liberat servitio curarum animum (Sen. Tranque

Phyllidis adventu nostrae nemus omne virebit, Iuppiter et laeto descendet plurimus imbri.

60

CORYDON.

Populus Alcidae gratissima, vitis Iaccho, Formosae myrtus Veneri, sua laurea Phoebo:

an. 15, 15., coll. cum Paulo Diac. p. 115.), vel (secundum Festum s. v. Liber p. 86. ed. Lindem.) quod vino nimio usi omnia libere loquuntur (cf. Sen. l. l.), vel etiam quod ille pro Boeotiae libertate pugnasse fertur, vel quod liber et vagus est (Macrob. Sat. I, 18.); aut a libando (λείβειν. λοιβή, cf. Plut. Quaest. Rom. §. 101. et, qui cum eo consentire videntur, August. C. D. VI, 9., et Serv. ad Geo. I, 7.), ut significet antiquum Italiae deum, C. D. VI, 9., et Serv. ad Geo. I, 7.), ut significet antiquum Italiae deum, qui succum vitalem per omnem naturam effundens omnia foecundet; quam alteram etymologiam sequuntur Voss. ad h. l. et Creuzer. Symb. III. p. 379 sqq. 483 sqq. 514 sqq. Miram proponit Cicero N. D. II, 24, 63. huius appellationis causam. — 59. Phyllidis adventu. Cf. Ecl. III, 76. et V, 10. — nemus omne virebit. Cf. Theor. VIII, 41. et Gebauer I. p. 247. — 60. Sensus est: Tunc omnia ridebunt et virebunt per pluviam. "Iuppiter de aère, ut Geo. II, 325., ex mythis physicis, in quibus Iuppiter et Iuno aèrem superiorem et inferiorem designant; quod et ipsum vereor ut pastoris ingenio accommodatum sit." Heym. Sed Iuppiter Pluvius cuique pastori satis notus erat; quidni gitur poëtae, pastoris personam induenti, licuerit de Iove Ioqui per pluviam descendente? De Iove, aèris tempestatisque rectore et moderatore, cf. etiam Geo. I, 418. II, 419. Quod autem Voss. adnotat, et moderatore, cf. etiam Geo. I, 418. II, 419. Quod autem Voss. adnotat, adveniente Phyllide Iovem, quasi Danaë aliqua conspecta, per imbrem se demittere, hoc mihi magis ingeniose quam vere dictum videtur. Ceterum Iovem omnino pro caelo et aëre dici, notissimum. Cf. Ennius apud Cic. N. D. II, 25, 65. Hor. Od. I, 1, 25. I, 22, 19. Epod. XIII, 1. Ovid. Met. IV, 260. Fast. II, 297. III, 527. IV, 505. Iuven. V, 78. Stat. Theb. III, 25. Cic. N. D. I, 15, 40. Theocr. IV, 23. etc. Vid. etiam adnott. ad Geo. II, 325. et Ecl. IV, 32. Iuppiter plurimus dictum est, ut Geo. I, 187. mix plurima, IV, 419. plurima unda, Aen. VI, 659. plurimus amnis et similia. Vid. Geo. II, 166. 182. Aen. II, 369. V, 250. multosque alios locos. Conf. etiam Orell. ad Hor. Od. I, 7, 8, et quae de eodem Positivi multus usupra ad Ecl. I, 33. adnotavimus. Ceterum imitatus videtur hunc locum Calpurn. Ecl. III, 51 sqq. et Ecl. IX, 44 sqq., ut ipse Vergilius et moderatore, cf. etiam Geo. I, 418. II, 419. Quod autem Voss. adnotat, cam Calpurn. Ecl. III, 51 sqq. et Ecl. IX, 44 sqq., ut ipse Vergilius Theocritum Id. VIII, 41 sqq. — 61. Populum Herculi gratissimam, i. e. sacram fuisse, testantur etiam Theocr. II, 121. Verg. ipse Geo. II, 66. Aen. VIII, 276. Ovid. Her. IX, 64. Sen. Herc. Fur. 914. id Herc. Oct. 579. Plin. XII, 1, 2. et, qui imprimis conferendus, Phaedr. III, 17, 4. Causam refert Serv. ad h. l., ita fere narrans: Leucen Nympham a Plutone amatam et raptam fuisse, eaque mortua illius iussu natam esse in Elysiis campis, vel secundum Homerum (II. XIII, 389. ubi vid. Scholl.) in Acherontis vel secundum Homerum (II. XIII, 389. ubi vid. Scholl.) in Acherontis ripa, arborem illam cognominem (Graecis enim populus alba, die Silberpappel, ἡ λεύχη vocatur), ex qua Hercules ab Inferis rediens coronam sibi fecerit, duplici foliorum colore geminos labores superorum inferorumque testatus. Praeterea cf. idem Serv. ad Aen. VIII, 276. et Macrob. Sat. III, 12. Alcides autem (vel Alcaeus: Diod. IV, 10.) hic heros vocabatur, priusquam ab Apolline Pythio Herculis nomen accepit (cf. Apollod. II, 4, 12. Eustath. ad Hom. II. XIV. 324. p. 989, 43. Tzetz. ad Lycophr. 662.) vel ab avo Alceo, vel a fortitudine (ἀλεῆ). — Iaccho, Vid. adnott. ad Ecl. VI, 15. — 62. Formosae Veneri. Cf. Theocr. III, 46. τὰν καλὰν Κυθέρειαν. Ovid. Fast. IV, 129. etc. Vid. etiam adott. ad Ecl. IV, 51. — Myrtum secundum Servium ideo dicatam Veneri volunt, quia, cum a mari exisset. latuit pone myrtum. (συσε planta est maritima et aquarum amans) mari exisset, latuit pone myrtum, (quae planta est maritima et aquarum amans) ne nuda conspiceretur; vel etiam quia fragilis est, ut amor inconstans; vel quia incundi odoris. Vid. etiam Voss. ad h. l. et in Epist. myth. II, 28. atque interpp. ad Phaedri l. l. et cf. Geo. I, 28. II, 64. Aen. V, 72. etc. Laurum ob Daphnen, in eam mutatam, Apollini gratissimam fuisse, omnes noverant. — sua laurea. Vid. ad Ecl. III, 62. Ceterum Peerlk. p. 33. coni. ForPhyllis amat corylos; illas dum Phyllis amabit, Nec myrtus vincet corylos nec laurea Phoebi.

## THYRSIS.

Fraxinus in silvis pulcherrima, pinus in hortis, Populus in fluviis, abies in montibus altis: Saepius at si me, Lycida formose, revisas, Fraxinus in silvis cedat tibi, pinus in hortis.

## MELIBOEUS.

Haec memini, et victum frustra contendere Thyrsim. Ex illo Corydon Corydon est tempore nobis.

70

65

mosa est, ut myrtus Veneri formosa idem sit quod grata, cum, quemadmodum Graeci poëtae εξμορφος vel καλὸς εμοί, etiam Latini dicant formosus vel pulcher mihi i. e., meo iudicio, oculis meis, ut Tibull. IV, 13, 3. Tu mihi cola places nec iam te praeter in urbe Formosa est oculis ulla puella meis. 64. Pro corylos (vid. ad Ecl. I, 14.) Serv. habet Veneris, "quod, Heynio iudice, et ipsum habet suavitatem ex paritate eius, quod respondet: laurea Phoebi." Sed recte Wagn. hanc lectionem reiicit, qua ambitiosius Phyllidis et Veneris nomina sibi opponerentur. Ceterum Gebauer I. p. 77. vehedis et Veneris nomina sibi opponerentur. Ceterum Gebauer I. p. 77. vehementer gauderet, si propter responsionis concinnitatem e Codd. neque restitui posset. (Cf. supra ad. v. 14.) — 65. Gebauer I. p. 249. comparat Theocr. XVIII. 29 sq. pinus in hortis, pinus hortensis, πίτυς ημερος, quae Ovidio A. A. III, 692. pinus culta et Vegetio IV, 34. pinus domestica vocatur, et a silvestri (Colum. IV. 26.), s. pinastro (Plin. XVI, 10, 17.) distinguitur, quare etiam Theophr. h. pl. XII, 10. πευχης τὸ μὲν ημερος, τὸ δὲ ἄγριον discernit; nobis Föhre, Zirbelbaum. Cf. Heins. ad h. l. et Cerda ad Geo. IV, 112. — 66. in fluviis, i. e. in ripis fluviorum s. ad fluvios, ut Geo. II, 110. Fluminibus salices crussisque paludibus alni Nascuntur, et Aen. VII, 714. qui colunt flumen Himellae. Vid. Spohn. ad Niceph. Blemm. p. 29—31. Cerda ad Aen. XI, 659. Broukh. ad Prop. I, 2, 11. Burm. ad Grat. Cyneg. 314. et ad Claud. p. 658. Jaeger et Arntzen. ad Mamert. Grat. act. Iul. Aug. 7, 3. Conington conferri iubet Hom. Il. IV. ad Mamert. Grat. act. Iul. Aug. 7, 3. Conington conferri iubet Hom. Il. IV, 482. — 68. Praeferam te fraxino et pino. — cedat, pro vulg. cedet (ia Pal., Gud. aliisque Codd. apparente), quod Cort. ad Lucan. I, 103. defendit, ex Medic. aliisque bonis libris ab Heinsio restitutum recte servarant Heyn. omnesque posteriores editores; praecedit enim revisas, non revisas. Cf. Wagn. Qu. Virg. VI, 3. et not. ad Ecl. VI, 11. — 69. Heyn. interalia haec adnotat: "Hoc facile perspicio, Thyrsim esse perpetuum Corydonis obtrectatorem; id quod ipsa lex carminis amoebaei postulat; huius terminis amoebaei postulat; huius terminis amoebaei postulat; men versus qua tandem in re Thyrsidos numeris praestent, qui tardus meus sensus est, equidem non perspicio. Inventi saltem laudem in neutro video esse magnam, maiorem tamen in eo, cui ex tempore respondendum est ad id, quod alter ex meditato paratum habuerat." Sed aptius profecto Corydon arbores cum arboribus, quam Thyrsis arbores cum Lycida comparat.— Sensus v. 70., quem Heynius ut inertem Vergilio temere abiudicant. cum eo reiecto carmen apta clausula destituatur et auctor imitetur Theecritum VIII, 92. κήκ τουτω Δάγνις παρά ποιμέσι πράτος έγεντο, hio cese debet: Ex illo tempore Corydon mihi prae ceteris egregius poëta videtur; quare Vossius verba recte ita conjungenda censet: Corydon ex illo tempose nobis est Corydon, seitdem ist Corydon mir ein Corydon, i. e. praeclaras poëta κατ' εξοχήν; vel potius, ut equidem malim explicare: Ex illo tempore scio Corydonem talem (tam egregium) esse poetam, qualem famee credens cogitatione fingebam; ut igitur hic locus conferendus sit cum Quinct. Inst. IX, 3, 68. Hunc hominem hominem judicabimus et similibus deszlaceus exemplis; nobis autem, ut Ecl. III, 104. et eris mili magnes Apollo, idem fere sit, quod Ecl. V, 18. iudicio nostro. Wagner. varo, cui hace ratio non satisfacit, est nobis explicat per placet, ut in illo Propertii loco I, 20, 13. Nec tibi sit duros montes etc. adire, et nomen Co-

rydonis cum vi repetitum censens, ut Ecl. II, 69., locum sic reddit: Corydon ist mein Mann! At illius loci longe aliam rationem esse, quam huius, quisque videt; neque Propertii locus allatus, qui potius congruit cum Ecl. X. 46. nec sit mihi credere et similibus, ubi nec sit mihi, tibi etc. cum Infinitivo aliquo coniunctum (cf. Heins. ad Ovid. A. A. II, 28. et Dissen. ad Tibull. I, 6, 24. et VI, 3, 3.) magis respondet Grace. μὴ γενοιο, μὴ ἐστω, cum nostro iure potest comparari. Quare, ut ingenue fatear, Wagneri explicatio, ex qua inter Corydon, Corydon Commate distinguendum esset, mihi paullo artificiosior et Vossianae postponenda videtur, in quo recentiores editores omnes, Ameis. Spicil. p. 14. et Gebauer de poët. I. p. 253. mecum consentiunt. [In minore tamen edit. III. etiam Wagn., tardour in nostrom sententiam vardantes locum eie avrilient. Ex illo tem. L. p. 253. meeum consentiunt. [In minore tamen edit. III. etiam Wagn., tandem in nostram sententiam perductus, locum sic explicat: "Ex illo tempore Corydon, iam ante a me pro magno poëta habitus (v. 16.), vere Corydon summusque in canendo artifex habetur."] Hildebrand. (in Iahnii Novis Annal. XXVI. p. 165.), cui neutra interpretatio placet, fatetur se nescire, quid huic loco faciendum sit, nisi quis legere malit Ex illo Corydon, Corydon est tempore notus, quam tamen coniecturam ipse non audet serio defendere, et Kalmus l. l. p. 18. etiam hunc locum audaci coniectura vexavit: Ex illo Corydon Phoebo par tempore nobis.

# ECLOGA VIII. PHARMACEUTRIA.\*)

# ARGUMENTUM.

Missa est haec Ecloga Asinio Pollioni, cui Vergilius iam anno superiore Eclogam IV. dedicaverat, auctumno anni 715., cum in eo esset, ut ille Parthinis in Dalmatia a. 714. devictis triumphum acturus\*\*) Romam rediret \*\*\*), quod poëta non potuit praeterire, quin fautorem suum carmine aliquo celebraret, quem alloquitur v. 6—14. Continet autem Ecloga duorum pastorum carmina†), quorum alterum (v. 17—61.) ex Theocriti Id. III., alterum (v. 64—109.) ex eiusdem Id. II. petitum est, et quae a poëta tamquam a se ipso audita proferuntur (v. 1-5.). Damonis carmen praeclare caponit gravem dolorem pastoris a Nisa, perfida puella, quae ipsi Mopsum rivalem praetulerat, decepti; Alphesiboei autem carmine inducitur mulier, quae Daplinim, amatorem suum, quem infidelem habet, sacris magicis et in-cantationibus ad se revocare studet.

<sup>\*)</sup> Haec inscriptio, quae tantum alteri carminis parti convenit, ex Theoer. Id. II. translata est. "In Mediceo hic est multo aptior huius carminis titulus: Damonis et Aipheaiboei Certatio."

<sup>&</sup>quot;) Quem egit a. d. VIII. Kal. Novembr. a. 715.

"Perperam Heynius hanc Eclogam lam a. 714. scriptam censet, quo tempore Pollamaris Illyrici oras legerit, ut ad Parthinos perveniret. Vide quae contra eum dispulavii Spohn, in Prolegg. p. 47 sq. et cf. etiam Orellii Excursum ad Hor. Od. II, 1 et
Ribberk. Proleg. p. 9. Alli adeo hoc carmen ad Octavianum spectare opinantur, quos ne refutat Burmann. ad v. 6.

<sup>†)</sup> Pertinet autem ad illud carminum amoebacorum genus, quod in nota Argum, belogae III. adiecta altero loco posuimus. In strophica autem huius Eclogae ratione cadicanda neque Ribbeckium, neque Ladewigium presse secutus sum, sed cum Gebauero is poet. I. p. 102. perspiciens, v. 21. et 22. itemque v. 68. et 69. tam arcte cohaerere, in the construction of the construc

<sup>3 4. 5: 3.</sup> 

Ceterum quod ad locum attinet, in quo canunt, Vossius et ex lyncibus v. 3. commemoratis, quas in Italia nusquam fuisse testetur Plin. N. H. XXVIII, 8. et ex usu tibiae (v. 21.) Italicis pastoribus incognito rem in terra peregrina agi concludit, et quidem in iugis Pindi, quo ducant Oetaeus Hesperi ortus (v. 30.) et sacra magica, quibus Thessalia potissimum famosa fuerit.

# DAMON. ALPHESIBOEUS.

Pastorum Musam Damonis et Alphesiboei, Immemor herbarum quos est mirata iuvenca Certantis, quorum stupefactae carmine lynces, Et mutata suos requierunt flumina cursus,

1-4. "Mansit hoc ex priscorum hominum sermone in pastoricii carminis simplicitate, ut cantus praestantiam ita declarent poëtae, ut pecudes, feras et inanimata eo moveri aut delectari dicerent. Cf. Ecl. X, 8. Calpurn. II, 10." Heyn. Cf. quae de Orpheo ad Ecl. III, 46. adnotata sunt, et Ecl. VI, 27 sqq. — Pastorum Musam, ut apud Theocr. I, 20. Sovalizà Mwsa. Musam, i. e. carmina. Cf. adnot. ad Ecl. I, 2., ubi silvestrem, rusticam et agrectem Musam eodem sensu dici vidimus. — 2. immemor herbarum. Cf. Hor. Od. I, 15, 30. cervus -- graminis immemor. Omnino vid. adnott. ad Ecl. I, 36. et V, 26. — 3. carmine. Plures Codd. carmina; quare Wagn. suspicatur latere h. l. aliquod vitium et Vergilium scripsisse: stupefactae ad carmina, quemadmodum Ovid. Met. V, 509. Mater ad auditas stupuit, ceu surea, voces, ibid. I, 503. neque ad haec revocantis verba resistit, ibid. XIV, 214. omnemque tremiscens Ad strepitum, Her. XI, 63. Mortua, crede mihi, tamen ad tua verba revisi, et haud raro expavescere ad aliquid (vid. Burm. ad Val. Fl. III, 264. et VII, 623. Hand. Turs. I. p. 97. et imprimis p. 101.,) ut etiam apud Graecos 3auβεῖν, θαυμάζειν, ἐππλήττεσθαι, οἰπτείρειν πρός τι, et similia (vid. Iacoba. ad Achill. Tat. IV, 14. p. 732.) dicantur. Poterat sane post literas ae facile excidere Praepositio, quae tamen cum in omnibus Codd. desideretur, ingeniosae Viri doct. coniecturae non subscripserim, immo carmina sequenti sumina originem debere putaverim. Iuncturam autem sententiarum minus commodam, cum copula praegresso relativo inaequalia membra coniungat: quorum carmine--et (ad quod) flumina etc., recte idem Wagn. Qu. Virg. XXXIV. 4. multis similibus locis comparatis illustrat. Cf. v. c. Geo. III, 282. Aca. III, 381. V, 288. VI, 283. VIII, 566 sq. IX, 592. X. 519. XI, 74. XII. 493 etc. — iuvencam collective sumendam esse pro iuvencis, vix est cur memorem. — "lyncas in tali carmine, quod ad Siciliam pertinet, nolis esse memoratas." Heyn. Sed in eiusmodi rebus non haerendum. Fera aliqua belmemoratas." Heyn. Sed in clusmon reputs non merendum. For any ser-lua commemoranda crat: quaenam, in carmine perinde est. (Cf. adnott. ad Ecl. V, 28.) Vid. tamen, quae in Argum. praemisso de loco, quo res agatur. exposita sunt. — 4. mutata - - requierunt flumina cursus per prolepsin aliquam dictum; nam mutata flumina dicuntur, quae cum fluere desinant cursumque inhibeant, quasi naturam suam exuere et mutai midants. The si locum intellicimus at edit. Ven lectiona mirata, quae videntur. Ita si locum intelligimus, et edit. Ven. lectione mirata, quae Heynio temere placuit, et tautologico illo morata, quod Wagnero in mentem venit (qui comparat Hor. Od. I, 12, 9. Orphea Arts materna rapidos morantem Flumina lapsus, et coll. Val. Fl. VI, 443. Medea - Medea agros fluviûmque vias mutare fluminum cursum magae potius quam poëtae esse dicit), vel remorata (quod Peerlk. et Ribb. coniiciunt) facile supersedemus. Requiescendi enim verbum, quod plurimi editores transitive hie positum intelligunt, ut inde pendeat Accus. cursus suos, Schirach., Voss., lacob. et Ladew. intransitive, ut vulgo, usurpatum capiunt, cursus suos

Damonis Musam dicemus et Alphesiboei.

Tu mihi, seu magni superas iam saxa Timavi,

Sive oram Illyrici legis aequoris, — en erit umquam

tamquam Accusativum remotioris, quem vocant. Obiecti cum mutata coniungentes. Sed adversatur huic explicationi non minus Calvi locus in Io, quem Servius affert. Sol quoque perpetuos meminit requiescere cursus, quam parallelus Ciris v. 232. locus rapidos -- requiescunt flumina cursus, et altera illa Calpurn. Ecl. II, 15. imitatio: Et tenuere suos properantia flumina cursus, quorum locorum auctores nisi ipsos Vergilium non intellerisse censeamus, h. l. requiescendi vocabulum non aliter, atque transitiva significatione, potest accipi; quidquid contra dicat Iacob. ad Prop. III, 15 (II. 22), 25. p. 163 sq., hune transitivum verbi usum omnino negans et Ciris pariter ac Propertii illum locum (*Iuppiter Alemenae geminas requieverat Arctos*) paullo artificiosius explicans. Ribbeck, in Codd. quibusdam invenit *liquerunt*, quo recepto hane scripturam commendari posse censet: Et remorata suos liquerunt flumina cursus. Ceterum Peerlk, p. 34. vv. 1—4. spurios censet, cum primi versus, in quibus etiam offendat otiosa vox pastorum, tenues sint et ieiuni, lynces huc non quadrent et v. 4. iustum sensum non praebeat. Vide autem, quae ei opponit Ladew. Progr. p. 12.—5. Musam. Vid. adnott. ad Ecl. I, 2.—6. "Asinio Pollioni, a quo iussus erat carmen bucolicum condere, Eclogam hanc inscribit Maro, pollicens carmen maius, quo eius laudes comprehendat; quae duplicis generis sunt, et rerum gestarum v. S., et ingenii operumque poëticorum v. 9. 10. Quod nomen Pollionis adscriptum non est, forte sic excuses, quod in fronte voluminis illud adscriptum erat. [Immo iam Voss. verissime animadvertit, Pollionem hic tam manifesto indicari, ut nomen eius addere supervacaneum sit.] Ceterum poeta inceptam orationem descrit, interponens ενθουσιών illa: en, erit umquam -- tibi desinet. Iunges: Tu mihi -- accipe carmina,"
Heyn. Eandem rationem probat Wunderl. (cui adsentitur Iahn.). illustrans constructionem accipe mihi Graeci sermonis usu, v. c. Hom. Π. Π. 186. 

#Εατό οἱ σχηπιρον, accepit ab illo, et conferri iubens Hermann. de metr. 
Pind. p. 273. Sed (quod iam Wagn. adnotavit) nimis remota sunt illa accipe carmina, quam ut mihi cum iis iungere nobis liceat. Accipe potius mihi pro Dativo illo, quo rem quandam aliquo modo ad nos pertinere significamus et quem propterea ethicum appellare solemus. (Cf. infra v. 30. Geo. II, 252. IV, 354. Aen. I, 136. 261. etc.) Hic autem Pronomine addito indicatur gaudium quoddam poëtae de Pollionis victoris reditu; nam revertenti, non proficiscenti in Parthinos Pollioni hanc Eclogam scriptam esse, iam in Argum, vidimus, quo plurima refelluntur, quae Heyn, ad h. l. disputat. Consentiunt nobiscum ceteri recentiores editores. De Timavo Heyn. hacc adnotat: "In Carnorum enim finibus, inter Aquileiam et Tergeste, qui tractus totus saxeus et scopulosus est, apud vicum S. Ioannis, non longe a castello Duino (Tywein), complures — modo septem, modo novem numerantur - ingentesque inter rupium antra aquarum fontes prosiliunt, qui post brevem cursum in unum flumen coëunt, quod vix mille passuum viam mensum latum altumque uno ostio in mare exit. Hinc magnus Timacus. Cf. Aen. I, 244. et ad eum locum Excurs. VII." Vide Strab. V. p. 214. eq. VI. p. 275. Cas. Mela II, 4, 3. Plin. III, 18, 22. Liv. XII, 2. et quae exposui in Handb. d. alt. Geogr. III. p. 513. et in Pauly Realencycl. VI. p. 1973. Etiam nunc Timavo vocatur. — Superare per se vel transcendere potest significare, ut de pedestri itinere sermo sit (cf. Geo. II. 270. superant montes et flumina tranant etc.), vel etiam navigando productive in illa Aen loco fontem superare Timavi et ap. Liv. XXX. praetervehi, ut in illo Aen. loco fontem superare Timavi et ap. Liv. XXX, 39, 2. Spohn., priorem rationem amplexus, pedestri itinere Pollionem redisse suspicatur; faciliorem enim fuisse, si navibus usus esset, Dyrrhachio Brundusium traiectionem. Sed cum oram legere non nisi de navigantibus dici videatur, neque credibile sit, Pollionem primum Illyrici oram nave praetervectum fuisse, deinde ad Flanonam fortasse vel Polam egressum terra reliquum iter conficere perrexisse, in superiori autem Adria, turbido mari, navigantes, quo tutior esset cursus, litus legere solerent, equidem, comparans etiam Aen. 1. 1., posteriorem rationem sequor. — 7. Sive---

Ille dies, mihi cum liceat tua dicere facta?
En erit, ut liceat totum mihi ferre per orbem
Sola Sophocleo tua carmina digna cothurno?
A te principium, tibi desinet. Accipe iussis
Carmina coepta tuis atque hanc sine tempora circum
Inter victrices hederam tibi serpere laurus.

10

aequoris, i. e. sive etiamnum longius abes; nam e Parthinis redeunti primum ora Illyrici, deinde Istriae, ubi Timavus, legenda fuit; quod iam Wund. docet coll. Claud. VII, 119. et Aen. I, 243. 44. Ceterum ex multis Wund. docet coll. Claud. VII, 119. et Aen. 1, 243. 44. Ceterum ex muitis locis huc pertinentibus, ubi oram, litus legere invenitur, cf. v. c. Liv. XXI, 51, 7. XXXV, 27, 3. et (ubi metaphorice usurpatur) Geo. II, 44. Vid. etiam Rapert. ad Tac. Ann. VI, 1, 1. et Doederlein. Synon. III. p. 209. De voc. ora ef. adnott. ad Geo. II, 171. — en erit umquam. Vid. supra ad v. 6. et cf. not. ad Ecl. I, 67. — 8. Ille dies, de tempore futuro, ut Aen. VI, 782. IX, 481. X, 862. Cf. Wagn. Qu. Virg. XXI, 1. b. Peerlk., qui haeo verba perperam ad Gallum refert, p. 36. locum, de quo multa disputat, conjectura sie constituit: Tu mihi adea. magni — - acquarial En erit supretura sie constituit: rectura sie constituit: Tu mihi ades, magni - - aequoris! En erit umquam, Galle, dies etc., cui iam Silii imitatio XVI, 91 sq. En umquam lucebit in orbe Ille dies, quo etc. adversatur. — dicere, i. q. canere. Vid. not. ad Ecl. III, 55. et V, 54. Fortasse poëta hic respexit Theocr. XXIII, 33 sq. et XXIV, 85. Cf. Gebaueri Progr. laud. p. 2. nota. — 10. Sola Sophocleo etc., i. e. cum unius Sophoclis tragoediis comparanda, ut IX, 35. Vario et Cinna digna dicere. Asinium Pollionem tragoedias composition conservations and Ecl. III. 84 cg. (of ctiem) suisse, iam supra vidimus ad Ecl. III, 84 sq. (cf. etiam Hor. Od. II, 1. et Sat. I, 10, 42.) Eas tamen illo tempore nondum in vulgus exiisse, ex his verbis concludit Heyn., qui censet, non satis commode Maronem Pollionis carmina, si tam praeclara sint, suis demum laudibus in notitiam hominum velle adducere. Omnino autem Pollionis tragoedias non videri frequenti lectione tritas fuisse, adnotat Thorbeck. de As. Poll. vita p. 128., quas praeter unum Tacitum in dial. de Orat. §. 21. nemo commemoret et Quinctillanus alto silentio praetereat. Ceterum cf. Weichert de Varii et Cassii vita p. 52. et 149. - cothurnus tragicus, diversus a venatorio (cf. not. ad Ecl. VII, 32.), saepe per metonym. ponitur pro tragoediis et tragico scribendi genere. Cf. v. c. Hor. Od. II, 1, 12. A. P. 90. 280. Ovid. Rem. Am. 375. Prop. III, 32, (II, 24,) 41. Iuven. VI, 633. XV, 29. etc. De ipso cothurno eiusque usu cf. Heindorf. ad Hor. Sat. I, 5. p. 124. Schmid. ad Hor. Ep. T. II. p. 105. Iacobs. ad Anthol. Pal. p. 230. alii. — 11. A te principium. Cf. Ecl. III, 60. ibique adnott. "tibi desinet carmen, Musa, in te desinet; laudes tuae perpetuum meorum carminum argumentum erunt; ita simpliciter exponere malim, etsi dura [immo commotior: Wagn.] oratio est. Cf. Theor. XVII, 1." Heyn. Ceterum haec A te principium, tibi desinet quasi in proverbium venisse ideoque non nimis proprie accipienda esse, docet Voss. coll. Hom. Il. IX, 97. ἐν σοὶ μὲν λήξω, σέο δ' ἄρξομαι. Hoc ipso autem Homeri loco probabilis redditur Ladewigii coni. in te desinam, quam etiam Peerlk. p. 39. videtur suadere, qui vulgarem lectionem se non intelligere fatetur. Ribbeck. edidit tibi desinam, quod Pal., Gud. a. m. pr. aliique Codd. praebent; atque etiam Coningt., comparans Hor. Sat. II, 2, 28. suspicatur, elisionem neglectam fortasse causam fuisse verae lectionis desinam mutandae. - 12. Accipe iussis etc. His verbis post digressionem poëta redit ad orationem v. 6. coeptam. iussis Carmina coepta tuis, i. e. hoc ipsum carmen, quod te iubente, qui ad carmina bucolica scribenda me excitasti, coeperam. Spohn. suspicatur, hoc carmen fortasse iam a. 712. coeptum, postea autem nondum absolutum a poëta instantibus turbis ex agrorum divisione ad alia transgresso depositum esse, quemadmodum Horatius Epod. XIV, 6 sqq. dicat Deus, Deus nam me vetat Inceptos, clim promissum carmen, iambos Ad umbilicum adducere. — 12. 13. "Permitte, ut inter laudes tuas bellicas etiam hic ex poëtico encomio honos tibi accedat, neve Musam meam dedignare. Hacc vero quam eleganter expressit poëta!" Heyn. Cf. similis locus Ovid. Met. I, 558 sqq. De hedera poëtaFrigida vix caelo noctis decesserat umbra, Cum ros in tenera pecori gratissimus herba, Incumbens tereti Damon sic coepit olivae.

15

#### DAMON.

Str. a. "Nascere, praeque diem veniens age, Lucifer, almum,

rum cf. not. ad Ecl. VII, 25., et de forma laurus, a Wagn. pro vulg. lauros e grammaticis reposita, ad Ecl. VI, 83. Med., Pal., Gud., tres Bern. et Isidori exempl. Orig. XVII, 9, 22. hic exhibent lauros. Substantivorum autem verbalium in tor et trix aliis Substantivis Adiectivorum loco per appositionem iunctorum, ut hic laurus victrix, multa exempla collegerunt Ruddim. II. p. 4. et Ramsh. §. 203. I. e. p. 943. Imprimis autem cf. Hor. Ep. I, 3, 25. hederae victricis praemia. — serpere de plantis luxuriantibus haud raro legitur apud Plin., v. c. XVII, 20, 33. XXI. 16, 59. XXVII, 9, 58. 11, 74. Cf. etiam quae ad Ecl. III, 45. et V. 7. adnotavimus. Voss. verecundiam poëtae hoc verbo exprimi censet, nescio an vere. Videtur hunc locum respicere Calpurn. IV, 56. Et modo te baccheis Musa corumbis Munerat et lauro modo pulcher olumbrat nescio an vere. Videtur hunc locum respicere Calpurn. IV, 56. Et modo te baccheis Musa corymbis Munerat et lauro modo pulcher obumbrat Apollo. — 14. 15. Describitur tempus solis ortum statim secutum s. primum mane. Heyn. comparat similem Ovidii locum Her. X, 7 sqq. Tempus erat, vitrea quo primum terra pruina Spargitur etc. Umbra hand raro de nocte tenebrisque nocturnis dicitur. Cf. Geo. I, 366. Aen. II, 251. 360. 420. 768. III, 589. IV, 184. et saepius. Ut hic frigida, its Aen. XI, 210. gelida noctis umbra commemoratur. — 15. tenera herba. Sic Theoer. VIII, 67. énalăş nolaş (coll. V, 55. XI, 57. XV, 113.). Cf. Geo. III, 326. Ovid. Met. III, 23. XV, 14. Colum. X, 282. atque tenerum gramen ap. Hor. Od. IV, 12. 9. Praeterea autem vid. Ecl. VII, 6. 12. X, 7. 53. Geo. III, 15. et Gebauer Progr. p. 9. — gratissimus herba. Its omnes libri Mss.; quare Heins. recte sustulit, quod vulgo addebatur, Verham subst. est; quamquam in eiusmodi enuntiatis, quae a Coniunctione aliqua vel e Relativo pendent, Vergilius alibi semper adiicere solet Verbum subst. (Cf. Wagn. Qu. Virg. XV, 2.) Sed Geo. III, 326., nbi idem fere versus iteratur, pariter in omnibus paene Codd. omittitur. — 16. incumbens — olivae, i. e. baculo s. pedo (Ecl. V, 88.) oleagineo innixus, non, bens - olivae, i. e. baculo s. pedo (Ecl. V. 88.) oleagineo innixus, non, at Wartonus explicat, trunco oleae adstantis acclinatus, quod vix significare potest incumbere olivae, quamquam non verum est, quod Heyn. oponit, epitheton tereti alienum esse ab hac explicatione, cum etiam Aen. VI. 207. legamus Quale solet -- viscum -- teretes circumdare truncos. Pastores autem baculo oleagineo uti constat, (cf. Theocr. VII, 18. δοικὰν δ' ἔχεν κγρειλιίω Δεξιτερὰ κορύναν. Apollon. Arg. Π, 34. Ovid. Met. Π, 680. Past. I, 117. et Culicis v. 97.) et oliva, ut pinus (cf. not. ad Ecl. IV, 38.), abies, ferrum etc., sexcenties pro rebus inde factis ponitur. — 17. Nascere, i. e. surge, orere. Cf. Hor. Od. ΠΙ, 23, 1. Caelo supinas si tuleris manus Nascente luna. Geo. I, 441. Sol ubi noscentem maculus variaverit ortum, ubi rid. adnott. Sie alibi de ventis surgentibus, de fluminibus prorumpentibus etc. — praeque d. v. age, praeveniens diem age, s. adduc. Aen. II, 802. nargebat Lucifer, - ducebatque diem. Noctem enim pervigilaverat miser et lucis ortum cupide exspectabat. De tmesi prae - veniens vid. adnott. ad Ecl. VI, 6. — diem--age, Lucifer. Cf. Aen. II, 801 sq. "dies almus, ut lux alma Aen. I, 306. et al., est, quae recreat, grata, iucunda, realthatig [vel potius: qua fruendo vivimus, qua opus est ad vivendum.]. Proprie sunt alma, quae alunt, ut lac, nutrix, Ceres, et alia; inde quaecunque bona, benefica, utilia, iucunda et grata sunt." Heym. Quare primum dicitur de terra et agris (Geo. II, 330. Lucr. II, 992.), tum de sole et luce Aen. I, 306. V, 64. Stat. Theb. X, 364. Val. Fl. V, 311. Hor. Carm. saec. 9. Sen. Agam. 74.), de aqua (Lucr. II, 390.), de nutricibus et mammis (Pinut. Curc. II, 3, 79. Stat. Achill. II, 383.) etc.; deinde constans fere est deorum epitheton (Geo. I, 7. Aen. II, 664. VII, 774. X, 215. 220. Hor. Od. I, 2, 43. I, 4, 15. III, 4, 42. Ovid. Fast. IV, 722. etc.) atque etiam ad sacerrid. adnott. Sie alibi de ventis surgentibus, de fluminibus prorumpentibus

Coniugis indigno Nisae deceptus amore Dum queror et divos, quamquam nil testibus illis Profeci, extrema moriens tamen adloquor hora.

b. Incipe Maenalios mecum, mea tibia, versus. Maenalus argutumque nemus pinosque loquentis Semper habet, semper pastorum ille audit amores Panaque, qui primus calamos non passus inertis.

c. Incipe Maenalios mecum, mea tibia, versus.

25

20

dotes et vates transfertur (Aen. VI, 74. 117. Prop. V, (IV,) 9, 51.). Cf. etiam Bentl. ad Hor. Sat. II, 4, 13. — 18. coniugis, i. q. sponsae, vel simpliciter amicae, ut infra v. 66. et Aen. III, 330. VII, 189. Cf. Broukh. ad Tibull. III, 2, 4. et Wagn. ad Eleg. ad Messal. p. 47., ubi coll. Aen. IV, 35. Tibull. III, 2, 13. et Burm. ad Val. Fl. III, 497. docetur, eadem ratione generum et maritum de futuro genero et marito dici, male autem Heynium norum et maritum de futuro genero et marito dici, male autem Heynium huc referre Aen. IV, 536., ubi vid. not. Adde potius infra v. 30. Aen. II, 344. et cf. Westerh. ad Ter. Andr. IV, 4, 53. — indigno amore, h. e. perfido, qui non dignus erat pastoris fideli et constanti amore, s. puellae perfidia, quae alteri nubit: v. 26 sqq. Cf. infra Ecl. X, 10. — 19. Pro et divis Burm. e cod. Moret. edidit ad divos, quod recte reiicit Schrader. Emendatt. p. 38. coll. Cir. 405., ubi vv. 19. et 20. iterantur. Copula non potest omitti. — testibus illis, a Nisa amica saepe ad amorem testandum adhibitis. — 20. extrema vitae hora moriens, morti voluntariae proximus (cf. v. 59.), adloquor, invoco, obtestor. Male enim Heyn. statuit incusandi eos causa" pastorem adloqui deos: guam explicationem falsam "incusandi eos causa" pastorem adloqui deos; quam explicationem falsam esse, docet totius loci connexus: quamquam nil - - profeci - - tamen adloquor. Ribbeck. ex Cod. Med. a m. pr. et Palat. a m. sec. edidit adloquar; sed etiam Cir. 404 sq., ubi v. 19. et 20. ad verbum repetuntur, in Codd. adloquor legitur. Ceteri recentiores editores Indicativum Praes. servarunt. — 21. Versus intercalaris ad imitationem Theocr. I, 64. 70. 73. II, 17. 22. etc. factus. Maenalios, i. e. Arcadicos, pastoricios, quales a pastoribus cani soliti in Maenalo, Arcadiae monte. De *Maenalo* autem, qui etiam Ecl. X, 15. 55. et Geo. I, 17. commemoratur (ubi *pinifer* vocatur), cf. Strab. VIII. p. 388. Paus. VIII, 36, 5. Theocr. I, 124. Mela II, 3, 5. Plin. IV, 6, 10. not ad Ecl. IV, 58. et VII, 4. — *Tibiam*, qua Romani non nisi in sacris ludisque scenicis utebantur, apud Graecos etiam inter pastorum instrumenta musica inveniri docet Voss., coll. Theocr. XX, 28. Longo I. η ο θ. et Lucr. V, 1384. Wagn. tamen fortasse αλάμινον αὐλόν intelligendum censet, de quo Athen. IV, 80. p. 182. Ο δὲ καλάμινος αὐλός τιτύρινος καλεῖται παρὰ τοῖς ἐν Ἰταλία Δωριεῦσιν, quod probetur v. 24. et 33., ubi Damon calamos et fistulam appellet. — Verba Incipe, tibia, mecum versus intelligenda sunt de cantu tibiae singulis strophis canendis praemittendo. Cf. etiam quae ad Ecl. I, 2. V, 14. et 87. adnotavimus. Plane eadem ratione Hor. Od. I, 32, 1 sqq. Si quid -- lusimus tecum -- barbite. — 22. argutum nemus, cantu pastorum resonans. Similiter arguta ilex Ecl. VII, 1., ubi vid. adnott. — "pinos loquentes, i. q. argutas, aut vento sonoras (vid. Heins. ad h. l. et Ecl. VII, 1.) aut. quod cum Servio melius statuas, resonantes cantu, propter sqq. semper pastorum ille audit amores." Heyn. Hoc alterum sane praeferendum. Spohn. laudat Cic. ad Fam. VI, 3. Sed in ea es urhe, in qua haec, vel plura et ornatiora, parietes ipsi loqui posse videantur. Voss. autem, non aliter locum intelligens, confert Ovid. A. A. I, 80. forum argutum, Colum. IX, 5. valles arguta et Ann IX 458 starma loguentia quibus adde nides loguenes. gutas et Aen. IX, 458. stagna loquentia, quibus adde nidos loquaces Aen. XII, 475. — 28. pastorum audit amores, infelices potissimum, qualis meus est amor. Amores autem eodem sensu redit Ecl. X, 53. incidere amores Arboribus. — 24. Pana, i. e. pastorum carmina fistula modulata, quam Pan invenit (cf. Ecl. II, 32.); quare adduntur verba qui primus c. n. p. inertis, sed potius canoros reddidit, fistula inde facta, iisque primum ad canendum usus est. Heyn. comparat Geo. I, 124., cuius loci idem fere sit

Mopso Nisa datur: quid non speremus amantes? Iungentur iam grypes equis, aevoque sequenti Cum canibus timidi venient ad pocula dammae.

color. Ceterum haec non de huius ipsius pastoris carminibus usque repetendis intelligenda, sed communem esse sententiam, docent v. 58 sqq. coll. cum v. 20 sq. — 26. Sententia haec est: Si homini, qualis Mopsus est, Nisa pulcherrima matrimonio iungitur, eodem iure coniunctiones rerum vel Nisa pulcherrima matrimonio iungitur, eodem iure coniunctiones rerum vel maxime naturae repugnantes exspectare possumus. Mopso Nisa datur, se. nuptum: ut alibi verbum tradi usurpatur. Cf. Mart. Laguna ad Lucan. II. 341. et interpp. ad Tac. Ann. IV, 40. Peerlk. de Gallo cogitans (vid. supra ad v. 5 sqq.) Nisam Galli amicam ficto nomine esse suspicatur, ut argumentum simile sit illi Ecl. X., in qua alia Galli amica Lycoris appelletur. — quid non speremus amantes? sc. fieri posse: nihil non licet nanc exspectare; cum summi doloris et indignationis significatione. (Heyn, comparat Ovid. Trist. I, 8, 7. Omnia nunc fient, fieri quae posse negabam.) Spes enim et sperare, ut Graec. Unic et Insoqui, omnino dicitur de incertis futuri eventis, sive bonis sive malis, quae exspectantur. Cf. Kritz. ad Sall. Cat. 20, 13. et Iug. 88, 1. virisque doctis ab eo laudatis adde Rupert. ad Liv. I, 5. not. 8. et Baumg. Crus. ind. II. ad Suet. p. 731., de ad Sall. Cat. 20, 13. et Iug. 88, 1. virisque doctis ab eo laudatis adde Rupert. ad Liv. 1, 5. not. 8. et Baumg. Crus. ind. II. ad Suet. p. 731., de simili autem Graecorum usu Iacobitz. ad Lucian. Char. 8. p. 31. Interpp. ad Thom. Mag. p. 299. Reisig. ad Soph. Oed. C. 1393. Enarr. p. CLXIX. et cf. Aen. I, 543. XI, 275. etc. — 27. Cf. Ovid. Trist. I, 8, 1 sqq. Omnia naturae praepostera legibus ibunt etc. Iungentur grypes equis. Heyn., Peerlk. et Conington de coitu cogitant, quam rationem sane loci quidam infra laud. iuvare videntur; rectius tamen Voss., cui Wagn. et ladew. adsentiuntur, de eodem curru, cui mythicae illae bestiae simul cum caris iungetum iri dicantur. Cf. etiam ed v. 28. advett. et Ecl. III. 91. Color. equis iunctum iri dicantur. Cf. etiam ad v. 28. adnott. et Ecl. III, 91. Color huius loci, qui similis est infra v. 52 sqq. et Ecl. I, 59 sqq., ductus est ex Theocr. I, 132 sqq. Cf. etiam Hor. Od. I, 33, 7 sq. sed prius Apulis Iungentur capreae lupis. Epod. XVI, 31 sqq. iuvet ut tigres subsidere cervis cett. Ars P. 13. Serpentes avibus geminentur, tigribus agni. Aristoph. Pac. 1076. ποίν χεν Gryphes s. gryphi monstra mythica, ex hieroglyphis ducta, quae leonis corpus aquilae facie et alis instructum referebant, et in Rhipaeis montibus degentia aurum e terra effossum a latronibus, Arimaspis potissimum, custodire, ideoque et equis, quibus Arimaspi utebantur, infestissima putabantur (Herod. III, 116. IV, 13. Plin. X, 49, 69. Mela II, 1.). Poëtis raro commemorantur; ex Claud. tamen VI. Cons. Hon. 30. et Sidon. carm. XXII, 66. et 67. Apollinis currui iunctos fuisse discimus. Ceterum formam grypas (ut apud Graecos γοῦπες) praebet Cod. Med., quem cum recentissimis editoribus secuti sumus. Cf. Wagn. Orth. Verg. p. 462. (Ribbeck. Proleg. p. 423 sq.) et Schneid. Gr. Lat. I. p. 204. — aevo sequenti Conington recte ab antecedente iam distingui memorat, ut eo progressus terribilis perum conversionis (a later step in the monstrous revolution) indicetur. Usus Cod. Leid. sequente; sed quamquam alibi Vergilius Ablativos consequentiae ubique in e terminare solet, hic tamen, ut Geo. II, 319. et Aen. VII. 102., alteram formam videtur praetulisse, quia magis est Ablativus temporis (ut Aen. IV, 527. V, 820.), quam constructio Ablat. absolutorum. Cf. Iahn. ad Geo. I, 13. Peerlk. p. 40. verba aevoque sequenti spuria censens Vergilium fortasse cervique leaenis scripsisse arbitratur! — 28. cum canibus, venaticis. — ad pocula, ad potum. Cf. Geo. V, 529. pocula cont fontes liquidi et adnott. ad Aen. III, 354. — damma, ut talpa (Geo. I, 183.) Vergilio masculinum est (cf. etiam Geo. III, 539.), aliis (v. c. Hor. Od. I. 2, 11. Martial. III, 58.) femininum, quare non mirum, hic quoque chres Codd., inter quos Med. et Pal. a. m. pr., exhibere timidae. Sed vid. Quinetil. IX, 3. p. 800. Burm. et Statius Achill. II, 408., qui, Vergilium centus, pariter timidos damas commemorat. Cf. etiam Periz. ad Sanct. Min. I, 7. not. 7. et Ruddim. I. p. 15. Ceterum cum Wagn. Vol. V. et in edit. min. ceterisque editt. recentissimis damma edidimus geminata litera m, Med. Rom. et Serv. Dresd. secuti. Cf. Wagn. Orth. Verg. p. 432. et Ribb. Pro-Med., Rom. et Serv. Dresd. secuti. Cf. Wagn. Orth. Verg. p. 432. et Ribb. ProMopse, novas incide faces: tibi ducitur uxor;
Sparge, marite, nuces: tibi deserit Hesperus Octam.
d. Incipe Maenalios mecum, mea tibia, versus.
O digno coniuncta viro, dum despicis omnis
Dumque tibi est odio mea fistula dumque capellae

30

leg. p. 430. Poëta Anth. Lat. Burm. V, 133, 21. hos versus sie imitatur: Iungatur nunc cerva asino, nunc tigris onagro, Iungatur fesso concita dama bovi, et ipse, ut nos, locum nostrum de iumentis iunctis intelligens. Post hunc versum Ribbeck. (quem sequitur Conington) ex uno Cod. Gudiano repetit versum intercalarem, iam God. Hermannum ad Bionem p. 46. perspexisse adnotans, aut hoc faciendum, aut versum intercalarem antistrophae post v. 75. delendum esse. Nos potius illum delevimus; Ribbeckii phae post v. 75. delendum esse. Nos potius illum delevinus; Ribbeckii enim ratione efficitur stropha duorum versuum omnem carminis concinnitatem evertens. Apud Ribbeckium stropha sic est constructa: 4, 3, 3, 2, 4, 5, 3, | 3, 5, 4, |, apud nos vero sic: 4, 3, 5, | 4, 5, 3, | 3, 5, 4, |. Utra ratio praestet, alii iudicent. Cf. autem adnot. ad v. 75. — 29. Instantem Mopsi felicitatem cogitans Damon ritus nuptiales incipit receasore. — "novas incide faces, incisis lignis para taedas ad novam nuptam domum deducendam. Epith. novas ornat simpliciter." Heyn. Immo novas faces incide videtur significare: incipe faces incidere. Cf. adnott. ad Aen. VIII, 695. Incidere faces legitur etiam Plin. XVIII, 26, 63. et Colum. XI, 2, 90, ut inspicare faces Geo. I. 292., ubi vid. adnott. — this ducitur user wagn. rectissime explicat: .iam in eo est. ut domum this munta deduced. Wagn. rectissime explicat: .,iam in eo est, ut domum tuam nupta deducatur." Vide paullo inferius adnotata. Repetunt haec verba auctores carm. in Anth. Lat. Burm. I, 172, 40. et 178, 201. — 30. Sparge, marite (cf. not. ad v. 18.) nuces. In Romanorum nuptiis spargebantur nuces nupta iam in domum et thalamum deducta, ideoque nocte iam orta; quare hie Hesperus adiungitur. Cf. etiam Catull. LX, 328 sq. Vituperat autem Maronem Wagn. Qu. Virg. XL, 3., quod Romanum ritum ad Graecos homines transtulerit. Nam rem in Graecia agi, indicare vel ipsorum pastorum nomina vel illud: tibi descrit Hesperus Octam. Cf. etiam Argum. Vossius tamen hunc morem neque a Graecis prorsus alienum fuisse censet. - tidi Wagn. explicat ,,tibi cupienti," comparans Geo. II, 252. IV, 354. Aen. I, 136. aliosque locos, ubi Dativus animum aliquo modo affectum indicet; qua de re dictum est supra ad v. 6. Mihi potius Dativus commodi videtur, ut sensus sit: in tui gratiam nox adventat; te nunc exspectant noctis genialis gaudia. Verissime autem Vir doctiss. disputat contra Vossium, qui Hesperum h. l. eundem esse putat cum Lucifero, ut hace prodeat sententia: "oritur iam, matutino tempore, Lucifer idem, qui mox, cum nex venerit, Hesperus luceat, ac diu sperata gaudia tibi afferat;" nam dedactionem uxoris nucumque sparsionem, vesperi fieri solitam, vetare, ne Hesperum h. l. improprie dictum existimemus, et facile posse Damonem, lices ista primo mane canat, ea, quae mox futura essent, animo iam praecipere. — descrit Hesperus Octam, i. e. supra Octam primum visus iam re-linquere eam procedens videtur. Sollemnem fere poetarum usum, ex que promiscue modo in ortu, modo in occasu solis Veneris stella, (Lucifer atte Hepperus) ab Oetaeis montibus oriri i. e. in conspectum venire dicatar (cf. Cul. 202. Et piger aurato procedit Vesper ab Oeta, Cirin 350. Catul. LXII, 7. Sen. Herc. Fur. 132 sq. et quos laudat Barth. ad Stat. Silv. V, 4, 8.) Heyn. ex aliquo poëta Graeco ductum putat, qui aut in locis Oetae subiectis viserit, aut rem in hoc monte gestam, Pelei fortasse et Thetidis ruputica parreyrit. De Oetae in post potissimo Thesseliae monte in merchica. nuptias, narraverit. De Oeta ipso, notissimo Thessaliae monte, in meridionalibus eius finibus sito, qui nunc Katavohra et in summa parte Patristico dicitur, cf. quae exposui in libro meo Handb. d. alt. Geo. III. p. 856. et in Pauly Realoncycl. V. p. 883. — 32. O digno c. v., irrisio cum contemptu et indignatione comuneta (cf. supra v. 26.). Eum enim, cuita causa fidem sibi datam fregerit Nisa, non minus rusticum et multo se de-formiorem esse Damon significat. Heyn. conferri\_iubet Theocr. XI, 31. — 33. Dum me despicis et fastidis ut caprarium. Peerlk. pro capellae coni.

Hirsutumque supercilium promissaque barba, Nec curare deum credis mortalia quemquam.

35

6. Incipe Maenalios mecum, mea tibia, versus. Saepibus in nostris parvam te roscida mala — Dux ego vester eram — vidi cum matre legentem. Alter ab undecimo tum me iam acceperat annus; Iam fragilis poteram ab terra contingere ramos. Ut vidi, ut perii! ut me malus abstulit error!

40

f. Incipe Maenalios mecum, mea tibia, versus. Nunc scio, quid sit Amor; duris in cotibus illum

copilli. - Cum v. 34. cf. Theocr. III, 7. XI, 30 sqq. et XX, 8. 21. hirsutum supercilium, incomptum, horridum, pilis spinarum instar subrectis. Theorritium, incomptum, horridum, pilis spinarum instar subrectis. Theorritium, 31. \(\lambda a \text{de} \text{\partial} \text{de} \text{covid}\). Met. XIII, 766. \(\lambda hirsuta \)
\(\text{barba}\), et saepe \(\lambda hirsuta \) comae. \(-\text{barba}\) a \(\text{promissa}\), quae \(\text{alibi}\) (et hic quoque e vulg. lectione) \(\text{proliva}\) \(\text{dicitur}\), neglecta, impexa et intonsa, ideoque villosa dependens. Vid. Nep. Dat. 3. \(\text{capillo longo barbaque erat promissa}\), et Aen. III, 593. \(\text{barba}\) immissa. Cod. Pal. \(\text{praebet demissa}\); lectio autem \(\text{promissa}\) nititur Med., Gud. \(\text{aliorumque bonorum Codd.}\)
\(\text{auctoritate}\). Cf. etiam Caes. B. G. V, 14. \(\text{Liv}\) XXXVIII, 17, 3. Ovid. Trist. IV. 2, 34. \(\text{Plaut}\). Rud. \(\text{II}\), 3, 46. Solin. 51. etc. \(\text{Fortasse respexit hunc locum Calpurn.}\) VI, 13. \(\text{hirsuta spinosior histrice barba}\). \(\text{= 35. }\) \(\text{nec}\)-quemquam, \(\text{nec}\) periurii poenam a deis metuis, qui sunt perfidiae ultores. \(-\text{=}\) cum Calpurn. VI, 13. hirsuta spinosior histrice barba. — 35. nec-quemquam, nec periurii poenam a deis metuis, qui sunt perfidiae ultores. — mortalia, res humanas. Cf. Ovid. Met. XIII, 70. Aspiciunt oculis Superi mortalia iustis et Bentl. ad Hor. A. P. 68. — 37. Locus, qui sequitur, fluxit ex Theocr. XI, 25—29. Saepibus in nostris Heyn. explicat: in horto prope saepem; rectius autem Voss.: in horto saepibus cineto, deoque intra saepem, ut Geo. IV, 130. in dumis. — roscida mala, rore matutino adspersa. Cf. Theocr. Ep. I, 1. 566a docaderra, Claud. Epith. Pall. 13. roscida mala. Propert. I, 20, 36. roscida poma. — 38. legentem, expentem, ut Ecl. II, 51. et III, 70. 92. — 39. alter ab undecimo, i. e. duodecimus, ut Ecl. V, 49. (abi vid. adnott.) alter ab illo, secundus. Servio. Eugraphio et prioribus quibusdam philologis (ut Manutci, Scaligero, alis) alter ab undecimo falso est tertius decimus. — acceperat annus. allis) alter ab undecimo falso est tertius decimus. - acceperat annus. Hanc Medicei optimorumque librorum lectionem, quam etiam Eugraphius ad Ter. Andr. I, 1. tuetur, praetuli cum Wagn. vulgatae ceperat, ab Heinio defensae, cum syllabam ac elisione absorptam esse appareat. Cf. adnott, ad Geo. III, 190. Recte igitur eandem lectionem recentiores editores omnes amplexi sunt. Annus autem (ad quem pervenire, quem attingere alibi dicimur) accipit illum, qui eum ingreditur. — 40. ab terra. Ita Wagn. cum Med. et Pal. a. m. pr. Vulgo a terra, minus numerose. Cf. etiam, quae ad Ecl. VII, 6. adnotavimus. — 41. Ut vidi, ut perii! quod er Theocr. II. 82. et III, 42. sumptum refert, male Heyn. explicat: ,,cum ridi, tum statim amore exarsi: ως — ως, pro ως — ουτως, ut — ita, ex quo — confestim." Sed recte Wagn. adsentitur Vossio, Latinum hoc esse leganti, et primum ut de tempore (simul ac), alterum vero et tertium ex-chmantis esse docet, coll. Tursell. de partt. p. 1097. ed. Schwartz.; errare tamen Vossium, cum dicat, exclamandi vim etiam verbis ut vidi tribui tamen Vossium, cum dicat, exclamandi vim etiam verbis ut vidi tribui pome, videndi enim verbum non capere hanc emphasin. Ceterum cf. Mosebus II, 74. ως μιν φφάσαβ, ως ἐδλητο etc. — perii' ut. Hiatum et caesura et gravior interpunctio excusat. Cf. Hermann. Elem. doctr. metr. p. 333 sqq. Schneid. Gr. Lat. I, 1. p. 141. Huschk. ad Tibull. II, 2, 5. et not. ad Ecl. II, 53. Ceterum perire i. q. misere amare, velut ap. Prop. III, 7, (II, 15.) 13. Paris fertur periisse Lacaena (i. e. Helena). — error pro insania quadam amoris, quare Hor. Ep. II, 1, 118. errorem et insaniam coniungit. Vid. Cerda ad h. l. Heins. ad Ovid. Am. I, 10, 9. et Met. X, 342. (ubi malus error pro malus ardor, quod Loers. et Merkel. ediderunt, ex hoc loes illatus videtur Gebauero Progr. p. 11., qui comparat Theocr. II, 136. στο zazaiς μανίαις. Ceterum idem versus legitur in Ciri 430. — 43. "Nunc sero, sero seil. Ex Theorr. haec Idyll. III, 15 sq. [Νῦν ἔγνων τὸν Ερωτα:

Aut Tmaros aut Rhodope aut extremi Garamantes Nec generis nostri puerum nec sanguinis edunt. g. Incipe Maenalios mecum, mea tibia, versus. Saevus Amor docuit natorum sanguine matrem

45

βαρὺς θεός. cf. eiusd. XXIII, 4.], sed multo is modestius et ex imperiti pastoris persona decentius." Heyn. Ceterum cf. adnott. ad Aen. III, 602. quid sit Amor, quae sit natura amoris. (Cf. not. ad Ecl. I, 18. et III, 80.) Nunc demum intelligo, quam saevus et crudelis sit Amor. Iterat haec verba imitator Vergilii in Anth. Lat. Burm. I, 178, 93. Sequentes versus Voss. comparat cum Hom. II. XVI, 33 sqq. et Aen. IV, 365 sqq. — cotibus antiquior est forma pro vulgari cautibus. Cf. Prisc. I, 9, 52. (p. 562. Putsch.) et Schneid. Gr. Lat. I, 1. p. 59. — illum cum emphasi et cum exsecratione quidem dictum, ut etiam Ecl. X, 60. Ille, Pron. demonstr. tertiae personae, primum remotum aliquid respicit, cum vero, quae remota sunt a nobis, maiora nobis videri soleant, tum etiam res insignes, excel-lentes ideoque etiam omnibus notas significat. Dicitur autem in utramque partem de rebus hominibusque, qui aut virtutibus aut vitiis suis noti sunt, aut illustres aut infames. Cf. Aen. I, 617. II, 540. IV, 215. V, 391. VI, 27. etc. et Wagn. Qu. Virg. XXI, 6. — 44. Cf. similes loci Theocr. VII, 77. et Geo. I, 332. Aut Tmaros. Sic optimi Codd., quos iure secuti sunt Heyn. et Wagn., quamquam perantiqua est altera lectio Ismaros aut; quae varietas lectionis etiam Aen. V, 620. invenitur. Tmarus autem s. Tomarus Expiri cont. Tmarus autem s. Tomarus Company. Poisi cont. Tmarus autem s. Domarus Expiri cont. Tmarus autem s. Tomarus autem s. varieus iccuonis etiam Aen. v, 0.20. invenitur. Imaris autem s. Tomarus, Epiri erat mons, ad cuius radices Dodona sita, quique etiam nunc Tomaro vocatur (vid. liber meus geogr. III. p. 877.). Cf. Strab. VII. p. 327. sq. IX. p. 434. Plin. IV, 1, 1. 2, 3. et quae Gesner. (ab H. laud.) congessit ad Orph. Argon. 264. De Graeca forma Tmaros cf. adnott. ad Ecl. VI, 13. et lahn. ad Aen. II, 264., de Rhodope ad Ecl. VI, 30. Ceterum miror, Ribbeckium non ex Med., Gud. et Probo Inst. I, 4, 15. edidisse Maros, cum Geo. I, 56. (ubi vid. adnott.) ediderit Molus. — extremi, remotissimas orbis terrarum regiones incolentes nt. Aen. VIII. 727. Extended. remotissimas orbis terrarum regiones incolentes, ut Aen. VIII, 727. Extremi Morini. Hor. Epist. I, 1, 45. extremi Indi. Catull. XI, 11. ultimi Britanni etc. Cf. Hom. Od. I, 23. Alθίσπες έσχατοι ἀνδρῶν et Theocr. VII, 113. πυμάτοισι παρ' Αλθιόπεσσι, praeterea autem Hor. Od. III, 10, 1. Ovid. Met. IV, 21. Catull. XXIX, 4. alii, quos comparat Gebauer Progr. p. 6 sq. — Garamantes, Africae interioris populus supra Gaetuliam, Phazaniam potissimum regionem (Fezzan) incolens, de quo, etiam Aen. IV, 198. et VI, 794. commemorato, cf. Strab. II. p. 90. et XVII. extr. Herod. IV, 174 sqq. Plin. V, 4, 5. Mela I, 4. alii et liber meus geogr. II. p. 884 sqq. Heyn. non ferendum censet, hunc extremae Africae populum a pastore commemorari. At quis, quaeso, nostrum in carmine potissimum non ferat rusticum aliquem Hottentottos vel Lappones commemorantem? Ceterum verissime adnotat Wagn., haec e Graeco exemplo videri expressa; totum certe versum, imprimis autem exitum extremi Garamantes, ad Graecam rationem effictum (ἢ Τμάρος, ἢ 'Ροδόπη, ἢ τηλουροὶ Γαράμαντες). Quod autem hiatum attinet, Rhodope aut. compares Geo. IV, 343. Aen. I, 16. III, 74. IV, 235. 461. 667. VII, 631. IX, 477. X, 141. 156., omnes ad Graecum aliquod exemplum formatos. Cf. etiam not. ad Ecl. II, 24. et Wagn. Quaest. Virg. XI, 1. — 45. generis nostri, i. e. vere humani. edunt, pro ediderunt, genuerunt. Saepe autem poëtae et Graeci et Latini in vividiore oratione Praesente utuntur pro Perfecto. si res praeterita effectu suo praesentiam tangit; quare Wagn. in edit. min. rectissime docet, edunt hic idem valere, quod parentes sunt, coll. Geo. I, 279. Aen. I, 731. VII, 485. VIII, 141. 294. IX, 266. X, 518. Ceterum cf. etiam Aen. II, 661. IV, 288. Ovid. Fast. III, 323 sqq. IV, 33 sq. Prop. V, (IV,) 1, 77. etc. Wagn. ad Eleg. ad Messal. p. 27 sq. et quae de Praesentis usu in comparationibus ad Ecl. VI, 30. et Aen. I, 316. adnotavimus. — 47. Medeam, Aetae, Colchici regis filiam, respicit, quae, ab Iasone marito repudiata, ulciscendae iniuriae causa filios ex eo partos necavit. Cf. Apollon. III, 242. Apollod. I, 9, 28. Hyg. f. 25. 26. 27. Diod. IV, 31, 46 sq. Ovid. Met. VII, 350 sqq. Schol. Eurip. Med. 9. 20. 277. alios. — Saevus Amor (cf. Tibull. III, 4, 65.), ut alibi versum, imprimis autem exitum extreme Garamantes, ad Graecam rationem

Commaculare manus, crudelis! tu quoque, mater, Crudelis mater, magis at puer inprobus ille.

h. Incipe Maenalios mecum, mea tibia, versus. Nunc et ovis ultro fugiat lupus, aurea durae 50

crudelis (Ecl. X, 29.), ferus (Hor. Od. II, 8, 14.), acer (Tibull. II, 6, 15.), improbus (infra v. 49. et Aen. IV, 412.), et ap. Graecos ἄγριος, σχέιλιος, διικός, βαούς, ούλος cett. Cf. Gebaueri Progr. p. 8 sq. — De v. 48 sqq. (qui vulgo sic eduntur: Commaculare manus; crudelis tu quoque, mater. Crudelis mater magis, an puer improbus ille? Improbus ille puer; crudelis tu quoque, mater) Heyn. ita iudicat: "Inest iciuni et inepti lusus nescio quid; nec tollitur illud, si mater Venus sit. Quare, etsi audacter dictum videbitur, libere tamen profiteor, versus hos ab inepto homine ex margine illatos videri. Adscripserat aliquis pro suo iudicio: Crudelis mater magis, an puer improbus ille? Alter, ac si iudex sederet, adscripserat: Improbus ille puer: crudelis tu quoque mater. Dignum operculum patella! sed uterque versus eliminandus." Contra eum hos versus defendunt Iahn. et Wagn., quorum ille iam metrum huic opinioni adversari docet. cum stroet Wagn., quorum ille iam metrum huic opinioni adversari docet, cum stro-phica sit horum versuum ratio, et quaeque stropha praeter intercalarem versum duodecim versus contineat; hic autem censet, his versibus deletis etiam hemistichion illud v. 48. crudelis tu quoque mater stare non posse, cum oratio sic procedat: "Crudele quidem matris quoque facinus: sed si quaeras, utrum mater, quae illud ausa est nefas, crudelior, an Amor, qui cam nt auderet impulit, improbior fuerit, illa sane crudelitatis, hic turpiorem et foediorem improbitatis notam sustinebit." Emendatione tamen opus esse, iam God. Hermannus intellexit, qui ad Bionem p. 46 sq. hanc proposuit medelam: --Commaculare manus: puer, ah puer inprobus ille: Inprobus ille puer, crudelis tu quoque mater, cui Ribbeck. in Iahnii Annal. phil. LXXV. p. 78. hanc leniorem adiecit: --Commaculare manus, crudelis! tu quoque mater Crudelis mater, magis et puer inprobus ille; Kalmus autem I. l. p. 19. ultimo versui hune voluit substitui; At puer inprobus est magis et crudelior illa. Ego in distinguendo et interpretando hoc loco nune cum Ladew. Ribbeckii editionem secutus tantum versum vulgo quinquagesimum Inprobus ille puer cett., quem etiam Peerlk. p. 41. damaat, spurium habeo eoque deleto reliqua sic explico: --crudelis! (der grausame!) Tu quoque, mater (Medea, non Venus, de qua Burm. aliique cogitant) crudelis (eras) mater, at magis inprobus puer ille, qui te ad hoc facinus excitavit. Inprobus enim (ut nunc scripsimus cum recentissimis editoribus: cf. Wagn. Orth. Verg. p. 409.) non idem est, quod antecedens crudelis (ut Heyn. statuit coll. Aen. II, 80. X, 727. et Anth. Lat. burm I. p. 358.), sed, de auctore et suasore facinoris dictum, illo gravius vituperat. (Cf. etiam Aen. IV, 412. Inprobe Amor etc.) De postposita antem Particula at vid. adnott. ad Ecl. IV, 63. Non tamen reticendum est, Gebauerum, qui I. p. 63. et p. 124 sq. omnino aliam de strophica carminis ratione proponit opinionem, vulgarem lectionem defendere, quam cum Vossio paullo artificiosius sie explicat: "Utrum) mater an ille improbus puer magis crudelis (fuit)? (Magis crudelis fuit) ille improbus puer, crudelis tu quoque mater." (Voss. scripserat: -- Ja noch grausamer, als selbst die unnatürliche Mutter, ist der heillose Knabe. Du bist nur auch grausam.) Chiastica autem numerorum ratio in ultimis strophis manet, ctiamsi versum cum Gebauero servamus; ex illius enim ratione hoc prodit wchema:

3. 4. 5. 3., ex nostra vero hoc paullo concinnius: 3. 3. 5. 4.

3. 5. 3. 4.

Ceterum haud dubie hunc locum ante oculos habuerunt auctores carm. in Anth. Lat. Burm. I, 178, 263. (Commaculare manus fraterna caede), ibid. I, 168. 7. (Hic crudelis amor, crudelis tu quoque, mater) et in Wernsd. Poët. L. min. IV. 319, 6. (Inprobe, dure puer, crudelis crimine matris.)—
"51. sqq. ex Theocr. I, 132—136. Nihil est praeter naturam factum, quod nunc non exspectes." Heyn. Cf. locum simillimum Ecl. I, 59. (ibique ad-

55

Mala ferant quercus, narcisso floreat alnus, Pinguia corticibus sudent electra myricae, Certent et cycnis ululae, sit Tityrus Orpheus, Orpheus in silvis, inter delphinas Arion.

i. Incipe Maenalios mecum, mea tibia, versus.

Omnia vel medium fiant mare. Vivite silvae;

nott.) et supra v. 27 sqq. — ultro, a nemine fugatus, aufugere coactus. Dicitur hoc Adverb. haud raro de iis, qui contrarium faciunt ei, quod alias facere solent vel facere debere videntur, ut docet Wagn. Qu. Virg. XXVII, 1., qui affert Geo. IV, 265. Aen. VII, 236. IX, 676. — 52. aurea mala. Vid. not. ad Ecl. III, 71. — narcisso floreat alnus. Fortasse poëta respexit Theorr. I, 131. Cf. Gebaueri Progr. p. 2. - 53. pinguia electra. Potest sucinum et resina quaevis, quam arbores sudant, eodem iure pinguis dici, quo v. c. cera et mel (Geo. IV, 14. pinguia stabula apum, i. e. alvearia), vel apud Lucan. III, 681. taedae pingues, i. e. multa pice fluentes. De pingui sucini natura Heyn. Taciti Germ. 45. iubet conferri, ubi etiam eadem construct. legitur tura balsamaque sudantur, de qua cf. not. ad Ecl. IV, 30. De myricis, quae sucinum non exsudant, vid. adnott. ad Ecl. IV, 2. — 54. Certent cycnis ululae, sc. cantu; nam de cygnorum cantu veteres permulta fabulantur. Vid. quae ad Ecl. IX, 29. adnotavimus. Cum hoc loco praeter Ecl. IX, 36. cf. imprimis Lucr. III, 6. Quid enim contendat hirundo Cycnis? et Martial. I, 54, 8. Inter Ledaces ridetur corvus olores. Heyn. comparat Theocr. I, 136. σχώπες ἀηδόσι γαρίσαιντο. Adde eiusd. V, 136. οὐ θεμιτόν - - - ποτ' ἀηδόνα κίσσας ξρίσ-δειν οὐδ' ἔποπας κύκνοισι et quos locos Unger de Valg. Rufo p. 242. af-fert. De Graeca constructione certare alicus dictum est ad Eci. V, 8. sit Tityrus Orpheus. "Tityrus, rudis cantu, nunc inter reliqua, quae contra rerum naturam fient, erit alter Orpheus et Arion. Poetica exormatione adiecit utrique determinationem ab externa aliqua ratione: uti Ecl. VII, 68." Heyn. — 55. Orpheus in silvis. Cf. Ecl. III, 46. ibique adnott., de repetito autem nomine adnot. ad Ecl. VII, 3. — Arion, Cyclonis aut Neptuni et Oncaeae Nymphae filius, Methymnae in Lesbo insula natus, celeberrimus aetatis suae citharista et poëta lyricus, circa Ol. XXXIX. apud Periandrum, Corinthi regem, vixit. Ex Italia inferiore et Sicilia, ubi arte sua ingentem pecuniae vim cumulaverat, cum Corinthum rediret, a nautis divitiarum, quas secum ferebat, cupidis in mare praecipitatus, sed a delphinis incolumis ad Graeciae litora devectus est. Cf. Herod. I, 23. Hyg. f. 194. Aelian. V. H. XIII, 45. Gellius XVI, 19. Verg. Geo. II, 90. ibique Serv. Ovid. Fast. II, 80., ubi vid. Gierig., multique alii, et Schlegelii nostri carmen celeberrimum. - 57. Per me omnia altum mare fiant, omnia mari obruantur, i. e. omnia percant, vox est desperantis et maximas calamitates vilipendentis. *Medium* autem *mare* hic niĥil aliud est, atque ration, ut Aen. III, 665. graditurque per aequor Iam medium. Elmaleio locus videtur falsa conversio verborum Theocr. I, 134. πάντα δ' Εναλία γένοιντο, ac si ibi legeretur ἐνάλια; quod si verum esset, tueretur etiam lectionem nostram jiant. Ribbeck tamen (qui de hoc loco Naekium ad Cat. Dir. 46. conferri iubet) e Codd. Med., Pal. et uno Bern. recepit jian et locum sic explicat: "mare mini instar omnium fiat", quod probare non possum; neque video, quomodo Conington, qui et ipse fiat edidit, contendere possit, sensum eundem manere, sive fiant, sive fiat legamus. — vivite, i. q. valete, cum quo saepe coniungitur. Vid. Hor. Sat. II, 5, 110. Epist. I, 6, 67. Catull. XI, 17. Auson. Epist. 20. 13. Inscr. ap. Gruter. p. 799. n. 8. Vive hospes, dum licet, atque vale. Cf. Burm. ad Anth. Lat. II. p. 196. et Obbar. ad Hor. Ep. 1. 1. Vol. I. p. 336. Ceterum Heyn. haec e Theocr. I, 115—118. ducta esse adnotat. Cf. etiam Ecl. X, 63. concedite, vilace. Post have recovered in quandam evaluities are contention variation. silvae. Post hunc versum alium quendam excidisse, qui sententiam verbis vivite, silvae expressam latius persecutus sit, quod iam God. Hermannus ad Bion. p. 46. suspicatus est, admodum probabile fit comparatione antistroPraeceps aërii specula de montis in undas
Deferar; extremum hoc munus morientis habeto.

Desine Maenalios, iam desine, tibia, versus."

Haec Damon; vos, quae responderit Alphesiboeus,
Dicite, Pierides; non omnia possumus omnes.

## ALPHESIBOEUS.

Antistr. a. "Effer aquam et molli cinge haec altaria vitta Verbenasque adole pinguis et mascula tura,

65

phae v. 103 sqq. (quamvis Ameis, Spicil. p. 15. et Conington de huius opinionis veritate dubitent.) Et Ribbeck. quidem (quem in designanda hac Lacum Hauptio et Ladew. secutus sum) in Iahnii Annal. phil. LXXV. p. 79. talem fere versum proposuit: Vive tuo felix digno cum coniuge, Nysal Cf. etiam Kalmus Exerc. crit. p. 3. — 59. Expressit poëta Theocr. Id. III. 25. — Specula omnino quemvis locum celsum indicat, unde longe lateque possumus prospicere. Sic Aen. X, 454. leo specula vidit ab alta, i. e. ab alto monte, et in Ciri v. 301. Praeceps aëriis specula de montibus imm. — aërii montis. Vid. adnott. ad Ecl. I, 58. — 60. hoc munus Heyn. de carmine, quod cecinit Damon, intelligit, coll. Theocr. III, 24. 25. et supra Ecl. II, 7.; sed rectius Voss. (coll. Theocr. XXIII, 20. deiga τοι ηνθον λοίσθια ταίτα φέρων, τὸν ξμόν βρόχον), quem sequuntur Wund., Wagn. et Ladew., de ipsa morte Damonis accipit. Morientes enim superstitibus munera offerre solent. Cf. Ecl. II, 38 sq. Sensus igitur hic est: Moriens hanc tibi lactitiam, quam ex morte mea capies, muneris loco of-Moriens hanc tibi lactitiam, quam ex morte mea capies, muneris loco of-fero. Ceterum ut Dido Aen. IV, 429. de extremo munere loquitur, sic iisdem prorsus verbis extremum h. m. m. habeto Svalla utitur in Ciri v. 266. et auctor, epigr. in Anth. Lat. Burm. I, 172, 26. — 61. Desine--versus. Cf. Theoer. I, 114. et adnott. ad Ecl. V, 19. — 62. Haec Damon etc. Cf. Calpurn. IX, 53. Haec Idas calamis, tu, quae responderit Alcon Verm. Phoebe, refer. - 63. "non omnia possumus omnes. Alphesiboei carmen, tamquam doctius, recitandum ad Musas refert. Causam per properbium reddit: se ei recitando non aeque ac superiori carmini parem esse. Dictionem non omnia possumus omnes ductam esse ex Lucilio Sat. V, 21. Dictionem non omnia possumus omnes ductam esse ex Lucilio [Sat. V, 21. Gerlach.] testatur Macrob. VI, 1. p. 575. (T. II. p. 157. Bip.) ubi maior erat why: non omnia possumus omnes." Heyn. Haud raro autem omnis, multus et similia vocabula ita geminantur, quod docet Beier ad Cic. Off. I, 17. Cf. v. c. Geo. II, 109. Nec vero terrae ferre omnes omnia possumt. Cic. Finn. V, 2, 6. Nos omnes omnia ad huius adolescentiam conferamus. Lacr. I, 167. ferre omnes omnia possent. ibid. 173. nequeunt ex omnibus carria Idvil. II. adumbratum est. Mulier aliqua venefica [et Thessalis quidem, ut Voss. censet] inducit amatorem suum, a se abalienatum et in troem ex acro profectum, magicis sacris ad se revocans. Loquitur vero dem, ut Voss. censet] inducit amatorem suum, a se abalienatum et in urbem ex agro profectum, magicis sacris ad se revocans. Loquitur vero cua Amarylide, sacrorum horum administra." Heym. Omnino cf. leci arta magicas describentes Aen. IV, 504 sqq. Hor. Serm. I, S. Tibull. I, 2. Frop. V (IV.), 5. Ovid. Her. VI, 83 sqq. Lucan. VI, 430 sqq.—64. Apparatum magici curari iubet misera. De ritibus magicis a Verg. in sequentibus commemoratis cf. Lersch. Antiq. Virg. p. 192 sqq. Effer. Burm. prafert paucorum librorum lectionem Affer. Sed cum res in aedium impluvio agi videatur, vulgaris retinenda. Cf. infra v. 101.—aquam, lucuralem. Cf. Aen. VI, 229 sqq.—molli, utpote lanea, ideoque etiam fluxa, possili et ad aram facile se applicante. Cf. etiam Wakef. ad Lucr. I, 89. quae ad Ecl. II, 72. et III, 45. adnotavimus. Ceterum de vitta aris incumdata cf. Prop. V. (IV.) 6, 6. Terque focum circa laneus orbis eat.—65. Hie versus ab imitatore iam aliquoties laud. in Anth. Lat. Burm. I, 178, 178. sic iteratur: Verbenasque adole pinquis nigrumque bitumen. Verbenam Donat. ad Ter. Andr. IV. 3, 11. pro herbena dictum putat ab herba thanc vocem omnes herbas frondesque festas vel ex aliquo loco puro et hanc vocem omnes herbas frondesque festas vel ex aliquo loco puro decerptas significare memorat. Cf. Aen. XII, 120. Hor. Od. I, 19, 13. IV,

Coniugis ut magicis sanos avertere sacris Experiar sensus; nihil hic nisi carmina desunt.

b. Ducite ab urbe domum, mea carmina, ducite Daphnim. Carmina vel caelo possunt deducere Lunam,

11, 7. Liv. I, 24, 6. XXX, 43, 9. Plin. XXII, 12, 3. Ovid. Met. VII, 242. In scriptis medicorum (v. c. Cels. II, 32. VIII, 10. Plin. XXV, 9, 59.) singularem aliquam plantam denotat, quam Graeci περιστερεώνα, nos Eisenkraut, Francogalli etiam nunc vervaine vocant. Cf. Sprengel. ad Dioscor. IV, 60. 61. Voss. ad Geo. IV, 131. Billerb. Flor. class. p. 6 sq. Bach. ad Ovid. l. l. — pingues, fortasse venenato succo tumentes, cum de re magica agatur. Cf. Aen. IV, 513 sq. — masculum tus vocabant veteres
optimum ac pretiosissimum, in guttae speciem rotundum, quod docent Dioscor. I, 81. (ubi cf. Sprengel.) et Plin. XII, 14, 32. (qui addit: Religioni
tributum, ne sexus alter usurparetur. Masculum aliqui putant a specie
testium dictum; quocum consentit Servius: mascula tura, quae in modum
testicularum sunt.) Ceterum Codd. Med. et Vet. anctoritetem secuti (nt testiculorum sunt.) Ceterum Codd. Med. et Vat. auctoritatem secuti (ut omnes recentiores editores) cum Wagn. scripsimus tura, non thura, quam-quam forma aspirata, i. e. graeca, (cui opitulatur Cod. Pal.) Servio teste ad Geo. I, 57. et Aen. VI, 3. est antiquior. Cf. Wagn. Orth. Verg. p. 476. (in eo tantum errans, quod Feam inter huius scripturae patronos refert, qui potius, ut Orell. et Obbar, in Horatii carminibus tuetur aspirationem). Accuratius de hac re egit Obbar. ad Hor. Epist. I, 14, 23. Fasc. VI. p. 191.

— adole pro incende. Rectius quam Heynius de hoc voc. egit Voigtlaender. in Forcell. Lex. p. 70., quem vide. Scilicet olere (Graec. ocen), quod primum est odorem spirare (cf. Plaut. Cas. II, 3, 19.), eiusque forma inchoativa olescere significat etiam i. q. augeri, crescere, et cohaeret cum alere et alescere. Huc autem pertinent loci, ubi legitur aras, alteria donis adolere, i. c. cumulare (ut Aen. VII, 71. Lucr. IV, 1230. Tac. Ann. XIV, 30. etc., cf. adoutt. ad Geo. IV, 379.), vel ipsos deos adolere (ut Aen. I, 704. et Stat. Theb. I, 514. flammis adolere Penates), i. e. augere, colere, honorare (coll. Nonio I, 288. et IV, 44. p. 516. et 624. Gothofr.). Iam cum Dii maxime sacrificiis iisque incensis honorentur colanturque, paullatim usurpari coeptum est activa signif. pro cremare, incendere (in sacrificiis), imprimis a poëtis, (ut Verg. Aen. III, 547. Ovid. Her. XVI, 333. Fast. I, 276. III, 803. Met. VIII, 741. etc.), ut h. l. verbenas adole sit i. q. cumula verbenas super aram, ut in ea crementur, h. e. simpliciter incende, crema verbenas. Cf. etiam Wakef. ad Lucr. II. 1129. et V. 798. Ceterum Heyn. cum h. l. comparat Val. Fl. 1, 204. pingui cumulat libamine flammam. — 66. coniugis, i. e. amatoris. Vid. supra ad v. 18. — sanos avertere - sensus, i. e. a sanitate avertere et convertere in amoris insaniam. Planius etiam Schirach. p. 576.: "Vult maga Daphnidis animum avertere ab amore alterius puellae et ad se pellicere, ut sul amore insanus fiat, quo nunc erat vacuus, quare sanos sensus vocat." Ceterum cf. Hom. Od. XIV, 178. βλάπτειν φρένας έτσας et Theoer. II, 3. 'Ως τον έμοι βαρυνεύντα 11. βαλιτεν ζενας ετοις et neoer. 11, 3. 32 τον εμοι βαρυνευνα γελον καταθύσομαι ἄνδρα. — 67. carmina de magicis formulis s. incan-tamentis intelligendum. Vid. adnott. ad Aen. IV, 487. — 68. Cf. Theor. II, 17. "Ιυγξ. είκε τὸ τῆνον εμόν ποτὶ δῶμα τὸν ἄνδρα. — 69 sqq. Cf. Aen. IV, 487 sqq. et Tibull. I, 8, 19 sqq. — caelo deducere Lunam in sacrorum magicorum enarrationibus, in quibus omnino luna primas fere agit partes, haud raro legitur. Putabantur enim magae lunam et sidera suo arbitratu movere; quae opinio ad quivoueror illud traiectionis stellarum videtur referenda. Voss. affert Aristoph. Nub. 749. Plin. XXX, 2. et Martial. IX, 30, 9. Quae nunc Thessalico Lunam deducere rhombo-scie. Adde Plat. Gorg. p. 513. τάς την σελήνην χαθαιρούσας τάς Θετταλίδας. Tibull. I, 8, 21. I, 2, 43. Ovid. Am. II, 1, 23. id. Met. XII, 253. id. ibid. VII, 207., Prop. I, 1, 19. Petron. ap. Wernsd. Poet. L. min. IV, 292, 8., in quibus locis omnibus legimus Lunam caelo deducere, ut ap. Hor. Epod. V, 15. et XVII, 77. Lunam caelo deripere. Vid. ctiam Lambin. et Obbar. ad Hor. l. l. Heins. ad Ovid. Her. VI, 88. Cort. ad Lucan. VI, 506. Burm. ad Anth. Lat. V, 46, 18. p. 328 sq. Dissen. ad Tibull. 1, 2, 45. et Unger de Valg. Rufe

Carminibus Circe socios mutavit Ulixi, 70 Frigidus in pratis cantando rumpitur anguis.

c. Ducite ab urbe domum, mea carmina, ducite Daphnim.

Terna tibi haec primum triplici diversa colore

Licia circumdo, terque haec altaria circum

Effigiem duco; numero deus impare gaudet.

p. 294. De constructione cf. not. ad Ecl. VI, 16. Ceterum etiam hic verp. 294. De constructione cf. not. ad Ecl. VI, 16. Ceterum etiam hic versus totus repetitur ab imitatore illo Anth. Lat. Burm. I, 178, 174. — 70. De Ulyssis sociis a Circe in porcos mutatis vid. Hom. Od. X, 203 sqq. coll. Tibull. IV, 1, 62 sq., de Circe ipsa Hom. ibid. v. 135 sqq. Hes. Th. 957. Orph. Arg. 1215. Apollon. IV, 591. 689. Apollod. I, 9, 1. Hygin. fab. 156. Cic. N. D. III, 19. Ovid. Met. XIV, 10. Hermann. de mythol. p. 22. ciusd. Briefe ab. d. Wes. u. d. Beh. d. Myth. p. 120. Creuzer. Myth. Briefe p. 211. Rein. in Pauly Realencycl. IV. p. 1384. et 1390. alios. — Ulixi, i. a. Ulixei, contractum ex Ulixei, Latina Genitivi forma, a Dorica forma Oblitzy repetenda, ut Achilli (Geo. III, 91. Aen. I, 30. etc.) a Dorico nomine Axillage, Gen. Axillavov. Cf. Heins. ad h. I. Schneid. Gr. Lat. II, 1. p. 164. et quae ad Aen. I, 30. adnotavimus. Ceterum Romani hac sola nominis forma usi videntur, ut forma Ulyssis vix Latina censenda sit, licet Apulei. de orth. §. 17. (ubi vid. Osann.) tradat, veteres Romanos geminato Apulci. de orth. §. 17. (ubi vid. Osann.) tradat, veteres Romanos geminato pro x usos fuisse (de qua re cf. etiam Schneid. Gr. Lat. I, 1. p. 354.). Vide Burm. ad Ovid. Her. I, 1. et Osann. ad Apulci. de orth. p. 52., a Wagn. laudatos. — 71. frigidus — anguis. Vid. not. ad Ecl. III, 93. wagn. laudatos. — 71. frigidus - anguis. Vid. not. ad Ecl. III, 93. — cantando pro incantando, fascinando, i. e. eo, quod quis incantat. Cf. adnott. ad Aen. II, 81. — rumpitur, disrumpitur. Cf. fragm. Lucil. Satyr. XX, 5. Gerlach. (apud Non. III, 69.) Iam disrumpetur medius; iam ut Marsus colubras Disrumpit cantu, venas cum extenderit omnes. Calpuro. Ecl. XI, 70. rumpitur anguis. Ovid. Met. VII, 203. Vipereas rumpo verbis et carmine fauces (ibique Bach.) id. Am. II, 1, 25. Carmine dissilunt abruptis faucibus angues et Weichert. de Iarbita Timagenis aemulatore p. 6. (Rell. poëtt. p. 401.) — 73. Dum haec loquitur maga, imaginem Daphnidis (et duplicem quidem: vid. ad v. 79.) tribus fils diversi coloris (i. e. nodis amatoriis, Liebesknoten) circumdare et circa aram portare matanda est. Si enim Heyn. incertus est, utrum mulieris an Daphnidis putanda est. Si enim Heyn. incertus est, utrum mulieris an Daphnidis magunculam intelligat, neglexit Pron. tibi, quod ad neminem, nisi ad Daphnidem, potest referri. Voss. novem licia, terna unius coloris, intelligit, serutus Cirin 371., ubi haec legimus: Terque novena ligat triplici diversa colore Fila, et Servium, qui "tria alba, tria rosca et tria nigra" commemorat licia; sed praestare videtur, ut terna poëtarum more pro tria postum habeamus. Cf. Geo. I, 231. Aen. V, 85. 560. Ruddim. I. p. 195. alii. itum habeamus. Cf. Geo. I, 231. Aen. V, 85. 560. Ruddim. I. p. 195. alii. Ternarius autem numerus sollemnis in sacris magicis, ut in lustrationibus et omnibus omnino rebus sacris. Cf. Theocr. II, 43. Aen. IV, 510 sq. Cir. 370 sqq. Ovid. Met. V, 189 sqq. Calpurn. XI, 63. Petron. c. 131. Voss. ad h. I. Broukh. et Dissen. ad Tibull. I, 2, 56. Heins. ad Ovid. Fast. II, 638. Schmid. ad Hor. Ep. I, 4, 37. Bach. ad Ovid. Met. VII, 189. Lersch. Antiqq. Verg. p. 211. Obbar. ad Hor. Ep. I, 1, 37. Vol. 1. p. 57. et quos hic lautat. Ceterum Donat. ad Ter. Andr. V, 4, 8. memoria lapsus hunc versum ac affert: Terna tibi hace primum triplici circumdata filo. (Cf. Ribbeck. Proleg. p. 185.) — 74. hace altaria. Sic omnes fere Codd., quos cum Heynio, Wund. et Iahnio nunc secutus sum; in prima enim edit. cum Wakef., Vassio et Wagn. ex uno Cod. Longob. edideram hanc, seil. effigiem, Wagneri adnotatione deceptus, qui cum altaria iam v. 64. commemorata sint, vondo et Wagn. ex uno Cod. Longob. edideram hanc, seil. effigiem, Wagneri adnotatione deceptus, qui cum altaria iam v. 64. commemorata sint, imaginis autem tamquam novae rei nunc primum mentio fiat, Pron. demonstr. non nisi ad hanc quadrare censet. Neglexit autem Vir doct., anteccens tibi ad eandem imaginem referendum esse, ideoque effigiem, quod sequitur, nihil aliud significare, nisi te, ut hanc effigiem idem sit cum hanc te, quod ineptum esse, Iahn. verissime censet. Contra bene dicitur: tibi lase licia circumdo, te circum hacc altaria duco. Standum igitur ab omnium ceterorum Codd. auctoritate, qua in re omnes recentiores editores praeter Wagn. mecum consentiunt. — 75. "deus universe, cum proprie VERGIL. PARS I. ED. IV.

Necte tribus nodis ternos, Amarylli, colores; Necte, Amarylli, modo et, Veneris, dic, vincula necto.

d. Ducite ab urbe domum, mea carmina, ducite Daphnim. Limus ut hic durescit et haec ut cera liquescit Uno eodemque igni, sic nostro Daphnis amore.

sit Hecate, cui magica sacra fiunt." Heyn. De impare numero, qui cum dividi non posset, sanctus et immortalis habebatur, Voss. conferri inbet Plin. XXVIII, 5. Macrob. Sat. II, 2. et Somn. Scip. I, 6., docens, particular de la conferencia del la conferencia del la conferencia de la conferencia de la conferencia de la conferencia del la conferencia de la conferencia de la stores eo gregum saluti prosperisse (Geop. XVIII, 2.), gallinis ova imparia supposita fuisse (Colum. VIII, 5.), impari pedum numero a militibus fossas esse dimensas, itemque et medicos (Cels. III, 4.) et temporum ordinatores (Censor. XX. Macrob. Sat. I, 13.) imparis numeri rationem habuisse; nec minus omnes deos eo esse gavisos (Aen. IV, 510. Ovid. Met. VII, 192.). Ceterum eadem verba numero deus impare gaudet leguntur in Ciri 373. — Post hunc versum vulgo repetitur versus intercalaris Ducite ab urbe domum etc., quod adversari strophicae carminis rationi iam Iahn. vidit, qui verissime docet, poëtam singularum stropharum duodenis versibus ter versum intercalarem ita addidisse, ut post versum tertium, quartum et quintum intercalarem admitteret: in hac autem stropha, quae versibus 64—79. efficiatur, versum intercalarem quater repiti. Quare nunc versum, qui vulgo est 76. atque etiam Gebaucro de poët. I. p. 124. a librariis adiectus videtur, prorsus delevi, quod etiam Ladewigium tacite fecisse video. Sic denum strophae et antistrophae (et proxime quidem haec tertia antistropha v. 73—77. strophae tertiae v. 26—30.) accurate sibi respondent. Cf. etiam quae supra ad v. 28. et infra ad v. 102. adnotavimus. — 76. "Iubet maga ancilham ternos colores tribus nodis, h. e. tria fila diversi coloris, unum quodque suo nodo, nectere, pracfatam: sit Veneris hoc vinculum, se velle, scilicet ut ea vim habeant devinciendi amatoris animum. Cf. Theoor. II, 18. 19." Heyn. De nodis magicis vid. Turneb. Advers. XIX, 22. Delrion. Disquis. magic. III. part. 1. Quaest. IV, 25. et Cerda ad h. l. Ceterum ef. v. 73. — 77. Necte modo. Adverbium modo Imperativo adiectum (ut nestrum nur in: mache nur! etc.) ad festinationem cohortari constat. Cf. Hand. Tursell. III. p. 635.—et, Veneris, dic etc. Cf. Theocr. II, 21. 62.— 79.

Duas Daphnidis imagines, alteram e limo, e cera alteram, igni admoveri recte
putat Heyn., coll. Theocr. II, 28. Apud Theocritum quidem (ut apud nostrum
Aen. IV, 508. et Ovid. Her. VI, 91.) una tantum esque cerea commemoratur effigies; sed ctiam Canidia illa Horatii Sat. I, 8, 30. duas facit amatoris effigies, laneam alteram, alteram ceream. Quare haud dubie errat Servius, magam semet ipsam de limo, Daphnidem de cera facere ratus. Immo vult maga, ut, quemadmodum altera Daphnidis imago ex limo facta igne fit durior, altera autem, cerea, igne solvitur, ita etiam ipse contra aliarum amorem obdurescat, sui vero amore tabescat. — durescit - - liquescit. In his verbis popularis poësis vestigia deprehendi, recte observat Gebauer de poët. etc. I. p. 13. et 69., qui conferri iubet Wackernagel. Zur Gesch. d. eleutsch. Hexam. etc. Praef. p. XXVI. nota 9. Morgenhl. a. 1851. n. 19. p. 439 sq., ubi hic laudetur versus Marcelli Empirici Nec huic morbo caput crescat, Aut, si creverit, tabescat, et Grimm. Zur Gesch. des Reime p. 116 sqq. Notum autem est, optimos quosque scriptores interdum sectari eiusmodi similitudinem soni sive alliterationem. Cf. Ecl. III, 109 sqq. ameres -- amaros. VII, 5. pares -- parati. Geo. I, 157. umbram. -- imbrem. I, 479. sistunt -- dehiscunt. Aen. I, 399. puppesque pubesque. X, 735. furto-- fortibus armis. Catal. VII, 9. docta dicta Scironis. Cic. pro Coel. c. 32. civis bonarum artium, bonarum partium etc. Cf. Wagn. ad Ecl. III, 109. et Geo. I, 157. Iahn. ad Aen. VI, 310. Cadenbachii Diss. de alliterationis apud Horatium usu. Essend. 1838. Vide etiam quae de soni congruentia in versuum se excipientium exitu ad Aen. III, 656 sq. adnotavimus. Recte autem Voss. sensit, alliterationem hic studio quaesitam esse, cum pertinest hoe ad consuetudinem in arte magica observatam. Ceterum verba et haec ut cera liquescit iterantur in epigr. Anth. Lat. Burm. I. 170, 132. - 80. eodem duahus syllabis pronuntiandum, ut Aen. X, 487. eadem.

Sparge molam et fragilis incende bitumine laurus.

Daphnis me malus urit, ego hanc in Daphnide laurum.

e. Ducite ab urbe domum, mea carmina, ducite Daphnim.

Talis amor Daphnim, qualis cum fessa iuvencum

Per nemora atque altos quaerendo bucula lucos

Propter aquae rivum viridi procumbit in ulva,

Perdita, nec serae meminit decedere nocti,

Talis amor teneat, nec sit mihi cura mederi.

f. Ducite ab urbe domum, mea carmina, ducite Daphnim.

Cf. adnott. ad Ecl. VII, 7. et al. "sic nostro Daphnis amore, scil. liquescat molliaturque in amorem mei, obdurescat vero et obfirmetur animo ad constantiam amoris." Heyn. Sed probabilius Voss., Servium secatus, id pharmaceutriam hoc ritu efficere velle censet, ut obdurescat Daphcutus, id pharmaceutriam hoc ritu efficere velle censet, ut obdurescat Daphnidis pectus adversus alias puellas, molle autem et mite fiat erga ipsam.

81. "Aliud venefica nunc adgreditur: laurum incendit, ut Daphnis eodem modo amore incendatur. molam, [αλφιτα] far et salem, ut etiam Theoer.

1.1. v. 18. et 21. [vid. not. ad Aen. II, 133. et IV, 517.]; pro sulfure bitumine illitas lauros memorat." Heym. De bitumine (ntoga, Erdharz, Bergwachs, Iudenpech), cuius usus erat in sacris, quae incantamenti aut expiationis causa diis inferis fiebant, cf. Plin. XXXV, 15, 51. Tac. Hist. V, 7. Iustin. I, 2. Verg. Geo. III, 451. Apud Claud. de VI. cons. Hon. 324. lumem (facis lustralis) odorum sulfure caeruleo nigroque bitumine fumat. — fragiles ad sonum ex fragore ortum referendum, i. q. crepitantes in famma; quemadmodum apud Lucr. VI, 111. carbasus — intenta theatris fragiles sonitus chartarum commeditatur. Similiter Propert. V, (IV,) 7, 12. fragiles sonitus chartarum commeditatur. Similiter Propert. V, (IV,) 7, 12. Policibus fragiles increpuere manus. Laurum autem crepitantius combustam bonum omen portendisse, Cerda comprabat locis Ovid. Fast. I, 344. ibid. IV, 742. et Prop. II, 21, 36. [III, 25, 2.], quibus adde Tibull. II, 5, 81. et 83. Et accessa sacris crepitet bene laurea flammis. - Laurus ubi bona signa dente gaudete coloni. Praeterea cf. Lucr. V, 152. Nec res ulla magis, quam Phoebi Delphica laurus Terribili sonitu flamma crepitante crematur et Calpurn. Ecl. XI, 65. Incendens vivo crepitantes sulphure lauros. - laurus mu Wagnero ex Medic. recepi. Cf. not. ad Ecl. VI, 83. — 82. in Daphide, Heyn. interpretatur êni Aáqviōt, in Daphnidem, quod in Daphnidem tertat, ut is eodem modo flamma amoris consumatur, coll. Theocr. II, 23 sq. et Hor. Epod. V, 81. Burm. vero (qui etiam conf. ad Quinct. Decl. XV, 6. et Ovid. Met. IX, 274.), Voss. et Iahn proprie haec intelligunt: laurum in cerea barbnidis imaguncula repositam; quam simplicissimam ideoque haud dubie fragiles sonitus chartarum commeditatur. Similiter Propert. V, (IV,) 7, 12. Daphnidis imaguncula repositam; quam simplicissimam ideoque haud dubie reissimam esse rationem, nemo potest negare. Paullo artificiosius, nisi fallor, Wagn. locum sic interpretatur: urere laurum, ut in ea se uri Daphnis sentiat; quod idem sit ac Daphnidem in lauru urere, coll. Ovid. Met. VIII, 515. absens flamma Meleagros in illa Uritur. Wakef. temere correxit in Daphnida.—84. Cf. Theocr. II, 48—51. Cerda praeter alios Quinti Calabri et Caluthi locos comparat imprimis Lucr. II, 355 sqq. — Talis amor Daphnin, scil. teneat, qualis, scil. est, cum etc.—85. Vox rarior bucula redit Geo. I. 375.—86. propter aquae rivum ex pleonasmo poëtis sa redit Geo. I, 375. — 86. propter aquae rivum ex pleonasmo poëtis sats usitato. Cf. supra Ecl. V, 47. Cul. v. 389. Rivum propter aquae viridi sub fronde latentem. Lucr. II, 30. prostrati in gramine molli propter aquae rivum. Hor. Od. III. 16, 29. Tibull. I, 1, 28. Ovid. Rem. Am. 194. Copae v. 12. etc. Propter autem (ex prope ortum) i. q. iuxta, at Geo. III, 14. et in locis modo laud. — Ceterum Wagn. Vol. V. Elbeck. et Haupt. scripserunt rivom. Cf. adnott. ad Ecl. II, 22. — in alva. Sic meliores libri omnes pro vulg. in herba, ex Ald. pr. in alias editt. propagata. — 87. "perdita ambiguum est utrum antecedentibus, m. equentibus subiungas." Heyn. Scilicet accedit hie locus ad epiphone matein s. exclamationum genus, quare, Wagnerum secuti, Perdita Commatis inclusimus. Similes loci sunt Aen. IV, 311. et 562. Vid. Iahn. ad Geo. I. 477. et quae supra ad Ecl. VII, 50. adnotavimus. Ceterum cf. adnott. ad Ecl. II, 59. Respexit hunc locum auctor carm. ap. Wernsd. Poët. L. min.

Has olim exuvias mihi perfidus ille reliquit, Pignora cara sui, quae nunc ego limine in ipso, Terra, tibi mando; debent haec pignora Daphnim. 90

g. Ducite ab urbe domum, mea carmina, ducite Daphnim.

Has herbas atque haec Ponto mihi lecta venena
Ipse dedit Moeris — nascuntur plurima Ponto —;
His ego saepe lupum fieri et se condere silvis
Moerim, saepe animas imis excire sepulchris

III, 393, 3. et per prata iuvencum Mentem perdita quaesitat. -- nec serae m. decedere nocti, quasi ab ea cedere iussa; poëtice pro sera nocte redire. Sumpsit autem Macrobio teste Sat. VI, 2. (T. II. p. 167. Bip.) poëta hunc versum ex Varii carmine, qui de cane cervae vestigiis insistente dixerat: "Non amnes illam medii, non ardua tardant, Perdita nec serae meminit decedere nocti." Decedere autem serae nocti (quod redit Geo. III, 467.) est vitare frigus nocturnum. Sic etiam calori decedere Geo. IV, 23. Conington suspicatur, et Varium et Maronem fortasse memores fuisse loci Hom. Il. VIII, 502. πειθώμεθα νυκτὶ μελαίνη. — 90. Cf. Theoor. II, 53. et locus simillimus Aen. IV, 495 sqq., ubi sacra magica a Didone instituta enarrantur. — exuvias: vestes intellige a Daphnide relictas; nam voc. exuvia, ab exuo derivatum, omnia, quae quis exuit, significat, quare, etai plerumque de corio bestiae alicui detracto, aut de praeda hostibus erepta dicitur, interdum tamen etiam vestes depositas indicat, ut Aen. IV, 496. 507. 651. Plaut. Men. I, 3, 9. etc. — limine in ipso. "Liminis sollemnis mentio in poetica oratione, cum aut admittuntur, aut admitti cupiunt, aut excluduntur amantes." Heyn. — 91. Pignora sui, sui erga me amoris, quae eius reditum mihi obligarent. — 92. debent (seil. mihi) kaec pignora D. "Exspectat hoc a defossis sub limine vestibus, ut ad eas Daphnis vel invitus retrahatur. Variavit Theocriteam rationem l. l. v. 53 sq. 59 sq." Heyn. Debemus alteri, quae ea conditione ab eo accepimus, ut reddamus; debent igitur mihi pignora Daphnim, per quae artis magicae ope illum mihi reddi fas est. — 94. Quo certius voti sui compos fiat, maga etiam utitur verbenis s. herbis venenatis, quarum vim iam antea experta est. — has herbas atque haec venena, ev sià dvoiv, pro herbis venenatis. Cf. not. ad Geo. II, 192. — Lecta in Ponto venena commemorantu, quia Medea, nobilissima venefica, ibi habitaverat iisdemque herbis venenatis usa fuerat. Cf. interpp. ad Hor. Od. II, 13, 8. Pontus autem pro Colchide (cf. Iuven. XIV, 104. et Cic. Manil. 9, 22.), ut apud Hor. Epod. V, 21. Iberia. Cf. ibid. v. 62. Ovid. Rem. v. 261. et Dissen. ad Tibull. I, 2, 54. Ceterum totus hic versus iteratur a Vergilii imitatore in Anth. Lat. Burn. I. 178. 176. — 95. Insectium dignitatis et reverentiae notione (nt etiam. Acn. II, 178, 176. — 95. Ipsec cum dignitatis et reverentiae notione (ut etiam Acn. II, 394. III, 656. V, 249. alibi), quae prodit e distinguendi potestate huic Pronomini propria (cf. adnott. ad Ecl. I, 38.); nulla enim re magis inter se distinguentur homines, quam dignitate. Vid. Wagn. Qu. Virg. XVIII. p. 465 sq., qui docet, propterea hoc Pron. saepissime Iovis nomini adiungi (Geo. IV, 149. Acn. III, 222. XII, 725. — Geo. I, 121. 328. Acn. II, 617. IV, 268 sqq. etc.) omninoque deorum (Aen. VII, 327. IX, 82.) et regum ducumque nominibus (Aen. I, 575. II, 146. IV, 141. V, 132. 249. VII, 92. 187. etc.), atque adeo animalibus gregem ducentibus (Ecl. III, 95. Aen. I, 189.). Cf. etiam Orell. ad Hor. Od. II, 8, 13. Moeris igitur, cuius alibi non fit mentio, summus magus et veneficus habendus. — Ceterum Wagn. Vol. V. et Ribbeck, ediderunt pluruma. Vid. supra ad Ecl. II, 54. - 96. Magica quae sequuntur miracula comprobant venenorum effectum. — his lupum fieri et se condere silvis, i. e. his lupum factum se condere; nam his pertinet quidem ad lupum fieri, ut ad seqq. excire et trachuese, non vero ad se condere. Cf. not. ad Ecl. VI, 20. et Wagn. Qu. Virg. XXIX. p. 514. Conington conferri iubet Ovid. Met. I, 209 sqq. — 97. Moerim Wagn. scripsit hic et Ecl. IX, 53. Medic. aliosque bonos libros secutas. Cf. not. ad Ecl. IV, 32. et V. 52. — animas excire sepulchris. Cf. Aen. IV, 490. Tibull. I, 2, 47. Ovid. Am. I, 5, 17. Stat. Theb. III, 140 sq., ubi vid. Schol., Senec. Oedip. 568. Lucian. Philopseud. c. 13. etc. SepulAtque satas alio vidi traducere messis.

h. Ducite ab urbe domum, mea carmina, ducite Daphnim.
Fer cineres, Amarylli, foras rivoque fluenti
100
Transque caput iace, nec respexeris. His ego Daphnim
Adgrediar; nihil ille deos, nil carmina curat.

i. Ducite ab urbe domum, mea carmina, ducite Daphnim.

Aspice, corripuit tremulis altaria flammis

chris autem pro sepulcris ex Med., Vat. et Servii auctoritate cum recentissimis editt. scripsimus. Cf. Wagn. Orth. Verg. p. 421. et Ribbeck. Proleg. p. 424. — 98. satas messes, i. e. sata in futuram messem. Moeris incantationibus suis fruges ab agris, ubi satae erant, alio, i. e. in alios agros, traduxit, et ita possessorem spe messis fraudavit. Sic apud Tibull. 1, 8, 19. Cantus vicinis fruges traducit ab agris. Ovid. Rem. Am. 255. Non seges ex aliis alios transibit in agros. Mart. Cap. X. p. 314. Grot. Ferunt messes transire. Calpurn. Ecl. XI, 70. Cantavit, -- quo migrant sata, sellitur arkas. Disebatur hoe secundum Lega XII. Tabb annd Plin XXVIII. rellitur arbos. Dicebatur hoc secundum Legg. XII. Tabb. apud Plin. XXVIII, 2. 4. fruges excantare. — 100. "Novum et fortissimum post cetera [quae nihil adhue videntur profecisse] incantationis genus adgredi videtur, ut cinerem ex ara in aquam fluentem pone caput iaciat: quod partim cum expiationis, fluminis aqua viva fieri solitae, ritu, partim cum eo more coniunctum esse puto, quo dis inferis aliquid devovetur. Cf. Theocr. XXIV, 91—94." Heyn. Intelligendi autem sunt cineres omnium rerum (turis, imagunculae, molae, lauri et verbenarum) in ara concrematarum. — foras. Cf. not. ad v. 64. et Hand. Turs. II. p. 705. — rivo fluenti, i. e. in rivum, ut Ecl. II, 30. (ubi vid. adnott.) Geo. II, 290. et Aen. X, 683. De ipsa re cf. Rutil. I, 204. et iisdem verbis Calpurn. Ecl. XI, 64. cineresque aversa effudit in amnem, ibique Titium. - 101. Transque caput iace, scil. aversa. Copula autem que fere idem est quod et quidem. Haud raro enim Copula inaequalia membra ita coniunrit, ut posterius prius illustret et accuratius definiat. Cf. Geo. II, 290, 428. III, 238. Aen. I, 2. III, 329. IV, 102. V, 327. 447. 498. VI, 640. VIII, 610. X, 734. XI, 569. 673. XII, 502. et Wagn. Qu. Virg. XXXIV, 2. De ipsa re cf. Claud. de VI. Cons. Hon. 329. Trans caput aversus manibus iaculatur in Au-Secum rapturas cantata piacula taedas. Ovid. Fast. V, 437. nigras accipit ore fabas Aversusque iacit. Eurip. Androm. 294. ὑπὲς κεφαλὰν βαίεν κακόν. — nec respexeris, ne rei noceas, quae irrita fieri possit celli humani adspectu. Cf. Ovid. Fast. V, 439. Hoc novies dicit, nec respect. Plaut. Most. II, 2, 88. Cave respexis, fuge et operi caput. Ceterum hanc Med. Pal. a m. pr. aliorumque librorum lectionem recte defendit. Wagn., quem posteriores omnes secuti sunt, cum vetetur Amaryllis respicere Wagn., quem posteriores omnes secuti sunt, cum vetetur Amaryllis respicere in faciendo; ita ut pro vulg. ne Part. copulativa requiratur, referenda ad modo praegressum illud Transque caput iace. Haud raro autem nec sic inchoat sententiam aliquid vetantem. Cf. supra v. 88. Geo. III, 96. 435. Aen, IV, 618. X, 32. XII, 801. etc. cum iis, quae Obbar, in Muetzellii Ephem. gymn. a. 1850. p. 549. et 899. disputavit. — His, scil. omnibus, quae modo expositae sunt, artibus magicis. — 102. nihil ille deos, qui inter incantandum vocati erant, curat. Repetuntur haec verba nihil ille deos, nil carmina curat ab eodem illo Vergilii imitatore in Anth. Lat. Burm. I, 178, 177. — Ceterum Peiper in Novis Annal. phil. Vol. LXXXIX. p. 456 sqq. antistrophas septimam et octavam (v. 94—98. et 100—102.) transponi suadet, ut versuum numeri accuratius respondeant stropharum (47—56.) numeris; quod sane, spreta Codd. auctoritate, non absonum videtur, cum numeris; quod sane, spreta Codd. auctoritate, non absonum videtur, cum ceterae strophae et antistrophae ex asse sibi respondeant. Vide tamen, quae Ladew, in Appendice p. 190. contra eum disputat. Mihi imprimis illud urgendum videtur, quod sie verba dum ferre moror v. 105. nimis longe removentur ab illis Fer cineres etc. et quod verba nihi ille deos, nil carrenoventur ab illis Fer cineres etc. et quod verba nihi ille deos, nil carrenoventur ab illis fer cineres etc. et quod verba nihi ille deos, nil carrenoventur ab illis fer cineres etc. mina curat aptissimam efficient totius carminis clausulam. - 104. "cinis corripuit tremulis flammis, h. e. flammae ex cinere moto corripuere aram, exarserunt in ara; res ominosa, ut notum." Heyn. Ex cinere enim nondum ablato (cf. v. 100.) repente emicat flamma in altari, quod venefica bonum ut sit omen precatur. Tremulus autem satis aptum flammarum corporumSponte sua, dum ferre moror, cinis ipse. Bonum sit! Nescio quid certe est: et Hylax in limine latrat. Credimus? an, qui amant, ipsi sibi somnia fingunt? Parcite, ab urbe venit, iam parcite, carmina, Daphnis. 105

que lucentium epitheton, (cf. Lucr. V, 696. tremulum iubar ignis, Seren. Samon. c. 25. c. 462. Farraque, quae tremulis prosunt sudantia flammis) quo potissimum utuntur de solis vel lunae imagine in aquis reddita. Cf. Aen. VII, 9. et VIII, 2. Calpurn. Ecl. IX, 76. Nec tremulum liquidis splenderet lumen in undis etc. — 105. Sponte sua et ipse Voss. scute ita distinguit, ut illud valeat sua vi et voluntate, non suscitata a venefica, hoc autem cinerem opponat lignis ardentibus: "die Asche sogar noch allein, ohne sichtbare Brandstücke." De bono ignis subito flammam concipientis et in altum rotantis omine cf. adnott. ad Geo. IV, 385. — dum ferre moror, dum moror cinerem ex ara corripere tibique tradere, ut in rivum feras. — Bonum sit. Exclamationibus Bonum sit! Bene sit! Romani omina accipere solebant. Cogites etiam de notissima formula: Quod bonum, omina accipere solebant. Cogites etiam de notissima formula: Quod bonum, faustum, felix fortunatumque sit et cf. Brisson. de form. l. l. et Cic. Div. I, 45, 102. — 106. Nescio quid certe est — est certe aliquid boni ominis, sed quid sit, nescio: eveniet tamen, nisi fallor, quod veneficio effleere volui. Cf. etiam Iahn. ad Ecl. I, 19. Doering. in Progr. saepe laud. siç interpungendum putat: Nescio quid? — Certe est, et Hylux etc., ut venefica proferat haec abrupta verha: Nescio quid . . . sc. audio; certe est, sc. Daphnis, certe Daphnis venit. Equidem Heynii explicationem, ut simpliciorem, cum Wagn. praefero. Ceterum eadem prorsus verba Nescio quid certe est leguntur apud Catull. LXXX, 5. De dictione autem nescio quis, nescio quid pro aliquis, aliquid cf. Gierig. ad Plin. Pan. 58, 2. Spalding. ad Quinct. Inst. I, 2, 9. et Zumpt. in supplem. p. 15. Beier. ad Cic. Off. I, 41, 146. Gernh. ad Cic. Lael. 23, 87. multique alii. Vergilii imitator ille in Anth. Lat. Burm. I, 178, 188. etiam haec verba repetit, quae ibi in Codd. 1, 41, 146. Gernh. ad Cic. Lael. 23, 87. multique alli. Vergilli imitator ille in Anth. Lat. Burm. I, 178, 188. etiam haec verba repetit, quae ibi in Codd. sic corrupta leguntur Nescio quod certum est. — Hylax in limine latrat, et latratu suo domini adventum videtur indicare. Cf. Hor. Epod. V, 58. Senem - adulterum Latrent Suburanae canes, i. e. senis adventum latratu significent. Ceterum Conington conferri iubet Ovid. Met. III, 224., ubi [ut etiam ap. Hygin. fab. 181.] invenitur canis nomen Hylactor (l. e. ὑλάπτως, latrator.) — 107. ān quǐ āmant. Cf. adnott. ad Ecl. II, 53. God. Hermann. l. supra l. hunc versum 107. transpositum vult ante v. 104., gram coniecturam jure admodum inceniesam dicit Ribbeck. Haupt. antem quam coniecturam iure admodum ingeniosam dicit Ribbeck., Haupt. autem versus sic collocavit: 105. 107. 106. 108. Sed vide Wagn. in Philol. Suppl. I. p. 398., qui p. 396 sqq. de hac tota Ecloga eiusque strophica ratione imprimis contra Hermannum disputavit. — sibi somnia fingunt. Cerda comparat Publ. Syri sententiam in Mimis: Amans, quod suspicatur, vigilans somniat, et conferre nos iubet Erasmi Adag. Chil. II. cent. 3. c. 90. Somnia fingere etiam apud Lucr. I, 105. et Claud. in Eutrop. I, 170. legitur. — 108. Parcite, scil. Daphnid. Non amplius opus est carminibus a incentationibus, quibus sum adoradiar cum jam ipas veniat. carminibus s. incantationibus, quibus eum adgrediar, cum iam ipse veniat. — Pauci libri, inter quos tamen Med., inverso ordine iam carmina parcite; quod Vossio praeferendum videtur, sed Wagn. vulgatam retinuit, comparans v. 61. Desine Maenalios, iam, desine, tibia, versus. Non tamen reticendum, Coningtonem, qui solus ex recentioribus editoribus Vossium sequitur, censere, ut collocatio verborum v. 61. respondeat intercalari v. 21. etc., sic hic eam respondere alteri intercalari v. 68. etc., quod non omni caret probabilitate.

## ECLOGA IX. MOERIS.

# ARGUMENTUM.

Hanc Eclogam eadem, quae primam, causa provocavit. Scilicet laeta illa rerum conditio, quam poeta Ecloga I. celebrat, non diu mansit. Bello enim Perusino m. Martio a. 714. confecto nova minabatur agrorum divisio. Octavianus loco Pollionis, qui ex eius gratia exciderat, Alfenum Varum Galliae Cisalpinae praefecit, qui Pollionem in Venetia agros urbesque oppugnantem arceret et agris inter insolentes et ipsius Octaviani iussa spernentes veteranos dividendis praeesset, in quo munere adiuvabatur ab Antonio Musa, agrorum limitatore. Vergilius igitur, novo metu captus, Varum precibus adiit, ut agros Mantuanos incolumes manere inberet, pro quo beneficio res ab eo gestas carmine epico se celebraturum esse promisit (cf. Argum. Ecl. VI.); nihilominus Varus non potuit impedire, quominus Antonius Musa, offensus olim a Mantuanis, qui greges eius ab agri publici pascuis eiecerant, quindecim millia passuum agri Mantuani Cremonensibus agris, qui non sufficiebant, adiungeret militibusque adscriberet; atque ita etiam Vergilii securitate sua non diu fruentis (cf. v. 7—16. huius Ecl.) praedium Arrius quidam Centurio occupavit illumque, qui Octaviani promissione fretus agris cedere recusaret, paene interfecit (cf. v. 16.). Poëta igitur servos suos, ut novo domino interim parerent, exhortatus (cf. v. 6.) Romam aufugit, ubi in villa Syronis, magistri sui, latuit et m. Iunio aut Iulio ineunte a. 714.\*) hanc Eclogam conscripsit, in qua agrum contra Qctaviani voluntatem sibi ereptum conqueritur et illum adulando ad eius sibi reddendi consilium studet compellere, quod etiam efficere ei contigit. Ipsum carminis argumentum est simplex et ad rerum conditionem ingeniose accommodatum. Inducit autem poeta Moerim, senem vernam absente domino villicationis officio fungentem, cui haedulos Mantuam ad novum herum deferenti se adiungit Lycidas, pastor iuvenis carminumque amantissimus; a quo itineris causam rogatus Moeris calamitates suas et Menalcae heri (sub cuius persona Vergilium latere in promptu est) afflictam fortunam commemorat. Cumque sermo ad Menalcae poësin laudandam deductus esset (v. 17.), recitat uterque locos aliquos ex eius carminibus (v. 23—25., 27—29., 39—43. et 46—50.), qui partim ex Theorriteis conversi (cf. adnott. ad v. 23. et 39.), partim a Vergilio ipso compositi sunt. Si autem consilium respicimus, quo hoc carmen scriptum est, non mirabimur, maximam eius partem versari in laudibus Menalcae poëtae (v. 17—50.) et in Octavani adulatione, quem auctor capere studet Iulii Caesaris inter deos beneficos recipiendi praeconio (v. 47 sqq.), cum hoc modo Vergilius simul tectis verbis significare potuerit, se, voti cum hoc modo Vergilius simul tectis verbis significare potuerit, se, voti sui compotem factum, et Varum et Octavianum novis carminibus celebraturum esse. Animadvertenda autem est poëtae summa urbanitas et prudentia, qua neque acerbe conqueritur violatam Octaviani promissionem, neque reteranorum violentiam, sed hacc omnia obiter modo tangit, seque non tam de suo agro, quam de toto agro Mantuanis restituendo laborare fingit (t. 27.). [Ceterum cf. quae de huius Eclogae argumento disputavit Nieder-tein. Qu. Virg. p. 9 sqq.]

<sup>\*)</sup> Hoc enim tempore Eclogám scriptam esse, cum ex omni, quae tum erat, rerum contitione, tam inde fit probabile, quod poëta v. 19 sqq. alludit ad ludos Apollinares et quod v. 51, longi dies commemorantur. Cf. Spohnit Proleg. p. 34 sqq. et Ribbeck. Proleg. p. 7.

# LYCIDAS. MOERIS.

#### LYCIDAS.

Quo te, Moeri, pedes? an, quo via ducit, in urbem?

O Lycida, vivi pervenimus, advena nostri
— Quod numquam veriti sumus — ut possessor agelli

<sup>1.</sup> Cf. Theorr. VII, 21. et 24. "Quo te, Moeri, pedes? scil. ducunt, 1. Ct. Theocr. VII, 21. et 24. , quo te, Moeri, peaes? scil. aucust, quod ex proximo ducit repetendum, quamquam etiam non sequente ducit per se facile suppleri potest. Cf. loci simillimi Geo. II, 1 sq. et Aen. XII, 96., ubi vid. adnott. Saepius sane verbum, alia plerumque persona vel alio tempore repetendum, omittitur in altero sententiae membro. Ceterum plenam dictionem habes apud Plin. Epist. VII, 5. ad diaetam truam ipsi me, ut verissime dicitur, pedes ducunt. Cf. Hom. II. XVIII, 148. et al. τὴν (τὸν)---πόδες φέρον. Theocr. XIII, 70. et XIV, 42. ἀ πόδες ἀγον. Mitscherl. ad Hor. Od. III, 11, 49. et Gesner. ad Plin. Ep. VII, 5. De Moeride vid. Argum. — quo via ducit. Cf. Aen. I, 401. — Ceterum Peerlk. p. 42. Particula an in ah mutata sequentia verba quo via ducit in urbem Moeridi Particula an in ah mutata sequentia verba quo via ducit in urbem Moeridi adscribit. — 2. Heyn., desiderans in vulg. lectione Adverb. huc, eo, ut dura evitaretur ellipsis, coll. locis Ecl. I, 71. et III, 88., coni. aut Quo, Lycida, vivi pervenimus! (quod iam Heinsio in mentem venerat, neque Burmanno improbatur, sed, Wagnero iudice, ferri non potest, cum id ipsum, quo res pervenimus! Schrader. legendum sussit O Lycida, vivi quo venimus! Sed pervenimus! Schrader. legendum sussit O Lycida, vivi quo venimus! Sed nulla opus est coniectura, cum pervenire, i. e. aliquo devenire, iam in se contineat Adverb. eo, quod editores desiderant (cf. adnott. ad Ecl. I, 71.); quare nunc cum Vossio, Schirachio p. 641. et Iahnio vulgatam sine ulla mutatione servandam et defendendam censeo, verba sic coniungens: Vivi pervenimus, ut advena possessor nostri agelli, id quod numquam veriti sumus, diceret etc. — vivi. Wagn., qui prius censuerat, hanc vocem addi, quia alias non nisi interfectis colonis hoc accidisse constet, prorsus autem novum et inusitatum fuerit, quod quieti et ab armis remoti vivi expellerentur, in minore edit. hace potius adnotat: "Servius: diu vivendo; putabimus igitur Mocrim aetate iam provectiorem esse." Rectius autem cum Ladew. statueris, vocem vivi hic non aliter accipiendam esse, atque in formula illa vinus vidensque, qua significatur, rem aliquam tristem et horribilem nosmet ipsos vidisse et expertos esse. Cf. Cic. pro Quinct. 15. 50. huic acerbissimum vivo videntique funus ducitur. id. pro Sestio 27, 59. vivus (ut aiunt) est et videns cum victu et vestitu suo publicatus. Ter. Eun. I, 1, 28. vivus vidensque pereo etc. — nostri, ut servi loquuntur; cf. v. 12. et Ecl. I, 8, (ubi vid. adnott.) Sic tua v. 30. et Ecl. I, 46. Peerlk. l. l. etiam hunc versum coniectura veravit, pro vivi pervenimus, advena legi iubens vivus pereo. Impius advena.— 3. Quod. Sic Med., Pal., tres Bern., Servii et Macrob. Sat. IV, 6, 7. Codd. Wagn. tamen (quem in prima edit. temere secutus sum) trium (vel si Gud. adiungimus, ubi qua scriptum est, quatuor) Codd. lectionem Quo numquam neriti sumus recepit, cum pervenire, ut Latinum esse dubitaret. Iam licet non adsentiar Iahnio, nihil prorsus hac mutatione nos lucrari contendenti, cum nihilominus ut ad pervenimus referendum sit, — nam sane interest aliquid inter simplex pervenimus, ut et perveninus (eo). Quo numquam veriti sumus, ut --, tamen ea de causa, quam supra ad v. 2. proposui, etiam pervenire, ut dici potuisse censeo; et nimis dura esset verborum traiectio, si, interpositis illis advena nostri, qua ad pervenimus retulisset Vergilius. quantumvis Wagn. collatis iis, quae Burm. in Praef. ad Phaedr., Bentl. ad Hor. Sat. I, 3, 61. et Heind. ad Sat.

Diceret: "Haec mea sunt; veteres migrate coloni."
Nunc victi, tristes, quoniam Fors omnia versat,
Hos illi — quod nec vertat bene — mittimus haedos.

5

#### LYCIDAS.

Certe equidem audieram, qua se subducere colles

I, 6, 68. de verbis mire interdum a poëtis Romanorum traiectis disseruerunt, eam defendere studeat. Verba autem Quod numquam veriti sumus per se sola tamquam παρένθετα sunt accipienda. Consentiunt mecum non minus ceteri recentiores editores praeter Wagn., quam Ameis Spic. p. 15. et Lachmann. ad Lucr. VI, 324. p. 367. — possessor agelli etiam in Wernsd. Poet. L. min. III, 102, 65. et V, 1301, 25. hexametrum claudit. — 4. Haec mea sunt. Cf. adnott. ad Ecl. I, 46. — coloni, i. e. possessores agrorum, homines rustici. Cf. Geo. I, 125. 299. 507. II, 385. III, 288. Ipsum Vergilium intelligi docet v. 16. — 5. victi Heyn. interpretatur per: oppressi, afflicti, rectius vero Spohn. per: coacti a veteranis, iis cedere debenies. — Burm., in duobus epithetis haerens, locum sic extulit; Nunc, victi, tristis quoniam sors o. v., coll. Ovid. Tr. V, 12, 6. Sil. Ital. VI, 342. Cic. Mur. 20.; et tristis quidem fors legit etiam Probus Inst. I, 10, 4. atque recepit Wakef. et Peerlk. p. 43. coniicit Nunc vidi. Tristis quoniam Fors etc. Sed cf. Ladew. Progr. p. 12. Vulgata firmatur et Codd. omnibus et Anth. Lat. (vide infra). Sensus est: victi, oppressi a potentioribus, ideoque tristes - mittimus, s. quod victi sumus, tristes - mittimus. Ubi Burm. bristes - - mittimus, s. quod victi sumus, tristes - - mittimus. Ubi Burm. invenerit lectionem sors, nescimus, et verissime Wagn. docet, sortem esse eventum, non ipsam vim fati, fortem autem caecam quandam vim, res humanas temere ac nullo consilio regentem, ita ut fors quidem bene dicatur mania versare, sors autem aliquid versare dici omnino non possit. Cf. Paldamus ad Prop. p. 240. Ramshorn. Synon. §, 247. T. I. p. 197 sq. Grysar. Theor. des lat. Stils. p. 239. et Orell. ad Hor. Od. I, 9, 14. De voce. sors et fors in Codd, saepissime confusis ef. Schott. ad Aur. Vict. de vir. Illustr. c. 13. Cort. ad Sall. Iug. 1, 1. Drakenb. ad Liv. I, 4, 4. et I, 9, 15. Spalding. ad Quinct. Inst. IV, 2, 55. alii. Heins. cum h. l. comparat Symmach. Ep. II, 57. sed quia fors versat humana, nec semper ex voto destinata procedunt. Respicitur hic locus in Anth. Lat. Burm. III, 81, 76. Nunc victi tristes, ibid. v. 79. et I, 170, 127. quoniam fors omnia versat; totus autem versus ibidem I, 178, 84. iteratur. — 6. quod nec vertat bene, quae res in eius perniciem vertatur." Serv. ,Quod male ei sit, cum imprecatione novi heri, cui haedi ex agro in urbem apportandi sunt." Heym. nec maxime in prohibendi formulis pro simplici non usurpatur, ita ta-— nec maxime in prohibendi formulis pro simplici non usurpatur, ita tamen, ut fortius neget. Cf. Wagn. Qu. Virg. XXXII, 8. Vid. etiam quae Gerlach. et Kritz. ad Sall. Iug. 44, 5. disputarunt. Praeterea Voss. et Wagn., quos (ut omnes editores nobis recentiores) sine cunctatione secuti sumus, pro valg. nec bene vertat (quod sane etiam in Gud., apud Nonium p. 348. et Donat. ad Ter. Phorm. IV, 3, 73. legitur) ex Med. et tribus aliis Codd. ediderunt nec vertat bene, ne diutius laederentur elegantiorum aures pessimis numeris: Hos illi | quod née bene vertat | mittimus haedos; quae prava verborum collo-catio h. l. orta sit ex usitata formula: quod bene vertat; cumque etiam Ter. Adelph. II, 1, 37. quae res tibi vortat male scripserit. Ceterum Wagn. hie iniuriam facit Vossio, affirmans illum hunc meliorem verborum ordinem non aliam ob causam praetulisse, quam quod rarius sic posita inveniantur. Voss, enim praeter illum Terentii locum laudans etiam Phorm. IV, 3, 73. Voss, enim praeter illum Terentii locum laudans etiam Phorm. IV, 3, 73.

Quae quidem illi res vortat male, diserte dicit: "die seltnere Stellung, -die hier einen schöneren Rhythums giebt."—mittimus, portamus
(cf. v. 65. ibique adnott.) absenti, ad absentem, utpote in urbe degentem,
dominum. Cf. etiam infra v. 62. Wagn. confert inferias mittere, "i. e.
ferre inferias, quae per tumulum ad inferos deveniant." Minus apte Voss.

h. 1. comparat cum Ecl. III, 71., ubi mittere idem est quod donare.— 7.

Lycidas, admirans Moeridis querelas de obtruso sibi novo domino, prodit,
se rumori divulgato credidisse, qui narret, Vergilium (hunc enim sub Menalcae persona latere, in Argum. vidimus) ob poëticam virtutem in possessioIncipiunt mollique iugum demittere clivo, Usque ad aquam et veteres, iam fracta cacumina, fagos Omnia carminibus vestrum servasse Menalcan.

10

#### MOERIS.

Audieras, et fama fuit; sed carmina tantum Nostra valent, Lycida, tela inter Martia, quantum Chaonias dicunt aquila veniente columbas.

nem suam esse restitutum. De posteriore enim veteranorum invasione nihil audiverat. Certe equidem ubi legitur, Handio auctore Turs. II. p. 28. non cohaerent haec vocabula, sed certe confirmationem veritatis adiicit universae sententiae et pertinet ad Verbum. Cf. Plaut. Aul. II, 2, 38. certe edepol equidem te civem sine mala omni malitia semper sum arbitratus. Pers. II, 2, 27. certe equidem puerum peiorem quam te novi neminem etc. qua se subducere colles --- demittere clivo, qua colles ita decrescunt, ut in clivum lenem adscensu desinant. Cf. not.ad Ecl. I, 21. Subducuntur colles, qui decrescentes ex alto in planum deducuntur (sich in dis Ebene verlieren). Subducere enim significat amovendo occultare, deinde sensim et nemine sentiente removere. Quare eodem fere sensu apud Plin. Ep. V, 6. fons subducitur, i. e. arena, humo hauritur. Ut hic se subducere est decrescere, ita contra se subiicere i. q. sursum erigi et crescere. Cf. adnott. ad Ecl. X, 74. — molli clivo redit Geo. III, 293. Cf. Caes. B. C. II, 10. molle fastigium. — 9. ad aquam, scil. Mincii, cum de Vergilii praedio sermo sit, cuius fagos iam ex Ecl. I, 1. et II, 3. novimus. Fagos fractas non vi hostili excisas significare (quod Heyn. sumit), sed non nisi ad vetustatem referendum esse epitheton, patet ex addita Particula iam; quo etiam probari videtur explicatio huius loci "veteres iam fractis cacuminibus," quam ad Ecl. II, 3. propositam vides, ubi appositionem huic simillimam legimus: inter densas, umbrosa cacumina, fagos. Tuetur autem hic locus parallelus lectionem nostram, iam Heinsio probatam et a Burm. ex Medic. aliisque bonis libris restitutam. Vulgo enim edebatur veteris iam fracta cacumins fagi; quae lectio haud dubie ex vetere orthographia, veteris pro veteres, orta est. Quinct. Inst. VIII, 6, 46. h. l. afferens legit confracta cacumina. Conington confert Pers. V, 59. Fregerit articulos, veteris ramalia fagi. Ceterum fagos istas termini loco fuisse, probat Voss. coll. Hor. Ep. II, 2, 170. qua populus adsita certis Limitibus vicina refugit iurgia (ubi vide Orell.), acute coniectans, fines agri sui tam accurate describere postam, ne restituto quidem sibi praedio ambitus tamen eius imminuatur. — 10. vestrum. Plures Codd. nostrum; in quo veram Vergilii scripturam latere suspicatus Voss. rostrum edidit. (Cf. etiam ad v. 6.) Sed sine certissima Codd. auctoritate hic nihil novandum; cum Pronomina vester et noster sexcenties in Codd. confusa esse constet. Cf. Drak. ad Liv. XXXIV, 2, 2. Per Menalcan significatur ipse Vergilius, carminibus suis nactus fautores et deprecatores, quorum opera agros suos receperat. — 11. Audieras — non dubito, te vere audivisse; nam scio, famam hoc nuntiasse; quod sibi volunt verba et fama fuit. Simplex enim Copula, affirmandi quadam vi praedita, haud raro indicat mutuam aliquam vel temporis, vel alius cuiusdam rei rationem inter duas enuntiationes intercedentem; quare etiam parentheses, quae affirmandi et comprobandi causa adduntur, saepe incipit, v. c. Geo. II, 125. Aen. III, 365. 615. XI, 901. Vid. Wagn. Qu. Virg. XXXV. p. 561. et cf. etiam quae ad Ecl. I, 47. adnotavimus. Wagn. et Haupt. post Audioras signum interrogandi ponunt; quod recte vituperat Hand. in Tursell. II. p. 484. — fama fuit. Sic Aen. VI, 14. ut fama est. Nep. Them. 16. Neque negat fuisse famam, venenum sua sponte sumpsisse. Cic. har. resp. 10, 20. ut fama hominum est. Suet Domit. 22. Eratque fama, quasi etc. — 12. Serv. comparat notissima illa verba Cic. pr. Mil. 4. silent leges inter arma. — nostra. Cf. supra ad v. 2. adnott. — 13. aquila veniente, irruente hostili et infesto animo: ut Aen. X, 456. Turni venientis imago. Cf. Burm. ad h. l. et ad Phaedr. I, 21. Obversabatur poëtae Lucret. III. 751. tremeretque per auras Aëris accipiter fugiens veniente columba. —

Quod nisi me quacumque novas incidere lites Ante sinistra cava monuisset ab ilice cornix, Nec tuus hic Moeris nec viveret ipse Menalcas.

15

#### LYCIDAS.

Heu, cadit in quemquam tantum scelus? heu, tua nobis Paene simul tecum solatia rapta, Menalca? Quis caneret Nymphas? quis humum florentibus herbis

"Chaoniae columbae sollemni epitheto a Dodonaeo luco et oraculo per columbas s. palumbes edito. [Cf. adnott. ad Aen. III, 466.] Erat autem Dodona urbs Epiri vetustissimis temporibus a Chaonibus habitatae. Cf. Strab. VII. p. 498. C." Heyn. Lucus autem erat quercuum, quare saepe de Chaonis quercubus sermo est. Cf. Geo. I, 8. II, 67. (Aen. III, 293. 335.) Anth. Lat. Burm. II, 260, 1. Chaoniam legitis natam Iovis arbore glandem. Claud. de rapt. Pros. III, 47. victus Chaonius, i. e. glandes. De Chaonia vid. librum meum geogr. III. p. 878., de ipso autem oppido Dodonae eiusque oraculo ibid. p. 880. — 14. "Nisi augurio monitus fuissem, ut guovis modo jurgia cum veteranis in agros irrumpentibus praeciderem. donae eiusque oraculo ibid. p. 880. — 14. "Nisi augurio monitus fuissem, ut quovis modo iurgia cum veteranis in agros irrumpentibus praeciderem, capitis periculum una cum hero Menalca adiissem." Heyn. Cf. Argum. — Quodnisi, i. e. quamobrem nisi. Cf. Ruddim. II. p. 355. Zumpt. §. 342. not. Ramsh. §. 200. II. 4. p. 912. Beier. ad Cic. Off. II, 8, 29. Kritz. ad Sall. Cat. 2, 3. alii. Redit Geo. I, 155. et alibi. — quacumque via, ratione. Cf. adnott. ad Ecl. III, 15. — incidere lites, i. q. praecidere, decidere, dirimere; ut nos abschneiden. Saepius significat rem, quae iam esse coepit, abrumpere. Cf. v. c. Hor. Ep. I, 14, 36. incidere ludum. Liv. XXXII, 37, 5. incidere sermonem. Sil. III, 68. Si quis forte deum tantos inciderit actus. — 15. Cornix, xoqoʻrn, avis fatidica erat, quae, si a sinistra canebat, res eventum habituras praenuntiare putabatur. Cf. Plaut. Asin. II, 1, 12. Picus. cornix est a laeva. Cic. Div. I, 39, 85. cornix a sinistra facit ratum. res eventum habituras praenuntiare putabatur. Cf. Plaut. Asin. II, 1, 12. Picus, cornix est a laeva. Cic. Div. I, 39, 85. cornix a sinistra facit ratum. Hor. Od. III, 27, 15. Teque nec laevus vetet ire picus Nec vaga cornix. Phaedr. III, 188, 12. laeva cornici omina (data). Hic cum in cava ilice sedens canat, aliquod malum vaticinatur. Ameis Spic. p. 15., coll. Geo. I, 144. et Aen. I, 110., talia ex Graecorum more dieta esse arbitratur. — 16. nec - hic Moeris, nec - Menalcas, i. e. neque ego, neque ille. Nam Pron. hic saepe ita usurpatur, ut aliud quid ei rei, cui adiunctum illud est, opponatur, quod docet Wagn. Qu. Virg. XX, 7, p. 596 sq. comparans Ecl. III, 5. Aen. I, 261 sqq. 715 sq. II, 291 sqq. 577. VI, 127 sqq. VIII, 287. multosque alios locos. Conington conferri iubet Ter. Heant. II, 3, 115. Tibi erunt parata verba, huic homini (i. e. mihi) verbera. — 17. cadit in quemquam tantum scelus? i. e. potest a quoquam exspectari, potest quisquam committere tantum scelus? Cadere enim haud raro i. q. convenire. Cf. v. c. Cic. har. resp. 26, 56. In eum cadit hoc verbum maime. id. Sull. 27, 75. Non cadit in hunc hominem ista suspicio. Plin. XXXV. 10, 36. Non cadit in alium tam absolutum opus etc. Ceterum Peerlk. p. 44. mavult legi Heu, cadere in quemquam. — 18. solatia rapta, carmina erepta, quae curas et molestias agricolarum leniebant; et rapta, carmina erepta, quae curas et molestias agricolarum leniebant; et Vergilii quidem carmina, quippe qui Ecl. V. agricolas consolatus sit, appellari h. l. docet Voss. Cf. autem Claud. Praef. II. de raptu Pros. 3. Luge-Lari h. l. docet Voss. Cf. autem Claud. Praef. II. de raptu Pros. 3. Lugebont erepta sibi solatia Nymphae (i. e. Orphei cantus.) et cum toto loco Moschus III, 11. et 64. Ceterum Heyn. post Menalca minus recte signum exclamationis posuit; Wagn. autem Vol. V. et Ribbeck. ex Med. et Romanctoritate solacia scripserunt. Cf. Wagn. Orth. Verg. p. 472. et Ribbeck. Proleg. p. 446. — V. 19 sqq. Spohn. in Prolegg. p. 50. ad ludos Apollinares, Wagn. autem ad Ambarvalia alludi censet. De illis vid. Argum. Ecl. V. de his adnott. ad Geo. I, 338. — Quis caneret Nymphas? si Menalcas s. Vergilius a veteranis furibundis interfectus fuisset. Respicit autem poëta Ecl. V. 20., ut in sequentibus eiusdem carminis v. 40., ubi vid. adnott. Quod autem ad duplicem attinet constructionem inducere fontes adnott. Quod autem ad duplicem attinet constructionem inducere fontes umbra et inducere fontibus umbram, Burm., coll. Ovid. Met. X, 271. inducere cornua auro et IV, 408. inducere brachia plumis, docet, esse quasdam

20

25

Spargeret aut viridi fontis induceret umbra? Vel quae sublegi tacitus tibi carmina nuper, Cum te ad delicias ferres, Amaryllida, nostras? "Tityre, dum redeo — brevis est via — pasce capellas "Et potum pastas age, Tityre, et inter agendum "Occursare capro — cornu ferit ille — caveto."

#### MOERIS.

Immo haec, quae Varo nec dum perfecta canebat: ,, Vare, tuum nomen, superet modo Mantua nobis,

locutiones, quae duplicem constructionem habentes idem significent, velut spargere humum herbis et herbas spargere humo. Ecl. III, 43. labra admovere poculis et pocula labris. Adde verba afflandi, adspergendi, circumdandi, induendi etc., quae collecta vides a Ruddim. II. p. 173 sq. et cf. Heins. ad Ovid. Her. XIII, 113. — 20. quis - Spargeret — induceret, h. e. caneret humum florentibus herbis sparsam aut fontes umbrosis arboribus consitos, vel potius carmine auctor esset, ut spargeretur — ut induceretur. Cf. etiam similis locus Ecl. VI, 62. et adnott. ad Ecl. VI, 46. viridis umbra metonymice pro umbra arborum virentium, ut Geo. I, 157. Falce premes umbram et Geo. III, 145. saxea umbra, ubi vid. adnott. Cf. etiam Nack. ad Cat. Dir. 28. p. 59. (a Gebauero Progr. p. 14. laud.) — 21. Vel, scil. quis caneret? — quae sublegi tacitus, quae nuper, cum caneres, ex te non sentiente didici. — 22. "Amaryllida, delicias nostras: aut communem utriusque amicam dicere voluit, aut pro: meam amicam. Neutrum satis placet; hoc tamen magis consentaneum, quandoquidem Moeris iam senio fractus est, v. 51." Heyn. Rectius Voss. voc. nostras ita interpretatur, ut dicat, Amaryllida, ex Theocrito [III, 1.] translatam, fictam esse personam, quam quisque pastor suas delicias vocare possit, cuiusque nomen omnino in carminibus bucolicis amatae puellae significandae adhibeatur. Cf. Ecl. II, 14. III, 81. — Quod subiicitur v. 23—25. breve carmen, ex Theocr. III, 3—5. ad verbum conversum est. Cf. Gell. IX, 9. et Scaliger Poët. V, 5. pr., ab Heynio laud. — 23. dum redeo, ut apud Ter. Adelph. II, 1, 42. Delibera hoc, dum ego redeo. Multa exempla Particu-Adelph. II, 1, 42. Delibera hoc, dum ego redeo. Multa exempla Particulae dum (germ. bis, so lange bis) verbis exspectandi, maneudi, retinendi, etc. adiectae, v. c. Aen. IV, 51. Ter. Eun. I, 2, 126. Phorm. V, 7, 89. Cic. ad Att. IX, 3. etc., collegit Hand. in Tursell. II. p. 320 sq. Cf. etiam Ruddim. II. p. 310. et Ramsh. § 185. III. p. 784. — 24. De copula ad efficiendam orationis alacritatem repetita cf. Wagn. Qu. Virg. XXXV, 7. h. et Gebauer de poët. I. p. 30. — inter agendum, ut ap. Quinct. XII, 3, 10. Sic ap. Ennium fr. inc. p. 186. Vahl. inter ponendum, Suet. Ner. 32. inter canendum, Justin. XI, 8. inter hibendum, Gell. I, 26. inter vapulandum etc. Cf. Hand. Turs. III. p. 407. Sagning same in einsmedi locis inventior Presentation. canendum, Iustin. XI, 8. inter hibendum, Gell. 1, 26. inter vapulandum etc. Cf. Hand. Turs. III. p. 407. Saepius sane in eiusmodi locis invenitur Praep. in. Cf. idem III. p. 286. — 25. ferit. Pauci quidam Codd. petit, ut Ecl. III, 87. Hor. Sat. II, 1, 52. 55. et alibi; sed vulgatam praeter optimos libros tuentur Gell. IX, 9. Arusianus p. 238. Lind. et Nonius p. 311, 14.; vocc. autem ferire et petere a librariis saepe confusas esse, docet Burm. ad Quinct. Decl. 301. — 26. nec dum non simpliciter esse i. q. nondum, ut Voss. censet, sed significare et nondum quidem in promptu est. — 27—29. Sequitur aliud breve carmen, eadem ratione cum antecedentibus conjuntation. ctum, nam ad *Immo* rursus supplendum: quis caneret? "Sententia hace est: si modo Mantua ab interitu servata fuerit, nomen tuum per totum agrum Mantuanum celebrabitur? Sensum posteriorum ita elocutus est, ut laudes Vari cantus amantissimis cycnis, quippe quibus Mincius abundaret (Geo. II, 198 sq.), celebrandas traderet. Quod enim sensum humanum tangit, id cum omni rerum natura, animata et inanimata, postice communicatur. Ut igitur supra Ecl. V, 27 sq. Daphnidem lugent et celebrant laudibus silvae ac ferae, et I, 38. 39. fontes et arbusta desiderabant Tityrum; ita nunc cycni concinunt in Vari honorem." Haec fere Heyn. De Varo vid. Argum. Ecl. VI. — 27. superet modo Mantua nobis, h. e. "Mantua vae miserae nimium vicina Cremonae, "Cantantes sublime ferent ad sidera cycni."

## LYCIDAS.

Sic tua Cyrneas fugiant examina taxos, Sic cytiso pastae distendant ubera vaccae:

30

incolumis et salva sit, agris redditis. Superare enim haud raro ponitur pro superesse, superstitem esse. Cf. Aen. II, 597. 643. III, 339. V, 519. Lucr. I, 580. (ubi vid. adnot. mea) Prop. V, (IV,) 2, 57. Tibull. III, 2, 17. IV, 1, 28. Caes. B. G. VI, 17. Sall. Iug. 70. Liv. XXII, 40, 8. etc. — 28. "Mantua vae miserae n. v. C. Scilicet cum Cremonensium, qui Cassii et Bruti partes secuti fuerant, agri ei militum numero, cui assignati erant, non sufficerent, proximi agri Mantuani additi sunt, licet ea urbs in Augusti partibus fuisset." Heyn. Cf. Argum. Iure igitur Mantua nimium vicina Cremonae dicitur, quamvis ipsa XL millia passuum ab ea distaret. Obversabatur autem hic versus celeberrimus Martiali VIII, 56, 7. canenti: Iugera perdiderat miserae vicina Cremonae (Versilius), et auctori carm. in Anth. perdiderat miserae vicina Cremonae (Vergilius), et auctori carm. in Anth. Lat. Burm. II, 186, 79. Mantua tu coniuncta loco, sociata periclis, Non tamen ob meritum; miseram vicinia fecit. — 29. Cantantes cycni. De fabuloso cygnorum moribundorum cantu, quo ipsam mortem instantem instinctu quodam praesentientes significare et quasi cum gaudio et voluptate consalutare dicuntur, plena sunt poëtarum post Homerum carmina. Vid. locos iam ad Ecl. VIII, 55. laudatos. Praeterea cf. Cic. Tusc. I, 30, 73. (ubi
rid. Davis. et Kühner) Aelian. V. H. I, 14. Plat. Phaed. p. 84. E. ibique
Heindorf. p. 124. Voss. Mythol. Br. T. H. p. 98 sqq. Ernesti ad Callim.
H. V. p. 41. Doering. Ecl. vett. Poët. p. 232. ad Stat. Silv. II, 4, 10. (Quare non mirum, ipsos vates s. poëtas interdum cygnos appellari. Cf. Hor. Od. IV. 2, 25. Multa Dircaeum levat aura cycnum, i. e. Pindarum Thebanum. Vid. not. ad Ecl. II, 24. Magis vero mirum, esse etiam qui h. l. cygnos de poëtis interpretentur. Cf. Orell. ad Hor. Od. II, 20, 15.) Veteres tade poëtis interpretentur. Cf. Orell. ad Hor. Od. II, 20, 15.) Veteres tamen ipsos de fabulae illius veritate dubitasse, discimus ex Aeliani l. l. et Plin. X, 23, 32. Cygnorum autem cantus hic quidem aptissime commemoratur, quia Mincius his avibus abundabat. Vid. Geo. II, 198 sq. Peerlk. tamen offendens in avibus "iudicio et ingenio praeditis, quae Varum sui carminis argumentum sumpserint", p. 45. pro eyeni coniicit coeli (!), comparans Aen. I, 259.; quod quam supervacaneum sit, docet Ladew. Progr. p. 12 sq. — sublime ferent. Cf. Calpurn. VIII, 18. laudesque tuas sublime ferent. Wakef. ex Lucr. I, 342., ubi sublima caeli commemorantur, etiam huic loco antiquiorem illam formam temere vult obtrudere, coniiciens: sublima ferent ad sidera. — ad sidera. Cf. adnott. ad Ecl. V. 51. viblima ferent ad sidera. — ad sidera. Cf. adnott. ad Ecl. V, 51. — V. 30. et 31. repetuntur in epigr. Anth. Lat. Burm. I, 147, 27 sq. Lycidas Moerin obtestatur per omnia, quae ipsi cara esse debeant, ut plura ex Menalcae carminibus proferat. Mitigat autem poëta, quod bene sensit Voss., sui ipsius laudes, quas ut sibi tribueret totius carminis consilium ferebat, et ardenti artis poëticae studio, et patriae, qua ducebatur, caritate. Sic etc., nota obtestandi formula per res carissimas. Vid. adnott. ad Ecl. X, 4. Sensus est: Ut volo, apibus et gregibus tuis bene eveniat, ita cupio, ut incipias canere. — tua examina, i. e. domini. Cf. supra ad v. 2. et 12., de voc. examinis autem ad Ecl. VII, 13. Apibus vero abundasse agrum Vergilii, discimus ex Ecl. I, 53. et VII, 13. Ceterum Ribbeck., cum Cod. Med. exhibeat exacmina, litera e inducta, scripsit exagmina, fortasse rectius. Cf. Wagn. Orth. Verg. p. 437. et Ribbeck. Proleg. p. 420. — Cyrneas taxos, i. e. Corsicanas. Deducta est Adiectivi forma ex Graeco insulae nomine Kvorv, unde etiam Cyrniacus apud Rutil. Itin. I, 516. Taxus omnino mellificio exitiosa, quia mel amarum inde fiebat. Cf. Geo. II, 257. IV, 47. Cum vero alii (cf. Diod. V, 14. Ovid. Am. I, 12, 10. Serv. ad Verg. Geo. IV, 100. et liber meus geogr. III. p. 830.) Corsici mellis amaritudinem potius a buxi in insula crescentis copia repetant, Conington taxos fortasse per errorem pro buxos scriptum suspicatur, quod non probaverim. — 31. De cytiso cf. not. ad Ecl. I, 78. — distendant ubera pro vulg. distentent, quod e vitiosa scriptura distentant ortum videtur, Heins. e melioribus sui ipsius landes, quas ut sibi tribueret totius carminis consilium ferebat, tent, quod e vitiosa scriptura distentant ortum videtur, Heins. e melioribus libris restituit. Ceterum vid. not. ad Ecl. IV, 21. et Theocr. VIII, 69.

Incipe, si quid habes. Et me fecere poëtam Pierides, sunt et mihi carmina, me quoque dicunt Vatem pastores: sed non ego credulus illis. Nam neque adhuc Vario videor nec dicere Cinna Digna, sed argutos inter strepere anser olores.

35

MOERIS.

Id quidem ago et tacitus, Lycida, mecum ipse voluto,

32. sqq. Cf. Theorr. VII. 37 sqq. incipe, sc. canere. ut Ecl. V. 19. et X. 6. Cf. etiam Iuven. IV. 34. incipe, Calliope. — si quid habes, ut Ecl. III. 52., ubi vid. not. Calpurn. Ecl. VIII. 3. hune locum sic imitatur: Incipe, si quod habes gracile sub arundine carmen; verba autem Incipe, si quid habes repetit etiam auctor epigr. in Anth. Lat. Burm. I, 172, 25.

— 33. Pierides. Vid. adnott. ad Ecl. III, 55. — 34. ratem. i. q. supra poètam, ut etiam Ecl. VII. 25 sqq.. adiuncta tamen venerationis notione, qua pastores mirabundi eum suspiciant, cum etiam Theocr. l. l. scripserit zine leyorre Πάντες ἀοιδύν ἄριστον. Vatem autem omnino dici praestantissimum et admiratione dignissimum sui generis. satis notum. Martyn. et Coningt. conferunt medicinae et legum vales ap. Plin. XI, 37, 69. et Val. Max. VIII, 12, 1. — non sum credulus illis. Credulus cum tertio Casu coniungitur etiam Hor. Od. I, 11. 5, carpe diem, quam minimum credula postero; alibi etiam cum Genit. (Sil. X. 475. credulus adversi, nisi adversis legendum) et cum Praepos. in (Ovid. Fast IV, 312. credulus in vitium.) — V. 35. ad Theocr. VII. 39. exemplum formatus. Nam mea carmina nondum comparari possunt cum Varii et Cinnae carminibus; quamquam additum Adverb. adhac indicat spem poëtae, aliquando se illis comparem fore, qui tamen non erant poëtae bucolici. (Cf. Unger de Valgio Rufo p. 326.) Pro Vario, quod hic legerunt Serv. et Schol. Hor. Cruqu. ad Od. I, 6. p. 20.), Codd. constanter praebent Varo, scilicet quod Vari nomen modo commemoratum v. 26. librariis adhuc obversabatur. Varius autem, qui Vergilio superstes fuit (cf. Donat. vit. Verg. 14. §. 53.) facile princeps erat illius actatis, qua Vergilius the vergilius care incipient puste magna anul Augustum at Macanatam. et Horatius canere incipiebant, poëta, magna apud Augustum et Maecenatem pollens gratia, et ab Horatio. quem Maccenati commendaverat (Hor. Sat. I, 6, 55.), eximiis ornatus laudibus. Cf. de eo Hor. Od. I, 6, 1. Serm. I, 5, 40. 9, 23. 10, 44. Epist. I. 16, 27 sqq. II. 1, 247. A. P. 55. Ovid. ex P. IV, 16, 31. auctor. carm. ad Pison. 215 sqq. Quinct. Inst. X, 1, 98. Tac. de oratt. 12. Macrob. VI, 1 et 2. Fragmenta eius collegit Rutgers. in Lectt. Venus. c. 3. Vid. Heyn. ad Donati l. l. et §. 30. idemque in Vita Verg. p. ann. dig. a. 735., imprimis autem Weichert. de L. Varii et Cassii Parm. vita et carminibus. Gotting. 1536. p. 1-120. De C. Helvio Cinna, Smyrnae auctore, carminis. per decem annos elimati, qui eo tempore, quo hace Ecloga scripta est, haud dubie adhuc in vivis erat, cf. Catull. X, 30. XCV, 1. Ovid. Trist. II, 435. Martial. X, 31. Quinct. X, 4, 4. et inter recentiores unus instar omnium Weichert. in duabus de eo commentt. doctiss., Grimae a. 1822. et 23. editis (Poëtt. Latt. Rell. p. 147-202.) et praeterea Unger de Valgio Rufo p. 301. Ceterum Gebauer de poet I. p. 77., ut caesura heroica restituatur, cum uno Cod. Moret. neque dicere scribendum esse suspicatur. Cf. adnott. ad Ecl. VII, 14.—36. argutos i. str. anser olores. Cf. similis locus Ecl. VIII, 54. ibique adnott. argutos, i. e. canoros, ut Hor. Od. III, 14, 21. Epist. II, 2, 90. et alibi. Cf. etiam adnott. ad Ecl. VII, 1. Anserem aliquem eius temporis poëtam (de quo cf. Ovid. Trist. II, 435. Prop. III, 32, (II, 34,) 84. III, 25, 83. Cic. Phil. XIII, 5, 11. Weichert. de C. Helv. Cinna p. 9. s. Poëtt. Rell. p. 161 sqq. Passow. ad Pers. p. 230. et Unger de Ansere poëta. Friedland. 1858. 4.) hic tacite vellicari docet Servius, quem iure sequuntur recentiores editores praeter Ladew., consentientem, ut videtur, cum Heynio, qui inter olores non nisi vero anseri locum esse, versumque nostrum Theocritea Idyll. VII, 47. exprimere censet. Quod ut verum habeamus, tamen non impedit, quominus in Anseris nomine luserit poëta, ut Cicero l. l. haec scribens: de Falerno Anseris res depellentur. Antonius enim huic Anseri, qui laudes ipsius in carmine aliquo celebraverat, agrum Falernae regionis dono dederat. — 37. Id

40

Si valeam meminisse; neque est ignobile carmen.
"Huc ades, o Galatea; quis est nam ludus in undis?
"Hic ver purpureum, varios hic flumina circum
"Fundit humus flores, hic candida populus antro
"Imminet et lentae texunt umbracula vites.
"Huc ades; insani feriant sine litora fluctus."

### LYCIDAS.

Quid, quae te pura solum sub nocte canentem

quidem ago, carmen aliquod Menalcac canere (incipere v. 32.). — 38. Si valeam. Vid. adnott. ad Ecl. VI, 57. et Aen. I, 181. — 39. "Ex Theoer. XI, 42—49. 63 sq. (cf. V, 45 sq.) ductum, sed oratione variata. Nobile vero bucolici generis argumentum Polyphemus Galateae Nymphae amore captus. Cf. Bion. Idyll. XV, 3. et fragm. XII, 3. Mosch. Idyll. III, 59." Heyn. — De formula huc ades dictum ad Ecl. VII, 9. De Galatea vid. adnott. ad Ecl. VII, 37. — quis - nam tmesi diremptum, ut aliquoties apud Plantum, e.g. Aul. II, 1, 16. III, 2, 13. Rud. IV, 3, S. et alios, vel apud ipsum Ciceronem ad Brut. I, 2. Inverso ordine num quis legitur v. c. Geo. IV, 445. Ter. Phorm. V, 1, 5. et alibi. — 40. Cf. Theoer. XI, 45 sqq. ver purpureum, i. c. pulchrum, variis florum et berbarum ornatibus splendens, legitur etiam ap. Tibull. III, 5, 4. Colum. X. 256. alios. Purpureus enim poëtis dicitur de omnibus rebus splendens. herbarum ornatibus splendens, legitur etiam ap. Tibull. III, 5, 4. Colum. X, 256. alios. Purpureus enim poëtis dicitur de omnibus rebus splendentibus et adspectu pulchris, cuiuscunque coloris sunt. Vid. v. c. Hor. Od. IV, 1, 10. purpurei olores. Albinov. II, 62. brachia purpurea candidiora nice. Val. Fl. III, 178. en frigidus orbes Purpureos iam somnus obit, i. e. oculos pulchros et nitentes. ibid. v. 422. Hic sale purpureo vivaque nitentia lympha Membra novat. Aen. I, 591. VI, 641. (Geo. IV, 54. Aen. V, 79. VI, 884.) Cf. Lambin. ad Hor. Od. IV, 1, 10. Burm. ad. Anthol. Lat. T. I. p. 267. Thiel. ad Aen. V, 79. et Gebauer. Progr. p. 7. (qui confert Hesiodi Op. 477. et 492. πολιόν ξαφ et Melegr. in Anth. Pal. IX, 363, 2. siodi Op. 477. et 492. πολιὸν ἔαρ et Melegr. in Anth. Pal. IX, 363, 2. πορφυρέη μειφερανθέος εἴαρος οἴοη.) Aliter tamen de usu huius epitheti iudicat Ameis. in Iahnii Nov. Annal. LXI. p. 386 sq. — flumina circum. Circum etiam de rebus non ab omni, sed ab aliqua tantum parte circumclusis dicitur, ideoque saepe ponitur de rerum ambitu, quem adspectu complectimur, vicinitatis magis, quam circuitus ratione habita. Cf. Hand. Turs. II. p. 53 sq.; de postposita autem Praepositione cf. Aen. I, 32. III, 75. VI, 329. Lucr. I, 935. Cic. N. D. II, 41, 105. etc. Wopkens. Lect. Tull. p. 170. Markl. ad Stat. Silv. III, 3, 21. Walch. ad Tac. Agr. p. 338. Hand. l. p. 68. Ruddim. II. p. 335 sq. alii. Ceterum hune locum respexit Calpurn. Ecl. XI, 47. Hie tibi lene fluens fons murmurat, hic et ab ulmis Purpurcae felis dependent vitibus uvae. — 41. candida populus, die Silberpappel, Horatio Od. II, 3, 9. alba vocata. Tria sunt populus, die Silberpappel, Horatio Od. II, 3, 9. alba vocata. Tria sunt populus, quema, quorum alterum bicolor, (cf. Aen. VIII, 287. bicolor populus) folio superne viridi, inferiore parte candido, esse satis constat. Serebatur autem populus imprimis vitium causa, quibus post ulmos maxime utilis. Cf. adnott. ad Ecl. II, 70. et Bilcausa, quibus post ulmos maxime utilis. Cf. adnott. ad Ecl. II, 70. et Bilberb. Flor. class. p. 241. — 42. lentae vites. Vid. ad Ecl. III, 38. Ceterum Bibbeck, edidit en lentae, quia Cod. Pal. praebet E. (Cf. eius Proleg. p. 311.) — umbraculum, scil. aedificium, locus frondibus vel alia quacunque re tectus, mbraculum, scil. aedificium, locus frondibus vel alia quacunque re tectus, ita ut umbram praebeat (cf. Varro R. R. I, 51.); hic quidem tectum frondem, Laube, Laubhütte; res enim vere agitur. (Vid. Cic. fragm. apud Macrob. VI, 4. Visne ea, quae restant, in illis alnorum umbraculis praeequamer?) — insani fluctus, ut Geo. I, 481. insanus vertex Eridani, apud Hor. Od. III, 4, 30. insaniens Bosporus, Propert. IV, 6, (III, 7,) insumam mare, Ovid. Her. I, 6. insanae aquae, et Tibull. II, 4, 9. insanienti. Cf. etiam Moschus V, 5. δταν – τὰ χύματα μαχοὰ μεμήνη, Burm. ad Prop. l. l. p. 533. et Gebaueri Progr. p. 4. Praeter necessitatem izitur Bentl. ad Lucan. II, 673., comparans τὰν γλαυχὰν θάλασσαν Theocr. XI, 43., hie et in Ovid. 1.1. corr. incani fluctus. — feriant litora. Cf. Ovid. Her. XIX, 121. quanto planguntur litora fluctu et Theocr. XI, 43. a Gebauero Progr. p. 5. comparatus. — 44. Sequitur aliud Menalcae carmen,

Audieram? numeros memini, si verba tenerem. "Daphni, quid antiquos signorum suspicis ortus? "Ecce Dionaei processit Caesaris astrum, "Astrum, quo segetes gauderent frugibus et quo "Duceret apricis in collibus uva colorem.

45

quod Moerin canere meminerat Lycidas. — pura sub nocte, i. e. serena, ut Lucret. I, 143. noctes serenas commemorat. Eodem sensu caelum (Calpurn. Ecl. I, 77. Sen. Med. 30.) et sidera pura vocantur (Hor. Od. II, 5, 19. III, 29, 45. Ovid. Her. XVIII, 71. Sen. Hipp. 418. Herc. Oet. 239.). Cf. Burm. ad h. l. idemque ad Val. Fl. II, 56. et Calpurn. l. l., qui comparat Arati Phaen. 323. καθαρή επὶ νυκτί. Cf. etiam adnott. ad Geo. II, 364. sub nocte dicit, quia caelum nocturnum cogitatur tamquam tegumentum aliquod super terra expansum. Ita etiam Aen. VI, 268. Ibant obscuri sola sub nocte per umbram; nec multo aliter Ovid. A. A. I, 67. Tu modo Pompeia lentus spatiare sub umbra, quem locum imitantes Prop. V, (IV,) 8, 75. et Martial. XI, 48, 3. spatiari in umbra scripserunt. — 45. numeros, i. e. modos, die Melodie. Vid. Cic. de Legg. I, 4. in. Numeros in cantu cecinerat coll. cum eiusd. de Finn. IV, 27. Aen. VI, 646. et 776. De constructione autem verborum memini - - si tenerem vid. adnott. ad Aen. I, 374. -V. 46-50., qui a ceteris editoribus omnibus Moeridi adscribuntur, cum Ribbeckio Codd. Med. et Gud. secuto Lycidae orationem continuavimus. Etai enim in eiusmodi rebus minor est Codicum auctoritas et huic versuum distributioni v. 45. quodammodo adversari videtur, tamen eam iuvat strophica carminis ratio, qua sic tria septenorum versuum membra se excipiunt. Cf. Ribbeck. in Annal. phil. LXXV. p. 74. et Gebauer de poët. I. p. 131. Sententia est: Cur antiqua illa sidera observas? Novum potius, quod nunc exortum est, Caesaris astrum observandum. "Persuasio vulgi tum erat, stellam crinitam, quae inter ludos D. Iulio ab Augusto a. U. C. 711. s. a. Chr. 43. [secundum H. Voss. mense Iulio: cf. etiam Argum. Ecl. V.] habitos apparuerat, et quam a. 1680. iterum in hominum conspectum venisse Halleius aliique docti viri opinati sunt, animam Caesaris in caelum recepti esse. Cf. Suet. Caes. 88. Plin. II, 25, 23. Dio Cass. XLV, 7. Sen. N. Qu. VII, 17. Ea poëta ingeniose ita utitur, ut Caesarem inter deos ruris relatum esse fingat. Cf. Geo. I, 26. 27. 42." Heyn. Iul. Caesarem autem, cuius alii poëtae Augustei aevi fere nusquam mentionem faciunt, quasi timentes, ne illo celebrato Augusti laudes imminuant et obscurent (cf. Orell. ad Hor. Od. I, 12, 47.), Vergilius praeter h. l. etiam Geo. I, 466. et Aen. VI, 826. commemorat. — quid -- suspicis! scil. prognostica petiturus. antiquos signorum ortus pro: antiquorum (dudum notorum et inde a mundi origine fulgentium) signorum (i. e. siderum, ut Geo. I, 257. Aen. VII, 138. al.) ortus. (Vid. adnott. ad Aen. VIII, 526.) In re summa nobiscum consentiens Ameis. Spic. p. 16. haec adnotat: "Poëta dicere voluit, antiquos ortus signorum inde ab initio rerum sibi constitisse. Hos autem antiquos ortus non amplius suspicere iubetur Daphnis, sed novam originem astri Caesaris: processit Caesaris astrum." Ceterum de rusticis stellas in astri Caesaris: processit Caesaris astrum." Ceterum de rusticis stellas in rem suam observantibus cf. Geo. 1, 204 sqq. et 257 sq. — Dionaei, quod Caesar genus ab Iulo s. Ascanio, Aeneae filio, ideoque ab Anchisa et Venere ducere credebatur. (Cf. adnott. ad Ecl. V, 23.) Venerem autem secundum antiquiorem mythum Cretensem Dione, sive Oceani et Tethyos (Hes. Th. 353.) sive Urani (Aetheris) et Terrae filia (Hyg. praef.), ex Iove peperit. Cf. Hom. II. V, 370 sqq. Apollod. I, 1, 3. ibique Heyn. p. 5. Quare etiam Auson. Ecl. de mens. (carm. 377.) 13. Inde Dionaeo praefulgens Iulius astro. Cf. etiam Hor. Od. I, 12, 47. Iulium sidus ibique Interpp. — processit, orta est stella. Sic Ecl. VI, 86. invito processit Vesper Olympo. Eius vero stellae ortus bonum frugum proventum ominari et maturare fin-Eius vero stellae ortus bonum frugum proventum ominari et maturare fingitur. — 48. quo segetes gauderent frugibus etc., ac si stella illa uberrimum frugum proventum ominetur. — 49. duceret colorem, sensim acciperet, i. e. livesceret, purpurasceret. Eodem modo Ovid. Met. III, 484. aut ut variis solet uva racemis Ducere purpureum nondum matura colorem et Iuven. II, 81. Uvaque conspecta livorem ducit ab uva. Idem est

"Insere, Daphni, piros; carpent tua poma nepotes."

50

#### MOERIS.

Omnia fert aetas, animum quoque; saepe ego longos Cantando puerum memini me condere soles: Nunc oblita mihi tot carmina; vox quoque Moerim Iam fugit ipsa; lupi Moerim videre priores. Sed tamen ista satis referet tibi saepe Menalcas.

#### LYCIDAS.

Causando nostros in longum ducis amores.

colorem trahere. Cf. Aen. IV, 701. Ovid. Met. II, 236. III, 482. etc. - 50. Si nunc, astro tam propitio lucente, inseris piros, non tu solum, sed etiam nepotes fructum habebunt ex arboribus a te insitis.— Insere. Cf. not. ad Ecl. I, 73, quem locum hic respici, iam Servius animadvertit.— 51., Memoria deficiente puta Moerin subito obticuisse, nec, quod coeperat, implere potuisse; itaque addit cum dolore: Omnia fert, aufert, eripit [cf. adnott. ad Ecl. V, 34.], aetas, etiam animi vires, memoriam. Atqui saepe ego me, dum puer essem, memini, totos dies aestivos cantando exigere; nunc tot carmina oblitus sum, ipsa etiam vox me deficit." Haec Heyn.; aliam tamen esse huius loci rationem, supra ad v. 46. exposuimus. Quod autem attinet ad animum pro memoria positum, cf. Aen. III, 230. animis haec mea figite dicta. Ter. Andr. I, 5, 47. dicta illa mihi etiam nunc scripta sunt in animo. Cic. de Or. II, 74, 300. ex animo effluere et similes locos. Cod. Pal. praebet fert setas, quare Ribbeck. coni. omnia fers, aetas; "elegantissime", ut Peerlk. p. 370. censet. — 52. condere soles, h. e. exigere dies (cf. Aen. III, 203. et Calpurn. IX, 25. Nam mihi iam perierunt ordine soles) usque ad solis occasum. Ita Hor. Od. IV, 5, 29. (ubi vid. Orell.): Conditusque diem collibus in suis provident in videt diem conditus (cf. Aen. III, 203. et Calpurn. IX, 25. Nam mihi iam perierunt ordine soles) usque ad solis occasum. Ita vulgari: videt diem condi. Cf. etiam Geo. I, 457. (sol) cum referetque diem condetque relatum. Plin. Ep. IX, 36, 4. Ita variis sermonibus, quamquam longissimus, dies cito conditur. Stat. Theb. X, 54. Condiderant iam vota diem. Lucr. III, 1103. (1090.) licet quot vis vivendo condere saecla. Nos simili ratione: den Tag zu Grabe tragen. Praeiverat autem Callim. Epigr. II, 3. ἐμνήσσην σ'οσσάχις ἀμφότεροι "Ηλιον ἐν λέσχη κατεδύσαμεν. Vid. Waardenburgii Opusc. orat. poët. crit. p. 232. a Wagn. laud. — 53. oblita, passive. pro: oblivioni tradita. Cf. Val. Fl. I, 792. oblitos dolores pati, id. II. 388. si Martius aures Clamor et obliti rursus fragor impleat aeris. II. 388. si Martius aures Clamor et obliti rursus fragor impleat aeris. Omnino autem de verbis deponentibus passive usurpatis egerunt Priscian. VIII, 4, 15. p. 791. P. Gell. XV. 13. Ruddim. I. p. 288. Ruhnk. ad Ter. Phorm. II, 1, 18. Herzog. ad Caes. B. G. VII, 78. Kritz. ad Sall. 7, 3. et 18, 7. Kühner. ad Cic. Tusc. III, 14, 30. multique alii. Verba Nunc oblita mihi tot carmina iterantur in Anth. Lat. Burm. I, 178, 172. — 54. lupi Moerim videre priores, i. e. obticeo, subito me destituente memoria, quasi lupus me prior vidisset. Adhibetur hoc proverbium, hic quidem a theore. XIV, 22. (λύχον εἰδες) sumptum, (de quo cf. Erasm. Adag. Chil. 1. cent. 7. §. 86.) subito et maximo terrori exprimendo, qui vocem praecludit, (cf. Plin. N. H. VIII, 22, 34. Sed in Italia quoque creditur luporum virus cese noxius vocemque homini, quem priores contemplentur, adimere ad praesens et Isidor. I, 26.); unde etiam alterum illud Lupus in fabula, quo utimur, quando in medio sermone supervenit ille, de quo loquimur, et quo utimur, quando in medio sermone supervenit ille, de quo loquimur, et praesentia sua libere loquendi potestate nos privat, quod, sive laudabatur, padet nos in os dicere, quod recte narratur de absente, sive vituperabatur, timemus eum offendere. (Cf. Erasm. Chil. IV. cent. 5. §. 50.) — 56. "Causas et excusationes afferendo differs meum desiderium canentem te audiendi. Lucret. I, 399. Quapropter, quamvis causando multa moreris, Esse in retum etiam desiderium eius rei, quam amamus ideoque cupimus, hic igitur carminum. Cf. etiam Aen. I, 171. II, 10. VI, 314. Cic. Off. I, 5. in. Forma

Et nunc omne tibi stratum silet aequor et omnes, Aspice, ventosi ceciderunt murmuris aurae. Hinc adeo media est nobis via; namque sepulchrum Incipit adparere Bianoris: hic, ubi densas Agricolae stringunt frondes, hic, Moeri, canamus; Hic haedos depone, tamen veniemus in urbem. Aut si, nox pluviam ne colligat ante, veremur, Cantantes licet usque — minus via laedit — eamus;

60

honesti - - si cerneretur, mirabiles amores excitaret sapientiae etc. -57. Cf. Theocr. II, 38. ηνίδε σιγά μεν πόντος, σιγώντι δ'άηται. — tibi, in tuam gratiam, ut melius audiri possis. — aequor, i. e. lacus, in quem haud procul a Mantua Mincius fluvius diffunditur. Sterni et στορείσσαι, καταστορείσσαι (Theocr. VII, 57.), i. e. aequum, planum fieri, ideoque sedari, de tranquillitate maris sollemne. Wagn. conterri iubet Soph. Ai. 659. ed. Herm. del των δ' ἄημα πινευμάτων ἐκοίμισε στένοντα πόντον ibique Interpp. Vid. Aen. V, 763. VIII, 89. Ovid. Her. X, 49. Manil. I, 155. Plin. II, 47, 47. Deinde etiam de ventis dicitur. velut apud Hor. Od. I, 9, 10. (divi) Stravere ventos aequore fervido, i. e. sedavere, tranquillavere. De ipsa re cf. etiam Ecl. II, 26. Cum placidum ventis staret mare et Aen. III, 69. placataque venti Dant maria. - 58. Aspice; exspectamus potius audi; sed, undis et foliis arborum nulla aura motis, poterat etiam adspici aëris tranquillitas. Omnino autem *audiendi* et *videndi* verba haud raro confunduntur. Cf. v. c. Cic. Arch. 8, 18. quoties ego hunc vidi magnum numerum versuum dicere ex tem-Arch. 8, 18. quoties ego hunc vidi magnum numerum versuum ducere ex tempore. Sall. Cat. 40, 3. postquam illos videt queri de avaritia magistratum. Liv. XXXIV, 31, 13. nunc tyranum me rocari video etc. Cf. Schiller. ad Hor. Od. II, 1. p. 79. et quod ad Graecorum usum attinet Nitzsch. ad Hom. Od. T. I. p. 152. et T. II. p. 112. Aspice autem (de qua scribendi ratione vid. adnott. ad Ecl. II, 66.) pro en vel ecce legitur etiam Ecl. II, 66. III, 50. 52. V, 6. VIII, 105. albi. — ventosi murmuris aurae poètice pro aura murmurante, de quo Genitivi usu cf. ad Ecl. IV, 24. adnott. "Epitheton proprie ad auram spectabat; ventosa aura, ut Ovid. med. fac. 57. Hace uli ventosas fuerint siccata per auras. Ante oculos habebat Maro Haec uli ventosas fuerint siccata per auras. Ante oculos habebat Maro Theocriti suavissimum versum: τὰ τε νιν καλὰ κύματα φαίτει Λουχα κα-χλάζοντα, Id. VI, 11, 12. Cf. II, 38. Heyn." — 59. Cf. Theocr. VII, 10., χλάζοντα, Id. VI, 11, 12. Cf. II, 38. Heyn." — 59. Cf. Theocr. VII, 10., unde hic locus fluxit. Hinc adeo, von hier gerade. Ut enim adeo Adverbiis temporis nunc, iam et tum additur, vim earum intendens (cf. quae ad Ecl. IV, 11. et Aen. II, 567. adnotavimus), ita etiam Adverbiis loci adiunctum legitur. Cf. Hand. Tursell. I. p. 150. Voss. adeo pro ad haec, praeterea positum capit (de qua significatione cf. Hand. l. l. p. 138.); vertit enim: auch ist hier die Hälfte des Weges uns. — 60. Bianorem eundem cum Ocno s. Aucno, Tiberis fluvii et Mantus filio, et conditorem Mantuae facit Servius ad h. l. et ad X, 198 sqq., sed recte Heyn. adnotat, destitui totum hoc commentum idonea auctoritate, illumque Bianorem tantum virum aliquem illustrem vel hercem Mantuaporum babendum esse. — De scriptura aliquem illustrem vel heroem Mantuanorum habendum esse. — De scriptura aliquem illustrem vel heroem Mantuanorum habendum esse. — De scriptura sepulchris, quam ex Cod. Med. auctoritate cum recentissimis editoribus recepimus, cf. Gellius II, 3. Charis. p. 56. Serv. ad Geo. III, 223. p. 275. Wagn. Orth. Verg. p. 421. et Ribbeck. Proleg. p. 424. Aliter tamen statuunt Schneid. Gramm. Lat. I, 1. p. 206 sq. et Unger de Valgio Rufo p. 196 sq. — 61. stringere simpl. est decerpere, avellere. Cf. ad Ecl. I, 56. Geo. I, 317. Sermo est de frondatione, de qua etiam Plin. XVIII, 28, 68. Calpurn. V, 99. et Colum. VI, 3, 7. stringendi vocabulo utuntur. Cf. Obbar. ad Hor. Epist. I, 14, 28. Fasc. VI. p. 215. — 62. depone. Hinc cognoscitur, quomodo v. 6. miltimus intelligendum sit. Ceterum cf. quae ad Ecl. III, 31. adnotavimus. — tamen veniemus, etiamsi paullulum quiescentes dederimus operam cantilenae, ut iam Serv. locum intellexit. Cf. etiam Ecl. X, 31. — in urbem, Mantuam. — 63. nox pluviam ne colligat ante, ne vesper nubes pluviam minantes colligat. Cf. Geo. colligat ante, ne vesper nubes pluviam minantes colligat. Cf. Geo. III, 327. — V. 64. Ad Theocriti VII, 35. 36. exemplum factus. Quia verendum, ne mox pluat, non amplius hic sedentes, sed domum euntes cana-

65

Cantantes ut eamus, ego hoc te fasce levabo.

MOERIS.

Desine plura, puer, et, quod nune instat, agamus: Carmina tum melius, cum venerit ipse, canemus.

mus. - usque, so immer, in Einem Zuge fort; possumus omnem, quae restat, viam canentes conficere. Respicit enim haec Particula unum quod-que temporis momentum per continuum aliquod et certo termino finitum temporis spatium. Cf. Aen. VI, 487. iuvat usque morari. Plant. Epid. II, 2, 120. Usque opperiar. ibid. I, 2, 26. et Most. II, 2, 19. Benene usque caluisti? Ter. Andr. II, 1, 4. usque antehac attentus fuit. Cic. ad Fam. XII, 19, 3. Mihi quidem asque curae erit, quid agas, dum, quid egeris, sciero etc. — laedit pro vulg. laedet vel laedat ex Med. aliisque bonis Codd. cum Wagn. restitui, quem etiam ceteri recentiores editt. sequuntur. Sensus est enim: si cantamus, via minus laedit, sive: cantantes via non laedit. Laedat ex vicino Coniunctivo ortum; diversi enim Modi vicinitatem saepe verae lectionis mutandae ansam praebuisse, iam ad Ecl. II, 27. et 57. vidimus. — 65. hoc fasce, haedorum, quos portat, onere. Cf. v. 6. et 62. Fascem latiore sensu de quovis onere dici, Coningt. probat locis Geo. III, 347. IV, 204. et Mor. 80. — 66. desine plura, scil. dicere, vel a me flagitare. Cf. adnott. ad Ecl. V, 19. — puer, ultima syllaba arsis vi producta. Cf. not. ad Ecl. IV, 51. — quod nunc instat, agamus: i.e. novo domino haedos in urbem deferamus. (Cf. v. 6.) Contristans rerum tam misere mutatarum cogitatio animum Moeridis a Lycidae precibus avertit et vel cantum insum et invisum reddit. Studium et valuntatarum avertit et vel cantum ipsum ei invisum reddit. Studium et voluptatem canendi tum demum ait sibi redituram, cum ipse, Menalcas, venerit, i. c. in praedium suum redierit.

# ECLOGA X. GALLUS.

# ARGUMENTUM.

C. Cornelius Gallus\*), (quem iam supra Ecl. VI, 64. commemoratum vidimus) amicam Lycoridem\*\*) habuit, quam etiam elegis celebravit

\*) Foroiuliensis, circa a. U. C. 685. s. 69. a. Chr. humili loco natus (Suet. Octav. 66.), poëta doctissimus et elegantissimus, qui, ab Augusto primus Aegypti praefectus constituins, in ea provincia conviciis quibusdam, quibus ebrius aliquando eum lacessisse dicitur, Casarem adeo offendit, ut, ab aliis citam accusatus, boris publicatis relegaretur, quam incominiam non ferens anno actatis 43. (U. C. 728. s. 26. a. Chr.) suis ipse manibus interfecit. Carmina eius praestantissima praeter unum alterumque fragmentum sunt aperdita; nam quae vulgo cius nomine feruntur VI Elegiae, auctoris sunt multo postrius viventis, Corn. Maximiani Galli. A nonuullis tamen Ciris, quod carmen inter vergili catalecta referri solet, auctor habetur. Cf. de co praeter Suct. 1. 1. Dio Cass. Lt. 9. 17. LtH, 23. Strab. XVII. p. 819. (ibique Casaub.) Entrop. VII, 7. Anmian. Marc. XVII. 4. et de cius poësi nota \*\*\*).

\*\*Oconsentiunt veteres, hane Galli amicam, quam poëta Lycoridem nominat, fuisse lafamem Volumniam illam, Volumnii Eutrapeli libertam, mimico nomine Cytheridem vocalum, quae multos habuit amatores et inter cos etiam Antonium, qui inito cum Fulvia matrimonio cam cessit Corn. Gallo. (Cf. Cic. Phil. II, 24, 58. ad Att. X, 10. et 16. ad Dis. IX, 26. Plutarch. vit. Anton. c. 9. Plin. VIII, 16, 21.) Errant enim, qui cum Serva d. 1. putant, Antonium -ipsum in Gallias cuntem esse illum, quem v. 22 sqq. et ins, in ea provincia conviciis quibusdam, quibus ebrius aliquando cum lacessisse dicitur,

vs ad v. I. putant, Antonium ipsum in Gallias cuntem esse illum, quem v. 22 sqq. et as qq Gallus peridam Lycoridem se spreto in castra secutam esse conqueratur. Nam Cytheris iam a. 710. ab Antonio dimissa erat (Cic. Phil. II, 28, 69.), hace Ecloga audemum hieme s. 716. scripta videtur (cf. Diss. de Verg. vita etc. nota 42.), h. e. sore, quo Antonius iam in Oriente occupatus erat. Quare alium potius militem in M. Agrippae exercitu, qui illo anno in Gallias ductus Aquitanis devictis Rhenum adeo

.

saepe a Propertio, Ovidio, Martiale aliisque laudatis\*\*\*). Is a perfida amica desertus magnoque dolore oppressus in hoc carmine ex Theocriti Idyll. I. et VII. expresso, tamquam pastor caprarius sub sola Arcadiae rupe projectus, amores suos deflere fingitur. Post exordium, quo Vergilius consilium significat Gallo sibi dilectissimo carmen dedicandi (v. 1—7.), obiurgat poëta Musas, quod solae non adfuerint Gallo curis amoris confecto (8—12.); cum tamen miserationis affectum testatae ei sint adeo res inanimatae, arbores et saxa (13—15.), tum greges cum pastoribus (16—20.), denique dei ipsi, Apollo, Silvanus, Pan (21—30.). Tum Gallus ipse sortem suam et infaustum amorem deplorat, querens, quod sibi non contigerit conditio pastoris Arcadici, amore felici fruentis; a qua praesens sua fortuna tantopere recedat, cum ipse bello occupatus a Lycoride sua perfida aliumque amatorem in castra secuta longo intervallo seiunctus sit. (31-51.) Inde subitum ei exoritur consilium pastoris more vivendi, fistula canendi et venandi (52—61.); sed repente in tanto amoris aestu solatia inde nulla cernens, praesidia contra amoris vim prorsus non quaerere constituit (62—69.). Accedit epilogus, quo singularem suum Galli amorem testatur Maro. (70—77.) De pretio totius carminis, quod sane pertinet ad eas Eclogas, in quibus poëta a bucolici carminis natura longe aberravit, Heynius sic iudicat: "Habet hoc carmen miram artem primum in eo, quod ad maiorem Galli dignitatem omnia non modo ad vitam pastoriciam, sed ad tempora heroica, quibus permixti mortalibus dei vivebant, relata et ex sensibus et opinionibus istorum sacculorum adumbrata sunt; quare ferre debemus, si qua paullo altiore ac graviore spiritu hic dicta reperiamus; deinde vero, quod impotentis et spreti amoris aestus ille ac furor, in omnes partes animum rapiens, ipsum legentis animum commovere videtur; quamquam hac in parte Theocriti vestigiis insistit Idyll. I., unde, quae de Daphnide dicta sunt, in Gallum transtulit, ut multa tantum Latinis verbis reddiderit, in aliis autem cum eo certaverit. Universe vero a simplicitate et venustate pastoricii carminis et Theocritea suavitate in plerisque recessit." Gevers autem in Progr. Gymn. Verd. 1864. (Die 10. Ecloge des Vergil eine Parodie) probare studet, Vergilium hoc carmine Theocriti Id. VII. ad aliud argumentum ioculariter detorquere voluisse. Ceterum haec ultima Ecloga (cf. v. 1.) vere a. 717. Neapoli videtur conscripta esse, cum Vergilius, a Maecenate invitatus, iam Georgicis scribendis se accingeret.

transiit, Lycoris secuta videtur, cum Gallus, fortasse Pompeianas classes ab Italia arcens, in alia expeditione versaretur. (Cf. v. 26 sqq. et 46 sqq.) Ceterum Spohn. in iis, quae Heyniano Argumento adiunxit p. 290. Cytheridem eiusdem cum ipso Gallo astatis, h. e. illo tempore XXVIII vel XXIX annorum fuisse docet.

\*\*\*) Cf. v. c. Prop. III, 32, (II, 34,) 91. Fi modo formosa quam multa Lyceride Gallus Mortuus inferna vulnera larit aqua. Martial. VIII, 73, 6. Ingenium Galli pulchra Lyceris erat. Ovid.

\*\*\*) Cf. v. c. Prop. III, 32, (II, 34,) 91. El modo formosa quam multa Lycoride Gallus Mortuus inferna vulnera latit aqua. Martial. VIII, 73, 6. Ingenium Galli pulchra Lycoris erat. Ovid. Am. I, 15, 29 sq. Gallus et Hesperiis, et Gallus notus Ecis, Et sua cum Gallo nota Lycoris erit. A. A. III, 537. Vesper et Eoae novere Lycorida terrae. Trist. II, 445. Nec fuit opprobrio celebrasse Lycorida Gallo. Am. III, 9, 63. A. A. III, 334. Rem. 765. etc. Serv. ad v. 1. hulus Ecl. et Donat. vitae Verg. §. 38. quatuor Amorum libros sub Lycoridis nomine ab eo editos commemorant, quorum fragmentum affert Vibius Sequ. de finm. p. 333.

# Extremum hunc, Arethusa, mihi concede laborem:

<sup>1. &</sup>quot;Arethusam, Nympham Siciliae, ut in carmine bucolico, pro Musa invocat. Cf. Ecl. VII, 21. [ibique adnott.] Neque ideo Nymphae mutantur in Musas. Sollemne autem Nymphas invocari etiam extra bucolica, ut Coluthus carmen orditur Νύμη αι Τρωιάδες. Vid. Theocr. VII, 91. Mosch. III, 77." Heyn. Erat autem Arethusa Nerei et Doridis filia, quam Alpheus, Graeciae fluvius, tam perdite amasse dicitur, ut fugientem sub mari usque in Siciliam persequeretur. (Cf. Geo. IV, 344. Acn. III, 694 sqq. et praeter Moschi l. l. Ovid. Met. V, 573 sqq. Stat. Silv. I, 2, 203 sq. Theb. I, 271. IV, 238. Mela II, 7, 16. alii.) Multa enim fabulantur veteres de subterraneo Alphei fluminis cum Arethusae fonte Syracusis apparente connexu, unde omnis illa fabula videtur orta. (Cf. Acn. III, 694. Mosch. Id. VII. et locos a Clu-

Pauca meo Gallo, sed quae legat ipsa Lycoris, Carmina sunt dicenda: neget quis carmina Gallo? Sic tibi, cum fluctus subterlabere Sicanos, Doris amara suam non intermisceat undam:

vero Sicil. ant. I, 8. p. 88 sq. Dorvillio Sicul. I, p. 198. Tzschuckio ad Melam Vol. III. P. 2. p. 852 sq. et memet ipso in libro Handb. d. alt. Geogr. III. p. 787. collectos. Ceterum cf. etiam adnott. ad Ecl. IV, 1. et VI, 1.) — concede laborem, h. e. permitte, ut in hoc argumento elaborem, atque in eo me adiuves. Cf. Ecl. VII, 22. concedite carmen. Cum labore autem cf. Geo. II, 39. Extremum vocat, quia Georgica exorsurus, his bucolicis lusibus valedicere decrevit. Cf. Argum. extr. quae legat ipsa Lycoris: scil. ut et erubescat de levitate sua ac per-fidia et, tam bonum ac constantem amatorem indigne deseruisse, eam poe-niteat." Heyn. De ipsa autem Lycoride cf. Argum. nota \*\*). Ceterum cum recentioribus editoribus omnibus nunc redii ad vulgarem loci distinctionem, quam prius cum Wagnero (cf. Eleg. ad Messal. p. 68.) deserueram, Puncto post Lycoris distinguens. Pauca enim aptius cohaeret cum carmina, et verba sed quae legat etc. per antithesin adiiciuntur, ut sensus sit: quamquam pauca, tamen sint talia, ut ipsam Lycoridem me irridentem detinere possint. - 3. Carmina sunt dicenda. Cf. adnott. ad Ecl. III, 55. tinere possint. — 3. Carmina sunt dicenda. Cl. adnott. ad Eci. III, 35. — neget quis carmina Gallo, haud dubie adhue viventi (vid. etiam infra v. 71.), quamvis Schaper (cf. Diss. mea de Verg. vita etc. nota 19.) hac Ecloga Galli a. 728. mortui desiderium a poëta exprimi arbitretur, quod quam improbabile sit, docet Ribbeck. Proleg. p. 11. — 4. Sic tibi--non intermisceat undam: Incipe, h. e. ut cupio, servetur integritas tua et sinceritas, non corrupta aquis marinis, ita etiam te obsecro, ut me adiuves in carmine canendo. Simillimus huic locus est Ecl. IX, 30 sq. Proprie in hac obtestandi formula, qua ab altero aliquid petimus, ei vicissim aliquid apprecantes, sibi respondent Particulae comparativae sic — ut (cf. Ovid. Met. VIII, 866. sic has deus aequoris artes Adiuvet, ut nemo iamdudum litore in isto constitit); sed interdum etiam ut omittitur et sententia votum continens ἀσύνθετος adiicitur, ut hic et Ecl. IX. l. l. Cf. Hor. Od. I, 3, 1 sqq. Sic de diva potens Cypri - regat - ; Reddas incolumem, precor, Et serves animae dimidium meae. Ovid. Met. VIII, 857 sqq. Sic mare compositum, sic sit tibi piscis in unda Credulus - Dic, ubi sit etc. (ubi vid. Iahn.) id. Her. III, 135. IV, 168. XX, 3. Fast. IV, 525. Hor. Od. I, 28, 25. Tibull. III, 6, 1. Burm. ad Prop. III, 4, 2. Interpp. (etiam Schiller. p. 5.) ad Hor. Od. I, 3, 1. et Dissen. ad Tibull. II, 5, 63. p. 288. Punctum, quod Iahn. et Wagn. post undam ponunt, rursus cum Colo permutandum censui, in ona loci distinctione ceteri recentiores editores practer. mutandum censui, in qua loci distinctione ceteri recentiores editores praeter Bryceum et Coningtonem me secuti sunt. — "fluctus subterlabere Sicanos, maris Siculi, Ionii; unde Doris amara pro aqua salsa et marina. Videtur hoc primus aliquis ex Alexandrinis poëtis novasse, ut Nerei coniugem hanc et Nereidum matrem (Met. II, 268, 269.) pro mari diceret." Heyn.

Sicanus autem pro Siculus legitur etiam Stat. Theb. I, 270 sqq. Ovid. Her.

XV, 57. Sil. X, 314. XIV, 258. etc. Altera forma Adiectivi est Sicanius (Aen. VIII, 416. Ovid. Met. XV, 279. Val. Fl. II, 29. Sil. I, 34. etc.), unde omnis insula Sicania vocatur Aen. I, 557. Ovid. Met. V, 495. Plin. III, 8, 14. etc. Quod attinet ad quantitatem voc. Sicanus, Vergilius ubique (Aen. V. 24. 293. VII, 795. VIII, 328. XI, 317.) primam corripit, alteram producit; neque aliter Ovid. Her. XV, 57. et Silius XIV, 34.; idem tamen Silius cit; neque aliter Ovid. Her. XV, 57. et Silius XIV, 34.; idem tamen Silius X, 314. et XIV, 258. etiam primam producit et alteram corripit. Cf. etiam Heyn, in Varr. Lectt. ad Aen. I, 557. Peerlk. p. 46. coni. fluctus subter, Dea, labere canos, cum Futuro hic non sit locus et epitheton Sicanos post Arethusam commemoratam otiosum. Quam audacem coniecturam non necessariam esse docet Ladew. Progr. p. 13., cum Futurum indicet Arethusae rotum, ut. quod nunc sit, etiam in posterum teneat et permaneat. — Dorida pro mari usurpantem (cf. adnott. ad Ecl. IV, 32. et V, 69.) Vergilium imitati sunt Ovid. Fast. IV, 678. et Stat. Silv. III, 2, 89. Voss. comparat Hom. Od. XII, 60. et 97., ubi Amphitrite pro mari commemoratur. Incipe; sollicitos Galli dicamus amores, Dum tenera attondent simae virgulta capellae. Non canimus surdis, respondent omnia silvae.

Quae nemora aut qui vos saltus habuere, puellae Naides, indigno cum Gallus amore peribat? Nam neque Parnasi vobis iuga, nam neque Pindi

10

- amara (i. e. salsa) vocatur aqua marina etiam Geo. IV, 431. Ovid. Met. XV, 286. et Rutil. Itin. I, 250., ubi vid. Burm. — 6. sollicitos amores, qui animum sollicitum reddunt, cruciant. Nam secundum Ovid. Her. I, 12. Res est solliciti plena timoris amor. Eodem modo id. Her. XVIII, 196. Aut mors solliciti finis amoris crit; quare simplex Adiect. sollicitus interdum i. q. seger amore. Cf. Hor. Od. III, 7, 9. Heyn. comparat Theorr. X, 20. ώφροντιστος Έρως. — 7. attondent, depascunt frondes. Vid. Geo. II, 406. ibique adnott. — simae. Simus, σιμός, qui nares depressas et repandas habet, silo, silus. Cf. Theocr. VIII, 50. σιμαὶ ἔριψοι. Ovid. A. A. II, 486. sima capella. Naev. ap. Non. IV, 277. Lascivum Nerei simum pecus. Plin. IX, 8, 7. Delphini dorsum repandum, rostrum simum. Martial. VI, 39, 8. Puer simo nare, turgidis labris. — 8. Non canimus surdis. Cf. Prop. V, (IV.) 8, 47. Cantabunt surdo et proverbiales locutiones surdis auribus aliquid canere (Liv. XL, 8.) vel surdo narrare fabu-XV, 286. et Rutil. Itin. I, 250., ubi vid. Burm. — 6. sollicitos amores, tiones surdis auribus aliquid cancre (Liv. XL, 8.) vel surdo narrare fabulam (Ter. Heaut. II, 1, 10. et Hor. Epist. II, 1, 200.). — respondent, resonant, per echo. Cf. Ovid. Met. XI, 52. respondent flebile ripae. Cic. Arch. 8, 19. saxa respondent voci et adnott. ad Ecl. I, 5. De verbo respondent dendi, ut Graec. ἀποκρίνομαι τι, cum Accusativo constructo vid. Westerh. ad Ter. Andr. V, 2, 8. — 9 sqq. "Solae Naides non adfuistis Gallo moerenti. Ex Theocr. Id. I, 66 sqq. Naides Heins. reposuit cum Medic. et optimis; nam Naiades est quadrisyllabum. Nais, Naides. At Naiàs, Nathana Manades est quadrisyllabum. Nymphas, sed (cum Vossio et Wunderl.) Musas intelligo, cum de poëta sermo sit et v. 11. Parnasus et Pindus iis tamquam sedes assignentur. Musas enim et ipsas Nymphas dici, iam ad Ecl. VII, 21. vidimus, et Nasdes, quod adiicitur, significat fontes sacros colentes. Cf. Culic. 18. Pierii laticis decus - - Sorores Naides. Wund. praeterea adnotat, secundum Xanthi fragm. (vid. Hist. Gr. fragm. ed. Creuzer. p. 156.) Nymphas a Lydis Musarum nomine esse appellatas. Cf. etiam Leutsch. in Philol. XXI. p. 40., qui et ipse puellas Naides hic Musas esse docet. — "indigno amore peribat, quo dignus non erat; cum meliore flamma, ut Hor. Od. I, 27, 20. loquitur, dignus esset tam constans amator, non obnoxius, ut a perfida et levi puella [quae alium secuta erat: cf. v. 23.] sperneretur." Heyn. Cf. Ecl. VIII, 18. ibique adnott. Mirum est Servii scholion: indigno: "vel meretricio, vel magno. Nam et Ennius [fr. inc. p. 175. Vahl.] ait Indignas turres, i. e. magnas." — peribat autem exhibeta Medic. a manu sec. ditaris RA supra extremam sullabam. (literis BA supra extremam syllabam . . . RET appictis), Rom. et Gud. a m. pr., quos cum Vossio, Iahnio et Wagn. secutus sum (quibuscum etiam editores me recentiores consentiunt), cum vulgaris lectio periret et facilius a librariis substitui potuerit et loco minus apta censenda sit. Cum enim Indicativo Imperfecti et Plusquamperfecti iunctum, solam habet temporis significationem, tum, cum sive eo tempore, quo; Coniunctivus vero ubi additur, temporis notioni etiam causae significationem adiungit, quae ab hoc loco aliena est. Ceterum apertum est Vossium errare, qui Indicativo longius temporis spatium indicari putet. — 11. Parnassus et Pindus Musis nullam moram fecisse dicuntur, quia non minus, quam infra v. 15. Maenalus et Lycaeus, luxerunt duram Galli poëtae conditionem. Quare non erat, cur Lachmann. ad Propert. IV, 8, (s. III, 9,) 36. moram pro commemoratione h. l. dictam existimaret. — Parnasi iuga Plurali numero, quia Parnassus biceps erat. De scriptura autem Parnasi cf. adnott. ad Ecl. VI, 29. — De Pindo, celeberrimo illo monte in Thessaliae et Epiri confiniis sito, cf. Herod. I, 56. VII, 129. Strab. IX. p. 430. Cas. Plin. IV, 1, 1. 8, 15. Mela II, 3, 4. alii. Nunc non habet commune noUlla moram fecere, neque Aonie Aganippe. Illum etiam lauri, etiam flevere myricae, Pinifer illum etiam sola sub rupe iacentem Maenalus et gelidi fleverunt saxa Lycaei. Stant et oves circum; — nostri nec poenitet illas,

15

men, sed singulae eius partes singulis nominibus appellantur. Vide librum meum geogr. III. p. 857. Quod attinet ad repetita verba nam neque cf. meum geogr. III. p. 857. Quod attinet ad repetita verba nam neque ct. Ciris v. 133 sq. Aen. I, 200 sq. Ovid. Trist. IV, 1, 45 sq. et similes loci. — 12. Aonie Aganippe, fons in Helicone, monte Aoniae, quo nomine Bocotia propter Aones, antiquos incolas, dicebatur. (Cf. adnott. ad Ecl. VI, 65.) Vid. de hoc fonte Pausan. IX, 29. Plin. IV, 7, 12. Solin. c. 7. alios. Cf. etiam Claud. ep. ad Seren. 61. doctumque fluens Aganippe. Ovid. Fast. V, 7. Prop. II, 3, 20. (2, 30.) Aonius pro Bocoticus sexcenties apud poëtas invenitur, imprimis ubi de rebus ad Musas pertinentibus sermo est. Cf. v. c. Ovid. Fast. IV, 245. Trist. IV, 10, 39. Am. I, 1, 12. (Fast. IV, 456.) etc. — Aonie Charles Gracea forma pro Aonia. Cf. Ecl. II. III, 456.) etc. - Aonie (Λονίη) Graeca forma pro Aonia. Cf. Ecl. II, 24. ubi etiam de hiatu dictum, de quo praeterea cf. adnott. ad Ecl. VIII, 44. Wund. confert versum Silii XIV, 515. similiter desinentem: Ortygie 44. Wand. comert versum Sim AIV, 515. similter desinencem: Ortygie Arethusa. Ribbeck. tamen ex Med., Rom., Gud., Cledonio p. 1884. P. alisque Grammaticis recepit lectionem Aoniae (ut etiam ap. Silium 1. 1. ante Heins. vulgo legebatur Ortygiae.) — 13. Cf. Theocr. I, 71 sqq. VII, 74. et similes loci Ecl. I, 38. (ubi vid. adnott.) V, 24. sqq. VI, 10. sq. et Aen. VII, 759. De hiatu lauri etiam (quem ut tollerent, multi librarii Pron. Illum ante etiam iterarunt) dictum ad Ecl. II, 53. — flevere, et v. 15. fleverunt, memorabile variatae terminationis exemplum. Omnino Vergilius, ut ceteri poëtae et ex pedestris orationis scriptoribus imprimis Sallustius, Livius et Tacitus, molliorem formam Perfecti ere praeferre solet alteri in erunt, quae contra Ciceroni magis frequentatur; praesertim vero in fine versuum non facile hanc longiorem formam usurpat poëta noster, cum brevior sane forma multo aptior sit ad versum bene claudendum. (Cf. Geo. I. 287. III, 83. 115. 247. 378. IV, 204. Aen. I, 398. II, 131. 243. 567. III, 238. 337. 566. V, 582. IX, 292. 686. XI, 190. etc. et Wagn. Qu. Virg. XV.) Quod autem Wagn. statuit discrimen, contendens, longiorem formam a Vergilio tum esse praelatam, ubi Perfectum sua ac propria vi praeditum et a nobis Germanis et a Graecis per idem tempus reddendum sit, breviorem contra, ubi Perfectum ἀοριστικώς sit positum, id in permultis locis optimorum Codd. auctoritate impugnatur. Cf. Iahn. ad Ecl. V, 34. Ceterum bene observavit Cerda, nihil hic esse otiosum, sed aptissime induci lauros et myricas Gallum poëtam deflentes, cum utraque planta Apollini sacra fuerit, qui ab altera, cuius ramum in Lesbo manu teneret, Myricaeus et Myricinus cognominatus esset. Scilicet myricue imago erant bucolici carminum generis. Cf. Ecl. IV, 2. (cum adnot.) et VI, 10. Ceterum de hominum affectibus et actionibus ad res inanimatas translatis vid. ad Ecl. I. 38. (ubi addi potest Ecl. VIII, 22.) — 14. sola sub rupe, i. e. solitaria, etiam ap. Catull LXIV, 154. legitur. Cf. adnott. ad Aen. XI, 569. — 15. "Si montes Arcadiae Maenalus et Lycaeus (τὸ Δύzαιον) Gallum deflerunt, necesse est, in Arcadia nunc fingi Gallum sola sub rupe iacentem; Arcadia diae enim accommodata sunt reliqua. Poëta autem putandus est fingere and enim accommodata sunt renqua. Poeta autem putantus est ingere es Gallo adfuisse: unde v. 26. se ipsum vidisse Pana ait." Heyn. De Maenalo ad Ecl. VIII, 21. dictum; de Lycaeo (qui nunc Dhioforti et Tetrazi appellatur) cf. Strab. VIII. p. 348. Cas. Pausan. VIII, 38. Plin. IV, 6, 10. et liber meus geogr. III. p. 865. Vergilio commemoratur etiam Geo. I, 16. III, 314. Acn. VIII, 344. — 16. Stant et oves circum. Cf. Theoer. I, 74. — nostri nec poenitet illas. Sententia est: ut oves nos resque nostras con international des comments and contrare est. non vitant extimescentes, sic tu nec vita nec contemne oves, i. e. curam eorum non te indignam puta neque gravare, te in carmine meo sub pastoris persona induci. Poenitere enim interdum dicitur de iis, quae contemnimus, ut Cic. Acad. Pr. II (IV), 22, 69. Quid? eum Mnesarchi poenitebat? id. Phil. I, 13, 39. num huiusce te gloriae poenitebat? et Ter. Phorm. I, 4, 20. nostri nosmet poenitet. Quod autem attinet ad repetitionem eiusdem

Nec te poeniteat pecoris, divine poëta: Et formosus ovis ad flumina pavit Adonis; — Venit et upilio, tardi venere subulci, Uvidus hiberna venit de glande Menalcas.

20

vocabuli in comparationibus et conclusionibus, vid. adnott. ad Ecl. VIII, 49. et Aen. III, 200. De voce per ae scripta vid. adnott. ad Ecl. II. 34., ubi addere debebam, etiam Ribbeckium, Hauptium et Coningtonem hanc sequi orthographiam. Heynius hos versus, qui sumpti sunt ex Theocr. I, 74 sq., recte a se explicatos cum Scaligero Poët. V, 5. ab hoc loco alienos et post v. 8. collocandos censet; et mirum est, eosdem versus non minus Eichstaedtio in Quaest. phil. quam Schützio in Diar. lit. Ien. 1791. ch. 220 p. 332. et Hitzigio in *Rhein. Mus.* XIV. p. 482. scrupulum iniecisse, ita ut Schütz. quidem post verba *Stant et oves circum* excidisse quaedam suspicaretur, a grammatico aliquo male suppleta, Hitzig. autem v. 16-18. spurios censeret, quemadmodum Ribbeck. certe v. 17. tamquam spurium exsulare iussit, quem iam in Annal. phil. a. 1857. LXXV. p. 70. impugnaverat. Sed recte vulgarem versuum ordinem, coll. Theocr. I, 74. sqq., eosque ipsos defendunt Burm., Voss., Schirach. p. 534., Wagn. et Iahn., qui docet, commoda gradatione a poëta cani primum montes et arbores, tum oves et pastores, denique ipsos deos Galli conditionem miseram luxisse. Vide etiam, quae Gebauer de poët. I. p. 121. contra Ribbeck. disputavit. 18. Vid. Theocr. I, 109., ad quem locum Meineckii adnot. et Hauptium in Mus. phil. IV. p. 264. conferri iubet Woldem. Ribbeck. Praeterea cf. quae Gebauer de poët. I. p. 77 sq. de hoc loco disputat. De Adonide, iuvene mirae pulchritudinis. poëtarum fabulis celebrato, praeterea cf. Apollod. III, 14, 3 sqq. Ovid. Met. X, 503 sqq. Hygin. Astron. I. 7. Bion Id. I. alii cum iis, quae collegerunt Meursius in Gronovii Thes. Antiq. Gr. VII. p. 107 sq. Fikenscher Erklaerung des Adonismythus. Goth. 1800. 8. et Stoll. in Pauly Realencycl. I. p. 175 sqq. ed. II. — formosus Adonis. Sic Theocr. XV, 127. Adwris xalde et Calpurn. IX, 73. pulcher Adonis. Cf. etiam Ecl. VI, 57. formosus Apollo cum adnott. ad Aen. III, 119. et Gebauer de poët. etc. I. p. 78. Ceterum imitatus est hunc locum Tibull. II, 3, 11. Pavit et Admeti tauros formosus Apollo. Ceterum Kalmus l. l. p. 20. eiecto v. 17., cuius loco Vergilium ad Theocr. I, 74. exemplum fortasse haec: Atque boves circumsteterunt muestique iuvenci (!) vel similia scripsisse putat, versum 18. sine iusta causa post v. 20. transponendum esse iudicat. — 19. De hoc versu emendando et explicando optime meritus est Wagn., qui omnium librorum mss. lectionem subulci iure praetulit vulg. bubulci, editionum modo veterum ac dubia Apuleii et Terentiani auctoritate nitenti. Apud Terent. Maur. enim v. 1191. Santenius ex utraque Veneta et Parrhas. dudum subulci restituit, et Apuleius, qui in Floridis c. 3. p. 761. Flor. scripsit Nil aliud plerique callebant, quam Virgilianus opilio seu bubsequa, et in Apol. p. 416. Flor. Aemilianus ultra Virgilianos opiliones et bubsequas rusticanus, non debebat necessario hunc ipsum locum respicere, etsi verum est, in nullo alio Vergilii loco nobis servato opiliones et bubulcos coniungi. Qui autem lectionem bubulci defendunt (h. e. omnes editores Verg. ante Wagn. cum Barthio Advers. XVIII. 16., quibus accesserunt Hildebrand. in Censura Vergilii a me editi in Iahnii Annall. l. l. p. 155 sqq. Ladew., Bryce et Haupt.) praeter Apuleii auctoritatem (cui addere poterant Theorr. I, 80. γιθον τοι βώται) duas potissimum causas premunt, quod epitheton tardi ad solos bubulcos quadret, et quod subulcis modo commemoratis Menalcae, qui et ipse subulcus sit, mentio a poëta iniici non potuerit. At verissime Wagn. docet, tardos etiam subulcos iure dici posse, cum et ipsi agant vitam sedentariam et gregem non, quemadmodum opiliones, caprarii et alii pastores, sequi et comitari solcant, sed buccina regere et convocare; Menalcam autem subulcum esse, nec sequi ex epitheto uriclus, neque ex glande commemorata. Uvidum enim dici non a rore matutino. (,,cum de nocte in silvis ad pastum gregis glandibus legendis vacaverit," ut Heyn. interpretatur,) sed quod glandes in pabuli usum comparatae in aqua asservarentur (Cato R. R. 54. Colum. VII, 9, 8.), glandes autem boOmnes "Unde amor iste" rogant "tibi?" Venit Apollo: "Galle, quid insanis?" inquit; "tua cura Lycoris Perque nives alium perque horrida castra secuta est." Venit et agresti capitis Silvanus honore Florentis ferulas et grandia lilia quassans.

25

bus quoque praeberi solitas esse (Colum. VI, 3, 4 sqq., XI, 2, 83. et Interpp. ad Plaut. Truc. III, 1, 2.). Equidem prorsus adsentior Viro doctiss., quem tamen puto causae suae magis etiam opitulaturum fuisse, si hibernam glandem non explicuisset "hiemali tempore collectam" (coll. Geo. I, 305. et Cat. R. R. c. 54.), sed: hieme pro pabulo datam; cum ex illis Columellae locis pateat, boves non nisi hieme (nec ultra Idus Apriles), alius pabuli iusta copia deficiente, glandibus pastos esse; quae si vera est explicatio, hoc ipso epitheto indicaret Vergilius, de boum pabulo ideoque de bubulco sermonem esse; suibus enim quovis anni tempore glandes porrige-bantur. Ita igitur subulcis bene additur bubulcus Menalcas. Ceterum etiam Iahn. in editt. II., Süpfl., Ribbeck. et Conington receperunt lectionem etiam Iahn. in editt. II., Süpfl., Ribbeck. et Conington receperunt lectionem subulci. Upilio autem hoc uno loco dixit Vergilius pro opilio, metri causa; quod imitati sunt Apulei. Apol. p. 279. et Alfen. in Dig. XXXII, 1. 60. extr., ubi tamen lectio variat. — 21. "unde amor iste, i. e. qua puella; quam puellam amas? τίνος ω 'γαθὲ τόσσον ἔρασσα; Theocr. I, 78. — Apollo — Silvanus — Pan. Comparari cum his possunt illa Moschi III. 26. sqq." Heyn. — 22. Apollo Gallum docet, Lycoridem amore eius esse indignam. quid insanis? Insanire, ut Graec. μαίνεσθαι, haud raro de amantibus. Theocr. II, 82. Χ' ως ἴδον, ως ἔμάνην. Gebauer Progr. p. 3. cum h. l. comparat Theocr. I, 82. τί τὸ τάχεα; — tua cura. Vid. adnott. ad Ecl. I, 57. Aen. I, 678. (et Ecl. III, 66.) — 23. perque nives: Wagn. ex his verbis concludit, hanc Eclogam scriptam esse eo tempore, ubi in Italia iam vernant omnia, in Alpinis regionibus [cf. v. 47.] nix nondum collicuit. — 24. αgresti capitis Silvanus honore, ornatus nondum collicuit. — 24. agresti capitis Silvanus honore, ornatus corona ex frondibus arboreis facta, pinea fortasse, ut apud Lucret. IV, 588., quem expressisse h. l. noster videtur: Pan Pinea semiferi capitis vela-mina quassans. Heynius, cui horum versuum color ex Odyss. XXIV, 58 sqq. petitus videtur, praeterea conferri iubet Ovid. Fast. I, 412. III, 84. Colum. X. 43. (Satur Auctumnus, quassans sua tempora pomis,) Claudian. XXXI, ubi Hymenaeus: marcentes cupio quassare coronas) et Moschi Id. XIV,
 Omissio autem Praepos. cum in eiusmodi locis satis usitata. Cf. Aen. 26. Omissio autem Praepos. cum in eiusmodi locis satis usitata. Cf. Aen. 1, 324. apri cursum clamore prementem. ibid. v. 519. templum clamore petebant. III., 226. magnis qualiunt clangoribus alas. VII, 187. Ipse Quirinali lituo - sedebat. IX, 815. Tum demum praeceps saltu sese omnibus armis In fluvium dedit. Cic. Fin. II, 21, 69. Voluptas pulcherrimo vestitu et ornatu regali in solio sedens, imprimis autem locus nostro simillimus Iuven. XI, 106. clipeo venientis et hasta dei. Vid. etiam Ruddim. II. p. 268. not. 18. (et quae de simili usu simplicis Ablativi ad Aen. III. 64. exposuimus.) Alia res est in iis dictionibus, quae ad rem militarum pertinent, v. c. exercitu procedere, copiis irrumpere, agmine ire etc., ubi Ablativum instrumenti cogitare debemus. — Silvanus ipse automismum erst et domestionm Italiae numen. gregum et acrorum maturissimum erst et domestionm Italiae numen. gregum et acrorum maturissimum erst et domestionm Italiae numen. gregum et acrorum maturissimum erst et domestionm Italiae numen. gregum et acrorum maturissimum erst et domestionm Italiae numen. gregum et acrorum maturis etc. etc., ubi Ablativum instrumenti cogitare debemus. — Silvanus ipse antiquissimum erat et domesticum Italiae numen, gregum et agrorum manimeque corum limitum custos et tutor, saepe cum Pane confusus. Cf. Geo. I, 20. II, 494. Aen. VIII, 600. Hor. Epod. II, 22. Ep. II, 1, 143. Iuven. VI. 446. ibique Schol. Lucil. ap. Nonium II, 324. Varro ap. Augustin. C. D. VI, 9. Voss. ad h. I. Spangenberg. de veteris Latii relig. domest. p. 61. et Scheiffele in Pauly Realencycl. VI. p. 1196 sqq. — 25. ferula, Graecis váo3nž, germ. Pfriemkraut, Steckenkraut, frutex est foliis foeniculo. specie et usu arundinibus, quibus pro baculis utimur, similis. Cf. Dioscor. III, 91. Theophr. h. pl. VI, 2. Plin. XIII, 22, 42. et Billerbeck. Flor. class. p. 72. Eam etiam ad serta nectenda adhibitam esse testatur Plin. XXI, 9, 30. a Vossio laud. — Pro grandia unus Cod. Bern. praebet candida, quod Ribbeckio Proleg. p. 340. valde arriet; sed grandia, insolitum quidem, hic vero aptissimum liliorum epitheton (cf. Plin. H. N. XXI, 5, 11.), multo facilius in candida mutari potuit, quam contra. H. N. XXI, 5, 11.), multo facilius in candida mutari potuit, quam contra.

Pan deus Arcadiae venit, quem vidimus ipsi Sanguineis ebuli bacis minioque rubentem. "Ecquis erit modus?" inquit. "Amor non talia curat. Nec lacrimis crudelis Amor nec gramina rivis Nec cytiso saturantur apes nec fronde capellae." Tristis at ille "Tamen cantabitis, Arcades," inquit,

30

-- quassans, scil. manibus; nam si poëta ad Lucretii IV, 588. exemplum, (cuius locum supra ad v. 24. attulimus) etiam haec verba ad coronam referri voluisset, haud dubie aliter scripsisset. — 26. Verba quem vidimus ipsi addit poëta, quia Pan non facile se conspiciendum praebebat; poëta autem se addit poëta, quia Pan non facile se conspiciendum praebebat; poëta autem se illo tempore una cum Gallo fuisse fingit. De ipso deo vid. quae collegit Pfau in Pauly Realencycl. V. p. 1099 sqq. — 27. Deorum agrestium simulacra a Romanis rubro pigmento solebant induci. Cf. Ovid. Fast. I, 415. VI, 333. Tibull. I, 1, 17. Hor. Sat. I, 8, 5. et Lus. in Priap. carm. ad lectorem, XXV. et LXXXIII. De ipso Pane conferri potest Silius XIII, 332. Ac parva erumpunt rubicunda cornua fronte. Vid. etiam Voss. ad h. I. Ceterum cf. Ecl. VI, 22. — ebulum, nostris Attich, herbae genus, baccas rubras in similitudinem sambuci (Hollunder) producens. Graecis vocabatur χαματάχτη. Cf. Dioscor. IV, 172. (vulgo 175.) Plin. XVII, 9, 6. XXVI. 8. 49. Apulei. de herbis 91. et Billerbeck. 1. l. p. 82. — sanguineis bacis, ut Ecl. VI, 22. sanguinea mora et Geo. I, 306. cruenta myrta. Rutilas ebuli baccas commemorat Colum. X, 10. Bacis autem pro baccis scripsimus cum recentissi memorat Colum. X, 10. Bacis autem pro baccis scripsimus cum recentissimis editoribus Cod. Med. secuti. (f. Wagn. Orth. Verg. p. 418. et Ribbeck. Proleg. p. 391. — Minium, μίλτος, genus coloris natiyi laudatissimi, qui arenae specie in argenti fodinis invenitur et cocci colorem habet. Celeberrimum est, quod in Hispania invenitur, praesertim in Sisaponensi regione Baeticae (Prop. II, 3, 11. s. 2, 21.) Iustino XLIV, 3. auctore Minius fluvius (Minho) ab huius coloris copia dictus est; unde Vitr. VII, 9.: Minium et Indicum nominibus ipsis indicant, quilnes in locis procreantur. Est etiam alterum genus minii in omnibus fere argentariis et plumbariis metallis obvium, quod fit exusto lapide venis permixto. Hoc est secundarium minium, multum infra naturales illas arenas, quo prius illud minium adulteratur. Cf. Forcell. Thes. h. v. Voss. ad h. l. et Groskurd. ad Strab. Tom. II. p. 457. Verba ebuli bacis minioque rubentem iterantur in Anth. Lat. Burm. III, 81, 54. – 28. Ecquis erit modus? scil. lamentationibus tuis, lacrimis et suspiriis; ut ex sequentibus patet. Wund. supplet furori. Plane eadem ratione Aen. IV, 98. Scil quis erit modus? — 29. Nec lacrimis crud. Amor etc. Amor non magis satiatur lacrimis, quam gramina rivis etc.; ideoque numquam satiatur. "Amor h. l. de deo accipiendum, si sanam sententiam conficere volumus. Amor χαιρέχακος non modo dolorem et cruciatum miserorum amantium nil curat, sed etiam ridet, ἄγρια παίσδει, ut Moschus Id. I, 11., voluptatemque ex eo capit; nec lacrimis amantium crudelis eius animus umquam satiatur atque expletur, aut ad miserationem vertitur (cf. v. 61.); id quod deinde pastoricia rerum assimilatione ornat. Color fere ut Ecl. VII, 51. 52. Hic tantum boreae etc." Heyn. -30. cytisum, ut omni generi pecudum, sic etiam apibus utilissimum esse testatur Colum. V, 12. Vide de co adnott. ad Ecl. I, 78. — 31. Tristis at ille, scil. Gallus, deorum adhortationibus amore torquente nondum liberatus. Vulgo ita distinguunt: tristis at ille tamen: Cantabitis etc., ut sensus sit: Pan dixerat, Amorem talia non curare etc., attamen ille tristis, Cantabitis, inquit etc.; veriorem autem distinctionem, quam nos cum Wagn. (qui tamen post ille minus apte Colon ponit, quamquam sequitur verbum inquit cum ille arcte cohaerens) praetulimus, et quam omnes recentiores editores secuti sunt, tuentur Cod. Medic., Serv. et Nonius p. 409. Inde haec sententia prodit: Licet sciam. Amorem talia non curare neque lacrimis et luctu saturari, tamen iuvat indulgere huic dolori, quod amores meos (non minus quam Daphnidis) aliquando (post mortem meam) cantabunt pastores Arcadii. Tamen autem in solando usurpari, si, amisso maiore aliquo bono, tamen non omnia amisimus, discimus ex Aen. IV, 328 sqq. et X, 507 sqq.

Montibus haec vestris, soli cantare periti Arcades. O mihi tum quam molliter ossa quiescant, Vestra meos olim si fistula dicat amores! Atque utinam ex vobis unus vestrique fuissem Aut custos gregis aut maturae vinitor uvae! Certe sive mihi Phyllis sive esset Amyntas Seu quicumque furor, — quid tum, si fuscus Amyntas? Et nigrae violae sunt et vaccinia nigra — Mecum inter salices lenta sub vite iaceret;

40

Ceterum de hac Particula in principio enuntiati posita et ad sententiam aliquam cogitatione supplendam relata cf. Gronov. ad Liv. XXIII, 19, 12. et Sen. de benef. IV, 6. Burm. ad Ovid. Her. XI, 1. et Gratii Cyneg. 336. Kritz. ad Sall. Iug. 54, 2. (et Cat. 26, 1.) et Orell. ad Cic. ad Att. XII, 2. Eiusmodi vero locos probe discernendos esse ab iis, ubi non integra aliqua sententia, sed Particula tantum concessiva in praecedentibus vel omissa est, vel latet, non est quod commemorem. — cantabitis. De Futuro pro Imperativo posito vid. adnott. ad Aen. II, 547. — 32. Montibus haec Le. meos amores v. 34.) vestris. Cf. Ecl. II, 5. Ribbeck., sibi non constans, hic vostris edidit, quia Cod. Pal. praebet nostris, literis tamen ve primae syllabae superscriptis. Formam autem voster Vergilio inusitatam esse docet Wagn. ad Ecl. IX, 10. (ubi etiam Ribb. non minus quam infra v. 70. vestrum scripsit.) — soli cantare periti Arcades. De re cf. adnott. ad Ecl. IV, 58. et VII, 4., de constructione ad Ecl. V, 1. VII, 5. et de repetita voce Arcades adnott. ad Ecl. VI, 21. Imitatur autem poëta Theoer. VIII, 4. Cf. Gebauer I. p. 230. — 33. quam molliter. Cf. Ovid. Her. VII, 162. Et senis Anchisae molliter ossa cubent. Huc etiam pertinet notissima illa formula: Sit tibi terra levis, et locus Prop. I, 17, 24. Ut mihi non ullo pondere terra foret. — quiescant. Codd. aliquot quiescent, minus recte. Incertum est enim, utrum Arcades id, quod cupit, facturi sint nec ne; cupit quidem Gallus, ut se mortuo amores sui argumentum sint pastoralium carminum, sed non certo potest sperare; omnis igitur sententia suspensa est a rei optatae quidem, sed dubiae cogitatione, quare et protasis et apodosis Coniunctivum requirit. Quare non adsentior labnio, qui (in priore certe edit.) hace adnotat: "Malim ex quibusdam Codd. noisecent. Gallus enim haec non tam optare, quam certo sperare videtur. Smills locus est Ecl. II, 57., ubi e codd. concedet pro concedat scripsi. Nos et ibi concedat servavimus. — Cum v. 34. cf. Ecl. V, 86 sq. olim de re futura, ut Aen. I, 203. IV, 627. et alibi haud raro. — 35. "Ductus color ex Theoer. VII, 86 sq. At illud non placet, quod repente Gallus, quem pastorem in antro aliquo Arcadiae amores suos dedebamus, a pradit non pastorem essa sad miles fit in alique expeditione versus. e prodit non pastorem esse, sed miles fit in aliqua expeditione versans; its ut omnia de diis et pastoribus memorata aliena esse necesse sit ab eius persona. Iudicio recto ac simplici vix haec se satis probare possunt; at condonanda ea sunt Maroni et adolescenti et id agenti, ut viris potentibus placeret." Sic fere Heyn., a quo iure Vergilium reprehendi sane non possumus infitias ire. Cf. etiam quae Wagn. ad v. 44. adnotavit. — ex vobis unus, i. e. ex numero vestro. Cf. Aen. I, 171. III, 377. IX, 271. XI, 533. et Wagn. Qu. Virg. II. p. 487. — 37 sqq. Cf. Theorr. VII, 86 sqq. "Quamcunque sive puellam sive puerum amarem, eum amplexibus tenerem sub vite, nec in amorem Lycoridis perfidae incidissem. --- Mox tamen v. 42. ad Lycoridem animo flagrante redit." Heyn. Wunderl. verba sic coningit: Phyllis vel Amyntas est mihi furor, h. e. causa furoris, fuioso amore a me amatur, coll. Obss. ad Tib. II, 3, 31.; sed rectius Spohn. hrorem, at alibi curam, ignem, flammam, de puella vel puero amato dictam intelligit. Cf. quae ad Ecl. III, 66. et supra ad v. 22. adnotavimus.—38. fuscus, sole adustus, infectus. Cf. adnott, ad Ecl. II, 16.—V. 39. ex Theorr. X, 28. sumptus. Cf. etiam Ecl. II, 16. 18. ibique adnott. Hitzig. in Rhein. Mus. XIV. p. 483 sq. vv. 38. et 39. spurios censet.—40. "An non requiras lenta aut sub vite! Vix enim salices et vites eoSerta mihi Phyllis legeret, cantaret Amyntas. Hic gelidi fontes, hic mollia prata, Lycori, Hic nemus; hic ipso tecum consumerer aevo. Nunc insanus amor duri me Martis in armis

dem agro plantari solitae. Melius in loco Theocriteo, quem expressit. VII. 88. τυ δ' υπό δουσιν η υπό πεύκαις άδυ μελισδόμενος κατακέκλισο δεξε Κομάτα." Heyn. Wagn. aut corrupta haec censet, aut ita explicanda, ut verba sub vite significent caput corona vitea redimitum, quemadmodum captivi sub corona vendi dicebantur. Hanc Wagneri explicationem (quam repetit in edit. min. coll. loco Culicis v. 74. illum Tmolia pampineo subter coma velat amictu, i. e. velat corona vitea, cuius frondes dependent) multorum plausum laturam esse, vehementer dubito. Nonne cogitare licet de salicto in radicibus collis vitibus consiti innato? Ita quidem inter salices recubantibus imminere possunt propendentes vitium pampini. Consulto vero non nisi in paludosis Galliae regionibus, ubi aliae arbores non crescant (Colum. V, 7.), vites salicibus adiunctas esse, Vossio facile largior, qui, de diversis locis sermonem esse ratus, Comma posuit post salices, ut etiam nuper Ladew., cuius explicationi ,,inter salices, si pastor, sub vite, si vinitor essem", quam v. 36. iuvari censet, obstat verborum coniunctio sine Co-pula vel Particula disiunctiva. Magis arridet, si quid omnino mutandum, Io. Schraderi coniectura inter calices, i. e. inter potandum, quam etiam Wagn, in recentiss, edit, sua amplexus est, auctoris nomine non adiecto et coll. Geo. II, 527 sqq.. cui addere poterat Hor. Od. I, 38, 7. sub arta Vite bilientem a Coningtone comparatum, qui tamen mecum videtur consentire. — iaceret, scil. quam aut quem amo, deliciae meae. — Ribbeck suspicatur post v. 41. aliquem excidisse, qui fortasse hic fuisset: O utinam hic potius tute esses ipsa, Lycori aut O utinam hic esset potius mecum ipsa Lycoris. (Cf. idem in Iahn. Annal. phil. LXXV. p. 70.; sed vide Gebauerum de poët. I. p. 121.) — 42. 43. "Mutata suaviter constructio pro vulgari: hic in regione amoenissima cum amata, qualis Lycoris, exigerem aevus, h. e. aetatem totam mihi destinatam." Wund. — gelidi fontes. Cf. Theogn. 1252. χρήνη ψυχρή. id. 882. et Theorr. V, 33. (ex quo loco noster expressus) ψυχρὸν τόωρ. Cic. N. D. II, 39. 98. Hor. Od. III, 13, 6. Epod. XIII. 13. Epist. I, 18, 104. etc. Vid. etiam supra Ecl. V, 25. et Gebaueri Progr. p. 6. — mollia prata, μαλαχοί λειμώνες Homeri Od. V, 72. X, 133. H. in Pan. 25. et Hesiodi Th. 279. Cf. Geo. II, 384. III, 520. Ovid. A. A. I, 279. Calpurn. V, 15. cett. et adnott. ad Ecl. III, 55. et VI, 53. — 43. aevo, hic i. q. senectute, quamquam per se aevum omnino est vitae tempus, aetas. Cf. Aen. II, 435. 509. VIII, 307. XI, 85. Ovid. Met. VIII, 718. Heyn. comparat similem Tibulli locum III, 3, 8. Inque tuo caderet nostra Heyn. comparat similem Tibulli locum III, 3, 8. Inque tuo caderet nostra senecta sinu. — 44. Servius hunc et sequentes (quinque?) versus ex ipsius Galli carmine translatos esse refert. Et sane plura in hoc loco ex ipsius Galli carmine deprompta esse, dubitari non potest. Qui tamen aut quot versus Gallo debeantur, nemo facile dixerit; quae etiam Heynii est sententia. — Heyn., immemor eorum, quae ad v. 35. adnotaverat, ex Heumanni coniectura, ut aliis, ita etiam Wakefieldo probata, edidit amor - - te - detinet, ut ad Lycoridem haec spectent, in castra amatorem secutam; cum Codd. lectione me retenta, Gallus amore flagrans in aliqua versetur expeditione, quod alienum sit ab eo, qui inter pastores desidere fingatur. (Cf. etiam Peerlkampii coniectura infra ad v. 46. commemorata.) Sed re-(Cf. etiam Peerlkampii coniectura infra ad v. 46. commemorata.) Sed rectissime ceteri editores omnes Codd. lectionem retinuerunt, cum hac sententia: "vellem, me esse pastorem, te pastoris alicuius filiam: at tu mili-tem sequeris" omnis loci concinnitas tollatur. Sensus potius hic est: O quam vellem, ut ego essem unus e pastoribus Arcadicis (v. 35.), tu autem pastoris filia; tum enim tu semper mecum futura fuisses (v. 43.) et ex ruris amoenitatibus plurimum amoenitatis captura; nunc verò et ipse duros Martis labores sequi coactus sum et tu pro dulci rure horrida castra amas. Verum quidem est, antea poëtam de Gallo ita loqui, ac si ille inter pastores Arcadicos versaretur (v. 14.), non in expeditione bellica; sed omnino in toto carmine omnia tam mire miscentur, res Italicae, Arcadicae, SicuTela inter media atque adversos detinet hostis:

Tu procul a patria — nec sit mihi credere tantum! —

Alpinas ah, dura, nives et frigora Rheni

lae, Silvanus, Italiae numen, cum Pane, Arcadum deo (v. 24.), pastoris Siculi avena (v. 51.) cum sedibus ad Maenala montem constitutis (v. 55.) etc., ut, Wagnero quoque iudice, neque in hac re haerendum esse videatur, imprimis si cogitemus, Gallum, qui vehementissime cupiat in Arcadia inter pastores vivere et tota mente in hac cogitatione versetur, de re, quam cupidissime desideratam veluti praesentem animo contueatur, facile ita loqui posse, ac si ea vere iam locum haberet. Iahn., recte quidem me defendens, sensum tamen cum Servio et Schirachio p. 394. minus recte videtur constituere: "Vellem vitam securam agere, sed cum tu in expeditione bellica absis, ipse inter hostes esse mihi videor," ut vv. 46. et 47. oppositi antecedentibus simul eorum explicationem contineant. Quod si Vergilius dicere voluisset, admodum ambigue scripsisset; quamquam non pero, commode ita conciliari h. l. cum eo. qui spura legitur v. 14 Vossius. nego, commode ita conciliari h. l. cum eo, qui supra legitur v. 14. Vossius, qui minus probabiliter ex quatuor Codd. diri edidit pro duri, ceterum autem Gallum ipsum stipendia fecisse recte statuit, cum ob v. 46. de expeditione extra Italiae fines cogitare non liceat, Gallum ei classi interfuisse suspicatur, qua Caesar Octav. a. 717. Italiae litora a Sexti Pompeii incursionibus defenderit. — Particula nune haud raro in se coniungit temporalem potestatem cum adversativa, et verum rei statum sententiae alicui commenticiae opponens respondet fere nostro so aber. Cf. Geo. II, 53 sqq. Aen. X, 630. Cic. Tusc. I, 2, 2. de Fin. I, 13, 42. ad Fam. II, 6, 12. Sall. Ing. 14, 24. Curt. VII, 5, 35. etc.; locorum enim, ubi Particula adversativa vero vel autem adiungitur, satis magnus est numerus. Egerunt hac de re praeter Wagn. ad h. l. Matth. ad Cic. Arch. 11, 29. Heind. ad Cic. N. D. II, 36. in. Kühner. ad Cic. Tusc. l. l. Kritz. ad Sall. Iug. 14, 17. Meiner, de Partic. Latt. p. 329. et Hand. Turs. IV. p. 340. sq. Gebauer. tamen de poët. I. p. 76. negat hie adversativam vim Particulae, quam non nisi propria significatione usurpatam censet. Ceterum cum omni hoe loco conferri potest admodum similis Tibulli I, 10, 11 sqq. Tunc mihi vita foret, --- Nunc ad bella trahor, et iam quis forsitan hostis Haesura in nostro tela gerit latere. — Martis iam Heyn. vidit vel cum amor, vel cum arma coniungi posse. Ego prius Martis nomen bis intelligendum est ad utrampue vocem referendum esse censui, nunc vero, nitens loco iam et ad utramque vocem referendum esse censui, nunc vero, nitens loco iam prius a me comparato Aen. VII, 550. insani Martis amore (quocum conf. Aen. VII, 461.) cum Coningt. simpliciter coniungo amor Martis, dum Wagn. alteram sequitur rationem, de amore Lycoridis cogitans, qui desperantem bellum capessere coëgerit. Sed verissime Conington contendit, hoc poëtam nusquam indicasse et hanc potius esse sententiam: Utinam pastor essem pacis amans tuique amori deditus! sed insana bellandi cupiditas militem me fecit amoris obliviscentem. — 46. nec (i. e. et ne: cf. adnott. ad Ecl. II, 34. et Geo. III, 96.) sit mihi credere, h. e. utinam liceat mihi non 11. 34. et Geo. 111, 96.) sit mint credere, n. e. utmam neest mint non credere; ne cogar credere! μὴ εῖη μοι πείθεσθαι. Cf. Tibull. I, 7, 24. Tunc mihi non oculis sit timuisse meis, ibique Heyn. Prop. I, 20, 13. Nec tibi sit durum montes et frigida saxa--adire. Silius VI, 484. mihi sit Stygios ante intravisse penates. id. XII, 695. Fuerit delere Saguntum Exacquare Alpes etc. Sall. Iug. 110, 3. Fuerit mihi eguisse aliquando amicibae tuae, ubi vid. Kritz. Vid. etiam adnott. ad Ecl. VII, 70. et Geo. IV, 447. — tantum, tantam rem, tam atrocem, horribilem. Cf. Aen. I, 231. Ovid meus Aeneas in te committere tuntum. Ovid Troces notweres. 231. Quid meus Acneas in te committere tantum, Quid Troes potuere? Wund. adnotat, esse qui hic et supra Ecl. VI, 16. procul tantum iungant, ut ad spatium referatur, quemadmodum ap. Liv. XXXVII, 39. tantum progressus; qua in re profecto errant. Cf. adnott. ad Ecl. VI, 16. Burm., et pre parenthesin voc. credere finiens, tantum cum seqq. coniungit, ut sen-Particulam hoc loco positam? Ribbeck. autem putat, etiam post v. 46. aliquem excidisse, quo vox tantum accuratius definita fuisset, talem fere: Posse nefas fieri - sine me tu sola, Lycori. (Cf. etiam hie locus Annal.

Me sine sola vides. Ah, te ne frigora laedant! Ah, tibi ne teneras glacies secet aspera plantas! Ibo et Chalcidico quae sunt mihi condita versu Carmina pastoris Siculi modulabor avena. Certum est in silvis, inter spelaea ferarum Malle pati tenerisque meos incidere amores Arboribus; crescent illae, crescetis, amores. Interea mixtis lustrabo Maenala Nymphis

50

55

phil. supra laud. et quae opponit Gebauer l. l. p. 122.) Peerlk. p. 47. totum locum his coniecturis vexavit: Nunc insanus amor duri Mavortis in armis Te procul a patria (nec sit mihi credere, quantum!) Tela inter etc. et Kalmus Exerc. crit. p. 3. nondum satis exploratum habet, utrum Ribbeckii sententia probanda, an v. 46. per coniect. scribendum sit: nec erit crudelius unquam. (!) — 48. Cf. similis Ovidii locus Met. I, 508. nec prona cadas, indignave laedi Crura secent sentes. — 49. Voss. iam contulit locum Prop. I, 8, 7. Tu pedibus teneris positas fulcire pruinas, Tu potes insolitas, Cynthia, ferre nives? — 50. "Chalcidico versu, h. e. Euphorionis Chalcide oriundi, sive Latine reddito, sive imitatione expresso (quod Probus firmat: Euphorion, cuius in scribendo colorem secutus vidente (Callus) et quidem de Apolline (Evyneo einsone oracle. Videntes et al. 2011) tur Gallus), et quidem de Apolline Gryneo eiusque oraculo. Vid. supra ad Ecl. VI, 72. Iam ea carmina fistula canere, h. e. inter pastores recitare constituit (vel colorem iis pastoricii carminis inducere.). Egregie autem misere cruciati et in omnes partes rapti animi inconstantia exprimitur. Nunc enim v. 52. in solitudinem sese abdere constituit, mox venari; tum v. 62. omnia ista aspernatur." Heyn. Ceterum Euphorion ille, qui, Ol. 126. s. circa a. 276. a. Chr. natus, Antiocho Magno a bibliotheca fuit, comoedias, elegias ac Μοψόπια (i. e. Attica) s. ἄταπτα, narrationum mythicarum enice metro compesitarum libros V. conscripcit. Cf. Cic. Theo. carum epico metro compositarum libros V., conscripsit. Cf. Cic. Tusc. III, 19, 45. de Div. II, 64, 132. Suet. Tib. 70. Quinct. Inst. X, 1, 56. Quid? Euphorionem transibimus? quem nisi probasset Vergilius, idem numquam certe conditorum Chalcidico rersu carminum fecisset in Bucolicis mentionem, ubi vid. Spalding. et XI, 2, 14. Voss. de hist. Gr. p. 142 sq. ed. Westerm. et A. Meineke de Euphorionis Chald. vita et scriptis. Gedan. 1823. 8. Ceterum Ribbeck. cum Cod. Med., Pal., aliis (quibuscum an conspirent Rom. aliique Calcidico praebentes, dubium est) scripsit Calchidico, quod probari non potest. — 51. modulabor. Vid. not. ad Ecl. V, 14. Pauci quidam Codd. meditabor, ut Ecl. I, 2. — 52. Gallus Lycoridis amori renunciare et vel a pastoris vel a venatoris negotiis gerendis medicinam petere statuit. spelaea, σπίλαια, qua voce Graeca Vergilium secuti utuntur etiam auctor Ciris v. 466. Claud. B. Get. 354. Prudent. tetrast. vet. testam. 5. Tertull de cor mir prope fin. Cf. etiam Grateri Inser n. 24 testam. 5. Tertull. de cor. mir. prope fin. Cf. etiam Gruteri Inscr. p. 34. n. 5. 7. 9. Ribbeck. cum uno, ut videtur, Cod. Gud. (ubi postremae syllabae in ras.) scripsit spelea. — 53. malle pati, quam, qui me adhuc vexabat, amoris dolorem. Peerlk. 1. 1. coni. velle. Pati absolute positum pro durare (xantepeiv) malam fortunam ferendo, ut apud Hor. Serm. II, 6, 91.

Praerupti nemoris patientem vivere dorso. Lucan. V, 313. disce sine armis
posse pati. ibid. v. 778. Posse pati timeo et IX, 262. Et nescis sine rege
pati. Ovid. Met. X, 25. posse pati volui, nec me tentasse negabo. id. Am.
1, 8, 75. ut nullum patiendi colliyat usum. Cf. Gronov. ad Sen. Thyest. 470. et Salmas. Exerc. Plin. p. 245. - incidere amores Arboribus. Cf. not. ad Ecl. V, 13 sq. — 54. ,, crescent illae, crescetis amores: hoc vero, si quid aliud, Vergiliana elegantia dignum. Compara Ovid. Epist. V, 23. 24. Et quantum trunci, tantum mea namina crescunt. Crescite et in titulos surgite recta meos!" Heyn. Non minus respexit hunc locum poëta Anth. Lat. Burm. III, 265, 4. Crescit arbor, gliscit ardor, ramus implet literas. Ceterum cf. locus similiter formatus Aen. VII, 843. Aerataeque micant peltae, micat aereus ensis et quos praeterea locos, ubi cadem vox post alteram et post quartam arsin iteratur, collegit Gebauer de post. I. p. 41. (Similes certe nostro loco sunt Aen. IX, 704. XII, 188. et XII, 758.) - 55. Compara cum h. l. Geo. III, 409 sq. mixtis Nymphis, pro vulAut acris venabor apros. Non me ulla vetabunt Frigora Parthenios canibus circumdare saltus. Iam mihi per rupes videor lucosque sonantis Ire; libet Partho torquere Cydonia cornu Spicula; tamquam haec sit nostri medicina furoris, 60 Aut deus ille malis hominum mitescere discat!

gari: permixtus Nymphis. Cf. Aen. II, 609. III, 99. V, 470. X, 871. Prop. II, 25, 57. Ut regnem mixtas inter conviva puellas. Lucan. IX, 896. Ut immunes mixtis serpentibus essent. Drak. ad Sil. III, 197. et Bentl. ad Hor. Od. IV, 1, 22. — lustrabo, peragrabo. Cf. Hor. Od. III, 25, 11. Ad choreas cum Nymphis instituendas haec retulit Voss., comparans Aen. VII, 391. X, 224. Claud. VIII, 150. XL, 25. — Maenala, ut Geo. I, 17. et Ovid. Met. I, 216., ubi II, 442. etiam Singul. Maenalon invenitur. Vulgo Maenalus vocatur. ut supra v. 15. — V. 56 sog. Cf. Geo. III. 409—413. Macnalus vocatur, ut supra v. 15. — V. 56 sqq. Cf. Geo. III, 409—413.

acres, i. e. animosos, iracundos; vox propria de apris (Hor. Ep. II, 31.),
leonibus, lupis similibusque bestiis. Ceterum cf. Geo. III, 411. — 57. Parthenios canibus circumdare saltus, i. e. venationi me dedere. Parthenius, mons in confiniis Argolidis et Arcadiae situs, a poëta commemoratur, quia iam supra in Arcadia constitutus est Gallus. Eandem Adiectivi formam invenies etiam apud Ovid. Met. IX, 188. Her. IX, 49. Prop. 1, 1, 11. Claud. R. Pros. II, 148. etc. De ipso monte, qui etiam nunc Partheni vocatur, cf. Herod. VI, 105. Strab. VIII. p. 376. Cas. Paus. VIII, 54. Mela II, 3. Plin. IV, 6, 10. alii et liber meus geogr. III. p. 864. — canibus circumdare saltus legitur etiam Geo. I, 140. et ap. Maximian. Eleg. I, 23. Cf. etiam Nemes. Cyn. 303. - 58. "lucos sonantes, resonantes sive a latratu canum ac clamore venantium, sive omnino, cum vento nantes sive a latratu canum ac clamore venantium, sive omnino, cum vento silva agitatur; hoc quidem cum sermonis poëtarumque usu coniunctius. Sic supra Ecl. VII, 1. arguta ilex, et silvae sonantes, luci sonantes passim." Heyn. — 59. Partho cornu, i. e. arcu Parthico. Cornu per synecdochen pro arcu corneo legitur etiam Aen. VII, 497. Sil. It. II, 109. Claud. nupt. Hon. 75. al. Eadem ratione pro infundibulo corneo Geo. III, 509., pro vasculis corneis apud Hor. Sat. II, 2, 61., pro laterna cornea apud Plaut. Amph. I, 1, 185. etc. Adiect. Parthus pro Parthicus aliquoties legimus apud Ovidium, Fast. V, 580. Trist. II, 228. A. A. III, 247. Rem. am. 157. — Cudonia spicula, i. e. Cretensia, a Cydonia, Cretae thes legimus apud Ovidium, Fast. V, 580. Trist. II, 228. A. A. III, 247. Rem. am. 157. — Cydonia spicula, i. e. Cretensia, a Cydonia, Cretae oppido (quod secundum Pashley Trav. in Crete I. p. 11 sq. nunc vocatur Kamia: cf. liber meus geogr. III. p. 1034 sq.); ut Aen. V, 306. Gnossia spicula et Hor. Od. IV, 9, 17. Primusve Teucer tela Cydonio direxit arcu. Arundo enim Cretensis sagittis inde conficiendis aptissima. Cf. Voss. ad h. l., qui laudat Theophr. IV, 12. et Verg. Aen. XI, 773. Adde Aen. XII, 858. Spicula pro sagittis praeter hos locos inveniuntur etiam Aen. V, 306. Hor. Od. I, 15, 17. Ovid. Met. XII, 606. Lucan. VII, 148. et saepius. Parum quidem apte Vergilius coniungit Parthicum arcum cum sagittis Cretensibus; sed multum sibi indulgent poëtae in ornantibus, quae vocantur, epithetis eligendis. Cf. quae ad Ecl. V, 28. adnotavimus et Wagn. Qu. Virg. XI. 1., qui comparat Geo. III, 343. Aen. IX, 49. et XI, 773. — torquere, verbum proprium de funda (Geo. I, 309.), transfertur etiam ad incula et sagittas (Aen. X, 585. XII, 536. 578.). Ceterum vid, imitationem huius loci im Cir. 298. Gnosia heu Partho contendens spicula cornu. — 60. "In medio verborum cursu iterum amoris aestu victus dacornu. - 60. "In medio verborum cursu iterum amoris aestu victus damuat sua vota miser amator, ut contra furoris sui insaniam nil valitura, et tamquam Amor mala non finiturus sit misericordia." Heyn. — sit medicina. Vulgo male editur sint ex Medic. et tribus aliis Codd. Pronomen mim ad omnem sententiam praegressam (torquere spicula, τοξεύειν) referendum, non solum ad ipsa spicula; ideoque ex Latinorum usu loquendi pro hoc sit medicina dicendum erat haec sit med. Sic autem saepius male intellecto nomine Verbi numerum in deterius mutatum esse, docet Wagn. Qu. Virg. VIII, 2. b. — 61. deus (Amor) ille, i. e. tam clarus, illustris, improbitate magis, quam virtute sua. Cf. adnott. ad Ecl. VIII, 43. —

Iam neque Hamadryades rursus nec carmina nobis Ipsa placent; ipsae rursus concedite silvae. Non illum nostri possunt mutare labores, Nec si frigoribus mediis Hebrumque bibamus Sithoniasque nives hiemis subeamus aquosae,

65

malis hominum, amoris doloribus. - mitescere, ad miserationem flecti atque dolores miseri amantis finire. — 62. Hamadryades per metonymiam poëticam pro rure positae. Vid. not. ad Ecl. V, 59. Ribbeck. cum Med., Pal., Rom., Gud. scripsit Amadryades (cf. eius Proleg. p. 422.) et cum Palat. neque pro nec, coll. Wagn. Qu. Virg. XXXII, 5. — rursus. Heins. e Medic. (qui a m. pr. drusum, a m. sec. rursus, v. 63. vero a. m. pr. rursusm, a m. sec. iterum rursus praebet) et Rottend. rursum edidit. Sed Wagn. docet, Mediceum ceterosque praestantiores libros hanc legem constanter servare, ut rursum non admittant, nisi ita, ut sequente vocali altera syllaba elidatur; quare et hic et sequ. versu formam rursus restituit, qua in re omnes recentiores editores praeter Ribbeck. iure eum secuti sunt. Ceterum formae rursus et rursum saepissime commutantur, v. c. apud. Hor. Ep. I, 2, 17. (ubi vid. Obbar.) Ovid. Met. IX, 42. Lucan. I, 391. etc. — 63. ipsa - - ipsae excellentiam aliquam indicat: quae antea mihi prae ceteris placuistis. Cf. Wagn. Qu. Virg. XVIII. p. 465. et quae ad Ecl. VIII, 96. adnotata sunt. — concedite, fortius pro cedite, valete. Cf. adnott. ad Ecl. II, 57. et VIII, 59. Coningt. confert locum Plaut. Amph. III, 4, 1. Concedite atque abscedite, omnes de via discedite. — 64. illum (Amorem: vid. v. 61.) mutare, i. e. misericordiam eius movere. Mutare de animi affectibus legitur etiam Aen. V, 679. et XII, 240. — "labores, aerumnae et molestiae vitae pastoriciae, quas, cum amorem nil sit quod animo eximere possit, se vel extremis septentrionalis australisve regionis partibus incassum subiturum esse ait." Heyn. Cf. v. 52-59.— 65. Nec si etc. ex Theorr. VII, 112—114. adumbrata. Cf. Hor. Od. I, 22. extr. ab Heyn. laud.— frigoribus mediis, media hieme. Cf. Theorr. VII, 111. χείματι μέσσψ. Anth. Gr. VI, 345. ένι μέσσψ χείματι. Lucian. Nigr. 31, 73. μέσου χειμώνος. Halc. 2, 179. κατά χειμώνα μέσον. Hor. Epist. I, 15, 5. per medium frigus, quos locos comparat Gebauer Progr. p. 7. Cf. etiam adnott. ad Ecl. II, 22. et Geo. I, 297. et 300. atque Wagn. Qu. Virg. XIV, 6. p. 436. Frigus pro hieme iam Ecl. II, 22. et V, 70. positum vidimus. Hebrus, magnus Thraciae fluvius, ex Haemo monte ortus, e regione Samothraciae insulae in Stentoris lacum maris Aegaei effunditur. (Nunc Maritza vocatur.) Vid. librum meum geogr. III. p. 1075. Postis haud raro commemoratur, cum ad eius ripas Orpheus interfectus esse tradatur. Vid. Geo. II, 463. Ovid. Fast. III, 737. Her. II, 144. ex P. I, 5, 21. etc. Primus erat omnium fluviorum, quem glacie constrictum Romani in expeditionibus suis cognoverant, quare frigus eius tractus, quem permeat, in proverbium abiit. Ct. Voss. ad h. l. Fea ad Hor. Od. I, 25, 20. III, 26, 10. et Obbar. ad eiusd. Ep. I, 3, 3. - 66. Sithonias nives. Sithonia, Thraciae, inde a Philippi temporibus Macedoniae regio, media inter tres illas linguas, quae a Chalcidice peninsula in mare procurrunt, nunc Longos appellata (cf. liber meus geogr. III. p. 1063.); unde Sithonius apud poetas interdum i. q. Thracius. Cf. v. c. Hor. Od. III, 26, 10. et Ovid. Am. III, 7, 8., ubi pariter Sithonia nix commemoratur, Hor. Od. I, 18, 9. Ovid. ex P. IV, 7, 25. Met. XIII, 571. Her. XI, 13. Stat. Theb. III, 287. etc. (Cf. etiam Wagn. de Iunio Philarg. P. II. p. 18, et Ribbeck. Proleg. p. 146.) Calpurn. Ecl. XI, 51. locum nostrum sic imitatur: Sithonias feret ille nicalpurn. Eci. XI, 51. locum hostrum sie imitatur: Sunonius peret ute sieves Libycosque calores. — subeamus. duremus frigus Thraciae. Burm. de cadente in caput magna nivis vi et copia accipichat. Ceterum quod hiems aquosa (quae redit Aen. IX, 671.) iuxta nives minus apte commemoretur, Io. Schrader. tentabat Haemi subeamus aquosi. Sed recte Wagn. censet, nihil esse mutandum, etsi auctor erroris culpa liberari non possit; nam nives convenire hiemi Sithoniae, aquosam contra Italiae hiemi culta he contra Italiae. hiemem, quare hoc apud Latinos poëtas ornans sit hiemis epitheton. (CL eius Qu. Virg. XL, 3.) Dormitasse autem interdum vel optimos scriptores.

Nec si, cum moriens alta liber aret in ulmo, Aethiopum versemus ovis sub sidere Cancri. Omnia vincit Amor; et nos cedamus Amori."

Haec sat erit, divae, vestrum cecinisse poëtam, Dum sedet et gracili fiscellam texit hibisco, Pierides; vos haec facietis maxima Gallo, Gallo, cuius amor tantum mihi crescit in horas, Quantum vere novo viridis se subicit alnus. Surgamus; solet esse gravis cantantibus umbra,

70

75

inter omnes constat. Cf. adnott. ad Ecl. (V, 27. VI, 74.) VIII, 30. (supra v. 59.) Geo. I, 222. III, 435. IV, 211. 408. etc. — 67. Verba cum moriens a. liber aret in u. mediam aestatem, summum aestatis ardorem indicant. Liber, proprie pars corticis interior, hic pro cortice omnino positus; moriens autem i. q. arescens, tabescens aestu. Cf. Ecl. VII, 57. Claud. I, 217 sqq. arundo, Quam neque fas Zephyris frangi, nec sole perustam Aestico candore mori. Stat. Theb. V, 527. percussae calidis afflatibus herbae, Qua tulit ora (draco), cadunt, moriturque ad sibila campus; ex bae, Qua tulit ora (draco), cadunt, moriturque ad sibila campus; ex quibus locis intelligitur, proprie abundare vel Partie. moriens, vel verbum aret; sed solent boni scriptores haud raro voces eiusdem vel admodum affinis significatus coniungere. Cf. Geo. IV, 425. Aen. II, 458. XI, 726. etc. et Schrader. ad Musaeum p. 250. — 68. "Aethiopum versemus ovis, pro: inter Aethiopes, in Aethiopia, versare h. l. [huc et illue] agere, pascere, ex πολείν, unde αἰπόλος, πίοπόλος etc." Heyn. Quam explicationem recte probat Wakef. ad Lucr. V, 478., ubi sermo est de sideribus, quae corpora viva vorsent, i. e. moveant, agitent, sedes suas mutando. Barth. male coni. servemus. Gebauer. Progr. p. 5. comparat Theocr. VII, 113. πυμάτοισι παο Αθνόπεσσι νομεύοις. — sub sidere Cancri, sub tropico. Cf. Ovid. Met. X, 126. Aestus erat mediusque dies, solisque vapores Concava litorei fervebant bracchia Cancri et Lucan. X, 259. calidibracchia Cancri. De Cancro, zodiaci signo, vid. Aratus Phaen. 490 sqq. 538. 544. Diosem. 892. 995. Hyginus Poët. Astron. II, 23. III, 22. Geminus Isag. c. 16. Colum. X, 313. alii. — 69. Heynio nexus sententiarum nus Isag. c. 16. Colum. X, 313. alii. — 69. Heynio nexus sententiarum paullo durior videtur, sine iusta causa. Gallus rediens ad sanam mentem et consilio amorem sanandi vel levandi desistens hoc dicit: "Omnia vincit Amor: et cum vincat Amor omnia, nec flectere eum possimus, age, etiam nos cedamus." De repetito Amoris nomine cf. adnott. ad Ecl. V, 44. et de productione ultimae syllabae voc. Amor ad Ecl. IV, 51. Ceterum hunc versum imitatus est auctor Cir. 436. Omnia vincit Amor; quid enim non vinceret ille? — 70. Finito Galli carmine iam de se loquitur poëta, ad Musas conversus. — 71. Dum sedet. Patet, Praesens interpositum pertinere ad cecinisse. Cf. Aen. X, 55—58. — fiscella, calathus in usum cogendi lactis. Cf. Tibull. II, 3, 15. Tunc fiscella levi detexta est vimine iunci. De fiscellis, quas texere otiosorum erat agricolarum et pastorum, cf. Geo. I. 266. Colum VII, 8, 3. Calpurn. Ecl. III, 68., qui hune locum respiciens scribit: Sed mihi nec gracilis sine te fiscella salicto Texitur. — De hibisco vid. nott. ad Ecl. II, 30. Ribbeck. hic cum Cod. Pal. scripsit ibisco, supra vero 1. 1. hibisco. — 72. facietis (ut sint) maxima, gratissima, acceptisma, ideoque etiam maximi nestimata. — De repetito Galli nomine cf. not. d Ecl. VI 20. — 73 sea Urrium at Coningt comparate Pind New VIII. ad Ecl. VI, 20. — 73 sq. Ursinus et Coningt. comparant Pind. Nem. VIII, 40. αξέται δ' ἀρετά, χλωραῖς ἐέρσαις ὡς ὅτε δένθορον ἄσσει. — 74. "viridis se subicit alnus, tenera crescit, cf. Geo. II, 19.; est ab iis, quae se attollant, sursum erigunt, emicant, ductum; hace etiam se subicere dicuntur, ut flamma Geo. IV, 385. [ut contra se subducere est i. q. decrescere: cf. Ecl. IX, 7.] Ab eadem re duxit imaginem Famae Hor. Od. I, 12, 45. Crescit occulto velut arbor aevo Fama Marcelli." Heyn. Vales. in Valesianis p. 182. coni. subrigit. Sed recte vulgatam defendit Burm., will conformally get ad Albinov Elag ad Liv 226 at ad Paril Liv. J. qui conferendus est ad Albinov. Eleg. ad Liv. 256. et ad Rutil. Itin. I, 347. Cf. etiam Geo. II, 19. — 75. gravis cantantibus umbra i. e. neciva. Cf. Lucr. VI, 783 sqq. Arboribus primum certis gravis umbra tri-

## 178 P. VERGILI MARONIS BUCOLICA. ECL. X.

Iuniperi gravis umbra, nocent et frugibus umbrae. Ite domum saturae, venit Hesperus, ite capellae.

buta Usque adeo, capitis faciant ut saepe dolores, Si quis eas subter iacuit prostratus in herbis, ad quem locum Wakef. hic vocem contantibus, ifrigere neque loci sensum satis implere" dicit, quare ipse contantibus, i. e. cunctantibus, legendum esse suspicatur, quod iam Titio Controv. X, 1. in mentem venerat, quodque Barthius in suo Cod. testatur se invenisse. Sed bene se habet vulgaris lectic; cantantibus enim, cum ipsa canendi contentione intus maxime confervescant, frigidiores aurae vespertino tempore sub arboris umbra ductae magis noceant necesse est, quam tacentibus vel placide confabulantibus. — 76. "Iuniperi molestae exhalationes imprimis sub noctem. Inde apud Apollon. IV. 156. ramus, quo medicamenta sua soporifera draconis oculis inspergit Medea, iuniperi est." Heyn. Vid. etiam Burm. ad Val. Fl. VIII, 83. Ceterum cf. Lucr. VI, 783 sqq. omninoque de arboribus umbra sua noxiis Plin. XVI, 10, 20. et XVII, 12, 18. De iunipero dictum est ad Ecl. VII, 53. — nocent et frugibus umbrae cef. Geo. I, 121. 156 sq. Pluralis autem umbrae pro multa, densa umbra positus, ut Ecl. V, 40. Geo. III, 520. et alibi: quare etiam Geo. I, 342. densae umbrae et Aen. I, 311. III, 230. VII, 619. umbrae de loco tenebricoso. Cf. Wagn. Qu. Virg. IX. p. 516 sqq., ubi accuratam invenies dissertationem de variis, quibus Vergilius hac voce utitur, significationibus. De toto autem versu 76. Heyn. its iudicat: "E nonnullis apud Pierium hic versus exciderat: et ratio subesse visa est viris doctis, cur sublatum malent; nam sententia a loco est aliena. Poëta sub iunipero cur sedebat, si umbra gravis est? Saltem otiosa est exornatio sententiae antecedentis versus: quae tamen ferri possit." Sed reputemus, iuvenilia hace esse poëtae carmina, quae hic ibi loquacitate quadam laborare lectorem subacti iudicii pulchrique et elegantis sensu praeditum offendente, mirari non possimus. Contra nemo facile dixerit, unde hic versus in contextum immigraverit, si eum Vergilio abiudicare voluerit. Quisque autem videt, ita cohaerere sententias: Umbra arborum o

## P. VERGILI MARONIS

## GEORGICON

LIBER PRIMUS.

AD C. CILNIUM MAECENATEM.

## ARGUMENTUM.

Georgica, seu de re rustica praecepta, arationem, arborum (vitium imprimis et olearum) culturam, rem pecuariam et apiariam complectuntur. Quod totius carminis argumentum exponitur v. 1—4. Tum sequitur invocatio numinum agrestium cum ipso Caesare Augusto (5-42.). Ipsius argumenti tractatio incipit ab iis operibus rusticis, quae sationem praecedunt (43—99.) et primum quidem agitur de aratione (43—70.) et docetur, quando incipienda sit (43—49.), qua in re ante omnia caeli solisque natura est exploranda (50—63.), deinde quomodo instituenda sit (64—70.). Solum variis modis recreandum et corroborandum (71-93.) atque molliendum s. effodiendum est (94—99.). Sequitur locus de satione et exponitur, quae post sementem prosint futurae segeti (100—159.). Quare agitur de optima tempestate (100—103.), de glebis conterendis (104. 105.), de solo irrigando (106—110.), de segetis depastione (111—113.), de nimio humore deducendo (114—117.), de malis segetem vexantibus (118—121.). Cum autem in his multum laboris et aerumnae tolerandum sit, poëta digreditur ad causas huius rei mythicus inde a Saturni aetate et exponit, quomodo impedimentis agriculturae post auream illam aetatem obortis occurrendum sit (118—159.). Inde agitur de instrumento rustico (160-175.); tum de area ad terenda grana paranda (176-186.); et docetur, unde iudicium de futuro anni proventu fa-cere liceat (187-192.); deinde sermo est de semine medicando (193-196.), et deligendo (197-203.). Transit auctor ad tempora operum rusticorum apte deligenda et primum quidem agit de tempore sationis (204-230.). Sequitur digressio de solis cursu annuo et quatuor anni tempestatibus, quas opera rustica debeant respicere (231—256.). Deinde exponitur, quae curanda sint tempore pluvio (257-267.), diebus festis (268-275.), certis quibusdam mensis diebus (276—286.), noctu (287—296.), interdiu (297—310.), et alia quidem per calorem aëris (297—299.), alia hieme (300—310.). Ita viam sibi parat poeta ad duas procellosas anni tempestates describendas, alteram auctummi, alteram veris ineuntis, et exponit, quando ingraant (311—334.) et quae tutamenta contra eas sint adhibenda (335—350.). His adiicitur locus de certis tempestatum per vices succedentium prognosticis (351—465.) Et primum quidem agitur de ventorum (356—369.), tum de pluviae (370—392.), postremo de sudi serenique caeli (393—423.) prognosticis; quae sequuntur signa e lunae (424—437.) et solis (438—465.) observatione capienda. Quibus auctor viam sibi struit ad excursum de prodigiis Iulii Caesaris nece facta bellum civile subsecutum portendentibus (466-497.) et ad vota pro Augusti salute facienda (498-514.)\*)

<sup>\*)</sup> Ceterum Franckius Fast, Hor, p. 23. hunc librum I. a Vergilio iam a 719. seorsim editum esse minus probabiliter arbitratur. Cf. quae contra eum disputat Ribbeck. Proleg. p. 17. et p. 45., qui totum quatuor librorum opus una prodiisse ex primis (I, 1-5.) et postremla eius verbis (IV, 559-566.) recte concludit.

Quid faciat laetas segetes, quo sidere terram Vertere, Maecenas, ulmisque adiungere vitis Conveniat, quae cura boum, qui cultus habendo Sit pecori, apibus quanta experientia parcis,

Primis quatuor verss. argumentum operis exponitur: agricultura et rusticatio lib. I.; vitium et omnino arborum cultura lib. II.; res pecuaria lib. III.; res apiaria lib. IV. Animadvertenda autem in totius carminis olzovouta s. ordine pulcherrima gradatio a minori ad maius, ex qua incipit poeta a graminibus et herbis, transit deinde ad frutices et arbores, tum, pit poeta a grammious et neios, tansit deina sa ridice et actorio, cam, a rebus inanimatis ad animatas vitaque praeditas transgressus, de animalibus agit, et postremo quidem de apibus, sollertia sua et industria ad hominum similitudinem accedentibus. — 1. Hoc versu Hesiodei operis titulum toya xal intega expressum esse, iam Servius docuit. — lactas segetes, fertiles, foecundas, ut nos fröhliche Saaten, i. e. üppige. Hesiod. Έργ. 775. εὐφρονα καρπόν dixerat. Cf. Cic. de Or. III, 38, 155. laetas segetes etiam rustici dicunt etc. Colum. II, 15. laetas segetes excitare. Infra v. 101. laetissima farra, Laetus ager. Varr. R. R. I, 23. extr. et Cat. R. R. 6. in. ager lactus etc. — quo sidere, quo tempore, quibus mensibus; cum sol quovis mense aliud Zodiaci signum ingrediatur. Cf. autem v. 68. 208. 221. etc. Idem infra v. 354. quo signo. Ceterum respexit hunc locum poëta Anth. Lat. Burm. II, 189, 5. Quid faciat laetas segetes, quae sidera servet Agricola. — 2. terram vertere, aratro (quod additur v. c. Hor. Sat. I, 1, 28.), vel ferro (ut Geo. I, 147.), vomere (Lucr. I, 212.), bidente (Colum. IV, 5.) etc. Sine eiusmodi additamento etiam apud Colum. III, 13, lum. IV, 5.) etc. Sine eiusmodi additamento etiam apud Colum. III, 13, 8. collis in quatuor pedes vertendus, et alibi; quare apud Ovid. Met. I, 425. versae glebae. — C. Cilnius Maecenas, eques ille Romanus et Octaviani Augusti familiarissimus, qui literarum, imprimis poësis, fautor et patronus longe celeberrimus, ut hoc carmen, ipsi propterea dedicatum, conderet, Vergilium nostrum excitaverat. (Cf. Diss. de Verg. vita et carmm. p. XX. cum nota 45.) Diem supremum obiit eodem, quo Horatius suus, anno U. C. 746., undecim annos post Vergilium. (Cf. de eo imprimis Meibom. de C. Cilnii Maecenatis vita etc. Lugd. Bat. 1653. 4. Frandsen. C. Cilnii Maecenatis vita etc. Lugd. Bat. 1843. 8. Matthes de C. Cilnii Maec, vita in eine histor. Untersuch. Altona 1843. 8. Matthes de C. Cilnii Maec. vita in Symbolis Liter. Vol. V. p. 1—36.) Peerlk., offendens in Maecenate nudo nomine et ante Deos Augustumque appellato, p. 114. eius nomini audaci coniectura substituit vitium epitheton Aminaeas, coll. Geo. II, 97., atque p. 371. etiam alia in hoc loco vituperat, quae excusare studet Ladew. Progr. p. 14. — ulmis adiungere vites, ex Italorum more, de quo dictum ad Ecl. II, 70. III, 10. IX, 41. et Geo. II, 89. Ceterum vites pro omnibus omnino arboribus frugiferis ponuntur, species, et primaria quidem, pro toto genere; nam totius libri secundi argumentum his verbis continetur. — 3. De re pecuaria agam. Quod attinet ad coniuncta verba cura et cultus cf. Cic. N. D. II, 63, 158. (Oves nullum) fructum edere ex se sine cultu hominum et curatione potuisent, iam ab Heynio laud. - qui cultus habendo sit pecori, i. q. qui cultus, quae cura adhibenda sit, ut pecus recte habeatur, i. e. servetur et suppleatur (vid. infra). Cf. Geo. II, 178. quae sit rebus natura ferendis (i. e. quod agri ingenium aptum sit rebus ferendis). — Pecus habere igitur h. l. recte curare et facere omnia, quibus illud servetur. cus habere igitur h. l. recte curare et facere omnia, quidus illud servetur. Cf. Colum. VIII, 5, 19. curandum erit, ut tepide habeantur pulli. Alibi simpliciter pro alere legitur, ut Geo. III, 159. et Phaedr. II, 3., ubi vid. Burm. — qui cultus, alii Codd. et editt. quis cultus, male. Cf. adnott. ad Ecl. I, 18. — 4. pecori, minoribus animalibus domesticis, ovibus maxime et capris, quae opponuntur bubus. — pecori, apibus. Ita Heins. ex Med. et optimis libris restituit pro vulg. pecori atque apibus, quam mutationem vana de metro sollicitudo provocavit. Cf. adnott. ad Ecl. II, 25. 53. et III, 5. —, quanta, quae [potius: quam magna], experientia apibus, sc. habendis, seu apum habendarum ad mellificium

Hinc canere incipiam. Vos, o clarrissima mundi Lumina, labentem caelo quae ducitis annum, Liber et alma Ceres, vestro si munere tellus

sit. Pro cura subiunxit aliud, quod apum cultui accommodatum esset, experientiam et usum [curam experientia nitentem], quo mellificationis ratio valde exculta est. Cf. Geo. IV, 315, 316. Nam apum experientia, etsi iis aliqua tribui potest (vid. infra IV, 156 sqq.), huc vocari nequit." Heyn.—parcis, quod prius cum Wagn. explicui σπανίαις (spärlich), coll. Geo. III, 403.. ubi parcum sal, nunc, meliora edoctus, cum Ladew. et Ameisio Spicil. p. 16. interpretor parcentibus, φειδομέναις παφεύντων (sparsam, haushälterisch), quomodo etiam Conington videtur capere, cum ei videatur "an epithet indicating the bee as it is in itself, not as an object of its keeper's care." Conf. Plin. XI, 19, 21. Cetero perparcae, et quae aliqqui propigas atque edaces non secus ac pigras atque ignavas proturbent. Hic enim requiritur epitheton ad apum indolem et naturam proprie spectans, notio autem, rem admodum difficilem esse apiarium copiosum servare atque adeo augere, non solum ab hoc loco, sed etiam ab iis, quae de hac re libro IV. exponuntur, ubi nusquam de apiario infrequenti augendo sermo est, aliena videtur. Libri quidam exhibent parvis ad seqq. hinc canere incipiam pessime relatum.

— 5. Cf. Varro R. R. II, 1. Incipiam hinc. Keightl. ap. Coningt. comparat Lucr. I, 55. Disserere incipiam. Cf. etiam Aen. II, 13. Hinc Servio idem est cum dehinc, deinceps, nach der Reihe, quod hinc nusquam significat; alii, inter quos Heyn., non multo melius pro nunc, iam, ab hoc inde tempore positum putant; sed melius Voss. et Iacobs. interpretantur ex his, horum partem, ut apud Homerum των αμόθεν (v. c. Od. I, 10.), quod est modestiae; eamque explicationem non solum Ladew., sed etiam Wagn. in recentissima edit. recte amplexus est, ,,cum poëta non omnia, quae de re rustica commentari possit, persecuturum se significet, sed tantum, ut dicat Aen. I. 342., quaedam rerum fastigia." Sic etiam Geo. II, 444. III, 308. et Hor. Sat. I, 4, 6. pro ex his, ab his, et apud Ovid. Fast. V, 509. maior inde, pro maior ex iis s. eorum, usurpatum invenitur. Cf. etiam quae infra ad v. 505. Geo. III, 490. et Aen. I, 21. adnotavimus. — Sequitur invocatio deorum, a quibus poëta in pangendo hoc carmine se adiutum cupit, et Caesaris Augusti, quae procul, dubio inter pulcherrimos et splendidissimos totius carminis locos est referenda. — Clarissima mundi Lumina. Sol et Luna intelligendi sunt, qui omnes omnino rusticorum labores iuvant, ideoque primi erant invocandi. Vulgo haec verba male coniungunt cum sequentibus, ut Liberi Cererisque nominibus per appositionem sint addita; quam rationem qui defendunt, ut ipse Heyn., collato Macrob. Sat. I, 18., Vergilium non popularem, sed illorum philosophorum opinionem sequi arbitrantur, qui Solem et Lunam sub Liberi et Liberae nomine cultos fuisse contenderint. Sed verrissime iam Voss. observavit, cum Sole et Luna Bacchum et Cererem non nisi in mysteriis quibusdam confusos esse; deinde, cum uniuscuiusque numinis appellationi certa aliqua causa adiiciatur, cur invocetur, mirum esset, si Baccho tantum et Cereri duplex munus tribueretur; quo accedit, quod Varro R. R. I, 1, 5., quem aperte ante oculos habuit Vergilius, diserte primum Iovem et Tellurem, secundo loco Solem et Lunam, tertio demum Bacchum et Cererem invocat. Quod autem opponere solent, tum copulam aegre desiderari, quae in seqq. ubique addita sit, hoc nihil est, nam eadem prorsus ratio obtinet infra v. 498., ubi vid. adnott. Copula pronuntiatione et brevi recitandi pausa post voc. annum facta fa-cle suppleri potest. Servius voci Lumina haec adscripsit: "Numina fuit, sed emendavit ipse, quia postea ait Et vos, agrestum praesentia numina, Fauni." In Codd. huius lectionis, quam tamen recepit Wakef., nec vola bec vestigium apparet. - labentem (sensim procedentem) caelo quae ducitis (regitis, moderamini) annum, h. e. quorum decursu tempora anni efficiuntur. Habuit ante oculos versus Lucretii V, 1435—38. Ceterum e verbis Ferte pedem v. 11. hic communis illa notio supplenda: adeste mihi canenti. - 7. Post Solem et Lunam, a quibus omnis res rustica pendet, invocat poëta deos ad singulas eius partes et genera pertinentes. Recte

Chaoniam pingui glandem mutavit arista Poculaque inventis Acheloïa miscuit uvis; Et vos, agrestum praesentia numina, Fauni, Ferte simul Faunique pedem Dryadesque puellae:

10

enim Heyn.: "Ceterum pro diversis culturae generibus diversa numina invocare putandus est. Ad lib. I. spectat Ceres; ad lib. II. Bacchus, Fauni et Nymphae cum Silvano, Minerva autem propter oleae culturam; ad lib. III. Neptunus, quippe cum de equorum cura agatur, tum Aristaeus et Pan (Geo. III. pr. etiam Pales cum Apolline Nomio); tandem ad lib. IV. idem Aristaeus, mellificii auctor." De Liberi nomine cf. adnott. ad Ecl. VII, 58., de Cereris epitheto alma ad Ecl. VIII, 17. Imitatus est hunc locum auctor carm. in Anth. Lat. Burm. II, 184, 8. Liber et alma Ceres, succurrite. si hic et v. 17. proprie conditionem indicat, unde pendent ratae preces, cum poëta speret, deos agrestes inceptum suum propterea adiuturos esse, quod totum carmen versetur in rebus illis caris et acceptis, ut sensus sit: si verum est, quod credimus, vestro munere tellurem - - mutasse etc.; inde autem fit, ut in eiusmodi locis, quales etiam sunt Aen. IV, 317. VI, 119. IX, 406., Particula si accedat ad sensum causalem Coniunctionum cum et quod (cum vestro munere tellus - - mutaverit etc., etiam hoc carmen auxilio vestro invate), de qua re diximus ad Ecl. II, 27. Cf. etiam Bach. ad Ovid. Met. I, 378. et quae ad Aen. II, 536. adnotavimus. Peerlk., qui p. 371. versus sic vult transpositos: 7, 8, 9, 12—15, 10, 11, 16, miratur Vergilium v. 7. non scripsisse vestro si munere vita, (ut Tibull. II, 1, 37. His (ruris numinibus) vita magistris Desuevit querna pellere glande famem et auct. Culicis 133. Quercus ante datae, Cereris quam semina, vitae), cum auct. Culicis 133. Quercus ante datae, Cereris quam semma, vitae), cum tellus, si mutaverit glandem arista, glandes non amplius proferat; et sane negari nequit, Vergilium hic paullo negligentius scripsisse, cum non terra glandem arista, sed homines tantum utriusque usum mutaverint. — 8. 9. Sententia haec est: qui hominibus pro glandibus, quibus antea vescebantur, frumentum, pro aqua vinum dedistis; qui agriculturae et vitium sationis auctores estis. — Chaoniam glandem: vid. adnott. ad Ecl. IX, 13. Glandes autem, quas Heyn. et Voss. de variarum arborum fructibus corticem cum uneles habentibus de palmis (Acceptatione), inglandibus (Acceptatione). cem cum nucleo habentibus, de palmis (φοινιποβαλάνοις), iuglandibus (Διὸς βαλάνοις), castaneis etc. interpretantur, primorum hominum alimentum fingi, satis notum. Cf. praeter locos supra laud. Cic. Or. 9, 31. Hor. Serm. I, 3, 100. Ovid. Met. I, 106. Fast. IV, 399. Lucr. V, 937. Plin. H. Nat. XVI, 5, 6. 6, 8. alios. Ceterum Valerium Fl. I, 70. ita canentem: et flava quercum damnavit arista, Vergilium ante oculos habuisse, iure suspicatur Wagn. — pingui, granis tumenti, grandi. — 9. tellus pocula miscuit uvis, vitibus editis effecit, ut misceri possent. Constat enim, veteres vinum vulgo non nisi cum aqua mixtum bibisse. — "pocula Acheloia, pro aqua; at quam splendide! Acheloum, Actolise fluvium priscis carminibus celebratissimum, pro quovis flumine et aqua quacunque more antiquorum Graecorum (vid. Macrob. V, 18.) dixit." Heyn. Ita etiam Schol. Stat. Theb. I, 453. et antiquiores omnes interpretes censuerunt (cf. Staveren ad Hygin. fab. 274.); sed rectissime hanc explicationem deridet Hermann. in Diss. de Musis fluvialibus etc. p. 17., qui suspicatur, 'Αχελωίδος, Musae fluvialis, nomine, cognato cum vocc. χελυς et χελώνη, i. e. testa, aquam vivam indicatam ideoque etiam nomen 'Αχελψου de omni fluviorum et fontium aqua usurpatum esse. Nescio, quo iure Ladew. suspicetur, Acheloum potissimum commemorari, quia Actolia cloriata sit nrima vitium cultura par Capacita. commemorari, quia Actolia gloriata sit prima vitium cultura per Oeneum instituta, coll. Apollod. I, 8, 1. Quod attinet ad voc. pocula, cf. Ecl. VIII, 28. — uvae pro vino, ut racemus loco simillimo Ovid. Fast. V, 343. Donec 28. - uvae pro vino, ut racemus 1000 similimo uviu. rasu. v, 375. Luneu eras mixtus mullis, Acheloe, racemis. -- 10. praesentia numina. Cf. not. ad Ecl. I, 41. De Faunis dictum ad Ecl. VI, 27. -- 11. Ferte pedem, sc. huc; ad me venite, mihi adeste. Pedem ferre pro ire legitur etiam Aen. II, 756. Catull. XIV, 21. Sen. Med. 862. Plaut. Men. IV, 3, 18. etc. Alibi etiam pro saltare dicitur, ut Hor. Od. II, 12, 17. -- Dryades (de quibus vid. not. ad Ecl. V, 59.) una cum Faunis, rei pecuariae diis tutelaribus, invocantus quie annt dese silvarum in quibus creese pascuntur. Hern. invocantur, quia sunt deae silvarum, in quibus greges pascuntur. Heyn.,

Munera vestra cano. Tuque o, cui prima frementem Fudit equum magno tellus percussa tridenti, Neptune; et cultor nemorum, cui pinguia Ceae

cui vox Fauni iterata frigere videtur, si Cod. Goth. I. antiquior esset, eius lectionem Satyrique praeferendam fore censet, cum Satyri Dryadesque etiam Cul. 115. et alibi haud raro iungantur. Sed vulgatam praeter ceteros Codd. omnes tuetur etiam Macrob. Sat. V. 17., et tantum abest, ut frigeat repetita Faunorum compellatio, ut vividiorem reddat orationem, imprimis cum voc. simul et aliud numinum agrestium genus adiungatur. Cf. adnott. ad Ecl. VI, 20. — 12. munera vestra, frumenta, vitem, armenta, greges. —, cui prima f. Fudit equum tellus, cuius iussu primum e terra equus editus est. Nota fabula de Neptuni cum Pallade certamine, cum dei arbitsium tulissent, ut uter rem mortalibus utilissimam produvisset eine editus est. Nota fabula de Neptuni cum Pallade certamine, cum dei arbitrium tulissent, ut, uter rem mortalibus utilissimam produxisset, eius nomine nova urbs (Athenae) appellaretur. Cf. Bentl. ad Hor. Od. I, 7, 7. Neptunus inde Tunios." Heym. Vid. Ovid. Met. VI, 70. Aliam fabulam, quae primum equum a Neptuno in Thessalia procreatum memorat (cf. Lucan. VI, 396.), respici putant Cerda, Voss. et Iahn., qui etiam Boettigeri Amaltheam T. II. p. 310. laudat. Adde Schol. Pind. Pyth. IV, 246. Schol. Statii Theb. XII, 632. Creuzeri Symb. IV. p. 343. Rupertium ad Liv. I, 9. et Bach. ad Ovid. Met. VI, 75. Cum ex alia fabula in certamine illo non seguent sed fontem vel potins putant agus marina planta Nextunas dies. equum, sed fontem vel potius puteum aqua marina plenum Neptunus dicatur procreasse (cf. Herod. VIII, 55. Apollod. III, 14, 1. Paus. I, 26. Varro apud August. C. D. XVIII, 9. aliique a Voss. allati), non mirum est, Serapud August. C. D. Avill, 9. allique a voss. alliau), non initial est, certium in antiquis Codd. equo a grammaticis aquam substitutam invenisse. Sed quomodo epitheton frementem quadrat ad aquam putealem vel fontanam? Et si quis satis inepte opinari velit, poëtam de aqua marina agricolis praebet commodi, ut huius mythi mentionem facere ad rem pertineat? immo Necommodi, ut huius mythi mentionem facere ad rem pertineat? immo Necommodi, ut huius mythi mentionem facere ad rem pertineat? ptunus aperte rei pecuariae causa invocatur, quare de vulg. lectionis veritate minime dubitandum. Fremere autem, ut de leonibus, lupis aliisque feris bestiis, ita etiam de equis satis frequentatum. Cf. Aen. VII, 638. XI, 496. 599. XII, 82. Hor. Od. IV, 14, 24. et Epod. IX, 17. Ovid. Met. III, 70. etc. 599. XII, 82. Hor. Od. IV, 14, 24. et Epod. IX, 17. Ovid. Met. III, 70. etc.—prima tellus, quae antea equum nondum viderat et tum primum protulit. Poëtice igitur cum nomine (tellus) iunctum voc. prima, quod ad verbum (fuelit) relatum primum esse debebat. Vid. Gronovii Obss. I, 7. et Wagn. Qu. Virg. XXVIII, 3. f., coll. Ecl. IV, 8. VI, 1. Geo. I, 136. IV, 388. Aen. III, 8. 94. 108. IV, 196. etc. Heindorf. ad Hor. Sat. I, 3, 99. (quem Iahn. in priore edit. secutus erat, in edit. II. autem recte deseruit) primam tellurem male interpretatur per recens creatam, die junge Erde.—fundere, quod proprie de partu felici ac facili dicitur, poëtis omnino i. q. proereare. Cf. adnott. ad Ecl. IV, 20. et ex locis ibi laud. imprimis Lucr. V, 915. tempore quo primum tellus animalia fuelit.—equum. Ribbeck. cum Cod. Palat., fragm. Veron. a m. pr. et Gud. scripsit equom, et sibi contradicens in Proleg. p. 30. etiam Med. et Rom. in hac scriptura conspirare asseverat. (Cf. Wagn. Orth. Verg. p. 447. et Ribbeck. Proleg. p. 438.) Wagn. ipse Vol. V. et Haupt. cum Med. scribunt ecum. Vid. supra ad Ecl. V, 4.—, percussa tridenti, sollemni deorum more, quoties aliquid e terra provenire volunt. Vid. Callim. in Del. 30. in Iov. 29 sq. "Heym. Pro tridenti Iahn. ex tribus Codd. et Schol. Stat. Theb. VII, 184. Heym. Pro tridenti Iahn. ex tribus Codd. et Schol. Stat. Theb. VII, 184. edidit tridente, cum Substantivorum in ns desinentium Ablativus in e, Adiectivorum in i terminari soleat. (Cf. etiam Schneideri Gramm. Lat. II, L. p. 224 sq. et Ramshorn. §. 28. III, 5.) Sed Vergilio ex Medic. et aliorum bonorum Codd. auctoritate etiam horum Substantivorum Ablativum saepe in i terminare placuit (cf. Aen. I, 145. II, 418. 610. ibique adnott.); quare meliores libros cum Wagn. secuti sumus; neque aliter recentissimi editores, 14. "cultor nemorum, [qui Calpurnio I, 36. nemorum colonus dicitur] h. c. pascuorum ideoque etiam gregum curam habens, est Aristaeus, Apol-lmis et Cyrenes [Nymphae] filius [ob merita de omni re rustica, imprimis apiaria, elarissimus, cf. Geo. IV, 315 sqq.] qui, Cycladibus magna siccitate et fame afflictis, cum *Ceam* [insulam ad Cycladas pertinentem et Atticae

Ter centum nivei tondent dumeta iuvenci; Ipse nemus linquens patrium saltusque Lycaei, Pan, ovium custos, tua si tibi Maenala curae, Adsis, o Tegeaee, favens, oleaeque Minerva Inventrix, uncique puer monstrator aratri, Et teneram ab radice ferens, Silvane, cupressum, 15

20

vicinam, quae vulgo Ceos, nunc autem Zea, Zia appellatur: cf. liber meus vicinam, quae vuigo Ceos, nunc autem Zea, Zia appellatur: cf. liber meus Handb. d. alt. Geogr. III. p. 1026.] arcessitus, Sirium placare monstrasset, quo facto etesiae aërem temperare coeperant, Iovis Aristaei et Apollinis Nomii nomine cultus fuit. Pind. Pyth. IX, 104 sq. Apollon. II, 500 sqq. IV, 1132. cf. ibi Schol. et h. l. Serv. Infra Geo. IV. 317 sqq. Diod. IV, 81. 82. "Heyn. Adde Nonni Dionys. p. 156. 484. 750. ed. Wechel. Heyn. ad Apollod. p. 226 sqq. Creuzeri Symb. III. p. 365. Hermann. de mythol. p. XXII. Boeckh. ad Pind. l. l. Bröndsted Reisen und Untersuch. in Griechel. (Paris, et Stutte, 1826.) I. p. 40 sqq. slips — nemara pro saltibre in (Paris. et Stuttg. 1826.) I. p. 40 sqq. alios. — nemora pro saltibus, in quibus sunt pascua. Cf. Ecl. VIII, 86. — cui, cuius beneficio. Vid. not. ad Geo. II, 5. — pinguia, herbosa. Sic Geo. IV, 118. pingues horti. Coningt. comparat Plin. XXI, 9, [29.] folia pinguissima et Suct. Ner. 20. coma. pinguissima. — 15. dumeta pro saltu, loco arbustis consito. Cf. Colum. I, 2 Hor. Od. III, 29, 22. etc. Ribbeck. cum Cod. Palat. a m. pr. scripsit dumenta. (Cf. eius Proleg. p. 430. et Lachmann. ad Lucr. III, 1017. p. 205. disputans contra Wagn. Orth. Verg. p. 444.) — "tondent, pascunt herbas inter arbusta natas. Aut Praesens pro Praeterito positum; aut, tamquam poëta deum adhuc in insula praesentem agere cernit. Heyn. Hoc alterum cum Wagn. verius censeo. Ceterum tondere dumeta i. q. pasci dumos Geo. III, 315. — 16. Vergilio obversabatur locus Theocriti Id. I, 123. 124. — Pronomen Ipse (ja auch, ja selbst.) additum videtur, quia Pan non facile deserere solet caram patriam, Arcadiam; quare etiam huius tantum dei patriae sedes hic commemorantur. Sensus igitur: Vel tu, caram patriam praeter morem tuum relinquens, adsis. — Lycaei. Vid. not. ad Ecl. X, 15. — 17. tua si tibi Maenala curae, quandoquidem Maenalus, Arca-15. — 17. tua si tibi Macnala curae, quandoquidem Macnalus, Arcadiae mons (de quo vid. ad Ecl. VIII, 21.) ob pascua egregia tibi est longe gratissimus. Continent autem haec verba causam, cur Pan adesse debeat. Male Schrader. Emendatt. p. 24. coll. Theorr. I, 123. seu coniicit. De Part. si vid. supra ad v. 7., de forma Macnala ad Ecl. X, 55. — 18. Tegeacus vocatur Pan a Tegea, Arcadiae oppido, in qua etiam montes Lycaeus et Macnalus. (Cf. de hoc oppido liber meus geogr. III. p. 1005.) Ita etiam Propert. IV, 3, (III, 2,) 30. calami, Pan Tegeace, tui. — oleacque Minerva Inventris. Cf. Rutil. Itin. I, 73. Inventra de coliber respirates senertes. In endem ille cum Neutuno certamine de que ad v. 12. die Minerva Inventrix. (A. Itali. 1911. 1, 10. Itali. 1, 10. Itali quam religiosa antiquitas etiam Pausaniae (l. l.) et Himerii (Or. X, 3. ibique Wernsdorf.) temporibus in Athenarum arce conspicere sibi videbatur.

— 19. uncique puer monstrator aratri, Triptolemus Eleusinius, Celei regis (vid. infra v. 165.) filius, a Cerere arationem edoctus, quam, bigis draconum vectus, per totam teram propagavit. Cf. Callim. in Cerer. 22. ibique Spanhem. Apollod. I, 5, 1. Hygin. f. 147. Ovid. Met. V, 642 sqq. Nomen ipsum poëtarum more non appositum. Ceterum Heynio observatu dignum videtur, quod Triptolemus heros hic inter deos invocatur. Conington adnotat, Tibullo I, 7, 29. aliisque potius Osirin esse aratri inventorem. — monstrator legitur etiam apud Ovid. in Ibin. 339. sacri monstrator iniqui, (i. e. auctor, suasor humanae victimae immolandae), Lucan. IX, 979. Tac. Germ. 21. — unci aratri. Cf. infra v. 169 sq. et Geo. II, 423., ubi dense uncus de ligone s. bidente usurpatur. — 20. "Tali habitu Silvanus tenerum curressi trancum forens in marmore apud Baissardum conspicitur." rum cupressi truncum ferens in marmore apud Boissardum conspicitur T. IV. tab. 30. p. 134. et alibi. Hinc ille inculto termite gaudens ap. Gratium Cyneg. 20. Eo refertur Silvanus Dendrophorus apud Gruter. p. LXIV, 7. Cf. Salmas. Exercitt. Plin. p. 294. Fuit quoque fabula de Cyparisso puero

Dique deaeque omnes, studium quibus arva tueri, Quique novas alitis non ullo semine fruges, Quique satis largum caelo demittitis imbrem; Tuque adeo, quem mox quae sint habitura deorum Concilia incertum est, urbisne invisere, Caesar,

25

amato. Vid. Serv. ad Aen. III, 680." Heyn. De Silvano ipso vid. ad Ecl. X, 24. - teneram ab radice cupressum vulgo explicant ab radice revulsam, abscissam, Schirach, autem p. 313., Voss. (qui comparat infra v. 319 sq. segetem ab radicibus imis - - eruerent et Catull. LXIV, 289., ubi Peneus fluvius tulit radicitus altas Fagos, i. e. cum ipsa radice evulsas) et Müller. Spiell. Animadvv. in Catull. p. 37. rectius radicitus s. cum radice erutam. Handius autem in Tursell. I. p. 24. multis exemplis docens, dictionibus ab stirpe, ab radice, a fundamento, totam et universam rem ab extrema, qua incipiat, parte describi, h. l. teneram ab radice, quae arcte cohaerere censet, paullo subtilius interpretatur; quae tota est tenera; quam explicationem in prima edit. et ipse temere secutus sum. — 21. Dique deaeque omnes etc. Sic Propert. IV, 12, (III, 13,) 41. hunc locum imitatus: Dique deaeque omnes, quibus est tutela per agros. — studium - - tueri redit Geo. II, 195. De constructione vide quae infra ad v. 305. adnotavims. — 22. "non ullo semine, nulla satione, sua sponte provenientes, oppos. voc. seq. sata. Sic etiam Geo. II, 10—14. et Ovid. Met. I, 107. de aurea aetate: Ver erat aeternum placidique tepentibus auris Mulcebant Zephyri natos sine semine flores." Heyn.; non ullo autem pro vulg. nonnullo, quod Serv. admodum contorte studet explicare, Heinsius ex Med. et aliis bonis libris restituit. — 23. Post deos agrestes ex notissima Romanorum adulatione etiam Caesarem Octavianum invocat tamquam deum mox futurum, qui tamen cui deorum ordini et generi, utrum terrestrium, an caelestium, an marinorum, se adiuncturus sit (id quod ab ipsius arbitrio suspensum facit), decerni nondum possit; nam Orcum minime eo esse dignum. Catroeus hanc Augusti invocationem secundae demum Georgicon editioni adiectam fuisse putat, postquam divinos ipsi honores Senatus decreverit, quod ei post mortem demum obtigisse vidimus ad Ecl. I, 6. Sed si cum Franckio Fast. Hor. p. 23. et Ribbeckio Proleg. p. 14. sumimus, haec scripta esse a. U. C. 718. post victoriam ab Agrippa de Sext. Pompeio ad Naulochum reportatam, quo tempore Octavianus a Senatu maximis honoribus auctus iam in singulis civitatibus inter deos municipales coli coepisset (Appian. B. C. V, 132.), profecto non alienum erat a poëta divinos Augusto honores augurari et deos fingere deliberantes de eo in concilium suum recipiendo. (Cf. etiam adnott. ad v. 28.) — 24. Tuque adeo (und besonders Du), paullo gravius, quam etiam; quo sensu hoc Adverb. in Georgicis tantum (I, 94. 287. II, 323. III, 242. IV, 197.), nusquam in Aeneide legi, Wagn. docet Qu. Virg. XXVI. Vid. tamen quae ad Aen. IV, 96. et 533. adnotavimus coll. cum not. ad Ecl. IV, 11. - mox potest offendere, cum poëta propinquam Augusti mortem praesagire videatur, quare Peerlk. p. 116. potius conficit olim; excusari tamen potest brevitate vitae in universum. Cf. etiam intra v. 503. Iam pridem nobis caeli de regia, Caesar, Invidet. — deorum concilia. Cf. Aen. X, 2. Calpurn. Ecl. VIII, 51. Cic. Tusc. I, 30, 72. reclusum a concilio deorum. Val. Max. I, 6. Caesarem deorum concilio adiecerunt etc. — 25. Incertum est, utrum inter deos utrium terrarumque utelesce referri valis. Cum anni qui sequitur leos ef Lucan I. 45 sequitures referri valis. tutelares referri velis. Cum omni, qui sequitur, loco cf. Lucan. I, 45 sqq. et Stat. Theb. I, 24 sqq. iam ab Heynio laud. — "urbisne invisere, inspicere, velis, et an velis, h. e. cupias, affectes, suscipere aveas, terramapiere, velis, et an velis, h. e. cupias, affectes, suscipere aveas, terrarum curam et tutelam. Debebat poëta pergere et terras curare; hoc inretendo extulit: velisque curam terrarum, h. e. praeferas; ut saepe velle,
et 3002200 apud Homerum. De tali verbi eiusdem iunctura duplici vid.
Burm. et Bentl. ad Hor. Od. I, 1, 7." Heyn. Adde quos iam ad Ecl. VI,
74. laudavimus, et cf. Ecl. V, 46. 47. Aen. I, 124. VII, 421. multosque similes locos. Manso, antiqua Accusativi forma deceptus, quam praeter
maiorem Codd. partem tuetur veterum grammaticorum apud Gellium XIII,
20. auctoritas (ubi in libro ipsius Vergilii manu correcto urbisne scriptum Terrarumque velis curam et te maximus orbis Auctorem frugum tempestatumque potentem Accipiat, cingens materna tempora myrto,

esse affirmatur), verba ita coniungit: an velis invisere curam urbis terrarumque. Sed quid est invisere curam? (quae tamen verba etiam in edit. min. a Wagnero coniungi miror, hac interpretatione addita: "Proprie dicitur invisere urbem; quod qui facit, is curat res urbis; hinc curam invisere iungere ausus est poëta," et voc. urbis per Genit. Romae explicato). Immo verba invisere urbes quisque videt non minus esse Accusativum Obiecti, quam curam terrarum, quod variandae orationis causa poëta praetulit valgari terrasque curare (vid. etiam Schirach. p. 466. et Ameis. Spic. p. 17.); et verissime docet Ladew., urbis Romae curain tam certo ab Augusto inter deos relato esse exspectandam, ut mire et contra omne populi Romani ingenium dictum esset: incertum est, urbemne invisere velis. Invisere autem solent dei terras et urbes, quas aut praecipue amant et colunt, aut in quibus instituta sibi sollemnia sacra frequentant. De antiqua autem illa Acbus instituta sibi sollemnia sacra frequentant. De antiqua autem illa Accusativi forma, quam hic diserte tuetur Probus apud Gellium XIII, 20., praeter antiquos Grammaticos (vid. infra) et viros doctos a Schneid. Gramm. Lat. II. p. 269 sq. laudatos cf. Oudend. ad Apulei. p. 146. Cort. ad Lucan. I, 137. Heindorf. ad Hor. Sat. p. 12. Hand. ad Stat. Silv. I, 2. p. 345. Schaefer. ad Plin. Ep. I, 6, 1. Beier. ad Cic. Off. I, 26, 91. Kritz. ad Sall. Cat. 1, 1. Steuber. in Seebodii Bibl. crit. 1830. T. I. p. 218. Lachmann. ad Lucr. I, 744. p. 50. alios, imprimis autem Wagn. Orth. Verg. p. 382 sqq. et Ribbeck. Proleg. p. 405 sqq. Quod ad ipsos veteres Grammaticos attinet, Varro L. L. VII, 37 sq. sua aetate utramque formam usurpatam esse testatur, Donatus autem p. 1750., Serv. ad Verg. Aen. I, 108. et, qui accuratius de hac re disputat, Priscian. VII, 17, 83. praeter nomina propria ax Graeco sermone translata ea tantum Substantiva, quorum Gen. Plur. in ium Graeco sermone translata ea tantum Substantiva, quorum Gen. Plur. in ium terminetur, aurea aetate Accus. Plur. plerumque in is misisse asseverant. Valer. denique Probus apud Gellium 1. 1. Vergilium in hac re auris arbitrio consilioque usum esse contendit, quod quale fuerit, difficile dixeris. Quare praestat, solam Codd. optimorum auctoritatem sequi, quamquam constat, saepissime in iis antiquiori formae in is librariorum culpa vulgarem esse substitutam. Iahn., cum omnis hacc quaestio adhuc ambigua esset, ubique vulgarem formam retinuit. — 26. maximus orbis, i. e. orbis terrarum, non caelum, cum praecedant verba terrarum curam; maximus igitur pro permagnus, et orbis ipse pro hominibus, qui orbem terrarum incolunt. Ceterum cf. Ecl. I, 66. et IV, 17. ibique adnott. — 27. Vulgo verba ita coniungunt: frugum tempestatumque potentem, sed melius et elegantius videtur, locum ita intelligere, ut auctor frugum et potens tempestatum (Gelieter der Witterung) distinguantur, cum poëta noster etiam Acn. I, 80. Acolum nimborum tempestatumque potentem dicat et Acn. III, 528. Deos maris et terrae tempestatumque potentes commemoret. Hoc antem loco tempestates nec venti sunt, nec quatuor anni tempora, sed varia caeli aërisque conditio, unde sane illorum vicissitudines maximam partem pendent. Ribbeck. I. l. sumit, sic Octavianum propterea vocari, quod, post-quam per bellum Siculum Roma molestissima fame laboraverit (Dio Cass. XLVIII, 31. Appian. B. C. V, 67 sq.), poëta pace restituta ab eo prudenter cautum iri speret, ne umquam postca annonae caritate Italia laboret. — 23. cingens materna t. myrto, longe sublimius, quam cinctum materna myrto; nam oculis quasi nostris videmus Orbem terrarum, h. e. incolas eius, Augusti stantis simulacro coronam myrteam imponentem. Materna vocatur myrtus, quia Veneri erat sacra (cf. adnott. ad Ecl. VII, 62.), quam gens Iulia stirpis auctorem venerabatur (cf. not. ad Ecl. IX, 47.). Videtur autem his verbis significare poëta, Octavianum Augustum, ut Iulium Caesarem (cf. Ecl. V, 56 sqq.), vel ob divinam gentis suae originem, qui inter deos referatur, esse dignum, ideoque locum inter deos ipsi tributum nihil admirationis habiturum. Ceterum nescio an paullo subtiliora sint, quae Wagn. in edit. min. addit: "Myrtea corona Caesari tribuitur, tamquam rerum naturae curam cum matre, Venere, suscepturo; nam Venus, ut ait Lucr. I, 22., rerum naturam sola gubernat." Mirum enim esset, si Caesari

An deus immensi venias maris ac tua nautae Numina sola colant, tibi serviat ultima Thule, Teque sibi generum Tethys emat omnibus undis, Anne novum tardis sidus te mensibus addas,

30

inter deos relato aliquae partes in animantium generibus per Venerem propagandis tribuerentur; haec enim est illa gubernatio naturae, quam Lucre-tius Veneri vindicat. Immo solius originis ratione habita hic locus de Octaviano non aliter intelligendus est, atque Aen. V, 72. de Aenea: velat materia tempora myrto. Aliter tamen Ribbeck. Proleg. p. 15. qui ex Plinio N. H. XV, 29, 125. et Gellio V, 6, 20. probat, ovantes myrteam coronam gessisse et ovantem Id. Nov. a. 718. Caesarem ex Sicilia redeuntem urbem ingressum esse. Sed nonne hace mira esset hominis ob victoriam ovantis et dei tempestates regentis confusio? — 29. An inter deos marinos princeps recipiaris. — venias, scil. in conspectum nautarum, nautis in mari appareas, vel omnino pro: futurus sis; cum venire haud raro dicatur pro appareas, vel omnino pro: futurus sis; cum venire haud raro dicatur pro existere de rebus novis, quae antea nondum fuerunt. Non male tamen Servius: "venias magis, quam fias, ut propriae magis sit, quam alienae potestatis." — immensi maris (πόντον ἀπείρονος), ut ap. Lucret. II, 591. Cic. Tusc. I, 30, 73. etc. — 30. tua numina colant. Cf. adnott. ad Aen. I, 48. Et quisquam numen Iunonis adorat practerea. De Plurali maiestatico, quem dicere solent Grammatici, quique huius ipsius vocabuli redit Aen. I, 166. II, 233. III, 359. 543. VII, 297. 310. Tibull. II, 2, 81. III, 6, 22. Sil. It. I, 93. alibi (vid. Dietsch. Theol. Verg. p. 6.), practer multos alios cf. Klotz. in Novis Annal. phil. Suppl. XVIII. p. 637 sqq. — sola, ita ut ceteris omnibus diis marinis te pracferant. Duo Codd. Bern. minus significanter magna. — Ultima Thule, ut Aen. VIII, 687. ultima Bactra, ibid. v. 727. Extremi hominum Morini et similia. Quam dituseae autem sint geographorum de hac insula a Pythea primum conspecta oniniones. sint geographorum de hac insula a Pythea primum conspecta opiniones, quae vulgo Islandia nostra habetur, satis constat. Cf. liber meus geogr. I. p. 149. not. 67. III. p. 311 sq. et quae exposui in Pauly Realencycl. VI. p. 1914 sq. Id tantum hic tenendum, eam unanimo veterum consensu ultimam terrae partem septemtrionem versus sitam haberi. Ceterum Ribbeck. cum Cod. Med. scripsit Thyle. (Cf. Salmasii Plin. Exerc. p. 175., Wagn. Orth. Verg. p. 483. et Ribbeck. Proleg. p. 453.) — "Servire ea dictur deo marino, quatenus eius potentia per omnia maria obtinet: quae per insulas, imprimis ultimas, bene declarantur." Heyn. Ideoque his verbis imperium omnia maria complectens indicatur. Ribbeck. l. l. suspicatur, fortasse etiam respici ad expeditionem Britannicam, quam mox paratum iri sermo fuerit. Cf. adnott. ad Geo. III, 25.—31. Teque sibi generum Tethys emat. "Eos, qui inter deos adscripti essent, deabus iungi fas erat; sie Hercules Hebae. Itaque Augusto, maris deo, una Nympharum, filiarum Oceani et Tethyos, dabitur, dote numerata, unde emat dixit; ex more hereum vitae. Sie Perseo Andromedam naciscuntur Promittuntum enter augusto. roum vitae. Sic Perseo Andromedam paciscuntur Promittuntque super regum dotale parentes, Ovid. Met. IV, 704." Heyn. Additis verbis omnibus madis haec inest sententia, Tethyn vel omni maris imperio in Augusti gratiam renuntiaturam, quovis igitur pretio eum generum empturam esse. Conington conferri iubet Eurip. Med. 234. χρημάτων ὑπερβολῆ Πόσιν πρίασθαι. Tethys autem, Caeli et Terrae filia, soror et uxor Oceani, Nili, Alphei, Istri, haeh a licensurae anviorum. Electrae Amphitrites. Doridis Calynsus mul-Inachi aliorumque fluviorum, Electrae, Amphitrites, Doridis, Calypsus multarumque aliarum Nympharum mater fuit. Cf. Hesiod. Th. 337 sqq. Apollod. I. 1. 3. 2, 2. II, 1, 1. Ovid. Fast. V, 81. alii. — 32. Hoc phantasma, ut aliquis, qui pro deo vel heroe habendus sit, in sidus mutetur, (quod iam ad Iulium Caesarem relatum vidimus Ecl. IX, 47.) Heyn. censet poëtam mutuatum esse a philosophis Alexandrinis, qui animabus sedem in astris assignaverint. Sed non opus est philosophis Alexandrinis commemoratis, antiquior sit Alexandrinis philosophis. Cf. Aristoph. Pac. 832. iam a Voss. land. et adnott. ad Geo. IV, 227. Praeterea vid. not. ad Ecl. IX, 47. et interpp. ad Hor. Od. III, 25, 6. Haec autem explicatio hand dubie praeferenda est alteri, quam idem Heyn. profert, ut inter sidera referri nihil

Qua locus Erigonen inter Chelasque sequentis Panditur — ipse tibi iam bracchia contrahit ardens Scorpios et caeli iusta plus parte reliquit — Quidquid eris, — nam te nec sperant Tartara regem,

35

aliud sit, quam in caelum, inter deos recipi. — tardis te mensibus addas, nam annorum, mensium ac dierum mensuram siderum decursus facit; tardos autem non solum ornans est epitheton, ut Heyn. censet, sed aestivos menses significat; omnia enim haec sidera, quibus se fortasse additurus Caesar dicitur, Virgo, Libra, Scorpius, mensibus aestivis in Zodiaco regnant, quos ob longiores dies et alibi tardos dicere veteres solent. Cf. Manil. II, 202. cum sol adversa per astra Aestivum tardis attollat mensibus annum, et Nemes. Cyneg. 164. Sed postquam Phoebus - - tardasque vias cancrique morantis Sidus init. Praeterea cf. Geo. II, 482. Aen. I, 746. et Ovid. ex P. II, 4, 26. tardae noctes, Ovid. Her. I, 8. tardi dies, Hor. Ep. I, 1, 24. tarda fluunt tempora etc. — 33. Non sufficit, ut Caesarem, si velit, in stellam aliquam mutatum, adeoque vel splendidissimis Zodiaci sideribus adiunctum iri dicat; sed summa in ipso loco, quem ei assignat, inest adulatio. Nam inter Erigonen, i. e. Virginem, quam alii Astraeam (cf. adnott. ad Ecl. IV, 6.), alii Erigonen (Ovid. Met. X, 451.), Alany (Hesiod. Eqy. 256.) s. Iustitiam (Geo. II, 474.) vocant, et Scorpium in antiquissimo Zodiaco aliud signum non conspiciebatur, ut scorpius chelis suis omne spatium interiectum expleret. Cf. Ovid. Met. II, 195 sqq. Postea demum ex his Scorpii chelis s. brachiis novum *Librae* signum factum (cf. Hygin. astron. II, 26. Aratus 89. Macrob. Sonn. Scip. I, 18. *libram, i. e. scorpii chelas, mox oriri videmus*), quae modo Virginis manibus, modo Scorpii chelis tenenda tradebatur; quare apud Manil. IV, 203. legimus: librantes noctem Chelae. Hunc igitur locum, ubi Iustitia regnat, poëta Augusto vindicat, tecte his verbis ipsius iustitiam et acquitatem celebrans. Quare prorsus supervacaneae sunt longae de Augusti die natali disputationes, ad quem poëta, Librae signum numini futuro assignans, respexisse temere putabatur. Cf., quos Heyn. laudat, Eckhel. Doctr. num. Vol. VI. p. 109. Schlegel. ad Morelli Impp. T. I. p. 194. Vignoles in Hist. crit. de la Rep. des Lettres. T. XI. XII. etc. — chelas sequentes, quia Scorpius Virgini a tergo est; quae explicatio praestat alteri, ut sequentes sit i. q. sequaces, flexiles. — 34. Verba ipse tibi cett. continent uberiorem rei modo commemoratae explicationem quasi in parenthesi adiectam, qua de re vide quae infra ad v. 466. adnotavimus; et ipse opponitur Pronomini tibi, ut alacrior et commotior evadat oratio: qua de re cf. Wagn. Qu. Virg. XVIII. p. 469. — bracchia (chelas) contrahit, Augusto venerabundus cedit. De forms bracchia, quam Cod. Med. aliorumque auctoritate cum recentissimis editoribus nunc recepimus, cf. Wagn. Orth. Verg. p. 419. et Ribbeck. Proleg. p. 391. — ardens lucens, splendens. Nimis subtiliter Voss. respicit vulgi opinionem, sub scorpii signo pueros acres et fervidos nasci, coll. Manil. IV, 247. — 35. Scorpios, Ita Heins. ex Med. aliisque Codd. pro vulg. Scorpius. Cf. infra v. 138. et adnott. ad Ecl. VI, 13. — iusta plus parte, scil. quam cuique duodecim Zodiaci siderum debetur, signum maioris reverentiae: arctius etiam, quam opus est, chelas contrahit, ut novum Augusti sidus in earum locum succedere possit. De locutione plus parte Burm. conferri iubet Heins. ad Ovid. Trist. III, 3, 16. - reliquit. Hanc Med., Rom., Gud. et omnium fere Codd. melioris notae lectionem, quae iam Heynio fortage recipienda videbatur, recte Wagn. restituit, "quod iam factum significet illud, quod modo fieri per Pracsens contrahit indicatum fuerat," ideoque fortius exprimit Scorpionis promptum paratumque novo sideri cedendi animum. Quare non probo, Ladew., Ribbeck. et Hauptium ex Cod. Pal., duobus Bern., Probo Inst. I, 4, 15. et Ter. Mauro p. 1146. restituisse vulgarem lectionem relinquit (etiam Vossio, prius certe Iahnio et Keilio in Philol. II. p. 164. probatam), quae tantum praecedenti contrahit originem debere videtur. Cf. etiam Wagn. in Philol. Suppl. I. p. 312. — 36 sqq. Diis inferis adscribi noles, quamvis ibi sint campi Elysii Graecis tantopere celebrati et ipsi Proserpinae adeo placentes, ut vel a matre revocata inde redire nolit. - 36. Quidquid eris, i. e. quicunque deus eris. - sperant

Nec tibi regnandi veniat tam dira cupido, Quamvis Elysios miretur Graecia campos Nec repetita sequi curet Proserpina matrem — Da facilem cursum atque audacibus adnue coeptis Ignarosque viae mecum miseratus agrestis Ingredere et votis iam nunc adsuesce vocari.

40

Wagn. edidit ex Med. a m. pr., Rom. et Ald. III. emendatissima (quibus adde Pal. a m. pr. et unum Bern.). Vulgo sperent. Utrumque defendi potest; sed Indicativus (quem etiam recentissimi editores servarunt) rem gravius exprimit: Tartaro ne in mentem quidem venit hoc sperare, quod tuae maiestati et dignitati non convenire ipse sentiat. — Tartara (quam formam etiam Geo. II, 292. IV, 482. Aen. IV, 243. V, 734. VI, 543. et alibi invenimus) s. Tartarus proprie quidem is est inferorum locus, ubi mali et miseri versantur: hic tamen (ut apud Ovid. Met. X, 21. XII, 619. etc.) pro inferis omnino ponitur, ut iam ex Elysiis campis patet v. 38. substitutis. Posteriores demum accuratius distinguunt inter Tartarum et Elysium tamquam diversas Orci regiones. Ceterum respexit hunc locum Paulin. Nol. ad Lucentium v. 87. p. 408. Rosweyd. (a Ribbeckio laud.) Quicquid agas nam te nec speret nundus amicum. — 37. veniat, oriatur. Cf. Geo. IV, 418. Aen. III, 138. V, 344. XI, 538. 733. etc. Vid. etiam adnott. ad Ecl. V. 82. Verba tam dira cupido redeunt Aen. VI, 373. et IX, 185. — 38. Elysii campi. Vid. Tibuil. I, 3, 58. Lucan. VI, 698. Martial. IX, 52, 38. Elysii campi. Vid. Tibull. I, 3, 58. Lucan. VI, 698. Martial. IX, 52, 5. etc. Describuntur Aen. VI, 638 sqq., ubi vid. adnott. Ribbeck. Elusios scripsit cum Codd. Diomedis p. 388. P. — miretur, celebret, splendidis verbis ornet. — Graecia. Imprimis poëti Graeci intelligendi sunt. Ceterum vid. adnott. ad Eel. I, 62. et IV, 58. — 39. Notissima est fabula de Proserpina (Heosegóvy) a Plutone rapta et a Cerere matre per omnes terras, per omnia maria quaesita. Cf. imprimis Hom. h. in Cer. et Claud. de raptu Pros., praeterea autem Apollod. I, 3, 1. et 5, 1. Moschus III, 120 sqq. Cic. Verr. IV, 48. Ovid. Met. V, 385 sqq. Fast. IV, 419 sqq. Hyg. f. 146. Creuzer. Symb. IV. p. 169 sqq. Huc maxime facit Lucan VI, 699. caelum matremque perosa Persephone. Vergilius autem in eo recedit ab aliorum (ut Ovidii) narratione, quod ipsius Proserpinae matrem revocantem sequi nolentis voluntati tribuit, quod aliis auctoribus Iovis iussu facere coacta erat. — repetita, revocata, recuperata, ut Aen. VII, 240. Plaut. Truc. IV, 3, 72. Filiam istinc tuum te melius est repetere. Ter. Andr. I, 5, 14. Repudiatus repetor etc. — nec curet sequi, i. q. nolit sequi. Cf. Cic. ad Fam. I, 9. ut redire non curet. id. Acad. post. I, 2, 4. ea nolui scribere, quae — nec docti legere curarent. Lucil. ap. Cic. de Or. II, 6, 25. Persium non curo legere. Hor. Od. III, 5, 29. Nec vera virtus — Curat reponi deterioribus etc. De verbo curandi Infinitivo alicui coniuncto cf. Burm. ad Rutil. I, 429. — 40. Da facilem cursum, i. e. Fac, eventus canendi prospere et ex sententia mihi procedat. Methaphora a navigando deducta. unde stime aliae dictiones rastanbarica ed fortunem aut secundam ent advar. et ex sententia mihi procedat. Methaphora a navigando deducta, unde etiam aliae dictiones metaphoricae ad fortunam aut secundam aut adversam translatae. Vid. Ovid. Fast. 1, 3. ibid. v. 466. et similes locos. Cursum dare legimus etiam Aen. III, 337. Ceterum conferri etiam potest Lucret. VI, 92 sq. Tu mihi supremae praescripta ad candida callis Currenti patium praemonstra, callida Musa. — 41. Ignaros viae, qua ingrediendum sit in agricultura recte exercenda; nam per longa bella civilia et quae lla sequebantur proscriptiones agrorumque divisiones, pristinis colonis vel interfectis vel depulsis, Romani omnem fere agriculturam dedidicerant. mecum miseratus, ut ego miseror (cf. adnott. ad Ecl. III, 32.); opem enim ferre rogatur. — 42. Ingredere non cum Infin. vocari coniungendum, sed absolute dictum videtur de re magna, ad quam suscipiendam aliquis excitatur, ut Aen. VIII, 511 sqq., ubi Evander hoc verbo Aeneam ad regnum Tyrrhenorum capessendum excitat. Voss. convertit wandle voran, Angustum cogitans tamquam numen tutelare poëtam in suscepto cursu comitans. Minus recte Heyn., coll. Aen. II, 174. IV, 107. XI, 704. et illo ipeo loco VIII, 513., explicat incipe, haud dubie canere vel tale quid subaudens. - iam nunc adsuesce, utpote deus futurus. Cf. locus simillimus

Vere novo, gelidus canis cum montibus humor Liquitur et Zephyro putris se gleba resolvit, Depresso incipiat iam tum mihi taurus aratro Ingemere et sulco attritus splendescere vomer. Illa seges demum votis respondet avari

45

Aen. VIII, 174. iam nunc sociorum adsuescite mensis. — votis vocari. Cf. Aen. I, 290. vocabitur hic quoque votis. Hor. Od. IV, 5, 12., ubi votis ominibusque et precibus vocare legitur, ut ap. Silium II, 115. per vota vocare. Wagn. minus recte votis pro tertio casu habet, ut idem sit, quod Aen. V, 234. in vota vocare. — V. 43. incipit ipsarum rerum rusticarum tractatio, quae quo ordine se excipiant, in Argumento praemisso exposuimus. — 43—46. "Aratio cum vere primo instituenda est, (vid. Hesiod. "Eoy. 458 sqq.,) cum nix liquescit, et terra, a frigore constricta, tepidae aurae afflatu resolvitur." Heyn. — Vere novo. Ver apud Romanos incipiebat Favonio s. Zephyro spirante, i. e. inter Nonas et Idus Februarias, et durabat usque ad medium fere m. Maium. Aratio autem instituebatur omnino mitiore tempestate redennte, interdum jam medio Ianuario. Cf. et durabat usque ad medium fere m. Maium. Aratio autem instituebatur omnino mitiore tempestate redeunte, interdum iam medio Ianuario. Cf. Colum. II, 4. XI, 2. Pallad. II, 3. et Plin. XVIII, 65, 2. a Vossio laudati.— cani montes sunt glaci et nive oppleti. Eadem ratione canus (veissgrau,) pro albus, de gelu dicitur Geo. III, 442., de pruina Geo. II, 373., Hor. Od. I, 4, 4. Ovid. Her. V, 16., de nive Hor. Sat. II, 5, 41. Cf. imprimis Ovid. Ibis 204. Quam multa fiat grandine canus Athos. Quare nescio, quo iure Wagn. et Ladew. cum Ameisio in Iahnii Nov. Annal. LXII. p. 32. hic cogitent de sordido (schmuziggrau) colore liquescentis nivis.— 44. montibus humor liquitur. Cf. Geo. II, 187. Liquestur rupibus amnes et Lucr. II, 991. unde alma liquentes Humoris guttas mater quom Terra recepit. Wagn. (quem Haupt. et Ribbeck. sequentur) Vol. V. edidit umor (ut alibi umens, umidus, umecto, umesco) ex Codd. Med., Vat. et Rom. auctoritate. Cf. eius Orth. Verg. p. 478. (et Ribbeck. Proleg. p. 422.) — putris gleba, emollita et resoluta (et Ribbeck. Proleg. p. 422.) — putris gleba, emollita et resoluta tepore, cum antea gelu constricta fuerit. Cf. infra v. 215 sq. II, 204. Aen. VIII, 596. Lucr. V, 145. Colum. II, 2. — se resolvit. Vid. Hor. Od. I, 4, 10. flore, terrue quem ferunt solutae etc. cum adnott. ad Geo. II, 317. Cf. etiam Geo. II, 330. Stat. Theb. IV, 1. Zephyris laxaverat annum Phoebus et Avien. descr. 706. Cum vere novo tellus se dura relaxat. — 45. Iam tum arationis initium faciendum est. Cf. Lucr. V, 209. vis humana - - valido consueta bidenti Ingemere et terram pressis proscindere aratris. Val. Fl. VII, 63. me quoque vomere presso - - agnoscere tauri, ubi vid. Burm., Geo. II, 203. Avien. Arat. 621. Calpurn. Ecl. IV, 121. Verbis depresso aratro (i. e. vi aratoris altius terrae impresso: cf. adnott. ad Ecl. III, 42. et Iahn. ad Ovid. Trist. III, 10, 68. praeterea autem Burm. ad Ovid. ex P. I, 8, 57. idemque ad Lucan. VI, 383. et Mitscherl. Lect. in Catull. p. 31.), taurus et ingemere durum et pingue solum indicari, cui subigendo magno labore opus sit, contra vero v. 67., ubi de infecunda tellure agatur, cui subigendae vaccae et muli sufficiant, tenui suspendere sulco legi, bene docet Voss. — mihi, i. e. si vos, agricolae, meum vestrae causae faventis sequi vultis consilium. Vid. adnott. ad Ecl. VIII, 6. — 46. splendescere. Servius comparat Catonis fragm. Vir bonus est colendi peritus, cuius ferramenta splendent. — vomer. Pauci Codd. vomis, ut infra v. 162. (ubi vid. adnott.), qui locus haud dubie hanc mutationem verae lectionis provocavit. Sic enim interdum similium verborum aut sententiarum recordationem novas lectiones peperisse, docet Wagn. coll. Heins. ad Ecl. V, 37. Aen. V, 88. 486. IX, 814. — 47 — 49. Iterata aratione opus est, ut agri proventus felix sit. — seges, h. e. terra, ager, das Saatfeld, ut Ecl. IX, 48. — respondet: cf. Geo. II, 64. — avari, qui plura semper concupiscit, cui vel largissimus proventus vix satisfacit. Cf. procem. Aen. v. 3. avidus colonus. Hor. Epist. I, 7, 85. Ovid. Fast. I, 677. et Paulinus, qui h. 1. imitatus Epist. 28. ita servici (fundus), qui avaris, agricolae sui votis proflug allertate reproceder et Ambros. En ad avaris agricolae sui votis proflua ubertate respondet, et Ambros. Ep. ad Valentin. Quando ante vacuis avenis seges avari vota lusit agricolae. Ceterum Peerlk. p. 117. legi mavult avaris, quod etiam unus Cod. Zulich. exAgricolae, bis quae solem, bis frigora sensit; Illius inmensae ruperunt horrea messes. At prius ignotum ferro quam scindimus aequor,

50

hibet. — bis quae solem, bis frigora sensit. Vulgo ager ter tantum arabatur (tertiabatur: Colum. II, 14.), ita ut vere ineunte proscinderetur, aestate iteraretur (et quidem in obliquum verso aratro, v. 98.), sub finem auctumni (aequinoctii tempore, brevi ante sationem, vel etiam ea iam peracta) tertiaretur. Vide v. c. Colum. II, 4. et 8. Varr. R. R. I, 29 sqq. Pallad. II, 3. VIII, 1. X, 1., et Voss. ad h. l., qui accurate de his rebus egit. At ii agricolae, qui in terra subigenda summum culturae ponebant, quibusque cum solo duriore et spissiore conflictandum erat, quater arabant, semel quidem iam sub finem auctumni, tum vere anni sequentis, mox aestate, denique auctumno, cum sationis tempus instaret (quo spectant v. 47—49.). Hoc vero, Heynio teste, faciebant, ut frigus et solem ager sentiret, ὅπως χειμασθῆ καὶ ἡλιασθῆ, ut Theophr. causs. plant. III, 25. dicit; bis igitur hiberno (s. auctumni), bis aestivo tempore (vere et aestate) ager et frigus et solem sensit. Idem Heyn. conferri iubet Salmas. Exercitt. Plin. p. 510. et Plinium ipsum XVIII, 20, 49.: quarto seri sulco Vergilius existimatur voluisse, cum dixit, optimam esse segetem, quae bis solem, bis frigora sensisset; ubi quarto sulco pro quarta aratione dictum, ut patet ex verbis seqq.: Spissius solum, sicut plerumque in Italia, quinto sulco seri melius est, in Tuscis vero nono. Utramque rationem etiam Graecis usitatam fuisse, patet ex Theorr. XXV, 25. τριπόλοις σπόρον ἐν νειοῖσιν Ἑσθ' οτι βάλλοντες καὶ τετραπόλοισεν ὁμοίως ab Heynio laud. De tertiatione et. Hom. II. XVIII, 541 sq. Od. V, 127. Hesiod. Έργ. 384. 448. sq. 462. Arat. Diosem. 321 sqq. conversa a Cic. de Div. I, 9, 15. Ceterum negari nequit, his tribus versibus (47—49.) nexum sententiarum quodammodo interrumpi coeptamque orationem de communi illa et usitatissima arandi ratione, er qua vere novo agrum proscindere incipiunt, mirum quantum interpellari et turbari; quare nescio, an vere statuat Wagn. ad Geo. IV, 203.: ,,hos versus, ut alios huius carminis, absoluto iam hoc libro aut etiam toto Georcorum opere, a Vergilio in marginem Codicis coniectos et inde in texta ilatos esse; cui tamen adversatur Ribbeck, in Lect. Verg. p. 3. et in Proleg. p. 31. Cf. etiam Reinhardt, in Progr. Hildburgh. a. 1838. — 49. Illius, scil. segetis, non agricolae; priorem enim rationem iam anaphora Illa seges — Illius praestare docet. Ceterum de correptione vid. adnott. ad Ecl. 1.7. - ruperunt horrea, replent ita, ut horrea copiam vix capiant (bis mm Brechen füllen); praeclare ad magnam copiam significandam. Cf. Co-lum. X. 307. Pressaque flammeola rupatur fiscina caltha. Sidon. Apoll. I. sp. 6. frugibus rupta congestis horrea etc. Simili ratione infra II, 518. Distendet spicis horrea plena Ceres. Cf. Heinsius Advers. IV, 2. p. 570. De Perfecto autem ruperunt significatione Aoristi Graeci pro rumpere solost posito, quod ita explices: iam aliquoties ruperunt, ideoque eadem rerum conditione redeunte etiam nunc rumpunt et posthac rumpent, ex iis, quos in prima edit. laudavi, cf. imprimis Bentlei. et Iahn. ad Hor. Od. III, 23, 19. hie etiam ad Geo. I, 287, et Ovid. Tr. III, 4, 25. Goerenz. ad Cic. de Finn. I, 15, 49. Beier. ad Cic. Off. I, 44, 155. Walch. ad Tac. Agr. c. 1. p. 194 sq. Kritz. ad Sall. Cat. 10, 4. 51, 11. Iug. 17, 6, et Steuber. in Seebodii Bibl. crit. 1830. Vol. I. p. 222. Exempla praeter locos modo laud. praebent afra v. 136. 263. 287. 330. 375. 391. II, 24. 70. 426. 444. 490 sqq. 513. III, 104. 246. 378. 417. 420. IV, 213. Hor. Od. I, 34, 16. II, 2, 30. et 32. III. 29, 16. A. P. 412. 343. Iuven. II, 64. XIV, 175. etc. — 50. sqq. Ante rationem et totum opus rusticum natura soli caelique consideranda est. Cf. Colum. lib. I. praef. — Restitui nunc cum recentissimis editoribus vulgarem lectionem Cod. Gud. Pal. (? qui tamen Ribb. teste praebet ac) et lest posito, quod ita explices: iam aliquoties ruperunt, ideoque eadem rerum garem lectionem Cod. Gud. Pal. (? qui tamen Ribb. teste praebet ac) et Servii At prius, qua auctor occurrit praeceptorum, quae antea dedit, auctoritati semper et ubique valenti. Antea cum Wagn. plurimos sane Codd. secutus edidi Ac prius (quam lectionem hic vir doct. etiam Philolog. Suppl. I. p. 312. defendere studet). - ignotum acquor, agrum, cuius

Ventos et varium caeli praediscere morem Cura sit ac patrios cultusque habitusque locorum Et quid quaeque ferat regio et quid quaeque recuset. Hic segetes, illic veniunt felicius uvae,

natura nobis ignota est. De agro nuper demum empto vel alio modo recens acquisito cogitandum; acquor autem de quavis planitie, non solum maria, verum etiam agrorum dicitur. Cf. Geo. I, 97. II, 105. Aen. V, 456. VII, 728. 738. 781. X, 451. Ennii Ann. II. fr. 15. p. 22. Vahl. acquora campi. Cic. Div. I, 42. in. Acquorii et Babylonii in camporum patentium acquoribus habitantes. Ovid. Met. XV, 267. mons est deductus in acquor, ubi vid. Bach. - scindimus, aramus, ut ap. Claud. Stilich. I, 134. Senec. Phoen. 124., et simili ratione de navibus mare secantibus ap. Ovid. Trist. I, 9, 48. Metam. XI, 463. Cf. etiam Huschk. ad Tibull. IX. 1, 173., ubi unus Cod. pro vulg. pontus confinditur aere praebet conscinditur.—51. prius praedincere. Vid. adnott. ad Aen. VIII, 47.—, caeli morem, i. e. aeris naturam, temperiem. [Etiam Colum. I. praef. 23. caeli et anni mores commemorat.]—varium, pro diversa regionum natura et situ diversum. Cf. Colum. libr. I. praef. 23. Caeli et anni praesentis mores intuentus: naque s. 12 sqq. pro commentario est. Heyn. Pro varium sex Codd. apud Colum. I, 4, 4. exhibent proprium, quod cum Vossio interpretamentum habeo sequentis voc. patrios ex margine in contexta translatum. — 52. Cultus pruediscere, i. e. praediscere, quam quisque ager colendi rationem postulet; habitus est ingenium et natura agri cuiusque. Heyn. confert Xenoph. Oecon. XVI, 2 sqq., quem putat Vergilio ante oculos fuisse. Accuratius hac de re infra II, 177 sqq. agitur. Patrios cultusque habitusque locorum prius poëtice dictum censui pro cultus habitusque locorum patriorum; sed a Ladew. edoctus, hoc adversari ignoto agro (v. 50.), nunc cum eo capio de habitu cultuque quasi hereditario, quem, ut ita dicam, maiores horum agrorum (i. e. agri ipsi ab antiquissimis temporibus) experti sunt; patrios autem non minus ad habitus, quam ad cultus pertinere, iam duplex que indicat, quod hic, ubi de rebus diversis quidem, sed eiusdem gravitatis sermo sit, prorsus suo loco esse, quisque videt. Adiectiva autem a poëtis saepissime alii Nomini adiungi, quam quo proprie pertinent, res est satis nots. Cf. adnott. ad Aen. VIII, 526. Errat igitur Heyn., si multorum Codd. lectionem cultus habitusque, omisso que, praeferendam censet ne patrios ad habitus quoque referatur, cum duo diversa sint habitus et cultus patrius. At praestantiores libri tuentur cultusque, et apud Ovid. Met. IV, 765., qui hunc locum imitatus videtur. legimus: cultusque habitusque locorum Quaerit Ahantiades. Perperam autem hanc coniungendi rationem Grammatici solis fere poëtis vindicant, cum Sallustio certe satis familiaris sit (cf. Kritz. ad Sall. Iug. 10, 21.). Ceterum Wagn. iubet nos animadvertere υστερον πρότερων cultusque habitusque, cum quomodo ager colendus sit, ex habitu demum eius cognoscatur. Coningtoni patrii cultus sunt i. q. infra II, 35. proprii cultus.— 53. Cf. Plin. XVIII, 20, 47. extr. In omni quidem parte culturae -- valet oraculum illud: quid quaeque regio patiatur. De mutata autem structura ventos -- morem -- cultusque habitusque et quid quarque recuset vid. adnott. ad Ecl. VI, 74., supra ad v. 25. et alibi. — recuset. (f. v. c. Plin. XXXVII, 13, 76. Castanes quaerit solum facile. nec tamen arenosum, recusat cadem glaream, rubricam, cretam omnemple terrae foecunditatem. Wagn. Vol. V. scripsit recuset, et Codd. vestigia et Quinctiliani Inst. I, 7, 20. auctoritatem secutus. Cf. eius Orth. Verg. p. 468 sq. et Ribbeck. Proleg. p. 445. Ceterum poëta hic non tantum de variis agrorum et arborum fructibus vult dicere, sed de omnibus, quae variae terrae proferunt gignunt (Landesproducts.). — 54 sqq. Simillinus locus legitur in Lucilii Aetna v. 259 sqq. Fertilis hece segeti, feracior altera viti, Haec plutanis humus, haec herbis dignissima tellus etc. — illic. Ribbeck. ex uno Arusiano p. 240. Lind. edidit illi, quem archaismum pro illic etiam Geo. I, 251. et III, 17. sibi videtur invenire, cum Donatus quoque (ad Ter. Ad. I. 2, 36.) Aen. II, 548. illi interpretetur per illic; eademque ratione Aen. X, 557. isti pro istic edidit. (Cf. cins

Arborei fetus alibi, atque iniussa virescunt 55 Gramina. Nonne vides, croceos ut Tmolus odores, India mittit ebur, molles sua tura Sabaei,

Proleg. p. 428.) Sed cum non solum omnes Vergilii et Servii, sed etiam Quinct. IX. 3, 39. et Sen. Epist. 87, 20. (hunc locum laudantium) Codd. in lectione illic consentiant, ceteros recentiores editores eam recte servasse lectione illic consentiant, ceteros recentiores editores eam recte servasse censeo. — veniunt, i. q. proveniunt, crescunt. Vid. infra II, 11. 58. Prop. I. 2, 10. Aspice, - Ut veniant hederae sponte sua melius, et cf. etiam infra v. 145. — 55. arborei fetus. Fetus de fructibus (Ertrag) cuiusque generis dicitur; sic huius libri v. 82. de agrorum, IV, 231. de alveorum fructu. Cf. etiam Ovid. Fast. I, 693. triteceos fetus et adnott. ad Geo. IV, 231. — De Adverbio alibi Particulis hic, illic opposito cf. Handii Turs. L. p. 227., qui praeter h. l. affert Plin. X, 50. 72. — iniussa, sponte. Colum. X, 16. natura soli, quae - iniussi consternitur ubere mali. — 56. gramina, pascua, prata. Peerlk. p. 117. potius coniicit germina, coll. Geo. II, 332. — Nonne vides, formula in enumerandis pluribus rebus, vel novis exemplis addendis imprimis Lucretio usitata. v. c. II. 196. 207. 263. vis exemplis addendis imprimis Lucretio usitata, v. c. II, 196. 207. 263. 277. 464. etc. Sic etiam apud Graecos ovy òççs, quibus verbis v. c. Aratus incipit Diosemea. Cf. etiam infra Geo. III, 250. et Ecl. V. 6., ubi similiter Aspicis, ut. Satis autem constat, verba sentiendi et declarandi haud raro sequi ut (wie), si modus et ratio indicatur, qua aliquid intelligendum sit. Animadvertendum tamen, videre, ut apud pedestris orationis excitatores non nisi cum Conjunctivo construi. Indicativam ut bic construi. scriptores non nisi cum Coniunctivo construi, Indicativum, ut hic, apud bydiae mons, vino generoso nobilis (vid. Geo. II, 98.), omninoque frugifer (Theophr. H. pl. IV, 6.), crocum quoque protulisse perhibetur etiam a Colum. III, 8, 4. Solino c. 53. et Marciano c. 6.; quare non opus est, ut cum Heynio cogitemus de communi veterum errore Tmolum Ciliciae, croci feracissimae, adscribente. Nihilominus etiam Conington Vergilium errasse et scriptores supra commemoratos in eundem errorem indurisse suspicatur. De ipso autem Tmolo, qui aliis nunc dicitur Bozdagh, aliis Kisildsche Musatagh vel Thumanidsch tagh, cf. liber meus geogr. II. p. 171. Ribbeck. cum Med., Pal. et gloss. Cod. Bern. scripsit ut Molus, Ritschelii coniecturam (Annal. phil. LXXVII. p. 195 sq.), in nominibus Tmolus et Tmarus primam consonam pronuntiando ortasse omissam esse, paullo cupidius secutus. (Cf. eines Proleg. p. 266.)

— croceos odores, i. e. crocum odoratum. — 57. India mittit

ebur. Indiam elephantis abundare constat ex Strab. XV. p. 704. Polyb.

1. 84. Arrian. Ind. c. 13. Plin. VIII, 8, 8. Mitti autem, h. e. exportari, hand raro dicitur de mercibus ex eo loco petitis, ubi maximus earum est proventus. Quare non mirum, in quibusdam libris pro mittit, quod etiam metur Schol. Cruq. Hor. Od. I, 31., ex interpretamento substitutum esse metric. Cf. autem praeter Tibulli locum infra land Ovid Met. II. 366. nutrit. Cf. autem praeter Tibulli locum infra laud. Ovid. Met. II, 366. electra, quae Padus) Excipit et ruribus mittit gestanda Latinis. id. Am. 1, 12, 10. cera, quam Corsica misit apis. id. med. fac. 53. Hordea, quae Libyei ratibus misere coloni etc. Cf. Burm. ad Ovid. A. A. III, 213. et Dissen. ad Tib. III, 2, 23. - molles Sabaei. Sabaei, populus Arabiae felicis, unde tus exportatur, secundum Servium dictus ἀπὸ τοῦ σέβεσθαι, quod ture dii placentur. Cf. infra II, 117. Aen. I, 416. Plin. XII, 14, 30. et Grat. Cyn. 132. ab Eois descendet virga Sabaeis, Mater odorati multum pulcherrima turis. De ipso populo cf. Strab. XVI. p. 778 sqq. Diod. III, 38. 46. Mela III, 8, 6. Plin. VI, 28, 32. et liber meus modo comm. II. p. 751 sq. Mollis autem perpetuum est epitheton effeminatorum Asiae populorum; qua de re Heyn. iam confert Tibull. II, 2, 4. urantur odores, Quos tener e terra divite mittit Arabs, ubi vid. Broukh., et Dionys. Perieg. 968. αξυοβίων Αφάβων γένος. Sic etiam Catull. XI, 5. et Manil. IV, 652. Arabes molles. Praeterea cf. locus Lucani VIII, 565. iam a Serv. laud.: Quidquid ad Eoas tractus mundique teporem Labitur, emollit gentes clementia caelt. — sua tura, sibi propria. Cf. Ecl. I, 37. (ibique adnott.) Geo. II, 84. Aen. III, 493. Ruddim. II. p. 57. De ture Sabaeo vid. etiam Geo. II, 117. et Aen.

At Chalybes nudi ferrum, virosaque Pontus Castorea, Eliadum palmas Epiros equarum? Continuo has leges aeternaque foedera certis

60

I, 416. — 58. Chalybes, a chalybe dicti et propter ferri cudendi chalybisque efficiendi studium celeberrimi, vulgo in orientali et meridionali Ponti Euxini ora supra Armeniam et circa Thermodontem fluvium habitasse putantur; quo nihil aliud significari videtur, quam Romanos ex illis regionibus pretiosissimas res e chalybe factas petiisse. Ipsi tamen veteres de hoc populo in varias abeunt sententias. Cf. Strab. XIV. p. 466. Herod. I, 28. Xen. Anab. IV, 7, 15. V, 5, 1., ubi vid. interpp., ut ad Cyr. III, 2, 1. Avien. descr. orb. 958. etc. Heeren *Ideen* etc. I, 1. p. 218. et liber meus geogr. II. p. 409 sq. — nudi vocantur, non quasi homines illi tam rudes sint, ut nudi vivent sed quad iis, in ferro endendo occupatis, multas vestes non nudi vivant, sed quod iis, in ferro cudendo occupatis, multae vestes non conveniunt; qua de causa Aen. VIII, 425. etiam Cyclopes mudi prodeunt. Nuclus autem et alibi significat leviter vestitum. Cf. quae adscripsimus infra ad v. 299. — Pontus, Asiac minoris terra notissima, mittit castorea, humorem illum lentum et grave olentem, quem vulgo semen virile putant castoris, unde nomen Germanicum (Bibergeil); sed falso, cum sit alius humor huic animali proprius, non in testiculis, sed in singulari aliquo foliculo gestatus. (Cf. Plin. XXXII, 3, 13. VIII, 30, 47.) Castoreum Ponticum pretiosissimum habebatur, vilius Hispanicum. (Strab. III. p. 163. Cas.) — virosa, i. e. graveolentia, tetri odoris. Cf. Nemes. Cyneg. 223. Tunc virosa tibi sumes multumque domabis Castorea. — 59. Eliadum palmas Epiros equarum. Epirus mittit, alit, equos praestantissimos. Ex Epiro enim (cuius nominis Graecam formam Epiros, Enzugos, hic plurimi libri carinti nu ction Cost. Cast.) Incarinti nu ction Cost. Cast. Incarint. scripti, ut etiam Cort. Codd. Lucani V, 496., tuentur, cf. adnott. ad Eol. VI, 13.), quae omnino re pecuaria florebat, optimi veniebant equi, quibus libenter utebantur in ludis Olympicis. Cf. Geo. III, 121. 202. et Bocharti Hieroz. Π, 6. Inde Epirus apud Graecos εὐιππος, εὕπωλος, generosis equis nobilis, vocatur. Cf. etiam Stat. Achill. I, 428. frenat celeres Epirus alumnos. Vulgo haec poĕtica inversione dicta putant pro: Epiros mittit equas, quae palmas, h. e. victorias in ludis Olympicis, parant. (Olympiam enim in Elide sitam fuisse, non minus constat, quam victores in ludis Olympiacis, equos pariter atque homines, palma ornatos esse.) Sed rectius Heyn. palmam, victoriam. pro victore dictam accipit, ut palmae equarum sint equae victrices, quae palmam et victoriam reportant. Sic tertia palma Diores Aen. V, 339. Drakenborchio ad Silium XVI, 504. iam ab Heyn. laudato adde Burm. ad Nemes. Cyn. 242. et Wernsdorf. ad eund. I. p. 265., qui minus probabiliter intelligit equas palmae signo et nomine insignes. Peerlk, tamen haerens in hac metonymia p. 118. paullo audaciore coni legi iubet Eliadum patria est Epiros equarum, coll. Geo. III, 121. De forma Elias vid. adnott. ad Ecl. IV, 1.; ad rem Heyn. confert infra Geo. III, 202. et Tibull. I, 4, 42. Eleo carcere missus equus. — Equae autem commemorantur, quod eae ex opinione veterum masculis equis velociores erant. (Plin. VIII, 42, 64. et Hor. Od. II, 16, 35. ibique interpp.) — 60. "Comtinuo non est h. l., ut principio, αὐτίκα (de quo cf. Ernesti ad Xen. Mem. IV, 7, 2. et Callim. I, 76. Ruhnk. ad Timaeum p. 41. Koen. ad Greg. Cor. p. 194.), formula inchoandae orationis (cf. infra v. 169. 356. III, 75. IV, 254.), sed: statim a rerum initio." Heyn. Arcte cohaeret cum verbis que tempore primum, et sensus est: "statim illo tempore, s. eo ipso tempore, quo primum Deucalion post diluvium genus humanum reparavit," ut recte interpretatur Iahn. Cf. infra v. 169. Geo. III, 75. et 271., in quo loce sequitur ubi eadem ratione. — has leges acternaque foedera pro has leges et hace foedera acterna. Cf. Val. Fl. I, 847. Has in sedes acternaque moonia. — aeterna foedera legimus etiam Aen. XI, 356. et XII, 191. Ribbeck. ex uno Palat. recepit alternaque foedera, quod in Proleg. p. 165. adhue defendit, postea autem p. 312. iure retractat. Ceterum codem modo coniunguntur a Lucano II, 2. legesque et foedera rerum. Asterna autem foedera sunt (cf. adnott. ad Aen. I. 62.) regulae semper conservandae et hic quidem eae, ut quasi foedere facto cuique terrae suana tura, suum ingeInposuit natura locis, quo tempore primum Deucalion vacuum lapides iactavit in orbem, Unde homines nati, durum genus. Ergo age, terrae Pingue solum primis extemplo a mensibus anni Fortes invortant tauri glaebasque iacentis 65 Pulverulenta coquat maturis solibus aestas; At si non fuerit tellus fecunda, sub ipsum Arcturum tenui sat erit suspendere sulco:

nium servetur ideoque etiam sua ratio colendi. — 61. Pro primum Peerlk. p. 118. coni. primos, coll. supra v. 12. - 62. Fabula de Deucalione et Pyrrha, qui post magnum illud diluvium ab oraculo Delphico matris ossa (i. e. laqui post magnum inid diduvium ab oraculo Delphico matris ossa (i. e. lapides terrae, communis omnium matris) post se lacere lussi, ex quibus novi homines orerentur, vacuam terram denuo incolis frequentasse perhibentur, vel ex Ovid. Met. I, 253 sqq. notissima. Cf. etiam Apollod. I, 7, 2. Apoll. Rhod. III, 1085 sqq. Pausan. I, 18, 8. X, 6, 2. et Ecl. VI, 41. ibique adnott. — 63. durum genus. Cf. Geo. II, 341. Lucr. V, 923. et Ovid. Met. I, 414 sq., omnes haud dubie respicientes similitudinem Graec. νους. λέως et λωός, quo iam Pindar. Ol. IX, 71. alludit. Alio tamen loco, Asn. VIII. 315. aliunde generis humani duritiem Vergilius renetit, phi vid Aen. VIII, 315., aliunde generis humani duritiem Vergilius repetit, ubi vid. adnott. — Ergo age et seqq. referenda ad v. 43. Repetit auctor post interpositas aliquas sententias rem primariam, de qua acturus est, et pingue quidem solum statim a primis anni mensibus, vere novo, ut ibi dixerat, arandum esse docet. Cf. etiam Plin. XVIII, 26, 65. et Colum. II, 4., ab Heyn. allati. De coniunctis vocibus ergo age vid. Hand. Tursell. I. p. 204. et II. p. 453. — 65. fortes tauri. Cf. Geo. II, 237. validis terram proscinde invencis. - invortant. Sie nune Cod. Med. auctoritate scripsimus cum Vossio, Ladew., Hauptio et Ribb., suadente etiam Peerlk. p. 119. Vide quae de hoc archaismo, cui sane Vergilii Codd. minus favent, disserui in praef. ad Lucr. p. XVII sqq. coll. cum Scaligeri Poët. IV, 47. Wagnero tamen, cum in Cod. Med. e supra appicta sit, admodum probabile videtur, sonum praegressi voc. fortes librarii auribus obversatum esse. Ceterum spondaico metro auctor consulto usus videtur, quo clarius taurorum ad aratrum anhe-lantium depingeret laborem; quod bene observat Voss., eadem de causa praeferens antiquam illam formam invortant. — glaebas, quod nune cum recentissimis editoribus pro vulg. glebas posuimus, lectio est Cod. Med. (ut Geo. II, 161. etiam Vatic.) Cf. Wagn. Orth. Verg. p. 439. (et Ribb, Prol. p. 385.) — 66. pulverulenta aestas, ut ap. Lucr. V, 741. pulverulenta Ceres. Simili ratione Hom. II. XIII, 335. aestivum tempus ita circumscribit: "ματι τῷ, ὅτε τε πλείστη κότις ἀμφὶ κελεύθους etc. — maturis solibus, calore adultae aestatis, calore solis ferventissimo. Cf. Geo. II, 259 sq. Plumli enim numero plenus et summus ardor solis indicatur. Cf. infra ad v. 393. adnotata, Bach. ad Ovid. Met. I, 435. et quae de Plurali umbrue adnotavimus ad Ecl. X, 76. Maturus autem (vollzeitig, kräftig) eadem signif. usurpat Gratius Cyneg. 58 sqq. Idcirco et primas linorum tangere messes Ante vetant, quam maturis accenderit annus Ignibus et claro Pleias a promserit ortu. Cf. etiam Aen. X, 257. matura luce, et, quos iam Burm. laudat, Heins. ad Val. Fl. VII, 456. atque Salmas. Exerc. Plin. p. 252. et 506. Ceterum unus Cod. Rom. servavit priorem lectionem maturis frugibus, cul ipsius poëtae manu alteram, quam ceteri Codd. exhibent, adiectam esse Servius testatur. (Cf. Ribbeck. Proleg. p. 30.) — coquat, maceret, ut pluviae imbibendae aptiores fiant. Cf. Geo. II, 259. terram multo ante memento excoquere, ibique adnott. — 67. si non fuerit tellus fecunda, h. e. si solum arenosum, non pingue. Interpretatur locum Colum. II, 4. extr. — "sub ipsum Arcturum: Colum. XI, 1, 63. Non. Septembr. Arcturus exoritur. De matutino exortu agi puta. Vid. Plin. II, 47. XVIII, 31, s. 14. cf. Mart. ad h. l." Heyn. Vid. etiam infra v. 204. ibique adnott. — Adnessed esse prins cum Heynio. Wagn. et Ladew. intellexi aratrum. nt suspendere prius cum Heynio, Wagn. et Ladew. intellexi aratrum, ut uspensum aratrum opponatur depresso (supra v. 45.) et sensus sit, vomere non alte descendente arare, terram leviter modo proscindere. Nunc vero a

Illic, officiant lactis ne frugibus herbae, Hic, sterilem exiguus ne deserat humor harenam. Alternis idem tonsas cessare novales Et segnem patiere situ durescere campum; Aut ibi flava seres mutato sidere farra,

70

Bryceo et Coningtone meliora edoctus, cum post verba si non fuerit tellus fecunda ad suspendere nihil aliud suppleri possit, nisi eam, atque etiam Colum. III, 13. vineam in summa terra suspendere et neque enim parum refert suspensissimum esse pastinatum (sc. solum) atque Stat. Theb. IV, 181. ripas, litora multo vomere suspendere dicant, non amplius cogito de aratro subintelligendo, quamquam in ipso loci sensu constituendo nihil muto. — 69. Illic, in pingui solo. — herbae absolute positium pro herbis instillibra corrilira. bis inutilibus, sterilibus. Sic etiam Geo. II, 251. Humida (tellus) maiores heròas alit, quo loco hic explicatur. Cf. etiam Geo. II, 411. et Plinii locus infra ad v. 84. allatus. -- 70. Hic, in solo sterili. — sterilem ne deserat humor harenam, ne exsiccetur in solo arido et arenoso. Wagn. Vol. V. scripsit um or harenam et harenam quidem nos quoque nunc edendum putavimus (vid. adnott. ad Ecl. III, 87.), umor autem cum Hauptio et Ribbeckio scribere noluimus (cf. supra ad v. 43.). — 71 sqq. Recreatur ager variis modis et hominum studiis, et primum quidem ipsa cessatione cultus, ut alternis modo annis ager seratur; aut certe ea ratione, ut per vices variis frugum generibus, primum leguminibus et eiusmodi tenuioribus seratur frugibus, post autem frumento. — *Idem* (i. e. porro: cf. Hor. Od. II, 10, 22. Cic. ad Att. VIII, 3. pr. Arch. 7. etc.) patiere, alternis (vicibus vel annis) cessare novales. "Novale arcun, novalis ager, proprie est, qui silvis excisis primum colitur [Neubruch: cf. Geo. II, 207 sqq.]; hic terras novales dixit de agro, qui alternis annis vacat et novatur [Brache, Bruchfeld: cf. etiam adnott. ad Ecl. I, 70.]: id quod perpetuum erat veteri Italiae, quae triticum serebat. Hinc ne stercorationis magnus usus; nam ipsa cessatio satis recreat agrum in his locis. Novalem eodem modo dixit Plin. XVIII, 49, 2. Novale est, quod alternis annis seritur et Varro R. R. I. 29, 1. Novalis, ubi fuit satum ante quam secunda aratione renovatur." Heyn. Adde v. c. Ovid. ex P. I, 4, 13. Ceterum novalis gen. femin. usurpatum (sc. terra) praeter h. l. non nisi apud Palladium (I, 6. purae novales et II, 10. mundae novales) legi videtur. — tonsas, demessas. Cf. v. 290. Tibull. IV, 1, 172. Ovid. Rem. Am. 192. Sen. Phoen. 130. etc. — 72. situs pro otio, 1, 172. Ovid. Rem. Am. 192. Sen. Phoen. 130. etc. — 72. situs pro otio, cessatione; unde campo additur epith. segnis. Eadem signif. Colum. II, 2, 6. (a Voss. laud.) situm opponit agitationi, scribens: sed-nos de agitatione terrae nunc loquimur, non de situ. — "durescere pro requiescere; dum non movetur tellus, indurescit. Totum praeceptum ex Vergilio repetit Plin. XVIII, 21, 50. Cf. Colum. II, 10, 7. II, 14, 1. Varro I, 44, 3." Heyn. Durescere significat requiescendo durantes requirere vires. Cf. Ovid. Her. IV, 89. Quod caret alterna requie, durabile non est. — 73. sqq. Sententia haec est. Si quis non tantum acri possidet, ut eum alternia modo. tentia haec est: Si quis non tantum agri possidet, ut eum alternis modo annis conserere possit, per vices legumina et farra serat, et vires agri stercorando redintegret. Consentit cum Vergilio Varro R. R. I, 44, 3. Agrum alternis annis relinqui oportet, aut paullo levioribus sationibus serere, i. e. quae minus sugunt terram. — mutato sidere, alio mense, alio anni tempore. Vid. supra ad v. 1. adnotata et cf. Plin. XVIII, 25, 57. Ita fit, ut tradi non possint certa siderum tempora. Ovid. ex P. II, 4, 25. brumali sidere. Aen. IV, 309. hiberno sidere etc. Praecipit igitur posta ut, demessis per aestatem leguminibus, auctumno in codem agro farra serantur. Cf. v. 215. et 220. (Wagn., quem prius secutus sum, de tempore proximi anni cogitavit, sed in min. edit. et ipse sententiam videtur mutasse. Sic enim, cum legumina aestate colligantur, frumentum autem auctumno seratur, ager anno longius prorsus cessaret neque hace a superioribus differrent, quibus tamen per Aut adiunguntur.) Cf. etiam Ameis Spic. p. 17., qui laudat Probum p. 34. Keil. "Putant non minus esse utilem ad sationem farris agrum, ex quo alius fructus sublatus sit, quam eum, qui vicibus cessat", Wernerum in Diurnis antiq. a. 1838. p. 731. et

Unde prius laetum siliqua quassante legumen
Aut tenuis fetus viciae tristisque lupini 75
Sustuleris fragiles calamos silvamque sonantem.
Urit enim lini campum seges, urit avenae,
Urunt Lethaeo perfusa papavera somno:
Sed tamen alternis facilis labor, arida tantum

Bryceum ad h. l. Alii ex uno cod. Rom. edunt mutato semine, satis tautologice: cf. v. 82. — farra. Far (Dinkel, Spelt) proprie vilissimum est Romanorum frumentum, genus aliquod medium inter hordeum et triticum, quod, contra hiemes firmissimum, in quovis fere solo laete crescit (ζειά Graecorum, Triticum Spelta Linn.: cf. Colum. II, 6. Dioscor. II, 111. Bil-Graecorum, Triticum Spelta Linn.: cf. Colum. II, 6. Dioscor. II, 111. Billerb. Flor. class. p. 28 sq.); saepe autem pro frumento omnino usurpatur, ut h. 1. Cf. infra v. 101. — 74. "legumen siliqua quassante ornate pro simpl. legumen. Tum siliqua quassans sc. se, quae facile vento agitatur, contremiscit, tenui culmo inhaerens, imprimis cum exaruit; unde moxalva sonans de agro siliquis obsito. De faba autem interpretatur poëtam Plinius XVIII, 21, 50. XVII, 9, 7." Heyn. Quassans neutrali sensu pro se quassans s. quassatus (i. e. quae mota crepitat) legitur etiam apud Plaut. Asin. II, 3, 23. et Bacch. II, 3, 71. Vid. adnott. ad Ecl. IV, 45. et Aen. I, 234. Ceterum cf. Calpurn. IV, 114. tandemque legumina plenis Vix resonant siliquis. — 75. "tenuis vicia, quia tenui semine, si cum faba compares: nam tenuem culmum cum ceteris communem habet." Heyn. — tristis luzini amari, ut apud Maerob. VI. 5. p. 527. Ian. (qui confert Ennii fragm. pini, amari, ut apud Macrob. VI, 5. p. 527. Ian. (qui confert Ennii fragm. [p. 158. Vahl.], ubi triste sinapi legitur.) Vid. etiam infra Geo. II, 126. tristes succi mali Medici, tristia absinthia ap. Ovid. ex P. III, 1, 23. et 8, 15. et tristia pocula ap. Tibull. I, 5, 50. eum adnott. ad Geo. II, 246 sq. Nescio enim, an hic cogitandum sit de lupinis in feralibus coenis mortuis appositis, quos propterea Calpurn. III, 82. ferales lupinos appellat. "Lupinus est genus leguminis, pauperum et Cynicorum victus, Houco. Lupini seres agro stercorando admodum utilis habita. Cf. Plin. XVII, 9, 7. et XVIII, 14, 36., imprimis Colum. II, 14, 1 sqq. et II, 15, 5. Alios vid. in not. ad Geopon. II, 39, 6." Heym. De lupino cf. Dioscor. II, 132. et Billerb. Flor. class. p. 183 sq. — 76. fragiles calamos, utpote aridos. Cf. Ecl. VIII, 82. ibique adnott. — silvam sonantem non proprie intelligendam esse patet: nam silvam nemo serit in agro. in one esdem anno ligendam esse patet; nam silvam nemo serit in agro, in quo eodem anno valt frumenta serere; sed poetica ratione, qua etiam florum, herbarum silva dicitur, densam culmorum copiam significat. Cf. infra v. 152. II, 310. et IV, 273. Etiam Gratius Cyneg. 47. silvas cannabias dixit pro segete. Sic. Iuven. IX, 13. silva comae, atque adeo apud Cic. de Or. III, 26. extr. alca rerum sententiarumque, ibid. III, 39. in. omnis vitiorum et virtutum silva, Orat. 3, 12. ubertas et quasi silva dicendi etc. — sonantem, quia calami aridi sunt et moti strepitum edunt. Cf. Silius XIII, 672. octava terebat Arentem culmis messem crepitantibus aestas. — 77. "Poëtica suavitate pro: at lino el avena vel papavere seri nolim agrum quiescentem culmis messen crepitantibus aestas. — 78. "Poëtica suavitate pro: at lino el avena vel papavere seri nolim agrum quiescentem con proprie a suavitate pro: at lino el avena vel papavere seri nolim agrum quiescentem con serio de la contra con la contra co tem; nam ea urunt, h. e. exsiceant agrum. Repetit ex nostro [ipsius postae verbis] Plin. XVII, 9, 7. et Colum. II, 14, 3. cf. II, 10, 17. Pallad. Octobr. 2." Heyn. Nihil tamen ante urit enim omissum et supplendum esse, ex iis apparebit, quae de huius Particulae vi et potestate ad v. 79. adnotavimus. Brycei autem explicationi, cui enim simpliciter causam praecedentis consilii videtur indicare, obstat totius loci connexus et imprimis versus ille 79. Sed tamen etc. — urere (ausdörren, aussehren) eadem signif. legitur Geo. II, 55 sq. et apud Plin, XVIII, 12, 32. Cicer solum urit. De repetitione huius verbi ef. Gebauer de poët. I. p. 53. similes Theocriti be repetitione initis verbi et. Geoauer de poet. I. p. 53. similes l'ilectification de la comparans. — 78. perfusa somno papavera, vi soporifica praedita, quod imprimis de natura nigri papaveris valet. Cf. Aen. IV, 486. coporiferum papaver. Lethaeus (ad Lethen, oblivionis fluvium in Orco pertinens) alibi etiam ad somnum refertur et oblivionem, quam secum adducit. Cf. infra Geo. IV, 545. Aen. V, 854. Ovid. Met. VII, 152. Lethaei gramina succi. id. A. A. III, 648. Sunt quoque quae faciant altos medicumina somnos Victaque Lethaea lumina nocte premant etc. — 79. sqq.

80

Ne saturare fimo pingui pudeat sola, neve Effetos cinerem immundum iactare per agros. Sic quoque mutatis requiescunt fetibus arva Nec nulla interea est inaratae gratia terrae. Saepe etiam sterilis incendere profuit agros

Verba Sed tamen. in quibus haesit Santen. ad Terentian. v. 754., ita ut Et tamen legendum putaret, restringunt ea, quae v. 71 sqq. generatim dicta sunt neque sensus totius loci (de quo Heyn. multa verba facit) ullam continet difficultatem. Respondet haec sententia priori, quae v. 77. Particula enim, idem fere, quod quidem significante (freilich, allerdings, cf. Beier. ad Cic. Off. I, 39, 139. et III, 13, 57. et Hand. Turs. II. p. 387 sq.), inducitur, et sensus (quem iam Voss. bene perspexit) hic est: Urit quidem agram linum avena, napaver: sed tamen si alterna cerae facilia cort agric agrum linum, avena, papaver; sed tamen, si alterna seres, facilis erit agri labor (i. e. etiam illarum frugum sationem facile tolerare poterit), ubi ster-corando eum refeceris, quo id efficietur, ut ager, licet non cessaverit, tamen requiescat. Iuvant hanc explicationem duo Columellae loci, II, 10, 17. Linum -- agris praecipue nozium est. Itaque pinguissimum locum et mo-dice humidum poscit, et II, 14, 3., ubi auctor insertis Vergilii v. 77. 78. ita pergit: Sed omni solo. quod praedictorum leguminum (inter quae etiam linum commemoratur) segetibus fatiscit, una praesens medicina est, ut stercore adiuves, et absumptas vires hoc velut pabulo refoveas. Ut autem illa sententia prodiret, mutanda sane erat cum Wagn. vulgaris interpunctio, ex qua post somno Puncto et post sola Semicolo distinguitur. Ceterum cf. qua post somno Puncto et post sola Semicolo distinguitur. Ceterum ci. de hoc loco Weickert. in Annott. in Aeneidos, libros II. priores (Luccav. 1834.) p. 9. — alternis scil. frugibus; si alterna seruntur. (Vide supra.) — facilis labor, sc. agri (vide supra.). "Labor tribuitur agro, quemadmodum defatigari, refoveri, recreari ille dicitur. Cf. infra v. 150. mox et frumentis labor additus." Heyn. — 80. saturare fimo. Cf. Colum. X, 82. Armentive fimo saturet iciunia terrae. — sola Plurali numero legitur etiam apud Lucr. II, 592. Catull. LXI, 7. et 40. Tibull. I, 5, 3. Stat. Silv. I, 1, 56. Theb. IV, 445. Nemes. Cyneg. 8. etc. aque adeo annd insum Ciceronem pr. Ralbo 5 13. nos denique, mutas regiones, imple apud ipsum Ciceronem pr. Balbo 5, 13. vos denique, mutae regiones, imploro, et sola terrarum ultimarum. Cf. Ruddim. I. p. 150. — 81. Effetos. Cf. adnott. ad Ecl. I, 49. et Aen. V, 396. — cinerem. Cinere imprimis in Vergilii patria, in Gallia Transpadana, agros stercorare eumque adeo fimo iumentorum anteponere solcbant (Plin. XVII, 9, 5.) eandemque stercofime immenterum antepenere solebant (Plin. XVII, 9, 5.) candemque sterrorandi rationem etiam Colum. II, 15. et Didymus Geop. XII, 4. rusticis susdent. Ceterum cf. Colum X, 84. Pahula nec pigeut fesso prachere novali. — 82. Sic, si ager fime et cinere saturatur. De vocc. sic quoque vi et usu cf. Burm. ad Val. Fl. IV, 598. et Ovid. A. A. III, 265., qui multa collegit exempla, v. c. Val. Fl. VII, 20. Ovid. Her. VIII, 25. Fast. II, 642. Met. VIII, 603. XIV, 24. Lucan. IX, 528. etc., ubi Codd. interdum fluctuant inter Sic quoque et Hic quoque. — requiescent. Rom. et ed. Ven. requiescent. Heins. coniecit requiescant, temere. Requiescent, quod sensus flacitat lacitur etiam annd Intat. ad Stat. Theb. III. 182. — 88. sensus flagitat, legitur etiam apud Lutat. ad Stat. Theb. III, 182. — 83. Heynio verba Nec nulla etc. praecedenti versui non adiuncta, sed opposita videntur, hoc sensu: Si tamen agrum novalem reliqueris, subsequenti ille anno uberiore frumenti proventu tibi gratiam referet. Sed toti loco convenientius Wagn. hace ita explicat: "Atque sic non fiet, ut nulla sit agri gratia (nullus fructus), quae sane est nulla, si inaratus sit ager sive cesset." Cf. eiusdem adnot. ad v. 79. Nec igitur negat totam sententiam, non tantum ad nulla pertinet. Ceterum cf. adnott. ad Geo. II, 429. — gratia est terrae. Heyn. comparat Colum. II, 2, 7. siecum, densum et magram agri genus pe tractum quidem gratiam extern. h. a fractum macrum agri genus ne tractatum quidem gratiam referet, h. e. fructum reddet labori aequalem. Adde Martial. X, 47, 4. Non ingratus ager, i. e. fertilis. — interea, dum frumentum non seritur, sed legumins, linum, pspavera. — inaratae terrae, h. e. ad frumenti semina accipienda non subactae. Heyn. minus recte explicat: leguminibus non consitae, et Manso, verum loci sensum non perspiciens, inaratus hic idem esse dixit, quod simplex aratus. Peerlk. autem p. 372. coni. in arata terra. - 84. Agri emenAtque levem stipulam crepitantibus urere flammis:

Sive inde occultas vires et pabula terrae

Pinguia concipiunt, sive illis omne per ignem

Excoquitur vitium atque exsudat inutilis humor,
Seu pluris calor ille vias et caeca relaxat

Spiramenta, novas veniat qua sucus in herbas,
Seu durat magis et venas adstringit hiantis,
Ne tenues pluviae rapidive potentia solis

dandi causa etiam stipulam comburere agricolae iubentur. Cf. Plin. XVIII, 30, 72., qui Vergilium respiciens haec scripsit: Sunt, qui accendant in arvo et stipulas, magno Vergilii praeconio. Summa autem eius ratio, ut herbarum semen exurant. Propterea igitur huic consuetudini Plinius multum tribuit, quod una cum stipula etiam herbarum inutilium et noxiarum semen exuratur. Solebant autem Romani culmos frumenti fere medios desecare, ita ut longae stipulae in agris remanerent. Cf. Varro R. R. I, 50, 2.—

steriles agros, stipulas agri effeti, ut v. 85. docet.— 85. Ut v. 65.

taurorum anhelantium laborem gravibus spondeis depictum vidimus, ita h. I. rapidam vim flammarum datylico versu et ipso verborum sono, imprimis voc. crepitantibus expressam habemus. Sumpsit hoc auctor hic et Aen. VII, 74. ex Lucr. VI, 55. flamma crepitante crematur. Ceterum hac imagine utitur Ovid. Met. I, 492. de Apollinis in Daphnen amore: Utque leves stipulae demptis adolentur aristis et leves stipulae redeunt infra v. 289. — 86. "Sive - - sive. Pro varia soli, vel macri vel uliginosi vel densi vel rari, natura varias causas subiicit. — pabula sunt succi, qui nutriunt semina ac plantas, puta ex cinere crematarum stipularum et lixivio." Heyn. — 88. Excoquitur vitium legitur etiam apud Ovid. Fast. IV, 786. et in Anth. Lat. Burm. I, 170, 133. — exsudat inutilis humor. Cf. Grat. Cyneg. 422. ut omne Exsudent vitium et Colum. XII, 56, 1. dum exendent. — vitium, i. e. vitiositas, vitiosa natura; ut Ecl. VII, 57. vitium aëris. — inutilis humor, vitiosus, noxius, qui non confundendus est cum dulci aligine, de qua vid. ad Geo. II, 184. Ceterum imitatur hunc locum Gratius Cyneg. 413. clarique faces ad solis, ut omne Exsudent vitium. — 89. vias, meatus, per quos terra humores potest imbilere. — caeca spiramenta, (Luftzüge) meatus occultos et latentes, mox v. 91. venas; spiracula dixit Lucretius VI, 492. Cf. etiam Aen. VII, 568. Specus saevi spiracula Ditis. Alio sensu infra IV, 39. spiramenta de foraminibus alspiracula Ditis. Alio sensu infra IV, 39. spiramenta de foraminibus alvearium dicitur, quibus exitus et introitus datur apibus. Caecus pro occultus, latens, legitur etiam Geo. III, 210. Aen. I, 356. VII, 568. Lucr. III, 317. IV, 113. Hor. Od. II, 13, 16. etc. Cf. Heins. ad Aen. VII, 568. — 90. vias -- qua; ut Aen. V, 590. Mille viis hahuisse dolum, qua signa sequendi Falleret. Adde Nep. Eum. 8, 4. duae erant viae, qua -- ad hibernacula posset perveniri. Cic. pr. Caecin. 8. in. ad omnes introitus, qua adiri poterat, et alios locos. — sucus ex Med. et Rom. auctoriate scribendum putavi. Vid adnott. ad Eel. III, 6. — 91. calor adstringit condensando molle et lutosum solum. Cf. Grat. Cyneg. 145. si quis vitium nociturus sufficit humor -- et venas durabit inertes. — 92. ne tenues piuviae, scil. noceant, quod ex sequente verbo adwrat per zeugma posito supplendum. Vid. ad v. 93. Heyn. et Wagn. hic, ubi nimius aestus et nimum frigus commemoretur. multam potius ac nimiam pluviam requirunt. mium frigus commemoretur, multam potius ac nimiam pluviam requirunt, ideoque tenues habent pro simplici epitheto ornante, quod dicitur, sed ab hoc loco per se alieno; eademque fere est Mansonis sententia. Ego vero mihi persuadere non possum, Vergilium tenuem pluviam scripturum fuisse, si de nimia cogitari voluisset. Immo puto eum de agro cogitare, cui certo quodam anni tempore vel ob humidam naturam suam vel ob caeli conditionem pluvia omnino noceat magis quam prosit; quod si vere statuo, apparet etiam, cur tenuem dicat, quippe quae, imprimis si diuturnior est, vel minima et angustissima foramina permeare ideoque vel in duriorem humum se insinuare possit; qua de causa opus est, ut solum stipulis in-censis magis duretur. Iahn. in edit. II., Ladew. et Conington hanc

Acrior aut Boreae penetrabile frigus adurat.

Multum adeo, rastris glaebas qui frangit inertis
Vimineasque trahit crates, iuvat arva, neque illum
Flava Ceres alto nequiquam spectat Olympo;
Et qui, proscisso quae suscitat aequore terga,

95

meam explicationem sequuntur, quam etiam Wagn. in recentissima editione amplexus est. Geissler. in Scholiis ad Virg. Georg. (Gothae 1773.) p. 1 sq. tenues pluvias de ea nebula intelligi voluit, qua frumenta nigrescunt et robigo efficitur. Peerlk. autem p. 120. pro tenues coniicit tenuent, quod coll. Geo. III, 129. explicat per "inutiles, iciunas, macras faciant." Ceterum, ut hic tenues pluviae, ita Geo. III, 335. et IV, 410. tenues aquae legitur.— rapidi potentia solis. Cf. Hesiod. Op. 414. utvos defos fieldon. Ceterum vid. adnott. ad Ecl. II, 10. et cf. infra v. 424. II, 321. Hor. Od. II, 9, 12. etc. — 93. penetrabile activam habet significationem: quod facile penetrat, ut Aen. X, 481. et Ovid. Met. V, 67. penetrabile telum, Lucr. I, 495. penetrale frigus, ibid. II, 382. penetralior ignis. Cf. Penz. ad Sanctii Min. I, 15. p. 136. Goerenz. ad Cic. Acad. I, 11, 41. p. 63. Thiel. ad Aen. X, 481. et Ruddim. II. p. 99. not. 70. — adurere, quod proprie frigori tantum et aestui solis convenit, latiore nocendis sensu etiam del proprie frigori tantum et aestui solis convenit, latiore nocendis sensu etiam ad pluvias referendum esse, supra vidimus. De hoc zeugmate praeter eos, quos Kritz ad Sall. Cat. 51, 7. et Stallbaum. ad Ruddim. II. p. 362 sqq. laudant, cf. Drakenb. ad Liv. XL, 42, 11. Doering. ad Liv. III, 67, 11. Daehn. ad Nep. Alcib. 3, 5. Hertel. ad Tac. Agr. 3. Beneck. ad Iustin. I, 9, 12. alii. Adurere et simplex wrere de frigore, quod similem, atque ignis, efficit dolorem, legitur etiam Ovid. Met. XIV, 763. Lucan. IV, 52. Cic. Tusc. II, 17, 40. Iustin. II, 2, 9. Tac. Ann. XIII, 35. Cf. Arist. Met. IV, 5. κάειν και θερμαίνειν λέγεται και τὸ ψυχοόν et Unger de Valg. Rufo p. 343. Imprimis huc pertinet imitatio Calpurn. Ecl. V, 117. Ne forte rigor penetrabile corpus Urat. — 94. Pergit poëta in enarrandis iis rebus, quibus, ut terra molliatur, opus sit; et primum quidem de occations agit, quae fiebat vel rastris vel cratibus vimineis per agrum vectis. Cf. Plin. XVIII, 19, 49. et Colum. II, 18, 4. Ceterum Geissler. l. l. p. 3. et, qui eum laudat, Iahn. docent, crates plerumque tantum solo coaequando inserviisse, sed interdum etiam glebis frangendis, ideoque etiam dentibus insertis instructas fuisse, ut Plinio XVIII, 18, 48. dentatae (non dentati, ut Iahn, scripsit) appellentur. Scilicet in solo raro et pulverulento sufficiebant vimineae, psit) appellentur. Scilicet in solo raro et puiveruiento sunicipante vinimeso, in duriore requirebantur ligneae et dentibus ferreis instructae. — glaebas inertes, quae, nisi comminuantur, nil generant. Ita Ovid. Met. XII, 361. Non tamen arhor iners cecidit, ibid. I, 8. pondus iners, i. e. inutile, nisi quid inde formatum esset, ubi cf. Gierig., Sil. Ital. VI, 146. lucus iners, i. e. inhabitabilis, Hor. Od. III, 4, 45. terra iners, ibid. II, 9, 5. glacies iners, IV, 7, 12. bruma iners etc. Vid. etiam supra v. 72. segnis campus, et infra v. 151. segnis cardius. De forma glaebas, vid. supra ad v. 65.

— De rastro vid. adnott. ad Ecl. IV, 40. — 95. 96. "Ex Callimachi in Dian 190 suavissima imago expressa: Ovc de ave squeedig ra rati h. in Dian. 129. suavissima imago expressa: Οὖς δέ κει εὐμεισής τε καὶ τλαος αὐγάσσηαι, Κείνοις εὐ μὲν ἄρουρα φέρει στάχυν etc." Hoyn. — crates, dentatas scilicet, occandi instrumentum, eine Egge. Cf. Pin. XVIII, 18, 48. Vid. infra v. 166. — flava Ceres, ut ξανδή Δημήτης ism Homero II. V, 500. dicitur: quod epitheton secundum Servium desc tribuitur ob flavum aristarum maturarum colorem. Cf. infra 316. Invenitur autem v. c. apud Ovid. Am. III, 10, 3. Tibull. I, 1, 15. et Auson. praef. I. v. 1. — neque - nequiquam, h. e. nec sine fructu, ut Aen. VI, 117. nec te Nequiquam lucis Hecate praefecit Avernis et saepius. Pro vulg. nequidquam autem ex Med. auctoritate cum recentissimis editoribus scripsimus nequiquam. Cf. Wagn. Orth. Verg. p. 459. et Ribbeck. Proleg. p. - "spectat, propitia est, respicit, ut Gratius, qui hunc locum ante oculos habuit, Cyneg. 426. nec non tamen illum -- Respicit et facilis Pasam addivit in artes." Heyn. Sensus igitur hic est: Etiam hunc Ceres prosperrimo laborum successu et messe largissima beat. — 97. "Etiam ille

Rursus in obliquum verso perrumpit aratro, Exercetque frequens tellurem atque imperat arvis. Humida solstitia atque hiemes orate serenas,

100

multum iuvat arva, qui etc. Cf. praecepta apud Colum. II, 2, 25. Plin. XVIII, 49, 18. [19, 49.] Frequentibus autem his sulcis perficitur tandem hoc, quod demum recte subactum esse aiunt, ut non intelligatur, utro vo-mer terit. Vid. Plin. ibid. §. 49. extr. Colum. II, 4, 1." Heyn. — pro-scisso aequore, campo primum arato. Nam proscindere terram proprie significat prima vice solum aratro perfringere caespitem novalis invertendo, significant prima vice solum aratro perfringere caespitem novalis invertendo, herbas proruendo, radices confringendo; secunda vice dicitur offringere, tertia lirare. Cf. Serv. ad h. l. et Forcell. h. v., qui affert Plinii l. l. Vi omni arato: prinsquam aras, proscindito. Hoc utilitatem habet, quod inverso caespite herbarum radices necantur, et Colum. III, 13, 4. Ut more novalium terra transversis adversisque sulcis proscindatur. Deinde omnino est arare. Cf. infra II, 237. Lucr. V, 210. Ovid. Met. VII, 119. etc. De aequore vid. supra ad v. 50. — suscitat. Cf. Plin. Ep. V, 6, 4. Tantis alchis tengaissimum solvem com primum prosecutur, adsurait ut none. aequore vid. supra ad v. 50. — suscitat. Cf. Plin. Ep. V, 6, 4. Tantis glebis tenacissimum solum, cum primum prosecatur, adsurgit, ut nono demum sulco perdometur, et Tibull. IV, 1, 161. Non igitur presso tellus exsurgit aratro. — terga sunt. quae proprie porcae dicuntur (Varro L. I. IV, 4. R. R. I, 29, 3. Colum. XI, 3, 44.), terra inter duos sulcos elata s. glebae arando exaggeratae. Cf. infra Geo. II, 236. et Colum. X, 7. Pinguis ager, putres glebas resolutaque terga Qui gerit; qui paullo inferius v. 91—93. omnem hunc locum imitatus est. — 98. in obliquum. Ribbeck. et Hanpt. cum Med. et Gud. scribunt in obliquom. Imitatur hunc locum Colum. X, 93. Rursus in obliquum distinguat tramite parvo. — perrumpit. Multi Codd. et editt. antiquae prorumpit, quam lectionem tamquam exquisitiorem Voss. temere praefert. Sermo est autem de iterata illa aratione, quae auctumno instituebatur. Cf. adnott. ad v. 48. Noli enim putare, agrum uno codemque tempore bis aratum fuisse. — 99. Exercetque, multum uno codemque tempore bis aratum fuisse. — 99. Exercetque, multum tractat, versat. Exercere enim aliquid est multum studii et laboris in aliqua re ponere, tum omnino crebro aliquid facere. Vid. infra I, 220. II, 256. Aen. VII, 798. X, 142. Hor. Epod. II, 3. paterna rura bobus exercet suis. Plin. VI. 19, 22. Pallad. Ian. 13, 2. Colum. IV, 14, 2. et Bach. ad Ovid. Met. VI, 145. Cf. etiam quae infra ad v. 123. de voc. movendi adnotavimus. — "atque imperat arvis, quamquam eleganter dictum, post illa exercet fr. t. paullo otiosius positum videri potest. Sed habet imperare vim coercitionis, acerbitatis et iniquitatis. Sic imperant vitibus apud Colum. III, 3, 6. Sen. de tranquill. an. c. 14. fertilibus agris non est imperandum: cito enim echauriet illos numquam intermissa fecunditas. Intra II, 369. tum denique dura exerce imperia." Heyn. Adde Cic. Cat. mai. 15, 51. Agricolae habent rationem cum terra, quae numquam recusat imperium, nec umquam sine usura reddit, quod accepit, ibique Gernhard. Tac. Germ. 26. sola terrae seges imperatur, et Ovid. Fast. II, 296., ubi setatis aureae libertatem poëta his verbis celebrat: Nulla sub imperio terra colentis erat. Valet igitur imperare arvis — cogere arva progignere, quae velis; arva contra parent colono. (Cf. Procem. Aen. v. 3.) — Inde a v. 100. docet poëta, quae post sationem facienda sint, et primum quidem inbet agricolas opportunam tempestatem a diis petere, hoc est pro natura caeli solique Italici aestatem humidam (non nimis siccam) et hiemem serenam (non nimis humidam). Ceterum cf. adnott. ad vv. 104. 106. 111. 114. 118. — Humida solstitia, i. e. humidas aestates (vid. adnott. ad Ecl. VII. 47.) orate, ut pluviarum irrigatione fervidi caloris vis temperetur. Solstitium proprie de aestivo latine dicitur; hiemale bruma vocatur. Vide quos ad h. l. laudat Cerda, imprimis Plin. II, 19, 17. Adda VVIII, 25, 58. et Cic. N. D. II, 7, 19. solis accessus discessusque solstitiis brumisque cognosci." Heyn. Cf. etiam quos laudat Obbar. ad Hor. Ep. I, 11, 18. Fasc. V. p. 112 sq. — Ceterum Plin. XVII, 2, 2., hunc locum male intelligens, Vergilium vituperat his verbis: Ergo qui dixit hiemes serenas optandas, non pro arboribus vota fecit. Nec per solstitia imbres vitibus conducunt. Hiberno quidem pulvere laetiores fieri messes, luxuriantis ingenii fertiliAgricolae; hiberno laetissima pulvere farra, Laetus ager; nullo tantum se Mysia cultu Iactat et ipsa suas mirantur Gargara messis. Quid dicam, iacto qui semine comminus arva

tate dictum est. Hoc enim non vult dicere Vergilius, qui procul dubio nihil aliud optat, quam siccitatem aestatis pluviis interdum temperatam, p riterque et hiemales quidem pluvias, quibus tamen caeli serenitas non diu interrumpatur. Heyn., Plinii loco allato, haec adnotat: "Defenditur poëta a Cerda imprimis ex antiquo carmine, quod apud Festum in *Flominius* [p. 69. Lind.], item apud Macrob. Sat. V, 20. extr. et Serv. ad h. 1. habetur: *Hiberno pulvere, verno luto grandia farra, Camille, metes.* Scilicet omnia hace pro regionum et agrorum situ, forte et temporum decursu, variant. Vergilius ad agrum Mantuanum respicere putandus." Cf. etiam Zell. Forienschr. II. p. 207. Ceterum pro orate Wakef. ex tribus Codd. optate praetulit, coll. Ovid. Fast. I. 695., quam mutationem iure resicit Iahn. — 101. hiberno pulvere, terra per hiemem sicciorem in pulverem resoluta, i. e. sicca, non nimis humida. Cf. "rusticum vetus canticum" modo commemoratum apud Macrob. Sat. V, 20, 18. — 102. nullo cultu (ut Ecl. IV, 18.) i. e. sine ullo cultu, sed sola tempestate s. caeli temperie (et quidem sestate non nimis sicca et hieme non nimis humida) Mysia tantum (quantum facit) se (i. e. fertilitatem suam) iactat. Ceterum nullo cultu non stricte capiendum, sed pro perexiguo cultu positum esse patet. (Prius locum aliter explicui.) Peerlk. tamen, haerens in his verbis, p. 121. coni. nullo--coelo, quod coll. Aen. V, 18. satis artificiose sic explicat, ut Mysia etiam tempore solstitii et hiemis, ubi nulla sit caeli temperies, nulla tempestas segeti favens, messibus suis gloria ridicatur. — Pro mirantur Ribbeck. ex solo Probo p. 35, 3. K. (qui etiam iactet perperam exhibet) recepit mirentur (cf. eius Proleg. p. 165. et 192.), sed recte Keil. in Philol. II. p. 164. Probi lectionem relicit. Mysia autem (cui Palat. a. m. sec., duo Bern. et Servii Codd. falso Moesiam substituunt) terra fertilissima Asiae minoris ad Hellespontum sita, imprimis quae Gargaris, summo Idae montis fontibus abundantis fastigio, circumiacebat regio. Cf. Strab. XIII. p. 606. Cas. Mela I, 18, 3. Plin.
V, 30, 32. Macrob. l. l. Ovid. A. A. I, 56. Inde factum, ut nomen Gargari
Graecis in proverbio pro abundantia, ingente copia diceretur. Cf. Schol.
Aristoph. Acharn. 3. Erasmi Adag. Chil. IV. cent. 6. c. 24. et Schneideri
Lexicon s. v. γάργαρα et γαργαίρειν. De ipsis Gargaris vide librum meum
Handb. d. alt. Geogr. II. p. 112. — tantum se iactat, gaudet et gloriatur tam largis messibus. — ipsa; terra tam fertilis est, ut non solum ab
omnibus altis celebratur sed etiam inga fertilistem sum quamvis largis omnibus aliis celebretur, sed etiam ipsa fertilitatem suam, quamvis largis messibus adsueta, miretur. Cf. Wagn. Qu. Virg. XVIII. p. 469. Ceterum Ribbeck. hos quatuor versus 100—103., qui, cum non ad culturam agrorum, sed ad caeli gratiam omnia referenda esse doceant, connexum sententiarum incommode interrumpant, a poëta secundis curis adiectos nec tamen ad re liqui carminis contextum accommodatos esse, haud temere suspicatur. (Cf. eius Lect. Verg. p. 4. et Proleg. p. 32.) Vide tamen, quae contra eum disputant Ladew. in Iahnii Annal. phil. LXXIII. p. 416 sq. imprimis p. 465. et Tittler in Progr. Brieg. a. 1857. Ueber die Zeit d. Veröffentlich. d. Georg. p. 5. — 104 sqq. "Prodest quoque semente facta glebas rastris comminuere, ut semen obruatur, et aqua agrum obducere." Heyn. Sermo est de occatione post sationem iterata, s. de lirando. Cf. Plin. XVIII, 49, 19. [20, 49.] tione post sationem iterata, s. de lirando. Cf. Plin. XVIII, 49, 19. [20, 40.] Sato semine iteratio - - crate dentata, vel tabula aratro adneza, quod socant lirare, operiente semina. Varro R. R. I, 29. tertio cum arant iacto semine, lirare dicuntur. Hesiod. "Foy. 462 sqq. — 104. Sequitur alterum, quo opus est, glebarum contusio. Quid dicam qui (cf. adnott. ad Ecl. II, 71. et infra v. [111.] 311. Aen. VI, 141. 453. etc.), transitus formula etiam in pedestri oratione satis usitata, hic gradationi inservit: Quid denum dicam de eo agricola, qui etc., i. e. Quantam demum messem is poterit exspectare, qui etc. — iacto semine also tames sensu redit Geo. II. 317. — comminus Vossio interpreta significate ita net verticia Geo. II, 317. — comminus Vossio interprete significat: ita ut vestigia serentis premas, statim post sationem occatione semina operias; quam taInsequitur cumulosque ruit male pinguis harenae,
Deinde satis fluvium inducit rivosque sequentis
Et, cum exustus ager morientibus aestuat herbis,
Ecce supercilio clivosi tramitis undam

men interpretationem recte vituperat Handius Turs. II. p. 96 sq., contendens, comminus et hic primariam vim retinere, ut comminus area insequi sit: manu (s. rastro) exercere, urgere terram; idque etiam Wagn. in edit. min. et Ladew. comprobant. — "arva Insequitur, sulcos factos in arvo prosequitur, alium post alium rastris frangendo; insequi enim idem quod urgere, instare, et sine intermissione ac mora rem statim aggredi vel prosegere, instare, et sine intermissione ac mora rem statim aggredi vel prosequi. Sie fossor, pampinator insequitur apud Colum. (1,5,13) et infra v. 155. insectari terram rastris. Hesiod. "Εργ. 469. ὁ δὲ τυτθὸς ὅπισθεν Δμωὸς, Ερων μακέλην πόνον δρνίθεσσι τιθείη, Σπέρματα κακκούπτων." Heym. Ct. etiam Geo. II, 407., ubi persequi eodem sensu legitur. — cumulos ruit, glebas maiores et tenaciores ligonis vel sarculi ope contundit et agrum omni ex parte aequat. Cf. Voss. ad h. l. Mitsch. ad Hor. Od. III, 6, 38. Fea ad Hor. Od. I, 1, 11. alii. Activa significatione ruere etiam legitur Geo. II, 308. Aen. I, 85. IX, 516. XII, 454. alibi; cumuli autem secundum Calum. II. 4. 8. disebantur media inter sulcas latins distantes sentic Colum. II, 4, 8. dicebantur media inter sulcos latius distantes spatia. male pinguis per se quidem id significare posse, quod Heyn. et cum eo Voss. et Iahn. statuunt, nimium pinguis, nemo negabit; cum male omnino dicatur de rebus in alterutram partem modum excedentibus (cf. v. c. Hor. od. I, 7, 25. Sat. I, 3, 31. I, 4, 66. Ovid. A. A. III, 699.); hic tamen obversus sequentes, ubi de irrigatione agris adhibenda sermo est, cum Prenzelio in Seebodii Archiv für Phil. u. Päd. Vol. I. p. 189. et, qui hunc laudat. Wagnero pro non pinguis, infecundus positum censeo. Videturenim poëta cogitare de solo arido quidem, sed condensato, quod, cum vonces glebastica in incorporate de solo arido quidem, sed condensato, quod, cum vonces glebastica cogitare quatem quitem successivations automorporate processivation processivation and particular successivation and partic mere subactum in magnas glebas solvatur, pingue, quatenus autem succo et humore destitutum parum habeat fecundicatis, male pingue vocatur, quamquam non nego, male pinguis etiam simplicius per non pinguis explicari posse. Cf. adnott. ad Aen. II, 23. Hinc patet, etiam arenam non ut Geo. IV, 291., ubi vid. adnott., sed proprie de terra sicca et pulverulenta intelligendam esse. — 106. sqq. "Post arationem factam exoptanda pluvia; supplet eius defectum ars, inducta in agrum aqua. Poëta Hom. II. XXI, 257 sqq. egregium locum ante oculos habuisse videtur." Heyn. Veteres enim non solum prata (cf. Ecl. III, 111.), sed etiam hortos (Geo. IV, 115.) et agros solebant irrigare; quare hic sequitur tertium praeceptum, aridum solum esse irrigandum. — Deinde. De synizesi vid. adnott. ad Ecl. III, 96. IV. 42. 78. etc. — satis, quod prius male habui pro Adverbio, est potius Dativus. Sata (die Saat) pro segetibus seu agris satis legitur etiam Rel. III, 82. Aen. II, 306. alibi. — fluvium inducit. Cf. Colum. X, 143. burgos inducere fontes. — sequentes, ultro sequentes, ex natura aquae, cuius unda supervenit undam, ut canit Hor. Epist. II. 2, 176. Quare etiam undae sequences Aen. V, 193. Cf. Claud. laud. Stil. I, 139. sequentibus undis obruisur, ibique Barth. — 107. De agro loquitur poëta ut de homine vel animante nimio aestu defatigato et confecto. - ager morientibus aestuat mante nimio aestu detatigato et confecto. — ager morientious aestuat herbis, i. e. herbae in agro aestuantes moriuntur, s. aestu enecantur. Vid. adnott. ad Ecl. X, 67. — 108. Ecce admirantis est et inexspectatum indicat celeritatem, qua unda adfluit. Cf. etiam infra v. 407. et adnott. ad Ecl. III, 50., de coniunctis autem Particulis et ecce adnott. ad Aen. V, 167. (Prius, deleto Commate post Et, cum Handio Turs. II. p. 493. coniunxi Et cum.) — supercilio cl. tr. undam Elicit, undae in cacumine montis molliter editi ortae tramitem per clivum facit. Supercilium, at Graecorum caganic (Hom. II. XX. 151. Apoll. Rhod. IV. 1300. Polyb. III. at Graecorum ôφούς (Hom. Il. XX, 151. Apoll. Rhod. IV, 1300. Polyb. III, 71. Strab. XVII. p. 808.), per figuram, quam partem pro toto nuncupamus, pro fronte vel capite, hoc autem per metaphoram pro superiore months parte ponitur. Sic Liv. XXXIV, 29, 11. supercilium tumuli. XXVII, 18, 10. infimo stantem supercilio. Auct. Bell. Afr. 58. supercilium quoddam nacti. Apul. Met. p. 169. Elm. supercilium amnis, i. e. alta et saxosa ripa. — clivosi tramitis, rivi, qui tramitis instar per clivum ductus

Elicit? illa cadens raucum per levia murmur Saxa ciet, scatebrisque arentia temperat arva. Quid qui, ne gravidis procumbat culmus aristis, Luxuriem segetum tenera depascit in herba, Cum primum sulcos aequant sata? quique paludis Collectum humorem bibula deducit harena? Praesertim incertis si mensibus amnis abundans

115

110

est. - 110. scatebris, undis, aquis scaturientibus, temperat, recreat. Cf. infra III, 337. cum frigidus aëra resper Temperat, — 111. Etiam a gregibus depascenda est herba segetis nimis luxurians. — Quid, qui, h. e. quid dicam de eo, qui. Cf. v. 104. — ne gravidis procumbat—culmus aristis verba sunt Hesiodi Eoy, 473. Ost zev ascosivy stayies revoier ξραζε. Gravidae sunt uberes, ut infra v. 319. gravida seges, II, 5. gravidas ager etc. Cf. etiam Ovid. Met. I, 110. Nec renovatus ager gravidis carebat aristis et adnott. ad Geo. III, 317. — procumbat. Cf. Plinii locus statim laud. et Ovid. Fast. I, 689. neque pinquior aequo (seges) Divitiis pereat luxuriosa suis. — 112. Heyn. comparat Plin. XVIII, 17, 44. Inter vitia segetum et luxuria est, cum oneratae fertilitate procumbunt, ibid. 45. Luxuria segetum castigatur dente pecoris in herba dimtaxat; et depastite quidem vel saepius nullam in spica iniuriam sentiumi; et Theophr. h. pl. VIII, 7. Εν δὲ ταῖς ἀγαθαῖς χώραις, πρὸς τὸ μὴ φυλλομανεῖν, ἐπινέμουσι καὶ ἐπικείρουσι τὸν σῖτον. — tenera in herba, dum tenera est herba, necdum culmos agit. — 118. sulcos aequant sata. Heyn. censet, sulcos hic designare terram inter duo sulcos proprie dictos elatam, s. porcam; sed rectius de sulcis ipsis deque eo tempore cogitas, quo nova seges altitudine sua aequat sulcos porcis (de quibus vid. supra ad v. 97.), ita ut omne inter sulcos et porcas discrimen evanescat, supra ad v. 97.), ita ut omne inter sulcos et porcas discrimen evanescat, omnisque ager aequa planities videatur. Colum. II, 11, (12,) 4. idem sic expressit: cum sata sulcos contexerint. — 114. "Spectat praeceptum ad agros, in quibus aquarum colluvies facta locis cavis ac depressis. — paludis collectum humorem, Wassergalle. Collecta et stagnans lacunae aqua, putris colluvies, deducitur sulcis aquariis factis, quos collicias direre Plin. XVIII, 19. sect. 49, 2. Colum. II, 8, 3. elices apud Festum [p. 57. ed. Lindem.]." Heyn. Secundum Voss. autem elices erant sulci aquarii per inses agros ducti quibus aqua derivebetur in collimiar a forma since sal ipsos agros ducti, quibus aqua derivabatur in colliquias s. fossas circa vel extra agrum factas. Hic autem agitur de alia exsiccandi ratione, scil. iniecta arena, quae aquam imbibat. Nescio enim, quomodo Heyn. Ablativum instrumenti arena explicare possit "ad arenosum locum, ubi aqua in sabulum se insinuans tandem exarescit" coll. Colum. II, 2, 9. et Pallad. VI, 3.; quam explicationem etiam Wagn. in edit. min. repetit. Non tamen opus esse dixerim Bossleri coniectura diducti (vid. Philol. XXI. p. 158 sq.) a Ladew. recepta, etiamsi non nego, eam interpretationi illi, quam mecum Ladew. et Conington proferunt, melius respondere vulgata deducit, quam tamen contra omnium Codd. consensum deserere dubitavi. Bryce, Ablat. bibula arena pro a bibula arena, hanc autem ipsam pro solo spongioso et paludis humorem pro aqua in sulcis collecta positum censens, paullo artificiosius locum sic explicat: "And he who draws of (i. e. by drains) from the spongy soil (of the corn fields) the collected moisture of the marshy furrows," Conington vero rectius nobiscum bibula arena pro Ablat. instrumenti habet et Colum. II, 2. respiciens cogitat de arena in elices (the drains) iniecta. — bibula arena etiam apud Lucr. II, 376. legitur. Practerea cf. Aen. VI, 227. bibula farilla et Geo. II, 348. Lapis bibulus (pumet), 115. , incertis mensibus, veris et auctumi, quod anni tempus incertae tempestatis est (cf. Ovid. A. II, 318. Cum modo frigoribus premiur, modo solvitur aestu, Aëre non certo); hic tamen de vernis potissimum agitur." Heyn. Ita etiam Salmas. Exerc. Plin. p. 631. rectissime iudicat. Vere enim flumina et rivi haud raro super ripas diffunduntur, ita ut humor in agris relictus, cum a sole tepefactus putrescat, segetem quam maxime corrumpat. Ceterum Voss. cum h. l. comparat Pind. Isthm. IV, 30.,

Exit et obducto late tenet omnia limo, Unde cavae tepido sudant humore lacunae.

Nec tamen, haec cum sint hominumque boumque labores Versando terram experti, nihil inprobus anser Strymoniaeque grues et amaris intiba fibris

qui menses hibernos ποικίλους, et Ovid. Met. I, 117., qui auctumnales vocat inaequales. Poterat etiam Val. Fl. I, 307. et Lucan. IV, 49. conferre, ubi incertus aether et incertus aër legitur, i. e. qui minatur imbres et tempestates, imprimis autem Colum. XI, 2, 88. Idibus Nov. et ibid. §. 93. Calendis Dec. dies incertus, saepius tamen placidus. Cf. Ladew. Progr. p. 14. vere disputans contra Peerlk. p. 124. pro incertis coniicientem hibernis. — 116. exit, evagatur ripas. Cf. Aen. II, 496. — et obducto tenet non idem esse, uned simpler oblicit ut Horn const sed inpudsitionem elimentiin desentare. exit, evagatur ripas. Cf. Aen. II, 496.— et obducto tenet non idem esse, quod simplex obducit, ut Heyn. censet, sed inundationem aliquamdiu durantem significare, vix est quod moneam. Ceterum Ladew. coll. locis Geo. III, 347. et Aen. V, 171. docet, Vergilium haud raro duas res ita Copula coniungere, ut alteram priorem cito secutam esse significet, qua de re iam Wagn. Qu. Virg. XXXV. p. 692. egerat, hos locos afferens: Aen. I, 82. II, 692. V, 504. 857. VIII, 520. XI, 296. 864. alios. Quare non opus est Peerlk. (p. 124.) coniectura Exit, obducto et late etc.— 117. sudant humore tepido, madent loca, in quibus lacuna existit, humore putrido et noxio eumque vaporantes exhalant. Cf. Curt. V, 39, 5. solum resudet humore. Lucr. VI, 942. saxa Sudent humore. Aen. II, 582. sudarit sanguine litus ibique adoptt.—— 118. Quanvis hace omnia facta sint, restant tamen alia jucomett.—— 118. Quanvis hace omnia facta sint, restant tamen alia jucomett.—— 118. Quanvis hace omnia facta sint, restant tamen alia jucomett.—— 118. Quanvis hace omnia facta sint, restant tamen alia jucomett.—— 118. nott. — 118. Quamvis haec omnia facta sint, restant tamen alia incom-moda et impedimenta, novo labore arcenda; haec omnia non sufficiunt, ut agrum habeas speratos fructus ferentem, nisi etiam alia, quae segeti noceant, arceas. Macrob. VI, 2. extr. cum h. l. comparat Lucr. V, 214 sqq.—hominumque boumque labores ut Hesiod. Op. et D. 46. ἔργα βοῶν et Hom. II. XVI, 392. XIX, 131. Od. VI, 259. et alibi ἔργα ἀνθρῶπων dixit. Cf. etiam infra v. 325. Aen. II, 284. 306. et Colum. X, 330. Iuppiter— Grandine dilapidans hominumque boumque labores. Copulam geminatam et terminationibus eiusdem fere soni adiectam repetitae rei notionem eo rividius et fortius exprimere, docet Voss., comparans Geo. II, 441. franguntque feruntque. Adde Geo. II, 456. Aen. I, 229. II, 262. VI, 775. IX, 309. 516. etc. De simili re infra ad v. 157. dicetur. Cf. etiam adnott. ad Ecl. VIII, 79. — 119. Versando. Cf. Ovid. A. A. I, 725. qui vomere adunco Et gravibus rastris sub Iove versat humum. id. Rem. Am. 173. Obrue versata Cerealia semine terra. Prop. V, (IV, 1, 129. Nam tua cum multi versarent rura iuvenci etc. Supra v. 2., infra v. 147. et Aen. VII, 539. vertere usurpatum legimus. — inprabus. edax. cibi avidus. et hoc. multi versarent rura iuvenci etc. Supra v. 2., infra v. 147. et Aen. VII, 539. vertere usurpatum legimus. — inprobus, edax, cibi avidus, et hoc ipso noxius, ideoque nocentium et rapacium bestiarum epitheton. Cf. Geo. II. 431. Aen. IX, 62. XII, 250. Deinde omnia significat, quae modum excedunt, immodica, nimia, iniusta ideoque improbanda (Geo. I, 388. Aen. II. 356. XII, 687. Martial. XII, 18, 13. improbo somno, Quem nec tertia saepe rumpit hora etc.); denique etiam sine reprehensione est i. q. acer, vehemens, pervicax. (Vid. infra v. 146. inprobus labor. Aen. XI. 781. iaculator improbus etc.) Cf. Orell. ad Hor. Od. III, 9, 22. et quos Obbar. laudat ad Hor. Ep. I, 10, 40. Fasc. V. p. 79 sqq. De forma autem inprobus, quam cum recentissimis editoribus recepimus, cf. Wagn. Orth. Verg. p. 411. et Ribb. Prol. p. 433. — anser, non domesticus, sed ferus, cani coloris, qui tanta est voracitate, ut herbas cum ipsa radice evellat, ideoque agris pernoxius. Cf. Pallad. I, 30. Anser locis consitis inimicus est, quia sata et morsu laedit et stercore. — 120. Strymoniae grues; ideoque agris pernoxius. Cf. Pallad. I, 30. Anser locis consitis inimicus est, quia sata et morsu laedit et stercore. — 120. Strymoniae grues; nam e Thracia, cuius flumen est Strymon (cf. Geo. IV, 508.), hieme ingruente grues in Graeciam migrant. Redit hoc epitheton Aen. X, 265. Vid. etiam Martial. IX, 30, 8. quae Strymonio de grege ripa sonat. Cf. autem de eiusmodi epithetis geographicis adnott. ad Ecl. V, 27. IX, 13. 30. X, 59. 66. etc. — "intubum [s. intibum, intubus, intybus] e cichoreorum genere, erraticum, fibris s. radicum minutis filis late serpens. Theophr. h. pl. VII, 11. [Adde Dioscor. II, 159. (160.) Plin. XIX, 8, 39. XX, 8, 29. Acronem ad Hor. Od. I, 31, 16. etc.] Non modo hortense, nobis Endivie, infra IV, Officiunt aut umbra nocet. Pater ipse colendi Haud facilem esse viam voluit, primusque per artem Movit agros curis acuens mortalia corda, Nec torpere gravi passus sua regna veterno. Ante Iovem nulli subigebant arva coloni; Ne signare quidem aut partiri limite campum

125

120. memoratum, sed etiam silvestre genus est, πικρίς [s. σέρις] dictum; id persequentur anseres et aliae aves domesticae. Vid. Colum. VIII, 14, 2." Heyn. Conington conferri iubet Turnebi Advers. XXVII, 25. Wagn. (quem nunc cum recentissimis editoribus secuti sumus) Vol. V. et in edit. min. hic et Geo. IV, 120. ex optimorum Codd. auctoritate edidit intiba, formam intuba ex prava scriptura intyba ortam esse ratus. Cf. eius Orth. Verg. p. 455 sq. Harles. ad Cellar. Orthogr. p. 264. et Ribbeck. Proleg. Verg. p. 455 sq. Harles. ad Cellar. Orthogr. p. 264. et Ribbeck. Proleg. p. 176. — 121. umbra, scil. arborum et herbarum inutilium. Cf. Ecl. X, 76. Ceterum respondent his versibus infra v. 155—157. — "A Iove ita constitutum est, ut labore omnia paranda sint. Felix transitus ad digressionem [de aurea aetate] ornamentis poëtis fecundam. Redit ad propostum v. 150. 155. Adumbratus locus ex Hesiodi Eoy. 42 sqq. [cf. etiam Arat. v. 6. a Wagn. laud.] Nostrum ante oculos habuit Manil. I, 79 sq. et Claudian. XXXVI, 20 sq. "Heyn. — Pater ipse, Iupiter, qui argentea aetate mundum regebat, ut aurea Saturnus; quare, quae illa aetate facta sunt, Iovis iussis tribuuntur. Pater xar ¿¿ox pv Iupiter etiam Aen. II, 617. appellatur. Ceterum cf. sdnott. ad v. 163. De Pron. ipse cf. adnott. ad Ecl. VIII, 96. — 122. primus scil. illorum, qui mundum rexerunt. Cf. adnott. ad Ecl. IV, 1. — per artem. Ut hic de agricultura, ita in Gratii Cyneg. ars saepissime de venatione dicitur. Cf. interpp. ad eius v. 1. et 151. — 123. Movit agros, fecit moveri, arari, omninoque coli, i. e. cosgit, ut artificiose culti fructus proferrent. Homines victus quaerendi necesitate coëgit, ut agrum per artem colerent. Eodem fere sensu movendi voc. legitur Geo. II, 316., ubi vid. not. Cf. etiam supra v. 99. tellurem voc. legitur Geo. II, 316., ubi vid. not. Cf. etiam supra v. 99. tellurem exercere. — mortalia corda, mentes, sollertiam hominum. Nam fuerunt, qui in corde animi ideoque etiam prudentiae, sollertiae, acuminis sedem collocarent. Cf. Cic. Tusc. I, 9, 18. Quare Lucr. IV, 51. Id licet hinc quamvis hebeti cognoscere corde. id. V, 1105. ingenio praestare et corde valere. Sil. XIII, 803. corde aequantem Peleïa facta, i. e. astutia; et apud eundem XII, 737. Punica corda pro Punicis fraudibus. Ceterum imitatus est h. l. Manil. I, 79 sqq. Sed cum longa dies acuit mortalia corda, Et labor ingenium miseris dedit etc. — 124. sua regna, homines, quibus imperabat, qui vivebant love regnante. — torpere, quod infra v. 507. squalere. — veternus, substantive usurpatum, idem fere significat quod vetatas, imprimis sordes inveteratas; tum vero etiam est i. q. lethargus, et inde omnino torpor, inertia, segnitics nulli operi apta. Cf. Wernsd. ad Rut. Itin. p. 391. et quos laudat Obbar. ad Hor. Ep. I, 8, 10. Fasc. V. p. 16. Similis locus est Colum. VII, 5, 3. Pecules mediocriter exercere, et quasi torpentes excitare, nec pati veterno consenescere atque exstingui. Praeteres cf. Cic. ad Fam. II, 13. med. et VIII, 6. med. Tenebat autem hic veternus, haec ignavia homines ante Iovem viventes, cum omnia iis terra sua spoate exercere. - mortalia corda, mentes, sollertiam hominum. Nam fuerunt, cf. Cic. ad Fam. II, 13. med. et VIII, 6. med. Tenebat autem hie veteraus, haec ignavia homines ante Ioven viventes, cum omnia iis terra sua sponte largiretur. Heyn. comparat Nemes. Ecl. I, (— Calpurn. Ecl. VIII.) 60. Nec segnem passus nobis marcere iuventam etc. — 125. "Expressa ex Hesiod. "Eqy. 90 sqq. et Arato 110 sq. Inde locus a multis tractatus, imprimis a Tibullo I, 3, 35 sq., ubi vid. Broukh." Heyn. Adde Ovid. Am. III, 8, 35 sqq. Met. I. 89 sqq., ubi vid. Bach., XV, 96 sqq. et supra Ecl. IV, 1 sqq. Hunc versum respexit Seneca cp. 86. de Scipione scribens: terram, ut mos fuit priscis, ipse subigebat. Vers. autem 125—128. leguntur apad eundem Senecam ep. 90. — Ante Iovem, ante Iovis regnum, sub Saturno. Cf. Aen. VIII, 319 sqq. — subigebant. Cf. Ovid. Met. XI, 31. Cic. Legg. II, 18, 45. et permulti loci, ubi, verbis a re militari ad agriculturam translatis, domare, pacare terram aratro, vomere et similia leguntur, quae est latis, domare, pacare terram aratro, vomere et similia leguntur, quae eslegit Obbar. ad Hor. Ep. I, 2, 45. Tom. I. p. 173 sq. — 126. Expressit

Fas erat: in medium quaerebant, ipsaque telina.
Omnia liberius nullo poscente ferebat.
Ille malum virus serpentibus addidit atria.
Praedarique lupos iussit pontumque mover.

23

haec Ovid. Met. I, 136. et Am. III. : . 4: — Anno quadra in . 2. Iahn. cum pancis libris exhibent Nor -- quadra. 2000. pr 2 a quadra Iahn, cum pancis libris exhibent No. - quinte. The process of the positum, ferri quidem potest, occ melecum librorum aucoccus sounces. (Ex Ribbeckii Codd. ums Bern. c. not entire: Levens. a sees mass sul Cio. Cat. mai. 9, 27. et M. 18. materian persone of more qui noc quidom non latinum et ninga n a communication de succession de la latinum et ninga n a communication de la latinum et ninga nullo limite monser immen. et la latinum et latinum et la lat quanti limite mensor, vel potamo ema u esta unestra de materialistico. — pertiri leneste desante e materialistico de pidibus, palis, arboribus signare, mon ter agre anno se municipalistico distinguere somment et como inne generalistico de mensor de como inne generalistico. minets (staine) una quer mana tra fite de la company de la II, 1158 sqq. — 128. "Liverine firetaine rates mirror, Expression the 1100 sqq. — 120, protect and analysis of square discourse and an expected decreases wouldn't be real squares and squares and squares and squares and squares and squares are squares are squares are squares are squares are squares and squares are squares and squares are squares a outer, in the Call and the second sec proferebant; must a properties as much properties. The gentea actate suincia sunt vider montes man. They by instea technical Serpentes facti sunt venenat. My montes to the minimis suite in-mant innoxia. (I. cam Let. 7) 2. 2. actum vides portuna. composition africe from 1972 in the power terms of returns and fine and fine the second for the power terms of returns of returns in the color of the power terms of returns of returns in the color of the power terms of the power terms of the terms of t min. - 130. Presders ingre mer: any me minim me mem me malia tranguilla pare et rec'ha verrenten riverant une extrem apparentes alia animalia atque ales acquines accesso nemectani. Per importante bestina rapacca poèta intelligir. — per tura que nevere l'incin. col. Chi. Am. II, 11, 5, et Met. VI. T. magne actions. — mon matem more mediam. 11, 11, 2, et met. VL. T. megte utterf. enne namm mere uttellegit et ad navigationen select ut meere meere smill uttenne decaute (un super v. 123. agree meere . férrante tert, cum me v. 136. meere enste ente instante ente metera meia privaca enaveature, quie metata naturae facie expervenerat, as movers attylett: venturam ut et precediis. Utramque tamen arcte conserve. Émms cum navigatione investa mere ventis moveri coopie: antes tranquillum facera, cum milel adeaset, in qued furorem suum dirigeret. Imprimis luce facis Lacretii lecus V, 1600 Mellaque decussit foliis ignemque removit Et passim rivis currentia vina repressit, Ut varias usus meditando extunderet artis Paullatim et sulcis frumenti quaereret herbam, Ut silicis venis abstrusum excuderet ignem.

135

sqq. (Videtur haec probare Conington.) Ceterum ut hic uno eodemque versu sqq. (videtur mace probare comington.) Ceteram ut me uno evenadus versa inbendi voc. cum Infinitivo Activi (Deponentis) et Passivi construatur, ipsa loci natura postulat. Alia igitur eius ratio est, atque Ecl. VI, 85., ubi vid. adnott. — 131. "Mellaque decussit foliis. Non iam, ut ante, folia rorem aliquem melleum eliquabant; (vid. ad Ecl. IV, 30. Plin. XVI, 8, 11. et adnott. ad Tibull. I, 3, 45.) detersum hoc mel est foliis; ut silvis decussus honor infra II, 404. [et IV, 12. decuter rorem.] — ignemque como anti nt is in vosi cilium; abscenditus characters.] removit, ut is in venis silicum absconditus, abstrusus (ut mox v. 135. et Aen. VI, 7.) lateret, diuque ignoraretur, usque dum discerent homines silicum attritu eum elicere. Κρύφε δε πῖο, Hesiod. Εργ. 50." Hespa.—132. Vinum, lac, oleum omninoque omnes humores veteribus grati et accepti aurea aetate in fluminum et rivorum alveis fluxisse feruntur; quo nihil nisi maxima earum rerum copia, qua illa aetas abundabat, declaratur. (Cf. Ecl. III, 69. Ovid. Met. I, 111. Hor. Od. II, 19, 10 sqq.) Sed Iupiter represent hos rivos, i. e. in fontes represent, fluere non amplius est passus. passim non minus quam rivis cum currentia coniungendum et ad copiam vini referendum, quae per rivorum alveos quaqua versus promovetur. Cf. Mitscherlich. Lectt. in Catull. p. 150. ad Carm. LXIX, 358. et Heyn. ad Tibull. IV, 1, 22. — 133. "Omnia haec Iupiter ita moderatus est eo consilio, ut usu invenirentur artes et ingenia hominum [ipsa inopia] acuerentur et ad industriam excitarentur." Heyn. — usus (xoela, das Bedürfniss) pro ipsis hominibus, quos necessitas cogit, quibus re aliqua opus est. Cf. adnott. ad Ecl. II, 71. — meditando Heyn. male explicat exercendo, experiundo; immo proprie est dictum, nam ad inveniendum meditatione opus est. — extunderet, de eo quod faciunt homines necessitate coacti et iterato conatu tandem efficiunt. Hinc de artibus humanis, quae e necessitate ortae sensim exercitatione perficiuntur. Cf. Schirach. p. 406. Redit eadem dictio artem extundere infra IV, 315. — 184. Paullatim. Conington confert Lucr. V, 1452. Usus et impigrae simul experientia mentis Paullatim docuit pedetentim progredientis. Videtur hunc locum respexisse Gratius Cyn. 8. contiguas didicere ex artibus artes Proserere. sulcis. omissa Pracpositione, ut sacpissime apud poëtas. Plura hac de re dicta invenies ad Aen. 1, 2. — in sulcis quaerere autem nihil aliud est, quam aratione et satione parare. Sic etiam lustin. XLIV, 4. frumenta sulco quaerere docuit. Quaerere pro quaerendo invenire, sibi parare, legitur etiam apud Lucr. V, 214. et alibi. Voss. confert Cic. Agr. II, 35, 95. Docuit ager ipse nihil ferendo, nisi multa cultura et magno labore quaesitum. — frumenti herbam, i. e. frumentum, segetem. Cf. adnott. ad Ecl. V, 26. — V. 135., qui minus huc videtur quadrare, adiectum dixeris, quia igne opus erat ad grana torrenda et panem inde coquendum. (Vide tamen infra.) Ut silicis Heins. e melioribus libris revocavit pro vulg. Et silicis, quod pauci tantum Codd., v. c. uterque Goth., tuentur. Heyn. quidem antiquiorem lectionem meliorem habet, cum praecedat et sulcie non ut sulcis; sed hoc nihili est; nam prorsus eadem ratio infra obtinet II, 259 sqq. ante -- et -- ante; duplex autem ut numerosius est et vividio-rem reddit locum. Cf. Ecl. VI, 31 sqq. VIII, 41. Aen. I, 486. etc. — si-licis venis abstrusum. Cf. Aen. VI, 6. quaerit pare semina flammas Abstrusa in renis silicis. - excuderet pro vulg. extunderet (quod e v. 133. huc translatum videtur) iam dudum e melioribus libris restitutum. Cf. Aen. I, 174. Plin. XVI, 40, 77. ad excudendum ignem non semper lepidis occasio est, Avien. prognost. 105. elisos fulguris ignes Excudit et Heins, ad Ovid. Am. III, 5, 34. Ceterum Wagn., qui malit Vergilium sic scripsisse: Ut varias usus - Paullatim; ut sulcis - kerbam, Et silicis etc., versum 135. posterius demum a Vergilio margini adscriptum et ita in contextum receptum esse censet. (Vid. ad Geo. IV, 203.) Ribbeck. autem, cui

Tunc alnos primum fluvii sensere cavatas,
Navita tum stellis numeros et nomina fecit,
Pleïadas, Hyadas, claramque Lycaonis Arcton;
Tum laqueis captare feras et fallere visco

adsentitur Ladew., hunc versum spurium et ab interpolatore aliquo ex duobus illis Aen. locis consutum putat (cf. eius Lect. Verg. p. 4.) et in Proleg, p. 50. simul cum eo etiam v. 134. sine ullo damno desiderari posse indicat. Adversatur tamen Tittler Ueber d. Zeit etc. p. 5. — 136. Tum primum navigatio inventa. Vide Tibull. I, 3, 35. Prop. IV, 6, (III, 7,) 31. Manil. I, 78 sq. aliosque locos idem argumentum tractantes. — sensere: non adsueti antea huic oneri vel levi primarum navicularum pondere gravabantur. Sie Patron 124. sentit terra des Him. tur. Sie Petron. 124, sentit terra deos. Hine gemere mare et similia di-cuntur poëtis. Vid. Heins. ad Ovid. Fast. II, 390, et Burm. ad h. l. alnos cavatas. Plerumque pinus pro navi dicitur (cf. adnott. ad Ecl. IV, 38.); hic autem alnus commemorata videtur, quia in fluminum ripis et locis palustribus nascitur (Geo. II, 110. et 451.), ideoque navem facturis prima se obtulit. Hinc aliis etiam poëtis pro navi usurpatur. Cf. Lucan. III, 520. IV, 426. Iuven. III, 266. Stat. Theb. III, 23. Claud. Rapt. Pros. praef. I, 3. et II, 178. Sil. XII, 522., ubi vid. Drak. Quod ad epitheton attinet, cf. Plin. XVI, 40. sect. 76, 2. Germaniae praedones singulis arboribus cavatis navigant. Ammian. XIV, 2. p. 9. Bip. cavatis arboris truncis amnem permeare. Vid. etiam infra v. 262. — 137. numeros et nomina fecit. Nautae, ut cursum ad eas regere possent, singulas stellas in sidera anaedam conjuncebant suis nominibus insignits, ad anae distinin sidera quaedam coniungebant suis nominibus insignita, ad quae distinguenda numerum stellarum observabant, quibus unum quodque constabat. Cf. Macrob. Somn. Scip. I, 19. p. 95. Bip. haec ipsa verba afferens, Prisc. Perieg. 850. Et primi stellis numeros nomenque dedere et Claud. in Stilich. 11. 434. Senex, numeros qui dividit astris Et cursus stabilesque moras.—
Nomen facere pro nomen dare legitur etiam Geo. IV, 272. Plaut. Men. I,
1. 1. Ovid. Met. XV, 96. Liv. I, 3, 9. et alibi.— 138. ex Hom. Π. XVIII,
186. sumptus, ubi legimus Πληϊάδας 3' Υάδας τε, τό τε σθένος 'Ωρίωνος.
Αρχτον 3' etc. nomina fecit Pleïadas etc. Vid. adnott. ad Aen. III, 18. et 693. Verba numeros et nomina fecit iterantur in Anth. Lat. Burm. III, 81. 6. — Pleïades, septem stellae in collo tauri, secundum mythographos Atlantis filiae, etiam Vergiliae vocabantur, quia ortum eorum (22. Apr. — 10. Maii) ver et serena tempestas, occasum (20. Oct. — 11. Nov.) hiems sequebatur. (Cf. Voss.) Nautis autem maximi momenti erant, quod cum earum ortu navigatio incipiebat, cum occasu cessabat; unde etiam nomen acceperant (ἀπὸ τοῦ πλέειν, at Serv. dicit). Ceterum Pleïades, Hλητάσες (ion. pro Πλειάσες), hic est tetrasyllabum, ut apud Propert. IV, 4, (III, 5) 36. et Ovid. Met. I, 670. Ultima autem syllaba arsis vi producta. Cf. adnott. ad Ecl. IV, 51. VI, 44. 53. al. — Hyades, pluviales dictae a Graeco verbo ΰειν, item septem stellae in capite tauri, quorum ortum (7—12. Maii) plerumque diuturnae pluviae comitabantur. Rustici Romani suculas eas nominabant, falsa etymologia nomen a Graeco v.c. sus, deducentes, quam tamen etymologiam propter brevem vocalem y defendunt Nitzsch. ad Hom. Odyss. T. H. p. 42. et Schiller. Commentar zu einigen Oden des Horatius p. 7. — Arctos, ursa maior, Helice, olim Callisto, Lycaonis, Arcadici regis, filia, quam, ex Iove gravidam, Diana in ursam mutavit, postea autem in venatione occisam Iupiter inter astra recepit; quamquam alii aliter rem narrant. Cf. Apollod. III, 8, 2. Pausan. VIII, Hygin, Astron. II, 1. Ovid. Met. II, 410 sqq. Fast. II, 155 sqq. Eratosth. Catast. c. 1. et 2. Ad hanc ursam maiorem, splendidissimum sidus, Vossio auctore imprimis Graeci nautae cursum dirigebant, Phoenices autem a4 Cynosuram s. ursam minorem. (Ovid. Fast. III, 107.) Lycaonis Arcton, scil. filiam. Cf. supra Ecl. VI, 74. Scyllam Nisi. Conington comparat Ovid. Met. XIII, 293. Pleiadasque Hyadasque inmunemque aequoris Arcton—, claram, tamquam sidus. Sie supra v. 5. clarissima mundi lumina. Nisi forte Vergilius Graecum versum ante oculos habuit: Πληϊάδας δ΄ Υάδας τε, κλυτήν τε Αυκάονος Άρκτον." Heyn. Sed vide supra. 139. Venatio et aucupium inventum; et artis quidem feras laqueis capiendi

VERGIL. PARS I. ED. IV.

Inventum et magnos canibus circumdare saltus; Atque alius latum funda iam verberat amnem Alta petens, pelagoque alius trahit humida lina; Tum ferri rigor atque argutae lamina serrae,— 140

secundum Geo. IV. 317. Aristaeus auctor fuit. Cf. Plin. XVI, 44, 94. Aurea actas laqueorum et retium usum ignoravit. Cf. Ecl. V, 60. - Inter feras etiam aves comprehensae latent. Eadem ratio est Lucr. III, 901. malis morsuque ferarum tractari. ubi ferae pariter aves quoque complectuntur. Cf. etiam Plin. X. 38. 54. Vultur et ferae graviores, nisi ex procursu and altiore cumulo emissae, non evolant. — viscus s. viscum, gluten e baccis visci (*Mistel*), herbae sine radicibus e truncis et ramis arborum prodeuntis, coctum. — *Tum*. Memorabilis hic locus, quod unum tance v. 136. quater excipit tum, nulla tamen varietate lectionis enotata, nisi quod v. 139. in Medic. a m. pr., uno Bern. et Senecae Ep. 90, 11. Codd. tunc legitur. v. 137. autem Serv. ad Aen. VI. 64. male achibet Navita cum, (ibi tamen etiam Nonio p. 184. et hic Probo I. 18, 3. tum tuente). Cf. Wagn. Qu. Virg. XXV. p. 496. et adnott. ad Ecl. III, 10. Neutiquam tamen adsentiri possum Iahnio, qui ad Ecl. III, 10. p. 370 sq. tum, h. l. ter repetitum non pro temporali Particula habet, sed pro enumerante et per proceteres explicat. per praeterea explicat. — 140. canibus circumdare saltus iam legimus Ecl. X. 57. Sie etiam Nemes. Cyn. 303. magnos circumdare saltus. Plenius nemorum salins Ecl. VI, 56. Laudantur hi duo versus a Seneca Ep. 90. 9. — 141. Etiam piscatus inventus. — funda (em Wurfnetz:, a linis v. seq. commemoratis diversa, idem est quod Graeci pólos, Romani etiam iaculum Ovid. A. A. I. 763. Auson. Epist. IV, 56.) vel rete iaculum Plaut. Truc. I. 1. 14.) vocant, rete minus, infundibuli formam habens et glandibus plumbeis gravatum, quod celeriter in fluvium proiicitar cf. Voss.): qua de causa aptissime dicitur: rerberat amnem, nam funda globulis illis utique ferit fluvium. — 142. Prius cum Heynio, Wagnero (Qu. Virg. XXXIV. p. 553... Schirachio p. 422. et Beckero Eleg. Rom. p. 56... locum sic distinxi amnem; Alto petens pelagoque, non haerens in Copula tertio demum sententiae vocabulo adiuncta. quae hic non duas illas sententias alius funda verberat amnem et alius alta petens traksi lina, sed tantum verba alta petens et pelago coniungat, ut pelagoque per epexegesin addatur et verbum trahit bis intelligendum sit: alta petens trahit et pelago trahit atque haec prodeat sententia: alius in flumine tantum piscatur: alius. alta petens. in ipso pelago pisces captat. Scilicot mihi nondum innotuit locus. ubi altum etiam de flumine diceretur; nume vero, cum sciam, Livium quoque XXI, 28, 10. de alto Rhodani fluvii loqui, Ladew., Wagn. in min. edit., Coningtonem et Ameisium Spic. p. 18. secutus, deserui quaesitam illam explicationem et mutata distinctione locum sic interpretor: audet piscator ad medium fluminis alveum procedere, etiamsi illud tam latum est, ut ipse allum mare petere sibi videatur. Ceterum Peerlk. p. 125. coni. Alta petens pelago alius et Hanovius in Mütsell. Zeitschr. XVII. p. 75 sq. et in Sched. crit. p. 3. Alta petens alius pelago, quod arridet Ribbeckio in Proleg. p. 54. Utraque autem coniectura non opus esse docet Ladew. Progr. p. 15. — lina (dos Zuggarn), Graec. sayinn, i. q. everriculum (Varr. R. R. III, 17, 3.), quo voc. Cicero Verr. IV. 24. in. utitur, ad Verris nomen alludens. — 148. "ferri rigor, pro rigido ferro, ad imitationem Lucretii dictum, qui I, 493. commemorat auri rigorem. Ferri rigor etiam apud Manil. II, 780. Cassiod. III, ep. 25. et alibi, chalybis rigor Anthol. Lat. Burm. III, 134. legitur. [Conington comparat Lucr. VI, 1011. validii ferri natura et frigicius horror et II. 410. parat Lucr. VI, 1011. validi ferri natura et frigidus horror et II, 410. serrae stridentis acerlum Horrorem.] Intelligitur autem h. l. usus ferri ad instrumenta procudenda, securim imprimis, durati: adiicitur serra, ferro iam in laminas cudi coepto. Heyn. Male Wakef. ad Lucr. VI, 367. rigorem ferri h. l. interpretatur "durum ferri frigus vel glaciem ferri. Verbum sententiae e v. 145. petendum: venit, i. e. provenit, innotuit, inventus est. Cf. adnott. ad v. 54. — arguta serra. Vid. adnott. ad Ecl. VII, 1. Serram secundum Plin. VII, 56, 57. et Senec. Ep. 90, 11. Daedalus ipse,

Nam primi cuneis scindebant fissile lignum — Tum variae venere artes. Labor omnia vicit 145 Inprobus et duris urguens in rebus egestas. Prima Ceres ferro mortalis vertere terram Instituit, cum iam glandes atque arbuta sacrae Deficerent silvae et victum Dodona negaret.

secundum Ovid. Met. VIII, 244. Daedali nepos invenit ad exemplum spinarum piscium. — 144. Primi enim (i. e. omnino homines antiquissimorum temporum, qui nondum ferreis instrumentis utebantur, ut etiam nos dicimus die ersten Menschen, nisi praefers Wagneri explicationem: "qui primi scindebant lignum, scindebant cuneis") lignum fissile (quod facile findebatur) non nisi cuneorum ope scindebant. Ceterum Heyn., Peerlk. p. 125., Ladew. et Ribbeck. in Proleg. p. 50. hunc versum, quem tamen non solum omnium Codd., sed etiam Servii ad h. l. et ad Aen. VII, 509. atque Senecae Ep. 90, 9. auctoritas tuetur, pro alieno a re additamento habent, quo sententiarum nexus interrumpatur et languorem trahat; et sane negari nequit, cum sine ullo damno desiderari posse, neque minus verum est, quod Ribbeck. adnotat, offendere cunei commemorationem, "quasi eo post aventam serram uti desiissent homines", et potuisse eum ex Aen. VI, 181. coneis et fissile robur Scinditur et XI, 137. Robora nec cuneis -- scindere -- cessant consarcinari, quod Peerlk. et Ladew. censent; omnium tamen Codd. et h. l. et apud Senecam consensum a simplici assensione me cohibere fateor. — 145. venere. Vid. supra ad v. 54. — vicit. Ita plurimi et optimi Codd., quos omnes fere editores sequuntur. Voss. tamen defendit alteram lectionem vincit, ut communem hie habeamus sententiam ad omnia tempora pertinentem. — 146. labor inprobus, pervicax, perstans, qui nullam molestiam fugit, nulla aerumna vincitur. Cf. supra v. 119. ibique adnott. Ceterum hunc versum, qui in proverbii consuetudinem venit, satis illustravit Erasm. Adag. I, 5, 22. et II, 2, 53. — duris urguens in rebus egestas. Cf. Theor. XXI, 1. ά πενία, Διόφαντε, μόνα τως τέχνας έγείσει, quem Iacobs. laudat ad v. 133. Sed ne v. 145. eadem, quae supra v. 133. dixerat poëta, repetere videatur, Wagn. tenendum esse docct, v. 145. varias artes proprie dici varia artium genera, artificia; superiora autem strictiore sensu capienda et ad agriculturae inventionem quod Ribbeck. adnotat, offendere cunei commemorationem, "quasi eo post superiora autem strictiore sensu capienda et ad agriculturae inventionem referenda esse. Ceterum mirum est, Cod. Med. in Georgicis ubivis offerre formam urgere, in Aeneide autem saepius alteram urguere; sed etiam in illis libris Cod. Rom. interdum praebet formam urguere, ut IV, 290.; quare nos eam ubivis Vergilio vindicavimus. Cf. Harles. ad Cellar. Orthogr. p. 387. virisque doctis ab eo laudatis adde Oudend. ad Lucan. I, 147. Drakenb. ad Liv. IX, 21, 4. Schneid. ad Caes. B. G. II, 25, 1. et Wagn. Orth. Verg. p. 478. Ribbeck. edidit urgens. — 147. A digressione ad propositum reversurus, poëta sibi transitum parat hac sententia: Egestas fuit, quae, ut ad alias artes inveniendas et exercendas, ita etiam ad agros colendos homines impelleret. Nexus sententiarum hic est: Ante Iovem nullus erat agrorum cultus, v. 125., sub Iovis autem imperio variae artes inventae sunt tinet ad glandes et arbuta; et cum quercus, cuius generis nobilissimae apud Dodonam silvae, non amplius satis magnam glandium copiam suppeditarent." Heyn. Ita etiam Manso glandes et arbuta quartum Casum habet, suppl. quod attinet ad. Rectius vero Wund. censet, collocationem verborum hanc inbere constructionem: cum glandes atque arbuta silvae s. deficerent. — Silva sacra scil. Iovi, cum de luco Dodonaeo cogitandum sit (cf. supra v. 8.). Alibi silvae, ut etiam singulae arbores, quercus Ecl. VII, 13. pinus ibid. v. 24., propter Dryadas eas incolentes sacrae dicuntur. Cf. adnott. ad Ecl. V, 59. — arbuta. Vid. adnott. ad Ecl. III, 82. — Dodona, poëtice pro quercetis. Cf. quae ad Ecl. IX, 13. et supra ad v. 8.

Mox et frumentis labor additus, ut mala culmos Esset robigo segnisque horreret in arvis Carduus; intereunt segetes, subit aspera silva, Lappaeque tribolique, interque nitentia culta Infelix lolium et steriles dominantur avenae. 150

adnotavimus. — 150. Redit ad propositum, v. 121. Mox etiam mala et damna invaserunt segetes; nam labor (ut Graec. πόνος pro πημα, βλάβη) haud raro pro damnis, incommodis. Cf. supra v. 79. et Geo. II, 343. 372. Frumenta igitur malis laborare coeperunt. — mala robigo, ut etiam Columellae X. 342. dicitur, est exitiosa, quae culmos exedit, ut apud Hor. Od. III, 23, 6. sterilis robigo, i. e. quae efficit sterilitatem. Robigo autem (ut hic in melioribus Codd. et, Wagnero teste, bis in Fastis Praenest. p. 326. edit. Suct. Wolf. pro vulg. rubigo scriptum legitur; cf. Heins. ad Ovid. Fast. IV. 907. et Orell. ad Hor. Od. III. 23, 7., qui docet, vanum Ovid. Fast. IV. 907. et Orell. ad Hor. Od. III. 23, 7., qui docet, vanum esse discrimen inter robiginem frumenti et rubiginem ferri, cum sit idem vocabulum) pulvis est rufus et lentus, qui a malis nebulis advectus herbas exedit (nobis Mehlthau.) Varr. L. L. V, 3. Colum. II, 12, 5. X, 342. Plin. XVIII, 10, 20. ib. 17, 44. 28, 63. Hor. Od. III, 23, 7. Colebant propterea Romani Robiginem deam (Varro l. l. Fest. s. v. Robigalia p. 134. ed. Lindem. Serv. ad h. l.) vel Robigum deum (Ovid. Fast. IV, 907. 920. Colum. l. l. Gellius V, 12. Tertull. Spect. 5.), cui sacra fiebant, ut robiginem a segetibus averteret, et quotannis a. d. VII. Kal. Maias Robigalia celebrature in quibus canem rufum impolabant. Syrinm illing mali canesan bantur, in quibus canem rufum immolabant, Syrium illius mali causam habentes. (Cf. Ovid. et Colum. ll. ll. Plin. XVIII, 29, 69. Merkel. ad Ovid. Fast. p. CXCI. et CXV. Scheiffele in Pauly Realencycl. VI, 1. p. 463. al.) - Esset, exesset; constat enim voces esse et edere, ut sunt significatione maxime cognatae, ita etiam omnes formas a literis es incipientes habere communes. Aurea tamen actate pronuntiando discernebatur est (er iss) et est (er ist). --, ,segnis, qui efficit segne et retardat, ad quodcunque adhaerescit [quam explicationem probat Schirach. p. 582.]; aut, quod praestat, sterilis, infecundus. Nam segnis, qui motu caret, atque etiam qui nil gignit. Sic supra v. 72. segnis cumpus, Geo. II, 37. terrae segnes, et Geo. II, 275. in denso ubere, solo, Bacchus non segnior, vitis non minus ferax est." Heyn. Mihi quoque haec altera interpretatio, utpote simplicior, praeferenda videtur. Cf. etiam supra v. 94. glaebae inertes, et Geo. II, 208. ignava nemora. Carduus autem iure inter haec mala refertur, quod late serpere et semen quaqua versus disseminare solet. — horreret erectus staret, ut pili in metuentis corpore et similia, quod hic, ubi de planta spinis hirsuta sermo est, i. q. cresceret, proveniret. Cf. infra II, 69. 142. Acc. XI, 602. ibique adnott. — 152. intereunt segetes etc. Animadvertendum ad constructionem suaviter variatam; nam proprie sic pergi debebat: interirent negetes etc., ut etiam haec, quemadmodum antecedentia, penderent a verbis labor additus frumentis. — silvam vocat lappas, lolia etc., rent a verbis labor additus frumentis. — silvam vocat lappas, lolia etc., ut v. 76. leguminum silram sonantem legimus. Ea subit, succedit in segetis locum. — 153. "lappae, nostris Kletten. Plin. ἀπαρίνην ita reddidit." Heyn. Ubinam? Immo ἀπαρίνη (Klebhraut), quam Dioscor. III, 94. (104.) et Plin. XXVII, 5, 15. describunt, longe alia est planta. Coniungit autem Plin. XVIII, 17, 44. codem modo lolium, tribulos, carduos et lappas, quas herbas inter frugum morbos potius, quam inter ipsius terret pestes numerat. Lappaeque tribolique, ut Ecl. IV, 51. Terrasque traduque, ubi vid. adnott. — tribolus, (quam scripturam pro vulg. tribulus ex Med. et aliis bonis libris cum recentissimis editoribus recentismes editoribus recentismes. ex Med. et aliis bonis libris cum recentissimis editoribus recepimus: d Wagn. Orth. Verg. p. 476. et Ribbeck. Proleg. p. 437.) relfolos, herba spinosa, a semine triangulari dicta, et in Italia frequentissima, Burneldora Cf. Dioscor. IV, 15. Theophr. h. pl. VI, 5. Plin. XXI, 15, 54. XXII, 10, 12. Ovid. Met. V, 485. Lolium tribolique fatigant Messis et inexpugnabile gramen. ibid. XIII, 803. Asperior tribolis.— inter nitentia culta. Sic saepe nitere de lactis campis et pratis. Cf. Aen. VI, 677. campi sitentes. Ovid. Fast. IV. 126. Vere nitent terrae. Petron. c. 99. aratro de la composition della composit nufacta tellus nitet etc. — 154. Infelix lolium, steriles avense. Vid.

Quod nisi et adsiduis herbam insectabere rastris
Et sonitu terrebis aves et ruris opaci
Falce premes umbram votisque vocaveris imbrem,
Heu magnum alterius frustra spectabis acervum,

adnott. ad Ecl. V. 37., ubi totum fere hunc versum iam legimus. — 155. Quod nisi. Cf. adnott. ad Ecl. IX, 14. — herbam insectabere. Vulgo terram insectabere, quod Heyn. ad glebarum tenacitatem refert; sed iam Wund. bene perspexit, non de tenacitate glebarum hic agi, sed ad herbas inutiles et noxias (v. 151-154.) hunc versum esse referendum; quare pror-sus adsentior Wagnero, Med., Gud. et aliorum bonorum Codd. lectionem herbam insectabere contra vulgarem (a Rom. in ras., Bern. c. et Servii Codd. exhibitam), quae ex v. 104. arva insequitur orta esse videatur, ita defendenti, ut dicat, de terra insectanda, i. e. de glebis comminuendis, iam supra satis esse dictum, nunc vero etiam exponendum, quomodo illis incommodis medendum sit, quae ex lappis, tribulis aliisque id genus herbis modo commemoratis oriantur. Sententia igitur haec est: Ut ager his herbis inutilibus ilberetur, rastri vel sarculi ope strenue sarriendum vel manu runcandum est; qua de re cf. Plin. XVIII, 21, 50. Colum. II, 11, 12. X, 88. XI, 2, 7. 40. Varr. R. R. I, 30. Vid. etiam Ovid. ex P. I, 8, 59. et Hor. Epist. I, 14, 27. (ibique Düntzer. et Obbar.) — adsiduis (de qua scribendi ratione rid. Wagn. Orth. Verg. p. 408. Cf. tamen etiam Ribbeck. Proleg. p. 400.) pro assidue. Cf. Tibull. II, 1, 51. Agricola assiduo primum satiatus aratro. Vid. adnott. ad Aen. VIII, 559. — insectabere pro insectatus fueris. Wund. inter alia exempla utriusque Futuri simplicis et exacti a poëtis interdum confusi confert etiam Ter. Ad. I, 1, 30. Nam qui mentiri aut fallere insuerit patrem, aut Audebit, tanto magis audebit ceteros, ubi ta-men Fleckeisen Fraudare tanto etc. coniicit. Minus offenderent haec Futura simplicia, nisi v. 157. sequeretur vocaveris. Sed vide Ruddim. II. p. 345. not. 7. - 157. Frondes arborum umbram facientium amputandas esse dicit. — rus opacum, arboribus consitus ager, pro ipsis arboribus, ut umbra pro umbrosa fronde. (Cf. adnot. ad Eel. IX, 20.) — Falce. premes umbram, falce vineatica s. cultello incurvo vinitoris comprimes, compesces nimiam pampinorum luxuriem. Vid. Hor. Od. I, 31, 9. Premant Calena falce vitem. Ovid. Met. XIV, 638. adunca - falce, Qua modo luxuriem premit et spatiantia passim Brachia compescit. Calpurn. V, 110. molle salictum premes (coll. v. 98. incipe falce nemus vivasque recidere frondes). Cf. etiam Geo. IV, 131. et Catull. LXIV, 41. Non falx adtenuat frondatorum arboris umbram. Ceterum Wagn., quem secuti sumus, ex Med., Rom., Gud. multisque allis et Vergillii ipsius et Servii Codd. pro vulg. umbras (quod tamen Ribbeck. servavit, Pal., duo Bern. et Philarg. secutus) restituit lectionem umbram, "nihil reveritus ro zazógovov, quod quis deprehendere sibi videatur in vocc. umbram — imbrem," utque Vergilium probaret "haud raro studiose quaesivisse verborum quandam similitudinem, qua orationem per se concitatam etiam alacriorem redderet," his exemplis usus est: Aen. IX, 634. X, 735.; in vivida descriptione: Geo. II, 441. Aen. VIII, 644 sq.; in re atroci: Geo. III, 421. Aen. VIII, 669. IX, 621.; in re lugubri: Aen. XI, 189 sq.; in re horroris plena: Geo. I, 479, Adde Aen. X, 735. et XI, 189 sq. atque cf. adnott. ad Ecl. VIII, So. Ceteri recentiores editores nobiscum umbram receperunt. votisque vocaveris imbrem. Eiusmodi vota maxime in feriis sementi-vis, quae satione peracta hieme celebrabantur, facta esse, coll. Ovid. Fast. I. 679 sqq. docet Voss. Respicit autem ad Iovis Pluvii invocationem: 1. 19 sq. docet voss. Respirit antem an lovis Flavi modelionem: σσον, ο στλε Ζεῦ (M. Antonin. V. 7.); de qua re vid. Burm. ad illa Petronii c. 44. Iovem aquam exorabant etc. — 158. 159. "Messem parcam fore dieit Vergilius. Ex Hesiod. "Εργ. 394 sq. ως τοι έκαστα "Ωρι' ἀξξηται' μή πως τὰ μεταξὺ χατίζων Πτώσσης ἀλλοτρίους οίκους καὶ μηθὲν ἀνώσσης." Heym. — Ceterum apud Senecam de Benef. VII, 5. legitur Hen frustra magnum alterius. Sed vulg. scripturam praeter Codd. tuetur etiam Nonius p. 402, 12. Wakef. ad Lucr. II, 2. defendit unius Cod. Mus. Brit. lectionem sperabis, e cuius interpretamento exspectabis (quod praebet RibConcussaque famem in silvis solabere quercu.

Dicendum et, quae sint duris agrestibus arma,
Quis sine nec potuere seri nec surgere messes:
Vomis et inflexi primum grave robur aratri
Tardaque Eleusinae matris volventia plaustra
Tribulaque traheaeque et iniquo pondere rastri;

160

beckii Cod. Bern. c.), vulgatam ortam censet parum probabiliter. Ceterum Ribbeck, et Haupt, cum Palat, a. m. pr. hic et infra v. 185. scripserunt acervom. — 159 famem solabere quercu. Sic Calp. IV, 32. viridique famem solarer hibisco. — 160. sqq. De instrumentis operis rustici agit. Arma enim de omnibus onine genus instrumentis dici constat. Sie Aen. I, 177. arma Cerealia, Aen. V, 15. VI, 355. et saepius arma navalia, Liv. XXXV, 23, 11. arma equestria, Martial. XIV, 36. Tondendis hace arma tibi sunt apta capillis. — duris agreetibus. Cf. Aen. VII, 504. — 161. De forma quis s. queis vid. ad Ecl. I, 72. Praepositiones autem imprimis Pronomini relativo saepissime postponi, res est notissima. Cf. exempla a Ruddim. II. p. 335 sq. et Ramsh. §. 151. 3. et 4. collecta, quibus adde Aen. I, 348. quos inter. Lucr. III, 851. quibus e. Cic. Manil. 16, 47. quos de. id. Acad. prior. II, 15, 47. quos contra. Tac. Ann. XV, 1, 4. quem penes etc. — potuere dopionixos pro possunt. Cf. supra ad v. 49. — 162. Primum in enumerationis principio positum, non sequente Adv. tum vel deinde, ut saepe; cuius tamen vice interdum aliae Particulae funguntur, vero, etiam, autem etc. Cf. Geo. III, 384. Cic. N. D. II, 17, 45. Fin. II, 1, 1. Tusc. I, 24, 57. et quae disputarunt Viri docti a Kühnero ad Cic. Tusc. IV, 35, 74. et Kritz. ad Sall. Iug. 45, 2. laudati. quibus adde Beneck. ad Cic. Cat. II, 10, 21. et Wagner. Qu. Virg. XXVIII, 1. — vomis, rarior forma pro vulgari vomer, qua utuntur etiam Cato R. R. 135, 2. et Colum. II, 2, 26. Cf. etiam quae supra ad v. 46. adnotavimus, Heins. ad Ovid. Fast. IV, 927., ubi unus certe Cod. hanc formam praebet, et Serv. ad Aen. I. 293. — robur aratri eadem ratione dictum. ana appra v. ad Aen. I, 293. — robur aratri eadem ratione dictum, qua supra v. 143. ferri rigor et multa similia. Cf. Aen. VII, 609. aeternaque ferri Robora. Lucr. I, 881. (fruges) robore cum saxi franguntur, et II, 449. Et validi silices et duri robora ferri. Imitatur nostrum Val. Fl. VII, 555. pars diri portant grave robur aratri. Gravi autem aratro opus est ad pingue Italise solum subigendum, ut quam altissimi fiant sulci; nam quo gravius est aratrum, eo altius terrae vomer infigitur. Cf. etiam Plin. XVIII, 18, 47. Varro R. R. I, 19. Colum. II, 2. et Voss. ad h. l. — inflexi. Cf. infra v. 169 sq. ibique adnott. — 163. plaustra (Feld-, Getreidescages), quorum rotae, aut binae, aut ternae, non habebant radios, sed solidis orbibus constabant, quapropter tympana vocabantur. Cf. Geo. II, 244. Elusmodi autem plaustra a bubus tracta graviterque onerata non nisi tarde promoveri posse, per se patet. — tarda volventia pro tarde se volventia. De Adiectivo pro Adverb. posito vid. adnott. ad Aen. VIII, 559., de verbo activo reflexiva, quam vocant, significatione usurpato ad Aen. I, 234. - Eleusinae matris. "Cercri sacra erant, quippe a qua omnino operis rustici ratio profecta; non vero, quod eorum usus in pompa Eleusinia praecipuus fuerit, ut inter instrumenta Orgica essent; in pompa enim Eleusinia Ceres in thensis, ἐπ' ὀχήματος, quadrigis candidis ducebatur. Vid. Spanh. ad Callim. Cer. 122." Heyn. Mater Ceres hic eodem iure dicitur, quo alias dii haud raro putres, genitores (cf. supra v. 121. II, 4. 617. IV, 369. Aen. I, 155. II, 617. V, 14. VII, 327. XII, 703.); quamquam alias Cybele tantum, magna mater deorum, hoc nomine appellari solet (Aen. III, 111. IX, 619.). Eleusis autem s. Eleusin, Atticae civitas maritima (cuius reliquiae apud vicum Lensina s. Lessina inveniuntur: cf. liber meus Handb. d. alt. Geogr. III. p. 950.), ob Cereris cultum et mysteria celeberrima, quod ibi Ceres Triptolemum instituisse ferebatur. (Vid. supra ad v. 19.) Cf. Hyg. f. 157. Ovid. Fast. IV, 507 sqq. Cic. N. D. II, 42, 119. et Serv. ad h. l. — 164. tribulum et trahea instrumenta erant, quae frumentis terendis inserviebant (Dreschmaschinen); et tribulum quidem, respolor

Virgea praeterea Celei vilisque supellex, 165 Arbuteae crates et mystica vannus Iacchi. Omnia quae multo ante memor provisa repones, Si te digna manet divini gloria ruris.

(den Dreschwagen, quem Coningtone teste Itali etiamnum trebbio et Hispani trillo vocant), Varro R. R. I., 52, 1. ita describit: Tribulum fit e tabula lapidibus aut ferro asperata, quae imposito auriga aut pondere grandi trahitur iumentis iumetis, ut discutiat e spica grana. Cf. id. L. L. IV, 3. et Plin. XVIII, 30, 72. Servius ad h. l. addit, omni parte dentatum et apud Afros maxime in usu fuisse; quare etiam plostellum Poenicum vocabatur. (Varro R. R. I. 1.) Turcos eo instrumento etiamnum uti, auctor est Heyn., qui confert P. Lucas Voyage dans la Grece T. I. p. 182., ubi etiam forma eius expressa sit. Trahea s. traha (die Dreschwalze, Dreschschleife) a trahendo dicta, ελκηθούν Graecorum, genus vehiculi sine rotis, infra lapidibus acuminatis vel dentibus ferreis obsitum. Etiam apud Colum. Π, 21. cum tribulo coniungitur. De utroque conf. Scheffer. de re vehic. II, 7. cum tribulo coniungitur. De utroque conf. Scheffer. de re vehic. II, 7.—
iniquo pondere, paene nimis gravi, quod vires fere superat, ut Geo. III,
347. iniusto sub fasce. De rastro vid. adnott. ad Eel. IV, 40. (Bryce
omnium horum instrumentorum imagines exprimi curavit.) — 165. Per reliquam supellectilem, quae utpote ex viminibus et materia rustica facta,
quemadmodum Varro ait I. 22, 1., vilis appellatur, intellige orbes, fiscellos, formas casearias et similia vasa. Celei dicitur Eleusinii, quia eius
filius Triptolemus (vid. supra ad v. 19., ut de Celeo ipso Ovid. Fast. IV,
508. et Hygin. fab. 147.) a Cerere hospitio excepta sationem frugum didicerat. Vid. Callim. h. in Cer. 97 sqq. et Apollod. I, 5, 1. ab Heymo laud.
Referuntur autem ad illam supellectilem crates (ad occandum, vid. supra
v. 95.) et vannus, s. cribrum cereale, quo paleae post trituram a fruv. 95.) et vannus, s. cribrum cereale, quo paleae post trituram a frumento ventilando excernebantur (cf. Geo. III, 134.), cuiusque usus erat in myteriis Eleusiniis; portabatur enim tamquam signum lustrationis et purgationis in pompa lacchi (vid. ad Ecl. VI, 15.), quae certo die ex Ceramico Eleusinem ducebatur. Cf. Meurs, Eleusin. c. 27. Ceterum Hesiodi locum Ecy. 423 sqq. ante oculos fuisse Vergilio, Heyn, iam adnotavit. — mysticus raro tantum apud poëtas (v. c. Tibull. III, 6, 1. Martial. VIII, 81, 1.), numquam apud podestres aureae aetatis scriptores invenitur. "Vocabatur mystica vannus lacchi, inquit Pomponius Sabinus, quia Isis fratrem suum Osirim, i. e. Liberum patrem, mutilatum a Typhone, vanno collegit. Inde adhiberi potuit mystificis s. arcanis sacris huius Dei." — 167. , ξχ Hesiod. Εργ. 457. τῶν πρῶσθεν μελέτην, ἔχέμεν οἰχήια θέσθαι. — ante, quam usus erit. — memor ad ornatum adiectum, ut ibid. v. 422. μεμνημένος, providus, non omittens et obliviscens. Cf. Colum. I, 8, 8." Heyn. Vide etiam infra II, 347. et multa memor occule terra. — provisa repones, non tantum pro providebis positum, ut Heyn. censet; sed utrumque suam habet vim et significationem; nam sensus est: omnia haec instrumenta mature conficienda curabis, tibi parabis in futurum usum, et ad eum diligenter servabis. Ceterum cf. Hor. Epist. I, 18, 109. provisae frugis in annum Copia. — 168. Si satis magnum ex opere et re agresti laudem consequi cupis. — si manet pro: si vis, ut te maneat. Vid. etiam ad Aen. XII, 568. — digna gloria, quae tibi debetur propter industriam tuam, quae respondet labori tuo. Sic praemia digna Aen. I, 605. Ovid. Fast. I, 678., fructus dignus B. Alex. 32., poena digna Sall. Cat. 51, 8. et similia. divini ruris Heyn., comparans Graec. 92105, dios, explicat per praeclarus; rectius interpretaris de arvis a dis agrestibus ex vulgi opinione habitatis, vel certe iis gratis et acceptis. Cf. supra v. 10. Agrestum praesentia numina Fauni et modo v. 163. et 166. commemorata Cereris et Bacchi numina. Aliter Wagn., haec adnotans: "ut philosopho sapientia, artifici ars sua, alia aliis divina videntur et dicuntur, ita ei, qui praeter cetera amat rem rusticam, rus;" quam explicationem erunt fortasse qui nostrae praeferant. Peerlk. p. 126. [et p. 244., ubi per errorem tota eius disputatio iteratur | bunc versum spurium censet, cum langueat epitheton divini totaque eius Latinitas displiceat; sed recte pro eo intercedit Ribbeck. Proleg. p.

Continuo in silvis magna vi flexa domatur In burim et curvi formam accipit ulmus aratri. Huic ab stirpe pedes temo protentus in octo, Binae aures, duplici aptantur dentalia dorso. Caeditur et tilia ante iugo levis altaque fagus

170

52., qui defendatur et explicetur Eleusinae matris et Iacchi numinibus (v. 163 sqq.). — 169 sqq. De aratri partibus singulis agitur. Vide autem, quam bene spondaici numeri vim huic rei adhibendam exprimant. - Continuo, statim principio (vid. ad v. 60.), in ipsis silvis ulmus, dum novella est et tenera, in burim inflectenda est, i. e. a rustico ita incurvanda, ut curva adolescat. Cf. Hesiod. "Eoy. 427 sq. Buris s. bura (der Krümmel, ò yóns Graecorum), quae praeter h. l. non nisi apud Varronem I, 19, 2., comme-aratri, proprie tantum curvae buris, sed cum bura praecipua pars aratri aratri, proprie tantum curvae buris, sed cum burs praecipus pars aratri haberetur, interdum aratrum pro sola burs ponebatur; quare etiam ap. Lucr. V, 931. VI, 1252. et alibi currum aratrum legimus. Huic buri ab stirpe (quod e Med. a. m. sec. aliisque libris Wagn. pro vulg. a stirpe a Ribbeckio et Ladew. servato restituit: cf. Aen. I, 626. VII, 99. VIII, 130. IX, 603. Wagn. Qu. Virg. I, 1. et quae ad Ecl. III, 59. VII, 6. adnotavimus), in inferiore parte trunci (ut Geo. II, 53. 312. Aen. XII, 208.), temo (1στοβοεύς, der Pflugbaum, Grengel) pedum octo, tum aures et dentalia innegentur. Ceterum ut hic nedes protentus in octo, sic Anth. Lat. Rurm. iunguntur. Ceterum ut hic pedes protentus in octo, sic Anth. Lat. Burn. III, 81, 4. legitur protentus in octo dies. — Aures (πτερά) sunt duae tabulae inferiori burae parti utrimque applicatae, quibus sulcus latior et porca altior efficitur. Cf. Varro R. R. I, 29. Palladius I, 43, 1. Aratra simplicia, vel, si plana regio permittit, aurita, quibus possint contra stationes humoris hiberni sata celsiore sulco attolli; unde patet, Vergilium non simplex aratrum hic describere, sed plenissimum, ad omnes usus instructum. Conington putat id aratrum describi, quod Angli vocent strike furrore plough. — 172. Dentale Heyn. (coll. Colum. II, 24., ubi iunguntur vomer et dentale) de ipso vomeris dente intelligit, ut duplex eius dorsum ad duo vomeris crura referendum dicat. Sed ex ipso illo Columellae loco dentale et vomerem res diversas et Servii explicationem, ex una dentale (khung, der Scharlenum, das Pfisuhannt) lignum est illud. qua dentale (Evua, der Schaarbaum, das Pflughaupt) lignum est illud, quod vomerem recipit, cui ferreus dens vomeris induitur, veriorem esse pstet. Cum enim Vergilius non nisi de ligneo aratri apparatu loquatur, vo-merem ipsum (quem alibi, v. c. infra v. 262. et ap. Varr. L. L. IV. p. 33. dentem quidem, nusquam vero dentale vocatum videmus) prorsus silentio practermitti, non potest offendere. Duplex dorsum Voss. rectissime interpretatur die Sohlhölzer, die beiden Schenkel des Schaarbaums, die spitz in den Pflugschaar zusammenlaufen; quare etiam dentalia plerumque Plurali numero commemorantur. Cf. Pers. I, 73. sulco terens dentalia. (Schirachio p. 383. dentalia per appositionem adiecta videntur verbis binae avres, ut utrumque candem rem, asserculos illos modo dictos significet; quod nemo facile probabit.) Est autem duplici dorso non Casus tertius, sed Ablativus, quem vocant, qualitatis, ita ut ad verbum aptantur supplendus sit Casus Obiecti aratro. Ceterum dorsi nomen Wagn. inde repetit, quod vel dentalibus velut dorso binae istae aures impositae sint, vel vomeris dens indutus sit illorum extremae parti velut capiti, a quo, ut in equis, tauris etc., longum dorsum protendatur. — 173. Mox ex levi ligno iugum, cui subiungebantur tauri ope subiugiorum lororum, ac stiva (Sterze), lignum per burim in dentale descendens eique infixum atque manubrio praeditum, quo aratrum regebatur vomerque vel tollebatur vel deprimebatur, confiStivaque, quae currus a tergo torqueat imos, Et suspensa focis explorat robora fumus. Possum multa tibi veterum praecepta referre,

175

cienda dicuntur, quae currus imos a tergo torqueat, h. e. aratrum ipsum rotis subnixum. (Vid. tamen, quae infra scripsimus). Cf. Plin. XVIII, 18, 48. Ceterum non temere in h. l. haerentes Io. Schrader. v. 174. et 173. transponendos esse censuit, et re vera transposuit Ribbeck. Martinus autem pro vulg. altaque fagus Stivaque legendum esse suasit altaque fagus Stivae (sc. caeditur, ut antea tilia iugo: caeditur fagus in usum stivae, ut inde stiva fiat); quam coniecturam cum parallelismus membrorum maxime commendet et vulgatae origo, vel a sequente quae, vel a librariorum perversitate deducenda, qui altaque fagus male ad priora traherent, facillime possit explicari, cum Vossio, Mansone, Wunderl. et Iahnio (in priore edit.) prius recipiendam duxi; nunc vero eum Wagn., cui molestissima videtur haec ratio, qua versus meris decurrens dactylis exciperetur versu spondaico, (cf. cius Qu. Virg. XIII. p. 433. et XXXIII. p. 545.) et recentissimis editoribus Codd. lectionem revocavi, quam per epexegesin s. figuram ἐνὸς διὰ διοῦν (de qua vid. adnott. ad Ecl. II, 8.) explicamus per stivam fagineam s. fagum, quae caeditur, ut inde stiva fiat. Iahn., qui in edit. II. et ipse restituit Codd. lectionem eam sie interpretatur: caeduntur tilia et fagus in usum iugi, et caeditur stiva, quae currum torqueat; quae tamen ratio hoc habet incommodi, ut praeter necessitatem duo arborum genera iugo assignentur, stiva autem nimis nude ponatur, ligno, ex quo conficienda sit, non commemorato. Praeterea Wagn. (quem hic in prima edit. temere secuti sumus) ex Paris. 2. 3. pro vulg. currus recepit cursus, quod Schulz. de aratri Romani forma et compositione (Jenae 1820. 8.) p. 34 sqq. vetus aratrum curru s. machina rotis instructa (ein Pfluggestell) caruisse evicerit, cursus autem non semper celeritatem, sed etiam quandam motus aequabilitatem et perpetuitatem significet. Cum tamen Servius adnotet: "currus dixit propter morem provinciae suae, in qua aratri habent rotas, quibus invantur", nunc in ceterorum librorum omnium lectione acquiescendum esse censui, quam etiam Iahn. et recentissimi editores retinuerunt et Wagn. ipse in edit. min. revocavit. currus imi igitur sunt humiles illae rotae primo temoni adiunctae. Ceterum Ribbeck. v. 174. et 175. fortasse secundis curis a poëta in margine adiectos suspicatur. (Cf. etiam eius Proleg. p. 43.) — 175. "Robora, h. e. materia s. lignum, unde hace conficiantur, fumo durata esse debent. Cf. Hesiod. "Eoy. 45. 629. — explorat videtur exprimere naturam fumi, cum lente per minutas particulas sese insinuat, ut iter, vias, tenebras explorare dicimur. Potest tamen etiam dictum esse, ut poëtis alibi probare, ut de bonitate ligni inde constet, nisi enim firmum et probum sit, exarescens rimas aget." Heym. Hanc alteram explicationem in a Sorie preparate com versione properties de properties de la constant de la explicationem, iam a Servio propositam, cum Vossio praefero; quamquam Schirach, p. 404. priori calculum suum addit, comparans Hesiod. Ecy. 627.
πηθάλιον δ' ἐτεργὲς ὑπὲρ καπνοῦ κρέμασθαι. Pro recepta autem lectione explorat, quam Med., Goth. 2. aliique boni libri exhibent, vulgo in codd. et editt. male legitur exploret; nihil enim praecipit Vergilius, sed narrat, quae fieri soleant, (domatur, aptantur, caeditur) et hic quoque e v. 173. repetendum est ante. Coniunctivus librariis debetur deceptis praecedente Conjunctivo torqueat. Ceterum de omni hoc loco cf. Heynii Exc. L ad h. L de aratro Virgiliano, cum Wagneri additamentis et praeter Brycei accuratam aratri descriptionem imaginibus illustratam, qui de duplici dorso ("the two sloping ridges joined in one"), de dentalibus ("the two flaps, or ears of flukes of the share and share beam") et de hodierno Italorum aratro nova quaedam proponit, et Coningtonis hac de re longiorem disputationem, imprimis Ginzrot. über d. Wagen u. Fuhrw. d. Gr. u. Röm. I. p. 26 sqq. Richtsteig. Excurs. de aratro Hesiodi et Virgilii. Vratisl. 1812. Schulz de aratri Rom. forma et constructione. Jen. 1820. et Rein. in Pauly Realencycl. I. p. 1410 sqq. ed. II. – 176. sqq. Excusat poëta argumentum carminis, cuius ratio postulet, ut etiam de eiusmodi tenuioribus rebus, quae per se non magni momenti sint, sermo instituatur. -- PosNi refugis tenuisque piget cognoscere curas. Area cum primis ingenti aequanda cylindro Et vertenda manu et creta solidanda tenaci, Ne subeant herbae, neu pulvere victa fatiscat, Tum variae inludant pestes: saepe exiguus mus

180

sum. Cum in seqq. re vera multa praecepta referat Vergilius, Conington minus apte confert Plaut. Trin. II, 2, 104. Multa ego possum docta dicta et quamvis facunde loqui et Lucr. I, 400. Multaque praeterea tibi possum commemorando Argumenta fidem dictis conradere nostris, ubi pro possum (opp. sed nunc nolo) nos ex nostra dicendi ratione scripsissemus possem (si vellem). — 177. refugis. Cf. Aen. II, 12. — curas, opera, quae rasticis sunt curanda. Conington comparat Lucr. I, 410. Quod si pigraris paulumve recesseris ab re. — 178. De area, alwa, veterum cogitandum est; quae erat locus in ipso agro editior et leniter declivis, plerumque rotundus, qua ventus perflare posset, solidus ac complanatus, in quo frumentum ex agro congestum statim tribulis traheisque terebatur et vanno ventilabetur; tum purgatum corbe in horrea deportabatur. Vid. Cato R. R. 91, 129. Varr. R. R. I, 51. et Colum. II, 19. (20.) Scilicet sub miti et illo quidem anni tempore sicco Italiae caelo ad trituram non tecto loco s. horreo opus erat, ut apud nos; in iis tamen regionibus, ubi caelum inconstantius aut nubilaria vicina fuerint, ctiam in horreis grana per hiemem perticis extrita esse, Heynius docet coll. Varrone I, 13, 5. et Colum. II, 21, 4. ,, Modum conficiendi aream eundem fere ac nostrum tradit praeter Varr. I, 51. Cato R. R. 91. et 129. Colum. II, 20. Vid. ad Tibull. I, 5, 21. Heyn. Voss. praeterea affert Colum. I, 6. XI, 2. Pallad. I, 36. VII, 1. — cum primis plerumque dicitur in comparationibus de iis, quae praecipue excollunt, sed interdum etiam de ordine et principio pro primum, cante alia. Cf. Hand. Tursell. II. p. 172. Quae in prioribus editt. Handii causa disserui de discrimine faciendo inter cum primis (= inter primos) et cumprimis (= praccipue), hic nolo repetere, quamquam a Coningtone probantur. "Pro cylindro Pallad. VII, 1. rotundum lapidem vel columnae fragmentum memorat. Eundem usum praestabat pavicula, instrumentum terme paviendae et solidandae aptum. [Interdum etiam lapidibus molaribus ad aream condensandam utebantur. Cf. Colum. II, 10, 1.] Imitatur hune locum Colum. X, 318 sqq. et respexit Plin. XVIII, 29, 71." Heyn. — 179. vertenda manu, perdepsenda. Recte autem Serv. adnotat: "vertenda manu per hysteron proteron; nam primum est, ut terra vertatur, deide soliderum deren vertatur deime soliderum deren vertatur deren vert tur glarea, postmodum aequetur cylindro." — creta hic et infra II, 215. pro argilla posita videtur; nam Varro R. R. I, 51. diserte dicit: "Aream esse oportet --- solida terra paritam, maxime si est argilla, ne aestu p minosa in rimis eius grana oblitescant, et recipiant aquam, et ostia a riant muribus et formicis. — 180 sqq. Practèrea mures, talpae, bufones aliaque reptilia non minus quam curculiones et formicae nocent frumento; quod quo ornatu et copia poëta exponat, non est quod moneam. - eudeant poëtice pro surgant e terra, procrescant. Sic de barba succrescente apud Martial. VII. 82. — neu pulvere victa fatiscat, neu aestu in pulverem solvatur et attenuetur. pulvere pro siccitate, effectus pro causa, ut iam Philarg. adnotat. "Fatiscere proprie est viribus fractis deficere, solvi, laxari, dilabi. Ita Aen. I. 123. naves rimis fatiscunt, solvuntur compagibus, ita ut rimae flant. Infra Geo. II. 249. terra pinguis ac tenar hand umquam manibus iactata fatincit, solvitur, dilabitur in grumas. Aca. IX, 809. Saris solida aera fatiscunt, repetitis ictibus galea rumpitur. Apud Lucr. III, 459. arra fessa fatisci dicuntur, i. e. vetustate labefactari, solvi, dilabi." Heyn. Compara etiam similem locum Geo. II, 353. — 181. Tum variae inludant pestes, h. e. ne variae bestiolae nocivae invadant et eludant operam et curam agricolae. Inludere enim (mitspielen, misshandeln) est verare, laedere, violare. Cf. Geo. II. 375., ubi capreae frondibus saepium inludere dicustur. Tac. Ann. I, 71. XIII, 17. Hist. II, 94. etc. Pauci codd. (Med. et fragm. Ver. a m. sec., Pal. et duo Bern.) et editt. vulg. ante Heins. illudient, male. Tum enim (quod alii in Cum, alii in Num mutarunt), ut Wagn. docet, est

Sub terris posuitque domos atque horrea fecit, Aut oculis capti fodere cubilia talpae, Inventusque cavis bufo et quae plurima terrae Monstra ferunt, populatque ingentem farris acervum 185 Curculio atque inopi metuens formica senectae. Contemplator item, cum se nux plurima silvis

Copulae loco, et oratio sic se habet: ne fatiscat, et ubi hoc factum fuerit, variae pestes illudant. Cf. etiam Iahn. ad Ecl. III, 10. p. 372. ed. 2. Hinc cum Wagn. Semicolon, quod erat in fine v. 180., in Comma mutavimus. pestes hic sunt animalia perniciosa, ut apud Colum. II, 9, 10. Quaedam subterraneae pestes adultas segetes enecant. Cf. etiam infra III, 419. et Aen. III, 215. Eodem modo de hominibus perniciosis et sceleratis usurpari constat. Cf. v. c. Cic. Sext. 14. extr. Verr. II, 3, 54. et in Plur. numero de har. resp. 2. extr. ad Fam. V, 8. etc. — exiguus mus. Hace clausula iam Quinctiliano VIII, 3, 20. mire placuit. Similiter Hor. A. P. 139. Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus. Omnino eiusmodi clausula versus monosyllaba lectoris animum attentum reddit aut ad magnum aliquid et maiestatis plenum (Geo. I, 247. intempesta silet nov. Aen. II, 250. ruit oceano nov. Geo. II, 321. cum rapidus sol. Aen. I, 65. divum pater atque hominum rex), nut ad grave aliquid et magnum, licet non excelsum et sublime (at Aen. III, 390. ingens inventa sub ilicibus sus. Aen. V, 481. procumbit humi bos. Aen. I, 105. insequitur cumulo praeruptus aquae mons. X, 864. aperit si nulla viam vis, infra v. 313. ruit imbriferum ver etc.), aut denique ad minimum aliquid et ridiculum (ut ll. supra ll.), ita ut etiam ironiae interdum inserviat. Bene hoc perspexit Voss.; neque adsentiri possum Mansoni, eos omnes ridenti, qui eiusmodi clausulae monosyllabae aliquid tribuant, quam tamen vel in pedestri oratione interdum cum singulari qua-dam vi usurpatam scimus. Cf. Schütz. ad Cic. Mil. 4, 10. Hic igitur multum valet ad parvulum murem vivide depingendum. — 182. posuit-feeit, ponere, facere solet. Cf. adnott. ad v. 49. — que - atque, vé -zet, sibi respondent etiam Geo. III, 434. Aen. VIII, 486. Cf. Wagn. Qu. Virg.
XXXV. 23. — domos. Pauci Codd. domus (cf. Cortius ad Lucan. VIII, Verg. defendi, docet Wagn. — 183. Oculis capti, (pro quo unus Nonius p. 249, 23. exhibet oculos capti) i. e. caeci, talpae saepius dicuntur, quia oculi corum sunt admodum parvi et obtecti. Ceterum talpa, alibi semper vocabulo femin, generis, Vergilius per licentiam poëticam mascul. genere utitur, ut etiam voc. dammae (Ecl. VIII, 28. Geo. III, 539.), quare utrumque locum memoratu dignum censet Priscian. V, 2, 7. p. 642. P. Cf. etiam Arusian. p. 243. Lind. Charis. p. 241. et A. de gen. nom. 102. Haupt.— Arusian. p. 243. Lind. Charis. p. 241. et A. de gen. nom. 102. Haupt.—
184. Inventus, scil. est.— bufo, die Kröte, praeter hunc locum nusquam videtur commemorari.— quae plurima, qualia multa, οἰά τε πολλά. Haud raro enim vocc. multus et plurimus praecedenti Pronomini relat. per appositionem adduntur eodem Casu. Vid. Aen. II, 178. IV, 333. XI, 352. Tibull. 1, 2, 13. quae plurima voce peregi Supplice, ubi vid. Wunderl. Cf. etiam adnott. ad Ecl. VII, 60.— 185. monstra, animalia tetrae foedacque formae. Vid. ad Geo. III, 152.— "populat ingentem farris acervum expressit Colum. II, 20., ubi de amurca, qua aream conspergere acervum expressit Colum. II, 20., ubi de amurca, qua aream conspergere solebant veteres: nam ea res a populatione murium formicarumque frumenta defendit. Cf. Prudent. in Symm. I, 1052." Heyn. Cf. etiam Aen. IV, 402. formicae farris acervum cum populant. Aen. I, 527. XII, 263. Hor. Od. III, 5, 24. Prop. VI, 17, (III, 18,) 29. Pacuv. ap. Nonium I. n. 185. pluresque alios locos, ubi verbum activum populare legitur; de formicarum autem industria et providentia Hor. Sat. I, 1, 33, Iuven. VI, 361. Proverb. 6, 6. alios. — 186. De curculione vid. Varr. R. R. I, 63. Cato R. R. 92. Scribebatur etiam gurgulio. Cf. Pallad. I, 19, 2. Priscian. p. 614. 643. P. Schneider. Gramm. Lat. 1, 1. p. 236. — metuens senectae. Eadem constructio redit Geo. II, 419. et Aen. X, 94. — senectae, i. e. hiemi, nam formicae unum modo annum vivere dicuntur. — 187. Sequitur locus de indiciis futurae fertilitatis vel inopiae. Ut enim de futuro Induet in florem et ramos curvabit olentis: Si superant fetus, pariter frumenta sequentur Magnaque cum magno veniet tritura calore; At si luxuria foliorum exuberat umbra, Nequiquam pinguis palea teret area culmos.

190

anni proventu coniectura capi possit, observandum esse dicit poëta, an nux amygdala, quae primo vere (secundum Plin. XVI, 25, 42, iam m. Ianuario) floret, abundet multis floribus, ita enim magnam fertilitatem anni fore; sin pro flore arbor foliis luxuriet. frugum sterilitatem futuram esse. Idem fere de hoc rusticorum quasi oraculo etiam Theophyl. probl. nat. c. 16., et Philo vita Mos. II. p. 163. Mang. (iam a Cerda laud.) referunt. — Contemplator Heyn. putat esse τεχμαίρου Graeci poëtae; proxime tamen noster Lucretium imitatus videtur, apud quem II, 113. et VI. 189. legitur Contemplator enim. Inde etiam repetit Avien. descr. 772. - "Nux plurima, vel nux, quae multa est in silvis, h. e. quibus silvae abundant, vel, quod melius et poëta dignius, ut sit, quando nux phurimum, h. e. cum maxime, se induit, [ut sit i. q. plurimo flore se induit]. Geo. II, 163. Italia auro phurima flurit. Cf. Ecl. VII, 60. [ibique et ad Ecl. I, 33. adnott.]" Heyn. Nux autem est generis nomen pro nuce amygdala, quae hic pro ipsa arbore amygdala ponitur. Cf. etiam adnott ad Geo. II, 69. Conington conferri iubet Isidor. XVII, 7. et Theophyl. Nat. Qu. 17. — 188. Induet se in florem, vestiet sese floribus, ut Aen. VII, 20. quos - Induerat Circe in vultus ac terga ferurum. Cf. etiam Cic. Verr. II, 42. in. induere se in luqueum. Usitatius esset induit se flore, ut apud Colum. IV, 24, 12. indunt se uris vites, h. e. vestiunt se, et infra Geo. IV, 142. Quotque in flore novo pomis se fertilis arbor Induerat. — Verba rames curvabit olentis, cum fructibus, non floribus, curventur rami, Wagn. sic explicat: cum curvi nucis rami multo flore olebunt; et sane poëtae licuit huius naturalis curvitatis causam etiam in floribus quaerere, qui copia sua videantur ramos deflectere (quod bene perspexit Ladew.); quare non opus est Peerlkampii (p. 126.) coniectura curvabit olentis Se superans fetus, quod explicat per: se maior. μεζων έαυτου. i. e. uberior quam umquam antea fuit, coll. Plin. H. N. V, 27. XXXVI, 5. et Senec Med. 393. — 189. Si superant, i. e. si florum maior est copia, quam foliorum, si amygdali floribus abundant. Vid. adnott, ad Geo. II, 331. — fetus. De floribus loquitur, ideoque tantum futuri fetus, in floribus adhuc latentes, intelligendi; ut Geo. l. modo l. in flore novo pomis se fertilis arbor induerat. — pariter frumenta sequentur, etiam frumenti maior erit copia. — 190. trituram Heyn. putat pro messe dici; sed proprie est accipienda. Laboriosa tritura magnum frugum sequitur proventum. — Magnus autem calor solis iuvat trituram, cum aristas faciat exarescere. Cf. etiam infra v. 298. et III, 132 sqq. — 191. exuberat, abundat. Cf. Geo. II. 516. pomis exuberat arbor. Lactant. de ira 13, 7. ut vites fetibus, arbusta pomis exuberent. — umbram pro ipsa arbore umbrosa, frondosa positam censent Burm. (comparans Geo. IV, 511. populeam umbram, i. e. populum) et Heyn., quibus quodammodo adsentitur Wagner., Qu. Virg. IX. p. 413., umbram h. l. de ipsis arborum frondibus densioribus, quas coronas vocemus, interpretans. Rectius, puto, Voss. et Wunderl. et hic proprie locutum Maronem censent, ut sensus sit: abundat umbra, effects per la-xuriam foliorum. Non tamen recitendum, Codd. fluctuare inter lazaris, luxurie, luxuriae; quare Heins. coni. luxurians, cui coniecturae Wagn. suctore fides accedere possit ex Serv. Dresd., in quo luxuriam. Plurimi vero et optimi Codd. consentiunt in vulg. lectione; quare nihil mutandum puto. — 192. "Area teret culmos, poëtica ratione non infrequente pro: culmi terentur in area. Vid. infra v. 298. adnott. ad Tibull. I, 5, 22. [Area dem messes sole calente teret et Cerda ad h. l. Reliqua sic iungere praestat: Area nequidquam teret culmos, utpote pingues (i. e. abundantes) pales, non granis. Potest enim etiam iungi: area teret culmos nequidquam (frestra, inutiliter) pingues, cum non granis sint pingues, sed palea." Hops.

Semina vidi equidem multos medicare serentes Et nitro prius et nigra perfundere amurga, Grandior ut fetus siliquis fallacibus esset Et, quamvis igni exiguo, properata maderent.

195

Pinguis cum sexto Casu iunctum invenimus etiam apud Hor. Od. II, 1, 29., quem imitatur Stat. Theb. VII, 545., ap. eundem Stat. II, 2, 21. et Inven. III, 247. Cf. etiam supra v. 8. pinguis arista. Ceterum Hanovius Schod. crit. p. 6. hanc totam sententiam v. 187—192., quae praecepta de rebus ab agricola faciendis incommode interrumpat, non inepte ab hoc loco alieab agricola taciendis incominode interrumpat, non inepte ab noc loco ane-nam, sed minus probabiliter post v. 203. transponendam censet. Proba-bilius cum Ladew. suspiceris, eam a poëta margini esse adscriptam, qua alio loco de eiusmodi signis uberius dicturus uteretur; quamquam et hoc negat Ribbeck. Proleg. p. 55., hos versus prorsus suo loco hic positos esse demonstrans. — 193. Agitur de medicandis seligendisque seminibus; et primum quidem suadet auctor, ut semina leguminum liquore quodam medicato macerentur, quo siliquarum fructus et maiores fiant et facilius molliantur coquendo. — "Semina: leguminum, fructus, qui siliquis continentur, intellige; nam paullo post siliquis fallacibus; et confirmat Plin. XVIII, 17, 45. et Colum. II, 10, 11. III, 10, 18., qui Vergilium de faba loqui affirmant. Cf. Pallad. XII, 1. Geopon. II, 35. In aliarum frugum seminibus idem tentatum, v. c. tritico (Plin. XVIII, [30,] 73.) et amygdalis (Pallad. II, 15, 7.)." Heyn. — medicare, inficere, macerare succis alienis, et hic quidem nitro (diluto) et amurga. Vid. Hor. Od. III, 5, 28. (ibique Orell.) Colum. II, 3, 64. II, 10, 11. Plin. XVI, 27, 51. XIIV, 21, 27. et infra Geo. IV, 65. Deponentis forma hac significatione non usurpatur. — 194. De nitro (mineralisches Laugensalz) cf. Plin. XXXI, 10, 46., de amurga (àμόργη Graecorum,) i. e. olei sordibus, quae praecedunt (nam quae sequuntur, faeces vocantur) vid. infra Geo. III, 448. Cat. R. R. 66. Varr. R. R. I, 51. Plin. XV, 8, 8. et Schneider. ad Cat. e. 99. Formam autem amurga pro vulg. amurca cum recentissimis editoribus (praeter Ribbeck.) ex Codd. Med. et Gud. nunc recepimus, cum Romani, etiam si vocem per c scripserunt, per g tamen pronuntiasse (ut C. Gaium, Cn. Gneum) primum quidem suadet auctor, ut semina leguminum liquore quodam mebeck.) ex Codd. Med. et Gud. nunc recepimus, cum Romani, etiam si vocem per c scripserunt, per g tamen pronuntiasse (ut C. Gaium, Cn. Gneum) Grammatici referant. Cf. Serv. ad h. l. Terent. Maur. p. 2402. Oudend. ad Appul. Met. p. 272. Schneid. Gramm. Lat. I, 1. p. 235. Lindem. ad Gramm. Lat. I. p. 124. not. 1. Wagn. Orth. Verg. p. 416. et Ribbeck. ipse Proleg. p. 392. Ceterum respexit hunc locum Colum. X, 352. Profuit interdum medicantem semina pingui Palladia sine fruge salis conspergere amurga. — 195. fallaces. Epitheton inde petitum, quod siliquae vel foliculi grandes fetus saepe parvos reddunt (ut Wunderl.), vel inanes, ventosi sunt (ut Schirach. p. 408. procul dubio rectius interpretatur.) Vid. Wund. ad Tibull. II, 1, 19. Neu seges cludat messem fallacibus herbis, i. e. aristis inanibus, quae grana non habent. Ceterum siliquis fallacibus tertium esse Casum, vix est quod memorem. — 196. Maderent pendet a Part. ut, et significat percoqui, coquendo molliri (gar kochen), ut Plaut. Men. II, 2, 51. Iam ergo haec madebunt faxo; ap. eund. Pers. I, 3, 12. collyrae facile ut madeant et colliphia, ap. Cat. R. R. 156. brassicam coquito donec ea commadebit bene et ap. Colum. XI, 3. ut in coctura celeriter madescat (brassica). — properata maderent igitur significat: ut, cum coquantur, citius mollescant. Cf. Colum. II, 10. Geopon. II, 35. 41. Peerlk. p. 127. coni. domarent, coll. Ovid. Met. VIII, 649. et Sammon. de Med. 301. 420. — quamvis igni exiguo, quamvis ignis exiguus sit, ad-Med. 301. 420. — quamvis igni exiguo, quamvis ignis exiguus sit, adhibeatur. Alii male iunxerunt quamvis maderent, et maiorem distinctionem post maderent sustulerunt, ut sensus esset: quanvis legumina vel exiguo igni celeriter percoquerentur, tamen vidi ea degenerare; quod quam perversum sit, quisque videt. Alii denique (v. c. Manso), et ipsi hunc versum cum sequente coniungentes, legumina, ut mollescerent et citius virescerent, ante sationem exiguo igne cocta esse putarunt. Sed nusquam Geoponici veteres tale quid narrant; contra vero Pallad. XII, 1. diserte dicit: Graeci asserunt, fabae semina - - nitrata, aqua respersa, cocturam non habere difficilem. Hanc falsam interpretationem secuti Brunck, et Wakef.

Vidi lecta diu et multo spectata labore
Degenerare tamen, ni vis humana quot annis
Maxima quaeque manu legeret. Sic omnia fatis
In peius ruere ac retro sublapsa referri,
Non aliter quam qui adverso vix flumine lembum
Remigiis subigit, si bracchia forte remisit,

200

Et in At mutarunt. — 197. Sequitur plane aliud praeceptum. Quovis anno nova semina et maxima semper gravissimaque sunt eligenda. — Vidi. Verbo, quo iam antea usus est poëta v. 193., Copulae loco repetito ad novam rem exponendam transit. "Vidi ego laudat Colum. II, 9, 12., sed altero loco III, 10, 8. abest [ut Ribbeckio teste etiam in illo loco Cod. Pol. Goes. Pronomen omittit.). Utrobique enim vss. 197—200. adscripti sunt." Heyn. — diu et multo sp. labore. Din non solum cum Adv. multum, sed etiam cum Adiect. multus sacpe coniungi, ut et diuturnitas temporis et simul assiduitas vel animi attentio significetur, Hand. docet in Tursell. II. p. 289 sq., praeter h. l. afferens Cic. p. Sulla 26, 73. Qu. Cic. in Epist. ad Fam. XVI, 26, 1. et Suet. Aug. 63. — spectata, dum eliguntur accurate inspecta et explorata. — 198. vis humana, hominum opera, h. e. homines. Obversabatur poëtae locus Lucr. V, 207, 208. Quod superest arvi, tamen id natura sua vi Sentibus obducat, ni vis humana resistat. — 199. maxima quaeque. Etiam Colum. II, 9, 11. 12. Varro I, 52, 1. et Plin. XVIII, 24, 54. grandissima semina legi iubent. — Sicomnia fatis etc., i. e. fatali necessitate in rerum natura dominante, legibus, quae rerum naturae praescriptae sunt. "Suaviter a poëta in re tenui gravissima sententia generalis interponitur; omnia mortalia in deterius vergunt, nisi assiduam curam iis tuendis adhibueris." Heyn. — 200. ruses -- referri. De Infinitivi historici vel potius absoluti usu Vergiliano docte disputavit Wagn. Qu. Virg. XXX., ubi §. 4. per eum interdum id, quod iferi soleat. exprimi docet his exemplis: Geo. I, 199. IV, 134. 140. Acn. IV, 420. XI, 520. (Cf. etiam Ladew.) Pro ruere Wakef. ad Lucr. I, 1038. coni. fluere. Sed quis umquam dixit in peius fluere? et Codd. lectione celeritatem et impetum multo fortius exprimi, recte observavit Iahn., comparans Ovid. Met. VI, 51. In sua futa ruere. — Verba retro sublapsa referri redeunt Aen. II, 169. et Wagnero auctore ducta videntur a navigio, quod adverso flumine subactum cessante remige sublabitur, i. e. deorsum fabitur s. secundo flumine abripitur. Nos similiter de re in deterius vergente: es geht damit zurück. Similes autem loci, ubi Adverbium, cuius notio iam continetur Praepositione Verbo adiecta, pleonastice additur, ut retro, rureus re —, clam sub —, prius, ante prae — etc.), haud rari. Cf. praeter Vergilii editores et eos, quos laudat Kritz. ad Sall. Cat. 18, 6. et 32, 1. Ruhnk. ad Ter. Andr. I, 5, 4. et Adelph. IV, 1, 9. Markland. ad Stat. Silv. V, 3, 273. (p. 401. Sillig.) Heyn. ad Tibull. I, 7, 14. Doederl. Lat. Synon. I. p. 128. Bremi ad Nep. Alcib. 6, 5. Bach. ad Ovid. Met. Lut. 331. et mes ed Lucr IV. 211. Imprimis hus feeint Lucre IV. 211. III, 331. et mea ad Lucr. IV, 311. Imprimis huc faciunt Lucret. I, 785. retro reverti, II, 283. retro residere, ib. 516. retro remetiri, I. iam l. retro reclire, V, 270. retro remanere etc. E Vergilii carminibus huc pertinent Aen. IX, 794. retro redit et ibid. 797. retro refert. Ceterum Bryce, qui vult post legeret Semicolo distingui, verba Sic omnia - - referri per parenthesin interiects putat, ut in toto loco tria sibi respondeant, "unremitting exertion, temporary cessation et injourious result", has quidem ratione: assidua contentio (lecta diu et multo spectuta labore, — qui adverso -- lembum remigiis subigit), tempestiva intermissio (ni vis humana quotannis -- legeret, -- si bracchia forte remisit) et noxius exitus (degenerareceps p. rapit alveus anni); quae vix assensum invenient. -- 201. Comparatio aptissima et elegantissima, in qua Vergilius non sine idonea causa spondaico metro et elisione usus videtur, laborem nautae adverso flumine remigantis significanter expressurus. — De comparandi ratione per aliter quam, qua potissimum Quinctilianus delectatur (cf. Spalding. ad Inst. IV, 5, 5.), vid. Hand. Tursell. I. p. 268. — adverso flumine. Cf. Lucr. VI, 719. et Liv. XXI, 27, 2., ubi vid. Drakenb. — 202. Remigiis subigit.

Atque illum in praeceps prono rapit alveus amni. Praeterea tam sunt Arcturi sidera nobis Haedorumque dies servandi et lucidus Anguis, 205

Remigia pro remis, quo sensu alibi non nisi Singularis numerus legitur; v. c. Plaut. As. I, 3, 5. Hor. Od. I, 14, 4. Tac. Ann. II, 24. Subigere eadem sursum agendi signif. invenitur Aen. VI, 302. Ipse ratem conto subigit, ap. Liv. XXVI, 7. extr. Naves - subigi ad id castellum iussit, et Silium XV, 218. Classem ad moenia subigere. Cf. Gronov. ad Liv. XXVI, 7, 9. Heins. et Drakenb. ad Silium XV, 218. Ruhnken. ad Albinov. p. 124. ed. Friedem, et Unger de Valgio Rufo p. 466. - Pro brachia cum recentissimis editoribus nunc ubique scripsimus bracchia, Codd. Med., Vat., Rom. et Fragm. Sangall. auctoritatem secuti. Cf. Wagn. Orth. Verg. p. 419. et Ribb. Prol. p. 391. — 203. Atque Gellius X, 29. et Serv. per statim interpretati sunt, ut in XII. tab. si in ius vocat, atque eat. (Cf. etiam Nonius 12, 44. Hand. Tursell. I. p. 481., qui illis adsentitur, et quos in prima edit. landavi viros doctos. Ribbeck. conferri iubet Wichertum de arte stil. p. 169.). Alii rectius atque pro simplici Copula habent, sed minus recte de ellipsi cogitant, quam non opus est ut statuamus, et illum adeo ad lembum referent (ut Heyn., Wund. et Coningt.). Omnis scilicet difficultas in eo sita est, quod poëta ad Graeci sermonis similitudinem a Passivo ad Activum transit, et propterea Pronomen demonstr. illum ponit, cuius loco proprie Pron. rel. quem ponendum erat. Intellige igitur locum, ac si scriptum esset: Non aliter, quam qui - - lembum remigiis subigit atque, si brachia forte remiserit, retro refertur et in praeceps rapitur. Sic etiam Peerlk. p. 128. locum intelligit, qui comparat Cic. Brut. 74. Omnes tum fere, qui nec extra hanc urbem vizerant, nec eos aliqua barbaries domestica infuscaverat, recte loquebantur, hand dubie nesciens, eodem Ciceronis loco iam Bryceum essé usum ad eandem sententiam comprobandam. — in praeceps. Bibbeck. contra Med. Gud., aliorumque Codd., Gellii X, 29. et Nonii p. 530, 6. auctoritatem omisit Praepositionem coll. Ecl. VIII, 59. Geo. III, 236. et IV, 29. Ceteri recentiores editores eam retinuerunt. - prono amni. Proenim est epitheton omnium rerum, quae natura deorsum eunt. Cf. Aen. VIII, 548. V, 212. Hor. Od. I, 29, 11. Avien, Descr. orb. 2. Manil. IV, 417. et Obbar ad Hor. Ep. I, 10, 20. Fasc. V. p. 67. — rapit. Cod. Rom. trahit. Sed rapit utpote fortius voc. praeferendum. Cf. Ovid. Trist. I. 4. 15. Si non quo voluit, sed quo rapit impetus undae (ubi etiam tres Codd. trahit), id. ex Pont. II, 7, 8. Ne toties contra, quam rapit amnis, cam, et Met. I, 311. Maxima pars unda rapitur. — De toto, qui nune sequitur, loco v. 204—310. cf. doctissima Ribbeckii disputatio Proleg. p. 40 sqq., qua docere studet, hos versus non ita, ut in libris legantur, a Vergilio ipso edi potuisse, cuiusque summa eo redit, ut statuamus, a poëta primum editos esse v. 204-230. et 276-310., postea vero loco retractato in schedis relictos esse vv. 231-275., in quibus nondum absoluti fuerint v. 233-251. et 259-275., ceterum omnia sic fere in contextum fuisse inserenda, ut omissis v. 204-207. (quorum argumentum repetatur v. 252-258.) singuli versus sic se exciperent: 257 sq. 252—256. 231—251. 208—230. 276—286. 259—275. 287—310. — V. 204—310. docetur, quibus quodque opus rusticum temporibus faciendum sit; quare v. 204 sqq. significatur, agrico-lis siderum ortus et occasus non minus observandos esse, quam navigantibus. Vid. Colum. XI, 7, 31. Nominat autem poeta instar omnium tria sidera celeberrima et septemtrionalia, quorum cum ortu procellae ingruunt, ut postea duo itinera maritima, quae ob magna, quibus obnoxia sunt, pericula praeter cetera animi attentionem in se convertunt, per Pontum Euxinum et Hellespontum. — Arcturus, stella maxima et splendidissima Bootae s. Arctophylacis, cuius ortum (inde a 5. Sept. et 13. Febr.) pariter atque occasum (inde a 22. Maii et 29. Oct.) vehementes procellae comitari solent (cf. Colum. XI, 2, 63. et supra adnott. ad v. 67.); quare etiam apud Plant. prol. Rnd. v. 71. de se ipse dicit: Vehemens sum exoriens, quom occido, vehementior. Cf. Voss. — 205. Haedi, duae stellae in brachio Aurigae, quae orientes d. 25. Apr. et 27—29. Sept. et ipsae pessimam soQuam quibus in patriam ventosa per aequora vectis Pontus et ostriferi fauces temptantur Abydi. Libra die somnique pares ubi fecerit horas

lent adferre tempestatem. (Plin. XVIII, 28, 69. et 31, 77. et, quem V. conferri iubet, Pfaff. de ort. et occ. sid. p. 85.) — Anguis, sidus ! procul a polo septemtrionali quaerendum, ideoque imprimis naviganan sed, cum etiam ad tempestates faciat, non minus rusticis spectandu ida - servandi, i. e. observandi. Vid. adnott. ad Ecl. III, 75. — 206. 4 mes quibus etc. significanter pro simplici: quam iis, qui longinquam n, tionem suscipiunt. — in patriam, i. e. Italiam, quo ex Asia redeu Q Pontum Euxinum et Hellespontum navigantes. — vectis, i. e. qui ade u tur, ut Aen. VI, 335. per aequora vectos Obruit Auster. Constan At a Participium Perfecti imprimis in carminibus haud raro Participii Furnim tis loco poni, quo sermo Latinus careat. Inde autem factum esse, ut et et tis loco poni, quo sermo latinus careat. Inde autem factum esse, uve esse tum Perfectis uterentur poëtae, in Deponentibus duntaxat, ubi nulla latinum etri necessitas hoc eos facere cogeret, Wagn. docet Qu. Virg. XXIX, £, comparans v. c. Aen. I, 481. II, 277. IV, 589 sq. V, 113. et quod attinet ad Deponentium exempla: Geo. I, 293. 339. IV, 72. Aen. V, 708. Adde Geo. IV, 320. Aen. I, 708. II, 514. V, 628. VI, 335. IX, 565. In Adiectivorum vim et potestatem abeunt Participia Aen. III, 275. formidatus, i. e. formidabilis, IV, 534. irrius, i. e. irrisibilis, VIII, 588. conspectus, i. e. conspicuus. Vid. etiam Gronov. ad Tac. Ann. III, 43. Wunderl. et Dissen. ad Tibull I 5 33 Lagra ad (lvid Her. V 114. Rach ad Ovid Met. VII. Tibull. I, 5, 33. Loers. ad Ovid. Her. V, 114. Bach. ad Ovid. Met. VII, 746. alii. — 207. Pontus, scil. Euxinus, quem constat saepe Πόντυν, Pontum, κατ' εξοχήν dici. Cf. v. c. Xen. Cyr. VI, 4, 1. Agathem. I, 3. II, 4. Cic. Verr. II, 4, 58. Val. Fl. VIII, 180. Plin. IV, 12, 24. etc. — fauces Abydi, Hellespontus. Erat enim Abydus oppidum in Asiatico Hellesponti litore e regione Sesti situm fabulaque de Hero et Leandro celebrations. leberrimum, cuius nomen servavit vicus Aidos s. Arido nunc ibi situs. Cf. liber meus geogr. II. p. 131 sq. Etiam ostreis excellebat; quare Ennius p. 155. Hessel. canit: Mures sunt Aeni, ast aspra ostrea plurini Abydi. Cf. etiam Catull. XVIII, 4. Ora Hellespontiaca ceteris ostreosior oris. Vos. tamen etiam de purpuris s. muricibus, quae ostrum praebent, cogitari posse censet, cum Senec. Med. 10. purpuram Iliacam, et Athenaeus magnas purpuras circa Sigeum degentes celebret. Prior autem explicatio cum ob Enni et Val. Flacci I, 456. (surgis ab ostrifero medius, Neptune, Geraesto) et Catulli locos laud., et Lucani IX, 959. (ostriferam dirimat Chalcedona cursu), qui haud dubie de ostreis loquuntur, auctoritatem, tum ob recentiorum, qui naud dubie de ostreis loquuntur, auctoritatem, tum ob recentiorum, qui naud litteraire de la Grece. To illas regiones perlustrarunt (v. c. Guys Voyage litteraire de la Grece. II. p. 238.), narrationes praeferenda. — quihus--temptantur, qui adire audent. Cf. Geo. III. 8. temptanda via est etc., et adnott. ad Ecl. IV. 32. "Ceterum Plinius ad h. l. respexit XVIII, 24, 56., et omnem, qui sequitar, locum de temporum observatione accurate ante Maronem tractaverat Varo R. R. I. 27-37. Heyn. - 208. Sermo est de sationis tempore, quod iscipiebat ab aequinoctio auctumnali (24. Sept.), ubi sol, in librae aidere vesans et ab utroque polo aequis spatiis distans, diem pariter atque noctes in duodenas dividit horas, et finiebatur solstitio brumali s. die brevissimo (25. Dec.). Cf. Varro R. R. I. 34. Colum. II, 9. Plin. XVIII, 10, 1. Primum vero omnium frumentorum hordeum serebatur (Plin. XVIII, 7, 13). Vid. Voss. ad h. l. Ceterum Vergilium secutus non minus eleganter ludit in huius sideris nomine Lucan. IV, 58, 59. iterum aequatis ad iustae pordera Librae Temporibus vicere dies. VIII, 467 sqq. Tempus erat, quo libra pares examinat horas etc. et Auson. de rat. librae v. 31. (vid. infa) Cf. etiam Colum. X, 42. Cum paribus Titan orbem libraverit horis.— "Libra, h. e. sol in Libra constitutus. dividit orbem, caelum. (rid adnott. ad Cirin v. 38.) medium luci atque umbris, h. e. partitur orbi caelo, diem et noctem, in linea acquinoctiali constitutus, cum nec verus arcticum neque antarcticum polum processit, neque alterutri parti losgores dies noctesve attulit." Heyn. — die, quod hic omnes fere Codd.

Et medium luci atque umbris iam dividit orbem, Exercete, viri, tauros, serite hordea campis Usque sub extremum brumae intractabilis imbrem; Nec non et lini segetem et Cereale papaver

210

Gramm. exhibent (dum diei unus modo Rom. et a m. sec. Med., in quo I colore rubro superscr., ostendunt), antiquior est Genitivi et Dativi forma, de qua agunt Prisc. VII, 19, 93. p. 354. Krehl. Val. Probus II, 1, 1, p. 1440. P. s. p. 101. Lind. et Gellius IX, 14. extr., cuiusque exempla praebent v. c. Plaut. Amph. I, 1, 120. Poen. IV. 2, 68. Hor. Od. III, 7, 4. Ovid. Met. III, 341. VI, 506. VII, 728. Cic. Rosc. Am. 45, 131. Sall. Iug. 21, 2, et 52, 3. Tac. Ann. III, 34. etc. Praeter interpp. ad hos locos cf. Oudend. ad Caes. B. G. II, 23. Drakenb. ad Liv. IX, 37, 4. et ad Sil. III, 88. Burm. ad Anthol. Lat. I, p. 703. Wernsd. ad Poët. Lat. min. Vol. VI. p. 169. Obbarius in Seebodii Bibl. crit. 1828. p. 117. Ruddim. I. p. 105. Schneid. Gr. Lat. II, 1. p. 356 sq. Struv. de Declin. p. 38 sq. Orell. ad Hor. Od. III, 7, 4. Alschefski ad Liv. V, 13. Dietsch. ad Sall. Iug. 16, 3. alii. Wagn. propensus est ad opinionem Gellii IX, 14., Vergilium hic scripsisse dics, quae forma Accus. Plur. in veterrimo exemplari appareat, quod psius Maronis idiographum sit habitum; ita ut sequens vocabulum a con-Gramm. exhibent (dum diei unus modo Rom. et a m. sec. Med., in quo ipsius Maronis idiographum sit habitum; ita ut sequens vocabulum a con-sona s incipiens praecedens s absorpsisse videatur. Sed cum minus apte coniungantur dies et somni (s. noctis) horae, illud dies potius pro Gen. Sing. habendum est (cf. Schneid. Gramm. T. H. P. 1. p. 355 sq.), quem tamen. Bibbeck. Prol. p. 137. iure dubitavit recipere, cum nulla prorsus appareat causa, cur poëta duplicare sibilantem literam, quam cum Caesare et Sallustio forma die uti maluerit; quare cum etiam Ausonius de rat. librae (carm. 368.) v. 31. ex aperta nostri imitatione scripserit: Libra die somnique passalteraminet. res determinat horas, equidem facio cum Codd. nobis cognitis. — somnus poètice pro nocte, ut apud Sil. III, 200. Miscuerat lucem somno Deus. Cf. etiam Aen. I, 474. tentoria Rhesi primo prodita somno, quod nihil aliud est, quam prima nocte. — pares, aequales. Aequinoctii enim tempore duodenae illae horae, quibus apud Romanos et dies et nox divisa erat, vere erant aequales; aliis autem temporibus, cum duodecim horae diurnae temporis spatium ab ortu usque ad occasum solis complerent, si longior erat dies nocte, etiam horae diurnae nocturnis erant longiores, ubi vero nox longior die, nocturnae horae longiores diurnis. — 209. Sensus est: Si solis lux et Noctis umbrae per aequale temporis spatium (per pares horas) caelum (orbem) tenent. Imitatus est hunc locum Lucan. VIII, 467. Tempus erat, quo libra pares examinat horas. Conington ex Codd. Rom., Gnd. aliisque et Serv. Dresd. pro dividit propter praecedens Fut. exact. fecerit restituit vulgarem ante Heinsium lectionem dividet, coll. Geo. IV, 282. Sed comparatis Geo. I, 450 sq. IV, 401 sq. et similibus locis de veritate alterius lectionis, quam Med. cum aliis melioribus libris praebet, non dubitabimus. — 210. exercete tauros, arate. Alibi exercere tellurem, rara legitur. Cf. supra ad v. 99. — hordea. Vid. not. ad Ecl. V, 36. — 211. usque ad extremum imbrem, quamdiu humores nondum gelu consistunt. "extremum imbrem noli urgere; usque ad solstitium brumale quod in extremum anni tempus incidit]. Cogitetur de caelo Italiae, in quo hiemale tempus magna sui parte pluvium est; quodque nobis brumale frigus est, illic sunt pluviae brumales. Seritur autem hordeum auctumnali tempore in terris benigniori caelo subiacentibus. Colum. II, 9. Varro I, 34. Plin. XVIII, 10. §. 1. 24, 56. imprimis Geopon. II, 14.; hine messis nec minus maturior." Heyn. — bruma intractabilis, dura, aspera, ut alibi indomita, quae vix superari, tolerari potest. Voss. minus probabiliter interpretatur: in qua propter frigoris rigorem nihil tractari, agi potest, ut apud Iustin. XXIV, 4. legitur loca frigore intractabilia, i. e. inhabitabilia. Bruma, cuius nomen secundum Varr. L. L. V, 2. eadem fere ratione, qua imus ex infimus, contractum est ex brevissima (brevima, bruma, bruma, sec. dies.) significat tempus solstitii hiemalis ut solstitum vari troca. ma, sc. dies), significat tempus solstitii hiemalis, ut solstitium κατ εξοχήν pro solstitio aestivo ponitur. Cf. Drakenb. ad Liv. XXXV, 49, 7. Rulnk. ad Ter. Phorm. IV, 4, 28. supra ad v. 100. et ad Aen. Π, 472. adnott. 212. Ad lini et papaveris sationem (quorum illud ab initio m. Octobris

Tempus humo tegere et iamdudum incumbere aratris, Dum sicca tellure licet, dum nubila pendent. Vere fabis satio; tum te quoque, Medica, putres Accipiunt sulci et milio venit annua cura,

215

usque ad initium Decembris, hoc autem Septembri et Octobri serebatur) terra arctur. Diversa tamen de lino tradere Plinium XVIII, 24, 56., Heya auctor est. segetem proleptice pro semine. — papaver Cereale, ut etiam Colum. X, 352. dicitur, quia Cereris ornamentum symbolicum esse solet. Causa est, quod secundum Etym. M. s. v. Mnxwrn et Serv. ad h. 1. papaver a Cerere primum inventum ad Meconem oppidum, quod postea Sicyon vocabatur, deae dolorem ob raptam Proserpinam filiam mitigasse ferebatur. Potest vero etiam alia respici narratio, ex qua Ceres Triptolemum papavere nutrivisse dicitur, ut eum Deum faceret. Cf. Ovid. Fast. IV, 547. — 213. Tempus - tegere. (f. adnott. ad v. 305. — humo tegere hic de satione dicitur, ut III, 558. de sepultura. — iamdudum interdum etiam de praesenti tempore usurpatur, ut fere idem sit, quod station, cum significet, opus esse ut tandem aliquid fiat, quod dudum fieri debebat. Cf. Aen. II, 103. ()vid. Met. XI, 482. id. A. A. I, 317. II, 457. Senec. Med. 191. Sil. Ital. XV, 352. Lucan. V, 423. cett. et Hand. in Tursell. III. p. 160 sq. (qui immerito vituperat Vossium, iandulum hie per sogleich vertentem. cum potius sit nun eben.) Sic etiam de futuro tempore pro mox apud Stat. Theb. VI, 855. Ceterum Wagn., cui Particula hic significare videtur "per omne illud tempus", Vol. V. constanter scripsit Ianchudum ex Cod. Med. auctoritate, quem in eo sequuntur Haupt. et Ribbeck. Cf. Wagn. Orth. Verg. p. 453. — Pro incumbere aratris Med. et Pal. a m. sec., Rom. aliique Codd. praebent incumbere rastris, quos Brunck., Wakef., Martin. male sunt secuti; nam aperte de aratione sermo est, et verissime iudicat Wagn.: "Vitiosa Mentel. lectio rutris mendi videtur originem indicare; fraudi fuit elidendi ratio." (Ribb. tamen haec adnotat: "ratris Mentel. II. m. pr. Fuit cum rutris coniicerem.") Incumbendi verbum illustrat currus arator Ecl. III, 42. - 214. sicca tellure, quamdin tellus sicca est, Ablat. absol., ut v. 260. cuelo sereno et sexcentis alis in locis. — dum nubila pendent; nubibus nondum in imbres solutis. Laudat hunc versum Colum. II, 8, 3., qui ipse X, 420. de cacli pendentibus undis loquitur. 215. Vere seruntur faba, Medica et milium. Sel hic quoque Vergilius patriae suae, superioris Italiae, morem et consuetudinem respicit. Circa Padum enim ob hiemes gelidiores vere fabae serebantur Plinio teste XVIII, 12. 30. Vergilius eam (fabam) per ver seri subst. Circumpadanae Italiae ritu. In aliis autem Italiae regionibus magis ad meridiem vergentibus harum quoque semina auctumno terrae mandabantur. "Fabae, cuius diversum a nostra faba genus, et rotundum ac parvum legumen veteribus in usu erat (vid. Ind. scriptt. R. R. et Plin. XVI, 6, 9.) non idem omnibus serendi tempus, imprimis si Columellam II, 10, 9. compares." Heyn. — tum te etc. Seneca, Ep. 86. h. l. afferens, pro more actatis suae scripsit tunc te. Sed vide adnott. ad Ecl. III, 10. — Medica, sc. herba (ἡ Μηδική [πόα], dic Lucerne, der Schneckenkles, burgnutische Klee a Medis per bella Persica in Graeciam advecta, particular des la des des bulum pecudum, imprimis equorum, praestantissimum: quam Plin. XVIII, 16. 43. ita describit: Similis est trifolio, caule foliisque geniculata; quidquid in caule assurgit, folia contrahuntur. (4. etiam Dioscor. II, 17. Theophr. h. pl. VIII, 5. de caus. pl. II, 20. Varro R. R. I, 42. Pallad. III, 4. de l'alleshed. Elles dell'acceptance de l'acceptance 6. et Billerbeck. Flor. class. p. 197 sq. Screbatur secundum Plin. l. l. m. Maio, secundum Colum. II, 11, 2. m. Aprili exeunte. — "putres sulci, fractis et comminutis crebra aratione, stercoratione et frigoris penetrabili vi glebis. Vid. Geo. II, 204. et Colum. II, 11, 3. Locum, in quo Medicam proximo vere saturus es, proscindito circa Cul. Octobr., et eum tota hieme jutrescere sinito." Heyn. — 216. Milium, cui calidiore tempestate opus est, in terris frigidioribus et ipsum vere serebatur, m. Martio exeunte (Colum. II, 9, 18.) vel m. Aprili (Plin. XVIII, 26, 66. cf. ctiam Pallad. IV, 3. Geopon. II, 38.); in Graccia vero et Asia demum sub hiemem. Quod

Candidus auratis aperit cum cornibus annum Taurus et adverso cedens Canis occidit astro. At si triticeam in messem robustaque farra Exercebis humum solisque instabis aristis,

220

variorum locorum discrimen non respiciens, temere ob h. l. Vergilium vituperat Seneca Epist. 86., qui poëtae nostro opponit, se m. Iunio iam proclivo in Iulium codem die vidisse fabam metentes, milium serentes. Cf. Voss. ad h. 1. — milio venit annua cura poëtice pro: milium quotannis seritur sed, ut Heyn. adnotat, medicae respectu habito, quae ex uno denis (nam apud Plin. 1. 1. corrupte tricenis legitur) annis durat, i. e. semel sata per decem annos fructus fert, non iterata satione. — 217. "Vere—cum, sole in Taurum ingresso, h. e. ineunte vere. Ad tempora autem designanda amant poëtae siderum motum commemorare, quoniam ea ratio poëticum ornatum admittit. — Taurus est signum verni temporis; eum Sol illo tempore adibat IV. Cal. Maias. Cf. Petav. Auctar. Op. de doctrtemp. VII, 3." Heyn. Colum. XI, 2, 36. autem auctore XV. Kal. Maias sol in Taurum transitum facit et Canis pridie Kal. Maias se vespere celat. — Candidus, tamquam sidus clare fulgens, auratis cornibus, rutilantibus propter lucidissimas in fronte stellas, aperit annum, cum illud anni tempus, quo tellus reclusa novos flores herbasque effundit, tum incipit; ideoque reducit id tempus, quo, si naturam ducem sequimur, vere annus initium capit; quare etiam ab aperiendi vocabulo nomen m. Aprilis deducunt Varr. L. L. V, 4. p. 60. Bip. et Ovid. Fast. IV, 87. Admodum bene autem Taurus fingitur capite quasi depresso et cornibus protentis viam sibi facere per caelum et ita annum aperire; quemadmodum supra v. 208. Libra horas quasi librare dicitur. — Tum Canis, i. e. Sirius, occidit heliace, h. e. conspici amplius non potest, sole nimium vicino. Proprie autem aliquot diebus post, quam Taurus oritur, ultimis m. Aprilis diebus, occidit. Cf. Colum. II, 2, 26. XV. Kal. Maias sol in Taurum transitum facit. Pridie Kal. Maias Canis se vespere celat. Cedit autem astro adverso qui tertius est Casus), h. e. Tauro astro ex adverso illi posito; is enim instat cornibus minacibus. In sphaera cedit Canis, adversam habens Tauri frontem. Hanc autem lectionem tuentur Med., Rom. (? cui tamen Ribbeck. alteram lectionem tribuit) aliique boni Codd. et hic et apud Macrob. Comment. in somn. Scip. I, 18, 15. Alii libri (Palat., Gud., duo Bern.), et Probus p. 37, 2. K., quos sequitur Ribbeck., minus bene exhibent averso actro; quae verba (sexto Casu edita) ad Canem, qui cederet aversus, per-tinerent. Recte autem Voss. docet, Canem etiam cedentem Tauro semper adversum manere, aversum esse non nisi astrologo; ideoque omnino reiiciendam esse lectionem averso astro, ab aliis aliter, etiam artificiosissime, defensam (vid. Heins. ad h. l. Burm. ad Anthol. Lat. T. II. p. 312. et Conington); quae si nihil aliud sibi vellet, quam astro fugiente, abscedente (ut v. c. Manso interpretatur, qui praeterea averso astro de sole dictum accipit), admodum langueret iuxta Partic. cedens. (Recentiores editores practer Ribb. et Coningt. omnes nobiscum adverso receperunt.) — 219—224. Tritici et farris satio fiat demum post matutinum occasum cosmicum Pleiadum et post ortum heliacum Coronae, h. e. m. Octobri. Validiora igitur et duriora frumentorum genera sub hiemem sunt serenda. Cf. Colum. II, 8. Argumentum huius loci refert Plin. N. H. XVIII, 24, 56. - triticeam in messem etc., i. e. ut triticum et farra seras metasque. - "Triticum veterum diversi a nostro generis fuisse, inde colligit Martinus, quod v. 220. et apud Varr. R. R. I, 48, 1. arista, i. e. acus tenuis e gluma prominens, ei tribuatur. Verum eius sunt omnino plures, quas vocant, species." Heyn. - Far (de quo vid. not. ad v. 73.) robustum dici videtur, quod ventorum, pluviarum ac frigoris iniurias melius, quam alia frumenti genera, ferre potest; quare apud Theophr. de causis pl. IV, 6. πυρὸς ἡ κριθή inter τα Ισχυρότατα referuntur, et apud Plin. XVIII, 8, 19. legimus: Ex count (frumentorum) genere durissimum far et contra hiemes firmissimum. 220. exercere humum. Vid. supra ad v. 99. - solis instabis ariatis, frumenti solius, tritici et farris curam habebis. Solae autem aristae Ante tibi Ecae Atlantides abscondantur Guislaciae ardentis decedat stella Coronae. Debita quani sulcis committas semina quanque Invitae properes anni spem credere terrae.

with applicable of rasson arists of 226. This vid. admost . seed opposition logoridadhos v. 227. o mmemoratis, ut sensus sit: Si sola framenta, quae acastas ferunt, via serere, ante medium Novembrem sationem non incipius; all antem praeter framenta etiam legumina seminare constituisti, iam ineaste Novembri initium facias. Ita cum Vossio etiam lahn, interpretatur, qui iure relicit Waddelii Animadyv, critt, p. 7. coniecturam solidisque. Ceterum instore alicul rei idem est, qued sedulam et assiduam dare operam vid. Aen. I. 504. IX, 350. al., et construitur etiam cum quarto Casu, v. c. Aen. VIII. 433. de Cyclopibus: Marti curramque rotasque rolucres inclutant. i. e. urgebant fabricand . et Naev. apud Nonium III. 134. Instat mercaturam. 221. Pleindes s. Vergiliae vid. adnott. ad v. 138.) abreondustur Eone, matutinae. h. e. occidunt matutino tempore. mane aubmergantur in occidentali plaga, dum sol interea ab oriente emergit. Occasio antem Pleiadum incidit in tempus a d. XX. Oct. usque ad d. XVIII. Nov., idque tempus Vergilius respicit. Cf. Plin. XVIII. 24, 56. Colum. II, 5, 1, XI, 2, 77, et Didymus in Geop. II, 14. Heyn. haec addit: "Respexisse autem noster Hesiodum putatur in notis versibus "Egy. 353. 615. Omnino tenendum, Graecos a Pleiadum ortu, medio Maio, aestatem ac messem, ab occasu hiemem cum aratione ac semente duxisse. Vid. Arat. Phaen. 264 sqq. Plin. XVIII, 29, 69. Theophr. de caus. pl. III. 25. Schol. Aesch. Prom. 457. et infra ad Geo. IV. 231 sqq. "Ceterum Eous prima syllaba producta legitur etiam infra II. 115. Acn. I. 489. Hor. Od. I. 35, 31. Ovid. Am. II, 6, 1. Lucan. II, 720. VI. 680. Val. Fl. V, 245. et alibi: correpta vero Geo. I, 258. Acn. II, 417. III. 558. VI, 532. XI. 4. Ovid. Am. I, 15, 29. Val. Fl. II, 643. Stat. Silv. III, 3, 33. etc. — 222. Gnosia stella Correpta exclusive est sidus Caronae a corona Aradon Reschus caelo ronne ardentis est sidus Coronae a corona Ariadnes, quam Bacchus caelo affixit, appellatum. Gnonia autem dicitur a Cretae, cuius rex erat Minos Ariadnes pater, urbe nobilissima Guoso ande Gnosia spicula Aen. XII, 855., ubi vid. adnott. Cf. Arat. Phaen. 71. Ribbeck. cum Cod. Pal. et Probo Inst. p. 17. 3. K. scripsit Cnosia. - Ardet stella, dum lucet, fulget; stella autem pro sidere, ut alibi etiam contra sidera pro stellis ponutur. Cf. Cic. de Or. III, 45, 178. ut eadem spatia quinque stellae [i. e signa caclestia' dispari motu cursuque conficiant. Non autem de una mode stella luculentissima huius sideris novem stellas complectente cogitandum Decedut. Si stella decedere dicitur, id nihil aliud est, quam occidere aut occultari (cf. Ecl. II, 67. Geo. I, 450. et IV, 466. de solis occisu); sed ad cam anni partem, de qua hic agitur, adultum auctumnum. occasum sideris huius non pertinere, sed ortum, Heynio teste docent Hygn-Astron. 5. Colum. XI, 2, 51, et 73. Plin. XVIII, 74. pr. Hanc difficultatem post Servium viri docti ita tollere student, ut stellam oriri et emergere heliace non aliter dicant, quam ut recedat a sole, quo conspici im non possit: hoc autem numquam per decedere, sed per succedere exprimi solet. Quare etiam Reisk. succedat, Schrader procedut coni. Cf. etiam Schirach. p. 378 sq. Nihil igitur aliud restat, quam ut Vergilium in sundem errorem incidisse statuamus, quem invenimus apud Ptolemaeum December 1988. metrium (in Geopon. II, 14.) aliosque Graecos, qui Coronam altero m. Novembris dimidio (25. Nov. — 19. Dec.) occidere perhibent. Quare non opusest, ut cum Wagnero Qu. Virg. XL, 3. aliquando dormivisse bonum poetam censeamus (ut Ecl. VI, 74. et X, 66., ubi vid. adnott.), ad occidentis sideris tempus referentem, quod sub eius ortum faciendum esset. Ceterum Colum. X. 52. aperte hunc locum respiciens, canit: Erspectetur hiems, dem Bacchi Ginonius ardor Aequore caeruleo celetur vertice mundi, Solis e adrernos metuant Atlantides ortus. -- 223. debita semina, quae tense debentur, quae terra iure suo potest poscere. -- 224. invitae; quia tense debentur. nondum bene stercorata, arata, culta, cum praevideat, messem votis agre colae non responsuram esse, invita modo semina recipit. Non minus eleMulti ante occasum Maiae coepere; sed illos
Expectata seges vanis elusit avenis.
Si vero viciamque seres vilemque phaselum
Nec Pelusiacae curam aspernabere lentis,
Haud obscura cadens mittet tibi signa Bootes:

ganter dictum, quam spės anni pro semine, unde annuum speramus frugum proventum. — Vs. 225. et 226. quodammodo in parenthesi et explicandi causa adiecti sunt causamque indicant, cur satio non prius incipienda sit. — "ante occasum Maiae, h. e. Pleïadum, e quibus una est Maia. Ad rem cf. Xenoph. Oecon. 17, 2. Colum. XI, 2, 80. Vetus est agricolarum proverbium, Maturam sationem saepe decipere solere, seram numquam, quin mala sit; quod et Plin. memorat XVIII, 24, 56. Posterius iam Hesiodus monuerat "Eoy. 479 sqq." Heyn. — 226. Expectata. Vid. Wagn, Orth. Verg. p. 436. et Ribbeck. Proleg. p. 446. — vanis elusit avenis. Difficile de hoc loco iudicium; Codd. enim fluctuant inter duas lectiones aristis et avenis, ita tamen ut meliores libri (Med. et Rom.) cum Nonio p. 301. et 416. (coll. Quinet. Inst. I, 4. et Schol. ad Pers. Sat. 5.) priorem, ab Heinsio revocatam atque ab Heynio et ad Pers. Sat. 5.) priorem, ab Heinsio revocatam atque ab Heynio et Wagnero servatam, (qui censet, avenis deberi librariis propinqui vocis vanis sono deceptis et vanis avenis iam aurium iudicio reprobari, praeterea etiam Quinctil. I, 3, 1. de inanibus aristis loquentem hunc locum videri ante oculos habuisse) tueri videantur, quamquam vix perspicitur, qui factum sit, ut simplex illa et plana lectio in alteram abierit; quod enim Heyn. dicit, "procliviorem errorem fuisse, ut ad avenis aliquis deflecteret, quam vice versa," ei nemo facile subscripserit. Immo, cum constans fuerit antiquorum opinio, semen frumenti ante Pleïadum ortum terrae mandatum diuturno situ degenerare in avenam vanam s. fatuam (Flughafer, wilder Hafer: cf. Plin. XVIII, 17, 44. Verg. Ecl. V, 37. et supra v. 154.), eam tamen non omnibus librariis innotuisse, admodum sit verisimile, per se probabilius videtur cum Vossio statuere, veram lectionem arenis ab indoctis librariis in alteram esse mutatam, imprimis cum v. 220. praecedat vox aristis. Quare nunc cum recentissimis editoribus (Ribb., Ladew. et Hauptio) praeter Coningtonem illam restituimus. quam exhibent Pal., Gud., duo Bern. et Probus p. 38, 17. K. (cf. Keil. in Philol. II. p. 164.) Quod enim Wagn, dicit de aurium indicio, cum interposita sit vox elusit, minus verum videtur et Quinctiliano hune potissimum locum obversatum fuisse, quis poterit probare? — 227. Etiam qui non solum frumentum, sed leguminum quoque varia genera serere constituerint, ab initio m. Novembris usque ad multam hiemem serere iubentur. Ceterum in his omnibus clementioris caeli memores esse debemus. — viciam sub occasu Arcturi, Novembri mense incipiente, satam esse, ex Plinio XVIII, 15, 37. coniecit Voss. Colum. autem II, 10, 29. eas bis quotannis seri perhibet, tempore acquinoctii auctumnalis et m. Ianuario. — phaselus (φάσηλος), qui ctiam phaseolus (φασήολος, φασίολος) dicitur (türkische Bohne, Saubohne), genus fabarum, quod Romani m. Octobri exeunte, vel, imprimis si eo viridi una cum siliquis vesci volebant, m. Septembri serebant. (Plin. XVIII, 12, 33. Colum. XI, 2, 72. Cf. Billerb. Flor. class. p. 184.) Vulgari autem nominis scribendi rationi per f, quam nos quoque prius secuti sumus, hic et Geo. IV. 289, adversatur Med. ceterorumque vetustissimorum Codd. auctoritas. Cf. etiam interpp. ad Catull. IV. 1. et Schneid. Gramm. Lat. I, 1. p. 201.) vilis, ob magnam copiam et vile pretium. — Lentis magna praestantia et copia apud Aegyptios (vid. Plin. XVIII, 12, 31.); quare epitheto ab Aegypti aliqua urbe petito ornatur. Pelusium autem, celeberrimum Aegypti oppidum, unde etiam vestes linteae maximi pretii veniebant (Phaedr. II. 5, 12.), ad extremum Nili ostium orientem versus erat situm. (Cf. de eo liber meus geogr II. p. 784.) Huc imprimis facit Martial. XIII, 9, 1. Accipe Niliacam, Pelusia munera, lentem. — 229. Si viciam serere constituisti, idoneum serendi tempus certissime cognosces ex Bootae occasu. "Bootes, qui et Arctophylax, cum stella Arcturo [vid. v. 204.], occasu suo tempus serendae viciae certum indicat. Colum XI, 2, 78. IV. Kat. Nov.

Incipe et ad medias sementem extende pruinas.

Idcirco certis dimensum partibus orbem

Per duodena regit mundi Sol aureus astra.

Quinque tenent caelum zonae; quarum una corusco
Semper sole rubens et torrida semper ab igni;

230

Arcturus respere occidit. Adde Plin. XVIII, [31,] 74. Vide de lentis satione Colum. II, 10, 15. et Plin. XVIII. 12, 31. cum emendat. Hard. XII. Pallad. XII. 1, 1. Novembri - - nunc seritur prima lenticula." Heyn. Adde Colum. XI. 2, 78. — mittere signa, i. q. dare. Sic apud Prop. IV, 9 [III, 10], 3. Natalis nostrae signum misere puellae, ad quem l. Passeratum conferri jubet Burm. — 230. De verbis medias pruinas vid. not. ad v. 340. -- 231 sqq. Locus splendidissimus de cursu solis, de zonis caeli et zodiaco s. signis caelestibus; qui propterea hic inseritur, quia agricolae ex annuo solis decursu discere possunt, quando omnia opera rustica fieri debeant. -Ideireo, ut ex annuo solis per zodiacum decursu operis rustici tempora definiri possint, sol aureus, (vid. infra) regit orbem, scil. annuum, non diurnum, ut supra v. 209., (cf. Aen. V, 46. Annuus exactis completur mensibus orbis, et infra ad v. 337.) per astra, i. e. facit, ut ipse cum his XII astris anni tempora definiat et certis partibus describat. Ordo autem, quo verba collocavit poëta, iubet coniungi mundi astra; quemadmodum in loco simillimo Aen. V, 935. Iamque fere mediam caeli nor humida metam Contigerat. Alii orhem mundi (i. e. caelum), alii denique satis languide sol mundi cohaerere censent. Adumbravit autem haec poëta ex Eratosthenis versibus apud Heraclid. Pont. de Alleg. Homer. p. 476., quod Heyn. adnotavit. Adde Achill. Tat. isag. in Phaen. Arati v. 29. Tibull. IV, 1, 151 sqq. et Ovid. Met. I, 46 sqq. — mundus pro caelo etiam carm. in Cirin v. 7. et alibi legitur. Cf. Drak. ad Silium XII, 336. Mundus caeli plene dicitur ab Ennio ap. Macrob. VI, 2. Ut hic mundi astra, sic ap. Lucr. I, 788. II, 228. V, 514 nidera mundi. — duodena non pro duodena con producedena co cim positum, ut interpretibus videtur (cf. adnott. ad Ecl. VIII, 73.); sed propria significatione dictum, cum de solis cursu quotannis repetito sermo sit; ideoque per duodena idem est, quod uno quoque anno per duodecim, quam explicationem non improbat Conington, quamvis simplicius esse putet, duodena pro duodecim positum haberi. — regit. Cf. Aen. VI, 350. XII, 405. — aureus Sol, ut apud Ennium Annal. I, 95. p. 24. Hessel. Sic infra v. 431. aurea Phoebe (i. e. Luna), Aen. II, 488. et XI, 832. aurea sidera etc. — 233. Geographi veteres inde ab Eudoxi temporibus orbis terrarum circuitum s. circulum meridianum in sexaginta partes aequales dividebant, quarum quaevis sex gradus nostrae mensurae adaequabat; quemque autem huius circuli quadrantem, a linea aequinoctiali ad alterutrum polum pertinentem et quindecim partibus constantem, dissecabant in tres partes inacquales, quarum prima, lineae illi proxima, quatuor, secunda quinque, tertia, polo proxima, sex illarum quindecim partium continebat. (Cf. Hipparch. ad Arati Phaen. I. 26., a Voss. laud.) Quatuor partes ad dextram totidemque ad laevam lineae acquinoctialis usque ad circulos trepicos pertinentes (1-24. grad. nostr.) torridam, quinque proximae, que circulos polares attingebant (25-54. grad.), temperatas, extremae sex, usque ad polos ipsos porrectae (55—90. grad.), frigidas zonas efficiebant. Postea autem, inde a Posidonii aetate, temperatae fines polos versus usque ad duodecimam illarum partium (s. gradum 66. nostr.) proferebantur, ut ad duodecimam illarum partium (s. gradum 66. nostr.) proferebantur, st ipsa septem, frigida autem, quemadinodum torrida, quatuor partibus constaret. (Cf. liber meus geogr. I. p. 543 sqq.) Vid. de his quinque zonis scingulis Firmicus Astr. I, 4. (a Bentl. ad Hor. Od. III, 24, 39. ex nostro los correctus) Ovid. Met. I, 45. Eleg. ad Messal. 152 sqq. Tibull. IV, 1, 151 sqq. Claud. de R. Pr. I, 259 sqq. Macrob. Somn. Scip. II, 5. et Wernsd. Poët. L. min. V. p. 1403. Cach igitur zonae sunt cae caeli regiones, quibus illae terrae zonae subiectae sunt. — 234. Eratosthenes l. l. scripst ή δὲ μία ψαφαρή τε καὶ ἐκ πυψὸς αἰὲν (vulgo οἰον) ἐξονξή. Zona torrida a Vergilio et Eratosthene semper rubens vocatur, ut frigida caerules, aut ob nativum ipsius caeli colorem (ut equidem puto), aut, quod Voss.

Quam circum extremae dextra laevaque trahuntur Caeruleae, glacie concretae atque imbribus atris; Has inter mediamque duae mortalibus aegris Munere concessae divom, et via secta per ambas,

suspicatur et Claud. XXXIII, 244. indicare videtur, propter rubrum et caeruleum pigmentum, quo (Firmico teste l. l.) in tabulis geographicis inductae apparebant, quod, si forte de caeruleis zonis infra commemoratis valere possit, hue tamen non quadrat, et si hie de nativo colore sermo est, etiam infra de tabulis caeruleo colore illitis cogitari vix potest. Sole rubens igitur (von der Sonne geröthet) non aliter intelligendum, atque infra v. 251. rubens Vesper. Cf. etiam Ovid. Fast. VI, 727., ubi Cancri signum, quod zonam torridam a septemtrione terminat, eadem de causa rubescere quod zonam torridam a septemtrione terminat, eadem de causa rubescere dicitur. — Verba torrida semper ab igni iterantur in Anth. Lat. Burm. I. 171. 5. Quod attinet ad hune usum Praepositionis Coningt. comparat Orid. Met. I, 66. pluvioque madescit ab Austro. Cf. Ruddim. II. p. 211. et Hand. Turs. I. p. 27 sq., multa etiam pedestrium scriptorum exempla afferens. Alii minus recte ab igne. Formam igni non solum apud poëtas, verum etiam apud pedestris orationis scriptores optimorum Codd. auctoritate probari docet Schneider. Gr. Lat. II, 1. p. 229. Cf. etiam Drakenb. ad Liv. I, 41, 3. IV. 9, 8. Bentl. ad Hor. Sat. I, 5, 72. et Epist. I, 17, 30. Ishn. ad h. 1. Bach. ad Ovid. Met. I, 53. Ruddim. I. p. 85. Ceterum per ignes zona torrida significatur etiam Horatio Od. III, 3, 57., qui alio loco III, 24, 37. eam vocat partem fervidis inclusam calorilus. — 235. Cf. Eratosth. I. 1. al dè δύω ἐχάτεοθε πόλοις περιπεπτηχνίαι Alei χρυμαλέα — tosth. l. l. αί δὲ δύω ἐχάτερθε πόλοις περιπεπτηχυῖαι Αλεί χουμαλέαι ---γλαυχοῖο χελαινότεραι χυάνοιο. — Quam circum non de proxima vicinia intelligendum, sed de latiore ambitu, cum temperatae zonae interiaceant. - extremae, i. e. zonae frigidae in extremis partibus positae, trahunfur, extensae sunt (ziehen sich). — 236. Caeruleae nunc edidimus cum Ribb. et Ladew., Codd. Med., Pal., Rom., Gud., aliorum auctoritatem secuti, quod bae zonae caeruleae bene opponuntur zonae rubenti antea commemoratae et librarii multo facilius de caerulea glacie, quam de zonis caeruleis cogitare poterant, imprimis cum etiam imbribus epitheton adiectum viderent. Et Ladew, quidem has zonas extremas caeruleus dici putat ob tenebras eas tegentes, coll. Aen. III, 194. (caeruleus imber), VI, 410. (caerulea puppis, quae v. 303. ferruginea vocatur) et Ciris v. 214. (caeruleae umbrae). quibus addere poterat Aen. III., 64. caeruleae vittae (lugentium) et V, 10. caeruleus imber, Stat. Theb. II., 528. umbra caerula, eiusd. Silv. I, 6, 85. nox caerula, Ovid. Fast. IV, 446. caerulei equi Plutonis etc.; eamque explicationem nos quoque iam supra probavimus, quamquam ex Firmici loco supra laud. discimus has zonas extremas etiam in tabulis cacruleo colore signatas fuisse. Haupt. tamen et Conington cum Wagn. servarunt vulg. lectionem Cacrulea (glacie). — concretae i. e. glacie rigentes, proprie ad solam glaciem pertinet, sed cum ipsa glacies ex pluvia concreta orta sit, per zeugma etiam ad imbres potest referri. Accedit, quod imbres plerumque comitantur procellae, quae gelu afferunt. — imbres atri, 5µβου ζοφόντες, quia imbres aërem inumbrant et obscurant. Cf. infra 7. 323. et Aen. V, 693. cum Geo. II, 308. Aen. II, 356. 516. V, 512. VIII, 258. X, 264. et similibus locis. — 237. mediam, torridam. — duae, temperatae. Cf. Varro Atac. ap. Wernsd. Poët. L. min. V, 1403, 3. sic terrae extremas inter mediamque coluntur. — mortalibus aegris, miseris (δειλοία βρουοία Homeri Od. XI, 19. et alibi); ut Aen. II, 268. et Lucr. VI, 150. Endem sensu miseri mortales Geo. III, 66. et Aen. XI, 182. — 238. di. 1. Eodem sensu miseri mortales Geo. III, 66. et Aen. XI, 182. — 238. divom edidimus cum recentissimis editoribus. Cf. Wagn. Orth. Verg. p. 446 sq. et Ribbeck. Proleg. p. 438. — et via. Addidimus cum Wagn. ex plerisque Codd. et Ald. 3. Copulam, quae unde illata sit, non apparet et, cum hace ad v. 231 sq. respiciant, aegre desideratur. Sensus secundum Wagn. hie est: "Concesserunt has singulari beneficio mortalibus dei, viamque per ambas secuerunt, qua se verteret." Recte igitur recentiores editores omnes Copulam adiecerunt. — via secta, i. e. dirimens ea, quae utrimque adiacent, e Lucr. V, 273. Qua via secta semel liquido pede deObliquus qua se signorum verteret ordo. Mundus, ut ad Scythiam Rhipaeasque arduus arces Consurgit, premitur Libyae devexus in Austros. Hic vertex nobis semper sublimis; at illum Sub pedibus Styx atra videt Manesque profundi.

240

tulit undus sumptum videtur. Eadem ratione de solis orbita Ovid. Met. II, 130. Sectus in obliquum est lato curvamine limes etc. Cf. etiam Geo. II, 278. Aen. V, 658. et VI, 899. Ovid. Fast. I. 142. Am. III, 1, 18. II, 16, 16. - per ambas, inter ambas, ut v. 245. per duos Arctos. Sic enim per haud raro spectat ad rem, quae media extenditur inter duas alias. Vid. Macrob. Somn. Scip. II, S. ab Heyn. laud. Nam temperatas zonas sol non permeat, sed attingit modo. cursum suum in signis Cancri et Capricorni a circulis tropicis retorquens. — 239. Obliquus se vertere dicitur zodiacus, culis tropicis retorquens. — 239. Obliquus se vertere dictur zodiacus, quia solis illa via, quae ecliptica vocatur, et per quam eius sidera disposita sunt, ipsa est obliqua. — 240. "Omnia ad sensus nostros dicta, si sphaeram ante oculos positam habemus." Heyn. Sermo est de parte caeli septemtrionali et australi s. de polo arctico et antarctico. — Scythia pro omnibus Europae et Asiae partibus septemtrionalibus. Cf. infra ad Geo. III, 349. — Rhipaeasque arces. Arx de omnibus locis excelsis, etiam de montium iugis dicitur. Ita Geo. IV. 461. Rhodopeiae arces, Ovid. Met. I, 467. Parnasi arx, Val. Fl. I. 575. Pangaea arx etc. Cf. etiam infra II, 172. 535. et Aen. III. 531. IX, 86. ibique adnott. Rhipaei autem s. Rhiphaei, ut aliquot Codd. (Ripheas: Med., Pal., Rom. et duo Bern: Ripaeas, superscripta h: Gud.) et Serv. (quos tamen Ribbeck, sequitur) hic et Geo. superscripta h: Gud.) et Serv. (quos tamen Ribbeck. sequitur) hic et Geo. III, 382. IV, 518. minus recte scribunt, nomen collectivum erat omnium montium Europae septemtrionalis usque ad Pontum Euxinum, ad quos Hyperborei habitare fingebantur. Cf. infra Geo. III, 381. Mela III, 5, 1. Plin. IV, 26, 57. et liber meus geogr. III. p. 1113. Per Scythiam igitur et Rhipaeas arces septemtrionalis, per Libyae (Africae) Austros, ad quos mundu (caelum: cf. v. 232.) derecus premitur (descendit), australis poli regio describitur. — 242. Cf. Arat. 25. et ex eo Cic. N. D. II, 41, 105. extremusque adeo duplici de cardine vertex Dicitur esse polus. - Hic vertex, polus arcticus, nobis semper sublimis, super nos eminens ideoque nobis conspicuus. Cum Cod. Rom. pro sublimis exhibeat sublimes, Ribbeck. ex coniposuit Adverbium sublimen, Rietschelium in Mus. Rhen. VII. p. 556 sqq. (qui tamen ipse dubitat, num haec vox etiam Verglio vindicanda sit) et hic et infra v. 404., Aen. I. 259. X. 144. XI, 67. 722. al. paullo cupidius secutus. (Cf. idem et Fleckeisen. in Novis Annal. phil. LXXVII. p. 184 sqq.) Si enim Comici hoc Adverbio sermonis quotidiani utebantur, inde non secutiva. quitur, idem Vergilio quoque esse obtrudendum, cuius unus modo Codex (Gudian.) hic ibi ei videtur patrocinari. Cf. etiam quae Klotz. in Exc. ad Ter. Andr. p. 197 sq. disputavit. - 243. "Pulcherrime pro: polus antarcticus latet, οὐα ἐπίοπτος. ut Arat. Phaen. v. 25... unde haec expressit Vergilius, non cernitur. ut ἀϊδής. At suspiciunt illum, eodem modo ut nos polum caeli arcticum supra caput nostrum suspicimus, inferi, qui subter terrarum orbe [cf. Serv. ad Aen. VI, 532. et Macrob. Sat. I, 21., a Voss. allati] Orcum et Tartarum habitare putantur. Igitur iungenda: illum sub pedibus, qui nobis est sub pedibus." Heyn. Ita mihi quoque verba coniungenda videntur. Wagn. (coll. locis Aen. IV. 491. et VI, 256.) iungit Styr. sub pedibus, i. c. quae est sub pedibus nostris, cui rationi et collocatio verborum et usus dicendi adversari videtur. Voss. denique et Iahn. verba sub pedibus cum videt cohacrere putant, ut, quemadmodum nobis polus arcticus supra caput sit, ita Manibus australis sub pedibus esse dicatur; quae sane simplicissima esset ratio, dummodo probari posset, veteres Manes in media terra collocasse: quamquam vel sic hacrerem aliquantulum in hac sententia: Manes in medio terrarum orbe inclusi sub pedibus vides polum antarcticum. Styr autem pro toto Orco, ut saepe. — Manes profundi Voss. vertit die Geister der Tiefe, ut profundi pro Genetivo accipere videatur. Sed praestat, profundi epitheton habere Manium, ut Aen. IV, 387. Manes imi, ubi vid. adnott. Manes autem pro loco, in quo verMaxumus hic flexu sinuoso elabitur Anguis Circum perque duas in morem fluminis Arctos, Arctos Oceani metuentis aequore tingui. Illic, ut perhibent, aut intempesta silet nox, Semper et obtenta densentur nocte tenebrac,

245

santur, commemorati, ut sexcenties inferi pro sedibus inferorum. Prosae orationis scriptor pro Manibus hie antipodes, ἀντίχθονας, commemorasset; quo spectant etiam illa Servii ad Aen. VI, 532.: "Antipodes, quantum ad nos spectat, Inferi sunt, sicut nos illis." Ceterum cf. Aen. VI, 641., ubi in Elysio degentes solem suum, sua sidera norunt, ibique adnott. - Cum v. 244 sqq. cf. Arat. Phaen. 45 sqq. — hic, in polo arctico, flexu sinuoso elabitur Anguis. Anguis enim s. Draco (vid. supra v. 205.) incurvato tergo circumflectitur, Ursae utrique implicitus, ita ut sub Ursa minore se convolvat, candem vero inter caput minoris et tergum maioris Ursae in septemtrionem versus porrigat. — Elabitur minime pro simplici labitur positum, nt vulgo interpretantur, sed de Angue ultra utramque Ursam porrecto intelligendum (cf. Geo. II, 305. Aen. IX, 632.). Verba enim composita numquam prorsus idem significare, quod simplicia, iam ad Ecl. II, 57. contendimus. — 245. Omisi cum Wagn. Comma vulgo post Circum positum, quae Particula non cum Verbo, sed cum Substantivo coniungenda est, ut sensus sit: Circum Arctos et per Arctos. - in morem fluminis, sinuosum finminis cursum imitans. Servius laudat fragmentum Hesiodeum (fr. 237. Göttl.): ποταμῷ ξείοντι ξοιχώς. Sed totam sententiam conversam esse ex Arato Phaen. 45—48. οἶη ποταμοῖο ἀποξιδιέξ etc., Heyn. iam docet. De anadiplosi in nomine Arcti obvia cf. adnott. ad Ecl. VI, 20., de ipsa Arcto supra ad v. 138. — 246. "Septemtrionalia illa sidera, interque ea Ursas maiorem et minorem, Helicen et Cynosuram, numquam occidere, infra ομίζοντα seu finitorem non descendere, semper nobis conspici, notum. Fundus poètici ornatus Hom. II. XVIII, 489. et Od. V, 273., ubi cf. Intep. lis intervolvitur Draco." Heyn. Causam, cur utraque Ursa s. Helice et Cy-Is intervolvitur Draco." Heyn. Causam, eur utraque Ursa s. Helice et Cynosira numquam occidant, poëtice refert Ovid. Met. II, 496 sqq., cui Met. XIII, 727. propterea Arctos aequoris expers vocatur, quemadmodum Hom. II. I. οξη δ΄ ἄμμορός ἐστι λοετρῶν ὡχεωνοῖο. — "metuentes tingui pro: non tinguntur, numquam occidunt; quasi ab hoc sibi caveant, quad numquam faciunt. "Αρχτοι χυανέου πεφυλαγμέναι ώχεωνοῖο dixerat Aratus I. I. Sic Hor. Od. II, 2, 7. penna metuente solvi, non solvenda." Heyn. Adde eund. Od. III, 11, 10. metuitque tangi (i. e. tangi se non patitur). IV, 5, 20. culpari metuit fides (i. e. nemo est, qui eam violare velit). Ep. I, 16, 60. metuens audiri cett. Ad rem cf. Ovid. Met. II, 171. Triones - vetito frustra tentarunt aequore tingui. — Oceani aequor. Vid. infra ad v. 469. — 247 sqq. Illic, sub polo antarctico aut nox est perpetua, aut dum in nostro caelo nox exoritur, ibi dies incipit, et contra. Cf. de hac veterum opinione Strab. II. p. 94 sqq. Cas. Macrob. in Somn. Cf. de hac veterum opinione Strab. II. p. 94 sqq. Cas. Macrob. in Somn. Scip. II, 9 sq. et Lucret. V, 649—654. — perhibent, ferunt, tradunt, ut saepe apud Vergilium. Cf. Geo. II, 238. IV, 323. 507. Aen. IV, 179. VIII, 135. 324. Burm. ad Aen. VIII, 324. et Voss. ad Geo. II, 238. — intempesta est nox, quia tum res agere non est tempestivum. Ita iam Aelius apud Varr. L. L. V, 2. et, qui eum secutus videtur, Macrob. Saturn. I, 3. p. 209. Bip. (nox intempesta, quae non habet idoneum tempus rebus gerenp. 209. Bip. (nox intempesta, quae non habet idoneum tempus rebus gerendis) rectissime interpretantur; a quibus non multum discedit Servius ad Aen. III, 587. haec adnotans: nox intempesta dicta est media, tamquam inactuosa. Cf. etiam Festus, qui dieit (p. 82. Lindem.): intempestam noctem dicimus pro incertiore tempore, quia non tam facile noctis horae quam diei possunt intelligi, Gerh. Voss. Etym. p. 513. Drakenb. ad Liv. XXXVII, 14, 3. Cort. et Kritz. ad Sall. Cat. 27, 3. Utuntur hoc noctis epitheto iam Ennius Ann. 106. et 172. p. 45. et 122. et Lucr. V, 984. — De clausula monosyllaba vid. supra ad v. 181. — 248. Male Wunderl. Obs. ad Tibull. I. 5. 52. Adv. semper ad praegressa referendum et Comma. ad Tibull. 1, 5, 52. Adv. semper ad praegressa referendum et Comma, quod post nox ponitur, tollendum censet. Recte potius Wagn. docet, sexta decima caesura ubi admittatur, necesse esse ut vox paulum subsistat in

Aut redit a nobis Aurora diemque reducit; Nosque ubi primus equis Oriens adflavit anhelis, Illic sera rubens accendit lumina Vesper.

250

fine versus; Adverbium autem semper interdum in versuum principiis ita inter duas similes sententias collocari, ut ipso quidem positu ad solam alteram pertineat, vi autem, quae maior ex ea re existat, ad utramque, velut apud Tibull. III, 6, 1 sq. Candide Liber ades, sic sit tibi mystica vitis, Semper sic hedera tempora vincta geras. Cf. eiusdem Qu. Virg. XIII, 3. p. 432. et quae ad Ecl. V. 21. et Aen. VI, 716. adnotata vides. — "obtenta densantur nocte. Nox (ut tenebrae) obtenditur, obducitur caelo et terrae. Hom. Od. XI, 19. λλλ λλλ λπλ νύξ ολοή τέταται δειλοίσι βορτοίσι." Heyn. — Pro obtenta - - nocte, cum unus Cod. obducta praebeat ex interpret., Schrader, temere coniecit obducta nule, ut Peerlk. p. 128. Luce pro nocte, quod vocabulum statim repetitum displicat; sed haud pauci inveniuntur apud Vergilium loci, in quibus cadem vox in versibus se excipientibus vel post breve intervallum iteratur. Cf. Geo. II, 125. Aen. I, 315. II, 207. 633. VI, 901. VIII, 243. etc. Ceterum coniecturam suam artificiose sic explicat: luce peplo s. amictu Noctis obtenta ideoque non apparente. De obtendendi verbi usu pro tegendi, velandi, cf. Barth. ad Stat. Theb. V, 45. Gronov. ad Senec. Oed. 625. Drak. ad Sil. X, 228. Burm. ad Ovid. Her. X, 147. Ceterum Codd. variant inter densantur (quod. Med. cum aliis exhibet) et densentur (Romani, Pal., Gud. aliorumque lectionem), quae varietas etiam alibi deprehenditur; velut infra v. 419. Aen. X, 432. XI, 650. Aen. XII, 264. etc. Quare Wagn., comparatis inter se Servio et Cod. Med., Vergilium in Georgicis formam densare, in Aeneide autem (excepto uno illo loco XII, 264., ubi plenior et gravior forma magis conveniat Imperativo) alteram densare secutam esse arbitratur, quod parum probabile videtur. Quidni Vergilium utraque forma promiscue utentem variare orationem voluisse statuamus? Burmann, lectionem densentur, quam servarunt Ribbeck. et Conington, vel ob sugartar, ne syllaba en toties deinceps redeat, reprebandam censet. Ceterum de utriusque formae confusione cf. Heins. ad Aes. VII, 794. et ad Ovid. Fast. III, 820. Pareus in Ind. Lucret. s. v. Bentlei. et Orell. ad Hor. Od. I, 28, 19. Iahn. ad Acn. VII, 744. Ramsh. Gr. Lat. 9. 74. p. 212 sq. aliique. -- 249. Aurora (ideoque etiam Sol, quem Aurors semper comitatur) redit, scil. ad eos. diemque iis adducit. Verbs. redire, reducere, recurrere, referre et alia similiter composita, saepe por ubi de rebus, imprimis naturac, statis vicibus redeuntibus agatur, Wunddocet coll. Hor. Od. II, 10, 15. Informes hiemes reducit Iupiter, idea sulmovet, ciusdem IV, 7, 1, 12, et infra 336, 339, 440, 458. Adde v. c. Lucr. I, 312. multis solis recleuntilus annis, et III, 1018. annorum tempora circum Quom redeunt etc. et cf. Val. Fl. II, 56. Integer (Titan) in fluctus redituro decidit auro (ex Heinsii coni.) et (laud. I, 1 sq. Sol, qui - Volvis inexhausto redeuntia secula motu. — 250. Oriens hic Solem matutinum significat, ut ex equis commemoratis certissime apparet. Aurae vero s. venti. qui ante solis ortum spirare solent, ex anhelitu equorum solis pottice deducuntur. Ceterum Oriens pro sole legitur etiam in loco huic simillimo Aen. V. 739., ap. Ovid. Fast. 1, 653. et alibi. Poëticum epitheton galden solis equis tribuitur ab codem Ovidio Met. XV, 418. — "equis anhelertibus tribuitur adflare id, quod ante se habent, ut in cursus certamine cos, quos ante se decurrentes cursu attingunt. Afflant equi solis cas terras, quas sol oriens illuminat. Iam poetica inversione dixit: Sol oriens affat nos equis; ut Aen. V. 739." Heyn. Cf. etiam Avien. descr. 62 hs oras ardor Titanius adfat et similes loci. — 251. Pro Illic apud Senet. Ep. 122. legitur Illis, quod etiam Wakef. ad Lucr. I, 1065. e coniectar restituendum censet et Ribbeck, edidit. (Cf. eius Prol. p. 201. et 240.); sed quantitation described. quam negari nequit, praccedenti nos magis respondere illis, quod e v. 247. fecile in illic mutari potuit, contra omnium tamen Codd. consensum nihil mutardum puto, cum Vergilius de regionibus, non de earum incolis loquatur; quare ceteri recentiores editt. illic servarunt. — Verba accendit lumina Vesper Heyn.. recte reiiciens vulgarem rationem satis languidam, qua de facibus et candelis accipiuntur, quae ut incendantur, vesper causa sit, ipse intelligit de

Hinc tempestates dubio praediscere caelo Possumus, hinc messisque diem tempusque serendi, Et quando infidum remis inpellere marmor Conveniat, quando armatas deducere classis, Aut tempestivam silvis evertere pinum.

255

Hespero cum Solis occasu in conspectum veniente et lumen suum proferente, coll. Silio, qui XI, 514, 515. hunc locum sic expresserit: Invadunt campum et late fulgentibus armis Accendumt ultro lucem surgentis Eoi; eique adsentitur Conington. Sed Silii locum nihil probare, et sera accendit lumina artificiose tantum et contorte ad ipsius Hesperi lumen referri posse, quisque videt. Magis probanda corum ratio, qui sera lumina de ceteris caeli luminibus, de stellis, interpretantur, quas Hesperus, primus omnium apparens, quasi occendere dicatur, (quam Bryce amplectitur); equidem tamen praefero Vossianam, ex qua vesper de tempore vespertino, sera autem lumina de caeli vespertini rubore intelligendum est; hanc enim explicationem non solum epitheton rubens (quod Conington non debebat simpliciter per non solum epitheton rubens (quod Conington non debebat simpliciter per voc. lucidus (bright) explicare coll. Hor. Od. II, 11, 10. luna rubens), sed etiam oppositio Aurorae quam maxime iuvat. (Wagn. et Ladew nihil prorsus ad h. l. adnotant, quod miror.) Ceterum ef. similis Lucretii locus I, 1064 sqq. Illi quom videant solem, nos sidera noctis Cernere etc. — In seqq. Ribbeck. et Hanovius Sched. crit. p. 7 sqq. transpositionem versuum suadent, et ille quidem v. 257. et 58. ante v. 252. ponendos et ante v. 259. lacunam sumendam esse putat, quae haec fere continuerit: sunt enim suis quaeque temporibus opera adsignata, etiam eis, quae nullum omnino negotium videntur admittere; hic autem v. 252—56. post v. 207. collocandos et v. 257. et 58. prorsus reiciendos censet. — 252. "Hinc., ex hoc solis per Zodiacum occursu, a v. 231., instantem tempestatum mutationem discimus, vel dubio caelo, i. e. etiamsi ex tempestatum mutationem discimus, vel dubio caelo, i. e. etiamsi ex caeli nubibus obducti conditione nihil potest divinari. Memor autem erat poeta versuum Arati Diosem. 10 sqq." Heyn. — Tempestates de quatuor anni partibus dici, ex v. 258. patet. Heyn. conferri iubet Tibull. IV. 1, 169. qui de temperata zona agens canat: Hinc placidus nobis per tempora vertitur annus: Hinc et colla iugo didicit submittere taurus etc. messis diem, i. e. aestatem; tempus serendi, auctumnum et hiemem. — 254. Navigatione et lignatione incipiente veris tempus significatur. Vide supra ad v. 138. — marmor, Homerum (II. XIV, 273. χειοι-ἔλε-ἄλα μαρμερέπε, coll. XVII, 594. XVIII, 480.) secuti, iam Ennius (Annal. XIV. p. 103. Hessel. Verrunt extemplo placide mare marmore flavo) et Lucretius (II, 766. Ut mare -- Vortitur in canos candenti marmore fluctus) de mari instar politi marmoris in sole fulgente et resplendente usurparunt. Cf. tiam Aen. VI, 729. et VII, 28. 718. 208. Imitantur hunc versum Silius MIV. 464. mutare casas infido marmore et Petron. ap. Wernsd. Poët. L. min. IV, 759, 34. pulsumque marmor abiete. — 255. armatae classes, ππλισμέναι, simpl. instructae ad navigandum naves. Cf. Hesiod. "Εργ. 631 sq. et 671 sq. Recte enim Heyn. adnotat, alienam a re rustica fore classem ad bellum armatam. Cf. autem Aen. IV, 299. armari classem cursumque parare. — deducere. Nam per hiemem naves subductae (Aen. III) 123 et trabiling inscriptes in literature parare may be subductae (Aen. III) 123 et trabiling inscriptes in literature parare may be subductae (Aen. III) 123 et trabiling inscriptes in literature description. III. 135.) et trabibus impositae in litore iacebant, unde vere novo machinarum ope rursus in mare detrudebantur. Cf. Aen. III, 71. et IV, 398. Deducunt naves et Hor. Od. I, 4. in. Solvitur acris hiems grata vice veris et Favoni, Trahuntque siccas machinae carinas. Sic apud Graecos καθέλταιν (s. έρνειν εἰς άλα) et ἀνέλκειν. Cf. Taubmann. ad Plaut. Most. III, 9, 50. Mitscherl. ad Hor. 1. 1. Ruperti ad Liv. VIII, 26, 1. Herzog. ad Caes. B. G. V. 1. alii. Ceterum Voss. per remos cymbas et minores piscatorum naviculas, per classes armatas maiores naves, velis et rudentibus instructas, intelligit. — 256. Macrob. Sat. VI, 4. et Schol. Horatii Cruqu. ad Od. I, 23. Et pro Aut, minus probabiliter. - tempestivam silvis evertere Pinum, h. e. ligna, materiem domorum et navium aedificandarum (cf. Geo. II. 443.) tempestive s. iusto, legitimo tempore caedere, quod Pallad. XII, 15. mense Februario commodissime fieri docet. Vid. etiam Cato R. R. 31.

Nec frustra signorum obitus speculamur et ortus Temporibusque parem diversis quattuor annum. Frigidus agricolam si quando continet imber, Multa, forent quae mox caelo properanda sereno, Maturare datur: durum procudit arator Vomeris obtunsi dentem, cavat arbore lintres,

260

et Plin. XVI, 39, 74. 75. De Adiectivis pro Adverbiis positis vid. adnott. ad Geo. III, 538. — 257 sqq. Etiam cum pluvium tempus domi continet rusticum, inveniet, quae hac iniqua tempestate, et aptius quidem quam sereno caelo, agere possit. Atque hoc quoque tempus praevidere eique negotia rustica accommodare docet siderum observatio. Usui autem agricolarum, qui non erant astrologi, inserviebant tabulae astronomicae ab Eudoxo (de quo vide adnott. ad Ecl. III, 40.), Metone aliisque confectae et calendaria oeconomica, quae nunc vocantur, et quale composuit Colum. XI, 2., in quibus ortus et occasus siderum, tempestates quovis tempore exspectandae et alia rusticis cognoscenda erant indicata. (Cf. Colum. IX., 14. XII, 2. et, qui hunc laudat, Voss. ad h. l.) Ceterum etiam Cato R. R. 2, 3. et Varro R. R. I, 36., quibuscum Plin. XVIII, 6, 8. conferendus, eadem et alia opera rustica pluviarum tempore ut suscipiant, rusticis suadent. 258. parem, quod constat ex quatuor partibus sibi paribus (vere, aestate, auctumno, hieme), quae iisdem semper temporum vicibus sibi succedunt. quattuor ex Mcd., Vat. et Rom. auctoritate nunc cum recentissimis editoribus scripsimus. Cf. Wagn. Orth. Verg. p. 467. et, qui ibi laudantur, Schneider. Gramm. Lat. I, 2. p. 446 sq. (contra quem disputat Ellendt. al. Cic. de Or. II, 83, 339.) et Fr. Haasii not. 314. ad Reisigii Vorlesung. über d. Lat. Spr. p. 284. Adde Lachm. ad Lucr. III, 917. p. 193. Rietschel. ad Plauti Most. 630. et Ribbeck. Proleg. p. 443. — 259. Cf. Hesiod. O. et D. 494. Sepyerμερίη, ὁπότε κρύος ἀνέρας ἔργων 'Ισχάνει. Hanovius Sched. crit. p. 8 sq. etiam in hoc loco haeret, cum, quod sane negari non potest, nos praeter exspectationem subito ad res progressos esse sentiamus, ad quas via haud quaquam munita sit (quare etiam Ribbeck, adnotat, "ante v. 259, quaedam in hanc sententiam desiderari: ,,sunt enim suis quaeque temporibus opera adsignata, etiam eis, quae nullum omnino negotium videntur admittere"), sed fatetur etiam, sibi non constare, quae medela loco sit adhibenda. — frigidus Vossio iudice non solum de pluvia hiberna intelligendum, sed omnino epitheton est pluviae et ventorum. (Cf. infra III, 279. IV, 261.) — continct, domi tenet, exire in campum non patitur. Cf. Burm. ad Petron. c. 65., qui ad h. l. laudat Iustin. XIII, 4. Ille simulato timore diu continuit se, sc. castris. Conington confert Iuven. V, 100. Dum se continet Auster, Dum sedet et siccat madidas in carcere pennas. — caelo sereno, quamdiu caelum serenum est, Abl. abs.; vid. supra ad v. 214. — 261. Multa -- Maturare datur, i. e. datur occasio multa maturandi, licet maturare. Dare cum Infin. constructum, pro sinere, permittere, quod poetis satis usitatum, e pedestris orationis scriptoribus imprimis Plinius Iunior usurpat, v. c. Paneg. 29, 3. 50, 4. 51, 4. 79, 3. Epist. I, 10, 5. Ceterum, quod iam veteres Grammatici (Servius ad h. l. Gellius X, 11. Macrob. VI, 8.) perspexerunt, opponuntur sibi properare, raptim et praecipitanter facere (übereilen), et maturare, efficere, ut aliquid diligentiae tarditate eo magis maturum fiat, (bedachtsum fördern). Quare Tacito dial de or. 3. scribere licuit Ideo maturare huius libri editionem festino, et Quinctiliano Inst. VI, 10. Observatum fere est, celerius occidere festinatam maturitatem, quos locos debeo Doederleinio, docte hac de re disputanti in Synon. Lat. II. p. 138 sq. (Voss. comparat Graecum proverbium σπεύδε βραδέως, spude dich, aber eile nicht). Mala igitur tempestate dom maiore diligentia in antecessum parari possunt, quae serena tempestate and multidiligentia in antecessum parari possunt, quae serena tempestate, qua multalia curanda, instituenda, agenda sunt, festinando, subito et confuse faciendo, bene fieri nequeunt. — procudere hic significat malleo cudendo, tundendo exacuere, ut apud Lucr. V, 1263. Et prorsum quamvis in acuta ac tenvia posse Mucronum duci fastigia procudendo. — 262. Vomeris desertem. Cf. supra ad v. 172. -- obtunsi. Sic Med., Rom., aliorum Codd., Servii et Eutychii II, 4. auctoritate cum recentissimis editoribus scripsimus. Cf.

Aut pecori signum aut numeros inpressit acervis.
Exacuunt alii vallos furcasque bicornis
Atque Amerina parant lentae retinacula viti.
Nunc facilis rubea texatur fiscina virga,
Nunc torrete igni fruges, nunc frangite saxo.
Quippe etiam festis quaedam exercere diebus

265

Wagn. Orth. Verg. p. 457. et quos ibi laudat, quibus adde Ruddim. I. p. 234. not. 69. — arbore, Ablat. materiae. Vid. adnott. ad Aen. I, 167. lintres sunt vasa lignea concava et alvei (Tröge, Mulden, Butten: cf. Varr. R. R. I, 11.). Sie alveos, quibus uvae portantur in vindemia, lintres dixit Tibull. I, 5, 23. (ubi vid. Dissen.) Manso cum Servio minus probabiliter de scaphis cogitat. Ceterum Ribbeck. edidit lyntres, quod Med., Pal., Rom., Gud., unum Bern. et duo Codd. Prisc. p. 891. exhibere affirmat. (Cf. eius Proleg. p. 254.) — 263. pecorum signum. Nota aliqua, imprimis nomen domini (Calpurn. V, 84.), pice liquida inurebatur pecori (Colum. VII., 9, 12.), quod maxime m. Ianuario et Aprili exeunte fieri solebat, ut Voss. docet, coll. Colum. VII., 9, XI, 2, 14. 38. et Pallad. II, 16. Vid. etiam Geo. III. 158. Continuome notas et noming gentis inurant. Vid. etiam Geo. III, 158. Continuoque notas et nomina gentis inurant. -Vid. etiam Geo. III, 158. Continuoque notas et nomina gentis inurant. —
"numeros impressit acervis, ξιέγραψε, pro imprimit. [Vid. quae ad
r. 49. adnotavimus.] Aut cum Servio tesserae et tabellae intelligendae
acervis impositae, quibus frumenti [i. e. modiorum] numerus designatur,
aut acervi sunt frumenta saccis seu vasis condita, quibus vasis inscribit
paterfamilias, quot modios contineant. "Heyn. Prior ratio praestat. — inpressit, cum tantum ad signum pecori inurendum quadret, per zeugma interpretandum, ad numeros autem acervis supplendum esse inscripsit
quisque videt. De Perfecto autem pro Graecorum Aoristo de re, quae
heri solet, posito cf. adnott. ad v. 49. — 264. valli hic et infra II,
25. sunt pali, furcae bicornes autem vitibus fulciendis inserviebant. Cf. snnt pali, furcae bicornes autem vitibus fulciendis inserviebant. Cf. Geo. II, 359. et Colum. XI, 2. — 265. , Amerina retinacula. Amerina saliz inter terna salicis genera memoratur Columellae IV, 30, 4., ubi de pedaminum in vineis, iugorum ac viminum prospiciendorum cura agit. Cf. Plin. XVI, 37, 69." Heyn. Adde Plin. XXIV, 9, 37, Voss etiam nunc in Gallia meridionali genus quoddam salicis l'Amerine vocari affirmat. De Plin. XVI, 37, 69." Heyn. Adde Plin. XXIV, 9, 37, Voss etiam nunc in Gallia meridionali genus quoddam salicis l'Amerine vocari affirmat. De ipso autem Ameriae oppido, Umbriae municipio, quod nunc Amelia vocatur, vid. librum meum geogr. III. p. 622. — 266. Cf. Ecl. X, 71. ibique adnott. — Fiscinae, calathi aliaque vasa viminea, quae supra v. 165. virgeam Celei supellectilem poëta dixit, non solum e salicis, sed etiam ex raborum (de quibus vid. adnott. ad Ecl. III, 89.) virgis texebantur, quibus non minus quam virgis saligneis utebantur etiam ad alligandum. Cf. Plin. XVI, 37, 69. et Colum. IV, 31, 1. Neque tamen prorsus reticenda est diversa Servii explicatio, qui haec adnotat: "Rubea virga, quae abundat circa Rubos, Italiae oppidum: Hor. Serm. I, 5, 94. Inde Rubos fessi pervenimus," ad quem locum etiam Schol. Cruqu.: "hi Rubi oppidum; hinc putant aliqui dixisse Vergilium Nunc facilis Rubea texatur f. v." Nihil vero praeterea constat de viminibus circa hoc ignobile Apuliae oppidulum (nunc Ruvo appellatum: cf. liber meus modo comm. III. p. 751.) crescentibus. Ribbeck, tamen Rubea scribere non dubitavit. — facilis, quia ex viminibus facta, quae facile fiecti et texi possunt. Mollem iuncum dixerat Ecl. II, 72. Cf. Tibull. I, 1, 40. II, 3, 15., ubi pocula facili luto (argilla, quae facile tractari et fingi potest) composita et fiscella levi detexta vimine imaci commemorantur. Pal. minus apte praebet facili. — 267. torrete fruges. "Notum, antiquos aliquando tostis igne granis vesci solitos fuisse; sed hic de eo more agitur, cum, vita iam ad meliorem cultum perducta, far igni torrerent, ut facilius mola, et quidem manuaria, qua utebantur [cf. Moret. v. 23.], frangi et glumis exui posset." Heym. Cf. Aen. I, 179. Lacr. I, 881. Val. Fl. II, 448. etc. — 268. Supplenda est ex antecedentibus sententia illa, iam ab Heynio indicata: Non mirum videri potest, me suadere rusticis, ut per pluviarum tempus varia negotia domestica exercent: cui nune adiungitur haec: cum vel diebus festis. salva religione. suadere rusticis, ut per pluviarum tempus varia negotia domestica exer-ceant; cui nunc adiungitur haec: cum vel diebus festis, salva religione,

Fas et iura sinunt: rivos deducere nulla Religio vetuit, segeti praetendere saepem, Insidias avibus moliri, incendere vepres, Balantumque gregem fluvio mersare salubri.

270

plura opera suscipere iis liceat. Similem sententiarum nexum per enise iam supra vidimus v. 77. — Locum, qui sequitur, laudat et copiosius persequitur Colum. II, 21 (22), 1., longum proponens indicem operum rusticorum, quae, cum dilata magnum agricolis detrimentum afferre possint, etiam festis diebus fieri sacerdotes Romanorum permittant. Cf. etiam id. XI, 1, 20 sq. et Moret. v. 67 sq. — 269. Fas et iura, h. e. divina humanaque iura, ut iam Serv. observavit. Verba Fas et iura sinunt repetuntur in Anth. Lat. Burm. I, 172, 65. ... nulla religio, scrupulus. metus peccandi et deos offendendi (religiose Bedenklichkeit), quamquam etiam de definitis pontificum interdictis (Religions rerbot) cogitare possumus. Cf. Ameis Spicil. p. 19., qui explicat: "religio, quae per deorum cultum praecipitur (Religionsgesetz.)" - vetuit, adhuc numquam vetuit, neque nunc vetat, ideoque non solet vetare, ut supra v. 49. — rivos deducere. "Quod autem Vergilius ait deducere, nihil aliudest, quam detergere; nam festis dielus rivos veteres sordidatos detergere licet, novos facere non licet. Ita Macrob. Sat. III., 3. Consentit Colum. II., 22, 3. Rivum deducit ac ducit is, qui aquam ex rivo vel lacu per prata irriganda ducit. Satis fluvium inducit rivosque sequentes supra v. 106. dixerat. Deducitur etiam rivus s. aqua, cum fossa exsiccatur: ut collectus humor (supra v. 114.) cum educitur et emittitur. Ut in sententiam Macrobii dictum sit, de aqua cogitandum, quae, ut per pratum deducatur, ne via praecludatur, sordibus purganda est. Cf. Serv. ad v. 172." Heyn. Ceterum receptam lectionem deducere (fort-Codd. practer Med. auctoritas. Vid. infra ad v. 283. — 270. segetar practendere saepen cum eadem exceptione intelligendum. Nam secundum Colum. 1. 1. (Quamquam Pontifices negent, segetam fertie septra debere), Macrob. Sat. III, 3. et Serv. ad h. l. pariter novas saepes facere festis diebus non licuit rusticis; veteres reficere et reparare haud dubie licuit. Conington, Keightleium mecum consentire memorans, ipse de mes opinione dubitat, difficultatem autem expedire non constur. — 271. Instidias moliri avibus non nisi de avibus rapacibus et noxiis intelligi potest, de quibus v. c. supra v. 119. sermo erat; nam aucupium instituere festis diebus erat vetitum; moliri autem, quod proprie est lactare (vid. infra ad. v. 329.), latiore sensu dicitur de quovis motu et conatu, de cuimque operis susceptione, imprimis cum qua coniuncta est aliqua virium contentio. Sic infra v. 494. moliri terram, Aen. I, 424. moliri arcem etc.

— incendere vepres, vel etiam recidere. Cf. Cato R. R. 2. — 272.

Balantum gregem commemorari puto, quod oves intra lavandum continuum fere balatum solent edere. Simili ratione etiam locus Geo. 457. ima dolor balantum lapsus ad ossa Cum furit etc. et Lucr. VI, 1130. renit - - etiam pigris balantibus argros, iudicandi videntur; quamquen negari nequit, interdum etiam balantes simpliciter pro ovibus poni, ut Aea. VII, 538. (Consentit mecum Conington.) — fluvio mersare, lavare at scabie laborantem. Cf. Geo. III, 440 sqq. — salubri enim non est epitheton ornans; nam Macrob. Sat. III, 3. extr., quem argutari in hac voce adiecta temere censet Heyn., hunc locum respiciens scribit: Cavetar min in iure Pontificio, ut festis dielas purgandae lanae gratia oves lavarenes liceat; liceat autem, si curatione scabies abluenda sit; ideo hoc quoque inter concessa numeravit Balantumque greges fluvio mersare; quod si hucusque dixisset, licita et vetita confuderat, sed adiciendo salubri саннат concessae ablutionis expressit; et Servius ad h. l.: Sanc sciendim secundum Varronem contra religionem esse vel si irrigentur agri, vel leventur animalia festis dielus. Nymphae enim sine piaculo non possest moveri, sed scimus, necessitati religionem cedere; ex quo Macrobii loco se colligas. Vergilium vere scripsisse balantunupue greges. scito, omnium Codd. lectionem gregem agnoscere etiam Priscian. VII, 11, 57. et Colum.

Saepe oleo tardi costas agitator aselli Vilibus aut onerat pomis, lapidemque revertens Incusum aut atrae massam picis urbe reportat. Ipsa dies alios alio dedit ordine Luna Felices operum. Quintam fuge: pallidus Orcus

275

II, 22. in., qui omnino hic conferendus, ut etiam Ovid. Fast. IV, 757 sqq. Ceterum cf. adnott. ad Geo. III, 541. — 273—275. "Haec ex duriorum patrumfamilias ratione, ut Catonis c. 138. Vid. Colum. II, 22, 5." Heyn. Rusticis, ceteris diebus in agro colendo occupatis, diebus festis oleum et poma in urbes portare et pecunia eorum venditione parta alias res, ut picem et lapides molares, emere licebat; nam etiam feriatis diebus mercatus in urbibas habitos esse, ex v. 274 sq. patet. Cf. Varronis locum apud Serv. ad v. 275.—agitator aselli non est asinarius, sed rusticus, qui utitur asello sarcinario.—274. "vilia poma dicuntur ad magnam copiam denotandam. Sic v. 227. vilis phaselus.—Lapis incusus, sive rudis, asper, sive cusus et incisus. De mola manuali fere accipitur post Servium." Heyn. Ego tamen non novi locum, ubi incusus idem sit, aned non cusus rudis natura. men non novi locum, ubi incusus idem sit, quod non cusus, rudis, natura asper. Sed ut apud Pers. II, 52 incusa auro dona sunt caelata, signis aspera, ita hic de lapide molari cogitandum, qui cudendo exasperatus et ad moliendum aptus est factus. Cf. etiam Scaliger. Lect. Auson. II, 21., a Burm. laud. Consentiunt mecum Wagn. in ed. min. et Ladew.; Peerlk. autem p. 374. pro Incusum coni. In cotem, ut sensus sit: Reportat lapidem, unde cos fiat. — massam picis, durae picis copiam (ut apud Calpurn. V. 80. nec Brutia desit Dura tibi, ubi vid Interpp.) ad lignea vasa intus picanda, mustum condiendum et varia medicamina conficienda. Cf. Colum. XII, 22 sqq. — urbe, pro ex urbe. Verbis cum re compositis haud raro nudus Ablativus adiungitur. Cf. Geo. III, 520. IV, 88. Aen. I, 358. 679. X, 473. etc. — 276 sqq. Etiam dies lunares observandos esse dicit. Ex superstitione enim Romanorum certi cuiusque mensis dies erant fausti ad opera facienda (felices operum), alii infausti. Hesiodus "Eqy. 765 sqq., quae Vergilius recto iudicio ductus tam paucis absolvit, non minus quam sexaginta versibus persequitur. Secundum Plinium tamen Vergilius potius Democritum secutus est; XVIII, 32, 75. enim sic scribit: His quae sunt necessaria addicientar de luna ventisque et praesagiis - Namque Vergilius cham in numeros (tempora) lunae dirigenda quaedam putavit, Democriti secutus ostentationem. Ceterum a tali superstitione ne principes quidem Romanorum viri, veluti Augustus ipse (Sueton. c. 92.), abhorrebant. Vid. Yoss, ad h. l. — dies alios. Yoss. dies alias legendum esse censet, cum in seqq., ubi de certis et quasi statis diebus sermo est, legamus quintam « septuma - nona. Sed Grammatici Pluralem femin. huius vocabuli inusitatum esse docent. Cf. Sosip. Charis. I. p. 18. sciamus pluraliter feminine hae dies et has dies non oportere nos dicere. Schneider Gr. Lat. II, 1. p. 351 sq. Zumpt. § 86. alii. Wund. aptissime comparat Tibull. III, 6, 32. Venit post multos una serena dies, ubi Heynii et Huschkii adatte offerenden. Lacadedit vera data dere selet ut infra v. 287 at mott conferendae. — Luna dedit pro dat, dare solet, ut infra v. 287. et Aen. IX, 266. quem dat Sidonia Dido. Cf. quae supra ad v. 49. adnotavimus. — 277. Felices operum, faustos ad opera rustica feliciter facienda. (Cf. supra adnott.) Cum Genitivo rei, cuius ratione habita felix aliquis praedicatur, ex Graecorum consuetudine (cf. v. c. Plat. Phaed. p. 58. suas praedicatur, ex Graecorum consuetudine (cf. v. c. Plat. Phaed. p. 58. εὐθαίμων τοῦ τρόπου καὶ τῶν λόγων) hoc Adject. construitur etiam Acn. VII, 725. Hor. Sat. I, 9, 11. (ubi vid. Orell.) Ovid. Met. V, 267. (ubi vid. Iahm. et Bach.) Iuven. XIV, 119. Sil. II, 570. IV, 359. 398. 731. Stat. Silv. IV, 4, 46. Claud. Stilich. I, 89. infelix autem Geo. III, 498. et Acn. IV, 529. ap. Silium IX, 627. XII, 432. alibi. Cf. Ruddim. II. p. 74. atque etiam adnott. ad Geo. IV, 491. Opera autem κατ' εξοχήν de operibus rusticis legitur etiam infra II, 472. Tibull. I, 4, 48. (ubi vid. Lachm.) et alibi — Opinto die ab lunae ortu natos ait Oreum Eurias Titanes et et alibi. - "Quinto die ab lunae ortu natos ait Orcum, Furias, Titanes et Gigantes; antiqua et ignota superstitione, ad numerorum rationes spectante. Recedunt haec ab Hesiod. " $E_{OY}$ . 802 sqq., qui non eo Orcum et Furias natos memorat, sed Furias periuria hominum ultum ire." Heyn. — Orcus Eumenidesque satae; tum partu Terra nefando Coeumque Iapetumque creat saevumque Typhoea Et coniuratos caelum rescindere fratres.

280

(cuius nomen Schneid. Gr. Lat. I, 1. p. 208. deducit a Graec. voc. öoxos, Höhle, Hölle, quare nescio, an iure Ribbeck. ex uno Cod. Pal. receperit scripturam Horcus, non tamen miror, Romanos etiam Orchus scripsisse, quod e Servii Comment. apparet: cf. etiam Ribbeck. Proleg. p. 139.) est deus Orci, Pluto, Aidys (ut apud Cic. Verr. II, 4, 50. Ut Verres, alter Orcus, venisse Ennam et non Proserpinam asportasse, sed ipsam abripuisse Cererem videretur), qui pallidus dicitur, quia Manes ei subiecti sunt pallidi; pallor enim mortis est color. De Manibus pallidis cf. v. c. Tibull. I, 11, 38., de Charonte Stat. Theb. VIII, 18. Praeterea observanda brevitas dicendi quintam fuge; pallidus O. E. satae, pro: qua vel nam ea -- satae. Idem asyndeton ex Particularum causalium omissione ortum etiam pedestris orationis scriptoribus satis usitatum esassatum omissione ortuin etami pedestris orationis scriptoribus satis usitatum esase constat. Cf. praeter alios Kritz. ad Sall. Cat. 39, 4. et Iug. 28, 5. Wund. comparat similem locum supra v. 230. mittet signa Bootes; Incipe. — 278. satae, natae, genitae, ut saepe. Cf. Aen. IV, 198. V, 244. 424. VI, 331. VII, 152. 656. VIII, 36. X, 540. Ovid. Met. IV, 282. XII, 93. Fast. IV, 54. etc. — tum, i. q. porro, praeterea. Serv. et Nonius p. 220. minus recte tune exhibent, quod esset "eodem illo tempore." Cf. adnott. ad Ecl. III, 10. — 279. Coeus et Iapetus sunt Titanes, Caeli et Terrae filii, de quibus vide Hesiod. Theog. 133. 404 sqq. Apollod. I, 1, 3. Diod. III, 47. alios. — creat Heyn. dicit pro creavit esse positum, et Wund. confert Ecl. VIII, 45. edunt pro ediderunt, et Ecl. VI, 30. mirantur (vel potius miratur) pro mirati sunt, ad quos locos vid. adnott. Hic autem poëta de Coei et Ispeti partu ita videtur locutus, ac si quinto quoque dic iteraretur. — saevum. Ribbeck. et Haupt. cum Palat. a m. pr. scripserunt saevom. - Typhoea, pro Typhoea (Τυφωέα, a Nomin. Τυφωεύς: ut apud Ovid. Met. V, 347. Trinacris - - urget Aetherias ausum sperare Typhōea sedes) quatuor syllabis in tres contractis eadem fere ratione, qua Ecl. VI, 30. Orphea pro Orphea legimus. Cf. Lachmann. ad Lucr. II, 829. p. 122. Alibi poëtae Latini hoc nomen tribus syllabis pronuntiatum ad secundam declin. formare solent, v. c. Aen. IX, 716. Ovid. Met. III, 303. Sil. XIV, 196. etc. Apud Graecos haec inveniuntur nominis formae: Τύμων (att. Τυμώς) Τυμών, Τυμωνίς, Τυμωνίς, αρμα Romanos duae potissimum, Τηρhon in pedestri oratione et Τηρhoeus in carminibus. (Cf. etiam adnott. ad Aen. 1, 665.) Erat autem monstrum centum capitibus anguinis praeditum, a Tartaro et Terra progenitum, quod, cum Iovem ad certamen de mundi imperio provocasset, fulmine ictum sub Aetna monte sepultum esse, ibique vivere et spirare pergens ignem evomere putabatur. Cf. Hesiod. Theog. 821 sqq. Apollod I, 6, 3. Apollon. Rhod. II, 1214 sqq. ibique Schol. Klopferi Lex. mythol. II. p. 608 sqq. — 280. "fratres sunt Aloidae, Otus et Ephialtes. Vid. Apollod. I, 7, 4. Aen. VI, 582. Aloidas geminos - - qui manitus magnum rescindere caelum Adgressi. Nisi hic locus [ubi vid. adnott.] ad manum esset, non appareret, quidni et Gigantes esse possent, et ipsi fratres ynyeveis et cadem facinora ausi." Heyn. Quare ctiam Wagn. adnotat: tres ynyereis et eadem tacinora ausi." Heyn. Quare etiam Wagn. adnotat: "vel Aloidae, vel Gigantes."; sed praestat de Aloidis cogitare, qui eodem modo simpliciter fratres dicuntur Horatio Od. III, 4, 51. Aloidarum autem fabulam disce ex Hom. Od. XI, 304 sqq. Apollod. 1. 1. Diod. IV, 87. Ovid. Met. I, 151 sqq. Hygin. f. 28. aliis. Vid. etiam Ovid. Met. VI, 117. et Claud. B. G. 73 sqq. — rescindere pro exscindere cum notione perrumpendi, irrumpendi positum esse, recte docet Wakef. ad Lucr. II, 406. Cf. praeter parallelum illum Aen. locum etiam Aen. IX, 524. Rescindit vallum et adnott ad Geo. III. 454 canivrati sutem rescindere in vallum et adnott. ad Geo. III, 454. coniurati autem rescindere ita dictum, ut Ecl. VII. 5. respondere parati. (Vide etiam infra v. 294. et adnott. ad Ecl. IV, 54. et V, 1.) Prorsus eadem ratione Hor. Od. I, 15, 7. Graecia comurata tuas rumpere nuptias (ubi vid. Orell.). Cf. etiam Sall. Cat. 52, 24. Coniuravere nobilissimi cives patriam incendere, ibique Kritz.

Ter sunt conati inponere Pelio Ossam Scilicet atque Ossae frondosum involvere Olympum; Ter Pater exstructos disiecit fulmine montis. Septuma post decumam felix et ponere vitem Et prensos domitare boves et licia telae

Bach. ad Ovid. Met. XV, 121. Beneck. ad Iustin. XXXVII, 2, 8. Iahn. ad Ovid. Trist. V. 3. 44. Ruddim. II. p. 225. et nos ad Aen. I, 527. — 281. Ex Odyss. XI, 314., fonte huius fabulac, quae inde nata, quod motu terrae graviore Ossa ab Olympo revulsa fuerat. Vid. Strab. IX. p. 658." Heyn. Numeris huius versus tardioribus et asperioribus duplicique hiatu impeditis labor illorum hominum summa vi nitentium optime depingitur. Ultima syllaba nominis Pelio corripitur, quia hiatus admittitur et syllaba in the-sin cadit. Vide adnott. ad Ecl. II, 53. — Voss. e Schol. Cruqu. Hor. Od. III. 4, 51. Graecam recepit formam Ossan, comparans Ovid. Fast. I, 307. et Lucilii Aetnam 49. Sed, quamvis Vergilius nominum Graecorum in m et es desinentium Accusativum ubique in an et en terminare soleat (vid. adnott. ad Ecl. I, 65.), hie tamen, cum librarii omnino proniores fuerint ad Latinam terminationem in Graecam mutandam, quam contra, (quare vel m Romanis nominibus, v. c. infra v. 472. Moret. pr. scribit Aetnan, Aen. X. 561. Gudian. Lucan, et v. 562. Medic. Numan). Codicibus invitis nihil mutandum puto. Ceterum de his Thessaliae montibus (quorum Pelion mune Plessidhi s. Zagora, Ossa autem Kissavo et Olympus etiamnum Elymbo nominatur) cf. liber meus geogr. III. p. 855 sq. — 282. Scincet hie non tam ironice s. cum irrisione affirmat (de quair l'Particulae potestas au la prima ad Aen II. 577.) quam potins quae prima est Particulae potestas. licet hie non tam ironice s. cum irrisione affirmat (de qua vi Particulae egimus ad Aen. II, 577.), quam potius, quae prima est Particulae potestas, etcorem ad rem magnam, miram, inexspectatam attentum facit, et idem fere est, quod ecce! siehe! o Wunder! Ita iam Voss. interpretatur, laudans infra v. 493. II, 245. 534. III, 266. Hor. Od. II, 14, 9. et Claud. XXXVII, 116. Cf. Cort. ad Cic. Fam. XV, 15, 3. Heindf. ad Hor. Sat. II, 5, 87. et Ramsh. §. 172. 1. — involvere, sursum, in altiorem locum, in superficiem Ossae montis volvere. Sic Ovid. Met. XII, 507. Saxa trabesque supertalosque involvite montes. — 283. Plures Codd. deiecit; male. Verissime enim Burm. adnotat, plus esse disiicere, i. e. scindere in plures partes, quam deiicere, s. humi sternere. Cf. supra ad v. 269. Videtur hune locum respicere auctor Aetnae in Wernsd. Poët. L. min. IV, 101, 62. et iacto perturbat fulmine montes. — 284. Heyn. incertus est, quid statuat de verbis Septuma post decumam, utrum sit dies XVII. intelligendus, an duo dies VII. et X., quorum prior multo felicior dicatur altero; (nonne post bis Septuma post decumam, utrum sit dies XVII. intelligendus, an duo dies VII. et X., quorum prior multo felicior dicatur altero; (nonne post potius contrarium significaret?) Sed praestat sumere, Vergilium Graecorum rationem (ξβόομη ξπὶ ἀξεα) secutum loqui de die XVII., licet Heynio teste lissiod. Εργ. 770. et 794. septimam et decimam faustas esse affirmet, qui tamen, quae hic Vergilius enumerat, v. 794 sqq. potius ad diem XIV. refert. Eadem est Vossii sententia, qui comparat Manil. IV, 462. Septima post decimam luctum et vicesima portat, et ibid. v. 449. similis quoque letta pars est Post decimam, pro tertia decima. (Wagn. et Ladew. de hoc loco prorsus tacent.) Ceterum septuma post decumam scripsimus ex Cod. Med. auctoritate, quamquam alibi hic Codex septimus et decimus exhibet.

11. Drakenb. ad Liv. XXX, 18, 9. et Wagn. Orth. Verg. p. 432. — felix powere, pro: idoneus ad ponendum. Vide modo ad v. 280. Ita Aen. IX, 12, quo non felicior alter Ungere tela manu ferrumque armare veneno, ubi vid. adnott. coll. iis, quae ad Ecl. V, 1. observavimus. — vitem, non mites, in omnibus libris suis Heins. videtar invenisse; neque aliter Medic. apud Fuggin, vites Potter. ex uno tantum Paris., at recentore, Codice enotavit; quare non debebat hoc ab Iahnio recipi, qui tamen in edit. II. Singularem quare non debebat hoc ab Iahnio recipi, qui tamen in edit. II. Singularem lacite revocavit. Vitatur etiam Singulari nimia aequabilitas, cum sequantur Pluralia boves, licia. Eadem lectionis varietas invenitur Geo. II, 273., ubi pariter ex Med. aliisque Heinsius Singularem restituit. — 285 "prensi boves, qui libere, nec dum iugo iuncti, errabant. Hesiodus, quem re-picit, v. 797. ελλίποδας Έλικας βοῦς - - Πρηΰνειν, έπὶ χείρα τιθείς." Ηεψη.

Addere; nona fugae melior, contraria furtis.

Multa adeo gelida melius se nocte dedere,
Aut cum sole novo terras inrorat Eous.

Cf. etiam infra III, 207. Ovid. Rem. 235. Adepicis, ut prensos urant iuga prima iuvencos? id. Am. I, 2, 14. Detrectant prensi (al. pressi) dum iuga prima boves. Aliquot Codd. etiam hic pressi, quod significaret iugo imposito pressos, ut Ovid. Met. I, 124. Pressique iugo gemuere iuvenci, sed minus huc quadraret. Brevior autem voc. prehendendi forma Vergilio usitatissima. Vid. Geo. III, 207. Aen. II, 322. III, 450. VI, 61. IX, 558. XII, tatissima. Vid. Geo. III, 201. Acu. II, 322. III, 430. VI, vI. IA, 535. AII, 775. etc. Iuvencos, usque ad tertium actatis annum libere per pascua vagantes (Colum. VI, 2.), tum demum, plerumque m. Martio incunte (Pallad. IV, 12.), captos et domitos esse, Voss. docet. Wagn. conferri inbet Gronov. Diatr. p. 52. (97.) ibique Hand. — domitare. De ratione boves ad agriculturam domandi infra agitur III, 163 sqq. — licia telae Addere, h. e. adnectere (nostrum anzetteln). Cf. Tibull. I, 6, 79. adnectit licia telis, ubi Wunderl. hace adnotat: "Licia sunt vincula, quibus textores induunt atque implicant stamina et iugo annectunt; telae autem stamina quae radius textorius percurrit. Utrum vero licia telis, an telae mina, quae radius textorius percurrit. Utrum vero licia telis, an telae liciis annecti dicantur, nihil interest." Cf. etiam quae infra ad v. 294. adscripsimus. — 286. "Nonus dies servis fugitivis faustus. Quorsum hoc? Scilicet cautionem tanto maiorem adhibebit eo die diligens paterfamilias, ut contra de furtis non sollicito esse licet; est enim is dies furibus non faustus." Heyn. Cur vero? Haud dubie, quia luna iam plena est claraque luce fulget; quare haec dies amica est fugientibus, qui vident, quo fugiant, inimica autem furibus, qui amant noctem et tenebras. Haec simplicissima videtur explicatio, iam Vossio probats. — contraria furis. Conington confert Lucr. VI, 741. Averna - - avibus contraria cuncis. — 287—296. Sunt etiam noctu vel summo mane nonnulla tractanda, et quidem aestiva (v. 289 sq.) non minus quam hiberna (v. 291 sq.) nocte. — Multa adeo, nollá ye, Vieles sogar. Haud raro enim haec Particula Adiectivis conjunction. gitur, quae aliquam magnitudinem significant (magnus, multus, totus etc.), ut Handius docet Tursell. I. p. 147., cum h. l. comparans Sil. X, 488. multa adeo nequidquam ausi, Aen. XII, 548. III, 203. etc. Cf. etiam adnott. ad Aen. VII, 629. — melius se nocte dedere, i. e. dare se solent (cf. supra ad v. 49.) et de forma — ere vid. ad Ecl. X, 13.; se dare satem i. q. se offerre, occurrere (de loco, tempore, occassione); inde se accommodare, voluntati alicuius obsequi, ideoque etiam bene procedere, bene perfici posse. Recte igitur Serv.: melius nostro obsequentur labori; nos: Vieles fügt, macht sich besser bei Nacht. Cf. Aen. IV, 627. Nunc, olim, quocumque dabunt se tempore vires. Ter. Hec. III, 3, 30. Omnibus nobis ut res dant sese, ita magni atque humiles sumus. Burm. ad Grat. Cynes. 143. et Gronov. Elench. Antidiatr. p. 84 sq. Praeterea Heyn. adnots: "melius gelida alii; minus concinne: sed praestat forte, ne utroque veru alterum hemistichion melior, melius initium habeat." Sed tantum abest, ut hoc vituperandum sit, ut praeceptis hic propositis singularem quandam addat gravitatem, praesertim cum utriusque versus numeri ceteroqua satis differant. Cf. Iahn. ad Aen. I, 315., Ovid. Met. XV, 104. et Hor. Od. I, 3, 28., qui multos eiusmodi locos, ubi eiusdem vocabuli post pauca verba 1, 5, 26., qui mutos etusmont tocos, un etusuem vocatim post pauca verse repetitionem ab Romanorum elegantia abhorrere editores censuerunt, recte defendit. — 288. "Εουs pro Lucifero atque pro matutino tempore. Ερός sc. ἀστήρ, Έωσφόρος. Cf. Aen. III, 588." Heyn. Vid. Heins. ad Oridex P. II, 6, 38., qui affert Cinnae versus in Smyrna: Te matutinus fentem conspexit Eous, Et fentem paullo vidit post Hesperus idem, et Rutilli I. 430. Champarinum rocco fulcit Eous conspexit la profession intelliging. Itin. I, 430. Cum primum roseo fulsit Eous equo, ubi Luciferum intelli-gendum esse patet ex locis Ovid. Am. II, 11, 56. et Fast. II, 314., Luci-fero et Hespero equum tribuentibus. Adde etiam Auson. carm. CLIII, 12. editus ante Quam iubar et rutilus caelum illustraret Eous, cundemque carm. CCCLXI, 45. Quam modo nascentem rutilus conspexit Eous. "terras invorat sole novo [irrigat mane terras humore], quia aëris humor te in herbis ros sub sensum venit mane, die orto; nam solem novem

Nocte leves melius stipulae, nocte arida prata Tondentur, noctes lentus non deficit humor. Et quidam seros hiberni ad luminis ignis Pervigilat ferroque faces inspicat acuto; Interea longum cantu solata laborem Arguto coniunx percurrit pectine telas,

290

dicunt poëtae pro oriente [cf. Gronovii Diatr. p. 234]." Ita Heyn., qui comparat etiam Geo. III, 324—26. recteque refutat Wakefieldum ad Lucr. V, 283 sq. (aetherius sol Irrigat assidue caelum candore recenti) h. l. ita V. 283 sq. (aetherius sol Irrigat assidue caelum candore recenti) h. l. ita interpretantem, ut sole terras invorare idem esse dicat, quod solis luce irrigare, perfundere terras. Vid. etiam Geo. III, 304. cum - - extremoque invorat aquarius anno, i. e. irrigat terras pluviis (coll. Geo. IV, 115.) et Ovid. Met. XIII, 622. Aurora - Nunc quoque dat lacrimas et toto rorat in orbe. — 289. Romani frumenta falcibus ita demetere solebant, ut dimidia pars calami in agris relinqueretur; quae stipulae relictae aut agri stercorandi causa comburebantur (vid. supra v. 85.), aut mense Augusto, infra dies XXX, quam messis desecta erat (Colum. VI, 3, 1. XI, 2, 54.), falce longiori manubrio affixa (Stocksense) siciliebantur (nachmähen), quibus vel pabulo vel substratu uterentur. (Plin. XVIII, 30, 72.) Haec autem stipularum messis optime fiebat noctu, quia tum rore madidae facilius desecari, nec asperitate sua falcem evitare poterant. Cf. etiam Varro I, 50. Colum. II, 21. Pallad. VII, 2. Eandem ob causam etiam foenum, ut apud nos, nec asperitate sua falcem evitare poterant. Cf. etiam Varro I, 50. Colum. II. 21. Pallad. VII, 2. Eandem ob causam etiam foenum, ut apud nos, plerumque noctibus roscidis demetebatur, maxime in pratis aridis, quae trigari non poterant. Aliter enim pridie irrigabantur. (Cf. Plin. XVIII, 28, 67.) Ita Voss. h. l. rectissime interpretatur, de quo mirum in modum ambigit Heynius. — 290. lentus, quia gramina arida et rigida facit lenta ideoque ad secandum aptiora. Ameis in Iahnii Novis Annal. LXII. p. 36. potius explicat: "die langsam sich herabsenkende Feuchtigbeit." (f) — 291. In seqq. de iis negotiis poëta loquitur, quae hibernis noctibus ad lucernam suscipere soleant diligentiores rustici. — quidam, ut Graec. 11c, pro: sunt, qui etc. — ad seros luminis ignes, ad lucernae flammam, lucubrando. Voss. adnotat, in rusticorum Rom. easis tuguriis amplas fuisse culinas, in quibus illi circa focum sedentes eiusmedi opera nocturna fecerint; quam in rem conferri iubet Varr. I, 13. et Colum. I, 6. — 292. facibus, taedis, quae interdum cera vel sulfure inducebantur (Ovid. Her. VII, 23. Met. III, 373.) pauperiores rustici pro lampadibus vel candelis utebantur. Cf. supra Ecl. VII, 49. et infra Geo. II, 431. Eiusmodi igitur taedae noctu solebant confici. Vid. Plin. XVIII, 26, 63. Colum. XI, 2, 90., ab Heyn. laud. — inspicare nove dictum pro: in spicae formam, in acutam cuspidem concidere, quod Ecl. VIII, 29. novas incidere faces. Sic spicatas faces legimus apud Grat. Cyneg. 484., ubi vid. Interpp.; imprimis Ulitius, qui paullo subtilius discrimen facit inter incidere et spicare faces. — 293. Uxores interea texunt. Ars enim texendi omnibus et Graecorum et Romanorum feminis exercebatur; ut vel nobilissimae matronae in atriis, quae hieme calefieri solebant igmi in foco candente (Geo. II. 242). instrumenta textoria susrangas habberent et huic artiis, quae hieme calefieri solebant igmi in foco candente. simae matronae in atriis, quae hieme calefieri solebant igni in foco candente (Geo. II, 242.), instrumenta textoria suspensa haberent et huic arti operam navarent. Sic Augustum non facile alia veste indutum fuisse constat, quam ab uxore, filia, sorore domi texta. (Cf. Voss. ad h. l.) Consueverant autem feminae non minus quam viri manibus tantum operantes verant autem feminae non minus quam viri manibus tantum operantes narea canendo vel fabulis narrandis tempus fallere. Vid. Infra Geo. IV, 45. Ovid. Met. IV, 39 sq. Trist. IV, 1, 13. Tibull. I, 3, 85. II, 1, 65. Theor. XXIV, 75. Leonid. Tarent. LXXVIII, 3. et ante omnes Hom. Od. V, 61. et X, 221. — solata. Participium Perf. pro Praesentis positum, ut Aen. V. 708. Isque his Aenean solatus vocibus infit. Cf. supra ad v. 206. adnott., de solandi autem vocabuli usu ad Aen. I, 239. Ceterum verba casta solata laborem iterat Vergilii perpetuus imitator in Anth. Lat. Burm. I 178, 307. — 294. "argutus pecten est, qui stridorem inter texendum edit. Hoc verum esse docet idem versus Aen. VII, 14. Arguto temus percente pectine telas, ubi vid. adnott. Cf. etiam Brunck, ad Aristoph. Ran. carrens pectine telas, ubi vid. adnott. Cf. etiam Brunck. ad Aristoph. Ran.

Aut dulcis musti Volcano decoquit humorem Et foliis undam trepidi despumat aëni. 295

1316. Heyn. Pecten der Kamm. das Weberblatt. margo lignens formae quadrangulae suspensus et mobilis, in cuius dentes arundinsus Ovid. Met. VI. 55., ubi vid. Bach, immittantur fila staminis des Aufrage, quod hic tela vocatur, ut intexto per radium Weberschief subtemine Emschlag) tela percutiendo densetur. Vid. Schneideri doctissima de arte texendi disputatio in Indice rerum et vocabb. in Scriptt. Bei Rust, reperiend. s. v. tela. Ceterum cf. Auson. Mos. 397. tensuique aptas subtemine telas Percurrent. — Quam nunc cum recentissimis editoribus recepimus formam comiunx in plerisque locis exhibent Med. et Vat. atque confirmant Voll. Herculan. Cf. Wagn. Orth. Verg. p. 422. et Ribbeck. Prol. p. 434. — 235. Veteres mense Octobri aut nocte aliqua lunae lumine non illustrata (Plin. XVIII. 31, 74 . ant plenilunii tempore interdiu, mustum cum variis condi-mentis decoquere solebant, quo uterentur vel aliis vinis admirto, quae co per longins tempus servari putabantur, vel lacte diluto et festis diebus poto. Ovid. Fast. IV, 779. Mustum ad tertiam partem decectum vocabatur supu. ad dimidium defrutum. Cf. Geo. IV. 268. igni pinguia multo Defruta et Voss. ad h. l. "Sedula in variis e musto defruti generibus conficiendis veterum fuit opera: vid. Plin. XXIII. 1. 18. XIV. 9. 11. Colum. XII. 19. 21. Indce mustum laudat Quinet. Inst. VIII. 2. 10. inter epitheta, quae id, quod rei proprium sit, exprimant. Humor musti poètica peri-phrasia." Heyn. Wagn. autem, cum in Medic. ultima litera voc. dulcis transfixa et puncto etiam notata sit. Vergilium ciulcem scripsiase suspicatur. — Volcanus pro igni, ut Aen. II. 311. VII. 77. et Plaut. Amph. I, 1. 195. Quo ambulas tu, qui Vulcanum in cornu ii. e. in laterna cornes vid. adnott. ad Ecl. X. 59.; conclusum geris? Cf. adnott. ad Ecl. IV, 32. et V. 59. De scribendi autem ratione Volcamus, quam nunc cum recentissimis editoribus secuti sumus. cf. Wagn. Orth. Verg. p. 446. et Ribbeel. Proleg. p. 438. -- decoquit humo rem. Habemus hic primum exemplum versus hypermetri, quod genus versuum Gellio teste N. A. XII, 2 apud Romanos Ennius cf. Annal. XV, 6. et XVII, 26. p. 158. et 173. ed. Spangenb.) primus in usum induxit (quod tamen dubitat Lachmann. ad Lucr. II, 115. p. 51., et posteriores poëtae fere omnes haud raro admise runt. Constat autem. poetas Romanos eiusmedi versus semper ita composuisse, ut syllaba abundans in brevem vocalem aut literam se exiret, proximus autem versus a vocali inciperet, itaque syllaba illa elisione quodanmodo periret: quare etiam plerumque talis versus hypermeter cum sequente arctissime cohaeret neque majore distinctione ab eo seiungitur (cf. Geo. II, 344. III. 242. 377. Aen. I. 332. 448. II, 745. IV, 558. V, 422. 753. VI, 602. VII, 160. VIII, 225. IX, 650. X, 751. XI, 608.); quamquam interdum etiam huius arctioris connexus nulla habetur ratio (cf. Geo. II, 443. Aen. IV, 629. VII, 470. X. 595.). Praeterea studiose videntur evitasse poltae, ut illam syllabam elisam brevis antecederet, ne voce quasi repente intercepta et haerente pronuntiationis pausa, quae est in fine hexametri, prorsus fere interiret vixque audiretur. Qui autem huic observationi (a Weicherto in libro mox laud. p. 23. primum propositae) ex vulgari scriptura adversantur tres Vergilii loci, Geo. II. 69. III. 449. et Aen. XI. 333. dudum ex meliorum Codd. auctoritate emendati sunt. (Cf. ad ea adnotata) Vid. imprimis Weicherti Comment. de versu poëtt. epic. hypermetro. Grimae 1819., praeterea autem Santen. ad Terent. Maur. p. 153. Heins. ad Act. III, 694. Iahn. ad Geo. II. 69. idemque ad Ovid. Met. IX, 191. Lachn. ad Lucr. II, 118. alii. - 296. Foliis, vitigineis haud dubie, defrutum ficientes mustum despumare solebant, quod, si ligno attingeretur, saporen fumi attrahere putabatur. (Cf. Plin. XIV. 9, 11.) Pro aeneis autem vasis Colum. XII, 20, 9. plumbea vult adhiberi, ne in aeruginem incidant. Pro despumat, i. e. spumam deiicit in humum, Gellius II, 3, 6. cum Cod. Moret. minus apte dispumat exhibet, i. e. spumam foliis dispellit. Cf. adnott. ad Geo. II, 8. — undam trepidi aëni per transpositionem; proprie enim mustum est trepidum, quod, dum ebullit, quasi tremere videtur.

At rubicunda Ceres medio succiditur aestu Et medio tostas aestu terit area fruges. Nudus ara, sere nudus: hiemps ignava colono.

Heyn. comparat Aen. VII, 463. undans ahenum. Cf. etiam Heins. ad Ovid. Met. XII, 279. Peerlk. quidem p. 129.: "Ipsum, puto, ahenum super Vulcanum tremit. Vergilius hoc apud agricolas videre potuit;" sed fateor, me canum tremit. Vergilius hoc apud agricolas videre potuit; sed fateor, me de hac re dubitare. Ceterum Gellium II, 3. et Serv. ad Aen. I, 213. non curantes. ex optimorum Codd. (Med., Vat., Rom., Gud. et duorum Bern.) auctoritate ubique aënum, aënus non ahenum, ahenus, edidimus. Cf. Schneid. Gramm. Lat. I. p. 130. et 190. atque Wagn. Orth. Verg. p. 439. Ribbeck. tamen aheni scripsit Gellium et Servium II. II. secutus. (Cf. eius Proleg. p. 202.) — 297. Iam, nocturnis negotiis opposita, ea referuntur, quae interdiu sint peragenda, et primum quidem aestivo die, tum hieme (v. 300.), denique auctumno et vere (v. 311 sqq.). Haec simplicissima locum intelligendi ratio. — rubicunda Ceres (i. e. frumentum maturum ideoque flavum: cf. adnott. ad Ecl. V, 69.) legitur etiam in Anth. Lat. Burm. I, 171, 6. Cf. Priap. LXXXVI, 7. rubens arista. Colores flavus, fulvus et luteus a Gellio II, 26. adnumerantur rubris coloribus. Supra v. 96. eedem teus a Gellio II, 26. adnumerantur rubris coloribus. Supra v. 96. eodem sensu flava Ceres, ubi vid. adnott. Ceterum cf. Colum. II, 21, 2. aequaliter flaventibus iam satis, antequam ex toto grana indurescant, cum rubicundum colorem traxerunt, messis facienda est, et Pallad. VII, 2, 2. (Tritici messem) paratam esse cognosces, si aequaliter spicarum populus maturato rubore flavescat. — medio aestu cum Servio et Vossio a quo Wagn. in eo tantum recedit, quod ipsum medium diem, ubi messores quiescant, excipit,) interpretor: per totum diem aestivum (qui opponitur hibernis noctibus v. 291.: mitten in der Sommerhitze, i. e. den collen, heissen Tag hindurch) coll. Theocr. Χ, 47. Σίτον άλοιώντας φεύγειν τὸ μεσαμβοινὸν ὕπνον. Έχ καλάμας άχυρον τελέθει ταμόσδε μάλιcollen, heissen Tag hindurch) coll. Theoer. X, 47. Σίτον άλοιδντας φείγειν τὸ μεσαμβρινὸν ὕπνον. Έκ καλάμας ἄχυρον τελέθει ταμόσδε μάλιστα, et Appian. I, 129., qui idem fieri iubet μέσον ἥματος. Accedit quod medius aestus ubivis fere significat meridiem aestivam, ut infra IV, 401. Ovid. Met. XIII, 811. Claud. XXXV, 106., qui Vossio laudantur. Cf. etiam infra III, 154. (mediis fervoribus) et 331. (aestibus mediis.) Heyn., Wund. et Conington medio aestu minus probabiliter pro media aestate positum accipiunt (ut Ecl. X, 63. frigoribus mediis pro hieme media, Lucr. VI, 714. medium per calorem, Liv. II, 5, 3. mediis caloribus etc.); nam ridiculum profecto esset, si Vergilius hic distinctis verbis praeciperet agricolis, ut messem media aestate instituerent, ac si etiam de messe alio anni tempore messem media aestate instituerent, ac si etiam de messe alio anni tempore facienda cogitari posset. In Italia autem iam m. Iunio messis et tritura fieri solebat. Cf. Pallad. in Iunio. Ceterum ef. adnott. ad Ecl. X, 63. — vucciditur Voss. cum Ascensio interpretatur: sub ipsis spicis demetitur, ut stipulae vel siciliendae (v. 289.) vel cremandae (v. 85.) relinquantur. Cf. adnott. ad Geo. I, 85. Ceterum Peerlk. p. 375. pro At atque Et potius coniicit Nec et At, cum medio aestu numquam frumentum succidatur, quia tum grana ex aristis decidant, sed messores eo tempore quiescant et moreto sno vescantur. At quam supervacanea sit haec coniectura nimis subtili verborum medio aestu interpretatione provocata, ex iis, quae supra disputavimus, satis apparebit. — 298. Area terit fruges, quia in ea fruges teruntur. Vid. supra ad v. 192. — 299. "Ex Hesiodo petita esse satis constat, "Εργ. 391. 392. γυμνὸν σπείρειν, γυμνὸν δὲ βοωτεῖν etc. Docet autem, mature, auctumno, arationem et sationem esse facientam, (cf. sup. 1215, 216.) cuma tapara esse satis magnus, ut aratio veste non egest. antem, mature, auctumno, arationem et sationem esse faciendam, (cf. sup. 208. II, 315. 316.) cum tepor aëris satis magnus, ut arator veste non egeat. Nudum esse tantum tunica [eaque succincta] indutum, toga aut paenula rejecta, post Cuperi Obss. I, 7. satis notum." Heyn. Voss. comparat Hesiod. Scut. 286. et Plin. XVIII, 3, 4., qui narrat, a legato Senatus Cincinnatum undum inventum esse arantem. Ita etiam Aur. Viet. Vir. ill. 17. Quinctius dictator dictus: ad quem missi legati nudum eum arantem trans Tiberim offenderunt. Praeterea cf. Iustin. XLIII, 1, 7. Dei simulacrum nudum, caprina pelle amictum. Cic. pr. Rosc. Am. 49. 50. atque Burm ad h. 1. et ad Patron. Petron. 92. — "hiemps ignava colono esse dicitur, quae colonum otio-sum esse iubet, et ab opere suo sub dio faciendo avocat." Heyn. Similiter

Frigoribus parto agricolae plerumque fruuntur Mutuaque inter se laeti convivia curant. Invitat genialis hiemps curasque resolvit, Ceu pressae cum iam portum tetigere carinae, Puppibus et laeti nautae inposuere coronas. Sed tamen et quernas glandes tum stringere tempus 300

305

apud Hor. Od. II, 9, 5. glacies incre, et IV, 7, 12. bruma incre, i. e. nihil producens. Per hiemem autem intelligendum est illud pluviarum tempus circa diem brevissimum per quatuor fere hebdomadas in Italia non remitcirca diem brevissimum per quatuor fere hebdomadas in Italia non remittentium, ubi, cum omnia negotia rustica cessarent, rustici convivia et comissationes frequentantes ingenio suo indulgebant. Ceterum cum Wagn. Vol. V. et in edit min., Ribbeckio et Coningtone constanter scripsimus hiemps ex Med., Vat. et Rom. auctoritate. Cf. Wagn. Orth. Verg. p. 442. (et Ribbeck. Proleg. p. 441.) — 300. frigoribus. Vid. Ecl. II, 22. V, 70. X, 65. — parto. Cf. Aen. VIII, 317. parcere parto. — plerumque de maxima hiemis parte accipiendum. — 301. laeti convivia curant. Cf. Anth. Lat. Burm. III, 81, 89. laetique animos convivia curant. — 302. aenialis hiemps. (quam ctiam an Anson precat 19 invenimus) qua 802. genialis hiemps, (quam ctiam ap. Auson. precat. 19. invenimus), qua genio indulgetur, convivia hilaria habentur. Cuivis enim homini ex veterum opinione Genius erat tutelaris (vid. Censorin. de die nat. 3. Serv. ad h. l. et ad Aen. VI, 743. Gori Inscr. Ant. I, 323., interpp. ad Hor. Ep. II, 2, 187. Hartung. Relig. d. Röm. I. p. 32. Krause in Pauly Realencycl. III. p. 693. alii), quem Romani conviviis epulisque maxime celebrari et de-lectari putabant (cf. Hor. Ep. II, 1, 144. Ovid. Am. I, 8, 94. Trist. III, 13, 18. V, 5, 11. Tibull. II, 2, 5. Senec. Ep. 114, 6. Plin. XVIII, 8, 19. etc.); quare, cum hoc genio hilaritatis et lactitiae, festivorum maxime conviviorum notione semel coniuncta, quidquid hilare, festivum, incundum erat, animum corpusque recreabat, geniale vocabatur, unde dictiones genia indulgere, genium defraudure et similes. Eadem de causa mensis December, quo imprimis eiusmodi convivia curabant Saturnalium tempore, ab Ovidio, Fast. III, 58. Geniis acceptus dicitur. Cf. Voss. ad h. l. Paullo aliter Lindemann. ad Plaut. Capt. II, 2, 40. "Genius est proprie non tam tutelaris uniuscuiusque hominis deus, quam potius melior et divina eius natura quaedam. Inde factum, ut quidquid mansuetius, hilarius, et beatae decrum vitae propius humana ferret natura, Genio tribueretur, atque eius auctor Genius haberetur." De festis autem Genio celebratis vid. Dissen. ad Tibull. I, 7, 49 sq. — 303. sq. Faustum reditum ad Lares naves declarabant coronata puppi, in qua tutela navis collocata erat. Omnino autem mos erat quavis fausta occasione oblata (etiam in discessu optato, post victoriam reportatam. vel die festo) puppes coronare. Cf. Aen. IV, 418. victoriam reportatam, vel die festo) puppes coronare. Cf. Aen. IV, 418. (ubi totus v. 304. redit, de qua re vide quae ad Ecl. V, 37. adnotavimus), Propert. IV, (III,) 24, 15. (qui haud dubie hunc locum respiciens canit Ecce coronatae portum teligere carinae) Ovid. Met. XV, 696. Val. Fl. I, 301. Sil. It. XI, 486. Suet. Vitell. 10. Frontin. II, 13, 9. alii. Naves autem cum mercibus feliciter litori appulsae comparantur h. l. frugibus a rusticis feliciter demessis et in horrea congestis. — pressae carinae sunt mercibus oneratae naves. Vid. Tibull. I, 3, 40. ibique Heyn. et Ovid. Fast. IV, 300. iam ab Heynio laudati. Quare nec Heinsii coniectura fessae, quam Burm. probavit, nec Reiskii commentis piccae vel Thressae opus est. Non minus supervacanea est Peerlkampii (p. 130.) coni. pressa carina. Ceterum comma ab Heynio post Ceu positum hic et in similibus locis (Aen. II, 471. 626. IV, 402. 441. VI, 707. VII, 699. etc.) cum Wagn. omisimus. Cf. etiam Handii Turs. II. p. 46 sq. — 305. Sed tamen, h. e. quamquam hiems ignava est colono (v. 299.), tamen non deest, quod per cam agere ipsi liceat. Vid. adnott ad Aen. III, 541. quernas non otiosum est epitheton; nam varia fuerunt glandium genera. Colum. IX, 1, 5. distinguit quernam, iligneam et cerream glandem: quare etiam in Geopon. V, 9, 24. doutyny fálaror commemoratam videmus. Colligebantur autem glandes m. Novembri incunte. Cf. ad Ecl. X, 20. et Voss. ad h. l. - stringere glandes, olean,

Et lauri bacas oleamque cruentaque myrta; Tum gruibus pedicas et retia ponere cervis Auritosque sequi lepores, tum figere dammas,

bacam, h. e. decerpere, ut alibi frondes stringere dicitur. Errat Voss., qui existimat, hoc verbum, quod interpretatur: mit den jungen Laubsprossen abscheeren, ad solas glandes quadrare, ad oleas autem et myrti baccas non nisi per zeugma referri posse. Cf. enim Cat. R. R. 55. Oleam, ubi nigra erit, stringito. Varr. I, 55. (Olea), quae manu stricta, melior ea, quae digitis nudis legitur, quam illa, quae cum digitalibus; durities enim corum non solum stringit baccam, sed etiam ramos glubit, et Colum. XII, 38, 7. Multi nigram vel albam myrti baccam destringunt etc. glandes stringere, ut sues et boves iis vescantur. Cf. adnott. ad Ecl. X. 20. — stringere autem tempus, ut supra v. 213. tempus tegere, incumbere. In eiusmodi locis non Graecismum statuendum, neque Infinitivum pro Gerundio positum esse, ut Corte ad Sall. Iug. 89, 3. Drakenb. ad Liv. III, 4, 9. Oudend. ad Caes. B. G. VIII, 44. Heind. ad Hor. Sat. II, 4, 1. Bremi ad Nep. Lys. 3, 1. et Ages. 3, 4. Schmid. ad Hor. Ep. II, 3, 215. Herzog. ad Caes. B. G. VII, 26. et 71. Benek. ad Iustin. XII, 2. 13. Zumpt. Gramm. S. 598. aliione censuerunt (milpus nuper etiam Co. 7, 13. Zumpt. Gramm. §. 598. aliique censuerunt (quibus nuper etiam Co-nington supra ad v. 213. se adiunxit, in aliis eiusmodi locis Infinitivum Nominativi, in aliis Genitivi vicem praestare ratus), sed etiam sensu prorsus differre duas illas constructiones per Infinitivum et Gerundium, nunc satis notum. Constat enim, in illa Infinitivum Subiecti, Verbum esse me-rae Copulae, Substantivum denique Praedicati munere fungi, in hac vero Substantivum esse Subiectum sententiae, a quo pendeat Genitivus Obiecti, et Verbum esse Subiectum sententiae, a quo pendeat Genitivus Obiecti, et Verbum esse continere Praedicatum, ut v. c. tempus est facere significet: facere est tempestivum (zeitgemäss; nam tempus haud raro idem est quod opportunum tempus: cf. Drak. ad Liv. VI, 18, 12, XXI, 54, 2. Bremi ad Nep. Alcib. 5, 2. Kritz. ad Sall. lug. 89, 3.); sed tempus est faciendi (s. tempus faciendi — est) sit i. q. suppetit tempus ad faciendum. Similar est become phi lacipus constituem cent. init, cupido incessit. (s. tempus faciendi — est) sit i. q. suppetit tempus ad faciendum. Similis ratio est locorum, ubi legimus consilium cepit, iniit, cupido incessit facere etc., in quibus non magis Infinitivus pro Genitivo Gerundii positus et a solo Substantivo aptus est, sed a Substantivo et Verbo simul pendet, quae coniuncta vim simplicis Verbi habent, cui Infinitivus Obiecti loco additur, cum consilium cepit, iniit, idem sit quod decrevit, cupido incessit i. q. cupivit etc.; ut verissime docent Rosenhayn. in Iahnii Annal. phil. et paed. 1826. II. p. 48. Kritz. ad Sall. Cat. 30, 5. Fabri et Dietsch. ad eiusd. Cat. 4, 1. Ramsh. §. 168. 4. not. 1. aliique Grammatici (quos laudavi in libello meo Aufgaben etc. XXX, 22. p. 91. ed. VI.) Cf. etiam quae ad Geo. II, 73. adnotavimus. — 306. Lauri et myrti nigrae baccis utebantur ad vinum condiendum. Vinum his conditum vocabatur myrtites, de cuius conficiendi ratione cf. Colum. XII, 38. — bacas ex Med., Vat. et Rom. auctoritate cum recentissimis editoribus nunc edidimus. Cf. Wagn. Orth. Verg. p. 418. et Ribbeck. Proleg. p. 391. De olivitatis tempore vid. adnott. ad Geo. II, 519. — cruenta myrta, baccas myrti nigrae, quae sunt succo rubicundo. Voss. intelligit rubras ferae myrti baccas, quae magis sint aromaticae, quam nigrae sativae myrti baccae, et Serv. adnotat: gis sint aromaticae, quam nigrae sativae myrti baccae, et Serv. adnotat:
"cruenta quia matura cruoris imitantur colorem." Equidem nihil decernere audeo, cum et Colum. I. L. Plin. XV, 29, 37. de nigra tantum et alba myrto loquantur, et ex utraque myrtitem confici prodant. Ceterum Ribbeck cum Cod. Pal. et uno Bern. (cf. eius Proleg. p. 453, ubi conferre inbemur Probi Append. 199, 7.) scripsit murta. — 307. Tunc etiam venationis tempus incipit. Gruibus pedicas ponebant Romani, quia avibus illis inter cibos lautiores vescebantur. Quare Hor. Epod. II, 35. canit: Pacidumque leporem et advenam laqueo gruem Iucunda captat praemia. Vid. etiam Plinius H. N. X, 23, 30. Gellius VII, 16. et Stat. Silv. IV, 6, 5. — 308. "Auritas lepores Afranio debebat Maro. Vid. Macrob. Sat. VI, 5. p. 600." Heyn. Sic apud Ovid. Am. II, 7, 15. auritus asellus, quem Phaedro I, 11, 6. absolute auritulum vocari constat, et apud Avien. Phaen Arat. 788. auritus absolute pro lepore. — figere. Vid. adnott. ad Ecl. II, gis sint aromaticae, quam nigrae sativae myrti baccae, et Serv. adnotat:

Stuppea torquentem Balearis verbera fundae, Cum nix alta iacet, glaciem cum flumina trudunt. Quid tempestates autumni et sidera dicam, Atque, ubi iam breviorque dies et mollior aestas, Quae vigilanda viris? vel cum ruit imbriferum ver,

310

29. — dammas. Vid. not. ad Ecl. VIII, 28. Respexit hunc locum Nemes. Cyn. 51. nos timidos lepores, imbelles figere dammas - - - Gaudemus. 309. Stuppea verbera fundae poëtice pro funda e stuppa facta, quae saxo emisso verberat, ferit. Fundae autem Vegetio de re mil. III, 14. auctore (a Coningt. laud.) e crinibus, vel stuppa, vel corio fiebant. Aliter Voss., qui censet, verber hic pro funiculo fundae positum esse, haud dubie quia flagella, quae proprie verbera vocantur, plerumque e funibus erant facta. Poëtam nostrum imitatus est Sil. I, 314. *Hic crebrum fundit Baleari verbere glandem*. Balearium autem insularum incolas (secundum Diod. Sic. V, 17. 18. ab hoc ipso nominatos, a βάλλειν, quamquam Strabone auctore XIV. p. 654. Cas. nomen est Punicae originis, quod magis probabile, ctore XIV. p. 654. Cas. nomen est runicae originis, quod magis prousone, cum ab ipsis Graecis insulae illae Γυμνήσιαι s. Γυμνήτιδες potius quam  $B\alpha\lambda(\lambda)\iota\alpha\varrho\ell\delta\epsilon_S$  s.  $B\alpha\lambda(\lambda)\iota\alpha\varrho\epsilon\iota\delta_S$  nominentur) in arte glandes funda mittendi praeter ceteros excelluisse, satis constat; (cf. Strab. et Diod. ll. ll. Lycophr. 637. Flor. III, 8. Silius III, 364. alii). Inde perpetuum hoc fundae epitheton (vid. v. c. Ovid. Met. II, 727. Lucan. III, 710. Sil. VII, 279.); ut infra III, 345. Cressa pharetra, quia Cretenses celeberrimi erant sagittarii.

— 310. trudunt, prius sic explicui: flumina glaciei fragmenta detrudunt, vellunt sagum in mare naque aliter Ladew locum intellegit. Cum tamen volvunt secum in mare; neque aliter Ladew. locum intellexit. Cum tamen volvunt secum in mare; neque allter Ladew. locum intellexit. Cum tamen hic de prima vel certe media, non de extrema hieme agatur, nunc potius adsentior Coningtoni, qui his verbis actum congelandi (the process of freesing) indicari censet, et trudendi verbum simili ratione dictum arbitror, qua Geo. II, 335: pampinus trudit gemmas et ibid. v. 31. truditur radix e ligno, ad quos locos Conington, nihil omnino adiiciens, quod ad hanc vocem explicandam faciat, provocare poterat.— 311 sqq. "Tempestates subiungit, quae duabus praecipue anni partibus frequentius ingruere solebant, sub auctumni initium inde a medio Augusto, v. 311—13. (Colum. XI, 2, 51. 58.), et sub veris exitum, Aprili medio, v. 313-15. (Colum. ibid. §. 36 sqq.)" Heyn. Illis enim temporibus aëris conditio repente et saepe mutata plerasque totius anni tempestates adferre solet. Cf. Lucr. VI, 356 sqq. Plin. II, 50, 51. et Sen. N. Q. IV, 4. — sidera addit tempestatibus, quod veteres ab corum ortu et occasu tempestatum causas solebant repetere. (Vid. v. 335.) Ea autem sidera, ex quibus tempestates auctumnales pendere putabantur, sunt Arcturus, Centaurus, Haedi et Corona. Vid. Voss. — 312. Primum agit de auctumni tempestatibus, ubi remisso aestatis calore, dies iam breviores fieri incipiunt. — Atque, scil. quid dicam, quae vigilande viris, quae diligenter curanda sint agricolis sub auctumnum, ubi iam bre vior dies et mollior aestas, i. e. lenior, cum iam remissior sit solis calor (der Spätsommer, quam Serv. ad Geo. I, 43. aestatem praecipitem et Cicero Fragm. 21. p. 476. Orell. aestatem affectam vocat). Invenitur etiam in Anth. Burm. I, 176, 28., ut mollis hiemps ap. Stat. Silv. III, 5, 83. Unus Cod. Mead. iam mollior aestas, quod Heynio placet, displicet Ishnio unus cou. mead. iam moutior aestas, quod Heynio piacet, displicet lanno ad Aen. I, 90., cum ita Copula que voc. brevior adiecta non habeat, quo referatur. Id vero, si plures Codd. addicerent, huic lectioni haud dubie doctiori recipiendae non obstare, ostendit Wagn. ad Ecl. IV, 6., ubi vid. adnott. — 313. vigilanda, i. e. providenda (cf. infra v. 335 sq.). Vigilare aliquid pro vigilare alicui rei (v. c. apud Prop. II, 3, 7. studiis vigilare severis) legitur etiam ap. Ovid. A. A. II, 285. et Fast. IV, 109. (vigilatum carmen), ap. Iuven. VII, 27. (vigilata proelia) et in Apulei. Apol. p. 304. Elm. (magis occulta plerumque noctibus vigilata). Eadem constructione, sed alio sensu, apud Ovid Her. XII 169. A A I 725. magtes et ctione, sed alio sensu, apud Ovid. Her. XII, 169. A. A. I, 725. noctes, et apud Gell. praef. med. vigiliae vigilatae commemorantur. — vel quae orranda sint extremo vere, cum ver ruit, i. e. ad finem festinat; ut Aen. VI, 539. nox ruit, Val. Fl. I, 274. sol ruit, Apulei. Met. III. p. 136. Elm. sol ruit caelo etc. Wagn. autem ad imbrium vim refert, de quibus ruere

Spicea iam campis cum messis inhorruit et cum Frumenta in viridi stipula lactentia turgent? Saepe ego, cum flavis messorem induceret arvis Agricola et fragili iam stringeret hordea culmo, Omnia ventorum concurrere proelia vidi, Quae gravidam late segetem ab radicibus imis

315

proprie dicatur. (Cf. infra ad v. 324.) — imbrifer, δμβοσφόρος, legitur etiam apud Martial. I, 62, 5. Colum. V, 5, 4. VII, 6, 4. et alibi. — 314. spicea messis, seges iam spicas gerens, iam fere matura messi, quae propterea inhorrere dicitur. Horrere enim, ut Graec. φοίσσειν, (Hom. II. XXIII, 599. ὅτε φρίσσουσιν ἄφουραι) vulgo de rebus cuspidatis et exstantibus usurpatur (cf. supra ad v. 151.), neque aliter hic verbum compositum intelligendum; quo eadem significatione utantur etiam Petron. 63. (mihi pili inhorrurerunt) et Apulei, Met. VIII. p. 202. (aper pilis inhorrentigus). Minus recte Wund. in hac voce invenit agitationis notionem, ut Aen. VIII, 195. inhorreuit unda, i. e. intremuit fluctibus motis. Sed hic nondum sermo 195. inhorruit unda, i. e. intremuit fluctibus motis. Sed hic nondum sermo est de vi ventorum, quibus commota seges in agris fluctuet; immo cum verbis spicea messis coniunctum inhorrere nihil aliud est, quam emporstarren et cum. Hanc versus ordinandi rationem, ut sexto hexametri pede nova incipiat sententia, Vergilius tum maxime sequitur, cum eandem, qua antea usus est, Particulam repetit (cf. supra v. 80. et 223., infra v. 370., ubi vid. Voss., II, 539. III, 24. 133. etc.); quamquam etiam loci inveniuntur, ubi haec causa non obtinet (ut IV, 6. 71. etc.). Cf. etiam, quae de voce dissyllaba novam sententiam in fine versus incipiente ad Aen. IV, 593. adnotavimus. — 315. in stipula, h. e. culmo, vagina; Varr. I, 48, 3. Heyn. etiam Iliad. XXIII, 598 sq. conferri iubet. — lactentia, (quod praebent Rom., Med. a m. sec., Serv. et Schol. Bern. p. 196. Ribb.) lactis plena. Lactere (succo lacteo compleri) agricolae dicebant novam segetem, plena. Lactere (succo lacteo compleri) agricolae dicebant novam segetem, et singularem colebant deum Lactentem, qui hoc efficere putabatur. Cf. Serv. ad h. l. et Ovid. Fast. I, 351. sata teneris lactentia succis etc. Habuerunt h. l. ante oculos Nemes. Cyneg. 290. Inde ubi pubentes calamos duraverit aestas Lactentesque urens herbas siccaverit omnem Messibus humorem et Colum. X, 325 sqq. — 316. "Quid? quod, id quod multo maius est, in ipsa messe [ideoque media aestate] procellae aut imbres saepe ingruunt. Repetit locum Plin. XVIII, 35, 79. Cf. Colum. II, 21, 2. Similiter de vitibus infra II, 419. et iam maturis metuendus III, 21, 22. Similiter de vitibus infra II, 419. et iam maturis metuendus Jurgenere hor. Heyn. - 317. fragili hordea culmo non de certo quodam genere hor-Heyn. — 314. Iragiti horaed cultuo non de certo quodam genere nordei, sed in universum dici patet. "Hos culmos stringunt, qui falce secant; dum falcem admovent, tangunt scilicet et stringunt. - - Vir doctus
stringere pectinibus decerpere interpretabatur: est id inter metendi genera
ap. Colum. II, 21, 2. 3. De his cf. Varro I, 50." Heyn. Usurpatur autem
hoe vocabulum caedendi, amputandi significatu tum potissimum, cum de
rebus sermo est, quae facile et uno ictu caeduntur; quare sollemne est de
arborum frondatione. Cf. infra II, 367. Ecl. IX, 60. Colum. VI, 3, 7. adnott. ad Geo. II, 300. et Burm. ad Ovid. Nucem v. 135. Ceterum hordeum nott ad Geo. II, 300. et Burm. ad Ovid. Nucem v. 135. Ceterum hordeum omniam frumentorum primum demetebatur iam m. Iunio. (Pallad. VII, 2, 2, Plin. XVIII, 7, 18.) — 318. ventorum proelia, i. e. ventos sibi adversantes, ideoque i. q. ventos ad proelia concurrere vidi. Imitatus est Vergilium Ovid. Am. II, 11, 17. At vobis alii ventorum proelia narrent, quem cum Apoll. Rhod. IV, 819. laudat Burm. Contra Lucr. V, 1230. ventorum paces commemorat. Eiusmodi autem ventorum proelium descriptum babemus Aen. II, 416 sq. — concurrere. Rom. et unus Mead. consurgere, per se non minus apte (vid. de hac varietate lectionis Burm. ad h. l.); sed voc. concurrere h. I. tuetur Plinii XVIII, 35, 78. auetoritas. Conferri potest Lucr. VI, 116 sqq. Fit quoque enim interdum, ut non tam concurrere nubes Frondibus advorsis possint etc. — 319. seges gravida (scil. granis) nihil aliud videtur esse, quam supra v. 111. gravidae aristae, ubi vid. adnott. — segetem ab radicibus, i. e. totas aristas cum ipsis radicibus. Vid. supra ad v. 20. ab radicibus imis legitur etiam ap. Lucr. I, Sublimem expulsam eruerent; ita turbine nigro Ferret hiemps culmumque levem stipulasque volantis. Saepe etiam inmensum caelo venit agmen aquarum 320

352. — 320. Venti segetem sublimem (i. e. sublime, in sublime) expulsam eruunt, in aerem extollunt. Sublimem autem est Med. et Reg. a m. pr., Rom., Potter. 3. et Serv. Dresd. lectio. quam cum Wagn. et Iahnio alteri, sublime, haud dubie ex interpretamento ortae. praetulimus (ut omnes recentiores editores). Cf. quae de hoc genere dicendi ad Aen. VIII, 559. adnotavimus. Ceterum Wagn. rem horridam et asperam apte etiam verbis paullo horridioribus describi memorat. — expulsam eruerent, i. e. eruendo expellerent, ita eruerent, ut expulsa sit: per prolepsin illam Participii, qua pro re efficienda res iam effecta commemoratur. Iahn. hanc dicendi rationem ita explicare studet, ut eam ab usu Supini repetat (eruere segetem expulsum) atque Supini formam eadem attractione, qua Gerundium in Gerundivum transit. in Participium Perf. mutatam esse statuat. Ita infra v. 400. solutos iactare maniplos, Geo. II, 167. (seges) digesta feratur, IV, 546. placatam Eurydicen renerari, Aen. I, 69. submersas obrus puppes, II, 736. confusam eripuit mertem, Hor. Epod. XVII, 5. refixa derocare sidera etc., neque alius generis sunt ii loci, de quibus ad Geo. II, 353, disputavimus. Cf. omnino Iahn. ad hunc et Hor. l. l. Gierig. ad Ovid. Met. I. 303. Bach. ad Ovid. Met. I. 32. et V. 358. Heinr. ad Iuven. VI, 160. Obbar. ad Hor. Ep. I, 2, 45. et I, 10, 17. alii. Ceterum Vergilius videtur ante oculos habuisse Attii Med. fragm. I. sublime ventis expulsum rupi Saxum aut procellis et Lucr. VI. 140. (flatus venti) alta Arbusta evolvens radicibus hourit ab imis. — ita turbine nigro ferret etc. Heynius, qui miratur, neminem coniecisse ut turbine etc.. duplicem proponit explicationem, ut aut variata oratione et omissa Copula pro: vidi ventos concurrere et hiemem ferre culmos et stipulas poeta dicat: vidi concurrere, et vidi, ut ita hiemps ferret -- aut, quod ipsi probabilius videtur, haec verba dicta sint comparative, ...ita haud aliter hiemps ferret, diriperet, hieme diripi videas stipulas, quam nunc media aestate radicitus aristas fert." Hanc posteriorem rationem iure probant Wund. et Ladew., qui adnotat: "Indem der Dichter sich lebhaft einen Sommerorkan vorstellt, ruft er aus: Das ist ja nicht anders, als wenn im Winter etc.! Also ita ferret: so würde der Wirbel im Winter (wenn wir jetzt Winter hätten) das Stroh etc. Aliter Wagn., qui Coniunctivum pendere putat ab omissa quidem, sed ex Pron. relativo quae v. 319. (i. e. tanta quidem ut) repetenda Particula ut, ita autem pro tum, εlτα, positum habet; ut ita ferret significent "erutamque ferret;" (quam rationem prius ipse perperan secutus sum. Conington denique ita pro tantopere positum (ut ap. Lucr. I, 275. et 286., de qua signif. provocare poterat ad Hand. Turs. III. p. 492), Conjunctivum autem ferret, cuius loco tum Indicativus exspectandus esset, a praecedente erwerent quasi attractum censet, quod probari non potest. -"hiemps est tempus anni procellosum incunte auctumno et excunte vere 311. 312. Cf. Lucr. V, 218. flabraque ventorum violento turbine vexant." Heyn. Ceterum Peerlk. hunc locum ita mutatum cupit: aut turbine nigro Ferre hiemem culmosque leves.— \$22. Interdum procellosi imbres ingruunt, agros inundant messemque deperdunt. Imitatus videtur posts Hom. Il. XVI. 355 sqq. et Lucr. IV, 353 sqq., quos iam alii laudarunt. Ceterum Wagn. iure lectorem attentum facit "ad rhythmos versuum sequentium cum ipsa re, quae describitur, mire concinentes."— agmen aquarum (quod ex hoc loco repetit Silius XII, 619.) eleganter de densis et continuis imbribus. Ita v. c. Lucr. V, 272. et VI, 638. de fluviorum aqua: inde super terras fluit agmine dulci, qui I, 607. et VI, 100. etiam de primordiorum et nubium agmine (ut loco infra laud. de picis e cado demisso flumine) loquitur; et Vergilius ipse Aen. II, 782. leni fluit agmine Tibris, Ennium imitatus, cuius locum servavit Macrob. Sat. VI, 4. Quod per amoenam urbem leni fluit agmine flumen. Cf. Salmas Exercitt. Plin. p. 59. — caelo venit, tendit ad caelum (zieht am Himmel herauf), de quo usu Dativi cf. adnott. ad Geo. II, 406. Quod autem Ladew. adiicit,

Et foedam glomerant tempestatem imbribus atris Collectae ex alto nubes; ruit arduus aether Et pluvia ingenti sata laeta boumque labores Diluit; inplentur fossae et cava flumina crescunt Cum sonitu fervetque fretis spirantibus aequor. Ipse Pater media nimborum in nocte corusca

325

fortasse etiam adiunctam esse significationem Dativi ethici (,,dem Himmel zum Grausen"), id mihi quaesitum videtur. De verbo veniendi, quod haud raro dicitur de malis et calamitatibus ingruentibus vel de hominibus metuendis, qui impetum faciunt etc., cf. adnott. ad Aen. III, 138. 417. al. — 323. foedam tempestatem. Cf. Lucr. IV, 170. Tempestas perquam subito fit turbida foede Undique. Wakef. ad eiusd. Lucr. VI, 258. (ubi fulminibus gravida tempestas commemoratur) comparans Aen. I, 51. loca feta faventibus Austris etiam hie coni. Et fetam glomerant etc. — glomerant Wund. interpretatur "glomeratim demittunt"; minus recte. Valet potius, ad tempestatem relatum, ut Aen. VIII, 254. (glomeratque sub antro Fumiferam noctem) et alibi, ita etiam h. l. nihil aliud, nisi in glomum convolvere s. conglobare; quare Mansonem rectissime puto convertere: Aus der Höhe (?) sammlet vereintes Gewölk sich zu schwarzen, furchtbaren Regengewittern. Nubes, antea dispersae, nunc vero in unum coactae efficient foedam tempestatem cum imbribus vehementioribus coniunctam. — 324. ex alto bic et infra v. 443. prius explicui: ex alto caelo, quemadmodum Aen. I. 297., nt collectae nubes (cf. Aen. I, 143.) ex aëre descendere dicantur; putabam enim, si poëta altum de mari intelligi voluisset, ei aliquid addendum fuisse, quod clarius de mari cogitari iuberet. Cum tamen Voss. doceat, in Italia imbres plerumque cum Austro exsurgere ex mari Tyrrheno, Iadew. autem Austrum numquam ex summo aëre in terram deferri contendat et nubes vaporibus marinis quam maxime ali satis constet, nunc mutata sententia et ipse de mari cogito, quamquam Bryce priorem explicationem meam probavit. — ruit arduus aether (quod ex hoc loco repetitur in Anth. Lat. Burm. IV, 251, 5. ruat arduus aether in caput) h. e. nubes collectae s. agmen aquarum ex nubibus collectis effusum, ut in simili loco Geo. II, 325. Ruere autem verbum proprium de imbribus. Vid. Aen. V, 695. Ruit aethere toto turbidus imber aqua. Martial. III, 100, 3. Imbribus immodicis caelum nam forte ruebat. Liv. XL, 58, 6. (ubi sermo est de simili tempestate cum sorte autem le le etiam Aen. I. Walkenbrych) conjuncta) caelum in se ruere aichant. Cf. etiam Aen. I. [Wolkenbruch] coniuncta) caelum in se ruere aiebant. Cf. etiam Aen. I, 129. Explicat hune locum quodammodo Lucretii versus VI, 290. Omnis uti videatur in imbrem vortier aether, i. e. in pluviam liquescere et decidere. Vid. etiam Geo. II, 325. Ceterum de toto hoc loco cf. Ameis Spicil. p. 20. — 325. boum labores. Vid. supra ad v. 118. et cf. locus parallelus Aen. II. 306. — 326. fossae, colliciae, quales v. 114. commemorantur. Vid. etiam infra v. 372. — cava flumina, quae in alveis cavatis s. inter altas ripas ideoque tenui aqua fluunt, non tamen prorsus sicca, aestatis calore exsiccata, ut alii explicant comparantes infra IV. 427.; nam si sicca sunt, non possunt crescere et litus exire. Ceterum cf. etiam Lucan. II, 421. Dexteriora petens montis declivia Thybrim Unda facit Rutubamque cavum, Ovid. Met. VI, 371. Et modo tota cava submergere membra palude, idemque A. A. III, 94. Quisve cavo vastas in mare (Ablat. pro mari) seridemque A. A. III, 94. Quisve cavo vastas in mare (Ablat. pro mari) servet aquas? et Burm. ad Lucan. I, 396. idemque ad Ovidii Ibin 228. Etiam Ameis Spicil. p. 21. locum recte explicat, cava flumina prope accedere ad acci Tanagri ripam (Geo. III, 151.) et plenis fluminibus (Geo. III, 143.) opposita esse memorans. — 327. fervet acquor. Cf. Lucr. VI, 427. freta circum Fervescunt graviter spirantibus incita flabris. — freta spirantia sunt aestuantia (vid. Heins. ad Aen. X, 291.) Spirant enim, quae effervescunt, ebulliunt. (Cf. adnott. ad Aen. X, 291.); freta autem, ut vada, poètice pro mari. Vid. Ecl. I, 60. Geo. I, 356. II, 503. III, 260. Aen. I, 557. 607. multosque alios locos. — 328. "Interdum etiam fulmina et tonitrua cum ventis pluviisque miscentur. Ita acceptus locus reprehendi non Fulmina molitur dextra; quo maxuma motu Terra tremit; fugere ferae et mortalia corda

330

potest tamquam a re alienus." Heyn. Ipse pater. Cf. adnott. ad Ecl. VIII, 96. — nimborum in nocte. Voss., paucos quosdam Codd. secutus, Praepositionem omisit. Sed plurimorum et meliorum Codd. consensus non flocci pendendus, imprimis cum nor hic non proprie dicatur de tempore nocturno, quod etiam Wagn. Qu. Virg. XIV. p. 437. censet. - corusca dextra, i. e. manu a fulmine, quod tenet, coruscante, splendente, ut in notissimo Horatii loco Od. I, 2, 2. Pater - - rubenti Dextera iaculatus arces. Lambin., Cerda, Bentl. (ad Hor. Od. III, 5.) et Voss. corusca fulmina cohaerere putant, et quod, quicunque haec audiat recitata, necesse sit iungat cogitatione corusca fulmina, nondum praevidens, secuturum esse vocab. dextra, boni autem scriptores auditorum quoque rationem habere, neque ita eos deludere soleant, et quod corusca fulmina multo melius opponantur nimborum nocti, quam fulmina simpliciter. Sed nonne simplex dextra sine epitheto addito vehementer languet? Quare mihi quidem prior illa ratio poëta longe dignior videtur et vel propterea amplectenda, quod veteres ipsi Vergilium nostrum non aliter intellexerunt, quem aperte imitati sunt Senec. Hippol. 155. Quid ille, qui mundum quatit, Vibrans corusca fulmen Aetnaeum manu, et Prudent. περί στεφ. hymn. IV, 9. Cum I) rus dextram quatiens coruscam Nube subnixus veniet rubente. (Consentiunt mecum Ladew., Bryce et Conington, item Ameis in Iahnii Nov. Annal. LXII. p. 37. Wagn. nihil prorsus adnotat.) Ceterum cf. infra ad v. 366. adnott. — moliri fulmina est cum vi iaculari. Sic infra IV, 331. validam in vitis molire bipennem, Ovid. Met. V, 367. Inque Dei pectus celers molire sagittas etc. Vid. supra ad v. 271. adnotata. Praeter ceteros autem comparandus Lucr. VI, 253 sqq., quem Vergilius ante oculos habuit, Usque adeo, tetra nimborum nocte coorta, Impendent atrae Formidinis ora superne, Quom commo liri tempestas fulmina coeptat. Cf. etiam imitatio huius loci ap. Silium V, 385. (ubi alia ratione Iuppiter fulmine molium Alpes et Ceraunia.) — quo motu, i. q. qua re commota. Wagn. compant Nep. Cat. 2. multas res novas in edictum addidit, qua re luxuria reprimcretur. Magis, quam Nepotis verba allata, eiusmodi locos huc quadrare censeo, ubi Pronomen relat. vel demonstr. attractione quadam cum sequente aliquo Substantivo ita coniungitur, ac si notio eius in praecedente sententia iam expressa esset, quamquam verbis certis non expressa est: ut apud sell Cat. 43, 2. Statilius et Fabinius opportuna loca urbis incenderent, quo tumultu facilior aditus ad Consulem fieret. id. Iug. 114, 1. Per iden tempus advorsum Gallos male pugnatum; quo metu Italia omnis contremusad, et similes. Cf. Krüger in Untersuch. über d. lat. Spr. Fasc. III. p. 127 sq. et de attr. linguae lat. p. 127. Kühner. ad Cic. Tusc. I, 19, 45. Krit. ad Sall. Iug. 54, 6. Dietsch. ad Sall. Cat. 8, 5. Madvig. ad Cic. de Fin. p. 258. et 410. Unger de Valg. Rufo p. 380. alii. Quo motu autem hic imprimis respicit tonitrua cum fulminibus modo commemoratis coniuncia maxima terra est γαῖα πελώρη Hesiodi (Theog. 173, 479, 505. et albi) et fere i. q. tota terra. — 330. De hiberna procella similia vide apud Hesiod. Εργ. 511. 512. et 529—533., quem Heyn. comparat. Similia est etiam Orphei locus, a Voss. laud., hymn. XVIII, 13. δν καὶ γαῖα πέφρως 9 άλασά τε παμφανόωσα, Και, θήρες πτήσσουσιν όταν πτύπος ους εσέλθη. — tremit. Wakef. ad Lucr. VI, 288. temere coni. fremit. — fregere, quod Heyn. simplicissima ratione accipit pro fugiunt, fugere solad, positum (cf. adnott. ad Geo. I, 49.), aliter explicat Wagn. Qu. Virg. VII. 6., qui Perfectum, rem plane absolutam significans, interdum ita pro Pracsente poni docet, ut inter initium alicuius rei et finem vix ullum videatur spatium intercedere; quod probaturus praeter h. l. comparat Geo. II, 81. (exiit), Aen. IX, 418. (iit). V. 336. (iacuit), XII, 154. (profudit.) Sensum igitur hunc esse putat: simulatque tonitrua audiuntur terraque tremiscit statim fugiunt ferae. — mortalia corda. Vide supra ad v. 123. Praece dentem Copulam Martin. sustulit, probante Heynio; sed cum hic non diversa ponantur, sed similia (ferae et homines pariter expavescentes) conPer gentes humilis stravit pavor; ille flagranti Aut Athon aut Rhodopen aut alta Ceraunia telo Deicit; ingeminant austri et densissimus imber, Nunc nemora ingenti vento, nunc litora plangunt.

iungantur, optime se habet Copula. — 331. humilis pavor vulgo explicatur, qui reddit humiles, qui sternit, affligit homines, ut ab effectu humilis autem Ladew. et Ameis in Iahnii Nov. Annal. LXII. p. 37. pavorem ipsum per se humilem, i. e. angustum (kleinlich) dici censent. Cf. animus humilis ap. Cic. Fin. I, 15. et Lucr. V, 51., mens humilis ap. Cic. Fin. I, 15. et Lucr. V, 51., mens humilis ap. Cic. Fin. I, 15. et Lucr. V, 51., mens humilis ap. Cic. red. Sen. 4., curac humiles et sordidae ap. Plin. Epist. I, 3. et similia. Ceterum in toto hoc loco auctor videtur memor fuisse Lucretii V, 1218 sqq. — sternere, percellere, καιαπλήττειν, unde etiam consternare ductum. — flagranti telo, ψολόεντι κεραυνώ. — 332. Versus ex Theoer. VII, 77. H. 49ω, η Ροδόπαν η Καύκασον ἐσχατόνντα sumptus. Unde fortasse defendenda vulgaris (Servii) lectio Atho, quam tamen invitis omnibus, quotquot collati sunt, libris et Schol. Crucq. ad Hor. Od. I, 16. nolui servare, imprimis cum etiam Val. Flacc. I, 164., hune locum imitatus, scripserit: ruentem Aut Athon aut Rhodopen etc. Wagn. praeterea provocat ad Servii silentium; praesertim cum is Aen. XII, 701. dicerte doceat, Athos in brevem exire syllabam, concinente Prisciano VI, 13, 70. p. 710. Putsch. Nihileminus Wagn. vulgatam in contextu retinuit. Equidem vero co minus dubitavi Codd. lectionem restituere, cum Graecam formam Athon (pro Romana Athum: cf. adnott. ad Ecl. VI, 13. et Aen. XII, 513.) non solum apud pedestris orationis scriptores (Vitruv. praef. ad l. II. § 2. Liv. XLV, 30. 4. Plin. H. N. VI, 2, 2. Pomp. Mel. II, 2, 9. Val. Max. I, 6. extr. 1.), sed etiam apud poëtas (cf. praeter parallelum illum Val. Flacci locum Catall. LXVI, 46. et Ovid. Met. XI, 554.) Codices tueantur, alio autem Val. Flacci loci II, 76. fluctuent certe inter Atho et Athos; cumque parum probabile sit. omnes librarios high et ultimas syllabae correntione adductos designations de villabae correntione adductos designationes de villabae correntione adductos designationes de villabae correntione adductos de villabae correntione adductos designationes de villabae correntione adductos de villabae correntione adductos de villabae correntione adductos de vil Flacci loco II, 76. fluctuent certe inter Atho et Athos; cumque parum probabile sit, omnes librarios hiatu et ultimae syllabae correptione adductos esse, ut scripturam Atho in alteram mutarent, praesertim si cogitamus, hanc rationem Vergilio satis usitatam esse. Vid. adnott. ad Ecl. II, 53. 65. et alibi. [Ceterum non reticendum, in min. edit. etiam Wagnerum, ut reliquos recentiores editores, mecum edidisse Athon.] Est autem Athos celeberrimus mons Macedoniae, in mare Aegeum inter Strymonium et Siniticum sinum procurrens, qui hodie ob multa coenobia in eo condita Monte Scoto s. "Ayuov Ogoç vocatur. Cf. Strab. VII. extr. Mela II. 2, 10. Plin. IV, 10, 17. alii cum Tzschuckii adnot. ad Melae l. l. et meis in libro Handb. d. alt. Geogr. III. p. 1052 sq. et in Pauly Realencycl. I. p. 2005. ed. II. De Rhodope monte vid. adnott. ad Ecl. VI, 30. — alta Ceraunia De Rhodope monte vid. adnott. ad Ecl. VI, 30. — alta Ceraunia (Κηραίνια, s. Acroceraunia, Αποραεραίνια) satis noti Epiri montes, qui in mare Ionium procurrunt, ut Athos in mare Aegeum. Nomen ab hac ipsa re, quod saepe fulminibus feriebantur, eos accepisse, in promptu est. Vid. Eustath. ad Dionys. v. 389. Serv. ad Aen. III, 506. (ubi iterum commemorantur) Interpp. ad Hor. Od. I, 3, 20. et Plin. III, 23, 26. IV, 1, 1. cum ovid. Am. II, 9, 19. Rem. am. 739. Prop. I, 8, 19. et similibus locis. Ceterum cf. de his montibus, qui nunc Khimara dicuntur, etiam Agathem. II, 9. Oros. I, 2. Dio Cass. XLI, 44. alii et liber meus modo comm. III. p. 854. — 333. Deicit poëtica hyperbola pro ferit, icit fulmine. "Ex Aen. I, 43. 44. facile incidas in disticit; idque video factum a Wakef. ad Lucr. V, 404. Quis tamen cogat poëtam semper eandem formulam decantare?" Heym. Cf. potius Aen. VI, 581. XI, 665. et Lucr. V, 1125. a Coningt. laud. Ribbeck. recepit Med. et Rom. lectionem Deiēcit, cui etiam patrocinatur Lachm. ad Lucr. II, 951. p. 128., ubi edidit eiēcut. Cf. Ribbeck. Proleg. p. 416. — ingeminant, pro se ingeminant s. ingeminantur, ut saepe. v. c. Aen. III, 199. IV, 531. V, 227. et apud Lucr. IV, 452. simplex geminare. Vid. ad Aen. I, 234. Serv. explicat: "repetunt suos flatus." Post fulminis ictum procella et imber vehementer augeri solent; in quam rem Voss. comparat Lucr. VI, 289. Quo de concussu sequitur gravis imber et uber etc. — 334. plangunt, plangorem, sonitum querulum edunt. Hoc metuens caeli menses et sidera serva, Frigida Saturni sese quo stella receptet, Quos ignis caelo Cyllenius erret in orbis.

335

Sic nunc locum cum plurimis interpretibus intelligo, cum certe Participium huius verbi sine Accus. Obiecti legatur Aen. XI, 145. (plangentia agmina), ap. Iustin. XIX, 2. extr. (gemitus plangentium) al. (Prius de hoc usu Verbi activi dubitans et cogitans de nostro der Regen, der Wind peitscht das Meer, cum Iahn. nemora et litora pro Accus. habui et Verbum ad Austros et imbrem referendum censui coll. Lucr. II, 1156. VI, 114. et Silio I, 595. quamquam hoc languidius esse me non fugit.) Ladew. comparat Soph. Ant. 593. στόνφ βρέμουσι δ' ἀντιπληγές ἀχταί. Wakef. e nonnullis Codd. (inter quos Rom.) Singularem recepit plangit, ad Iovem (ille v. 331.) relations. tum; Reisk. autem per coniecturam supervacuam, quam Heyn. elegantem dicit, omnem locum ita constituit: ille (v. 331. Iupiter) Deiicit ingeninams; austri et densus imber Nunc nemora - planqunt. Ribbeck. denique totum versum tamquam spurium uncis inclusit. (Cf. eius Lect. Verg. p. 5.) — 335. Sunt igitur anni tempora diligenter observanda et planetarum cursus. Redit poëta ad propositum v. 311. 312. — Hoc metuens; Voss. e paucis Codd. Haec metuens. — caeli menses et sidera Heyn. et Wund. ita distinguunt, ut illis duodecim zodiaci signa, his planetas indicari putent; sed rectius Wagn. (coll. v. 232.) de solis zodiaci sideribus a. de signis caelestibus agi putat, de epexegesi illa cogitans, de qua ad Ecl. II, 8. diximus. Wakef. ad Lucr. I, 279., collato, quem supra legimus, v. 51., per merum ingenii lusum coni. caeli mores. — serva, pro observa, ut supra in simillimo loco v. 205. Vid. adnott. ad Ecl. III, 75. et Thiel. ad Aen. V. 25. Imitatur hunc locum poëta in Anth. Lat. Burm. II, 189, 5. quae sidera servet Agricola. Cf. etiam Manil. II, 192. caelumque et sidera servet. vant. - 336. Planetarum quoque cursus observandus; instar omnium autem planetarum unum modo et alterum commemorat. — Frigida S. stella, quia Saturnus tam procul a sole remotus extremo orbe movetur. Cf. Plin. II, 8, 6. — quo sese receptet Servius, quem Heyn. sequitur, explicat: in quod signum se recipiat, cum quo sidere se coniungat: neque aliter locum intelligit Conington, qui confert Pers. VI, 8. multa litus se valle receptat; sed rectius Wunderl.: "sese receptet proprie; nam se receptare, recipere dicuntur ii. qui eo, unde aliquando discesserunt, proficscuntur. Atqui planeta easdem semper in cursu suo stellas ingreditur. Cogites velim, Saturni sidus in cursu suo permultas stellas unius signi ingredi, et ex his coniunctionibus omnibus de tempestatibus coniecisse veteres." Imprimis autem Saturni transitum observare et notare consusverunt veteres. Cf. Plin. II, 39, 39. XVIII, 25, 57. et Geopon. I, 12. Servius docet, Saturnum in Capricorno facere gravissimas pluvias (coll. Hor. Od. II, 17, 20.), praecipue in Italia, ut in Scorpio grandines, in alio fulmina, in alio ventos. Ceterum laudant hunc locum Sen. Ep. 88. Schol. Stat. Theb. I, 305. (qui praebet: qua sese rec.) et Schol. Iuven. Sat. VI. (sese cum receptat exhibens.) — 387. Cyllenius ignis. Mercurius, quem in Cyllene, Arcadiae monte, Maia peperit (cf. Aen. VIII, 138. ibique adnot.), ignis vocari videtur ob insignem splendorem suum, unde etiam Graecis ὁ στίλβων appellatur. — Abl. caelo cum recentioribus editoribus (quibus in edit. II. etiam Iahn. se adiunxit, in priore vulgatam amplexus) pro vulg. Genit. caeli (quem praebent Codd. Rom., Gud., Bern., Scrvius ad h. l. et ad Aen. IV, 239., Arusian. p. 239. Lind. et Seneca Ep. 88, 14., v. 336. et 337. afferens) recepi, et propter Med. Probique 43, 20. K. (cf. Keil. in Philol. II. p. 164.) auctoritatem, et quod verba quos in orbes caeli diversos orbes caeli significarent, planeta vero eundem cursum, orbem in caelo peragit. Accedit etiam, quod ita vitatur ingrata eiusdem Casus iteratio, cum iam v. 335. caeli menses praccedant, librarii autem facilius caelo in caeli mutasse, quam contra, putandi sunt. Nihilominus Conington coll. Aen. VIII, 97. caeli orbes, Lucr. V. 648. aetheris orbes et Geo. II, 477. caeli vias ad vulgarem lectionem rediit, quamquam eum non fugit Catulli locus LXII, 20. Hespere, qui caelo fertur crudelior ignis? quo tamen leInprimis venerare deos atque annua magnae Sacra refer Cereri laetis operatus in herbis Extremae sub casum hiemis, iam vere sereno.

340

ctionem a nobis receptam leviter fultam (slightly supported) censet. Ceterum (quod iam docuit Wund.) in orbes errare dicitur Mercurius, quippe qui ex planetis, si Lunam exceperis, minimum orbem, infra spatium dierum 87 et 23 horarum, percurrit, itaque plures orbes peragat, dum Saturnus maximum orbem, infra spatium annorum 29, dierum 166 et horarum 19 peragit. Bene igitur ad omnes planetas notandos Saturnus et Mercurius delecti.—338. Ut harum tempestatum et procellarum vimerimis clareris spadet religionem et deorum, imprimis Cararis en leven. Locuitus rusticis suadet religionem et deorum, imprimis Cereris, cultum. Loquitur rustens suadet rengionem et deorum, imprimis cereris, cuitam. Loquater autem de duobus festis in Cereris honorem celebrandis, altero, quod vere ineunte (v. 338 sqq.), altero, quod aestate, messe iam instante (v. 347 sqq.), peragendum sit. Et illud quidem, de quo cf. etiam Hesiod "Eqy. 465 sqq., vocabatur vel Ambarvalia (die Feldumwandelung), quod a fratribus arvalibus pompa sollemnis circum arva ducebatur, vel Suovetaurilia, quod sus, ovis et taurus solebant immolari (vid. tamen Charis. I. p. 84. et Weichert. ad Valgii fragmm. 6. p. 235., contra quem recte disputat Unger de Valg. p. 169 sq.); et celebrabatur in Cereris et Bacchi honorem m. Aprili excunte, post ortum Pleiadum, die a sacerdotibus vel ipsis patribus familiarum ad cuinsque arbitrium constituto. Precabantur autem rustici illos deos, ut omnia mala a frugibus, pecore et omni agrestium turba arcerent. Cf. Tibull. II, 1, 1. ibique Interpp. Cato R. R. 141. Varr. R. R. II, 1, 10. Liv. I, 44, 2. Strab. V. p. 230. Plin. XVIII, 2, 2. Gell. VI, 7. Paul. Diac. p. 5. Müll. Festus s. v. Ambarvales p. 5. Lindem. supra Eel. V, 74. et 75. Marini Atti e monumenti de fratelli Arvali. 1795. 2 Voll. 4. Herzberg. de ambarvalibus et amburbialibus sacris in Seebodii Archiv etc. 1837. Vol. V. P. III. et in Iahnii Annal. 1839. V, 3. p. 413 sqq. quosque praeterea laudat Rein. in Pauly Realencycl. I. p. 1830. ed. II. Alii cogitant de festo sementivo (cf. Ovid. Fast. I, 657.) ante Ambarvalia celebrato. De altero festo infra exponetur ad v. 348. — 339. Sacra refer Cereri. Referendi vocabulo iam Vossius annuam huius festi repetitionem significari arbitratur, ut Aen. V, 605. referunt sollemnia ludis (cf. etiam supra ad v. 249. adnotata); ideoque non pro simplici fer, facias positum, ut Heyn. censet, qui conferri iubet Heins. ad Ovid. Fast. II, 532. — operatus. Operari 1 q. sacrum facere (cf. adnott. ad Ecl. III, 77.) et operatus vi Praesentis dictum pro sacrificans. Cf. Orell. ad Hot. Od. III, 14, 6. Dissen. ad Tibull. I, 5, 33. et adnott. ad v. 206. — laetis in herbis, ut infra II, 525. in gramine laeto. (Cf. adnott. ad Geo. I, 1.) Haec enim sollemnia agrestia sub dio in herbis, h. e. in agris, institus solebant. Cf. Tibull. I, 5, 85. Terms converte Des enims dicumbit in herbis. Necture delicentis in herbis. post ortum Pleiadum, die a sacerdotibus vel ipsis patribus familiarum ad stia sub dio in herbis, h. e. in agris, institui solebant. Cf. Tibull. II, 5, 95. Tunc operata Deo pubes discumbit in herba. Multi Codd. et Schol. Crucq. Hor. Od. III, 14. in arvis, quod quomodo ortum sit, Wagn. docet Cod. Medic. comparato, ubi, "cum librarius, aberrantibus ad v. 337. oculis, inde verba in orbis huc transtulisset, alius a supra scripsit, unde ducta lectio arvis." Tuentur etiam vulgatam Nonius s. v. operari et Schol. Iuven. Sat. XII, 92. — 340. "Vel hic locus docere potest, quam parum subtilis interdum sit poëtica ratio. Extremae sub casum hiemis putes supra parum veris intimum; at subilicinatur ea, quae adultum satis significant. esse primum veris initium; at subiiciuntur ea, quae adultum satis significant; quamvis non immemor sim, clementioris caeli in nostro poëta ratiocant; quamvis non immemor sim, clementioris caeli in nostro poeta rationem esse habendam. Similiter supra v. 230. ad medias pruinas; quod sane severe exigi nequit." Heym. De hac significatione Praepos. sub, qua, idem fere quod statim post indicans, de tempore modo praeterito usurpatur, cf. infra III, 402. Aen. V, 494. Cic. ad Fam. X, 16. Liv. XXV, 7. in. Heindorf, ad Hor. Sat. I, 1, 10. Herzog, ad Caes. B. G. VIII, 49. Fabri ad Liv. XXI, 2, 1. Grysar. Theorie d. lat. Stils p. 459. Zumpt. Gramm. §. 319. etc. Inde patet, reiiciendam esse plurimorum Codd., etiam Romani, lectionem sub casu, quam Wagn. elisioni deberi recte iudicat. Sub casum tuentur Medic., Gud. a m. pr., Servius aliique libri, quos etiam Iahn. sequitur, minus tamen recte sub reddens per: gegen das Ende hin. Ceterum Wagn. Vol. V., potissimum Cod. Rom. secutus (qui Aen. IX, 292. cassus et Aen.

Tum pingues agni et tum mollissima vina, Tum somni dulces densaeque in montibus umbrae. Cuncta tibi Cererem pubes agrestis adoret; Cui tu lacte favos et miti dilue Baccho, Terque novas circum felix eat hostia fruges, Omnis quam chorus et socii comitentur ovantes, Et Cererem clamore vocent in tecta; neque ante Falcem maturis quisquam supponat aristis,

345

VIII, 375. cassurus exhibet), ubique scripsit cassus. Cf. eius Orth. Verg. 9. 469. et Ribbeck. Proleg. p. 444. — 341. ex Hesiod. Εργ. 585., ubi de aestatis initio: Τῆμος πιόταται τ' αίγες και οίνος ἄριστος. Tum pingues agni, quales epulis aut sacrificiis apti sunt. Sic autem meliores libri verba collocant. Ante Heins. vulgo legebatur Tunc agni pingues, quod videtur librariis deberi in hiatu offendentibus; sed vide adnott. ad Ecl. II, 53. et al. Wagn. praeterea docet, aures laedi verbis: Tunc agni pingues - Tunc somni dulces; maximopere autem vitare Vergilium similes in versibus sese excipientibus primorum ordinum sonos. — Voss. coll. Theocr. XIII, 25. agnos, m. Novembri vel Decembri genitos, quatuor mensibus post, vere ineunte, ab ubere matris depulsos ipsosque pastum actos esse docet. Cf. etiam Dissen. ad Tibull. II. 5, 38. — rina mollissima, quae superiore anno condita, exuta per hicmem asperitate, mitia sunt facta et lenia. Vid. Hor. Od. 1, 7, 19. molli mero et Iuven. I, 69. molle Calenna (a Conington coll.). Sic Graecis αλνος σκληφός et μαλακός. Contra durus Bacchi sapor Geo. IV. 120. — 342. Verba somni dulces densaeque is m. umbrae eadem ratione explicanda, qua supra v. 335. menses et sidera; est enim somnus ob eam ipsam causam rusticis dulcis, quod in umbra sivarum eo fruuntur. — 348. Cf. Tibull. 1, 1, 23. et II, 1, 13 sqq. — 344. Cereri libandum esse, poëta praccipit. "E lacte, melle, vino mulsum factum indicari, notat Macrob. III, 11., magis forte subtiliter, quam vere. Nam diis agrestibus libatur ex more lacte, melle, vino. Cf. idem VII, 12. et Serv. et Cato R. R. c. 134." Heyn. Secundum Voss. haec libatio vel hostiae mactandae vel igni infundebatur (coll. Geo. II, 192.). Mel autem non nisi lacte vel vino dilutum poterat libari. Serv. adnotat, temere quosdam contendere contra religionem dixisse Vergilium licere Cereri de vino sacrificari. Vid. etiam Alex. ab Alex. Gen. Dier. III, 12. p. 687. et Unger de Valgio Rufo p. 270. (Ceterum cf. quae Ribbeck. Proleg. p. 102. de hoc loco disputat.) — *Cui* una syllaba pronuntiandum, ut saepissime. Ribbeck. cum Med. a m. pr. scripsit *Quoi*. (Cf. eius Proleg. p. 413.) Sed vide Wagn. Orth. Verg. p. 452. — De adiecto Pronomine *tu* vid. adnott. ad Geo. II, 241. — 345. Ducitur hostia lustrandorum agrorum causa circa novam segetem. — flix hostia, secundum Serv. est fecunda, quemadmodum felix ager, arbor; sed rectius Heyn. cogitat de hostia, quae tamquam pura et diis accepta felicis est ominis et bonum frugum proventum portendit, aut quae, placetis per eam diis, ipsa huius felicis proventus causa haberi potest. - ter eat, laxo fune ducta, ut sponte ire videatur, non coacta et reluctans, quod mali erat ominis. ter. Cf. adnott. ad Ecl. VIII, 73. — 346. chorus et socii est chorus, turba sociorum, sc. in operibus rusticis subcundis, sve vernarum. Cf. II, 528. — ovantes, lactantes, lactantes, lactantes, cantantes. Cf. infra v. 423. Aen. III, 189. 544. IV, 543. 577. V, 563. etc. Interdum etiam de rebus inanimatis, ut Prop. IV, 8, (III, 9,) 53. currus ovane, Stat. Silv. I, 2, 249. lyra ovans. — 347. clamore, quia totus chorus precatar. Si de uno tantum sermo esset, poëta scripsisset voce, ut Aen. IV, 681. et IX, 403., quod verissime adnotat Ladew. — vocent in tecta, invocent, ut adsit. Cf. Colum. X, 430. Et te Maenalium, te Bacchum, teque Lyaem Lenaeumque patrem caninus sub tecta vocantes, et Hor. Od. I, 30, 3. vocantis Ture te multo Glycerue transfer in aedem. — 348. Nunc sermo est de altero festo instante messe, brevi ante eius initium, quod circa diem longissimum solebat esse, in Cereris honorem celebrato. Cf. Cato R. R. c. 134. Prinsquam messim facies, porcam praecidaneam fieri oportet etc.

Quam Cereri torta redimitus tempora quercu Det motus incompositos et carmina dicat.

350

Atque haec ut certis possemus discere signis, Aestusque pluviasque et agentis frigora ventos, Ipse Pater statuit, quid menstrua Luna moneret, Quo signo caderent austri, quid saepe videntes Agricolae propius stabulis armenta tenerent.

355

Porca igitur sacrificabatur, cuius exta, Iano, Iove et Iunone invocatis, cum vino Cereri offerebantur. — falcem maturis -- supponat aristis, i. e. messem incipiat. Imitatur hunc locum Colum. X, 328. Et iam maturis quaerit supponere falcem. - 349. torta - - quercu, i. e. corona quernea, quam Servio auctore gestabant Cereri operantes, ut in memoriam sibi re-rocarent priorum hominum victum, qui, agriculturam per Cererem nondum edocti, glandibus vescerentur. — 350. De motibus incompositis, i. e. incondita, non ex artis legibus instituta et cum carminibus messoriis coniuncta rusticorum saltatione cf. adnott. ad Ecl. V, 73. Incompositus hoc sensu haud raro legitur; sic incompositus pes (versus) ap. Hor. Sat. I, 10, 1. incomposita oratio ap. Quinct. IX, 4, 32. etc. motus dare pro saltando legitur etiam Hor. Od. III, 6, 21. et Liv. VII, 2, 4. — 351. Iupiter ipse in commodum agricolarum haec signa, indicia et prognostica edi voluit. — haec ad seqq. referendum, aestus, pluvias, ventos etc. — possemus pro vulg. possimus ex Med. a m. pr., Rom. et Pott. 2. 3. cum Voss., Wund. et Wagn. recepimus, quo Iovis voluntas et consilium melius indicatur: Iupitables et aprii incitatere id cett ut pessemus etc. Ich più periva este aprii incitatere id cett ut pessemus etc. Ich più periva este acceptante incitatere id cett ut pessemus etc. Ich più periva este acceptante incitatere id cett ut pessemus etc. Ich più periva este acceptante de la consilium melius indicatur: suprimente acceptante de la consilium melius indicatur. ter haec omnia instituens id egit, ut possemus etc. Iahn in priore edit vulgatam defendit, quae "non solum Iovem hoc in animo habuisse, sed etiam homines idem nunc consequi indicet." At vero ita Particula ut non consilium Iovis, sed effectum modo indicaret: Iupiter haec instituit, atque ita factum est, ut etiam nunc homines discere possint, quod ab hoc loco alicnum esse censeo. Utrumque autem, et consilium et eventum, Romani anchum esse censeo. Utrumque autem, et consinum et eventum, Roman non solent confundere. Quod intelligens Iahn. in edit. II. et ipse recepit Imperfectum, quod recentiores editt. excepta Bryceana omnes exhibent. (Cf. Iahnii adnot, ad Aen. VI, 754.) — 352. Aestusquē. Cf. adnott. ad Ecl. IV. 51. Inde facile patet, quid de altera Med. et aliorum quorundam librorum lectione Aestusque et pluvias indicandum sit. — agentis, secum advehentes. Conington adnotat, Ovidium Met. I, 56. hune locum sic imitatum esse: facientis frigora ventos. — 353. Ipse Pater, ut supra v. 128. — "statuit, h. e. fixum et constans esse iussit. Mutuatus autem est pres ex Arsti Phaen v. 10.—13. e. que sequentia pleraque petita. Cf. Geo. bace ex Arati Phaen. v. 10-13., e quo sequentia pleraque petita. Cf. Geopon. I. 2 sqq. - monet luna prognosticis, quae edit, ut solent vates momotus vices." Heyn. Cf. v. c. Catull. XXXIV, 17. Tu cursu, Dea (Luna), menetruo Metiens iter annum, et Plin. II, 10, 7. menstrui non sunt defectus lunae. - 354. Quo signo caderent austri: quod signum indicaret, ventos mox esse cessaturos. Cadere enim (cui opponitur surgere v. 356.) de ventis et maris fluctibus usurpatum i. q. residere. Cf. Eel. IX, 58. Aen. I, 154. Ovid. Met. VIII, 2. cadit Eurus et hunida surgunt nubla etc. et adnott. ad Geo. III, 138. Sic etiam Gr. πίπτειν. Cf. Hom. Od. XIV, 475. Hesiod. "Εογ. 547. Βορξαο πεσόντος, et Aesch. Agam. 577. πόντος πεσών. Quod hic cadere, idem Aen. VII, 27. est (se) ponere: Cum tenti posuere omnisque repente resedit Flatus. — quid saepe videntes, h. e. quo signo viso, quo occurrente prognostico moniti. Vid. infra v. 365 aq. Voss. quod praetulit ex multis sane Codd., non tamen Med. et vetutioribus, putans vulgatam librariis deberi, praecedentia illa quid menstrua Luna moneret respicientibus. Sed verissime Iahn .: "Sic poëta diceret, agricolas eodem signo, quo austri caderent, admoneri, ut armenta prope dabula contineant. Sed diversum signum poëta intelligit." Cf. eiusdem Mnot. ad Ecl. I, 19. p. 362. ed. II. — 355. propius stabulis, quam si in pascua consueta mitterentur. Continet ea pastor prope a stabulis propter minimentem tempestatem. Sic Calpurn. V, 43 sqq. Nec tu longinquas proContinuo ventis surgentibus aut freta ponti Incipiunt agitata tumescere et aridus altis Montibus audiri fragor aut resonantia longe Litora misceri et nemorum increbrescere murmur. Iam sibi tum a curvis male temperat unda carinis,

360

cul a praesepibus herbas, Nec nimis amotae sectabere pabula silvae, Dum peragit vernum Iovis inconstantia tempus. De constructione voc. propius cf. Ruddim. II. p. 97. — 356 sqq. "Imminentes procellas nuntiat surdus aëris motus terra marique increbrescens, quo exterriti alites marini ad litus se recipiunt. Ex Arati Progn. 177 sqq., qui versus a Cicerone translati sunt in Lat. de Div. I, 7., ubi vid. Davis. Cf. Lucan. V, 565 sqq., qui in toto illo loco nostrum ante oculos habuit. Vergilium sequitur Plin. XVIII, 35, 85-87." Heyn. Ipse autem Vergilius Homerum 11. XIV, 16 sqq. imitatur, quem in eo certe superat, quod tempestatem sensim auctam et propius adpropinquantem melius depingit. Voss. praeterea comparat Aen. X, 97 sqq. — 356 sqq. Animadverte, quam bene ipsi numeri et verborum sonus rebus respondeant, in quibus narrandis poëta respexit Arat. 909 sqq. Cf. etiam eiusdem v. 177 sqq. Continuo, i. e. principio, initio, avriza. Cf. quae supra ad v. 60. Heyn. adnotavit, et Hand. Tursell. II. p. 107. Brunck. de hac vocis significatione conferri iubet Koenium ad Greg. Cor. p. 194. — ventis surgentibus: mox v. 365. vento inpendente. Vide modo ad v. 354. — freta ponti poëtice pro ponto, mari ipso. Vid. supra ad v. 327. et infra ad v. 469. — 357. "aridus fragor, qualis asper et acutus lignorum aridorum, cum franguntur. Ita etiam Lucr. VI, 111 sqq. [119. aridus sonus, ut paullo ante v. 112. fragilis sonitus. Cf. Wakef. ad eiusd. V, 318.] et Homericum ador ävosr, ut ll. XIII. 441., et zaqqqalfor αυσεν ibid. v. 409. Effert autem haud paullo ornatius Aratea l. l. 190. πορυφαί τε βοώμεναι ουρεος άποαι." Heyn. — altis montibus, in silvis montium. — 359. Litora miscentur resonantia, its miscentur, ut resonent (vid. supra ad v. 320.), i. e. mare perturbatur et fluctus litori cum fremitu alliduntur. Heyn. confert Aratum v. 178 sq. [s. 910 sq. Bekk.] μακρόν ἐπ' αἰγιαλοὶ βοόωντες, Ακταί τ' εἰνάλιοι, ὁπότ' εὐδίοι ἡχήεσσα et Plin. XVIII, 35, 58. Littora ripaeque si resonabunt tranquillo [mari, hoc praedicit] asperam tempestatem. De nemorum murmure s. mugita cf. Aen. X, 97—99. Sic alibi de maris (Aen. I, 124.), venti (Ecl. IX, 58.) caeli et nubium (Aen. IV, 160. Lucr. VI, 141.), saepissime autem de rivorum (Geo. I, 109. etc.) murmure sermonem esse, vix est quod commemorem. Expressit h. l. Lucan. V, 551 sqq. — increbrescere. Cf. Catull. Epith. Pel. 275. Post rento crescente magis increbrescunt. Hanc autem formam cum Wagn. restituimus ex Cod. Med. auctoritate, qui eandem etiam Aen. III, 14. exhibet, ut crebrescere Aen. VIII, 530. XII, 222. et 407. Cf. etiam Haase ad Reisig. Lat. Gr. p. 259. Increbescere dudum reiectum a VV. DD.; probatur tamen Heindorfio ad Hor. Serm. II, 5, 93. Voss. ad numerorum praestantiam v. 357—59. lectores attentos facit. — 360. Iam tum satis gravis est tempestas in alto, ut navis vix resistat fluctibus. — male, i. e. vix vel non. Vid. infra v. 448. et adnott. ad Aen. II, 23. — a curvis carinis post Heinsium et Bothium e Cod. Rom. et quatuor aliis libris (quibus accedunt duo Bern.), item ex Arus. Messio p. 264., (quocum conspirant Schol. Lucani V, 553. et Codd. Prisc. p. 1163.) pro vulg. curvis carinis recepit Wagn., cum temperare nusquam cum simplici Ablativo construatur, quominus autem curvis carinis pro Dativo habeamus, additum sibi impediat. Wunderl. tamen, cum nemo umquam dixerit tempero mihi ab aedibus, ab urbe et similia, a curvis c. manifestam habet librariorum correctionem, haec adiiciens: "Mihi difficultas ita expedienda videtur. Sibi temperare est se continere, sibi modum ponere. His addi potest tertius Casus, si quaeritur: adversus quem (quae constructio est apud Suet. Vit. Lucani) tibi temperes. Nam temperare cum tertio Casu est parcere. Cf. Cic. Verr. IV, 6. Non recuso, quin ita me audiatis, ut, si cuiquam ulla in re umquam temperaverit, vos quoque ei temperetis." Sed quam hic Wund.

Cum medio celeres revolant ex aequore mergi Clamoremque ferunt ad litora, cumque marinae In sicco ludunt fulicae notasque paludes Deserit atque altam supra volat ardea nubem. Saepe etiam stellas vento inpendente videbis

365

proponit verbi illius construendi et explicandi rationem, ea et ipsa exemplis fulcienda erat, quae cum nusquam inveniri videantur (nam Suetonii verba Neque verbis neque factis adversus principem temperavit nihil omnino probant), satius duxi Praepositionem cum Bothio et Wagn. recipere (qua in re ceteri recentiores editt. praeter Bryceum et Ribbeckium nos secuti sunt. Huius autem constructionis inter alia haec habes exempla: Aen. II, 8. Hor. Od. II, 3, 3. Auct. ad Heren. IV, 18, 25. Plin. Ep. II, 4. Voss. ex Guieti et Gebhardi coniectura parum felici edidit tibi (i. e. tuis) -- temperat unula carinis. Ceterum sententia satis clara: Tum solent venti, procellae, ita increbrescere, ut navis vix resistat fluctibus, cum aves marinae in siccum confugiunt. -- 361. mergi. Vid. infra. Clamorem ferunt ad litora, dum ipsi litora petunt, ideoque i. q. clamantes fugiunt ad litora. — "Quod Aratus v. 182—84. [s. 913 sqq. Bekk.] de ardea dixerat, hoc ad mergos transtulit Vergilius. Contra Aratus v. 186. 97. [918 sq.] mergos (al 3 via;) in litore alis plangere memoraverat [quod repetit Lucan. V, 553. Aut siccum, quod mergus amat]: unde videtur ductum, quod h. l. de fulicis nar-rantur, ludere in sicco." Heyn. Quo magis etiam incertum redditur, de quibus avibus aquaticis Vergilius hic cogitaverit. Mergus vulgo habetur der Seetaucher, vel etiam die Scharbe, der Cormoran, Keightleio autem ap. Coningt. videtur esse die Seemoeve (the sea-gutt), ad quam tamen non quadrat longa cervix ab Ovid. Met. XI. 794. mergo tributa: fulix contra s. fulica, quae solet haberi das Blüsshuhn, Wasserhuhn (the coot), cum haec non habeat cristam (per medium caput a rostro residentem), quam Plin. XI, 37, 44. fulicae assignat, Keightleio potius est der Cormoran. marinae additur modo propter opposita verba in sieco. De voce siecum vid. adnott. ad Aen. X. 301. -- "In v. 364. Aratus de ardea praeiverat: Κινυμένου τε θάλασσαν ὑπερφορέοιτ' ἀνέμοιο, vento moto volet super marin quo Vergilius videri potest poetice exornasse rolare. Lucan. V. 554 Cuodque ausa volare ardea sublimis pennae confisa natunti. Cererm Cicero Arateum toudio ardeam, den Reiher fulicem reddiderat de 21. 1, 8, 14. [Rufa fulix itidem fugiens e gurgite ponti Nuntiat horradu clamans instare procellus etc.], ubi vid. Davis. Nimium vetere su ndulgebant in nominibus accurate reddendis." Heyn. Cum Codd less tuctuet inter supra volut, super volut, rolitat super et super aroles. Surn. (qui conferri iubet adnott. suas ad Ovid. A. A. II. 19. et ad Surn. Ale 94.) coni. super evolat, Voss. autem in his variis lectionibus vertra antiquioris formae supera, qua Lucretius (III, 386. IV, 674. V. 186. et al., Cicero in Arateis (v. c. de N. D. II, 42. in.) aliquoties utumerate fraction. XIV, 2, 11. p. 980. et XIV, 6, 52. p. 1001... hard temerate videtur invenisse, quam Ribbeck, recepit. Ceterum hune became restellarum traiectiones s. discrete Section stellarum traiectiones s. discrete Section sections of discrete Sections and discrete Section stellarum traiectiones s. discrete Section stellarum traiectiones s. discrete Sections sections of discrete Sections sections of discrete Sections and sections sections of discrete Sections and sections of discrete Sections sections of discrete Sections of d schulppen, axovitouol s. Stadoomal dorlow) inter ingree is emissional indicia referentur; qua de re plures veterum consentration. IA 2011. II, 36, 36. XVIII, 35, 50. et Geopon. I, 11. contendant from the contendant for the voss, legruar) ex ea caen piaga ingruentes, ex qua teniari.

h. l. et liber meus geogr. I. p. 627 sq. Ceterum hime guert.

Arati v. 926, sumpsit Vergilius, imitatus autem est liber.

Cf. etiam Aen. II, 693. V. 527. Hom. II. IV. 75. 366. et liber.

Nocturnosque faces caeli sublime volantes Nome nom lingue ducere tractus, Non cadere in terram stelles examples from liber.

VI, 1. p. 156. Bip. inpendente. Voss sine installata. minoris auctoritatis recepit impellente, o manual Seneral . ...

Praecipites caelo labi noctisque per umbram Flammarum longos a tergo albescere tractus; Saepe levem paleam et frondes volitare caducas, Aut summa nantis in aqua colludere plumas. At Boreae de parte trucis cum fulminat et cum Eurique Zephyrique tonet domus: omnia plenis

370

Attritu aëris ignis incensus vento praeceps impellitur, et Sen. Trag. Hippol. 736. Stella cum ventis agitata longos Corripit ignes, candemque lectionem collato praeter Senecam etiam Arato 926 sq. Bossler quoque in Philol. XXI. p. 157 sq. (a Ladew. laud.) probat, cum vulgaris scriptura tantum repetat sententiam iam supra v. 356. lectam (ventis surgentibus). Sed quamquam verum est, stellas cadentes vento impelli, hic tamen non tam quanquam verum est, stemas catentes vento impetit, inc tamen non tam hoc dicendum erat, quam id, quod indicant ventum impendere, instare. Prorsus congruit cum hac lectione Theocr. XIII, 50. ως δτε πυφοός ἀπ' ούρανοῦ ῆριπεν ἀστής Αθρόος ἐν πόντψ ναύτας δε τις είπεν ἐταίροις Κουφότες, οῦ παίδες, ποιείσθ' ὅπλα πλευστικός οὐρος. Impendere autem idem fere, quod v. 356. surgere. — 866. per umbram Flammarum -- tractus. Solent poëtae orationem ita instituere, ut contrariae notiones proxime se excipiant, quo magis oppositio eluceat. Sic supra v. 328. si nocile corruscu Fulmina. — umbra Singul. numero de nocta posturnisane nocte corusca Fulmina. — umbra Singul. numero de nocte nocturnisque tenebris usitatum. Cf. adnott. ad Ecl. VIII, 14. Quare altera lectio per umbras, a Codd. quibusdam deterioris notae et Isidoro de nat. rer. 25. suppeditata, minus probabilis, quamvis simillimo loco Aen. II, 693. per umbras scribere poëta maluerit. -- flammarum tractus ex Lucretii l. l. deprompti. Intelligendae autem sunt scintillae ipsum corpus igneum sequentes a tergo; unde etiam patet, cur poëta Plurali numero utatur de flammis longe tractis, ut Aen. V, 526. Signavitque viam flammis. Cf. etiam Aen. VI, 550. Accuratius Vergilius Aen. II, 693. de caelo lapsa per umbras Stella facem ducens multa cum luce cucurrit. Arat. v. 19. τοὶ δ' ὅπιθεν ψυμοὶ ὑπολευκαίνωνται. Ceterum laudant hunc versum Senec. Nat. Qu. I, 14. VII, 20. et Macrob. Sat. VI, 1., uterque memoria deceptus. — 368. Plinius XVIII, 35, 86. refert, "folia sine aura, quae sentiatur, ludentia, langinem populi, aut spinas volitantes et plumas aquis innatantes" tempestatem venturam indicare; idemque Aratus v. 190 sqq. (s. 921 sqq. Bekk.) de πάπποις contendit. — frondes caducae, quae ab arboribus deciderant, ut Ovid. Met. VII, 840., ubi vid. Bach., et Calpurn. V, 116. Caducus enim poëtis non solum de eo dicitur, quod natura sua ita comparatum est, ut facile cadat, verum etiam de eo, quod iam cecidit (Aen. VI, 481. Hor. Od. III, 4, 44. Ovid. Met. VI, 396. IX, 651. Varr. R. R. II, 2.), vel quod casurum est (Aen. X, 622.). — 369. colludere, moveri inter se et circumagi saltantium modo. — plumas Wakef. ad Lucr. III, 387. docte magis, quam vere, de ipsis illis pappis, s. alba lanugine vel canitie deflorescentium plantarum interpretatur. — 370. "lam præsagis pluviarum enarrantur. Primum est fulminum ex omnibus caeli partibus concursus. -- Quando ab omnibus caeli partibus tonat, imbres ingruunt. Conversi ex Arato v. 200—205. [933 sqq. Bekk.], qui ultimus versus haud dubie supposititius est. Cf. Plin. XVIII, 35, 81. et 87." Heyn. — Tres ventos nominat pro amnibus, ut Aen. I, 85. et alibi. Cf. Voss. ad h. l. Apud Lucr. V, 744. legimus Altitonans Volturnus et Auster fulmine pollens. — et cum. Vid. supra ad v. 314. — 371. Euri - domus pro ea caeli parte, unde ille spirat. Euriquē. Vid. supra v. 352. Quae enim sequitur litera Z, causa productionis non videtur. Cf. Schneider Gr. Let. 1.2 p. 713. et causa productionis non videtur. ductionis non videtur. Cf. Schneider. Gr. Lat. I, 2. p. 713. et quae ad Aen. III, 270. adnotavimus. Secundum Voss. Vergilius h. l. sequitur antiquiorem illam fabulam, ex qua Venti, tamquam Dei, domus suas habent in extremo orbis terrarum margine; Aeneidis autem I, 56. posteriorem reservationem de Aeneidis autem I, 56. posteriorem reservationem de Aeneidis autem II, 56. posteriorem reservationem de Aeneidis autem III, 56. posteriorem reservationem de Aeneidis autem III de II de III de II de II de III de II de fert narrationem de Aeolo, ventos in spelunca inclusos tenente atque cotrcente. Oppositi autem sibi sunt Eurus ab oriente et Zephyrus ab occidente flans, quamquam Eurus proprie est ille ventus, qui etiam Volturnus et Euronotus, nobis autem Südost vocatur. Cf. quae de his ventis exposu

Rura natant fossis atque omnis navita ponto Humida vela legit. Numquam inprudentibus imber Obfuit: aut illum surgentem vallibus imis Aëriae fugere grues, aut bucula caelum Suspiciens patulis captavit naribus auras, Aut arguta lacus circumvolitavit hirundo

375

in libro meo geogr. I. p. 610 sq. — 372. Rura natant, inundantur. Sic campi natantes apud Lucr. V, 489. et VI, 1141. Cf. etiam Aen. III, 625. Ovid. Am. II, 16, 34. Stat. Theb. II, 337. — fossis. Vid. supra ad v. 326. — ponto Wakef. ad Lucr. I, 372. coniungit cum humida, ut sermo sit de velis, quae pontus humectaverit, quemadmodum Geo. IV, 430. legamus: vasti gens humida ponti. At non ponto, sed imbre madida sunt vela; ponto autem, i. e. in mari, opponitur vocabulo rura. — 373. vela legere, i. e. colligere, convolvere. Cf. Aen. III, 532. Ovid. Her. XV, 216. Val. Fl. II, 13. etc. — Pierius in quibusdam libris invenit omnis navita - vela legunt, pro legit; quae lectio Heinsio (qui conferri iubet adnot. suam vela legunt, pro legit; quae lectio Heinsio (qui conferri iubet adnot. suam ad Ovid. Met. IX, 426.) temere arridet. Wagn. autem Qu. Virg. VIII. p. 404. vicinitatem Pluralis vela librariis obfuisse suspicatur. — 373. Numquam inprudentibus (qui antea non essent moniti) imber Obfuit, damna attulit, nocuit, i. e. nocere solet. (Cf. adnott. ad Geo. I, 49.) Signa venturi imbris tam manifesta sunt, nt agricolis improvisus ille supervenire et nocere non possit. Male igitur Schrader. ex Cod. Med. prudentibus praefert. Similis sententia legitur infra v. 425. Wakef. ad Lucr. VI, 70. objuit satis mire interpretatur per obversatus est vel se coram dedit. — 374. "Aratum Diosem. 299. 300. ante oculos habuit, et ille Aristotelem H. A. IX, 10., qui notavit, grues (quae alias, silentio per sublime volantes, serenitatem portendunt, Plin. XVIII, 35, 87.), ubi in altum evolaverint, animadversa tempestate, statim se demittere et imbrem fugere. (Cf. etiam Antig. Caryst. 46. et ibi Beckm.)" Heyn. — Grues, ut frondibus arborum se tegant (cf. Geo. IV, 473.), fugiunt vallibus imis, h. e. in valles (non: ad valles, ut Heyn. interpretatur). Ablativo autem poëta utitur, tempus fugam secutum respiciens, quo in vallibus se tegunt. Manso et alii (non autem Heyn., cui Iahn. hunc errorem imputat) coniungunt imbrem surgentem vallibus imis, h.e. nebulam; quae sententia ab h.l. aliena est. Heyn. conferri iubet Theophr. de signis pluv. (unde plura hic illustrari possint): δταν γέρανοι πέτωνται και μή ἀνακάμπτωσιν, εὐδίαν σημαίνει οὐ γάρ πέτωνται, πρὶν ἡ ἀν πετόμεναι καθαρὰ ἰδωσιν. — fugere, fugere solent. Vid. supra ad v. 49. — 375. Totus, qui sequitur, locus Servio teste, de Varrone [Atacino] est" (cf. eius fragm. 8. ap. Wernsdorf. Poēt. Lat. min. V. p. 1410.), qui ipse hausit ex Arato v. 210 sqq. s. 942 sqq. Bekk. Varronis verba, a quorum ordine Vergilius discessit, apud Servium haec sunt: *Tum liceat* pelagi volucres (cf. v. 383.) tardacque paludis Cernere inexpleto studio certare lavandi (v. 387.), Et velut insolitum pennis infundere rorem (v. 385.): Aut arguta lacus circumvolitavit hirundo (v. 377.), Et bos suspiciens caelum — mirabile visu — Naribus aërium patulis decerpit odociens caelum — mirabile visu — Naribus aërium patulis decerpsit odorem (v. 375 sq.), Nec tenuis formica cavis non evehit ova (v. 379 sq.).

Aëriae, i. e. alte volantes, neutiquam supervacaneum est epitheton, cum er summo aëre fugiant in vallium et arborum tutelam. Wagn. adnotat:

πίσιαι γέρανοι dictae iam Homero II. III, 7.", immemor, ut videtur, εστιπ, quae Buttmann. in Lexil. I. p. 118 sqq. de huius Homerici epitheti significatione satis probabiliter disputavit. Vid. potius Ecl. III, 69. ihique adnott. cum iis, quae ad Ecl. I, 58. observavimus. Ceterum ef. Arat. 1031. — 376. Aut bucula etc. Cf. Arat. 954 sq. — ,, captavit (captare solet, captat) naribus auras, h. e. ducit, olfacit, σσφρήσατο. Plin. XVIII. 35. 88. Et boves caelum obfactantes semii lambentes contra nilum." XVIII, 35, 88. Et boves caelum olfactantes sequi lambentes contra pilum."
Heyn. Adde Ciceronem de Div. I, 9, 15. (ex Arato) Mollipedesque boves, spectantes lumina caeli, Narihus humiferum duxere ex aëre succum. —
V. 377. qui totus est Varronis, ex Arato 944. petitus. arguta ad vocem refertur, die zwitschernde, zirpende. Cf. Ecl. IX, 36. arguti olores, Prop.

Et veterem in limo ranae cecinere querellam. Saepius et tectis penetralibus extilit ova Angustum formica terens iter et bibit ingens Arcus et e pastu decedens agmine magno

380

I, 18, 30. argutae aves, Martial. IX, 19, 5. argutae cicadae cett. et adnott. ad Ecl. VII, 1. Heyn. comparat Plin. l. l. §. 87. hirundo tum iuxta aquam volitans, ut penna saepe percutiat. Ceterum circumvolitavit coniunctim scripsimus ex meliorum Codd. auctoritate. Vid. etiam Obbar. ad Hor. Ep. I, 3, 21. Vol. I. p. 194. — 378. Cf. Arat. 946. Bekk. "Plinio l. l. sunt ranae ultra solitum vocales. -- veterem querellam [ut ex Cod. Med. et Servii ad Aen. IV, 360. auctoritate cum recentissimis editoribus scripsimus pro puerelam: cf. Schneid. Gr. Lat. I, 2. p. 414. Wunder. ad Cic. pro Plancio p. XV. Freund. ad Cic. Or. pro Mil. p. 36. Lachm. ad Lucr. I, 313. p. 32 sq. Corssen. de pronunt. etc. I. p. 81 sqq. Wagn. Orth. Verg. p. 467. et Ribbeck. Proleg. p. 429.] ad fabulam transformationis ranarum (vid. Ovid. Met. VI, 316 sqq.) referunt [cf. Ribbeck. Proleg. p. 121.]; sed verbis simpliciter inest notio clamoris continui semperque eiusdem. Poetis enim querelam de quacunque animalium voce dici notum est." Heyn. Causa rei haec videtur, quod idem sonus semper repetitus lamentationi est simillimus. Cf. Lucr. IV, 547. de cycnis: liquidam tollunt lugubri voce querelam (ubi vid. Wakef.) Cic. Div. I, 8, 14. (ex Arato) acredula - assiduas iacit ore querelas. Ovid. Met. III, 239. de cervo: moestisque replet iuga nota querelis. Mart. I, 54, 10. Improba Cecropias offendit pica querelas (Philomelae, quae fuit Atheniensis). Plin. X, 34, 52. de columbis: Plenum querela guttur etc. Unde tamen non sequitur, poëtam noluisse simul alludere ad lamentationem ranarum, quod, qui antea homines fuissent, facti sint ranae. Probe autem animadvertendum, Vergilium pro more veteribus satis usitato ipsorum verborum sono (per ονοματοποίησιν) ranarum strepitum esse imitatum: kekinere (ita enim veteres Romani pronuntiabant literam c) querelam; propterque ea hunc locum de ranis comparandum esse cum Ovidiano illo Met. VI, 366. Quamvis sunt sub aqua sub aqua maledicere tentant. — 379. Cf. Arat. 224. 25. s. 956 sq. Bekk. penetralia (tecta) adiective ut Aen. II, 762. adytum penetrale et Lucr. I, 1088. (ubi tamen ex melioribus libris nunc editur tonitralia), templa penetralia caeti. Intelligenda autem h. l. cava foramina terrae, quibus formicae pro cellis
utuntur, quaeque eadem metaphora Phaedrus IV, 23, 20. formicae copiosam domum vocat. — 380. angustum iter Heyn. dubitat, utrum secundum Aratum, qui habet ποίλης οχής, de foramine, an, coll. Aen. IV, 404. 5. praedamque per herbas convectant calle angusto, de calle, quo incedant, intelligendum sit; Wunderlichio autem (cui adsentitur Wagn.), cum praecedat efferre ova tect. pen., h. e. cavis, necessario ad foramen referendum esse videtur. Sed rectius, ni fallor, Vossius, qui comparat Aen. l. modo l. et Ovid. Trist. V, 6, 40. Quam multae gracili terrena sub horrea ferre Limite formicae grana reperta solent, per angustum iter intelligit angustum callem, in quo formicae per gramina incedunt, cum constet, formistum callem, in quo formicae per gramina incedunt, cum constêt, formicas omnes eodem tramite e cavis suis exire (cf. Arist. H. A. IX, 38. ἐεὶ μέαν ἀτραπὸν πάντες βαθίζουσι); quare Plin. XI, 30, 36. tramites ab iis in durissimis saxis factos se vidisse narrat. (Consentiunt mecum Bryce, Ladew. et Conington.) — terens aptissime de via, quam toties it reditque formica. Cf. Hor. Epod. IV, 14. Ετ Αρρίαπ mannis terit, i. e. frequentat. Sic Arat. 250. s. 791. Μεσσόδι δὶ τρίβει μέγαν οὐρανόν, quod Cicero Arat. 2. vertit: caeli mediam partem terit. — 381. Arcus caelestis, iris, cornibus suis vapores e mari aliisque aquis δίδετε, i. e. haurire, attrahere, et rursus per pluviam demittere putabatur. Cf. Aratus v. 208. s. 940. Bekk., qui duplicem arcum habet (διδύμη \*\*Ιρις), ,, ex repercussa luce in nubibus, " ut Heyn. interpretatur; Sen. N. Qu. I, 6., qui nostrum locum commemorat, Plaut. Curc. I, 2, 41. (Ecce autom δίδει ar nostrum locum commemorat, Plaut. Curc. I, 2, 41. (Ecce autem bibit arcus! pluet, credo, hercle hodie) Ovid. Met. I, 271. (Concipit Iris aquas) Tibull. I, 4, 44. et Stat. Theb. IX, 405. (imbrifer arcus). Cf. Passerat. ad

Corvorum increpuit densis exercitus alis. Iam variae pelagi volucres et quae Asia circum Dulcibus in stagnis rimantur prata Caystri, Certatim largos humeris infundere rores,

385

Propert. p. 430. Heyne et Dissen. ad Tibulli, Bach. ad Ovid. 1. 1. alii. — 381. 82. Corvos quoque vehementiore alarum agitatione et clamore imbres instantes praedicere affirmant Arat. v. 231 sqq. s. 963 sqq. Bekk. et Plin. l. l. §. 87. Vid. etiam Lucr. V, 1084. Corvorumque greges, ubi aquam dimuntur et imbres Poscere. — nincrepuit densis alis debebat exprimere Arati [969.] τιναξάμενοι πτερά πυχνά; in quo πυχνά pro πυχνώς positum esse dubitari nequit, crebro. (Cf. etiam Brunck. Anal. T. III. p. 152. VI.) At Vergilius pro epitheto alarum accepisse videtur, cum densas reddit, ut ad multitudinem corvorum referat, qui, dum denso agmine volant, alis densis increpant. Ceterum ad hoc praesagium referenda sunt verba Horatii Od. III, 27, 9. Antequam stantes repetat paludes Imbrium divina avis imminentum [ubi tamem de cornice, non de corvo cogitandum videtur]." Heyn. - 383 sqq. Ex avibus marinis et cycnis praesagia pluviarum poëta memorat. Haec quoque ex Arato v. 210 sqq. desumpta: Hollázi liuvaiai ή είναλιαι δρινθες Απληστον κλύζονται εντέμεναι υδάτεσσιν, quae quo-mado Varro transtulerit, supra vidimus. — variae volucres. Ita Med., modo Varro transtulerit, supra vidimus. — variae volucres. Ita Med., Rom., Gud. a m. pr. et alii boni libri, quos recte secutus est Wagn. Plurimi Codd. cum Servio exhibent vulgarem lectionem varias volucres (recentioribus temporibus ab uno Coningtone servatam), quae Grammatico alicui deberi videtur, haec verba sequentibus infundere videas conciliaturo. Variae volucres est Nomin. absolutus, a quo poëta per synesin grammaticam ad constructionem Accus. cum Infin. deflectit. Exempla huius rationis vide apud Cort. ad Sall. Iug. 30. et Kritz. ad Sall. Cat. 37, 7. Iug. 66, 2. et cf. praeter Viros doctos iam ab his laudatos Bremium ad Nep. Epam. 9, 1. Beneck. ad Iustin. XI, 7, 6. Matth. de Anac. in Wolf. Ann. III. p. 20. Madvig. ad Cic. de Fin. III, 3, 11. p. 361. alios. Aliter tamen de hoc longer attaunt Bryce. Bibbeck et Ladew. qui potins sequentem Infinitivum in statuunt Bryce, Ribbeck. et Ladew., qui potius sequentem Infinitivum infundere absolute positum habent pro infundunt (de cuius Infin. absol. usu dirimus supra ad. v. 200.) et propterea in fine v. 385. Colon ponunt; quae ratio aliis fortasse videbitar praeferenda. — Aves circa Caystrum versantes sunt cycni, quorum magna ibi inveniebatur copia. Cayster autem s. Caystrus, fluvius Asiae minoris, haud procul ab Epheso in mare se effundens saepe ripas egreditur et vicinas regiones inundans sagna et paludes efficit regiones inundans stagna et paludes efficit variis avibus, imprimis cycnis, frequentatas. De cycnis eius cf. Hom. II. II. 460. (Ασίφ ἐν λειμῶνι Καϋστοίου ἀμφὶ ὁἐεθρα) Nicand. Ther. 630. Dion. Per. 833 sqq. Ovid. Met. II, 252. III, 386. Martial. I, 56. alii, de ipso autem fluvio, qui nunc Kara Su (flumen nigrum) s. Kutschuk Meinder (parvus Maeander) appellatur, librum meum geogr. II. p. 175 sq. — Asia prata, pro quibus alio loco, Aen. VII, 701., Asiam paludem dixit Vergilius. Noli autem confundere Asiam (brevi antepenultima), totam orbis terrarum partem, cum Asia (longa antepenult.), eius regione, quae est angustus tractus paluster Lydiae ad Caystrum haud procul a Tmolo situs atque iam Homero notus II. II. 461. π κύκνων δουλιγοδείωων Ασίω ἐν λειμῶνι Καϋ-Homero notus II. II. 461. η χύχνων δουλιχοδείρων Ασίω εν λειμώνι Καύστρίου ἀμφὶ δέεθρα (quem expressit Vergilius v. 383. 84.) Dionysio Per. 836. dicitur λειμών εν Ασίδι. Cf. liber meus modo comm. II. p. 38. 1. 836. dicitur λειμών εν Δσίοι. Cf. liber meus modo comm. II. p. 38. not. 77. et p. 169. not. 47. Reliqua partim a Varrone Atacino, partim ab Arato (vid. supra) sumpta esse, docet Heyn. — "stagna recte dulcia, atpote vivi et perennis fluvii, non situ putrescentis aquae." Heym. Rectius diseris, dulcia stagna opponi salsis pelagi, quod antea commemoratur, fluctibus. Mira autem est Schirachii (p. 392.) explicatio: stagna, quae cycnis dulcia, grata sunt. — rimari prata pro simplici: versari in pratis flumine inundatis.) Rimari, quod etiam de suibus et canibus venaticis dicitur, proprie significat omnes rimas inveniendi causa perquirere (hic igitur berbas vel alia nabula ex rimis s cavis ripae et alvai eruere) deinde tur herbas vel alia pabula ex rimis s. cavis ripae et alvei eruere), deinde omnino, quae abscondita sunt, quaerere, scrutari. Cf. Aen. VI, 597. vultur - - viscera rimatur epulis, et Barth. ad Nemes. Cyn. 49. — 385. Cf.

Nunc caput obiectare fretis, nunc currere in undas Et studio incassum videas gestire lavandi. Tum cornix plena pluviam vocat inproba voce Et sola in sicca secum spatiatur harena. Ne nocturna quidem carpentes pensa puellae Nescivere hiemem, testa cum ardente viderent

390

Arat. 951. humeris. Wagn., quem sequuntur Haupt., Ladew. et Ribbeck. ex Med. auctoritate eddit umeris. Cf. eius Orth. Verg. p. 477. et supra ad v. 44. adnott. — rores (vid. ad Geo. IV, 431.) Plurali numero rarius inveniri contendit Ruddim. I. p. 144. not. 30., quamvis ipse satis multa Pluralis exempla afferat, ut Aen. XII, 399. Hor. Od. III, 3, 56. Cic. Div. I, 8, 41. Sil. Ital. IV, 165. VII, 206. Lucan. IX, 701. etc. — 386. caput abiectare fretis, i. e. aquis identidem immergere. Simili ratione Aen. II, 751. dicitur caput obiectare periclis. — 387. Cf. Arat. 942 sq. — incassum, temere, frustra, ut apud Lucretium maxime (II, 1060. 1166. V, 1128. 1429.) haud raro. Cf. etiam Geo. III, 100. et Hand. Tursell. II. p. 6 sq. Imitatur poëta Varronis verba inexpleto studio certare lavandi. Causam esse dicunt, quod cycni, ut omnes aves, rostri ope plumas oleo quodam humectent, quod vesiculae inclusum sub cauda gerant, quo fiat, ut aqua ad ipsum corpus non penetret. Sic etiam Wagn.: "temere, quia humor non penetrat ad vinon penetret. Sic etiam Wagn.: "temere, quia humor non penetrat ad vivum." Sed rectius Voss.: "die Flatterer treiben nur eiteles Spiel, sie sind gleich wieder heraus, um von neuem in das Bad zu rennen." Consentit nobiscum Ladew.; Bryce autem in incerto relinquit, utram probet explicationem. De ipsa re vid. etiam Plin. XIII, 35, 87. — 388. "Aratus plenius vss. 217—221. [s. 949—953. Bekk.], conversis a Cic. de Div. I, 9, 15. [Adde Plin. 1. 1.] Nostrum expressere Claudian. XV, 493. et Lucan. V, 555. 556." Heyn. — cornix inproba, propter inprobum, nimium clamorem, quo desiderium suum significat, ut pluvia veniat, eamque quasi advocans praenuntiat. Recte Ameis. in Iahnii Nov. Annal. IXII. p. 37. inproba explicat: "in crocitando modum non servans." Cf. Lucr. V, 1083 sqq. Rescisoni cantus cornicum - aquam dicuntur et imbres Poscere. Ali minus recte coritant de cornica infoneti ominis que de contral dicuntural et ali minus cornica infoneti ominis que de cordical esta cortical de la cornical infoneti ominis que de cordical esta cortical de la cornical infoneti ominis que de cortical esta co nus recte cogitant de cornice infausti ominis, qua de re diximus ad Ecl. IX, 15. Ceterum de epitheto inprobus vid. supra ad v. 119. — plena voce, e pleno gutture emissa, voce crassa; Arat. 953. παχία κρώζουσα. Rauca voce Serv. (in vulg. certe editt., nam Serv. Dresd. exhibet: Tune cornix plena: plena dicit rauca, contra naturam suam") et vulg. editt. quaedam ex glossemate. Tunc autem, quod cum Servio etiam Nonius p. 220. affert, i. e. eodem tempore, quo aves marinae et cycni praesagia illa edunt, minus aptum h. l., quam Tum, i. e. porro, praeterea. Vid. ad Ecl. III. 10. — 389. sola secum (αὐτὴ καθ' ἐαυτῆr, für sich allein) spatiatur, non gregatim, ut, qui antea commemorantur, corvi et cycni. Egregie hoc a poëta expressum. Videmus quasi oculis nostris cornicem in arena spatiantem seque jactantem, cum insis versus numeris et sibila litera totica. spatiantem seque iactantem, cum ipsis versus numeris et sibila litera toties repetita tumida et lenta eius ambulatio significanter depingatur. Vertas: Und spaziert (vel stolzirt) einsam für sich im staubigen Sande. Ceterum secum spatiari eadem ratione dictum, qua alibi secum esse, habitare et similia. Cf. autem Geo. IV, 465 sq. — 390. "Etiam puellae lanam ducentes tempestatem seu pluviam ingruentem ex scintillatione lucernae et fungi, qui ex stuppa in fungi speciem excrescit, concretione divinare norunt." Hega. Cf. cum h. l. Arat. v. 976 sqq. Plin. XVIII, 35, 84. Apulei. Met. II, 18. - Ne no cturna etc. Voss. praefert alteram lectionem Nec, a plurimis sane Codd., Servio et Nonio p. 252. exhibitam, quam etiam Wund. in Epist. ad Heeren. p. VII. defendit, ne hic et alibi (ut infra Geo. III, 485.) incuria in contextu a se relictum profitens. Sed praestat recepta Medic., Rom. et aliorum bonorum Codd. lectio. Cf. supra ad v. 126. adnotata. sum proprie de lanificio dici et certum lanae pondus, quod mulieri uno die, vel certe statuto quodam tempore, conficiendum imperetur, significare constat. Cf. infra IV, 348. Aen. VIII, 412. Plaut. Merc. II, 3, 62. Ovid. Her. III, 73. Am. I, 13, 24. etc. — 891. Cf. Arat. 302. et 307. et Aristoph.

Scintillare oleum et putris concrescere fungos.

Nec minus ex imbri soles et aperta serena
Prospicere et certis poteris cognoscere signis:
Nam neque tum stellis acies obtunsa videtur

395

Vesp. 262, a Coningtone comparatus. — testa est lucerna fictilis, testacea. Ita fortasse etiam Martial. XII, 64, 2. Histra testa. (Histria enim oleis abundabat.) — 392. Scintillare oleum, i. e. flammam oleo nutritam. — putres fungi, μύχητες, qui ex stuppa concresunt. — 393. "Sequentur praesagia serenitatis, et primum quidem usque ad v. 400. ea declarata sunt per absentiam eorum, quae impendentes pluvias portendunt, duce Arato 206 sqq. [negativa sereni caeli praesagia]; tum v. 401. ea apposita sunt, quae fiunt, serenitate succedente [affirmativa praesagia]." Heyn. ex imbri, vulgo pro post ime em positum accipitur (de quo usu Praep. et diximus ad Aen. VI, 497.), cui tamen explicationi obstat verbum propicere; quare Ameis. in Iahnii Nov. Annal. LXII. p. 37. rectius interpretatur: "dum adhuc pluit, mitten im Regen." Librarii quidam huic loco obtruserunt eximbres soles (i. e. ex nubibus quasi emergentes), quam lectionem ex Rom, aliisque libris temere recepit Martin., cum huius Adiectivi compositi nec vola nec vestigium usquam appareat.— soles (i. e. radios solis), pro splendore solis, heller Sonnenschein. Cf. Geo. II, 332. Hor. Epod. XVI, 13. Martial. VIII, 14. Sen. Herc. Oet. 487. etc.; quare apud Ovid. Trist. V, 8, 31. Si numeres anno soles et nubila toto (i. e. dies serenos et nubilos). Vid. etiam supra ad v. 66. — serena absolute dictum pro caelo sereno, ut apud Val. Fl. I, 332. Nec de te credam nostris inrata serenis. Sie etiam Singularis serenum apud eundem II, 404. Lucan. I, 530. Stat. Silv. III, 1, 81. Claud. B. Get. 49. Suet. Aug. 94. et alibi. Simili ratione apud Lucr. I, 1089. et VI, 96. caerula caeli. Cf. etiam infra v. 478. Geo. II, 284. Aen. I, 310. IV, 451. VI, 241. 750. X, 251. cett. et quae de hoc Adiectivorum neutro genere pro Substantivis positorum usu praeter me ad Lucr. I, 87. disseruerunt Vechner. Hellenol. I, 2, 9, p. 202 sqq. Ruddim. II. p. 120. Drakenb. ad Liv. VII, 21, 8. XXXVII, 58, 8. Iani ad Hor. Od. IV, 4, 76. Heindorf. ad Hor. Sat. II, 2, 25. Hertel. ad Tac. Agr. 16. Kritz. ad Sall. Cat. 59, 2. Beneck. ad Iustin. XLI, 1, 11. alii — "serena aperta, caelum nullis nubibus obductum. Καθαρόν γάος ἀμβλύνεσθαι dixerat Arat. Progn. 281. et φάτνην παθαιρομένην πα της υπένερθεν διάχλης v. 265., ubi ad unam stellam hoc praesagium retulit, cum Vergilius omnino obtusam stellarum et obscuram lucem commemoret." Heyn. Sic apertum caelum Aen. I, 155. Ladew tamen aperta hie sodem sensu dictum putat, quo Aen. IX, 363. apertum periculum, i. e. manifestum, praesens; et Peerlk. adeo p. 131. contrarium coni., operta, hac explicatione adiecta: "Sol et serena tunc haud dubiis signis prospiciuntur. Iam quasi adsunt, sed adhuc latent, mox proditura: tantum non cernuntur." et coll. infra v. 465. Reisk. coniecerat soles per aperta serenos. Quod autem attinet ad duo Adiectiva ita coniuncta, ut alterum pro Substantivo positum sit, cf. Ecl. VI, 31. Geo. III, 124. 291. 342. Lucr. I, 1096. et II, 121. magnum inane. Iuven. II, 9. tristes obsceni. id. III, 52. secretum ho-121. magnum inane. Iuven. II, 9. tristes obscens. id. III, 52. secretum homestum. Silius XII, 4. tepidum serenum. Pers. II, 74. mordaz verum. Cic. de sen. 20, 72. breve vitae reliquum etc. Eadem ratione etiam Participia cum Adiectivis coniunguntur, ut Geo. III, 147. plurimus volitans, ubi vid. adnott. — 394. cognoscere signis, ut v. 351. discere signis. Cf. adnott. ad Ecl. IV, 60. — 395 sq. "Non tunc acies stellarum cernitur obtusa [vel potius obtunsa, ut nunc ex Med. auctoritate cum recentissimis editoribus scripsimus. Cf. Wagn. Orth. Verg. p. 457.], obscurata [vaporibus]. Haec illustranda ex Arato, qui signum ingruentis tempestatis notat: cum lux stellarum repente obfuscetur, nulla apparente causa, nec nubibus inductis, nec luna suborta, quae fuce sua illis officiat." Heyn. Imitatus est Vergilium Claudian. I, 22 sqq. ita canens: Haud secus ad tacitam Luna regnante per Arcton Sidercae cedunt acies, cum fratre retuso Aemubus adversis flagraverit ignibus orbis. Ceterum cum Gellius VII, 17, h. Lita laudet: tunc astris acies obtusa videri, Heinsio et Heynio Infinitivus

Nec fratris radiis obnoxia surgere Luna, Tenuia nec lanae per caelum vellera ferri; Non tepidum ad solem pinnas in litore pandunt Dilectae Thetidi alcyones, non ore solutos

certe videri mirum quantum placet, ut videri, surgere, ferri sint Infinitivi historici. Sed recte docet Wagn., non esse hic locum Infinitivo absoluto, per quem ineptus quidam vigor orationi inferretur; ita ut Gellius tantum memoria lapsus sit, quod iam altera lectionis diversitas tunc astris satis comprobet. — 396. "Nec tum Luna, quae fratris radiis obnoxia est [cf. Geo. II, 439.], surgere videtur, h. e. surgit, oritur, in conspectum venit ita, ut stellae videri possint luce lunae obtusae, obfuscatae esse." Ita Heyn., qui singularem ad h. l. Excursum conscripsit. Rectius autem Voss., Iahn., Ladew., Conington alii hunc locum sic interpretantur: Luna ita serena est, ut sua luce splendere, non a sole (a Phoebo fratre) eam mutuata esse videatur; quos equidem in summa rei sequor, non immemor Lucr. V, 575. Lunaque sive notho fertur loca lumine lustrans, Sive sua proprio iactat de corpore lucem, et Gellii VII, 17., qui, Adi. obnoxius explicaturus, hunc Verg. versum componit cum Sallust. loco (Cat. 23, 3.) minari etiam ferro, ni sibi obnozia foret, et similibus. (Cf. etiam Drak. ad Liv. VII, 30, 2. et Kritz. ad Sall. Cat. 48, 5. Iug. 51, 3.). Mihi enim sensus hic videtur: Si luna clara luce fulgens, non pallida et lurida surgit, verecundia quadam et debiti quasi obsequii sensu fratris splendori cedens. Wagn. vero, aliter locum explicans putat, cum occidentis solis radii rutilent, hinc interdum Lunam fratri ita esse obnoxiam, ut ipsa rutilet sive rubicundum inde trahat colorem, cui tamen explicationi recte adversatur Ameis. l. modo l. p. 38. Ceterum poëta trag. in Anth. Lat. Burm. I, 178, 190. hunc totum versum repetit. — 397. "Ex Arato ibid. v. 206. 207. [s. 939 sq. Bekk.] vellera lanae, nubeculas lanis similes, nostris hominibus oviculas, cum aliis intelligebam [ut etiam Wagn. et Ladew. explicant]; at illae sunt serenitatis nuntiae, ex poëtae autem sententia esse debet prognosticum instantis tempestatis; numerat enim inter ea, quae serenato caelo absunt: Tensia nec —. Sunt ergo nubes per caelum sparsae, mox in densiorem nubem coiturae: Plin. XVIII, 35, 82. Lucr. VI, 503 sqq. [veluti pendentia vellera lanae.]" Heyn. Ceterum tenuia tribus syllabis pronuntiandum tenvia, ut apud Lucretium sexcenties. Cf. adnot. mea ad eius I, 874. Ut enim litera consonans v haud raro per diaeresin in vocalem u mutatur (dissoluere, evoluisse, siluae etc.), ita contra vocalis u saepe transit in consonam v, imprimis in hoc ipso vocabulo tenuis (cf. Geo. II, 121. 180. IV, 38., sieut etiam Aen. V, 432. et XII, 905. Genua labant etc.); eademque ratione inetiam Aen. V, 432. et All, 905. Genia talant etc.); eademque ratione interdum vocalem i in consonam j abire satis notum. Sic abjete Aen. II, 16. V, 663. VIII, 599. IX, 674. XI, 667.; arjete Aen. II, 492. VII, 175. XII, 706.; arjetat Aen. XI, 890.; funjorum Geo. I, 482.; objice Aen. VIII, 227. XI, 890.; parjetibus Geo. IV, 297. Aen. II, 442. V, 492. 589.; stelljo Geo. IV, 243. (ubi vid. adnott.); consiljum Hor. Od. III, 4, 41.; principjum III, 6, 6. etc. Cf. Schneider. Gr. Lat. I. p. 364 sq. Ramsh. § 209. Not. 2. b. p. 1029. Iahn. ad Geo. IV, 243. Lachm. ad Lucr. II, 719. p. 115 sq. et adnot. nostra ad Aen. I, 2.— 399. Cf. Theore. VII, 59.— pinnas pro negrage ex Cod. Med. a.m. pr. et. Rom. auctoritate cum recentissimis. pro pennas ex Cod. Med. a m. pr. et Rom. auctoritate cum recentissims editoribus (praeter Wagn.) scripsimus. Cf. Wagn. Orth. Verg. p. 465. et Ribbeck. Proleg. p. 441. — alcyones: Ita hic et III, 338. Medic., Rom. ceterique omnes, ut videtur, libri scripti; neque aliter umquam Romani poëtae hoc nomen videntur exarasse (cf. v. c. Ovid. Met. XI, 567. 746, Val. Fl. IV, 45. Senec. Agam. 680. etc.); quare Wagnero Vossium et Iahnium, alteri scripturae halcyones patrocinantes, deserenti adsentior. (Cf. etiam Lachmann. ad Lucr. III, 383. p. 165.) Verum est quidem, hanc avem nomes accepisse ἀπὸ τοῦ ἐν ἀλὶ χύειν, quia in mari nidificat; sed Auctor Lexici περὶ πνευμ., quod adiunctum est Ammonio Valcken. p. 209., diserte negat, ullum vocabulum ab literis  $d\lambda$ , sequente x, incipiens cum adspiratione esse scribendum; quod certe de Ionica dialecto valere videtur, quae multa vocaInmundi meminere sues iactare maniplos.

At nebulae magis am petunt campoque recumbunt,

Solis et occasum servans de culmine summo

Nequiquam seros exercet noctua cantus.

Adparet liquido sublimis in aëre Nisus

bula ab Atticis adspirata dempta adspiratione pronuntiavit. Fuit autem Alcyone s. Halcyone Ceycis regis Trachinii uxor, quae, cum mariti naufragium passi corpus exanimum ad litus adnatans videret, ipsa se in mare praecipitavit; quo facto uterque coniux ob singularem amorem suum a Thetide in aves illas (Eisvögel, Königsfischer) mutatus est. Ita quidem hanc fabulam narrant Schol. II. IX, 558. et Ovid. Met. XI, 268 sqq.; paullo aliter Apollod. I, 7, 3., ubi vid. Heyn. p. 41., Hygin. f. 63. Schol. Aristoph. Av. 251. Describunt has aves Aristot. h. an. IX, 15. (coll. cum V, 8, 2.3. VIII, 5, 7.) et Plin. X, 23, 47.; quae, cum sereno caclo et tranquillo mari nidis incubantes non conspicerentur (unde eiusmodi dies Alcyonii vocati: ef. Colum. XI, 2, 21. ibique Schneid.), neque facile nisi sub Vergiliarum s. Pleiadum occasu et solstitio brumali, h. e. pluviali tempore, in conspectum venirent, ubi, mutationem aëris sentientes, alis expansis in litore apparebant, rusticis ingruentis tempestatis praesagium esse iure meritoque poterant. Cf. Aristot. h. an. V, 8. et Plin. X, 32, 87., iam ab Heyn. allati. Ut hie Thetidi (de qua vid. adnott. ad Aen. V, 825.), ita apud Theocr. VII, 59. Nereidibus dilectae vocantur: "Αλκυόνες γλαυκαίς Νηρηΐοι ταίτε μάλιστα "Ορνίχων ἐφίλαθεν. — 400. De hoc signo instantis mutationis aëris satis noto Heyn. conferri iubet Plin. XVIII, 35, 88. turpesque porci alienos sibi (h. ipsis non factos) manipulos foeni lacerantes. — non meminesce, quasi obliti quod alias facere consuevernut; ut etiam nos: sie dach nere, quasi obliti, quod alias facere consueverunt; ut etiam nos: sie dachten nicht daran zu etc. Similiter adeo de re inanimata Lucr. IV, 154. meminit levor praestare salutem. Sues manipulos (foeni, graminis, straminis etc.) iactant solutos, i. e. ita, ut iactando solvantur. Vid. supra ad v. 320. adnott. Quare supervacanea est Peerlkampii (p. 132.) com, tutosos. De syncope autem in forma maniplus (ut alibi haud raro in voce. periclum, vinclum, poclum, saeclum etc., Aen. III, 166. etiam in voc. circlus) apparente vid. Wass. de Senario c. 12. Bentl. ad Ter. Eun. III, 2, 7. et Hecyr. III, 1, 1. Schneid. Gramm. Lat. I, 1. p. 172 sq. alii. — 401. "Sequunturea, quae, cum adsunt, serenum caelum portendunt: subsidentes nebulae, noctuae cantus etc. Arat. ibid. 256 sqq. [s. 988 sqq. Bekk.] Plin. XVIII, 35, 83. nebulae e montibus descendentes, aut caelo cadentes, vel in vallibus sidentes serenitatem promittunt." Heyn. Cf. etiam Aristot. Meteor. I, 9. Ut nebulae descendentes serenitatem, insurgentes pluviam afferunt. Cf. Ecl. v. 320. adnott. Quare supervacanea est Peerlkampii (p. 132.) coni, Lutosos nebulae descendentes serenitatem, insurgentes pluviam afferunt. Cf. Ecl. VI. 38. — 402. Cf. Arat. v. 267 sqq. s. 999 sqq. Bekk. et Plin. XVIII, 35, 57. Sic noctua in imbre garrula (praesagit serenitatem), at sereno, tempestatem. Noctua, avis ominosa, (cf. Unger de Valg. Rufo p. 12 sqq. et 162. quosque laudat viros doctos), quae vulgo cantu suo tempestatem indicat, nunc sedens in arboris cacumine, et solis occasum observans, nequiquam seros exercet cantus, assidue quidem canit, sed frustra, neque ululatu suo potest impedire, quominus serenitas redeat. Simplicius, sed minus probabiliter, Wagn.: "nequidquam, an, quia non auditur sero canens? ut Ecl. II, 4. ibi hace incondita solus Montibus et silvia studio iactabat inani;" quem tamen video in edit. min. mutata sententia locum nobiscum sic interpretari: "quasi quae cantu suo turbulentam tempestatem revocare velit." Schrader. coni. nequaquam, Wakef. cum Servio nequidquam pro non positum censet. De forma nequiquam vid. supra ad v. 96. 404. "Lusus lascivientium serenato aëre alitum declarat uno exemplo, sed mythico, quo odia inter cirin et haliaeetum celebrantur."

Hem. Infestissimi enim odii, quo hic illam persequitur, causam repetunt

grabula antiqua satis nota. Scylla, Nisi, regis Megarensis, filia, purpureo patris capillo, a quo regni fatum pendebat, Minoi Cretensi, Megaras tune oppugnanti, tradito patrem patrianque prodiderat; quapropter ipsa in cirin, pater in aquilam marinam mutatus est. Vid. carmen Ciris inscriptum, in quod v. 538—541. ex h. l. translati, Ovid. Met. VIII, 80 sqq.

Et pro purpureo poenas dat Scylla capillo; Quacurque illa levem fugiens secat aethera pinnis, Ecce inimicus, atrox, magno stridore per auras Insequitur Nisus; qua se fert Nisus ad auras, Illa levem fugiens raptim secat aethera pinnis. Tum liquidas corvi presso ter gutture voces Aut quater ingeminant et saepe cubilibus altis, Nescio qua praeter solitum dulcedine laeti, Inter se in foliis strepitant; iuvat imbribus actis 405

410

Hygin. f. 198. Cf. etiam adnott. ad Ecl. VI, 74. — liquidus sollemne aeris puri, clari, limpidi epitheton. Cf. v. c. Aen. VII, 65. Hor. Od. II, 20, 2. Lucr. V, 213. 501. etc. Sic etiam apud Graecos ύγρός, v. c. Parthen. 21. πολλά δ' ές ύγρὴν 'Ηέρα χεῖρας ἔτεινεν. — Pro sublimis Ribbeck. etiam bic sublimen. Vid. supra ad v. 242. — 406. Verba raptim secation. aethera pinnis hine sumpsit poëta laud. in Anth. Lat. Burm. I, 178, 139. — 407. inimicus, atrox. Heyn. aut (cum Burm., qui confert Sall. Cat. 19. in. infestus inimicus ibique Cort.) inimicus substantive accipiendum, aut potius inimicus (pro inimice) insequitur coniungendum esse censet; Wunderl. autem jungit inimicus Nisus insequitur atrox, i. e. atrociter, vehementer, δεινὸς οῦν, comparans Ecl. IX, 5. victi tristes - - mittimus, quod explicat: victi mittimus tristes, i. e. animo tristi. Sed ut ibi victi, tristes explicuimus: victi et propterea tristes, sive: tristes, quia victi sumus, ita etiam hic locus intelligendus (atrox, utpote inimicus), neque opus videtur, ut alterutrum Adjectivum pro Adverbio positum accipiamus; quamquam in eiusmodi locis Adiectivi et Adverbii notiones sibi quam maxime cognatas esse, quisque intelligit. De nomine Nisi Pronominis demonstr. loco iterato cf. adnott. ad Ecl. II, 33. et Aen. I, 741. Ceterum Reisk. vv. 407—409., qui cum v. 406. in Cirin translati, sine idonea causa spurios habuit. Causa enim, cur in paucis libris omissi sint, facile apparet. Decepti sunt librarii eodem v. 406. et 409. exitu. Similes aliorum poëtarum locos, artificiosam quandam membrorum concinnitatem et parilitatem referentes collegerunt Dissen ad Tibull. p. CLX. et ad IV, 2, 9. atque Gebauer de poët. etc. I. p. 63 sq. — 409. raptim, rapide, ut infra II, 427. — 410, Ex Arato ibid. v. 271—277. (s. 1003 sqq. Bekk.) Cf. Lucret. V, 1077 sqq. Heyn. Vid. supra ad v. 381 sq. Ut rauca vox corvorum pluviam et turbi-dam tempestatem, ita clara et liquida, imprimis ter aut quater repetita, cam tempestatem, ita ciara et inquias, imprimis ter sut quater repetus, serenum caelum praenuntiat. — "presso gutture, coarctato, acuto canta, clangore, λιγαινομένοισιν όμοῖα." Heyn. — cubilia alta sunt nidi in (altis) arboribus facti. Sic Cic. N. D. II, 52, 129. Iam gallinae avesque reliques — cubilia sibi nidosque construunt, similiterque Caes. B. G. VI, 27. alcibus arbores sunt pro cubilibus atque Geo. IV, 45. et 243. de apum vel altero loco ex vulg. lectione de blattarum cubilibus sermo est. — 412. Xutour vet vice altegoro Art v. 274 dulesciine lasti h a voluntate much QEIV xέ τις εὐτσοιτο Arat. v. 274. dulcedine lasti, h. e. voluptate, gazdio. Similis locus infra IV, 55." Heyn. Unus Menag. dulcedine capti, quod sane usitatius. Cf. Heins. ad Ovid. ex P. I, 3, 35. Ceterum verba prace ter solitum voci dulcedine Adiectivi loco sunt addita pro insolita. in foliis. Praepositionem vulgo omissam ex optimis et plurimis Codd. cum Iahn, et Wagn. (quem etiam ceteri recentiores editores sequuntur) recepi. Foliis strepitant significaret: motis foliis strepitum excitant; quam explicationem vel additis verbis inter se respui, docet Wagn.; sed in foliis idem est quod inter folia, strepitant arborum foliis tecti, quo ob imbrem frequentes convenerunt. Non tamen reticendum, adversari Handium Turs. III. p. 400. his verbis: "At qui inter folia strepitant, strepitant etiam foliis motis. Sed inter se significat congregatos. Corvi igitur inter se convolant et strepitant foliis sive in foliis." — Verba imbribus actis vix aliter atque de fine pluviae intelligi possunt, sive cum Burmanno (qui adnot. suam ad Phaedr. I, 18. conferri iubet) et Coningtone explicas: imbribus exactis, finitis, sive cum Heynio: abactis, pulsis. Wunderl. tamen interpretatur: caelo actis, i. e. deiectis, coll. Geo. II, 334., atque etiam Keightl. ap. Coningt. censet,

Progeniem parvam dulcisque revisere nidos; Haud equidem credo, quia sit divinitus illis Ingenium aut rerum fato prudentia maior;

415

corvos iam pluvia incipiente domum rediisse, quare revisere nidos (i. e. rursus invisere, wieder aufsuchen) paullo artificiosius explicat per: examirursus invisere, wieder aufsuchen) paullo artificiosius explicat per: examinare statum pullorum post tempestatem. Ceterum corvi pullos interdum per plures dies prorsus negligere dicuntur. — progenies parva pro pullis legitur etiam in Anth. Lat. Burm. I, 168, 9. Haud dubie hunc locum resperit Claud. II. Ruf. 266. sie scribens: Quid nobis patriam, quid cara revisere tandem pignora dilectosque iuvat coluisse penates? (ubi Peerlk. coll. v. 389. admodum probabiliter coni. Quid nos bis.) — 415. Peerlk. p. 133. sine iusta causa ante credo insertam vult Part. ut. — "Non hoc eos propterea facere videri ait, quia illis divinitus [i. e. divina cura, divino iussu] sit ingenium, h. e. ex Pythagoreorum, Platonicorum ac Sociorum placitis pars divinae mentis et haustus aetherii, ut IV. 219, 220. ubi vide. placitis pars divinae mentis et haustus aetherii, ut IV, 219. 220., ubi vide. Inde nimirum illi divinandi et futura praenuntiandi facultatem deduxerunt.] Cf. Cic. Divin. I, 49, 110. et 53. pr. Heyn. Statius Theb. III, 482. in incerto relinquit, utrum divinitus iis ingenita sit haec divinationis facultas, an animae hominum mortuorum in iis sedem figant, an denique aether purior, in quo vivant, sensus eorum acuat. Reisk. et Schrader., cum sequatur prudentia maior, coni. divinius illis Ingenium, quod etiam Heynio quam maxime arridet et fulciri quodammodo potest Horatii loco Sat. I, 4, 43. Ingenium cui sit, cui mens divinior; sed recte iam Wakef. ad Lucret. II, 180. illam coniecturam reiecit, quam etiam Ameis. Spic. p. 21. (non tamen argumentis ab omni parte veris: cf. Dietsch. Theol. Verg. p. 14 sq.) impugnat. 416. Varie hunc locum explicant. Plerique (inter quos etiam Wagn. in min. edit., Ladew., Bryce, Conington et Dietsch. Theol. Verg. p. 15.) verba sie coniungunt et interpretantur: rerum prudentia (ut apud Cic. Sen. 21, 78. futurorum prudentia) fato, i. e. a fato data, maior sit illis, quam vulgo in hominibus aliisque animalibus esse solet; ut sibi opponantur divinitus, h. e. a numine aliquo, et fato, per fatum. Wakef., eandem amplexus explicationem, ordinem adeo verborum ita mutandum censuit: aut fato rerum prudentia maior. Rectius vero Voss., Manso et Iahn., quos sequor, locum cum Servio sic capiunt: quia sit illis prudentia maior tuto rerum, h. e. quae fatum regere possit, cui fatum parere debeat. Et Voss. quidem non inepte comparat supra v. 388., ubi cornix imbrem non solum praevidere, sed vocare cantu dicatur, quasi ille vocem cius sequi debeat. Iuvatur autem haec interpretandi ratio et ordine verborum, et ipsa sententia (quae aliter intelligenda admodum ambigue esset expressa), et usu loquendi, cum rerum fatum (i. e. quod omnes res regit, a quo omnes res pendent) etiam alibi, v. c. Flor. II, 16, 4., legatur, rerum autem prudentia, quae plurimis hominibus et haud paucis animalibus inest, hic ut parum langueat. Quod autem contendit Wunderl., huic interpretationi obtate divisionem per Partinulum cut id nibil ovanina probat. Nam purum stare divisionem per Particulam aut, id nihil omnino probat. Nam "unum aut (verba sunt Handii in Tursell. I. p. 539.) ponitur etiam, ubi notioni alicni alia distinctior substituitur, vel ubi quae generaliter, aut non satis accurate dieta videntur, strictiori verbo exprimuntur, vel ubi is, qui loquitur, se corrigit et rem exactius definit. Vid. Cort. ad Plin. Ep. I, 10, 4. Nos dicimus oder viclmehr, oder genau genommen;" quod huie loco multo melius convenire puto, quam ieiunam illam et insolitam deorum et fati enpositionem, ausm etiam Amais Snie, p. 21 stanit uni tamen nelisionem. oppositionem, quam etiam Ameis Spic. p. 21. statuit, qui tamen nobiscum coniungit verba rerum fato, ad prudentia maior vero supplet "quam vulgo animalium esse solet." Sed si Vergilius vere de hac oppositione cogitasset, hand dubie verba sie collocasset: aut fato rerum prud. maior, quo etiam clarius significasset verba rerum prudentia esse coniungenda. Si enim Dietsch. l. l., nostram interpretationem impugnans scribit: "Neque video, cur tum Genitivus praepositus sit, quasi rerum fatum ab aliis fatis distinguendum sit," nos eodem iare quaerere possumus: Si Vergilius verba rerum prudentia coniungi voluit, cur ea voc. fato inserto ambigua ratione disiunit? (Video mecum consentire Binderum, qui versum sic transtulit: Oder

Verum, ubi tempestas et caeli mobilis humor Mutavere vias et Iuppiter uvidus austris Denset, erant quae rara modo, et, quae densa, relaxat, Vertuntur species animorum et pectora motus Nunc alios, alios, dum nubila ventus agebat, Concipiunt: hinc ille avium concentus in agris Et laetae pecudes et ovantes gutture corvi. Si vero solem ad rapidum lunasque sequentis

420

ihr Blick rag' über des Schicksals eisernes Walten.) Peerlk. sane coniectura sua et rerum tanto prud. maior nodum simpliciter concidit. Ceterum de fati notione apud Vergilium cf. Aldenhoven Ueber den Vergilischen Fatalismus. Ratzeburgi 1850. et Dietschii Theol. Verg. p. 11 sqq. — 417—423. Vergilius physicam potius illius rei causam profert. Aëris, inquit, mutatio, qui modo densatur, modo rarefit et extenuatur, etiam in animis avium mutationem aliquam efficit, quam cantu suo, aut rauco, aut liquido, produnt. — 417. Simplicissima ratio videtur, ut per tempestatem ventos indicari putenus, quibus mutatis etiam nubes (caeli mobilis humor) alio, atque antea, aguntur (mutant vias.) Cf. Iucr. II, 128. Multa videbis - Commutare viam. Prius vias pro habitu, indole, natura positas habui, ut apud Prop. V, (IV,) 1, 107. Adspicienda via est caeli, i. e. quae sit ratio et conditio aëris,) et al. Markland. ad Stat. Silv. V, 2, 152. maluit mutavere vices, quam coniecturam unus Cod. Arundel. iuvat et Ribbeck. adeo in contextu exhibet. Sed vulgatam bene defenderunt Heyn. et Schirach. p. 630. — Iuppiter, rex caeli et aëris, haud raro pro ipso aëre ponitur. Cf. adnott. ad Ecl. VII, 60. et infra ad Geo. II, 419. Is dicitur uvidus austris, qui sunt auctores pluviae, ut saepe Iupiter pluvius (Izunios). Ameis Spicil. p. 22. potius coniungit verba austris densat. Uvidus autem est Cod. Medic. lectio; ceteri libri humidus vel umidus exhibent. Constat autem voces uvidus et uvens in Codd. saepissime in Asmidus et humens esse mutatas. (Cf. Gronov. Diatr. c. 24. Heins. ad Ovid. Am. III, 5, 6. Brouckh. ad Tibull. I, 9, 37. Drak. ad Sil. It. IX, 30. Orell. ad Hor. Od. I, 5, 14. alii); quam rem Wagn. iure repetit a vetere scribendi ratione, adspirationem in voc. humidus respuente, qua facillime uvidus in umidus transire potuerit. De discrimine utriusque vocis cf. Wagner ad h. 1. et Doederlein. Syn. II. p. 12. Uvidum, udum, (dus Nasse) certe gravius esse, quam humidum, (clas Feuchte), aperte docet locus Sen. N. Q. II, 25. Dicis nules attritas edere ignem, cum sint humidae, imo udae. Ceterum ut hic Iuppiter uvidus Austris, ita Hor. Epod. X, 19. uvidus Notus commemoratur. — 419. denset Med. a m. pr. et meliorum Codd. est lectio, quam etiam Priscian. VIII, 95. p. 838. P. Eutych. II, 14. et Serv. ad Aen. V, 20. tuentur et quam nunc cum recentissimis editoribus praeter Wagnerum recepi, cum quo antea "non sine aliqua cunctatione" denset edideram, quod ille etiam in Philol. Suppl. I. p. 372. defendit. Alia res est supra v. 248., ubi Med. lectioni densentur patrocinatur. (Cf. ibi adnott.) Ceterum denset - - et, quae densa, relaxat i. q. modo denset s. cogit, modo relaxat s. dispellit nubila, ut Part. et hic non coniungendi, sed disiungendi vim habeat, qua de re diximus infra ad v. 442. — 429. species, habitus, indoles; vertuntur autem, dum modo tristes, modo laeti fiunt animi. — 421. alios, dum pro: alios concipiebant, dum. Sic verba alios, dum n. v. agelat quasi pro parenthesi habenda sunt. Similem locum iam supra legimus v. 77., ubi vid. adnott. – 423. ovantes gutture, h. e. laetantes cantu, laetam vocem edentes. Vid. supra ad v. 346. (K. auct. Halieut. in Wernsd. Poët. I.. min. I, 185, 104. et ovantes gutture cancri. — 424. "Ad praesagia e lunae phasibus et iis, quae in solis specie apparent, progreditur. Iis enim observatis, sequentis diei tempestatem ac caelum facile praedisci posse, etiamsi noctis serenitas aliud promittere videatur. Hem Iuhet enim pošta orientis lunae fociam primis potissimum deatur." Heyn. Iubet enim poëta orientis lunae faciem primis potissimum a novilunio, quod dicunt, noctibus observare. — solem rapidum. Cf. Ecl. II, 10. rapidum aestum ibique adnott. — lunae ordine, i. e. deinOrdine respicies, numquam te crastina fallet Hora neque insidiis noctis capiere serenae. Luna, revertentes cum primum colligit ignis, Si nigrum obscuro conprenderit aëra cornu, Maxumus agricolis pelagoque parabitur imber; At si virgineum suffuderit ore ruborem, Ventus erit; vento semper rubet aurea Phoebe.

430

ceps et certa quadam ratione, iusto quodam ordine (cf. infra IV, 537.), sequentes sunt phases s. mutationes lunae, non noctes diem sequentes, ut Donatus interpretatur, recte a Servio reprehensus. — 426. Cf. Aen. V, 851. caeli toties deceptus fraude screni et Aratus Diosem. 46 sq., ex quo Maronem haec petiisse iam Heyn. adnotat. — hora, tempus, h. l. dies. Apud Ovid. Art. I, 250. illa hora de nocte dicitur. — insidiis noctis scre-Ovid. Art. 1, 250. ula hora de nocte dicitur. — instatis noctes serenae, noctis, quae licet initio serenam se exhibet, pluvio tamen exitu est.

Instalae igitur sunt fallaces species (täuschende Vorspiegelungen), ut recte
explicat Ameis. Spicil. p. 22. Ceterum cf. Acn. V, 851. — 427. Sermo est
de tertia lunae phasi, ut infra v. 432. de quarta. Luna renascens si obscara fuerit, est praesagium pluviae; si rubicunda, venti. Manso laudat nescio cuius versum illum: Pallida luna pluit, rubicunda flat, alba serecum luna renascens cornua reparat, cornua denuo formare incipit. — colligit ignes. Cf. Lucan. I, 157. sparsosque recolligit ignes. — 428. Cf. Arat. 804. — Si obscuro cornu, non clara luce fulgente, nigrum conprenderit (complexa fuerit) aëra nibil aliud est, quam si nigro aëre no vae lunae cornu obscuratum fuerit. Videtur igitur de illo phaenomeno sermo esse, quod Graece ἄλως et a Seneca N. Qu. I, 2, 1. 3. corona s. alea lunae dicitur; (nos: wenn der Mond einen Hof hat.) — comprehendere enim, quod proprie de eo tantum caeli spatio dici potest, quod est inter ipea cornua, hic ad aërem omnino videtur transferri, qui lunam circumdat. Neger autem non semper respondet nostro schwarz, sed etiam idem signiheat, quod obscurus, nubilus, caliginosus, dunkel. Aen. V, 696. imber densis nigerrimus austris. Ovid. Met. X, 449. nigrae nubes. Geo. IV, 126. flurius aiger etc. Cf. etiam quae ad Ecl. II, 16. VI, 54. Geo. II, 258. et alibi adnotavimus. — 429. pelago, cum praecedant agricolae, pro nautis positum esse patet. — 430. Cf. Arat. 803. virgineum ruborem admodum bene dieit, Lunam s. Phoeben deam respiciens, quae postea quidem una eademque fuit cum Diana. Rubor de sideris alicuius rutilo splendore legitur etiam apud Val. Fl. VIII, 58. Quis rubor iste poli? quod tam luquire refulsit Sidus? — suffundi autem rubore sollemnis locutio. Cf. v. c. Ovid Met. I, 483. Am. III, 3, 5. Manil. V, 711. Liv. XXX, 15. Plin. Pan. 2. extr. etc.; et suffuderit ore (omissa Praepositione in: cf. adnott. ad Geo. III. 439. et Aen. VI, 187.) ruborum per inversionem poëtis satis usitatam (cf. Geo. II, 302. 390. III, 140. 399. IV, 115. 416. etc.) dictum est pro vulgari: suffuderit os s. ora rubore (de qua dictione cf. Drak. ad Sil. XI., 219. et Burm. ad Claud. XVII, 219.); quare non opus est, ut cum Vessio aut ore ex uno fragm. Moret. mutemus in ora (Accusativum remotioris, quem vocant, Obiecti), aut ore obsoletam habeamus Dativi formam, ut in illo Plauti epitaphio apud Gellium I, 84. Postquam est morte datus Plantes, comoedia luget, de qua cf. Schneider. Gramm. Lat. II, 1. p. 200. sqq. Wagn., comparans alios locos, ubi nudus Ablativus ad illustrandum modo rd imaginem adiectus sit, ut Geo. III, 439. Aen. III, 659. VI, 187., paullo subtilius explicat: "ita suffuderit, ut in ore eius cernatur rubor."
T. quae Ameis Spicil. p. 22 sq., in explicando loco mecum consentiens, contra Wagn. docte disputat. — 431. semper h. l., ut Graecum àsí, de co, quod fieri solet; nostrum jedesmal, allemal: quoties ventus instat, rubet luna. Vid. adnott. ad Ecl. I, 53. — Phoebe proprie fuit Titanis s. Urani et Gaeae filia, Asteriae et Letus ex Coeo fratre mater (Hesiod. Theog. 136. Apollod. I, 1, 3. I, 2, 2.); sed postquam Helios, cum Apolline confusa, Phoebi nomen accepit, soror eius Selene, Luna dea, Phoebes cognoSin ortu quarto — namque is certissimus auctor — Pura neque obtunsis per caelum cornibus ibit, Totus et ille dies et qui nascentur ab illo Exactum ad mensem pluvia ventisque carebunt, Votaque servati solvent in litore nautae Glauco et Panopeae et Inoo Melicertae.

Sol quoque et exoriens et cum se condet in undas, Signa dabit; solem certissima signa sequuntur,

XVIII, 35, 79. Ex multis, quae de luna tradit Aratus Diosem. 51—55. et 69—72. [s. 783 sqq. Bekk.], hacc selegit poëta." Heyn. — ortu quarto, i. e. nocte quarta, ut Hor. Od. IV, 2, 58. Tertium Lunae referentis ortum. Sic etiam de die: Aen. IV, 118. crastinus ortus et alibi. — auctor, qui pollicetur, vaticinatur, h. l. praesagit. -- 433. obtunsis. Vid. supra ad qui pollicetur, vaticinatur, h. l. praesagit. — 433. obtunsis. Vid. supra ad v. 395. Ceterum etiam Aratus et Plinius II. cc. cornua lunae brevia, crassa, obtusa, s. in cuspidem non exeuntia, horrendam tempestatem et imbrem portendere perhibent. — 436 sq. Tum secunda erit navigatio. — Votasolvent in litore nautae. Nautae enim, portum feliciter ingressi, diis marinis non solum sacra offerre, verum etiam alia dona, inscriptionibus ornata, ex votis dedicare solebant: quo plura Anthologiae Graecae et Latinae epigrammata spectant. Cf. etiam Aen. XII, 764. — 437. "Parthenii versum esse, ex Macrob. V, 17. et Gell. XIII. 26. novimus: Γλαύκα και νου Μορίζου Μολιγόστο sen, nt Gellius lendet sed ex intervelatione. Νηρῆς καὶ Ἰνώφ Μελικέρτη, seu, ut Gellius laudat, sed ex interpolatione, Είναλίφ Μελικέρτη. Est autem metrum versus: Glauco | et Pano | peac et | In." Heyn. Cf. Meinekii Anal. Alex. p. 285. a Wold. Ribbeckio land. Servavit enim Vergilius Graecam versus metiendi rationem, duplici hiatu servavit enim verginus Graecam versus metiendi rationem, duplici hiatu admisso et diphthongo ante sequentem vocalem correpta; qua de re el adnott. ad Ecl. I, 52. ad Geo. I, 281. 331. etc. Ceterum eodem versu incipit Callimachi epigr. XV. (Anthol. Gr. Iacobs. T. III. p. 24., ad quod el Dorvill. T. IX. p. 421 sq.) Wagn. tamen (Qu. Virg. XI, 3.), cum Vergilius longam syllabam in thesi, hiatu admisso, nusquam produxerit (cf. adnott. ad Ecl. II, 53.), Copula autem que, in Codd. per simplex q seripta, hie facillime excidere potuerit, praecedentibus duabus ipsi Q similibus literis C et Q. Vergilium Glaucague seripsissa untata quem canicaturam probat Laboratore per la contracturam probat Laboratore per la contractura per la contractu et O, Vergilium Glaucoque scripsisse putat; quam coniecturam probat laba. ad Geo. II, 144. p. 414. edit. II. Ceterum cf. etiam Bach. de lugubri Gracc. elegia II. p. 36. (ab lahnio hic laud.) Qui hic commemorantur di marini, eodem modo coniunguntur Aen. V, 823. Glaucus autem piacator fuerat Boeoticus, Anthedone natus, cui herba aliqua comesa cupido iniecta in mare se praecipitandi, quo facto in deum marinum mutatus est. (Cl. Athen. VII, 12. Ovid. Met. XIII, 898 sq. alii et Baumstark in Pauly Resencycl. III. p. 884 sqq.) — Panope (Πανόπη, Πανόπεια), una ex Neredibus s. quinquaginta Nerei et Doridis filiabus, quarum nomina referent Hom. II. XVIII, 39 sqq. Hesiod. Theog. 243 sq. Apollod. I, 2, 6. et Hygis. praef. De Panopea cf. Aen. V, 240. — Melicertes s. Melicerta, Atammatis et Inus filius, Cadmi nepos, cum quo mater, furencem maritum figiens, in mare se projectic a quo inde tempure nterque in decomp marit giens, in mare se proiecit; a quo inde tempore uterque in deorum marinorum numerum relatus, a Graecis Leucotheac et Palaemonis, a Romanis Albuneac et Portumni nomine divino cultu afficiebantur. (Cf. Apollod. I. 9, 1. Hygin. f. 1. Ovid. Met. IV, 518 sqq.) — 438—440. Ex Arati Diosem. 87 sqq. s. 819 sqq. Bekk. Sol quoque et oriens et occidens prognostica dat futurae tempestatis. Heyn. conferri iubet Plin. XVIII, 35, 78.—86 condet Iahn. et Wagn. ex Medic. reduxerunt loco vulgati se condit (qued praeter alios Wakef. ad Lucr. IV, 435. defendit): ,,nam Participium Praes. exoriens ex adiecto verbo finito dabit explicandum: cum orietus: cf. v. 458. At si, cum referetque diem, condetque relatum Lucidus orbis eris." Its

435

Et quae mane refert et quae surgentibus astris. 440 Ille ubi nascentem maculis variaverit ortum Conditus in nubem medioque refugerit orbe, Suspecti tibi sint imbres; namque urguet ab alto Arboribusque satisque Notus pecorique sinister. Aut ubi sub lucem densa inter nubila sese Diversi rumpent radii aut ubi pallida surget Tithoni croceum linquens Aurora cubile,

445

rectissime Wagn. Qu. Virg. VI, 5. p. 394. - 440. refert Heyn. iterum explicat per simplex fert, dat. Sed vide adnott. ad v. 339. — surgentibus astris. Cf. Aen. IV, 352. — 441. Sequentur orientis solis praesagia. Cf. Arat. 90. s. 822. Bekk. "Sol oriens si maculosus, nubibus obductus, ab exteriore tantum sui parte conspicuus et quasi concavus est, imber portenditur. Plin. 1. c. Concavus (sol) oriens pluvias praedicit; idem ventos, cum ante exorientem cum nubes rubescunt; quod si et nigrae rubentilus intervenerint, et pluvias." Heyn. — Ille ubi. Ribbeck. hic, infra v. 455. et III, 441. e Cod. Gud. a m. pr. edidit ube, ut Geo. III, 332. Aen. XII, 441. 523. et 905. ex Cod. Pal. recepit sicube, dum infra v. 446. et alibi vulgarem formam retinuit. Cf. Ritschel. in Mus. Rhen. VIII. p. 448 sqq. et Ribbeck. ipse in Iahnii Nov. Annal. phil. LXXV. p. 307. et in Proleg. ad Verg. p. 451. — nascentem - - orium Wakef. et Bergstraesser. cum Parrhas, et ed. Ven. sine idonea causa in nascentem orbem, et v. sequ. medioque - orbe ex coni. in medioque - - ortu mutatum voluerunt; Burm. autem et Heyn., quibus haec mutatio valde arridet, apud Ovid. Fast. III, 353. Calpurn. Ecl. IX, 75. Lucan. IX, 9. Prisc. Perieg. 43. Horat. Od. IV, 2, 58. (ubi vid. Bentl.) eandem varietatem inveniri commemorant, Sed verba nascentem ortum per licentiam poëticam pro: nascentem in ortu, ut in primo ortus. nascens conspicitur maculis infectus, posita (cf. adnott. ad Ecl. VIII, 17.), eadem ratione explicanda, qua v. 432. quarto ortu. Corruptam autem duorum librorum lectionem a versu sequente originem habere, nemo non videt. — 442. Verba medioque refugerit orbe nihil aliud significare videntur, quam Plinii sol concavus, h. e. ita oriens, ut exterior modo eius pars clare fulgeat, interior autem, medius orbis, nubibus sit obtecta. Cf. praeter Arati et Plinii II. II. ille etiam v. 122. sive \$54. Bekker. Quare non duo et diversa, sed unum idemque prognosticon hoc et praecelente versu describi, et mutationem ab Heynio propositam, mediove, prorsus reiiciendam puto; qua ne tum quidem opus esset, si vere duo prognostica discernerentur, cum constet, haud raro etiam in sententiis disiunctivis, ubi proprie ve locum habet, inveniri Particulam que, omninoque simplicem Copulam etiam distinguendis rebus inservire. Vid. v. c. supra v. 419. Geo. II, 87. 351. 399. 503. III, 121 sq. Aen. II, 37. III, 459. v. 52. 784. X. 112. 707. etc. et cf. praeter Iahn. ad h. l., ad Aen. II, 37. et Hor. Sat. II, 3, 137. Walch. Emendatt. Livv. p. 53 sq. idemque ad Tac. Agr. p. 200. Kritz. ad Sall. Cat. 8, 1. Wagn. Qu. Virg. XXXIV, 1. et XXXVI, 10. Hand. Turs. II. p. 494 sqq. et quos Obbar. laudat ad Hor. Ep. I, 8, 5. Fasc. V. p. 2. — 443. Suspecti tibi sint imbres, tunc ture suspiceris imbres futuros. — urguet intransitive pro imminet, instat, ingruit, ut infra III, 200. IV, 290. et alibi. Cf. etiam Ecl. I, 45. Geo. I, 163. 333. Aen. I, 234. II, 229. etc. ibique adnott. — ab alto, ex mari. Vid. supra ad v. 324. — 444. sinister, perniciosus, noxius; ut apud Prop. IV, 25, 12. (III, 23, 32.) Et veniat formae ruga sinistra tuae. Cf. etiam Aen. X. 110. — 445. Cf. Arat. 97 sq. 829 sq. Bekk. et Plin. XVIII, 35, 78. Si in exertu sol longe radios per nubes porriget et medius erit inanis, pluviam Cf. praeter Arati et Plinii II. II. ille etiam v. 122. sive 854. Bekker. ezortu sol longe radios per nubes porriget et medius erit inanis, pluviam significabit. — sub hic non significat statim post, ut supra v. 340., sed potius brevi ante. Utramque enim significationem ei inesse constat. Cf. Raddim. Inst. II. p. 326. — 446. sese Diversi rumpent, singuli, rari, la diversas partes e nubibus erumpent. Ita se rumpere pro erumpere legitur etiam Aen. XI, 548. tantus se nubibus imber ruperat; rumpi autem Geo. III. 428. et se crumpere Geo. IV, 368. — 446. Pallida orientis solis lace grando vehemens exspectanda erit. — V. 447., qui iteratur Aen. IV.

Heu male tum mitis defendet pampinus uvas: Tam multa in tectis crepitans salit horrida grando. Hoc etiam, emenso cum iam decedit Olympo, Profuerit meminisse magis; nam saepe videmus Ipsius in voltu varios errare colores:

450

585. et IX, 460., ex Hom. Π. XI, 1. vel Od. V, 1. translatus: 'Hώς δ' ἐκ λεχέων παρ' ἀγαυοῦ Τιθωνοῖο Ωρνυτο. Aurora, quae in extremo orbis terrarum margine, post Colchidem, iuxta Solis domicilium aedes suas habebat et cursum per caelum quotidie ante illum conficiebat, Tithonum, pulcherrimum iuvenem, Laomedontis, Troiani regis, filium, rapuerat, ex quo Memnona et Emathiona peperit. Cf. Hom. II. XX, 237. Hesiod. Theog. 984. Apollod. III, 12, 3. Voss. ad h. l. et Hermann. de mythol. p. XXII. - croceum cubile. Hoc epitheton secundum Voss. non respicit aurorae vel solis orientis rutilum colorem; sed apud Homerum deae omnes aut purpureis aut croceis apparent vestibus indutae, quia hi colores omnium, quos veteres noverunt, erant pretiosissimi. Cf. Vossii Epist. mythol. II, 9. Ἡς χυσκόπεπλος apud Homerum legitur II. VIII, 1. ΧΙΧ, 1. ΧΧΙΙΙ, 227. ΧΧΙΥ, 695. etc.; sed eodem epitheto apud Hesiod. Theog. 273. Enyo, et v. 358. Telestho Nympha ornatur, et apud Catull. LXVIII, 134. Cupido Fulgebat crocina candichus in tunica. — 448. Uvae sub foliorum tegmine non tutae erunt a grandine. — male. Vid. supra ad v. 360. — mitis est Accus. cum uvas coniungendus. Imitatur hunc locum Calpurn. X, 37. Tum primum laetas ostendit pampinus uvas. — 449. Tam multa. Ter. Maur. p. 1240. et Nonius p. 208, 7. Quam multa, quod ferri potest, sed iure Ribbeck. Proleg. p. 207. tam praefert. Salire, quod Heyn. simpliciter pro cadere positum censet, potius de grandine a tectis resiliente et rursus in es recidente intelligendum, quod etiam indicare videtur epitheton horrida. i. e. exsultim ludens, ita ut tecta campo erectis aristis horrenti quodam-modo comparari possint. Cf. quae supra ad. v. 151. adnotavimus. Non autem haerendum est in duplici epitheto multa horrida sine Copula adiecto, quorum alterum (ut Iahnii verbis utar ad Geo. I, 320. adscriptis, ubi longiorem de tota hac re invenimus disputationem) signum nominis internum (qualitatem ipsi rei inhaerentem), alterum notam aliunde assumptam, et hic quidem numerum, ut alibi tempus, locum, gradum et similia, significet. Vid. imprimis Ecl. II, 36. III, 71. Aen. II, 364. III, 106. IV, 198. V, 404. VI, 81. 299. 355. VII, 32. 198. 228. XII, 328. cett. Praeteres cf. quae observarunt Drakenb. ad Liv. I, 14, 7. Oudend. ad Suet. Ner. 37. Cort. ad Lucan. II, 207. Bentl. ad Hor. Od. I, 4, 17. Weichert. Ep. crit. p. 52 sq. idemque ad Val. Fl. VIII, 404. Bach. ad Tibull. III, 5, 22. et ad Ovid. Met. VII, 272. Kritz. ad Sall. Iug. 30, 3. alii. Ceterum incess versus numeros imitari strenitum grandinis tecta ferientis. vers doost Vom. versus numeros imitari strepitum grandinis tecta ferientis, vere docet Vos., comparans eum cum Aen. VIII, 596. Quadrupedante putrem sonitus quanti ungula campum. — 450—458. Occidentis solis praesagia, quae Aratus v. 158. s. 890. Bekk. certiora etiam, quam orientis, censet. Solis enim orbe numbus obducto sub occasum, si nigrae sunt nubes, pluviae, sin ratilae, venti denutiantur. — 450. etiam cum verbis magis profuerit coniungendum. — cum iam (sol) decedit emenso Olympo. Ita pro vulg. decedet ex Medic., Ald. III. aliisque bonis libris, quibus adsentiri videtur Rottend. corrupts lect. descendit, Wagn. (quem omnes recentiores secuti sunt) edidit, qui decet, Particulas ubi iam, cum iam, ubi significetur, modo futurum esse afquid, cum Praesente iungi (ut supra v. 208 sq. Geo. III, 303. 336. Geo. IV, 401., neque aliter cum nondum Geo. II, 321., et dum mox Geo. III. 296.), contra vero Futurum adiici, ubi certum quoddam, sed remotius, tempus respiciatur, ut Aen. XII, 821. De confusione autem verborum decadere et descendere in eiusmodi locis cf. Orell. ad Hor. Epist. I, 16, 7. — Obserpus pro caelo. Vid. ad Ecl. V, 56. — 452—455. Cf. Arat. Dios. 102—107. s. 834—839. Bekker. Respexit hunc locum auctor epit. Iliad. 107. Interessed immenso (?) decedit Olympo. — errare i. q. inconstanter se movet et miscere, ut e seqq. patet, non solum pro esse positum, ut Heyn. censet.

Caeruleus pluviam denuntiat, igneus Euros; Sin maculae incipient rutilo inmiscerier igni, Omnia tum pariter vento nimbisque videbis Fervere. Non illa quisquam me nocte per altum Ire neque ab terra moveat convellere funem. At si, cum referetque diem condetque relatum, Lucidus orbis erit, frustra terrebere nimbis Et claro silvas cernes Aquilone moveri.

455

460

 453. pluviam denuntiat. Sic Lucil. Aetnae v. 233. (Wernsd. Poët.
 L. min. IV. p. 137.) denuntiet imbres. — Euros potest quidem pro ventis omnino positum accipi; erat tamen Eurus, utpote plerumque cum vehementibus imbribus coniunctus, et Graecis et Romanis imprimis invisus. Voss. conferri iubet Epist. myth. a se conscript. I, 35. - 454. Sin mixtae sunt nigrae et rutilae nubes, ventus cum imbribus denuntiatur. - incipient. nigrae et rutilae nubes, ventus cum imbribus denuntiatur. — incipient. Alii incipiunt, minus bene, cum sequatur videbis. Cf. v. c. supra v. 438. Geo. II., 202. ibique adnott. Aen. II, 709. IX, 299. Ecl. V, 76. et Wagn. Qu. Virg. VI, 5. — inmiscerier. De paragoge Infinitivi Passivi cf. Ruddim. I. p. 284. not. 99. Ramsh. §. 62. 5. h. alii. Ex Vergilio huc pertinent v. c. Aen. IV, 493. accingier (ubi vid. Serv.) et XI, 242. farier, ex Ennio Trag. fr. 6. p. 134. Vahl. argutarier etc. Lucretii aliquot exempla congessi ad eius I, 396. — 455. tum Wagnero teste (Qu. Virg. XXV, 5. p. 496.) exhibent Medic., Rom., Serv. Dresd. et uterque Lips.; neque constat, unde vulg. tunc illatum sit. Cf. adnott. ad Ecl. III, 10. — 456. Fervere, and dicitur de quavis vehementiore acitatione, ut iam supra v. 327. de quod dicitur de quavis vehementiore agitatione, ut iam supra v. 327. de mari usurpatum vidimus, ita hic etiam ad aërem transfertur, per quem venti et nimbi quaqua versus fervent. De antiquiore autem forma fervere renti et nimbi quaqua versus fervent. De antiquiore autem forma fervère pro fervère, quae legitur infra v. 471. Aen. IV, 409. 567. VIII, 677. IX, 693. Lucr. II, 41. Lucil. apud Quinct. Inst. I, 6. et ap. Nonium X, 1. Ter. Ad. IV, 1, 17. Prop. II, 7, 20. etc., cf. Barth. Advers. LVI, 9. Spalding. ad Quinct. l. l., adnot. mea ad Lucr. V, 1093. Thiel. ad Aen. IX, 693. Buddim. I. p. 219. not. 80. Struve Ueber d. lat. Decl. u. Conj. p. 189. alii. Vid. etiam quae de forma stridère ad Geo. IV, 262. et 556. et de v. fulgere ad Aen. VI, 827. adnotavimus. — non illa quisquam etc. Sensus est: tum nemo (pro quo fortius non quisquam, ut Aen. III, 140. et seepe) audeat navem solvere et fluctibus se committere, quod eleganter ad se ipsum refert poëta. Heyn. conferri iubet similes locos Geo. II, 315. Nec sibi — mismam persuadent etc. III. 435. Ne mihi tum molles etc. et e tibi - quisquam persuadeat etc. III, 435. Ne mihi tum molles etc. et e Graecis Aratum Phaen. 287. 413. al. Longin. c. 26. (ibique Morum.) Callim, in Dian. 175. et Nicand. Ther. 124. — 457. ab terra cum Voss., Iahn. et Wagn. ex Val. Probo (Art. Gramm. I. p. 1411. Putsch.) revocavi, cum etiam Med. corrupta lectione at terra huic emendationi favere videatur. Cf. ainott. ad Ecl. VII, 6. et Geo. I, 171. Ribbeck., Bryce et Coningt. retinument valle a. Pro vulle monecut cum Hauntio Ladem et Bibbackio va erunt vulg. a. - Pro vulg. moneat cum Hauptio, Ladew. et Ribbeckio recepimus Cod. Med. a m. pr. (et Ms. Bosii ap. Cort. ad Lucan. I, 631.) lettonem moveat, quam etiam Peerlk, p. 375. tamquam fortiorem praeferendam censet. Wagn., Bryce et Coningt. servarunt moneat, quod ille etiam in Philol. Suppl. I. p. 313. defendit. De constructione cum Infin. vide quae supra ad v. 280. et ad Aen. I, 527. adnotavimus. — funem, retinaculum, supra ad v. 280. et ad Aen. I, 527. adnotavimus. — funem, retinaculum, nt Aen. III, 266. — 458—460. "Si et mane et vespere sol purus erit ac serenus, certum id serenitatis pignus puta; flante aquilone, qui serenat caelum. Plin. XVIII, 35, 76. Si et occidet pridie serenus et oritur, tanto certior fides serenitatis. Arat. Dios. 93—95. 126—129. [s. 825—27. 858—861. Bekk.]" Heyn. — 458. referetque condetque. Cf. adnott. ad Geo. I, 52. et 118. — 460. Aquilo, si aestate spirat, nebulas fugat et serenat caelum; quare Romanis gratissimus erat. Cf. Hor. Od. IV, 12. in., ubi aximae Thraciae i. q. Aquilo. Inde etiam epith. clarus ei tribuitur, ut ab Horatio Od. I, 7, 15. Notus et Od. III, 37, 19. Iapyx eadem de causa albi, Favonii autem ab eodem Od. III, 7, 1. candidi vocantur, contra vero Geo. III, 278. nigerrimus Auster, Hor. Epod. X, 5. niger Eurus, Od. I, 5, Denique quid vesper serus vehat, unde serenas Ventus agat nubes, quid cogitet humidus Auster, Sol tibi signa dabit. Solem quis dicere falsum Audeat? Ille etiam caecos instare tumultus Saepe monet fraudemque et operta tumescere bella.

465

7. nigri venti commemorantur. — 461—463. "Verbo, ex sole praesagia omnino petimus certissima, quae circa vesperam caeli facies, serena an nubila, futura sit; a qua caeli parte ventus nubes dispellens aut adducens pluvias venturus sit." Heyn. — Quid venper serus vehat. Secundum Gellium XIII, 11. et Macrob. Sat. I. 7. proverbium erat Romanorum: nescis, quid resper nerun rehat, quod Varro inscripsit uni Satirarum Menipp.
Unde patet, reinciendam esse Med. et Rom. lectionem ferat. — unde, a
qua caeli parte. — serenas nubes, nullam pluviam afferentes. Reisk. pro
serenas Ventus correxit nerenans Eurus et Schrader. serenas Eurus, ut humido Austro oppositus sit. Sed rectissime adversatur Iahn., qui docet plures esse ventos, qui screnum caelum efficiant. neque Eurum et Austrum, sed epitheta serenus et humidus sibi esse opposita. (Ribbeck, adnotat, ut Reiskio et Schradero satis fiat. serenus etiam pro Participio haberi posse, cuius literam n haud raro in Codd. omitti docet in Proleg. p. 435. coll. Schmitzio in Mus. Rhen. X. p. 113. et Corssenio de pron. I. p. 97.) — 461. , quid cogitet Auster, praeclare; etenim deus et facies eius exhibebatur ab artificibus truculenta, minax, superciliosa. Omnino autem poterat poëta vento personam induere, quod sexcenties fit. Quodeunque minabitur Eurus quis non ex Horatio [Od. I. 25, 35.] meminit?" Heyn. Similiter apud eundem Od. IV, 14. 25 sqq. Aujidus - Diluviem meditatur agris. Plerumque pluviam adduxit Auster, unde hic humidus et infra III, 278. nigerrimus, IV, 261. autem frigidus vocatur et apud Hor. Epod. X, 19. Notus (qui idem est cum Austro) udus commemoratur (cf. etiam Ecl. II, 58. et Geo. III., 429.); interdum vero etiam serenam tempestatem; quare apud Hor. Od. I. 7, 5. legimus: Allus ut obscuro deterget nubila casio Suepe Notus, neque parturit imbres Perpetuos. (Cf. etiam Macrob. Somn. Scip. II, 5. et Gell. II. 22.) Hic igitur sol detegere quasi et aperire fingitur eius cogitationes. utrum turbidam an serenam tempestatem adducere tur eius cogitationes, utrum turbidam an serenam tempestatem adducere velit. — 463. falsus pro fallens, decipiens, ut sacpe; v. c. Plant. Bacch. III. 6, 11. Cic. Div. II, 11, 27. Catull. XXX, 1. Sall. Cat. 10, 5. Suct. Caes. 81. etc. Cf. Serv. ad h. l. Kritz. et Fabri ad Sall. l. l. Boetticher. Lex. Tac. p. 193. Ita etiam ignotus, ignarus, nescius etc. et passive et active usurpari constat. Cf. adnott. ad Ecl. VI. 40. et Aen. X, 706. — Ceterum hine fluxisse locum Manil. II, 134. 135. Quod fortuna ratum faciat, quis dicere falsum Audeat et tantae suffragia vincere sortis? iam Heyn. vidit. — 464. Consulto Vergilius signa, quae sol praebet, omnium ultima commenoravit, ut inde transire posset ad splendidissimum, quod sequitur, episodium de prodigiis post Iul. Caesaris caedem factis, quibus quasi natura ipsa divinum illum virum luxisse putabatur, et quae simul praesagia habebantur bellorum civilium caedem illam secutorum. Non facile enim aetatis Augusteae scriptores insolentioribus illis mirisque rebas. cile enim aetatis Augusteae scriptores insolentioribus illis mirisque rebus, quae illo tempore aut vere evenerant, aut evenisse fingebantur, commemorandis Augustum adulandi et concelebrandi occasionem praetermittunt. Vid. infra ad v. 466. Pergit igitur poeta ad hanc sententiam: Saepe etiam tamultus domesticos, fluctus civiles, bella intestina sol portendit. — cacci tumultus, i. e. clandestini, adhuc occulti, quippe quos clam machinantus; ideoque fere idem, quod statim post operta hella. Ita caecus haud raro usurpatur. Vid. supra ad v. 89. Heyn. observavit, etiam hunc locum ante oculos fuisse Manilio I, 894. Quin et bella canunt ignes subitosque tum tus Et clandestinis surgentia fraudilus arma. — 465. operta, quae adhuc latent, sed iam parantur et mox exardescent. Sic apud Stat. Silv. V, 3, 171. operta incendia, ap. Val. Fl. V, 521. furiae opertae etc. — tamescere poëtice pro oriri, surgere, ut alia attributa maris ac procellarum (fluctus, aestus etc.), ad bellorum motus translatum. Ruhnk. ad Vellei. II, 5, p. 115, et ad Ovid Her. VII. 191 15. p. 115. et ad Ovid. Her. VII, 121. minus probabiliter ab arborum et

Ille etiam extincto miseratus Caesare Romam, Cum caput obscura nitidum ferrugine texit Inpiaque aeternam timuerunt saecula noctem. Tempore quamquam illo tellus quoque et aequora ponti Obscenaeque canes inportunaeque volucres

plantarum gemmis deducere malebat. De mari v. c. legitur infra II, 479. Ovid. Met. I, 36., do fluvio Lucan. X, 224. Velleii l. l. legimus Mors Drusi iam pridem tumescens bellum excitavit Italicum, apud Ovid. autem Her. l. l. Bella tument. — 466. Sequitur digressio spectans ad Iulium Caesarem et Octavianum Augustum celebrandos. (Cf. Argum.) Prodigia post Iulii Caesaris caedem, quae simul pro praesagiis belli civilis eam secuti habe-bantur, non solum poëtis (cf. Hor. Od. I, 2. Ovid. Met. XV, 782 sqq. Tiball. II, 5, 71. Lucan. I, 522 sqq.), sed etiam historicis (ef. imprimis Dio Cass. XLV, 17.) satis fuisse celebrata, Heyn. iam adnotavit. Inter ea fuit etiam solis defectus (nam m. Novembri a. U. C. 710, quo Caesar interemptus est, vere solis defectum accidisse, qua de re multi dubitarunt, astronomi recentiores satis demontrarunt: cf. Berlin. Astron. Tafeln. II. p. 122., a Wand land, at per tatum annum pallor, caelo semper nebula observate Wund. laud.), et per totum annum pallor, caelo semper nebula obscurato nec umquam sole claro luce splendente. Vid. Dion. l. c. Plutarch. Iul. Caes. c. 69. Plin. II, 30, 30. Tibull. II, 5, 75. (ubi vid. Dissen.). Causa autem buius phaenomeni, etiam Livio XXV, 7. XXXI, 12. aliisque commemorati, de quo multi disputarunt, non tam fuerunt insolitae quaedam solis maculae, nt vulgo putant, quam potius nebula illa ferruginea modo, modo rubens, quam nos *Heerrauch* dicere solemus. Cf. Heynii Opusc. Vol. III. n. XII. p. 202. Ideler. Meteor. vett. p. 47 sq. et liber meus geogr. I. p. 630. Ceterum Heyn, adnotat, ad nostri poëtae exemplum alios etiam bellorum graviorumque calamitatum praesagia commemorasse, et belli quidem civilis Lucan. I, 524 sqq. et Petron. c. 123. — extincto m. Caesare R. Cf. adnott. ad Ecl. V, 20. — 467. ferrugine texit. Wakef. temere corr. ferrugine tinxit, quoniam Sol caligine et tenebris tegi recte dicatur, non item ferrugine et colore. Sed iure eum vituperans quaerit Iahn.: "Quid igitur faciet cum nostro: Als sie das strahlende Haupt mit dunkeler Bräune bedeckte?" — ferrugo pro caligine. Prima enim significatione secundum Nonium p. 549. vox indicat colorem illum, quem nos eisengrau vocamus, quare, ut niger et ater, haud raro de rebus ad inferos pertinentibus usur-patur. v. c. in Culice 272. de Oreo ipso, Aen. VI. 303. de Charontis cumba, Ovid. Met. V. 404. de habenis et Claud. XXXV, 275. de vestibus Plutonis etc.; deinde violarum colori exprimendo adhibetur (violett: cf. v. c. Geo. IV, 183. ferruginei hyacinthi, Claud. XXXV, 93. violas ferrugine pingit), ideoque interdum etiam pro purpura ponitur (Aen. IX, 592. XI, 772. Catull. XLIV, 223.) Numquam vero rubiginem eiusque colorem videtur indicare. Ut hic de solis, ita apud Ovid. Met. XV, 788. de Luciferi caligine legitur: Caerulus et vultum ferrugine Lucifer atra Sparsus erat. (Cf. ctiam Conington.) Locum nostrum imitati sunt Lucil. de Aetna 605. Hand aliter quam cum saevo Iove fulgurat aether Et nitidum obscura caelum caligine torquet (Scalig. torpet, Peerlk. teret) et Prudent. Cathem. p. 68. Sol refugit et lugubri sordidus ferrugine Igneum reliquit axem atque moerem abdidit. — 468. inpia saecula, homines istius aevi, quo impium facinus in Caesarem commissum erat. Saecula Lucretiano more dixit. Cf. Lucr. I, 21. II, 77. 503. (ubi vid. adnot. mea) III, 753. etc. infra v. 500. Geo. II. 295. Liv. IX, 18, 10. — 469. aequora ponti. Cf. supra v. 246. Aen. II, 780. etc. Ita aequora ponti etiam apud Lucr. I, 8. II, 727. VI, 440. Ovid. Met. II, 872. Avien. descr. mundi 964., maris aequora apud Hor. Od. IV, 5, 10. et alibi legitur. Cf. Burmann. ad Prop. III, 5, 51. et Markland. ad Stat. Silv. III, 2, 43. — 470. Obscenae canes. Ita provulg. Obscenique canes unus Medic., quem cum Wagn. omnes recentiores editares iure secuti sput. Solent enim postae in nominibus epicoenis pleditores iure secuti sunt. Solent enim poëtae in nominibus epicoenis pleramque femin, genus usurpare (vid. Heins, ad Ovid. Met. III, 140. Titium ad Grat. Cyneg. 185, et Schneid. Gr. Lat. II, 1. p. 99.), quamquam inter-tum etiam meliores soni causa masculinum praeferunt (cf. Burm. ad LuSigna dabant. Quotiens Cyclopum effervere in agros Vidimus undantem ruptis fornacibus Aetnam Flammarumque globos liquefactaque volvere saxa! Armorum sonitum toto Germania caelo

can. I, 528.). Sic Aen. VI, 257. visaeque canes ululare per ürbem (ubi tamen in multis codd. visique) et VII, 493. rapidae canes. — obsessae canes aut omnino sunt turpes, foedae (ekelhafte), aut, quod hic, ubi importunae volucres adduntur, praeferendum, ominosae, mala portendentes, i. e. propter ipsam deformitatem et immunditiam tristia omina afferentes, ut Aen. III, 241. 262. et XII, 876. obscenae volucres, Aen. III, 367. obscena fames, Aen. IV, 455. obscenus cruor. Ceterum nunc Cod. Med. auctoritatem secuti cum recentissimis editoribus scripsimus obscenus pro obscenus. Cf. Wagn. Orth. Verg. p. 471. et quae ibi de etymologia vocis disputantur. De symbolica autem, quam dicunt, canum significatione cf. quos laudat Obbar. ad Hor. Ep. I, 2, 26. Vol. I. p. 174. — inportunae volucres Heynio in universum sunt odiosae, molestae, cantu mali ominis. Rectius vero Serv.: ,, volucres, quae in alienum s. non opportunum tempus ruebant, ut per diem videri possent." Cancs enim ululantes, quos putabant ob spectra visa hunc ululatum edere, non minus quam aves nocturnae die volantes et clamantes mala omina habebantur. Cf. Ovid. Met. XV, 791. et 796. Tristic mille locie Stygiue dedit omina bubo; - - Inque foro circumque domos et templa deorum Nocturnos ululasse canes umbrasque silentum Errasisse ferunt. Lucan. I, 548. fiebile saevi Latravere canes et paullo post v. 558. dirasque diem foedasse volucres Accepimus. Quod ad ipsum epitheton attinet, cf. Aen. XII, 864. ales inportuna (bubo), i. e. infausta, axeucoc. — 471. Ignes quoque ex Aetna erumpentes, qui verbis a mari aestuante translatis describuntur, inter prodigia Caesaris mortem secuta referentur. Saepe autem illo anno Aetna arsisse videtur. Serv. haec affert Livii verba: Tanta flamma ante mortem Caesaris ex Aetna monte defluxit, ut non tantem vi-cinae urbes, sed etiam Rhegina civitas afflaretur. Aetnae vero eraptiones etiam Iul. Obs. 21. 24. 27. inter prodigia refert. — Quotiene. Vid. ad Ecl. III, 72. — Cyclopum in agros. Homerus Cyclopas dicit habitare in occidentali Siciliae litore; posterior demum actas eos, utpote Vulcari socios, in Actase cavernis vel in Acollis s. Lipareis insulis degere putabet. Cf. Callim. in Dian. 46--80. Aen. VIII, 415 sqq. et Hom. Od. IX, 106 sqq. Voss, ad h. l. — 472. undantem Aetnam, flammas et massam ardentem evomentem. Vid. Aen. XII, 673. (coll. Aen. VIII, 257.) Sil. IX, 446. and dantes volvit flammas ad sidera vertex. Cf. etiam adnott. ad Geo. II, 437. De re ipsa vid. Aen. III, 571 sqq. — ruptis fornacibus iunge cum effervere. Ad constructionem Wund. comparat I, 379. efferre tectis et 512. carceribus sese effundere. Fornax autem Aetnae crater vocatur, cum omnis mons Vulcani et Cyclopum officina haberetur. Cf. Lucr. VI, 682. Flamms foras vastis Aetnae fornacibus efflat. Ovid. Met. XV, 340. sulfureis ar det fornacibus Aetna. Lucil. Aetna 1. (Wernsd. IV. p. 87.) Aetna - - ruptique cavis fornacibus ignes. — 478. flammarum globos. Cf. Aen. III, 574. c Sil. V, 514. Cum fervore globos flammarum et culmina torret. — liquefacts saxa, quia massa illa, quam nos Lava dicimus, liquida quidem ex monte cratere effiuit, mox vero indurescit et lapidescit. Cf. Aen. III, 576. — 474. Praesidia Romana in Germania ad Rheni ripam collocata illis temporibe in caelo peditum equitumque exercitus inter se pugnantes conspicere et tabarum sonos exaudire sibi videbantur. (Cf. Ovid. Met. XV, 783. Tibell II, 5, 73. Petron. c. 122. extr. alii.) Cuius rei causa haud dubie in so phaenomeno quaerenda, quod nunc auroram borealem (cim Nordicish) vocare solent. (Cf. Ideler Meteor. vett. p. 53. et liber meus geogr. p. 629 sq. not. 68. Idem prodigium ante bellum Cimbricum observatum esse narrat Plin. II, 57, 58. a Voss. laud. Vid. etiam de hoc ut de alim prodigiis Ruperti ad Liv. I, 31. p. 86 sqq. — Wakef., cui voc. sonitus non satis magnificum videbatur, ad Aen. VIII, 474. et Lucr. II, 48. temere contarmorum tonitrum, coll. Stat. Theb. III, 423. Sil. XIII, 9. et ipsias Aen. VIII. 529. IX. 709. XII. 700. Cetarum duo Codd, et Schol Invan XI. 111. VIII, 529. IX, 709. XII, 700. Ceterum duo Codd. et Schol. Iuven. XI, 111.

Audiit, insolitis tremuerunt motibus Alpes. 475 Vox quoque per lucos vulgo exaudita silentis Ingens et simulacra modis pallentia miris Visa sub obscurum noctis, pecudesque locutae; Infandum! sistunt amnes terraeque dehiscunt Et maestum inlacrimat templis ebur aeraque sudant.

praebent arm. sonitus. — 475. "Alpes saepe tremuisse, Plinius notavit II. 80, 82. Mirum, hoc prodigium nunc raro nuntiari: saepius de Apenninis. An forte veteres glaciei perennis ruinas et percussum inde solum et aërem pro terrae motu habuere 2" Heyn. Wakef. paullo cupidius recepit apertam Medic. a m. pr. et Rom. a m. sec. corruptelam montibus; quasi vero montes Alpibus insoliti essent. Peerlk. p. 134. coll. Manil. I, 103. Arderent terrae solidusque tremisceret orbis conficit in solidis, contra quem (?) Ladew. conferri iubet Urlichsii Chrest. Plin. p. 31., quae mihi non ad manus est. — 476. Per lucos voces deorum auditae sunt, qui clamabant, se ob facinora instantia templa sua et terram omnino esse relicturos. Cf. Aen. IV, 460 sqq. VII, 95. Ovid. Met. XV, 792. Tibull. et Petron. II. II. Liv. I, 27. 31. VI, 33. Suet. Iul. Caes. 81. etc. Ladero. haec fere adnotat: V. 476 et 77. videntur continere nomina deorum Pavoris et Palloris (Liv. I, 27, 7.) circumlocutione poëtica indicata. Pavor cognatus est Fauno, qui rursus cum Silvano confunditur. Cf. Liv. II, 7, 2. Silentio proximae noctis ex silva Arsia ingentem editam vocem, Silvani cam creditam;" quae num vera sint, in dubio relinquamus. - Vox per lucos vulgo (i. e. frequenter, crebro) exaudita. Luci silentes, ut Aen. VII, 505. tacitae silvae et VI, 386. tacitum nemus. — Quam graviter vox ingens sequentem versum incipit! Cf. adnott. ad Ecl. (V, 22. et) VII, 50. Ceterum Vergilio obversatus videtur Lucretii locus IV, 586. s. (Faunorum) noctivago strepitu ludoque iocanti Affirmant volgo taciturno silentia rumpi. — 477. "simulacra modis pallentia miris, e Lucr. I, 124., sunt defunctorum umbrae. Mentibus hominum magno imminentis calamitatis metu percussis spectra obiecta esse in locis, non insolens res est." Heyn. De ipsa re cf. imprimis Acn. I, 353 sqq.; quod autem attinet ad Pluralem modis (pro vulg. in modism), praeter Lucr. l. l. ef. Terent. Ad II, 1, 12. indignis modis.—
478. obscurum noctis pro obscura nocte, ex dicendi ratione poëtis satis frequentata, de qua vid. adnott. ad v. 393.— pecudesque locutae; quod de bubus potissimum narratur. Vid. Tibull. II, 5, 78. Et simulacra deum lacrimas fudisse tepentes Fataque vocales praemonuisse boves. Cf. de hoc prodigio Liv. III, 10, 6. ibique Drak. et Ruperti ad eiusdem 1. supra 1. — 479. Infandum! Vid. adnott. ad Aen. I, 251. — Mira huius prodigii natura quasi obstupescens oratio in praesens tempus deflectit: sistunt amnes, seil se, i. e. consistunt, cursu per terrae motum (nam terrae dehiscunt) intersaepto. Sic apud Varr. L. L. V, 2. sol sistit. Cf. etiam adnott. ad Ecl. IV, 45. et de re ipsa Hor. Od. I, 2, 13 sqq. Vidimus flavum Tiberim etc. Amnes enim illo tempore ob terrae motus tam saepe exundarunt, ut Horatio teste alteram eluvionem Deucalioneam Romani ti-merent. Ceterum non haerendum esse in concursu vocum similium sistent merent. Ceterum non haerendum esse in concursu vocum similium sistunt—dehiscuat, docuimus supra ad v. 157.—terrae dehiscunt. De hoc prodigio cf. Cic. Div. I, 43. Liv. XXXII, 9.—480. ebur aeraque sunt signa (simulaera deam Tibull. 1. 1.) ex ebore et aere facta (vid. ad Geo. II, 193. et Aen. VI, 848.), quae inlacrimare credebantur, quia tepido sudabant humore per tempus pluvium collecto. Cf. Ovid. Met. XV, 792. Mille locis lacrimavit ebur. Drak. ad Sil. Ital. I, 86. Ruperti ad Liv. I, 31. p. 89 sq. et adnott. ad Aen. II, 173.—inlacrimat templis non dictum pro lacrimat in templis, ut Praepositio in, proprie ante Substantivum collocanda, Verbo praeposita sit (quemadmodum in locis illis, quos Wund. affert, Hor. Sat. II, 3, 77. desurgere coena, I, 2, 32. dependere summa, et similibus); sed Praepositio ante templis est supplenda (qua de re vid. supra ad v. 134. et ad Aen. I, 2.). Noli tamen putare, compositum verbum nihil aliud significare, quam simplex; quod iam ad Eel. II, 57. negavimus. Proluit insano contorquens vertice silvas Fluviorum rex Eridanus camposque per omnis Cum stabulis armenta tulit. Nec tempore eodem Tristibus aut extis fibrae adparere minaces Aut puteis manare cruor cessavit et altae

485

Illacrimare potius significat in aliqua re lacrimare (bei etwas, über etwas weinen): quod patet ex iis locis, ubi Casus Obiecti additur, plerumque Dativus (ut Cie. N. D. III., 33, 82. cuius morti illacrimari soleo. Liv. XI., 56, 6. qui meo infelici errori illacrimasti etc.), interdum etiam Accus. (ut Iustin. XI., 12. eiusque mortem illacrimatum Alexandrum); qui ubi omittitur (ut Liv. XXV, 24, 11. Hor. Sat. II, 5, 103. Suet. Aug. 66. etc.), e connexu est supplendus. Voss. praefert unius Cod. Pierii lectionem Lacrimat, Praepositionem in e praecedente m ortam censens, quod iam Lenzad Stat. Silv. I. 2. 124. ed. Hand. iure vituperat. — aeraque sudant. Cf. supra. Sic Aen. II. 173. Tritoniae simulacro salsus per artus sudant. Cf. ubi vid. adnott. — 481. Etiam insolitas amnium inundationes inter prodigia relatas esse, discimus ex Livio XXX. 38. Iulio Obs. 67. aliis. Padus autem eluvionibus infamis. Cf. infra ad IV. 372. — Proluit. Schol. Crucq. Horat. Od. IV. 4. proruit, idemque legisse videtur Servius, qui erueret arbores habet; et similiter sane Sil. Ital. IV, 602. seu proruta repes Avulsi montis. Sed contra Codd. auctoritatem nihil mutandum. -insano vertice. Cf. Ecl. IX, 43. insani fluctus ibique adnott. Pado autem etiam Geo. II, 451. torrens unda adscribitur et Plinio III, 16, 20. vocatur torrentior. Ceterum Med. (excepto uno loco Geo. III, 241., ubi tamen Fogginium rorticibus imprudentem in contextu reliquisse censet Wagn.) et Vat. ubique exhibent vertex, numquam vortex; quare Heyn. ad Geo. III, 241. Wunderl. praef. ad Edit min. p. XII. et Wagn. ad h. l. in Vergilii carminibus illam formam retinendam censuerunt. Vid. etiam Drak. ad Silium III, 475. Weichert. tamen ad Val. Fl. VIII, 348. antiquioribus poëtis, et in his Vergilio formam vortex restitui iubet. Cf. etiam quae a nobis disputata sunt in Praef. ad Lucr. p. XVII. sq. — silvas cur Voss., comparans infra II, 310., hic quoque de arbastis ("Pflanzungen") intelligat, nescio. Ceterum hunc locum imitatus est Lucan. II, 409. Eridanus fractas evolvit in aequora silvas. — 482. Eridanus, i. e. Padus, in quem fluvium posteriores (et primus quidem Scylax) antiquissimum illud fluminis occidentalis nomen transtulerunt (cf. Voss. ad h. l. et liber meus geogr. III. p. 503.), rex fluviorum dici videtar, quia maximus est fluviorum Italiae plurimosque fluvios minores alveo suo excipit. Ita Aen. VIII. 77. Tiberis, maximus Italiae mediae fluvius, Corniger Hesperichem fluvius regnator aquarum, et apud Auson. Epigr. III.
Danubius Illyricis regnator aquis vocatur. Wunderl. comparat Geo. II,
98. rex ipse Phanaeus (i. e. vinum praestantissimum). Ceterum fluviorum
tribus syllabis pronuntiandum. Cf. supra ad v. 397. — camposque per
omnes etc. Cf. locus simillimus Aen. II, 498. spumeus amnis Fertur in arva furens cumulo, camposque per omnes Cum stabulis armenta trakit (quem haud dubie respiciens Serv. h. l. ita explicat: "Et ipsa stabula subversa secum trahit, et armenta simul," unde in plures Codd. pro balit irrepsit lectio trahit, quod sane sollemne est hac de re verbum. Cf. Burn. ad Ovid. Met. VIII, 553. et Gronov. ad Sen. Herc. fur. 968. et Ovid. Met. I, 285.). — 484. Exta (cor, pulmo, imprimisque iecur) ab haruspicibus inspecta non nisi mala et tristia portenderunt. Cf. Ovid. Met. XV, 794. Victima nulla litat, magnosque instare tumultus Fibra monet, caesumque caput reperitur in extis. Serv. adnotat: "Fibras dicit venas aliquas, quae si apparebant in visceribus, malum omen erant." — adparere autem, ut sequens resonare (vid. infra) non minus quam manare pendet a verbo cosavit. Verbum autem, duobus Nominibus diversi numeri iunctum, plerumque proximi numerum sequi, iam ad Ecl. I, 58. vidimus. Ceterum verba fibrae adparere minaces ex hoc loco repetiit poëta trag. in Burm. Anth. Lat. I, 178, 118. — 485. Vergilius sanguinem e puteis manasse refert; Ovidius 1. 1. v. 788. de pluvia cruenta loquitur: Saepe inter nimbee guttae cecidere cruentae. — et altae Per noctem etc. Malum omen

Per noctem resonare lupis ululantibus urbes. Non alias caelo ceciderunt plura sereno Fulgura nec diri totiens arsere cometae. Ergo inter sese paribus concurrere telis Romanas acies iterum videre Philippi; 490

habebatur, si lupi tam prope veniebant urbibus, ut ipsorum ululatus in iis nabebatur, si inpi tam prope vemebant urbibus, it ipsorum ululatus in iis exaudiri posset; illis autem temporibus per forum adeo Romanum currebant. Vid. Appian. B. C. IV, 4.— altae urbes sunt in altiore loco sitae. Videtur enim de Roma septicolli in primis cogitandum esse, quae Aen. I, 7. alta Roma vocatur, ut Aen. IV, 97. alta Carthago. Cf. etiam Hor. Od. I, 16, 18. Ovid. Met. IV, 57. Trist. I, 3, 33. Lucan. I, 560. etc. Voss. artificiose magis quam vere Adiectivum pro Adverbio positum habet, ut in notissimo illo Aen. I, 26. manet alta mente repostum Indicium Paridis, et locum ita explicat: tief, bis in's Inn're der Städte hinein, et similiter Wakef, ad Lucr. VI, 580. enitheton eo spectare putat, quod intra aedes al-Wakef. ad Lucr. VI, 580. epitheton eo spectare putat, quod intra aedes altas urbium ut in cavernis altis sonus augetur. Omnino autem locum tam planum et expeditum tot viris doctis scrupulum iniecisse, non satis mirari possumus. Cuningham. enim emendarat alta, ut Hor. Sat. I. 6, 43. magna sonabit, et Reisk. coni. altam, sc. noctem. — 486. et resonare — urbes, scil. non cessarunt quod ex superioribus supplendum. Wund. tamen, hoc negans, resonare pro Infin. historico habet, quod si voluisset Vergilius, aut pro et scribendum fuisset. Sed praegressae negandi Particulae sexcenties et ita subiici, ut illa negatio ad utrumque orationis membrum refera-tur, verissime docet Wagn. Cf. etiam eius Qu. Virg. XXX, 6. Ameis. ta-men Spicil. p. 23., sine iusta causa haerens in sententia, urbes non cessavisse resonare luporum ululatu, resonare potius contractam formam habet pro resonarunt, coll. Lachmanno ad Lucr. V. 396. (ubi tamen de aliis formis contractis agitur) et Fabrio ad Liv. XXI, 25.; de qua re, aliis huius usus exemplis in Vergilii carminibus frustra quaesitis, dubitare nobis liceat. — 487. Fulgura sereno caelo conspecta non minus inter prodigia referebantur. Vid. adnott, ad Aen. VII, 141. — non alias idem fere est, quod numquam. Cf. exempla ab Handio Turs. I. p. 224. congesta, Liv. VII, 33, 1. XLV, 7, 2. Tac. Ann. III, 73. Suet. Tit. 8. etc. — 488. Cometas, ut etiam nunc homines superstitiosi, ita etiam Romani veteres bella, tumultus et alia mala portendere putabant. Cf. Cic. N. D. II, 5, 14. et de cons. suo II, 15. (Vol. IV. P. 2. p. 568. Orell.) Vidisti et claro tremulos ardore cometas. Utrum illis temporibus stellae crinitae, et plures quidem, vere apparaerint, an, quod Voss. censet coll. Aen. V, 527. et Ovid. Met. XV, 187. Vergilius per cometas omnino meteora lucida intelligat, difficile est indicatu. De illa certe stella crinita, quam a. p. U. C. 711. conspectam, Dionaeum astrum noster appellat Ecl. IX, 46., hic vix cogitare potuit.—

totiens. Vid. adnott. ad Ecl. III, 72.— 489. "Haee prodigia insecutum esse ait bellum civile proelio ad Philippos, Macedoniae adiectae, olim Thraciae, urbem commisso et Bruti Cassique exitu nobilitatum." Heyn.—

Erao conclusioni inservit. Narratis antea signis et prodigiis, quibus futu-Ergo conclusioni inservit. Narratis antea signis et prodigiis, quibus futurum bellum civile praenuntiatum sit, pergit: Prodigia illa non poterant fallere, vana esse; ergo vere secutum est eiusmodi bellum (und so sah denn auch wirklich etc.). Cf. etiam Hand. Turs. II. p. 444. Male igitur Markland. ad Stat. Silv. III, 5, 68. post campos interrogandi signum poni, unperis autem in Vocativum superi mutari iubet; quod iam Voss, et lahn. repudiant. — Sententia autem haec est: Fatale erat, ut armis civilibus bis pugnaretur in Macedoniae finibus; nam post pugnam Pharsalicam alterum in hoc bello civili proelium commissum est ad Philippos. Iterum igitur non tam coniungendum cum videre Philippi, quam potius cum condici poterant duo eiusmodi proelia vidisse, et ita Vergilium locum intelligi comprobare. Sic enim Ovid. Met. XV, 823 sq. de Caesaris ultione: Pharealia sentiet illum, Emathiaque iterum madefacti caede Philippi, et Lucan. VII, 853. Ante novae venient acies, scelerique secundo Praestabis

Nec fuit indignum superis bis sanguine nostro Emathiam et latos Haemi pinguescere campos. Scilicet et tempus veniet, cum finibus illis Agricola incurvo terram molitus aratro Exesa inveniet scabra robigine pila Aut gravibus rastris galeas pulsabit inanis

495

nondum siccos hoc sanguine campos; denique Petron. c. 121. (de Bello Civ. 110.) Cerno equidem gemina iam stratos morte Philippos. Praeteres cf. etiam Manilii I. extr. De duobus enim proeliis a. 42. a. Chr. n. interiecto viginti dierum spatio vere ad Philippos commissis (cf. Plut. M. Brut. 40 sqq. 47 sqq. Dio Cass. XLVII, 35 sqq. 48 sqq. Appian. IV, 106 sqq. 122 sqq. et Lucan. I, 680 sqq. VII, 853 sqq.) hic nemo cogitabit. De ipeo Philipporum oppido, cuius reliquiae etiamnum Filibah s. Felibejik vocan-Philipporum oppido, cuius reliquiae etiamnum ritioan s. reisejae vocantur, cf. quae exposui in libro meo geogr. III. p. 1069 sq. et in Pauly Realencycl. V. p. 1471 sq. — paribus telis: cum utrimque a Romanis pugnaretur. Cf. Lucan. I, 7. infestisque obvia signis Signa, pares aquilas, et pila minantia pilis, et Val. Fl. VI, 404. Romanas — legiones Tisiphone regesque movet: quorum agmina pilis, Quorum aquilis utrimque micant. Vid. etiam Aen. VI, 825 sqq. — 491. Nec superis fuit indignum, iniquum visum est, h. e. diis placuit. (Cf. adnott. ad Aen. X, 74.) Voss. interpretatur: indignum nostro scelere, ut sensus sit: apta, non nimis severa diis visa est sceleris nostri in Caesarem commissi poema. Ema. mis severa diis visa est sceleris nostri in Caesarem commissi poema. Esacthia (antiquum sive Paeoniae sive Mygdoniae nomen: cf. Liv. XL, 3, 3. Iustin. VII, 1. Plin. IV, 10, 17. etc.) Macedoniae est pars, ad quam proprie nusun. vII, I. Pim. IV, 10, 17. etc.) Macedoniae est pars, ad quam proprie nec Pharsalus nec Philippi referri possunt; sed poëtae eo nomine laiore sensu etiam pro Thessalia utuntur, et omnino Macedoniae, Thessaliae et Thraciae nomina saepissime confundentes ita loqui solent, ac si omnes illae provinciae una eademque essent regio. Haemus (qui nunc Balkon vocatur) mons est Thraciae, cui hac poëtica ratione urbs Philippi subiacere dici potest. Cf. Lucan. I, 680. latosque Haemi sub rupe Philippos, qui etiam IX, 271. Emathios Philippos dixit. Idem X, 449. Haemum Thessalicum commemorat, et VII, 847. Emathia arva Thessaliae adiungit.— 492. pinguescere, quippe sanguine nostro stercoratos. Cf. Petron. c. 121. Horrida tellus Extulit in lucem nutritas sanguine fruges, et Hor. Od. II. 1, 29 sq., ad quem locum Orell. comparat etiam Aeschyl. Pers. 805., ubi Xerxis exercitus in Graecia relictus vocatur q'ilov mlaqua Boussav x3ori, et Plutarch. Opp. II. p. 842. Αρχίλοχος λέγει πιαίνεσθαι πρός του παλέμου τὰς ἀρούρας. — 498. Scilicet et tempus veniet, ἔσται δήπου καδόταν etc. (Cf. etiam Hom. II. IV, 164. ἔσσεται ήμαρ, ὅτ' ἄν ποτε etc.) Recte Wagn. et Iahn. scilicet sequentibus iungunt; superioribus enim adiectum (quibus Heyn. et Wakef. coniunctum volunt) languet. Ceterum cf. supra adnott. ad v. 282. — tempus veniet, cum - inveniet, -- pulsa-bit -- mirabitur. Ita Aen. I, 283. Veniet aetas, cum -- premet ac dowinabitus. X. 11. Adveniet tempus, cum -- inmittet; neque aliter Claudias. VIII, 652. Tempus erit, cum -- signabitis annum. Semel tantum ab hat dicendi ratione recedit noster Aen. X, 503. Turno tempus erit, magno cum optaverit emptum. Cf. etiam Huschk. ad Tibull. I, 4, 79. pressit etiam hunc locum Manil. I, 908. 909. — terram molitus aratre. Lucret. V, 932. ferro molirier arva, i. e. vertere. Vid. etiam adnott. ad Geo. I, 271. et 329. Molitus pro moliens (vid. supra ad v. 206.); quanquam, si rem accuratius consideramus, pila illa etc. non invenire potest agricola, priusquam sulcum iam fecit, terram molitus est. — 495. exess. Vid. adnott. ad Geo. IV, 44. Wagn. Vol. V. scripsit excesse. Cf. etiam adnott. ad Ecl. III, 29. — scabra robigine, ut apud Catull. LXVIII, 151. Ne nostrum scabra tangat robigine nomen. Infra II, 220. salsa vocatur.— De pilo, telo Romanis proprio, cf. Veget. II, 15. Polyb. VI, 21. Heindorf. ad Hor. Sat. II, 13. Herzog. ad Caes. B. G. I, 25. alin. — 496. incass invite verbum culcabit on chicanum galacum enitheten. inance saim the iuxta verbum pulsabit non otiosum galearum epitheton; inanes enim g leae, capitibus, cum quibus sepultae erant, putredine consumptis, rastro

Grandiaque effossis mirabitur ossa sepulchris. Di patrii, Indigetes et Romule Vestaque mater, Quae Tuscum Tiberim et Romana Palatia servas, Hunc saltem everso iuvenem succurrere saeclo

500

pulsatae clariorem edunt sonum. Imitatus est hunc locum Claudian, XXI. (de laud. Stil. I.) 134-137. -- offenso quando sub vomere putres Dissiliant glebis galeae, vel qualia rastris Ossa peremptorum resonent immania regum. — 497. grandia ossa ex communi de vastis priscorum hominum regum. — 497. grandia ossa ex communi de vastis priscorum hominum et heroum corporibus opinione. Cf. Aen. XII, 899. 900. Erat enim communis fere antiquitatis opinio, homines quovis saeculo fieri minores, infirmiores, debiliores. Cf. Hom. Il. I, 262 sqq. Hesiod. "Epp. 129 sqq. et (quos Conington laudat) Lucr. II, 1150 sqq. et Iuven. XV, 69. Sententia igitur haec est: Posteri aliquando grandia ossa eorum, qui in pugnis illis ad Philippos ceciderunt, eodem modo mirabuntur, ut nos priscorum illorum ossa miramur. Alii parum probabiliter cogitant de magno numero Gallorum in pugna Philippensi occisorum, qui statura corporis longe superaverint Romanos. Sed vide, quae contra hanc sententiam docte disputavit Burm. — sepulchris. Vid. adnott. ad Ecl. VIII, 97. — 498. Sequuntur preces Diis adhibitae, per quos Octaviano Augusto liceret infelicitati temporum succurrere. Cum toto, qui sequitur, loco cf. Hor. Od. I, 2. Dii patrii et Indigetes ab aliis pro iisdem, ab aliis rectius pro diversis habentur: neque aliter intellexit hunc locum Ovid. Met. XV, 861. Di, precor, Aeneae comites, quibus ensis et ignis Cesserunt (i. e. dii patrii, Penates et Vesta), dique Indigetes, genitorque Quirine etc. Itaque Comma post patrii posuit Wund. comparans supra v. 5 sqq., ubi similiter in invocatione deorum Copula desit; quod iure probat Wagn., simul docens, ad prius nomen pertinere Vestae, ad alterum Romuli commemorationem. Peculiare enim esse epexegeseos genus, cum genere posito per simplicem Copulam ad singulas vel personas vel res descendatur, ut etiam Aen. I, 2. III, 569. ad singulas vel personas vel res descendatur, ut etiam Aen. I, 2. III, 569. V, 240. VI, 831. VIII, 698. XII, 516. etc. Cf. eius Qu. Virg. XXXIII, 6. et nobis adnott. ad Ecl. III, 34. et Aen. I, 111. Dii patrii, s. dei maiorum (πατρφοι, εγχώριοι, τοπικοί), Lares potissimum et Penates, opponuntur iis numinibus, quorum cultum Romani ab exteris nationibus receperunt; Indigetes autem sunt heroes Romani, homines Itali ob merita sua consecrati et divino honore affecti, ut Ianus, Picus, Faunus, Aeneas, Romulus, alii. (Cf. Aen. VIII, 314. XII, 794. Liv. I, 2. extr. Tibull. II, 5, 44.) Quare Indigetes quidem possunt etiam dei patrii vocari, non omnes vero dei patrii erant Indigetes. Cf. Voss. ad h. l. Ex omnibus nominatim invocantur Romulus et Vesta, ut etiam apud Ovid. 1. 1. et Silium IX, 294. Hinc Vesta - Cybele, Indigetesque Dei, Faunusque satorque Quirinus. De Romulo s. Quirino deo cf. Geo. III, 27. Vestam autem eiusque ignem sempiternum ab Aenea Troia advectum esse constat. (Cf. Aen. II, 297. III. 12. 148.) — 499. Tuscum Tiberim, quia in Etruria s. Tuscia ex Apennino monte oritur. Sic Ovid. A. A. III., 386. Tuscum amnem, et Hor. Od. III., 7, 28. Tuscum alveum pro Tiberi ponunt. — Romana Palatia. In Palatino monte non solum Evander rex arcem condiderat (Aen. VIII. 313.), sed etiam Romulus domum suam habuerat, quare etiam Octaviani Augusti palatium in eodem monte extructum; ut hic cum Palatio simul cogitetur Octavianus Caesar. (Cf. Suet. Aug. 72. Vellei. II, 81. Dio Cass. XLIX., 15. LIV., 27. LV., 12. et liber meus geogr. III. p. 697.) — servas. Vid. adnott. ad Geo. IV., 383. — 500. Hunc iuvenem, Octavianum, qui a. U. C. 691., M. Tull. Cicerone et C. Antonio Coss. natus, illo tempore, i. e. a. U. C. 718., annum vigesimum septimum agebat. Vide adnott. ad Ecl. L. 42. et Hor. Od. I. 2. 41. Videtur hunc locum respexisse adnott. ad Ecl. I, 42. et Hor. Od. I, 2, 41. Videtur hunc locum respexisse Calpurn. IV, 137. Di, precor, hunc invenem - post longa reducite vitae Tempora. — hunc saltem; nam Iulium Caesarem implis inviderant Romanis. — "everso saeclo (ut v. 468.) dixit, quod in prosa rebus perditis succurrere; ut eversum imperium pro labefactato, ad interitum ruente. Vid. Ducker ad Liv. XXX, 16, 6., ubi exstat civitas eversa. Tota sententia sic procedit: Permittite dii, ut Caesar remp. restituat. Satis malorum Ne prohibete! Satis iam pridem sanguine nostro Laomedonteae luimus periuria Troiae; Iam pridem nobis caeli te regia, Caesar, Invidet atque hominum queritur curare triumphos; Quippe ubi fas versum atque nefas: tot bella per orbem, 505 Tam multae scelerum facies; non ullus aratro Dignus honos, squalent abductis arva colonis

experti sumus. Ne nobis hunc, qui unice res restituere potest, invidete et eripite, etsi aevi huius eae sunt corruptelae, ut dei alicuius praesentiam vix ferant." Heyn. Ribbeck. Proleg. p. 15. rectissime censet, haec et versum 504. non demum a. 725. scribi potuisse, quo Octavianus, vir triginta sex annorum, Iani templum iam clausisset. Cum ipsa sententia cf. Hor. Od. I, 2, 25. Quem vocet divâm populus ruentis Imperi rebus? — 502. Posteris luenda esse maiorum peccata, communis crat veterum opinio. Ita etiam Romani, Troianorum nepotes, illorum delictis premi iure poterant videri. Quare aptissime hie commemorantur Laomedonteae periuria Troiae, ut in loco parallelo Aen. IV, 541. (f. etiam Aen. V, 811. Structa meis manilus periurae moenia Troiae. Satis nota enim de Laomedonte narratio, qui Apollinem et Neptunum, muris Troiae ab illis extention periurae parte liberate Heringe. tructis, neque multo post, liberata Hesione, Herculem pacta mercede fraudavit. Vide Hom. II. XXI, 441 sqq. Pindar. Ol. VII, 39 sqq. Horat. Od. III, 3, 21 sq. — Hom. II. V, 640 sq. Apollod. II, 5, 9. II, 6, 4. Diod. IV. 32. Hygin. Fab. 89. Neque adsentior Heynio, Laomedonteae simpliciter pro epitheto Troiae habenti, ut periuria Troiae latius ad omnia facinora Troianorum atque ad fata ac mala referantur, quibus illa erant expianda. Ceterum Peerlk. p. 135. v. 498—502. post v. 514. vult positos, ut melior efficiatur libri exitus, quod iure reiiciunt Ladew. Progr. p. 15. et Ribbeck. Proleg. p. 47. — 503. Iam dudum Dii in coctum suum te recipere gestiunt. Cf. Horat. Od. I, 2, 25 sq. (imprimis v. 45.), cui hunc Vergilii locum obversatum esse patet. — 504. queritur (te) hominum curare triumphos, i. e. inter homines vivere; nam vivere et triumphos agere Octavisnum poetae adulanti unum idemque videtur: quamquam illis temporibus vere nondum triumphaverat Augustus, cui, Sexto Pompeio victo, non nisi ovatio a Senatu decreta esset. Cf. quae infra ad v. 505. adnotata vides. — 505. ubi, pro: apud quos, sc. homines. Ita enim Adverbia loci pro Pronomine cum Praepositione posita saepissime etiam ad personas referri constat. Cf. Heindorf. ad Hor. Sat. I. 2, 78. Corte ad Sall. Iug. 14, 22. Westerh. ad Ter. Eun. III, 5, 36. Kritz. ad Sall. Cat. 5, 2. Bremi ad Nep. Milt. 3, 1. Herzog. ad Caes. B. G. II, 5. et V, 14. alii. Vid. etiam infra ad Geo. IV, 449. — fas atque nefas versum, confusum, fas in nefas, nefas in fas versum. Cf. Ovid. Met. VI, 585. fas nefasque confusum ruit, et Orell. Excurs. II. ad Hor. Epod. V, 87. p. 665. — tot bella. Heyn. haec et seqq. v. 509-511. ad annum ab U. C. 717. M. Agrippa et L. Gallo Cass referenda censet. Quo inter Caesarem et Sextum Pompeium hellum Coss. referenda censet, quo "inter Caesarem et Sextum Pompeium bellum recrudescebat, Antonius cum exercitu adversus Parthos iamdudum Syriae infestos ibat et ab Agrippa, qui Rhenum transierat, in Galliis bellum modo confectum erat." Sed ipsi triumphi (victoriae) hic commemorati potius de tempore paullo posteriore, de anno ab U. C. 718. s. 36. a. Chr. n. cogitari iubent, quo Octavianus, Sexto Pompeio iam devicto et Etruriae tumultu sedato (vid. infra), bellum contra Salassos, Tauriscos, Liburnos et Lanydas parabat (Appian Illy: 16—21 Dio Cass. XLIX 34). Triumpirati Iapydas parabat (Appian. Illyr. 16—21. Dio Cass. XLIX, 34.), Triumviratu autem Lepidi relegatione sublato, cum novae inter eum et Antonium simultates exortae essent, omnia ad novum bellum civile spectare videbantur. Accedit, quod poëtam, qui his quatuor Georgicon libris conscribendis septem annos impenderit, primum eorum eodem anno et incepisse et perfecisse, per se minus est probabile. Ceterum cum hominum triumphis cf. Hor. Od. L 2, 49. hic magnos potius triumphos, Hic ames dici pater atque princeps.

- 506. multae scelerum facies, i. e. genera. Cf. Aen. VI, 560. ibid. v. 104. Aen. V, 822. Ovid. A. A. I, 121. facies non una timoris etc. — 507. dignus honos, qualem meretur, satis magnus; pacis enim studia ceEt curvae rigidum falces conflantur in ensem. Hinc movet Euphrates, illinc Germania bellum; Vicinae ruptis inter se legibus urbes Arma ferunt; saevit toto Mars inpius orbe: Ut cum carceribus sese effudere quadrigae, Addunt in spatia et frustra retinacula tendens

dere debent bellicis operibus. Vide autem poëtam vel in medio episodio non obliviscentem rei proprie hic tractandae, agriculturae ob hos civiles fluctus et tumultus prorsus iacentis, quae ipsa horum librorum conscribendorum ansam dedisse non temere putatur. Quod ad constructionem attinet, cf. Ecl. II, 53. Honos erit huic quoque pomo, ceterum autem Aen. VII, 635. — arva squalent, situ deformata iacent, utpote vastata et deserta. Cf. adnott. ad Geo. II, 348. — 508. conflantur. Flare et conflare verba propria sunt de metallis liquandis, coquendis; hic autem conflare de ferro, dum liquescit, cudendo usurpatum videtur. Nonius s. v. rigidus et Serv. ad Aen. XII, 304. exhibent formantur, Cod. Franc. curvantur, utrumque ex interpretamento. Ceterum apud Lucretium V, 1292 sq. similis invenitur locus: Inde minutatim processit ferreus ensis, Vorsaque in obscenum species est falcis ahenae. — 509. Euphrates, nationes ad Euphratem habitantes, Parthi allique Asiae populi cum iis coniuncti contra que ello inso tempos de acceptante. que Asiae populi cum iis coniuncti, contra quos illo ipso tempore, h. e. a. 118. U. C., Antonius bellum gerebat. Cf. Geo. IV, 560 sq. Sic Geo. II, 225. Clanius arat, ibid. v. 497. coniuratus Hister, IV, 211. Medus Hydaspes observat. Aen. VII, 714. qui colunt - flumen Himellae etc. — Germania (cf. adnott. ad Ecl. I, 62. et IV, 58.) commemorata, si Vergilius haec codem, quo reliqua, tempore scripsit, ad res ab Agrippa a. 716. in Gallia et ad Rhenum, quem adeo transiit, gestas (cf. Diss. de Verg. vita etc. not. 42) referri debet: minus recte enim cum Jahnia (Introd. p. XXIV guene. 42.) referri debet; minus recte enim cum Iahnio (Introd. p. XXIV., quem Franckius sequitur: (cf. supra ad v. 23.) cogitaveris de Norici et Pannoniae populis, quos Octavianus a. 719. bello persecutus est (Dio Cass. XLIX, 34.) Ribbeck. tamen Proleg. p. 16. potius bellum, quod Dione Cass. LI, 21. auctore Caius Carrinas a. demum 724. vel 725. cum Morinis et Suevis gessit, respici (ideoque hos versus postea demum adiectos esse?) arbitratur. -510. vicinae urbes Italiae, imprimis Etruriae, ubi rupta vetere societate et concordia singula oppida mutuo se impugnabant et vehemens illo tempore tumultus grassabatur. Cf. Dio Cass. XLIX, 15. et Appian. III, 16 sq. Vide tamen, quae contra hanc opinionem disputavit Ribbeck. Proleg. p. 17.)

Ameis. in Iahnii Nov. Annal. LXII. p. 39. (nescio qua de causa) fortasse de Rhegio et Messana cogitandum esse suspicatur. — ruptis legibus. pactionibus, rupta pace. Aen. VIII, 540. poscant acies et foedera rumpunt.

— 511. Arma ferunt. Wak. temere coni. Arma fremunt. — Mars inpius, ut saepe. Ita etiam arma inpia Aen. VI, 612. XII, 31. Cf. etiam adnott. ad Ecl. I, 70. — 512. "A Circo sumpta comparatio tumultuantis orbis; semel emissi currus cum tanto impetu ruunt, ut ab auriga retineri nequeant." Heyn. Ceterum hunc versum ante oculos videtur habuisse Hor. Serm. I, 1, 114., ubi vid. Orell. — carceres, locum in Circo, unde equi currere incipiunt. Cf. Geo. III, 104. Aen. V, 145. Hor. Sat. I, 1, 114. Ovid. Her. XVIII, 166. Trist. V, 12, 26. Cic. Brut. 47. Liv. VIII, 20. etc. - 513. Memorabilis in hoc loco paullo difficiliore deprehenditur lectionis varietas, cum Codd. fluctuent inter Addunt in spatia (quae lectio Medic. et Gud. a m. sec. cum Servi et optimorum Codd. Quinct. Inst. VIII, 3, 78. anctoritate tum Silii XVI, 372. imitatione: fere medium evecti certamine campum In spatia addebant invatur; ubi tamen libri scripti, quos Drathenb. sequitur, praebent in spatio), Addunt spatia (Rom.), addunt spatio (Med. a m. pr., colore rubro superser. in et a) et Mentel. I., addunt in spatio (Gud. a m. pr.) et Addunt se in spatia (quod praeter multos Codd. etiam vulgares editt. Quinctil. exhibent; quamquam et ibi eadem est, quae bic, lectionis diversitas). Wagn. suspicatur, Vergilium scripsisse Addunt spatio, causamque tantae varietatis scripturae satis indicari lectione Additional service de lect dent spatio; scilicet media voce per subsequentem intercepta, lacunam alios

Fertur equis auriga neque audit currus habenas.

interposita Praepos. in explevisse, alios utrumque, in et se, intulisse, quemadmodum Aen. II, 788., ubi simile quid factum videamus; formulam autem dicendi Addunt se spatio ex imitatione Graeci alicuius poëtae (Ιπποι εξερνται δρόμφ) ortam censet et sic explicat: crescust spatio, i. e. crescit currendo ipsa celeritas equorum, sive: quo plus spatii decursum fuerit, eo acrius currunt.
 (Non tamen reticendum, Wagnerum mutata, ut videtur, sententia in min. edit. explicare receptam lectionem Addunt in spatia.) Quae omnia cum satis dubia videantur, acquiescendum esse iudicavimus in vulgari lectione, (quam etiam Ladew., Haupt. et Ribbeck. receperunt) spassa cum Vossio et Heynio de septem spatiis seu gyris intelligentes, quibus in Circo decursus finiebatur. Voss. laudat Sen. Ep. 30. (cum [agitatores] septimo spatio palmae adproprinquant), Ovid. Halieut. 68. (Seu septem spatiis circo meruere coronam), Suet. Dom. 4. et Isidor. XVIII, 37., docetque, hos cursus ab Ausonio Epit. 35. septemas vias, a Propertio II, 25, [III, 20,] 26. septem rotas, ab Arnobio VII. p. 245. gyros septem vocari. Imprimis sutem hanc explicationem iuvant duo Aeneidis loci, V, 316. signoque repeate Corrigiunt spatia, et VII. 381. (turbo) actus habena Curvatis fertur suc Corripiunt spatia, et VII, 381. (turbo) actus habena Curvatis fertur spatiis itemque Gratii Cyn. 227. Incubuit spatiis, qualis - - quadriga etc. Ct. etiam Geo. III, 203. Ad verba Addunt (quadrigae) in spatia, non tam cursum (h. e. intendunt, in ipso spatio currendi sumunt vires), quae paulle durior esset ellipsis, quam potius se supplendum videtur, et addere se in spatia (ut dare se in fugam et similia) significat: dare se cursui per campum, cum impetu ferri in spatia curriculi. Sic iam Heyn., Forcellini et Iacobs. ad Geo. IV, 149. hunc locum intellexerunt, quibus tamen non concedo, Addunt (se) plane nihil aliud significare, quam simplex (se) dont. Immo Praepositionem adiectam id spectare puto, quod plures simul cursum instituunt, ideoque quasi ad ceteros, una cum ceteris, se cursui dare cogitantur. (Videtur mecum consentire Ameis Spicil. p. 24., qui et ipse Pron. sese supplens, verba sic explicat: "incipiunt inire cum caeteris certamen curule.") Voss. (cui adsentitur Ladewig., comparans dictionem in dice) paullo artificiosius explicat: addunt spatia in spatia s. spatiis, i. e. aliud post aliud spatium currunt. Sed tum non addunt in spatia, sed simpliciter addimt spatia scribendum fuisse, recte censet Wagn., coll. adnott. ad Aen. IV, 142. Schirach. p. 318., qui in spatio legendum putat, voc. sires subintelligendum ratus, omnem locum ita explicat: "dum currere incipiunt equi, mox inflammantur cursu, et vires augent, novas vires addunt et duplicato quasi cursu pergunt (die Pferde setzen zu). Neque aliter Serviss ("quemadmodum in processu equorum cursus augetur" et "currendo plus eorum cursus augetur"), Wakef. ad Lucr. VI, 300. et Wagn. locum explicant. Bryce simili ratione Synesin statuens effundere hic et Verbi et Substantivi notionem habere putat, ut ex eo Accus. Obiecti (celeritatem vel impetum, speed or impetuosity) verbi addunt repetendus sit; et comparat locum Corn. Nep. Hannib. 6. Numidae insidiati sunt ei, quas (scil. insidias) non solum effugit etc. Peerlk. denique p. 134. pro sese coni. cursum, ut cursum effundere dictum sit pro: effusae carcere ruunt, et addunt in spatie (hanc enim praefert lectionem) significet: "spatiando (eundo) semper augent cursum, citius citiusque proripiuntur". Schrader denique parum probabiiter coni. quadrigae, Ardent in spatia et frustra r. t. — 514. Ferture quis auriga. Cf. Aen. I, 476. Infelix puer - Ferture equis curruque haeret resupinus inani. — currus (h. e. equi: ut Aen. XII, 287. et Iuven. XIV, 230. totas effundit habenas curriculo) non audit habenas, regi non potest (possunt). Simili ratione Claudian. XVII, 187. canit Desidis aurigae non audit verbera currus, et Statius Theb. V, 412. clavumque (gubernaculi) audire negantem Laesat agens Tiphys. Cf. etiam Burmann. et Bach. ad Ovid. Met. V, 381. Heyn. comparat Hor. Ep. I, 5, 13. equi fresunte est aussis in one et Pind. Pyth. II. 21. Source aussis in one et Pind. nato est auris in ore. et Pind. Pyth. II, 21. αρματα πεισιχάλινα.

## P. VERGILI MARONIS

## GEORGICON

LIBER SECUNDUS.

## ARGUMENTUM.

In Procemio (1—8.) poëta declarat consilium de arborum imprimisque vitium et clearum cultura agendi (1—3.) et propterea Bacchum invocat (4—8.) Tum primum docet, alias arbores sponte nasci (9—21.); alias arte parari (22—34.), et quidem avulsione (22. 23.), infossione (24. 25.), propagine (26. 27.), surculo (28. 29.), concisione (30. 31.), insitione (32—34.). Sequitur locus de cultura arborum et silvestrium et fructiferarum (35—82.), quem exorsurus poëta Maecenatis propitiam voluntatem implorat (35—46.). Iam exponitur, arbores, quae sponte proveniant, cultu emendari posse (47—56.), quae e semine nascantur, transplantatione aliisque artificialis culturae generibus (57—72.), imprimis inoculatione et insitione (73—82.). Deligendae quoque arborum eiusdem generis species praestantiores (83—108.). Praeterea locus naturae cuiusque arboris idoneus est circumspiciendus (108—113.) et variae orbis terrarum regiones respiciendae, in quibus arbores proveniunt (114—135.). Sic aditum sibi parat poëta ad laudes Italiae, omnium rerum proventu felicissimae (136—176.). Denique soli natura est exploranda, ut discamus, quomodo optime eo possimus uti (177—225.); quibus praeceptis subiiciuntur certae soli cognoscendi et iudicandi notae (226—258.) Tum transit poëta ad culturam cum arborum omnino, tum vitum (259—419.) Primum enim docetur, quae in plantatione observanda sint (259—314.) imprimis quod ad tempus attinet (315—322.), quibus adiicitur digressio de veris laudibus (323—345.). Deinde pergit auctor disserere de cura arboribus post plantationem abhibenda, (346—370.), et agit de avertendis iis, quae nocere possint novellis arboribus (371—379.); cumque in his caper sit, excurrit in morem mactandi hirci in sacro Bacchi (380—396.). Vitibus tamen imprimis assidua est cura per totum annum adhibenda (337—419.). Minus operosa est olearum cultura (420—428.), exigua unt omnino nulla arborum sativarum (429—457.). Denique egregius excursus de laudibus vitae rusticae (458—542.).

Hactenus arvorum cultus et sidera caeli: Nunc te, Bacche, canam, nec non silvestria tecum Virgulta et prolem tarde crescentis olivae. Huc, pater o Lenaee, — tuis hic omnia plena Muneribus, tibi pampineo gravidus autumno

5

1. Hactenus, inquit, i. e. libro primo, de agrorum cultura egi, nunc arborum curam exponam, et primum quidem de vitibus ceterisque arboribus frugiferis (te, Bacche, canam), tum de virgultis, h. e. arboribus silvestribus et oleis, dicam. Utitur hoc exordio etiam Colum. III, 1. Ceterum vix est cur memorem, ad hactonus supplendum esse eccini, quod latet in sequente canam. Sic Aen. XII, 96. te maximus Actor (gessit), te Turni nunc dextra gerit, et Ecl. IX, 1. Quo te, Moeri, pedes (ducunt)? an, quo via ducit, in urbem? ubi vid. adnott. Repetit hunc versum auctor tetrastichi in Anth. Lat. Burm. II, 189, 9. atque respexerunt eum Colum. I, 433. et Claud. Cons. Stilich. II, 1. — 2. Baccho non solum vitium, quas primus Graecis adportavit (Athen. XV, 5. p. 82. d.), sed omnium arborum frugiferarum cura erat demandata (Athen. III, 7.), quare v. c. poma (mals) Dionysi commemorantur Theocrito II, 120. Inde eius cognomina κάρπιμος et δενδρίτης; inde etiam in Dionysiacis arbores circumferebantur (δενδροφόρια). Iure igitur Bacchus invocatur in principio libri de arborum cultura agentis. Ita fere Voss. ad h. l. — silvestria virgulta. Virgulta (cf. infra v. 346. et Lucr. V. 933. nova defodere in terram virgulta) respicit potissimum taleas arborum silvestrium s. infecundarum, ulmorum, populorum, fraxinorum etc. Temere enim Heyn., silvestria pro epitheto ornante habet, ut virg. silvestria nil nisi arbores omnis generis significent. Immo duo hic genera arborum commemorantur; per Bacchum ut iam vidimus, arbores fecundae significantur, quibus per nec non, ut vulgo, altera pars adiicitur, i. e. arbores silvestres sive infecundae, quae maritari soleant vitibus. (Cf. adnott. ad Ecl. III, 10. Geo. I, 2. et infra v. 89.) -3. prolem -- olivae hinc sumpsit auctor carm. in Anth. Lat. Burm. II, 188, 3. Unam arborem frugiferam pro omni genere poëta nominat. De metaphora autem, qua proles ab animantibus ad plantas transfertur, Burm. conferri iubet Alanum in Anticlaud. I, 79. de tellure: Naturae contents manu Zephyrique favore Parturit, et tanta natorum prole superbit, sique Suet. Aug. 94. et Galb. 1., qui sobolem dixit de pullis ex arboribus ensis. Cf. etiam infra v. 23. de corpore matrum. — tarde crescens vocatu oliva, quia, apud Graecos certe, e semine (nucleo) educabatur, quare Hesiodus apud Plin. XV, 1, 1. dicit, satori olivae fructus videre numquam contingere, utpote prius defuncto. Romani celerius eam crescere iubebast e ramis dissectis (vid. v. 29. 30.); sed ita quoque tarda modo habebat iscrementa. (Cf. v. 181. et Varr. R. R. I, 41. Palma et cupressus et ols in crescendo tardae. Quare etiam Graecis δψίγονος, δψίποπος, δυσαφές vocatur.) — 4. pater Lenaee. Pater dicitur non tam ob corporis habitum, cum iuvenili et pulchra forma fingi soleat (nam Bacchi barbati s. indici imagines erant rariores: cf. Hirt. Mythol. Bilderbuch. I. p. 78.), quare tiam properties of the company of teruntur, ducto) imprimis in vindemia invocabatur. Proprie lenams (4-raios) est Adiectivum, omnia quae ad vinum pertinent significans. Cf. 600. III, 510. Aen. IV, 207. Stat. Silv. IV, 6, 80. Lenaea diona. Pro Baccho legitur etiam infra v. 529., Tibull. III, 6, 38. (Odit Lenaeus tristia serie pater), Ovid. Met. XI, 132. (Da veniam Lenaee pater), ibid. IV, 14., alibid. -- hic, in iis, quae dicentur, in argumento carminis mei. — 5. tibi, in honorem potentiae tuae, i. e. per tuam potentiam, cura et benedicatuo. Cf. Geo. I, 15., et Aen. V, 797., ubi vid. adnott. Lucr. I, 7. etc. — namaineus autumpus (nt. nunc. Cod. Med. secuti seriesimmes et Warn. pampineus autumnus (ut nunc Cod. Med. secuti scripsimus: cf. WagFloret ager, apumat plema vindemia labrio. Hue, pater o Lenace veni nationaque mostin. Tingue novo necom merepto errora com ano Principa apportante varia en nacionale.

Castaneae nemorumque loss quie miceumi limilit.
Aestroles atque habitae Grasie enie dis qui ca.
Polloat av rathee alice denecembre et en.
Université de la completation de la completati

Namque aliae nullis hominum cogentibus ipsae Sponte sua veniunt camposque et flumina late Curva tenent, ut molle siler lentaeque genestae, Populus et glauca canentia fronde salicta: Pars autem posito surgunt de semine, ut altae 16

varia: et quidem naturalis modus triplex, aut ut sponte reniant, h. e. proveniant arbores (ut supra I, 54.), aut a semine, aut ab radice. Plin. XVI, 32, 58. (f. Theophr. h. pl. II. 1., quem et Varronem I, 39, 31. erpressit Vergilius. Item Colum. de arbor. pr., qui ad h. l. respicit. Heyn.

— 10. nullis hominum cogentibus, ut Ovid. Met. I. 103. Contentique cibis nullo cogente creatis. Vide etiam Geo. I. 125. Nullus (pro nemo cum Genitivo inde pendente legitur etiam apud Tac. Germ. 43. med. Nullo hostium sustinente norum adspectum et alibi. - ipsae Sponte sua. Cf. adnott. ad Ecl. IV, 21. et VIII, 106. Sponte sua, avroparas, (avropara, ap. Theophr. h. pl. II, 1., hic idem significat, quod supra I, 22. non ullo non stricte capiendum esse, quisque videt. Sermo est de plantis, quarum semen, quod non spargitur hominum manibus, sed vento et aëre advehitur, sensibus nostris omnino est occultum. (Vide tamen v. 14. ibique adnott.) Quare Varro R. R. I. 40. docet: Semen -- duplex: unum, quod latet nostrum sensum, alterum, quod apertum. Quaedam etiam usque adeo parca, ut sint obscura. Cf. etiam Plin. XVI. 36, 45. et Schirach. p. 503. et 537. — remiunt, proveniunt. Cf. adnott. ad Geo. I. 54. — 12. flumina curra, sollemni epitheto a flexibus sinuosis fluviorum petito. Cf. v. c. Tibull. IV. 1, 125. Curra nec assuetos egerunt flumina currsus. Sic Aen. III, 238. curva litora. -- campos -- tenent, i. e. tegunt, implent. Sic Ovid. Fast. II. 465. Populus et cannae riparum summa tenebant (ubi vid. Burm.), id. Met. II, 3. tenet ima lucunae Lenta suliz iuncique leves cannaeque palestres etc. Cf. Heins. ad Ovid. Fast. III, 219. -- 13. "siler salicis fortase genus; neque enim satis notus frutex est. Vid. Plin. XVI, 18, 31." Hem. Praeter h. l., ubi non nisi in aquosis locis provenire dicitur. etiam XIV, 10, 44. eius mentionem facit Plinius, qui folia sileris illita capitis dolore adaran vara carrantes fugare usibilet. sedare, odorem vero serpentes fugare perhibet, qua de causa rustici bectlum ex eo factum gerant. — genesta s. genista (spanischer Ginster), fruter vimineus, cuius in Italia potissimum permagna copia nascitur, quemque Romani et sepibus faciendis et apibus nutriendis adhibebant. Cf. in-fra v. 434. Plin. XVI, 37, 69. XXI, 12, 43. XXIV, 9, 40. Colum. IV, 31. in., ubi vid. Schneider., Burmann. ad Gratii Cyneg. 130. etc. Nomen aut a genu deducitur, quod instar genu flexilis sit, vel a geno (i. e. gigno), quod sponte genatur. (f. Billerb. Flor. class. p. 181. Ribbeck. scribit genistae cum Med. (qui tamen infra v. 434. genestae exhibet) et Rom. Plurimi autem Codd. consentiunt in scriptura genestae. Difficile dictu est, uta forma praestet. — lenta; sollemne viminum epitheton. Cf. Geo. I, 265. — salicta (cf. Ecl. I, 54.) pro salice. Ex variis autem salicis generibus id commemoratur, quod pulcherrimam praebet speciem, foliis glaucis, salius vero canentibus (i. e. albis, cf. adnott. ad Geo. I, 43.) praeditum. Ita etian Ovid. Met. V. 590. de canis salictis loquitur; glauca autem coma populo tribuitur apud Victorin. I. p. 2504. 14. Pars respondet praecedenti alii, ut Ecl. I, 64., ubi vid. adnott. — pars surgunt. Cf. adnott. ad Ass. I, 212. -- posito semine (ἀπὸ σπέρματος ap. Theophr. l. l.) non est: semine hominum manibus iacto, ut Burm explicat de plantariis cogitans: nam de satione arborum omninoque de iis propagationis modis, quos bomnes invenerunt, infra demum sermo est v. 22 sqq. Hic de eiusmodi arboribus agitur, quae neque sua sponte, i. e. sine ullo semine in oculos incurrente (cf. Geo. I, 22. Varro R. R. I, 40. Plin. XVI, 26, 45.), provenium. neque ab hominibus seruntur aut plantantur, sed ex illo semine procescunt, quod ipsis decidit et in solum se insinuavit, e castaneis, nuclus. glandibus etc. Quare Heyn., ceteroquin locum satis recte intelligens, minus probabiliter adnotat: "Quod hic posito semine, idem v. 57. seminibus iactis;" qua in re Bryce mecum consentit et ipse, ut ceteri recentiores

Castaneae nemorumque Iovi quae maxuma frondet 15 Aesculus atque habitae Graiis oracula quercus. Pullulat ab radice aliis densissima silva, Ut cerasis ulmisque; etiam Parnasia laurus Parva sub ingenti matris se subicit umbra. Hos natura modos primum dedit, his genus omne Silvarum fruticumque viret nemorumque sacrorum. Sunt alii, quos ipse via sibi repperit usus.

20

editores, semen hominum manu iactum respuens, ceterum vero de hoc loco paullo obscurius disputans. Poni potius pro deponi, idque pro decidere usurpatum eadem ratione, qua infra v. 403. et 521. Cf. etiam Ovid. Met. XI, 46. id. Her. XV, 151. Hor. Od. III, 10, 7. ubi positae nives, ut apud Prop. I, 8, 9. positae pruinae, sunt caelo delapsae. (Vid. Broukhus. ad Prop. 1. l. et Voss. ad h. l.) Recte autem Heym. adnotat, semina non solum de granis eed letica commention de precise productive de precise con la constitución de productive d lum de granis, sed latiore sensu etiam de nucibus, nucleis, baccis, interdum de radicibus, plantis, stolonibus, omninoque de quovis propagandi genere dici. Peerlk. tamen, his omnibus non contentus, p. 136. coni. proprio s. de semine, quod eadem ratione vult intelligi, qua supra posito interpretati sumus. — 15. De castancis vid. Colum. IV, 33. Plin. XVII, 10, 10, et sumus. — 15. De castaneis vid. Colum. IV, 33. PIII. AVII. 10, 10. et 20, 34. — aesculus, arbor glandifera e quercuum genere, ut omnis quercus, Iovi sacra. (Plin. XVI, 4, 5.) Erat omnium quercuum altissima (cf. infra v. 291 sqq.), sed minores et deteriores, quam cetera genera, ferebat glandes. (Plin. XVI, 6, 8. 26, 43, 40, 79.) Voss., coll. Sprengel. Antiqu. botan. I, 25., aesculum eandem habet cum quercu montana, ab Homero II. XII, 132 sqq. descripta; Martino est quercus hiberna, ut quercus, quae proprie dicitur, aestiva. Alii perperam eam confundunt cum fago, ut qηγόν a quyεῖν, ita esculum ab esca deducendum putantes. Aesculus matanarum Havn graces dictum putat pro: in nemoribus: Wund. vero nemora, ut silvas v. 26., [et Aen. III, 24.] pro arboribus posita accipit, atque etiam Wagn. nemora per "arbores nemorales" interpretatur, quam explicandi rationem Ameis in Iahnii Nov. Annal. LXII. p. 57, poëta quam explicandi rationem Ameis in Iahnii Nov. Annal. LXII. p. 57. poëta indignam censet. — 16. habitae oracula quercus, Dodonae, ubi aut columbae quercubus insidentes, aut quercus ipsae foliorum murmure oracula edere putabantur. Cf. Hom. Od. XIV, 327. 28. et adnott, ad Ecl. IX, 13. Wagn. comparat Ovid. Am. III, 10, 9. quercus, oracula prima. Peerlk. p. 376. pro habitae coni. aditae, coll. Hom. Od. XIV, 327. Toν δ'ές Δωδώνην φάτο βήμεναι, ὅφρα θεοῖο Ἐκ δονὸς ὑψικόμοιο Διὸς βονλην Ιπεκούση. — 17. Tertium genus arborum commemoratur, quod e radicibus (ἀπὸ ὁξίης ap. Theophr. l. l.) novos surculos profert, viviradices (Wurzelschösslinge) vocatos; quamquam, ut Heyn. docet, id nomen latius patet, et stolones ac truncos etiam designat, quos transfers in aliam terram. Cato R. R. c. 51. hos surculos e radice progerminantes pullos, Plin. XVII, 10, 12. pullulos vocat. — silva. Vid. adnott. ad Geo. I, 76. et 152. — 18. stiam Parnasia laurus. Animadverte orationem eleganter variatam pro: ut cerasis, ulmis et lauro. Laurus, Apollini sacra, secundum Plin. XV, 30, 40. pulcherrima inveniebatur in Parnasso, Phoeidis monte, ad cuius radices Delphi erant sitae. De forma Parnasius cf. adnott. ad Ecl. VI, 29. — 19. Parva sub ingenti etc. De collocatione verborum vid. not. ad Geo. 19. Parva sub ingenti etc. De collocatione verborum vid. not. ad Geo. I. 366. — ingens umbra pro frondibus umbram late facientibus redit infra v. 297. Cf. etiam Geo. I, 191. — se subicit, succrescit. Vid. Ecl. X, 74. ibique adnott. Imitatus est h. l. Claudian. X, 244 sqq. Assurgit ceu forte minor sub matre virenti Laurus. — 20. 21. Hi sunt modi naturales; sed praeter hos etiam commemorandi modi ab hominibus inventi. — 22-24 Sunt alii, scil. modi (v. 20.) arborum creandarum artificiales, avulsio, infossio, propagatio, surculi, consitio, insitio. Cf. Theophr. h. pl. II, 1. et Plin. XVII, 10, 9. — viam Heyn., Schirach. p. 631. et Wagn. de arte, ratione, industria et experientia intelligunt; sed rectius Voss. de procedentis experientiae (quae hic usus dicitur) cursu: die fortschreitende Erfahrung fand sie auf ihrem Wege. Cf. infra IV, 313. 316. I, 133. Colum. X, Hic plantas tenero abscindens de corpore matrum Deposuit sulcis, hic stirpes obruit arvo Quadrifidasque sudes et acuto robore vallos; Silvarumque aliae pressos propaginis arcus Exspectant et viva sua plantaria terra;

25

338. salutis Ipsa novas artes varia experientia rerum Et labor ostendit miseris ususque magister Tradidit agricolis. Cf. etiam Ameis l. l. p. 39. Heyn. iam sanotat, praeivisse Maroni Lucretium V, 1360 sqq., omnia autem, quae sequuntur, cum ex aliis, tum imprimis ex Theophr. de caus. pl. lib. I. egregie illustrari posse. Ceterum pro alii, quos Medic. a manu sec. praebet aliae, quas; quare Scaliger Proleg. ad Manil. p. 9. coni. Sent aliae, quas ipse vias sibi r. u., Heinsius Sunt aliae quas ipse viae s. r. u. et illam quidem coniecturam Ribbeck. adeo in contextum recepit. Sed Fogginio teste in Cod. Med. is est literarum ductus, ut nescias, alii an alia

legas, (secundum Ribbeck. ALIE QUOS), unde origo huius varietatis facile potest explicari. Peerlk. denique, cui haec non satisfaciunt, p. 137. duas proponit coniecturas Sunt alii, quos ipse etiam (aut, quam praefert, quos ipse una) sihi reperit usus, ut una sit i. q. simul cum natura. — ipse usus, solus usus sine naturae exemplo. De voce repperit ex Med. auctoritate geminata litera scribenda ef. Wagn. Orth. Verg. p. 462 sq. Ceterum repetit hunc versum, quem etiam Claud. rapt. Pros. III, 30. respexit, auctor epigr. in Anth. Lat. Burm. III, 81, 56. — 23. "Alius stolones avulsos e radice (vid. v. 17.) fossis (sic sudcus etiam infra v. 289.) seu scrobibus mandet. Vid. Plin. VVII. 10, 12, 14. mandat. Vid. Plin. XVII, 10, 13. Ita avulsione arbores proveniunt." Heyn. plantae vocantur stolones, quatenus ea ipsa de causa a corpore matrum avelluntur. ut denuo plantentur. Ovid. Rem. Am. 193. (quem Heyn. laudat) Ipse potes riguis plantam deponere in hortis. Pro tenero Manso ex uno Cod. Arundel. recepit teneras, quod, si plures Codd. addicerent, ipse praeferendum censerem, cum plantis, quam trunco matrum, aptius esse epitheton quisque videat. Heins. autem pro abscindens aliquot Codd. (inter quos Gud. et Bern. c.) auctoritate scripsit abscidens. Utrumque vocabulum saepissime confundi, res est notissima. Cf. praeter alios Drakenb. ad Liv. XXXI, 34, 4. Wagn. docet, abscidi aliquid cultro, ense, abscindi autem (quod idem fere sit, quod avelli) alia aliqua vi; stolones vero cum fibris avelli s. abscindi (παρασπασθαι) ab arbore, non rescindi, ideoque h. l. abscindens, licet improbatum a Cortio ad Lucan. III, 33., esse reponendum. de corpore matrum. Ita Plinius haud raro de arboribus, unde virgae propagantur, v. c. XII, 5, 11. XIV, 1, 3. XV, 15, 17. XVII, 22, 35. §. 11. etc. Vid. etiam Colum. III, 17, 1. et alibi. — 24. deposuit suicis: vid. supra. — "Alius modus est, quo quis truncos s. vastiores rame ac taleas in pali modum aut quadripartito fissas cum radicibus in terram infodit. Cf. Plin. XVII, 17, 27. Colum. cum alibi tum V, 9, 3." Heyn. — vallos. Vid. Geo. 1, 264. — 26. "Tertius modus fit propagatione. It aliae, inquit, arbores proveniant, incurvatas in terram, scrobe facto, demittere necesse est, et in terra sua, h. e. ea, in qua mater crevit, plantare."

Heyn. Cf. Plin. XVII, 13, 21.— Silvarum. Vid. supra ad v. 15. Copulam

adiectam que in eiusmodi enumeratione similium rerum idem esse que autem, Wagn. docet in Qu. Virg. XXXV, 4., coll. Aen. V, 121. 322. 339. - pressos, in terram depressos. -- 27. viva plantaria videntur dia. quia propagines ab arbore materna non dissecantur, priusquam radices ex-runt, sed cum matre cobaerent. — sua terra, cui mater adsuevit. (#. adnott. ad Ecl. I, 37. Cato R. R. c. 28. oleas, ulmos, ficos - - cum seres, hene cum radicibus eximito cum terra sua quam plurima, coll. cum Pin. XVII, 11, 16. Aliter hunc locum explicat Leutsch. in Philol. XI. p. 314.:
"Andre Baumarten erwarten durch Erde oder Klammern gedrückte Senter u. sonach in ihrer eigenen Erde Baumpflanzungen. Verg. denkt net von einem Stamme mehrere Zweige abgehackt, welche um den Stamm eine Art Baumschule biklen werden." Contra quem Ladew. vere contendit, 10th apparere, quomodo haec ratio propagationis differat a sequente v. 28 sq.

Nil radicis egent aliae summumque putator Haud dubitat terrae referens mandare cacumen Quin et caudicibus sectis mirabile dictu Truditur e sicco radix oleagina ligno. Et saepe alterius ramos inpune videmus Vertere in alterius mutatamque insita mala Ferre pir m et pronis lapidosa i beserverimas

50,

35

Quare agite o proprios generatim discite cultus, Agricolae, fructusque feros mollite colendo. Neu segnes iaceant terrae. Iuvat Ismara Baccho Conserere atque olea magnum vestire Taburnum. Tuque ades inceptumque una decurre laborem,

stat enim, de gustibus non esse disputandum, atque etiam inter nos esse, qui cornorum sapore delectentur: quare qui prunos multas habebat, facile poterat adduci, ut uni vel alteri earum corna insereret, imprimis cum veteres corna, quibus pro olivis uterentur, non minus quam pruna, pira et mala condiisse, ex Colum. XII. 10, 2. Plin. XV, 26, 31. et Ovid. Met. VIII, 666. discamus. Quid quod fuerunt, qui interdum unam candemque arborem ex insitione et pruna et corna tulisse putarent? Cf. Schmid. ad Hor. Epist. I, 16, 9. et Manso l. l. Ambigue tamen scripsisse Vergilium, negari non potest. (Consentiunt mecum in explicando hoc loco Ladew., Bryce et Conington.) -- 35. Discite, agricolae, qui cultus cuique plantarum geet (Onington.) — 39. Inscite, agricolae, qui cultus culque plantarum generi proprius sit. — generatim, pro suo cuiusque genere, vox Lucretiana (I, 21. 230. 564. 598. etc.). Omnino totus hic locus ad Lucretii V, 1366. exemplum compositus. Cf. etiam Theophr. caus. pl. II. 14. 2. — 37. Nos, non praecedente Particula ne aut ut, sed post simplicem Imperativum legitur etiam Aen. IX. 234. Similiter Aen. VII, 265. Adveniat, vultus neve exhorescat amicos, VIII, 552. o liceat - gravior neu muntius auxie Volneret (ubi vid. Wagn.) et apud Hor. Od. I, 2, 50. Hic ames dici pater aque princeps, Neu sinas Medos equitare inultos. Paullo alia res est, ubi terratur neve - vene nt infra v. 298 son. IV. 16 son. Aen. IX. 40 son. que princeps, Neu sinus medos equitare inuitos. Paulio ana res est, un iteratur neve - - neve, ut infra v. 298 sqq. IV. 46 sqq. Aen. IX, 40 sqq. Quare non opus est, ut neu ex uno Cod. Menag. in ne mutemus, etsi ne et neu haud raro confundi constat. Cf. Görenz. ad Cic. Leg. II, 18, p. 129. Beier. ad Cic. Off. III. 2, 6. p. 194. Kritz. ad Sall. Cat. 34, 2. et Iug. 11, 24. Dietsch. ad Sall. Iug. 8, 2. 14, 24. Herzog. ad Caes. B. G. VII, 47. Wagn. Qu. Virg. XXXVI, 14. et quos alios laudat Obbar. in Exc. ad Hor. Ep. I, 11, 23. Fasc. V. p. 121. et 125. et in Muetzellii Ephem. gymn. a 1850 p. 200 — Neu exques inceant terrag. Cf. Geo. I. 124. — terrage. 1850. p. 899. - Neu segnes iaceant terrae. Cf. Geo. I, 124. - terrae. De terra, ut arborum, fruticum, herbarum altrice, plerumque Singulari numero loquitur Vergilius, interdum vero etiam Plurali, ut praeter h. l. infra v. 45. et III, 525. Cf. Wagn. Qu. Virg. IX. p. 412. — Iuvat Ismara etc. Hunc locum, qui continet causam adhortationis, iam Reiskius recte interpretatus est his verbis: "Decrevi canere, quomodo vinum, quale fert Thracia, et oleum, cuius ferax est Taburnus, colatur." Cf. etiam Manso ad h. l. Paullo enim artificiosior est Bothii explicatio, qui in Virg. p. 10. verba Iuvat Ismaru --- Taburnum parenthesi includenda esse censet, quae idem significent, quod in prosa oratione: nam iuvat vel Ismarum vitibus conserere, cum etiam Serv. adnotet: "Per hos montes significat, etiam montuosa et aspera loca tractanda esse." Video tames cum eo consentire Bryceum. — Ismarus, mons Thracise (de quo dixins ad Ecl. VI, 30.), vino suo, Maroneo. iam Homeri tempore celeberrimus. (Cf. Odyss. IX, 196. Archiloch. fragm. 56. ex Athen. I, 30. Plin. XIV, 4. 6. Ovid. Met. IX, 641. Propert. III, 31, [II, 33,] 32.) — Baccho, vino. Vid. Ecl. V, 69. — 38. Taburnus, mons asperrimus in confiniis Sammi, Campanise et Apuliae situs, olivis suis nobilis, qui etiamnum interdum setique nomine, vulgo tamen Rocca Rainola vocatur. Burm. laudat intemp. ad Gratii Cyneg. 509., ubi Caudini saxa Taburni commemorantur. Cietiam Aen. XII, 715. et liber meus geogr. III. p. 495. — 39 aqq. "Proposito quasi argumento libri, Maecenatem, ut id una pertractet, advost. commodiore loco, quam si paullo ante v. 5—9. Baccho subiunxisset privatum hominem. Nam Caesarem [quem deum in terra habitantem vult agrosci] recte ultimo post deos loco ponebat Geo. I, 24 sqq." Hoyn. Acute Voss. observat, hic, ubi de arborum cultura per homines sermo sit, aptis hominem aliquem, Maecenatem, supra vero, ubi de arboribus vi divina (netura) procreatis agatur, Bacchum deum invocari. Cf. etiam quae supra sd v. 8. adnotavimus. Ceterum imago a navigatione desumpta. Hand rare enim poëtae veteres, interdum etiam pedestris orationis scriptores, constum

O decus, o famae merito pars maxuma nostrae,
Non ego cuncta meis amplecti versibus opto,
Maecenas, pelagoque volans dare vela patenti;
Non, mihi si linguae centum sint oraque centum,

suum et liberum poëticae facultatis quasi cursum cum periculosa et audaci navigatione comparant. Praeter ipsius Vergilii locum, quem infra IV, 116 sqq. legimus, cf. v. c. Hor. Od. IV, 15, 1. Ovid. Fast. I, 4. 466. IV, 729. Trist. II, 329 sq. Plin. Ep. VIII, 4, 5. Valer. Max. V, 7. — decurrere igitur non de spatio in circo percurrendo, sed de cursu navis intelligendum, ut Aen. V, 212. Catull. LXIV (LXII), 6. etc. Steinmetz. p. 4. decurrere laborem eadem ratione dietum putat, qua Ecl. IV, 46. currere saecla. — 40. "Maximam suae famae et gloriae partem eo contineri dicit poëta, quod Maccenatis amicitia utatur. Cf. ad Geo. I, 2." Heyn. — decus, cuius amicitia mihi perquam honorifica. Cf. Hor. Od. I, 1, 2. Maecenas - O et praesidium et dulce decus meum. id. Od. II, 17, 4. Maecenas, mearum grande decus columenque rerum etc. Conington confert Propert. II, 1, 74. Maecenas - Et vitae et mortis gloria iusta meae. — In seqq., ubi poëta se fingit nautam vel potius navis dominum, qui cupit, ut Maecenas cursum susceptum secum conficiat, cum Ladew. secutus sum ingeniosam Peerlsuum et liberum poëticae facultatis quasi cursum cum periculosa et audaci susceptum secum conficiat, cum Ladew, secutus sum ingeniosam Peerlkampii coniecturam, qui (p. 138.) v. 42. Non ego etc. ante v. 41. Maecenas etc. poni et Imperativo da Infinitivum dare substituere suasit. Sic enim tollitur omnis difficultas, imprimis in Copula que sita, neque opus est, ut cum Hanovio (vid. supra ad v. 8.) scribamus Maecenas ades et primi etc., omnibus reliquis verbis pelagoque--Ferrea vox (quae ab interpolatore aliquo ex Aen. XII, 269 sq. [potius 263 sq.] et VI, 625 sq. conflata sint) audacter deletis. Video, etiam Ribbeckio in Proleg. p. 45. hanc Peerlkampii coniecturam probari. Non tamen reticendum, etiam in Anth. Lat. Burm. I, 178, 66., ubi v. 41. iteratur, vulgarem lectionem apparere. — 42. Maecenas. Cf. adnott. ad Geo. I, 2. — volans. Burm., Reisk., Wakef. et Voss. praeferunt duorum Codd. Leid. et Madrit. (itemque Cod. Paris. Diomedis p. 457. P.) lectionem valens (benignus favens), et Voss. guidem confert p. 457. P.) lectionem volens (benignus, favens), et Voss. quidem confert Aen. III, 457. Ipsa canat vocemque volens atque ora resolvat. (Cf. etiam Heins. ad Aen. V, 219. idemque ad Ovid. Met. II, 128., magnam exemplorum copiam Participii volens ita usurpati congerens.) Sed ceterorum Codd. omnium lectionem et elegantiorem et difficiliorem esse quisque videt, cui celeritatis et agitati cursus notionem inesse bene observavit lahn. Simillimus est locus ille Aen. V, 219., ubi vid. adnott. — dare vela, expansis velis navigare, quod poëtica imagine latius persequitur sententiam prioris versus. Poëtis autem satis usitatum est eiusmodi imagines a navigatione repetere. (Vulgarem lectionem sic explicant: da vela, mecum (una v. 39.) naviga, i. e. fave mihi canenti.) — pelago patenti. (quod non sextum, sed tertium Casum esse patet: cf. etiam Ameis Spicil. p. 24.) seil. ad navigandum. Cf. Hor. Od. II, 16, 1. in patenti Prensus Aegaeo. Ita apud Cie. Div. I, 1, 2. caelum patens atque apertum, et quae sunt similia. Hic autem per pelagum patens (quod opponi primi litoris orae v. 44. in promptu est), poëta videtur intelligere infinitam, immensam canendi materiam, quae numquam possit exhauriri. Paullo aliter tamen statuit Hanovius Sched, crit. p. 11., qui (recte disputans contra Tittlerum Progr. Brig. p. 19. haec verba de solo Maecenate dici opinantem, qui poëtam ad carmen heroicum in Octaviani honorem conscribendum excitaverit, cui ille se nondum parem esse arbitretur) non copiam et abundantiam, sed magnitudinem et difficultatem rerum respici putat. — 43. Locus notissimus, ex Hom. Il. II, 488. depromptus, quem iam ante Vergilium secundum Serv. ad hunc et parallelum Aen. locum Lucretius iisdem, quibus noster, verbis, Aerea modo vox pro Ferrea vox scribens, transtulerat (cf. Lachmann. ad Lucr. VI, 840. p. 399.) et Macrobio Sat. VI, 3. teste, Hostius poëta, Iul. Caesaris acqualis, ita reddiderat: - - non si mihi linguae Centum atque ora sient totidem vocesque liquatae. Repetit antem Vergilius eosdem versus Aen. VI, 625. 26. Praeterea cf. Ovid. Trist. I, 5, 53. Si vox infragilis, pectus mihi firminus aere, Pluraque

Ferrea vox; ades et primi lege litoris oram, In manibus terrae; non hic te carmine ficto Atque per ambages et longa exorsa tenebo. Sponte sua quae se tollunt in luminis oras,

45

cum linguis pluribus ora forent etc. et auctor carm. in Wernsd. Poët. L. min. IV, 540, 132. non si mihi murmura centum Det Boreas - - centa que per ora Lingua - - fremat, memorare valebo. — 44. ferre que per ora Lingua - - fremat, memorare valebo. - 44. ferreus, Homericum σιδήρεος, i. q. validus, firmus. Cf. v. c. Liv. XXXIX, 40. extr. de Catone: ferrei prope corporis animique, et ita de hominibus duris, severis, inhumanis haud raro dici constat. - a des. Vid. adnott. ad Ecl. II, 45. VII, 9. - primi lege litoris oran. Indicat potta, en polle longique potente constat. se nolle longinqua petere (quod faciunt, qui in altum evehuntur) et omnis accurate persequi, sed summa tantum rerum capita se leviter esse perstricturum. De formula dicendi litus legere cf. adnott. ad Ecl. VIII, 7. — 45. in manibus terrus (ξν χερσίν, Apoll. Rh. I, 1113.), h. e. prope sunt, vicinae, quas litus legentes manibus fere attingere et in quibus oculos defigere possimus. Cf. etiam Eurip. Heracl. 429. οἴνινες - - - ἐς χεῖρα γ϶ συνῆψαν. Ovid. Her. XVIII, 179. et Aen. XI, 311. Ita etiam de lia, quae tempore proxima sunt, usurpatur. Cf. Liv. IV, 57. in. cum tantum belli in manibus esset etc. Vult autem poëta hoc significare: huius carranina. didactici argumentum, quod spectat ad ipsam terram et agros, in propinquo situm est et clare ante oculos positum, non, quemadmodum in epico carmine, longis demum ambagibus eo deveniendum; hic enim non in argumento aliquo ficto, sed in ipsa rerum veritate mecum versaberis, in quam sine longo exordio te statim possum introducere. — non carmine ficto: non mythici aut heroici argumenti, sed didactici, in veris rebus versantis. Leutsch. tamen in Philol. XI. p. 303. hunc locum aliter capit et carmine ficto ad commenta Varronis Atacini in cosmographia prolata alludi suspicatur. — 46. per ambages. Obversabatur fortasse poëtae Lucretii locus VI, 1080. Nec tibi tam longis opus est ambagibus usquam. Cf. etiam Aen. I, 341 sq. — longa exorsa, longum exordium, quo res alte repetuntur (lange Vorreden). (Cf. etiam Leutsch. in Philol. XI. p. 327.) Sic exoreus pro exordio in Cic. Manil. 4. extr. Poëta trag. in Anth. Lat. Burm. I. 178, 222. hacc ita imitatus est: Sed quid ego ambages et iussa exores resolvo? — 47. Iam ad culturam arborum progreditur. Et primum quidem v. 47-56. de emendatione arborum silvestrium agit. "Quae in agro inculto sponte enasci solent, mitiorem naturam possunt consequi insitione allisque modis. (K. Varr. I, 39. 40." Heyn. — In luminis oras. Hanc unius Medicei lectionem cum Heyn. et sequentibus editoribus praetuli vulgatae laminis auras. Apertum est enim, Vergilium hic et Aen. VII, 660., ubi eaden verba redeunt, imitari Ennianam et Lucretianam illam dicendi formulam in luminis oras tollere, producere, dare, exoriri, exire etc., quae legitur v. c. apud Ennium p. 38. 51. Hessel. (p. 19. 27. Vahl.), apud Lucretium 1, 23. 171. 180. II, 578. 618. V, 779. (ubi prorsus ut hic: in lum. oras tollere, 1388 1454. phi sane Codd interdum idem illud in lumisis aurast. tollere) 1388. 1454., ubi sane Codd. interdum idem illud in luminis cause substituunt. Vid. quae hac de re contra Lachmannum ad Prop. I, 1, 31. in omnibus illis locis luminis oras in luminis auras mutandum esse 🖦 tuentem disputavi ad Lucr. I, 23. (quaeque virum illum doctiss., alias in me tam iniquum, movisse videntur, ut sententia sua tacite mutata in omnibus illis Lucretii locis luminis oras ederet), quibuscum cf. quae Wakef. ad Lucr. I. 180. et V, 779. Columna ad Ennium p. 38. Merula ad eund. p. 257. et Burm. ad Claud. p. 1042. adnotarunt. Luminis oras (quod etiam Aen. VII, 660. ex optimis). morum Codd. auctoritate servandum), propr. die Räume, der Bezirk des Licktes, prorsus respondet nostro das Licht der Welt, nec umquam usurpatur, nisi ubi de introitu in vitam, de animantibus partu editis, vel de plantis e tera progerminantibus sermo est. (De voc. orae vid. etiam infra ad v. 171. et ad Aen. II, 91.) Luminis aurae, quod nemo umquam videtur dixisse, nihil aliud significare possunt, quam auras solis luce collustratas. Praeteres of adnott. ad Ecl. I, 56. Quare miror, praeter Schirach. p. 480. etiam Weichertum in Epist. crit. p. 55 sq. vulgarem lectionem studiose defendere -

Infecunda quidem, sed laeta et fortia surgunt;
Quippe solo natura subest. Tamen haec quoque, si quis
Inserat aut scrobibus mandet mutata subactis,
Exuerint silvestrem animum cultuque frequenti
In quascumque voces artis haud tarda sequentur.
Nec non et sterilis, quae stirpibus exit ab imis,

48. Infecunda quidem, quia semen, quod in oculos incurrat, non proferunt. Cf. v. 10 sqq. — laeta et fortia tamen, quia, nulla accedente hominum cura, sua tantum vi et natura tam luxuriantia proveniunt. Cf. cum h. l. infra v. 58. — 49. solo natura subest; inest latenter (hoc enim sibi vult Praepositio sub) naturalis vis ac virtus ad procreandas illas arbores necessaria; nihil enim laetius potest crescere, quam quod habet solum natura sibi aptum. Vid. Lucr. III, 274. Nam penitus prorsum latet haec natura subestque et Quinct. Inst. Or. X, 2, 11. Namque iis, quae in haec natura subestque et Quinct. Inst. Or. X, 2, 11. Namque iis, quae in exemplum adsuminus, subest natura et vera vis: contra omnis imitatio ficta est. Cf. etiam infra v. 178. Wakef. ad Lucr. 1. 1. et Schirach. p. 503. Peerlk., cum hic non quaeratur, quae sit natura soli, sed ipsarum arborum, et in duobus Codd. legatur soli, p. 139. pro solo coni. olli. — Tamen haec quoque, si quis etc. Etiam silvestres arbores fecundarum naturam indunt, si iis aliae arbores mites inseruntur, aut si transferuntur. — 50. Inserat. Vid. infra v. 69. — mutata, loco mutato. Non credens veteres putasse, sola translatione silvestres arbores in fecundas mutari, Voss. praetulit duorum modo Codd. lectionem at, quae Particula saepe pro et usurpetur (quod quam perversum sit, docet Hand. in Tursell I. p. 418 sq.); Wunderl. autem eadem de causa mutata accipit pro: mutata per insitionem, insita, qua significatione vox v. 33. legitur: neque aliter Iahn., haec adnomista descriptionem insita, qua significatione vox v. 33. legitur: neque aliter Iahn., haec adnomista descriptionem insita, qua significatione vox v. 33. legitur: neque aliter Iahn., haec adnomista descriptionem insita, qua significatione vox v. 33. legitur: neque aliter Iahn., haec adnomista descriptionem insita. insita, qua significatione vox v. 33. legitur; neque aliter Iahn., haec adnotans: ,.Cur Voss. - - ex duobus libris at receperit, causam non video. Arbores enim si post insitionem (mutatae) etiam loco moventur atque in alium transferuntur, magis emendantur. Vid. Plin. XVII, 12. et Geopon. X, 3. Aut in his respondet nostro oder wohl gar, oder noch." Sed errat Vir doct. Simplex aut hic est i. q. aut tantum, oder auch nur, de qua Particulae significatione cf. quae ad Ecl. III, 110. p. 61. extr. adnotata vides. Insitio enim magis valet in mitificandis vel, ut cum Palladio loquar, nobilitandis arboribus, quam mutatio loci; sed perperam dubitare Vossium et Wunderl. de veterum opinione, etiam solam translationem eo conferre, ut arbores silvestres mitescant, docent Theophr. de caus. pl. III, 23. et Palladius XII, 7, 11. Aliqui dicunt, fructum pineum translatione mitescere. Ceterum vid. infra v. 268. — scrobibus subactis, fodiendo, pastinando mollitis. Cf. Cic. de Sen. 15, 51. terra gremio mollito ac subacto semen excepit. — 51. Exuerint, deponent. Cf. Aen. IV, 319. exue mentem ibique adnott. Contra v. c. Aen. XI, 77. honorem induere. De Futuro exacto autem, quod Contra v. c. Aen. XI, 77. honorem induere. De Futuro exacto autem, quod dicitur, pro simplici Futuro usurpato cf. quae ad Aen. II, 77. adnotavimus.

— \*ilvestrem animum, i. e. naturam, ingenium arborum silvestrium.—
\*cultuque frequenti; si deinde cultum frequentem iis adhibueris. — 52.

— \*Quascumque artes ad maiorem earum cultum adhibeas, feliciter tibi succedere videbis." Heyn. — voces. Med., Gud. aliique Codd. voles. Sed verissime iam \*Burm.: ",Voces praeferendum, quod \*sequentur exigit. Ovid. Am. II. 16, 35. Et vocet in rivos parentem rusticus undam. Vocare domini est (vid. Heins. ad Ovid. Ep. III, 100.), qui imperat arvis et arboribus, qui eogit, ut supra v. 10., domat v. 62., in quibus locutionibus creber est Maro. Simili metaphora Ovid. Met. V. 668. qua vocat ira, \*sequemur." Vid. etiam adnott. ad Aen. III, 70. Quare, quamvis Ribbeck., quem Ladew. et Wagn. in min. edit. sequuntur, propter Cod. Med. auctoritatem voles restituerit, a Süpflio tamen, Hauptio, Bryceo et Coningtone alteram lectionem servatam esse probo. — \*artis, cultus artificialis. Arbores induent unnes formas, quas arti placet ut induant. — 53 sqq. "Ad stolones ab adice pullulantes (v. 17—19.) procedit, qui in campum vacuum et in solem transferendi sunt, cum ipsis nunc umbra matris noceat [et mater ipsa suctransferendi sunt, cum ipsis nunc umbra matris noceat [et mater ipsa succum detrahat], ut adulti aut nullos fructus ferant, aut maligne; quae eadem res docuit plantaria et seminaria instituere. Plin. XVII, 10, 12. et 13, 21."

Hoc faciat, vacuos si sit digesta per agros; Nunc altae frondes et rami matris opacant Crescentique adimunt fetus uruntque ferentem. Iam, quae seminibus iactis se sustulit arbos, Tarda venit seris factura nepotibus umbram, Pomaque degenerant sucos oblita priores Et turpis avibus praedam fert uva racemos.

Scilicet omnibus est labor inpendendus et omnes Cogendae in sulcum ac multa mercede domandae. 60

55

Heyn. — sterilis, sc. arbor (quod Subst. sequitur demum v. 57., sed cuius notio iam antecedentibus inest) quae stirpibus exit ab imis, i. e. stolo a radice maioris arboris pullulans. Vid. supra v. 17. — 54. Hoc faciat non propter sequens sit (qua de re vide, quae in prioribus editt. adnotavi), sed ob Cod. Med. auctoritatem (quocum ex Ribbeckii Codd. conspirat Bern. b. a m. pr.) pro vulg. faciet (quod servant Süpfl., Haupt., Bryce et Coningt.) cum Ribbeckio, Ladew. et Wagn. in min. edit. nunc recepimus. — digesta, ordine disposita. Vid. infra v. 267. - 55. Nunc. Vide not. ad Ecl. X, 45. ordine disposita. vid. inita v. 261. — 59. Nunc. Vide not. ad Ecl. X, 45. — 56. adimunt fetus uruntque ferentem, i. e. adimunt arbori fructus (cf. I, 55. 75. 195. infra v. 429. etc., quamquam Voss., cui adsentitur Ladew., fetus aliter explicat: dus Wachsthum, den Trieb des Holzes), ferentem urentes, s. urendo efficientes, ut fructus ferre non possit, quod etiam arbori adhuc crescenti potest accidere: ferentem igitur i. q. fructus ferre volentem quasi et conantem. Participium autem Praesentis per prolepsin aliquam etiam de conatu rei nondum vere evenientis dici constat. Vid. Aen. I. 859. IV 22. VII 498. IX 286. 525. etc. Cf. etiam guas ed Geo. I. 220. I, 659. IV, 22. VII. 498. IX, 286. 525. etc. Cf. etiam quae ad Geo. I, 320. et infra ad v. 353. adnotavimus una cum adnott. ad Ecl. VI, 20. VIII, 97. urere autem est succum subducere. Vid. adnott. ad Geo. I, 77. — 57— 62. Etiam quae semine iacto procreantur arbores, tarde modo crescunt et degenerant, nisi postea hominum cura inserendo succurrit. Cf. Plin. XVII, 10, 10. Omnia haec (vites, mala, pira) tarda proventu ac degenerantia e insito restituenda; interdum etiam castaneae. — 57. "seminibus iactis, seu temere cadentibus, seu manu iactis; utrique enim par eventus." Heyn., seu temere cadentibus, seu manu iactis; utrique enim par eventus." Hoya., quocum etiam Conington videtur consentire, cui senina iacta hic i. q. positum semen v. 14. Hic tamen de semine hominum manibus iacto cogitandum videtur. Cf. supra ad v. 14. — 58. Tarda venit, pro venit, procrescit, ut supra v. 11. Videtur hic locus oppositus esse v. 48. laete s fortia surgunt. — seris nepotibus. Cf. Ecl. IX, 50. Senec. Ep. 86. stque etiam infra v. 294. Ursinus satis mire nepotes de ipsius arboris pullis (cf. supra ad v. 17.) intelligit; quam explicationem quomodo Manso probare potuerit, non perspicio. — 59. sucos (cf. adnott. ad Ecl. III, 6.) oblita priores, succo carentia. Ut saepe a poëtis ad res inanimatos transferutur, quae tantum sunt animatium, ita hic etiam oblivio. Vid. adnott ad squalidos. rugosos. Intelligendae sunt uvae durae, acidae, quae nobis Harsqualidos, rugosos. Intelligendae sunt uvae durae, acidae, quae nobis Halinge vocantur. Uva h. l. pro vite, quae nostris quidem in terris er admis non procreatur; quod tamen adhuc in Americae insulis fieri docet Heyn. Romanos vites ita procreasse, patet ex Cic. de Sen. 15, 52. et Plin. XVII. 10, 10. Vites insitione emendare Romanos suos docuerunt Cato R. R. 41. Colum. IV, 29. Pallad. XIV, 2. — 61. 62. "Artificiales modi arborum e semine procretarum incrementa accelerandi, qui non minus locum habent in reliquis arboribus, sive sponte sive ex viviradice natis. — Praecepta ve terum de his diligenter exposuit Plin. XVII, 10, 14 sqq. Habuit poëta ante oculos Lucret. V, 1360—1377." Heyn. Arbores semine sparso eductae, ut meliores reddantur, in aliam terram sunt transferendae et scrobibus sulcis (v. 24.) ex ordine factis (cf. v. 54.) infigendae; hoc est cogere is sulcum. — labor inpendendus. Vid. infra III, 74. coll. cum huius libri v. 434. — multa mercede, i. e. multo labore; nam operis merces est solvenda. Cf. Cic. pr. Rosc. Am. 29, 80. Videris una mercede data est adaecti velle. Sen de trangon 11. Magna guidam res trace memcele res adsequi velle. Sen. de tranqu. 11. Magna quidem res tuas mercede

Sed truncis oleae melius, propagine vites Respondent, solido Paphiae de robore myrtus; Plantis et durae coryli nascuntur et ingens Fraxinus Herculeaeque arbos umbrosa coronae Chaoniique patris glandes; etiam ardua palma Nascitur et casus abies visura marinos.

65

colui et similes loci. — domandae, colendo emendandae. — 63-68. Est tamen cuique arbori suum culturae genus accommodatissimum. — Oleac melius respondent exspectationi vel labori agricolarum, vox rustica hac de re propria (cf. Geo. I, 47. et Colum. III, 4. Gemella vitis maior misi praepingui solo non respondet,) i. e. felicius proveniunt, truncis, h. e. ex candicibus sectis (vide v. 30.), sive taleis oleaginis (vid. Cato 45, 1. Varro I, 40, 4. Colum. V, 9, 1 sqq. ab Heyn. laud.) in terram defixis; vites propaginibus in humum demissis (v. 26.); myrti autem, Paphiae s. Veneri sacrae, quo nomine a Papho, Cypri urbe Veneri dedicata (de qua pluribus egi in Pauly Realencycl. IV. p. 1137 sq.) petito hace dea vocatur etiam Martiali VII, 73, 4. Ausonio Idyll. XIV, 21. Tacito Hist. II, 2. aliisque, solido de robore (excrescentes), h. e. ex trunco aut vastiore ramo ad pali modum in terram infosso (v. 24. 25.). De voc. myrtus Plur. numero ad quartae Decl. normam flexo vid. Müller. Spicil. Animadvv. ad Catull. p. 19. Cf. etiam Orell. ad Hor. Od. II, 15, 6. et adnott. ad Ecl. VII, 6. Surculorum denique plantatione (vide v. 28. 29. et Plin. XVII, 17, 28.) optime provenit corulus, fraxinus, populus, palma, abies, quercus. De de re propria (cf. Geo. I, 47. et Colum. III, 4. Gemella vitis maior nisi 28) optime provenit corulus, frazinus, populus, palma, abies, quercus. De palma vid. Pallad. April. c. 5, 2., de quercu Colum. IV, 33, 5. ab eodem Heynio collati. Vossius, qui cum Martino quercum, palmam et abietem non nisi semine enasci contendit, duplicem voc. plantae significationem, ex non nisi semine enasci contendit, duplicem voc. plantae significationem, ex qua et radicem et semen indicet, in h. l. cadere statuit. Sed satis refutant Martini et Vossii opinionem loci ab Heynio allati, quibus de quercu adde Theophr. h. pl. II, 2. et Plin. XVII, 20, 34., de palma autem illum II, 8., hune XIII, 4, 8. et Didym in Geopon. X, 3. — 65. Plantis, surculis et a radice et e semine natis. Vid. Voss. ad h. l. Ladew. explicat: "Setzlinge, sie mögen durch Natur oder durch Kunst gewachsen sein," quod probat Ameis in Iahnii Nov. Annal. LXII. p. 40. — et durae. Sie Med. et meliores Codd. Alii edurae (de quo Adiect. vid. ad Geo. IV, 145.); sed Copula et propter seqq. necessaria videtur. Ribbeck. tamen edidit ecdurae. — coryli, etiam nuces Ponticae s. Avellanae (ab Avella, Campaniae urbe) appellatae, Palladio III, 25. teste optime e viviradicibus educebantur, secundum Catonem 51, 133, e propaginibus; quamquam eas etiam e semine secundum Catonem 51, 133. e propaginibus; quamquam eas etiam e semine procreatas esse docent Geopon. X, 3. De voce per y, non per u, scribenda vid. adnott. ad Ecl. I, 14. — De fraxino e viviradicibus educta vid. Plin. XVII, 11, 15. — 66. Herculeae arbos umbr. cor. Intelligenda axeomis s. Leven, populus alba, quam ab Acheronte retulit Hercules, fronde eius arboris coronatus (vid. adnott. ad Ecl. VII, 61.). Ceterum populos plantis nasci, refert etiam Plin. XVII, 11, 15. — 67. Chaonii patris glandes, quercus Iovi Dodonaeo consecratae. Vid. adnott. ad Ecl. IX, 13. et Geo. I, s. "In illo Chaonii patris possit aliquis haerere, cum absolute quidem pater saepius, vix vero cum gentili aliquo nomine dicatur pater Dodonaeus, Olympius, Idaeus; cui rei parata medicina foret: Chaoniaeque patris glandes [et sane Medic. Wagnero teste praebet Chaonieque, quamquam Ribb. de hac lectione tacet]. Sed Aen. VIII, 554. pater Lemnius de Vulcano." Heyn. Accedit, quod voc. patris tam nude ponere hic quidem Maroni vix licebat. Etiam Probus Inst. 1, 4, 18. Chaonii legit. — Palmae fructus quidem in Italia non ferebant, sed ob lentas tamen virgas, quibus ad corbes allaque vasa viminea conficienda antae erant, et ob largam quam praebe. allaque vasa viminea conficienda aptae erant, et ob largam, quam praebebant, umbram haud raro plantabantur vel serebantur. — 68. nascitur hic idem significat, quod supra plantis nascitur. — abies aedificandis navibus, malis maxime dedolandis apta, ελάτη ναυπηγήσιμος Theophrasti h. pl. V. ab Heyn. laudati. — casus visura marinos, i. e. naufragia, tempestates, adversos ventos, cautes, piratas, alia, quae multa mari nautae pateuntar in alto, ut Aen. VII, 200. legimus. Burm. putat, Calpurnium Ecl.

Inseritur vero et nucis arbutus horrida fetu Et steriles platani malos gessere valentis; Castaneae fagus ornusque incanuit albo

70

IV, 50. haec imitari, canentem: (laurus) visura saepe triumphos. Iteravit autem verba casus abies visura marinos poëta trag. in Anth. Lat. Burm. I, 178, 281. — 69—72. "Insitio restabat ex v. 32 sq. Optime inseritur 1, 18, 281. — 69—12. "Insulo restabat ex v. 32 sq. Optime insertur arbuto nux, platano malus, fago castanea, orno pirus, et ulmo quercus. Respicit locum Plin. XV, 15, 17." Heyn., qui simul docet, nostros homines contra contendere, non posse arborem arbori inseri, nisi sui generis, aliter tamen antiquos statuisse, coll. Colum. V. 11, 12. Wagn. conferri inbet, quos laudet Geissler. in Schol. ad Virg. Geo. p. 4. — fetu non tertio. sed sexto Casu accipiendum, inserere autem, ut plura Verba cum Praepositione in composita (cf. adnott. ad Aen. V. 403.) duplicem admittit constructionem arbori inserere success. structionem arbori inserere nucem, pomum etc. et arborem inserere nuce, pomo. Vergilianam constructionem, quae redit infra v. 302., secutus est Plin. XV, 15, 17. quippe cum Virgilius insitam nucibus arbutum, malis platanum, cerasis ulmum dicut. — Per nucem, quae communis est iuglan-dium, avellanarum, amygdalarum etc. appellatio, Voss. hic iuglandem (die Wallnuss) intelligendam putat, quam κατ' εξοχήν nucen dictam esse Democritus in Geopon. X, 73. et Galen. de alim. fac. 2. perhibeant. — λονrida vocatur arbutus vel a fructu, qui echinis similis est (cf. Fea practice aspero et hispido. Cf. Pallad. XIV, 163. Arbuteus frondes vastas nucis occupat umbra, Pomuque sub duplici cortice tuta refert. Vulgo and tem hic versus sic editur: Inseritur vero et fetu nucis arbutus horrida, ut sit versus hypermeter (de quo versuum genere vide quae supra ad Geo. 1, 295. adnotavimus). At vero cum poëtae Romani diligenter sibi caverint, ne in eiusmodi versu elisam syllabam brevis antecederet (vid. supra ad l. 1.), satius duximus ex auctoritate (lud., Goth. 2. et quatuor Potterii Codd. cum Iahnio et Wagn. (quos etiam recentissimi editores praeter Bryceum et Coningtonem sequuntur) verba ita transponere, ut contextus ea exhibet Bothius temere recepit quinque Codd. lectionem arbutus horrens, cuius interpretamentum censet vulgo editam. Ceterum ef. adnott. ad Geo. III. 449. et Aen. XI. 333., ubi ex eadem causa versus vulgo hypermetri emesdati sunt. - 70. platani, quac, cum esculentos fructus non ferant, steriles vocantur, aptissimae erant ad malorum aliorumque pomorum insitionem, atque vel ob pulchram proceramque figuram et latorum foliorum umbram a Romanis studiose colebantur. Cf. Plin. XII. 1, 3. Macrob. Sat. II. 9. et Voss. ad h. l. - gessere, i. q. gerere solent. Vid. adnott. ad Geo. 1. 49. Gerere autem hic i. q. gignere, proferre, edere. Cf. Ovid. Met. IX. 230. id. Trist. III, 12, 6. Tibull. II, 4, 56. Vid. etiam infra v. 122. — 71. Dici vix potest, quantas in hoc loco planissimo turbas editores movemat, librariorum (inter quos sane etiam Cod. Med.) errore decepti, qui hace cum praegressis arcte cohaerere rati fagus temere mutaverant in fagos; quare alii locum ita distinzerunt: Inseritur — et steriles platani malos: genere vulentis Castaneae fagos; alii (et in his etiam Ribbeck.): malos genere valentes, Castaneae fagos; ornusque etc., ut, Copula omissa, subintelligatur ex praecedentibus verbum gessere, quasi vero fagi sint fructus castases inserti. Heins. adeo fagos graecam formam habuit, pro fagus positam, quamquam nihil est, nisi alia scribendi ratio pro fagus: cf. Ribbeck. Proleg. p. 437. extr.) Scaliger. denique coni. castaneas fagus, quod Cerds Cuningh. amplexi sunt. Pauci modo, in quibus Heyn., Voss. et Iahn., viderunt, castaneae secundum esse Casum e sequente flore aptum, ut, savata meliore lectione fagus, verba ita sint construenda: fagus castaness ornusque piris flore incanuit, i. e. fago castanea, orno pirus inseritur, ultimam autem voc. fagus syllabam arseos vi productam censeamus, qua de re vid. adnott. ad Ecl. IV, 51. VI, 44. 53.). Haec enim ratio propter sequens ormus mihi nunc praestare videtur Wagnerianae, ut faques habeanus pro Nomin. Plur. 4. Decl. (ad cuius formas haec vox sane interdum flectitur: cf. Culicis v. 139. et Schneid. Gramm. II, 1. p. 471 sq.), et Verbum

Flore piri glandemque sues fregere sub ulmis.

Nec modus inserere atque oculos inponere simplex.

Nam qua se medio trudunt de cortice gemmae

Et tenuis rumpunt tunicas, angustus in ipso 75

Fit nodo sinus: huc aliena ex arbore germen
Includunt udoque docent inolescere libro.

Aut rursum enodes trunci resecantur et alte
Finditur in solidum cuneis via, deinde feraces
Plantae inmittuntur: nec longum tempus, et ingens 80

incanuit ex more Verg. proximi tantum Nominis numerum sequi statuamus (cf. adnott. ad Ecl. I, 59.) — Verbis glandemque s. f. sub ulmis quercus ulmis insitas significari in promptu est. Wagn. suspicatur, quercum inseri ulmo, quia citius gignantur glandes ex insita quercu, quam e nata. — fregere. Ut frangere saxo farra et hordea supra I, 267. dixit, ita hic — fregere. Ut frangere saxo farra et hordea supra I, 267. dixit, ita hic dentibus frangere cibos. Cf. Sammon. de medic. c. 33. Ovis in stabulis fractas qui ruminat herbas (ibique Burm.) Iuven. X, 9. Claud. rapt. Pros. III. 43. alii. — sub ulmis, ex quibus glandes insitae deciderant. Sues autem pastum actas esse in querceta, patet ex loco, qui infra legitur v. 250. — 73—77. "Plures sunt inserendi modi; ex his duo insigniores commemorat poëta, inoculationem [v. 74—77.] et insitionem [v. 78—82.] proprie dictam. Vid Colum. V, 11. de arbor. 26. Plin. XVII. 14, 22. Theophr. de caus, pl. I, 6." Heym. — Nec modus simplex, immo duplex; vid. v. 74 sqq. et 78 sqq. Sic Geo. III, 482. nec via mortis erat simplex. — modus inserere, ut apud Stat. Theb. XII, 573. Nam quis erit saevire modus? quos locos non aliter explicandos puto, atque illos, de quibus supra ad Geo. I, 305. disputatum est; non enim opus videtur, ut Infinitivum pro Genitivo Gerundii usurpatum censeamus, si per synesin aliquam modus est Genitivo Gerundii usurpatum censeamus, si per synesin aliquam modus est pro solemus, quis modus erit? pro quando desinet? positum accipimus. Ita v. e. Tibulli versus III, 2, ult. Lygdamus hie situs est; dolor et cura Neaerae, Coniugis ereptae, causa perire fuit ita explices: dolor, cura - fezit eum perire, i. e. mortem eius adduxit. — 74. "Inoculatio fit, cum in ca parte, qua gemmae, h. e. nova germina s. oculi, se trudunt, erumpunt ex cortice, ruptis tuniculis, h. e. libro, interiore cortice, vulnus fit, sive angustus sinus, h. e. cavitas, avulsa gemma et cortice in modum scutuli, cuins loca includitur norum germen, ut coalescut cum vetere libro. Respicuins loco includitur nocum germen, ut coalescat cum vetere libro. Respicit h. l. Plin. VII, 14, 23. et 24. Heyn. — 75. tunicae. Cf. Plin. XXIV, 3, 3. Cortex ligni, corticique tunica subiecta, et XVI, 14, 25. Inter corticem ac lignum tenues tunicae multiplici membrana. Verba Et tenues rumpunt tunicas (propr. de veste intelligenda) iteravit auctor epigr. in Anth. Lat. Burm. III, 81, 23. — 76. nodus, όζος, in arboribus et plantis vulgo est eminens et durior ille callus, unde rami exeunt, ita dictus, quia lignum co loco in morem nodi contortum est; hic autem pro ipsa gemma e cortice prorumpente positus. — sinus angustus, vide supra et cf. Pallad. XIV, 43. Aut virides oculos extremi gemma tumoris Accipit, si lento stringitur ado sinu, etiam Geopon. V, 38. a Voss. laud. — 77. docent inolescere, the efficient, at inolescat; inolescere autem, ξμφύεσθαι, est cum aliqua re coalescere et una cum ea crescere. Cf. v. c. Colum. IV, 29, 14. Tradux a materno sustinetur ubere, dum inolescat, h. e. in vel cum aliena vite adolescat. Cf. etiam eiusd. IV, 22, 5. — 78. Sequitur locus de insitione, quae proprie dicitur. Cf. hac de re Plin. XVII, 23, 24. Aut rursum. Moret. 2. At rursum (ἀλλ' αὐ), quod Voss. recepit. Sed non contraria aliqua, sed altera modo ratio subiungitur. — eno des trunci. Cf. Plin. V, 1, 1. Proceritas arborum enodi nitore spectabilis. — resecantur: fit incisio Proceritas arborum enodi nitore spectabilis. — resecantur; fit incisio fissura in trunci cortice, ubi nullus nodus est. — 79. in solidum, sc. truncum; ubi truncus integro et sincero ligno est. — 80. feraces planes, surculi arboris fertilis, qui silvestri arbori inseruntur. Vid. v. 65. ec longum tempus, et — prorsus ut nos: keine Woche verging, und geschah etc. Copula enim et, ut Graecorum zal, haud raro nectit partes grationis, ubi res proxime et celeriter consecuta esse dicitur. Cf. Hand.

Exiit ad caelum ramis felicibus arbos Miraturque novas frondes et non sua poma.

Praeterea genus haud unum nec fôrtibus ulmis Nec salici lotoque neque Idaeis cyparissis, Nec pingues unam in faciem nascuntur olivae, Orchades et radii et amara pausia baca

35

Tursell. II. p. 482 sqq. et Wagn. Qu. Virg. XXXV, 6. cum Aen. III, 9. (ubi vid. Burm.) V, 857. VI, 499. 547. VIII, 444. Stat. Theb. VI, 300. nec longum, et pulcher Alathreus Editus. Claud. Rapt. Pros. I, 117. Vir ea fatus erat, et nuntius astra tenebat. Plin. Epist. V, 14, 8. pauci dies, et liber principis severus, ubi vid. Schaefer. — 81. Exiit ad caelum. Ladew. et Haupt. (haud dubie Lachmanno suasore ad Lucr. III, 1042. p. 209.) invitis Codd. edunt Exit, eandemque contractam Perfecti formam etiam Aen. II. 497. V. 274. IX, 418. X. 785. 817. exhibent. Sed vide quae Wagn. Lect. Verg. in Philol. Suppl. I. p. 316 sqq. et Conington in singulari Excursu ad h. l. docte contra cos et Lachm. disputant. Ribbeck. Exilit ex uno Cod. Gud. et Nonio p. 302, 4. recepit. (Cf. eius Proleg. p. 211.) De significatione Perfecti vid. adnott. ad Geo. I. 49. — rami felices, quia sunt arboris feracis. Cf. adnott. ad Ecl. V. 37. et Gratii Cyn. 442. struitur ramis felicibus uva. — arbos. Vid. ad Ecl. III., 56. — 82. Miraturque. Plurimi Codd. (inter quos etiam Med. a m. pr. literis VB. colore rubro superscriptis) miratasque, pauci mirataque, Serv. mirata estque. Sed verissime Wagn. censet, miratus e sono sequentis voc. ortum, hinc autem expuncto sigmate mirataque factum, et ita Servianam lectionem enatam esse, quae sane adversatur usui Vergiliano (cf. Wagn. var. lect. ad Geo. I, 142). Nihilominus Peerlk. p. 140. in his variis lectionibus invenit causam conficiendi Mirata ipsa novas etc., comparans Geo. I, 103. Ciris gentilia poma. Adde Epigr. Anth. Lat. Burm. V, 172, 5. Miraturque novo fetus consurgere al undis. — 83—108. "Varias arborum familias seu spe cies eiusdem generis esse, exemplis nonnullis docet. Scilicet facit hoc ad delectum in plantanda arbore faciendum. Ornatissimus locus adiunctorum copia ac varietate." Heyn. — 84. lotoque. Vid infra ad v. 87. Lotus hic nec herbam illam pratensem significat, cuius infra III, 394. fit mentio, nec notissimam plantam Aegyptiam (Nymphacam Lotum), sed arborem, quambotanici nostri Rhamnum Lotum s. Zizyphum (*Iuinbe*, *Judendors*) vocat. cuiusque baccae purpureae iucundissimi saporis iam in Homeri Od. IX, 22 sqq. commemorantur. (Cf. etiam Herod. II, 56. IV, 177. Theophr. h. pl. IV, 4. et XXIV, 2. Polyb. ap. Athen. XIV, 65. Dioscor. I, 171. Colum. VII, 9, 6. Plin. XVI, 27, 53. et 30, 53. Voss. ad h. l. Sprengel. ad Dioscor. I. l. p. 418. Schneider. ad Colum. l. l. et Billerb. Flor. class. p. 54. sq. Fuerunt etiam, qui baccas illas region nomine Genes. 30, 14. et alibi in libris Vet. Test. commemoratas ad hanc arborem referrent; sed perpe ram. Cf. Wineri Bill. Realwörterb. I. p. 56. ed. II. — neque lassic cyparissis. Heinsii Codd. nec, quod cave ne iis, quae ad Ecl. V, 25. disputata vides, commotus post hand - nec - nec praeferendum ducas; rerissime enim Wagn. Qu. Virg. XXXII. p. 535. docet, interrupto per Parissime ticulam que orationis tenore, ea, quae sequuntur, neque [nostrum que nicht] Idaeis cyp., novam constituere enuntiationem. ad quam explandam ex praegressis repetendum sit: genus unum est. Vid. etiam infra ad v. 81.

— cyparissus (χυπάρισσος), Graeca forma pro Latina (cupressi), legitur etiam Aen. III, 680. Idaea autem dicitur non de Phrygiae, sed de Crete insulae monte (cf. Aen. III, 105. VII, 139.), unde primum Tarentum venit ex quo tempore per totam Italiam seri coepta est. Cf. Plin. XVI, 33, 60. De ipso monte, qui nunc *Psiloriti* s. *Monte Giove* appellatur, vid. librumeum geogr. III. p. 1031. — 85. Nec olivae eadem omnes sunt facie, i. 6. etiam olivarum varia sunt genera. -- 86. "Ex infinitis olearum generibes

Pomaque et Alcinoi silvae, nec surculus idem Crustumiis Syriisque piris gravibusque volemis. Non eadem arboribus pendet vindemia nostris, Quam Methymnaeo carpit de palmite Lesbos; Sunt Thasiae vites, sunt et Mareotides albae,

90

tria tantum, observante etiam Plinio XV, 1, 2., enumerat poëta, orchades, orchites vulgo dictas, oblongi generis, radios, longiores, et pausias, quae, dum virides et acerbae sunt (habent autem tum amarum succum, hinc amara bacca), leguntur ac tunduntur. Colum. XII, 47, 1. Heyn. Praeterea de variis olivarum generibus cf. Cato c. 6. Varro I, 24. Colum. V. S. Plin. XV, 3—5. et Macrob. Sat. III, 20. (II, 16.) — 87. Pomaque. Exspectamus potius *Pomave*; sed haud raro in oratione alacriore et fortiore, imprimis ubi plures iam praecesserunt negandi Particulae, simplex Copula invenitur pro Particula disiunctiva. Vid. Wagn. Qu. Virg. XXXVI. (quae tota agit de Part. ve) p. 576., ubi imprimis confertur Geo. III, 120., porro praeter nostrum locum Geo. II, 139. 312. III, 141. IV, 210. Aen. IX, 130. X, 320. XI, 65. etc. — *Alcinoi silvae* sunt arbores pomiferae. (Cf adnott, ad v. 2. et 26.) Alcinous enim, Phaeacum rex in Coreyra insula intissimus et ditissimus tam diligens fuit hortgram cultur ut *Alcinoi horti*. X. 320. XI, 65. etc. — Alcinoi silvae sunt arbores pomiferae. (Cf adnott, ad v. 2. et 26.) Alcinous enim, Phaeacum rex in Corcyra insula iustissimus et ditissimus, tam diligens fuit hortorum cultor, ut Alcinoi horti in proverbium abirent. Cf. Hom. Od. VII., 112 sqq. Stat. Silv. I, 3, 81. Quid bifera Alcinoi laudem pomaria. Plin. XIX, 4, 19. §. 1. Hine Alcinoo dare poma i. q. noctuas Athenas. Ovid. ex P. IV, 2, 10. Martial. VII, 41, 6. — 86. Crustumia pira, dicta a Crustumerio s. Crustumeris, antiquo Sabinorum oppido, haud procul ab Alliae et Tiberis confinentibus sito, de quo vid. librum meum geogr. III. p. 723. Vocabatur etiam Crustumium (Sil. VIII, 368.), unde haec rarior Adiectivi forma pro usitatioribus Crustumerinus, Crustuminus; cf. adnott. ad Aen. II, 2. De generosissimo autem hoc pirorum genere vid. Colum. V, 10, 18. et Plin. XXIII, 7, 62. — Syria pira etiam ap. Iuven. XI, 73. et Martial. V, 79, 13. commemorantur. Colum. V, 10. auctore eadem sunt cum Tarentinis, (quod adnotat Conington.) — volema pira, grandia, quae volam facile impleant. Vid. Caton. 7, 3. Plin. XV, 15, 16. Colum. V, 10, 4. et Rhodius ad Scribon. Larg. c. 104. p. 174. Servius docet, etiam apud Graecos vocari ea xeigominista. Ribbeck. cum Cod. Med. (in quo tamen litera A puncto superposito notatur) scripsit colaemis. (Cf. eius Proleg. p. 385 sq.) Vid. etiam infra ad v. 224. — 89. Italas vites diversas esse ab aliis ait. Recensum veterum vitium ac vinorum vide apud Athen. I, 51. p. 26. Colum. III, 2. Plin. XIV, 1, 3. et 2, 6 sqq. E posteriore aevo nonnulla vid. apud Coripp. III, 89 sq. Maro h. 1. ad XV genera enumerat. Eum Gallica vina ignorasse notat Plin. XIV, 3. et 4, 7. Heyn. — Vindemia, vitium proventus, uvae (vid. infra v. 522. et alnott. ad v. 6.), pendet arboribus, quibus vites maritantur. Cf. adnott. ad Ecl. II, 70. III, 10. V, 32. IX, 41. et Geo. I, 2. Conington incertum esse memorat, utrum hic et infra v. 267. 278. 300. arbores de ipsis vitibus intelligendae sint, an (ut Ecl. V, 32. et infra v. 290.) de arboribus eas fulcientib tes inter arbores referant, Colum. vero III, 3. et Cato c. 32. utrasque distinguant. Ceterum Medic. et Bern. I. a m. pr. pendent, quod Heinsio (quem vid. ad Aen. VI, 209.) et Burm. ad Ovid. Met. II, 688. arridet. Sed vulgatam praeter ceteros Codd. omnes tuentur etiam Serv., Prob. et Donat. ad Ter. Enn. II, 3, 21. — 90. Methymna, oppidum satis nobile in meridionali Lesbi insulae litore situm, cuius ruinae supersunt apud vicum Nopia dictum. Cf. Pashley Travels in Crete II. p. 40 sq. — Lesbos. De Graeca mominis forma vid. not. ad Ecl. VI, 13. Lesbium autem vinum etiam Athen. I, 51. Hor. Od. I, 17, 21. Plin. XIV, 7, 9. et Gellius XIII, 5. commemorant. — 91. Thasos, insula maris Aegaei e regione Thraciae sita, framento et vitibus fecundissima, quae etiamnum Tasso vocatur. Cf. liber meus modo comm. III. p. 1022. De Thasio vino cf. Athen. l. l. Plin. l. l. et XIV, 18, 22. — "Mareoticum vinum notum vel ex Horat. Carm. I, 37, 14., a lacu Mareotide super Alexandriam; nunc deterius, quoniam Arabum latrocinia uvarum maturitatem intercipiunt." Heyn. Cf. de eo Athen.

Pinguibus hae terris habiles, levioribus illae, Et passo Psithia utilior tenuisque Lageos Temptatura pedes olim vincturaque linguam, Purpureae preciaeque, et quo te carmine dicam, Raetica? nec cellis ideo contende Falernis.

95

I, 25. Strab. XVII. p. 799. Colum. III, 2, 24. Ovid. Met. IX, 733. Hor. Od. I, 37, 14. Lucan. X, 160. alii, et Ulitius ad Grat. Cyneg. 313., de ipso autem lacu, qui etiamnum Birket Mariouth vocatur, liber meus geogr. II. p. 773. De albis Marcot. vitibus loquitur etiam Colum. X, 347. (a Coningtone laud.) — 92. habiles, accommodatae, aptae; nam si qua terra arbori cuidam est maxime accommodata, in ea fit habilis, facile potest haberi, progigni. Cf. v. c. Suet. Aug. 18. Aegyptum ut feraciorem habilioremque annonae urbicae redderet. Vid. etiam Geo. III, 62. ibique adnott. — levis terra opponitur pingui eadem fere ratione, qua apud Varr. R. R. I, 4, 4. et I, 6, 3. leviora loca gravioribus. — 93. Vinum passum (dulce, pluri) ex uvis passis (a pandendo), i. e. in sole coctis, ut exarescant. Vid. Colum. XII, 39. Plin. XIV, 9, 14. et Pallad. XI. 19. Varr. ap. Nonium XVII, 16. All, 39. Plin. XIV, 9, 14. et Pallad. XI, 19. Varr. ap. Nonium XVII, 16. Passum nominabant, si in vindemia uvam diutius coctam legerent, eaungse passi essent in sole aduri. — De Psithia uva (ψιθίψ) vid. etiam infra IV, 269. Athen. I, 22. Nicandri Alex. 161. Colum. III, 2, 24. Plin. XII, 27, 60. et XIV, 9, 11. Stat. Silv. IV, 9, 38. Inde vinum psithium apud Plin. XIV, 9, 11. -- Lageos, quam Servius interpretatur leporariam (ut λέγειος pro λαγώψ s. λαγοίψ dicta sit), praeter h. l., quem Plin. XIV, 4, 7. et Macrob. Sat. II, 16. extr. respiciunt, nusquam videtur commemorari. Ceterum vide, quae infra ad v. 98. adnotavimus. — tenuis Serv. et cum eo Schirach p. 612. et Voss. quibus meeum adsentitur Lades interpretament. Schirach. p. 612. et Voss., quibus mecum adsentitur Ladew., interpretantur: penetrabilis, cuius vinum cito in venas descendit, (ut I, 92. tenues pluvia, ubi vid. adnott.). Heynio autem est: "exiguos ac tenues racemos et uvas habens," et Wagn. rem in dubio relinquit, magis tamen propensus al nostram rationem. — 94. Temptatura (cf. adnott. ad Ecl. I, 49.) pedes rincturaque linguam, i. e. facile inebrians, efficiens nimirum, ut bibentes pedum et linguae non satis compotes sint. Vid. adnott. modo laud. olim, in posterum, aliquando, cum vinum ex ea expressum fuerit.— 95. De purpureis uvis vid. Colum. III, 2, 1. Plin. XIV, 3, 4. Ovid. Met. VIII, 676. XIII, 813. Hor. Epod. II, 20. Corn. Sever. de gen. nom. p. 94. ed. Haupt. alios. — precias Serv. adnotat dictas esse quasi praecoques, quod ante alias coquantur, cito maturescant. Secundum Plin. XIV, 2,4 et Colum. III, 2, 23. in duo genera, maius et minus, magnitudine acisi discernuntur, carumque uva cito maturescens ollis est utilissima, folium autem apio simile. — 96. Ractica., Plin. XIV, 6, 8. §. 5. In Veronnis Rhactica [al. Ractica] vina, Falernis tantum posthabita a Vergilio. Melior interpretatio, quam quae a Seneca in medium affertur Nat. Qu. I, 11. Landantur etiam a Strabone IV. p. 206. Suet. Aug. 77. maxime delectatus et Rhaetico, et Plin. XIV. 1. 3. Ante eum (Tiberium) Rhaeticis prior mass erat." Heyn. Adde Colum. III, 2. 27. (cum Schneid. adnot.) et Martial. XIV, 100. Si non ignota est tibi terra Catulli (i. e. ager Veronensis), Petasti testa Rhaetica vina mea et Ungerum de Valgio Rufo p. 290. (que haec adnot. mea videtur fugisse.) Ceterum, si Codices in talibus rebus minus accurate collatos lapidibus veteribus postponimus, ubique rectius aribitur Raetia, Raeti, Raeticus, ut hic etiam in sched. Veron., in duobas Codd. Bern. et aliis legitur, quos tamen editores non curant, omnes in scriptura Rhaetica consentientes. Cf. quae de hac re disserui in Pauly Realencycl. VI. p. 384. cum Oudend. adnot. ad Suet. Aug. 21. et Schneid. Gramm. Lat. I, 1. p. 213. — nec cellis. Multi Codd. ne cellis. Sed sec, ut alibi neque, hic pro nec tamen usurpatum videtur. Cf. Bremi ad Nep. Ages. I, 2, 4. Wunderl. ad Tibull. I, 2, 37. Kühner. ad Cic. Tusc. I, 2, 4. Kritz. et Dietsch. ad Sall. Iug. 20, 6. et nostra ad Geo. III, 435. — "cellie Falernae nova variatione de vino. — nec ideo contende, h. e. tameti inferior est Falerno." Heyn. Ceterum vinum Fulernum, quod in Falerno. lerno Campaniae agro, inter Calenum et Sinuessam ad Massici montis miliSum et Aminista ville et les libre d'allerat

Control of the second of the s The artists of the state of the has to make one to desire a surface of the control of the contr Gen. III. Alk Frie all Masses

**₩.**...

Argitisque minor, cui non certaverit ulla Aut tantum fluere aut totidem durare per annos. Non ego te, Dis et mensis accepta secundis, Transierim, Rhodia, et tumidis, Bumaste, racemis. Sed neque quam multae species nec nomina quae sint, Est numerus; neque enim numero conprendere refert; Quem qui scire velit, Libyci velit aequoris idem Discere quam multae Zephyro turbentur harenae, Aut ubi navigiis violentior incidit Eurus, Nosse, quot Ionii veniant ad litora fluctus.

100

105

id minoris momenti essse videtur. (Ceterum Ribbeck., quamquam Geo. I, 56. edidit Molus atque etiam hic Cod. Med. a m. pr. et Gud. a m. sec. Molius, hic autem a m. pr. Mollius exhibent, h. l. tamen retinuit ceterrum librorum scripturam Tmolius.) — rex ipse Phanaeus, i. e. adeo (vid. adnott. ad Aen. I, 625. et alibi) Phaenaeus (olvos), rex vinorum, a. praestantissimum inter vina. Cf. supra Xiog duvastras et adnott. ad Geo. 1, 482., ubi Eridanus, rex fluviorum. — 99. Argitis, Appiris ab depos, quod vinum candidum reddit; quamquam alii ab Argis nomen habere patant. Est autem minor et maior. Breve et latum folium habet, nvaeque eius, nisi mature colliguntur, ad terram decidunt et putrescunt. Vid. Column 11. 2. 21. et leider Orig. XVII. 5. lum. III, 2, 21. et Isidor. Orig. XVII, 5. — cui non certaverit etc. Haec imitatus est Ammian. Marc. p. 22. Antiochia, -- cui non certaverit alia advectiis itu adfluere copiis et internis. — 100. Ea vitis vino imprimis abundat eoque firmo ac durabili. — fluere dicitur de vitibus, quarum fructus mustum reddunt. Colum. III, 2. vites minus fluent. Cf. infra v. 190. — 102. "Vinum Rhodium, cuius in mensis secundis [cf. Aen. I, 723] sqq.] usus erat, cumque de co ante omnia diis libaretur, hinc vitis Rhodie diis accepta, grata, et mensis secundis; fere ut apud Hor. Od. III, 11, 6. lyra divitum mensis et amica templis." Heyn. Cf. de hoc vino Athen. XIV, 68. Plin. XIV, 3, 4. §. 9. et 8, 10. Colum. III, 2. Macrob. Sat. II, 16. Gell. XIII, 5., de libatione autem in mensa secunda instituta adnott. ad Aen. I, 736. — Bumastus (βουμαστός), quae etiam bumamma s. duracina, s vocc. βοῦς et μαστός, mamma, dicta, quia instar mammae bovinae targe scit. Vid. Plin. XIV, 1. 3. Tument mammarum modo bumasts. Varr. R.B. II, 5. Colum. et Macrob. II. modo II. (Cf. etiam Plin. XIV, 3, 4. §. 8., qui uvas purpureas cognomine himammias dictas esse refert; quae tamen em bumamma non confundendae.) Syllabam sou autem Graeci, de boum magnitudine cogitantes, omnino rerum magnarum et amplarum nominibus pas-ponere solebant. Cf. Barkeri Epist. crit. adiecta Arcad. de accent. p. 22. - 103-108. Respexerunt hunc locum Plin. XIV, 1. extr. Colum. III, 2. et Avien. descr. 813 sq. — 104. neque est numerus, neque enumerari potest, nemini est facultus enumerandi, recensendi. Cf. similis locus infra v. 177., ubi vid. adnott. — neque enim - - refert. Particula enim rim habet confirmativam, respondens nostro ja, eben, ut neque enim significat nabet confirmativam, respondens nostro ja, eben, ut neque enim significa auch - nicht eben, auch - ja nicht; quare non opus est, ut cum ven. ad h. l., Schützio de part. p. 161. et Ramsh. Gramm. §. 191. 1. p. 847. in eiusmodi locis de omissa aliqua sententia cogitemus, ad quam illa Particula referatur. Cf. Handii Turs. II. p. 389 sq. et IV. p. 115 sq. — refert, absolute pro expedit, ad rem pertinet. Cf. Ruddim. II. p. 204. met. 5. — 105. Libycum aequor est arenosa Libyae planities, vastitas, deserta Libyae. Vid. adnott. ad Geo. I, 50. Quod attinet ad huius locismetentiam, Conington conferri iubet Herod. I, 47. Pind. Pyth. IX, 46. et Chall VII. 2. — 106. Pro. Discere Med. fragm. Var. Gud. et tras Ren. 

Nec vero terrae ferre omnes omnia possunt. Fluminibus salices crassisque paludibus alni Nascuntur, steriles saxosis montibus orni; Litora myrtetis laetissima; denique apertos Bacchus amat collis, Aquilonem et frigora taxi. Aspice et extremis domitum cultoribus orbem Eoasque domos Arabum pictosque Gelonos; Divisae arboribus patriae. Sola India nigrum Fert ebenum, solis est turea virga Sabaeis.

— 109—134. Ut diversa sunt arborum genera, ita etiam diversum solum, quo arbores quaeque facilius proveniunt. Cum v. 109. cf Luer. I, 165. Nec fructus idem arboribus constare solerent, sed mutarentur, ferre omnes omnia possent, Ecl. IV, 39. et Ecl. VIII, 63. ibique adnott., et quod ad ipsam rem attinet, Geo. I, 53 sqq. — 110. fluminibus, paludibus (Abl. loci), pro: ad flumina, ad paludes. Vid. adnott. ad Ecl. VII, 66. — crassae, i. e. lutosae, paludes inveniuntur etiam Grat. Cyn. 53. et Nemes. Cyn. 315. — 112. "Litora myrtetis laetissima exquisitiore forma pro vulgari: myrti solent esse laetissimae in litoribus, quod si fit, litora haud dubie et ipsa laeta videri possunt. Geo. IV, 124. et amantis litora myrtos." Heyn. Cf. etiam Grat. Cyn. 129. umbrosae Veneris perlitora myrtus et adnott. ad Geo. I, 1. Haeckermann. Explic. Verg. p. 11. (ad Aen. I, 441.) myrtetis pro Dativo habet, ut laetus significet iuvans, utilis (förderlich, gedeihlich), coll. Val. Fl. I, 30. II, 189. Lucan. VIII, 80. Plaut. Amph. pr. 2. Tac. Ann. III, 48. Hist. I, 71. IV, 68.; quae tamen ratio minus poètica est censenda. — 113. Bacchus, i. e. vitis. Cf. quae ad Eel. V, 69. adnotavimus. — apertos colles, solis radiis expositos ideoque fere i. q. apricos. — taxum (de qua vide adnott. ad Ecl. IX, 30.) in montibus laete crescere refert Theophr. h. pl. III, 4. a Voss. laud. — 114. 115. Exemplo etiam esse possunt arbores exoticae. Pro his commemorantur regiones in extremo terrarum orbe sitae, ut Arabum et delo-- 109-134. Ut diversa sunt arborum genera, ita etiam diversum solum, memorantur regiones in extremo terrarum orbe sitae, ut Arabum et Gelonorum. extremis domitum (i. e. laboriose subactum, cultum: cf. adnott. ad Aen. IX, 608.) cultoribus orbem per inversionem poëticam pro extremo orbe, extremis terris. Cf. Hor. Ep. I, 6, 6. Quid maris extremos Arabas distantes et Indos, ibique Interpp.— Eo as domus Arabum Cf. Hor. Od. II, 12, 24. Plenas aut Arabum domos et Prop. III, 1, (II, 10,) 16. Et domus intactae te tremit Arabiae. De Gelonis, Sarmatico populo, qui Arabiae. De Gelonis, Sarmatico populo, qui altra Borysthenem vagabatur in ea regione, quae nunc Ukraine vocatur, cf. Aen. VIII, 725. Herod. IV, 108. Plin. IV, 12, 26. Mela II, 1. Amm. Marc. XXXI, 5. Hor. Od. II, 9, 23. II, 20, 19. III, 4, 35. et liber meus geogr. II. p. 442. Lucano III, 283. volucres, Avieno descr. orb. 446. celeres vocantur, haud dubie quia apud Dionys. Perieg. 310., ubi nunc editur Τππόποδές τε, Γελωνοί τε, legebatur ἰππόποδές τε Γελωνοί. Vid. etiam infra Geo. III, 461. Picti appellantur, ut Aen. IV, 146. Agathyrsi, quod communi comularium ferorum nonlorum more corpora pingebant (littaugren) communi complurium ferorum populorum more corpora pingebant (tättowiren) Le. colorem cuti aut acu punctae inungebant aut inurebant. (Cf. omnino Le. colorem cuti aut acu punctae inungebant aut inurchant. (Cf. omnino Herod. V. 6. et Caes. B. Gall. V. 14.) Quare de iisdem Gelonis Claud. in Rufin. I. 313. Membraque qui ferro gaudet pinzisse Gelonus. — 119. "India [hic, ut in loco nostro simillimo Geo. I. 57.] de India, quae proprie dicitur, accipi potest; nam et ibi nasci ebenum narrant multi e veteribus (vid. Theophr. h. pl. IV, 5.); sed etiam, quod malim, de Aethiopia, cui ebenus propria arbor. Solet enim India latissime dici, ut satis notum. Cf. inf. Geo. IV, 293. "Heyn. Sic etiam apud Tibull. II, 3, 55. (ubi vid. Heyn.) India pro Aethiopia videtur commemorari. Cf. Obbar. ad Hor. Ep. I., 1, 45. Vol. I. p. 65., omnino autem quae de terrarum orientalium confusione poetis usitatissima ad Ecl. IV, 25. adnotata sunt. De ebeno cf. Dioscor. I, 130. Theophr. h. pl. IV, 5. Plin. VI, 30, 35. XII, 4, 9, (hunc locum respiciens) alii et Voss. ad h. l. Ribbeck. scripsit hebenum, Probum p. 48, 6. K. et unum Cod. Bern. 6., qui a m. pr. haebenum exhibet, secutus.— De ture Sabaeorum vid. Geo. I, 57. ibique adnott. Virgae turis

Quid tibi odorato referam sudantia ligno Balsamaque et bacas semper frondentis acanthi? Quid nemora Aethiopum molli canentia lana? Velleraque ut foliis depectant tenuia Seres? Aut quos Oceano proprior gerit India lucos, Extremi sinus orbis, ubi aëra vincere summum

120

leguntur etiam ap. Plin. XII, 14, 31. — 118. odorato sudantia ligne Balsama, i. e. arbores odoratas, sudantes balsamo (cf. Ecl. VIII, 54. corticibus sudent electra myricae), vel, quod in prosa usitatius est, balsamum exsudantes. De opobalsamo autem Iudaeae, vallis imprimis Hierichuntinae, et Arabiae praeter Dioscor. I, 18. Theophr. h. pl. IX, 6. Paus. IX, 28. Diod. Sic. XIX, 98. Plin. XII, 25, 54. XVI, 32, 59. Iustin. XXXVI, 3. Solin. 35. cf. etiam Wineri *Bibl. Realvörterb*. I. p. 152 sqq. edit. II. et Voss. ad h. l. — 119. "*Acanthus* h. l. non herbse (ut Ecl. III, 45. et al.), sed arboris est nomen; nec tamen satis compertum, quale genus illud sit. Spina est, alia Aegyptia, alia Arabica; vulgo acantha, vulgare nomen acacia; unde gummi Arabicum colligi solet: minosa Nilotica Linn. Habet quidem ea arbor siliquas, non baccas; verum bacca latiorem significationem habet." Heyn. Sic v. c. apud Cicer. de Sen. 2, 5. N. D. II, 51, 127. Div. I, 51, 116. Tusc. I, 14, 31. de omnium arborum fructibus poni-127. Div. 1, 51, 116. 1usc. 1, 14, 31. de omnum arcorum fracticus pontur. Nihil tamen impedit, quominus baccas de siliquarum fabis vel granis intelligamus. (De vocis scribendae ratione vid. adnott. ad Ecl. X, 27.) De ipsa autem arbore cf. Dioscor. I, 133. Theophr. h. pl. IV, 3. Plin. H. N. XIII, 9, 19. et XXIV. 12, 67. Plin. Epist. V, 6. — 120. Heyn. confert Plin. XIX, 1, 2. §. 3. Superior pars Aegypti, in Arabiam vergens, gignif fruticem, quem aliqui gossypion vocant, plures xylon, et ideo lina indefacta xylina. Adde Theophr. h. pl. IV, 9. Intelligendum diotectus Gossypium arboreum Linn.. die haymartine Rammaelle. Veteres inde bysamm pium arboreum Linn., die baumartige Baumarolle. Veteres inde byssum texuisse constat. Vid. Pollux. VII, 17. Pausan. V. p. 294. Philostr. vit. Apoll. II, 9. et Plin. XIX, 1, 2. Praeterea cf. Theophr. h. pl. IV, 9. Plin. XII, 6, 13. et 10, 21. Ceterum de mutata constructione: Quid (referam) nemora Aeth. - Velleraque ut - depectant - Seres vid. adnott. ad Aen. II, 5. — 121. Poëta sequitur vulgarem antiquitatis opinionem, Seres, Indicam gentem, Sericum ita parare, ut lanuginem a bombycibus textam ex certarum arborum foliis depectant. Cf. Plin. VI, 17, 20. Seres lancico silvarum nobiles perfusam aqua depectentes frondium canitiem. Avien. descr. 936. vellera per silvas Seres nemoralia carpunt. Solin. c. 63. ibique Salmas. Vermiculi illi, qui nobis bombyces vocantur, demum Iustiniani temporibus Constantinopolin allati sunt. (Procop. B. Goth. VI, 17.) De Seribus, Sericae incolis, cf. Plin. VI, 17, 20. Mela I, 2. aliique; de bombycibus autem Aristot. h. an. V, 19. Dionys. Perieg. 754. Plin. XI, 21, 26—28. etc., et Keferstein über den Bombyx der Alten in Germar. Magas. der Entertel III. ampine autem gues de bes experient in libra der Bombyx der Alten in Germar. Magas. der Entertel III. tomol. III., omnino autem quae de hac re scripsi in libro meo geogr. II. p. 473. et in Pauly Realencycl. VI. p. 1076., item quae in eadem Ecoclop. I. p. 2427 sq. edit. II. verbo Bombyx a Beckero exposita sunt.—122—125. Cf. Plin. VII. 2, 2. Arbores quidem (in India) tantae procession. 122—129. Cf. Plin. VII, 2, 2. Arbores quidem (in India) tantae prostitatis traduntur, ut sagittis superari nequeant. (Conington idem de Sysses arboribus ap. Val. Fl. VI, 76. referri memorat.) De vastis et immanibus Indiae arboribus cf. omnino Strab. XV. p. 694. Arrian. Ind. c. 11. Theophr. h. pl. IV, 5. Diod. Sic. XVII, 90. Plin. VII, 2, 2. XII, 4, 8. Curt. XI, 1, 10. alii. — gerit, aut omnino i. q. habet, \$\xi\_{\ellip}\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_i\ellip\_ quae in sinus formam ab Oceano vel magnis fluminibus ambiuntur. Ct. Tac. Ann. IV, 5. Dehinc initio ab Syria usque ad flumen Euphraten, quantum ingenti terrarum sinu ambitur, id. Germ. 29. Qui decumates agros exercis (inter Rhenum et Danubium) - - sinus imperii et pars provincias habetur. Ap. Plin. VI, 8, 8. Armenia, Cappadocia et adiacentes terrae vocantur. ingens in mediterraneo sinus. Cf. etiam Hor. Epod. I, 13. et Sen. Hipp.

Arboris haud ullae iactu potuere sagittae?
Et gens illa quidem sumptis non tarda pharetris.
Media fert tristes sucos tardumque saporem
Felicis mali, quo non praesentius ullum,
Pocula si quando saevae infecere novercae,
[Miscueruntque herbas et non innoxia verba,]

125

568. Boettich. Lex. Tac. p. 431 sqq. Cort. ad Lucan. III, 459. Gronov. ad Sen. Troad. 171. Drakenb. ad Liv. XXVIII, 5, 15. — vincere, superare. Cf. Plinii locus supra laud. — aër summus arboris pro cacumine dictus, quo altissime in aerem tendit arbor. Imitatus est hunc locum Val. Flac-cus VI, 261. Si quis avem summi deducat ab aere rami. - non potuere, non possunt. Cf. adnott. ad Geo. I, 49. - 125. Etsi gentes Indicae perinon possunt. Cf. adnott. ad Geo. 1, 49.—125. Etsi gentes Indicae peritissimae sunt artis sagittandi.—non tarda, strenua, fortis. Heynio, ut Bryanto, Brunckio et Mansoni, totus hic versus suspectus est; qui tamen egregie inservit rei illustrandae et augendae, atque in omnibus Codd. apparet. Epitheton autem tardus proximo versu repetitum non esse, cur rogela; suspicionem excitet, Wagn. censet collatis locis Geo. III, 524 sq. (terram—terras.) Aen. I, 504 sq. (medios—media.) V, 780 sq. (pectore—pectus.) Geo. I, 301 sq. (curunt—curas.) Aen. VI, 613—23. (ubi ingens quater repetitum videmus), eamque rem minime into ponendam sesse docet, modo ne cadem sit vocabuli repetiti sedes ac terminatio. Vid esse docet, modo ne eadem sit vocabuli repetiti sedes ac terminatio. Vid. etiam adnott. ad Ecl. VI, 16. Iahn. ad Aen. I, 315. Weichert. de verss. iniuria suspp. p. 92 sqq. et Wunderl. ad Tibull. I, 9, 67. — De Copula et, parenthesin aliquam incipiente, vid. adnott. ad Ecl. IX, 11. — 126. Malum Medicum non esse aurantiam rotundam (malum citreum, Po-Malum Medicum non esse aurantiam rotundam (malum citreum, Pomeranze, ut Heynius censet), sed aurantiam oblongam, acrioris saporis atque magis flavi coloris (Citrone), Vossius et Iahnius docent coll. Plin. XV, 13, 14. XII, 3, 7. Theophr. h. pl. IV, 4. et Athen. III, 7. Assyriam eam vocat Dioscor. I, 166. Alii, ut Athenaeus l. l. Pallad. IV, 10. et Oppius ap. Macrob. Sat. II, 17., sane Medica mala cum citreis confundant. Cf. etiam Galen. de alim. fac. II, 37. — tristes suci (vid. ad Ecl. III, 6.) sunt acidi aut amari (ut Geo. I, 75. et al.) Verba Media fert tristes sucos hine repetit auctor trag. in Anth. Lat. Burm. I, 178, 191. — tardus sapor, h. e. diu palato inhaerens, utpote acerbus et pungens. Ceterum omnes coniecturas, quibus hunc versum vexarunt Viri docti, ita ut Burm., coll. Geo. IV, 120., durumque, i. e. asperum, Reisk. sardumque (qui contrahit os in similitudinem risus Sardonii, ut Ecl. VII, 41.) Wakef. ad Lucr. VI, 780. asprumque. Peerlk. p. 377. acidumque legendum esse ad Lucr. VI, 780. asprumque, Peerlk. p. 377. acidumque legendum esse suspicarentur, supervacaneas esse, ex iis, quae ad v. 125. adnotavimus, clarissime patet. — 127. "Felix, de arbore si dicitur, ad fecunditatem proprie respicit [vid. adnott. ad Ecl. V, 37]. Et sane citri fetus perpetua successione succrescunt. Hic tamen ad salubritatem potius epitheton spectare videtur, ut dicitur infelix, infaustum, quod nocet." Heyn. Ita iam Servius locum intellexit rectissime, neque aliter Schirach. p. 41.1. Grammatico propterea adsentiens, quod inter plures eius fructus notas, quae ad naturam et salubritatem eius omnes pertineant, vix cogitationi de fertilitate arboris locus relinquatur. Pro veneni antidoto habitum esse malum Medicum, discimus etiam ex Athen. et Plin. II. II. Etiam Ameis. in Iahnii Nov. cum, discimus etiam ex Athen. et Plin. II. II. Etiam Ameis. in Iahnii Nov. Annal. LXII. p. 40. recte explicat: "utilissimi ad auxilium ferendum, des pesegneten" coll. Geo. IV, 329. — praesentius - auxilium, i. e. efficacius, potentius. Saepe enim praesens de rebus dicitur, quarum vis et efficacia nulla interposita mora, statim ubi opus est, expromitur. Ita praesens auxilium (Cic. Verr. II, 4, 49.), praesens remedium (Plin. XXI, 18, 70. Colum. VI, 14, 3.) et similia satis nota. Cf. etiam Aen. XII, 152. Donat. ad Ter. Phorm. II, 2, 31. et quae ad Ecl. I, 41. adscripsimus. Deteriores quidam libri et Macrob. Sat. III, 19, 3. ex glossa etinbent praestantius. — 128. Venena a novercis mixta haud raro scriptoribus Latinis commemorari, satis constat. Cf. Ovid. Met. I, 147. et infra Geo. III, 282. — infecere, scil. veneno. Cf. Tibull. III, 5, 3. Nec mea mortiferis infecit pocula sucis Dextera. — Versus 129. Auxilium venit ac membris agit atra venena. Ipsa ingens arbos faciemque simillima lauro; Et, si non alium late iactaret odorem, Laurus erat; folia haud ullis labentia ventis; Flos ad prima tenax; animas et olentia Medi Ora fovent illo et senibus medicantur anhelis.

Sed neque Medorum silvae ditissima terra, Nec pulcher Ganges atque auro turbidus Hermus 130

135

quem, ut ex ipso illo loco Geo. III, 283. a librariis huc translatum, iam Brunck. et Heyn. damnarunt, Voss. vero, Weichert. de verss. iniuria suspp. p. 69. et Iahn. strenue defenderunt, mihi quoque, ut Wagnero et recentissimis editoribus, imprimis propterea valde suspectus videtur, quod in Cod. Med. non in ceterorum versuum ordine, sed in margine inferiore adscriptus apparet (ubi etiam Ribbeck. in edit. sua cum posuit: cf. eius Lect. Verg. p. 4.); ad quam causam etiam hace accedit, quod hoc versu adiecto verba quo non praesentius ullum - Aucilium renit nimis longo intervallo disiunguntur. Per se autem talis eiusdem versus repetitio diligentem et attentum Vergilii lectorem minime potest offendere; qua de re iam supra ad Ecl. V. 37. diximus. — Ceterum de correptione 3. Pers. Plur. Perf. miscuerunt vid. adnott. ad Ecl. IV, 61. - herban intellige venenatas, noxias. — non innoxia verba, incantationes. Vid. Ecl. VIII, 68. — 130. membris agit, pro abigit ex membris, expellit. Cf. not. ad Geo. I, 413. (II, 327.) III, 203. et Burm. ad Sammon. c. 46. Wund. confert similem verbi fugiendi constructionem, v. c. Hor. Od. II. 2, 14. nini causa morbi fugerit venis. — atra venena. Cf. Geo. I, 129. — 131. faciem simillima, ut Aen. I, 589. os humerosque deo similis et permulta alia. Cf. adnott ad Ecl. I, 54. III, 106. al. Ursinus docet, hunc locum paene ad verbum conversum esse e Graecis Theophr. IV, 4. — 132. si non - - iactaret erat. Cf. supra ad v. 54. — 133. labentia. Exspectamus labuntur; sed a poetis in descriptione rerum pro Verbis finitis interdum Participia vel Adiectiva ponuntur. Cf. Geo. III, 505. Aen. VII, 787. et Wagn. Qu. Ving. XXIX, 5.—134. Flores non facile citove decidunt.— ad prima, i. q. in primis. Cf. Schirach. p. 318. Alibi ad prima i. q. primo, v. c. Claud in Rufin. I, 165., ubi vid. Barth. Cf. Hand. Tursell. I. p. 123. Conington confert Herod. VI, 13. ξ, τὰ πρῶτα. — 135. Parthos (s. antiquiore nomine Medos) his pomis, quorum grana esculentis incoquere soleant, graveolentise oris mederi, refert Plin. XII, 3, 7. Olentia non minus ad animas pertinere, quam ad ora, in promptu est. —, forent, h. e. curant, Seganecoord, cum mox substituatur medicantur. Est enim genus curae calefacere, rescere modico calore, quod propric est fovere; hinc latius etiam de alis. Heyn. Cf. infra IV, 230. et adnott ad Aen. I, 718. et XII, 420. — illo, non flore, sed malo. — senibus anhelis, anhelitui, spiritui foedo, qualis senum esse solet. Adi. anhelus legitur etiam Geo. I, 250. Aen. V, 739. VI. 48. XII, 790. — medicari cum tertio Casu construitur etiam apud Seres. Sammon. XLVIII, 902. tremulis medicantia membris; cum quarto Aen. VII. 756. Cf. Ruddim. II. p. 145. (eterum Ameis, qui in Iahnii Nov. Annal LXII. p. 40. docet, medicari non prorsus idem esse, quod mederi, sed tantum usum medicamenti, non effectum eius indicare. seque ex medico audivisse profitetur, malum Medicum vere non prorsus removere illa mala sed esse modo corum levamentum, medicantur explicat; "pro medicanantur. dant." — 136—176. "Sequitur digressio in laudem Italiae, quacum of Plia. l. extr. [XXXVII, 12, 77. et III, 5, 6.] Dionys. Hal. I, 36. Varro R. R. I. 2." Hopn. Noque Media, neque India aliacque terrae ob fertilitatem sum celebratae cum Italia possunt comparari.— 136. silvae ditissima terra. Voss. comparat Manil. IV, 752. Et molles Arabes, silvarum ditia regna. Cf. etiam adnott. ad Ecl. II, 20. Olim distinguebatur Medorum silvas, ditir sima terra; melior loci interpretatio debetur Reiskio, quae ut magis in oculos caderet, Wagn. et lahn. verba silvae ditissima Commatis incluserunt. - Ut Ganges, notissimus Indiae fluvius, (de quo cf. Strab. XV. p. 690.

Laudibus Italiae certent, non Bactra neque Indi Totaque turiferis Panchaia pinguis harenis. Haec loca non tauri spirantes naribus ignem Invertere satis inmanis dentibus hydri Nec galeis densisque virûm seges horruit hastis; Sed gravidae fruges et Bacchi Massicus humor

Arrian. Ind. c. 10. Mela III, 7, 5 sqq. Plin. VI, 18, 22. VII, 1, 2. alii et liber meus modo comm. II. p. 60 sqq.) pro ipsa India, sic *Hermus*, Lydiae fluvius, e Phrygia descendens et mox Pactolo aliisque fluviis exceptis in fluvius, e Phrygia descendens et mox Pactolo aliisque fluviis exceptis in sinum Smyrnaeum se effundens, (de quo, nunc Kodus s. Ghiediz vel Sarabad appellato, vid. Strab. XIII. p. 626. Plin. V, 29, 31. Mela I, 17, 3. alii et liber meus geogr. II. p. 102.), pro Asia Minore positus. — auro turbidus Hermus simpliciter pro aurifer. Respexerunt hunc locum Martial. VIII, 78, 5. turbato sordidus auro Hermus, Senec. Herc. fur. 1325. Tagusve Hiberna turbidus gaza fluens, Silius XVI, 560. Qua Tagus auriferis pallet turbatus arenis et Prudent. hymn. II, 190. Torrens vel amnis turbidis Volvens arenis implicat. Cf. Drakenb. ad Silium I, 159. ubi campus illatis Hermi flavesvit arenis. Wakef. ad Lucr. I, 287. temere coni. lurgidus. — 138. Bactra pro omni regione Bactriana s. Bactria, cuius caput erant Bactra, etiam Zariaspe s. Charispa appellata. Cf. de hac terra inter Sogdianam, Marzianam. Ariam et Paronamisum montem sita et imter Sogdianam, Marzianam. Ariam et Paronamisum montem sita et imter Sogdianam, Marzianam. inter Sogdianam, Margianam, Ariam et Paropamisum montem sita et iminter Sogdianam, Margianam, Ariam et Paropamisum montem sita et imprimis propter equos suos celebrata, quam Oxus (de quo ad Ecl. I, 65. dictum) perfluebat, Strab. II. p. 74 sqq. et saepius, Arrian. III, 29. Plin. VI, 16, 18. XII, 9, 19. et alibi, Mela I, 2, 5. Curt. VI, 6. VII, 4. alii et liber meus geogr. II. p. 554 sqq. — 139. Panchaïa, fabulosa Euemeri insula, Arabiae ab oriente obiecta, turis, myrrhae aliorumque aromatum odoriferorum ferax, (cf. infra IV, 379.) quae hic pro Arabia ipsa poni videtur. Cf. de ea Strab. VII. p. 299. Diod. Sic. V, 41, Polyb. XXXIV, 5. Plin. X, 2, 2. Tzschuck. ad Melae III, 8, 8. Gierig. ad Ovid. Met. X, 307 sqq. Dissen. ad Tibull. III, 2, 23. et quae ipse exposui in Pauly Realencyclop. V. p. 1111. — "pinquis", aut propter tus pingue, quod resinae cyclop. V. p. 1111. — "pinguis, aut propter tus pingue, quod resinae naturam habet, aut fertilis turiferis arenis, solo arenoso, cui frutex turis innascitur, h. e. pro ture, de quo vid. Plin. XII, 14, 30 sqq. In prosa diceres: habens solum, quod fert pingue tus." Heym. Pinguis utique pro fertilis positum (cf. adnott. ad Geo. I, 192.); per arenas autem intelligitur humus soluta et arenosa, qualem turis arbor poseit. Voss. non inepte confert Colum. II, 2, 25., ubi pingues arenae commemorantur. — 140—143. Sententia hace est: Italia non minus fertilis et dives est, quam Colchis, et caret tamen monstris illis, quae illam terram infamarunt. — Notissima est fabula de dentibus draconis ab Iasone ad vellus aureum expugnandum Colchos profecto satis et de viris armatis inde enatis. Vid. Apollon. Rhod. III, 409 sqq. Apollod. I, 9, 23. Hygin. f. 21. et 25. Ovid. Her. VI, 32 sqq. id. Met. VII. ab init., imprimis v. 100 sqq. — tauri spirantes naribus ignem, Acetis equi aeripedes ignemque vomentes, quos vellus illud ablaturus aratro iungeret necesse erat. Cf. Apollon. 1. l. v. 496. Ovid. l. l. v. 29. et 104 sq. eiusd. Her. VI, 32. XII, 93. Val. Fl. VII, 545 sqq. Ceterum Maro hic imitatus est Lucret. V, 29. et Diomedis equi spirantes naribus ignem. Repetit hunc versum idem ille poëta trag. in Anth. Lat Burm. I, 178, 255. ut v. 226. sequ. verba inmanis dentibus hydri et v. 256. totum versum 142. - 141. satis dentibus non sextus, sed tertius est Casus s. Dativus, quem vocant, commodi; non enim post dentes satos, sed ut dentes interfecto dracone seri possent, tauri aratro iungendi et solum vomere invertendum erat. Quare Wagn., qui docet, sententiam hanc esse: "invertere loca dentibus hydri — scil. serendis —, quales ab Iasone satos accepinus," rectissime Comma post Invertere sustulit. Peerlk. p. 141. coni. Invertere, satis immania d. h.—142. seges virûm dicitur, quia armati illi bellatores, cum quibus Iasoni decertandum erat, e dentibus satis nati. — horruit hastis, exstitit cum hastis horrentibus. Vid. adnott. ad Geo. I, 151. - 143. Sequitur locus de variis Italiae fructibus, quibus ea omnes alias terras longe superet. - gravidae fruges, laetae. Vid. ad Geo. I,

Inplevere; tenent oleae armentaque laeta. Hinc bellator equus campo sese arduus infert; Hinc albi, Clitumne, greges et maxuma taurus Victima, saepe tuo perfusi flumine sacro, Romanos ad templa deûm duxere triumphos. Hic ver adsiduum atque alienis mensibus aestas; Bis gravidae pecudes, bis pomis utilis arbos. At rabidae tigres absunt et saeva leonum

145

150

319. De vino Massico, quod pertinet ad Falerna vina supra v. 96. commemorata, cf. Aen. VII, 725. Hor. Od. I, 1, 19. Sat. II, 4, 51. Mart. I, 27. XIII, 111. Plin. XIV, 6, 8. Praeterea mons ille Campaniae ad Sinuessam situs, (hodieque Monte Dragone appellatus) in quo crescit, commemoratur v. c. Cic. Agr. II, 25, 66. Liv. XXII, 14, 1. 3. et alibi. Cf. liber meus geogr. III. p. 493. — 144. Wakef. huius versus numeros et structuram comparat cum illo Lucret. V. 203. Inde aliquam partem montes silvaeque ferarum Possedere; tenent rupes rastaeque paludes; quo etiam Cod. Med. a m. sec. lectionem oleacque damnari censet. Et sane Copula, quae hic, ubi chissmus et inter duas res diversas sensus aliqua pausa locum habet, melius abest, librariis modo debetur de metro sollicitis. Cf. infra v. 375. De hiatu autem ef. quae ad Ecl. II, 53. et alibi adnotavimus. Ceterum idem Wakef. ad Lucret. V, 1377. temere coni. armentaque lata, i. e. late pascentia. — 145—147. Sententia simpliciter hace est: in Italia boni equi et boves nascuntur. — bellator equus. Vid. adnott. ad Ecl. VIII, 13. Ribbeck. cum uno Cod. Bern. b. a m. pr. scripsit equos. (Vid. supra ad v. 71.) — arduus, erectus, celsus. Sic ap. Hor. Sat. I. 2, 88. ardua cervix equi, ap. Silium XI, 245. argua colla tauri. Jisdem vere verbis Aen. IX 53. posite ntitur da Terres. ardua colla tauri. Iisdem vere verbis Aen. IX, 53. poëta utitur de Turno: campo seme arduus infert. — 146. Clitumnus, (etiamnum Clitumno appellatus) Umbriae fluvius, qui, iuxta urbem Mevaniam Tiniae admixtus, cum eo ad Tiberim descendit. Cf. Silius IV, 547. VIII, 451. Plin. Ep. VIII, 8. Stat. Silv. I, 4, 129. Suet. Calig. 43. et liber meus geogr. III. p. 512. Conington de egregiis iuxta eum pascuis conferri iubet Iuven. XII, 13. Campi adiacentes etiamnum armentis abundant. — tuo perfusi flumine sacro. Cf. Aen. VIII, 72. tuque o Thybri tuo genitor cum flumine sancto et Ennii Annal. I. fr. 37. p. 43. Hessel. Teque pater Tiberine tuo cum flumine sancto. — "albi greges, quia fluminis aquis ea vis inesse putabitur, ut armenta candido colore essent. [Vid. Plin. II, 103. 106.] Simile quid creditum de Galaeso. Vid. Interpp. ad Hor. Od. II, 6, 10." Hon. Taurus albus, ex his arvis adductus, victima maxuma (quo maior non caedebatur) in triumpho immolabatur, (ut omnino albae pecudes diis superius metaboritamismos caedebatur) in triumpho immolabatur. ris mactabantur, nigrae contra inferis diis). Hi tauri, cum ante triumphantis currum ducerentur, ipsi ducere triumphos ad templa a posta di-Per templa deum igitur Capitolium significari in promptu est. 149. 150. Sermo est de miti Italiae caelo, ubi vel iis mensibus, quibus is aliis terris plerisque caeli asperitas et hiemalis tempestas esse soleat (alienis mensihus), ver et aestas regnent. Imitatur autem poëta Lucretima I, 181. Quod si de nihilo pierent, subito exorerentur Incerto spatio algue alienis partibus anni. — 150. Hic oves et arbores biferae. Oves enimanetumno et vere admittuntur, et aestate et hieme pariunt. Vid. Colum. VII. 2. et alios. Coningtoni dubium videtur, utrum pomis sit Dativus an Ablativus (ut ap. Ovid. Met. III, 212. Et pedibus Pterelas et naribus utilis Agre.) Equidem pro Dativo habeo: utilis pomis, scil. procreandis, ut infra v. 323. ver utile silvis, v. 442. utile lignum navigiis, supra v. 93. pase Psithia utilior etc. De eximia Campaniae fertilitate cf. Strab. V. p. 243. Varr. R. R. I, 7. Plin. XVII, 11, 29. XVI, 27, 50. — arbos, ut Ecl. III. 56., supra v. 81. et alibi. — 151—154. Caret Italia ferarum monstris, venenatis plantis et reptilibus. — rabidac tigres; pauci quidam Codd. son optimae notae rapidae, perpetua fere confusione. Cf. Burm. ad Aen. VII. 451. et 493. Cort ad Lucan. III, 235. VI, 337. Ruhnk. ad Ovid. Her. XVIII. 37. Hildebrand. in Iahnii Nov. Annal. XXVI. p. 156. alii. — leonum eeSemina, nec miseros fallunt aconita legentis, Nec rapit inmensos orbis per humum, neque tanto Squameus in spiram tractu se colligit anguis. Adde tot egregias urbes operumque laborem, Tot congesta manu praeruptis oppida saxis Fluminaque antiquos subterlabentia muros.

155

mina, h. e. genera, (non Raçen, sed Generationen), γένη λεόντων, (Lörcenbrut, Löwengezücht: cf. Ameis I. 1. p. 40.) ex Lucret. III, 741. (triste leonum Seminium). Sic apud Stat. Theb. VI, 334. Centaurica semina, et Anthol. Lat. V, 1, 11. Hinc homines, armenta simul, semenque ferarum (ut Wakef. pro vulgata lectione et semina rerum legendum esse suspicatur). — nec miseros fallunt aconita legentes, h. e. nec fallunt aconita miseros illos, qui herbas legunt, non possunt inter eas imprudentes venenatas herbas carpere, quia Italia iis caret. Accus. enim Obiecti (herbas, quibus vescantur) ad legentes facile potest suppleri. — fallunt, dum pro aliis herbis carpuntur. — aconitum (Wolfswurz s. Eisenhut, cf. Diosc. IV, 77, 78. et Theophr. h. pl. IX, 16. Plin. XXVII, 1, 2.) in herbis vel maxime repeated and acquired acquired and supplementations of the supplementation o venenatis referendum, quod cum Vergilius dicat in Italia non crescere, contradicit Dioscoridi IV, 78. de ἀχονίτω ἐτέρω diserte tradenti: γεννᾶται μὲν πλείστον ἐν Ἰταλία ἐν τοῖς καλουμένοις Οὐεστίνοις ὄρεσιν; quare Vergilius nihil aliud videtur contendere, quam Italiam, cum Ponto, aconiti vera patria (unde etiam nomen habet, ab Aconis, Mariandynorum vico: cf. Paus. V, 26. Plin. VI, 1, 1. Ovid. Met. VII, 415 sqq.) comparatam, tam raro hanc plantam procreare, ut alias herbas legentes non possit fallere. Cf. etiam Voss. — legentis substantive ut Geo. I, 193. — 153. Cum seqq. verbis cf. Hor. Epod. XVI, 52. Anguis rapit (rapide facit) orbes, i. e. celerrime movetur corpore in orbes sinuato. Cf. Aen. II, 204. ibique adputt tanto tractur scil quanto in aliis terris Heyn, temere in h. nott. — tanto tractu, scil. quanto in aliis terris. Heyn., temere in h. l. hacrens, conicit aut lento (ut apud Nicand. Ther. 222. νωθεῖ ὀἰχῷ) aut torto (coll. Nemes. Ecl. IV, 40. [= Calpurn. XI, 40.] torto non squamea tractu Signat humum serpens. Sed rectissime iam Brunck. docet, non hic negare Poëtam ullos esse in Italia angues, sed tantum dicere, qui ibi reperiantur, non tam magnos, proinde non tam horrendos esse, quam in Asia. Voss., non aliter locum capiens, confert Ecl. VI, 29. 30., ubi similiter sententia aliqua comparativa supplenda est. Ceterum ef. infra III, 423 sq. Verba tractu se colligit anguis iterantur in Anth. Lat. Burm. I, 178, 290. — De voc. spirae vid. adnott. ad Aen. II, 217. — 155—166. Concelebrat poëta Italiae urbes, fluvios, maria, lacus, portus et montes, multum metalli continentes; et primum quidem de urbibus agit, vel in montibus et saxis, vel in vallibus ad flumina conditis. — 155. Tot — urbes. Verum est, Italiam longe pluribus urbibus ornatam fuisse, quam ullam aliam orbis terrarum regionem eiusdem ambitus. Aelian. V. H. IX, 16. (quem Voss. laudat) MCXCVII oppida eam continere refert. — operum laborem, h. e. opera, aedificia magnifica, non sine labore et artecondita. Cf. Aen. I, 455. ibique adnott. — congesta manu, simpl. exstructa in rupibus. Verba enim praeruptis saxis locum, in quo conditae hic negare Poëtam ullos esse in Italia angues, sed tantum dicere, qui ibi cta in rupibus. Verba enim praeruptis saxis locum, in quo conditae sunt urbes, non materiam, unde exstructae sunt, indicant. Sic apud Hirt. B. G. VIII, 40. oppidum in praerupto saxo situm ipsum praeruptum vocatur. - 157. Quae sequuntur, vel adspectus iucunditate, vel utilitatis opportunitate se commendare docet Wagn. — subterlabentia (vel supterlabentia, ut Ribbeck. divisim scripsit; de scriptura supter vid. Cassiodor. p. 2290. et Ribbeck. Proleg. p. 390. coll. cum Wagn. Orth. Verg. p. 461. extr.), praeterfluentia et muros adluentia. Sub enim et subter saepe dicitur de rebus imam editioris loci partem tangentibus; ut contra super de eo, quod est in excelsiore loco positum. Cf. adnott. ad Aen. I, 680. Heyn. addit: "Ad aquaeductus vix referam, quippe qui non subter muros, sed supra in exstructionibus ferantur. Cloacarum autem notio [de quibus Geisslerum in Schol. ad Geo. p. 5. cogitare, Wagn. auctor est] nimis tenuis esset. et ad solam Romam spectaret; at poëta tot urbes, tot oppida memorat" Cum de operibus sermo sit, fortasse de crepidinibus fluminum exAn mare, quod supra, memorem, quodque adluit infra? Anne lacus tantos? te, Lari maxume, teque, Fluctibus et fremitu adsurgens Benace marino? An memorem portus Lucrinoque addita claustra Atque indignatum magnis stridoribus aequor, Iulia qua ponto longe sonat unda refuso Tyrrhenusque fretis inmittitur aestus Avernis?

160

structis cogitari potest; nam si flumina tantum ornatus causa adiicerentur, non appareret, cur ipsa, non muri, sint Obiectum sententiae. — antiquos muros. Antiquitas enim urbibus maximo honori laudique esse solet; quare poëta non sine superbia quadam Romanis propria magnam antiquarum urbium copiam commemorat, de qua gloriari Italia possit. — 158. "Mars superum et inferum, Adriaticum et Tyrrhenum, mirae opportunitatis ad rerum hominumque commercia, atque hinc ad terrarum imperium." Hom. — 159. Larius lacus (nunc Lago di Como), piscibus abundans, sub Alpibus in agro Mediolanensi situs, quem Addua perfuit. Cf. Strab. IV. p. 192. Plin. II, 103, 106. III. 19, 23. Plin. Ep. IX, 7. — 160. Benacus (nunc Lugo di Garda), haud procul a Verona, per quem Mincius fluit (cf. adnott. ad Ecl. VII, 13. et Aen. X, 205.). Vid. Strab. et Plin. II. cc., hie etiam IX, 22, 38. omninoque liber meus geogr. III. p. 519 sqq. — fluctibus et fremitu adsurgens (tumescens) marino Heyn. recte explicat: "propter magnitudinem ventis ac procellis obnoxius non aliter ac mare." Quod attinet ad vocem adsurgens cf. Aen. I, 539. et Val. Fl. III, 476. intortis adsurgens arduns undis a Coningtone laud. Omittit poëta maximum illius regionis lacum, Verhanum (qui nunc Lago maggiore vocatur); quare Fabricius locum ita vult distingui: Te Lari, Maxime, teque etc., ut per Maximum ipse ille Verbanus indicetur: sed noli in poëta geographi diligentiam requirere. — 161-164. Describitur portus Iulius, quem a. U. C. 717. s. 37. a. Chr. n. Caesar Octavianus Agrippae consilio apud Baias in Campania ita constituit, ut lacum Lucrinum interiecto aggere quinque stadiorum a mari Tyrrheno seclusum perfosso illo aggere cum mari simulque per fossam cum vicino lacu Averno conjungeret, et sic munitum et tutum receptum navibus pararet. Vid. Suct. Aug. 16. Plin. H. N. III, 5, 9. Flor. I, 16. et imprimis Dio Cass. XLVIII, 50. Cf. Cluver. Ital. ant. IV, 2. "Lucrinoque addita claustra, i. e. aggerem illum non tum primum factum, sed novis operibus adstructum, quo ipso portus effects set. Endem modo seciniondum est illud Plinii, ex nostro admetratum. est. Eodem modo accipiendum est illud Plinii, ex nostro adumbratum, XXXVI, 15, 24. §. 12. mare Tyrrhenum a Lucrino molibus seclasses."

Heyn. De lacu Lucrino (qui nunc Golfo di Puzzuoli vocatur) cf. Strab.

V. p. 245. Plin. III, 5, 9. Mela II, 4, 9. Tac. Ann. XIV, 5. Flor. I, 16. etc. et liber meus geogr. III. p. 500., de Averno autem (qui etiannum Lago Averno nominatur) Strab. V. p. 169. Diod. Sic. XLVIII, 50. Mela l. Plin. III, 5, 9. XXXI, 2, 18. Liv. XXIV, 12, 4. Verg. ipse Aen. III. 442. VI, 237 sq. alii liberque meus modo comm. III. p. 526. — indignatum aequor es parte, qua unda Iulia longe sonat ponto refuso, (longe enim (weithin) non ad refuso, sed ad sonat pertinere, iam excolocatione verborum probat Ameis. Spicil. p. 24.) h. e. qua portus Iulius immisso mari erat effectus: indignabatur autem ea ipsa de causa, quod se ger sibi obiectus esset, et indignationem suam magnis stridoribus prodit. (Cf. supra ad v. 59. adnott.) Videtur hunc locum respexisse Avisa. descr. 211. Thetis indignata - - sacviat. Pontus refusus Wagnero vidstu esse mutato fluctuum cursu in lacum Lucrinum irruens atque ita sinum se portum efficiens; cum verba cum re composita saepe id significent, quod cursum suum mutet, a recto itinere deflectat. (Comparat Vir doct. Lucan VIII, 797. qua terra extrema refuso Pendet in Oceano, tum vallem reductam, i. e. sinuosam, Aen. VI, 703. VIII, 609. et sinum reductam Geo. IV, 420. Aen. I. 161. Eodem sensu St. XVII, 63. valles refusas divitation. Burm ad Lucan II, 618. si Oceano, del 1. 17. Simple vicini Rustin Rusti Vid. etiam Burm. ad Lucan. II, 618. et Orell. ad Hor. Od. I, 17, 17.) Simplicior autem est ea ratio, quam Ladew. sequitur, ut intelligamus mare per aggerem oppositum iterum iterumque reiectum; quae etiam Ameisii 🐗

Haec eadem argenti rivos aerisque metalla
Ostendit venis atque auro plurima fluxit.
Haec genus acre virum, Marsos pubemque Sabellam
Adsuetumque malo Ligurem Volscosque verutos
Extulit, haec Decios, Marios magnosque Camillos,

sententia.) — Tyrrhenus aestus, h. e. mare aestuans, Inmittitur per os portus fretis Avernis, lacui Averno, qui, Heynio teste, pro intimo portus recessu erat, et ad quem e Lucrino fossa ducta erat. Ex his autem apparet, nullum alium portum eo ipso tempore aptius a poëta com-memorari potuisse. Cf. quae supra ad Geo. I, 462. et 504. adnotavimus. Ceterum respexit hunc locum Avien. descr. 510. Vel qua Tyrrheni praeceps involvitur aestus. — 165. 166. In eadem Italia argenti, aeris aurique metalla. Copiam exprimit per argenti rivos ex Lucr. V, 1255, argenti rivus et auri etc. Conferri etiam potest Hor. Ep. I, 12, 9. ut te Confestim liquidus Fortunae rivus inauret. — "aeris metalla Ostendit venis, quod in vulgari oratione fuisset: venas aeris ostendit, aeris metalla, h. e. aes, ostendit in venis. Ostendit autem non otiosum, quia tantum vestigiis res credebatur, metalla autem Italiae exercere Senatusconsulto vetitum erat. Cf. Plin. III, 20, 24. XXXIII, 4, 21. XXXVII. extr." Heyn. — auro plurima fluxit, (quod bene respondet rivis et venis ante commemoratis) poetice pro: plurimum auri in ea invenitur; quamquam Heyn, censet, hace etiam ad Padum referri posse, in quo Plin. XXXIII, 4, 21. segmenta auri reperiri tradat. Ceterum vid. adnott. ad Aen. III, 626. — Omnis hic locus ex illo Lucretii explicandus, in quo philosophus nos docet, metalla in terra abscondita magnis silvarum incendiis primum in lucem esse prolata. Probe etiam tenendum, Vergilium uti praeterito tempore (Ostendit) -- fluzit, unde patere videtur, nihil aliud eum velle dicere, nisi homines Italos certiores esse factos de magna metallorum copia in terra sua abscondita, quam variis locis eruere possent. Wagn. et Ladew Heynio adsentiente postam propterea Perfecto uti censent, quod metalla Italiae exercere Senatus consulto interdictum esset. — 167—172. De variis Italiae nationibus non minus laboriosis et industriis quam fortibus et bellicosis. — 167. "Marsi minus laboriosis et industriis quam fortibus et bellicosis. — 167. "Marsi bellicosi cum Sabinis severa disciplina innutritis primo inter Italiae populos loco memorari solent." Heyn. Cf. Hor. Od. II, 20, 18. et proverbium ab Appiano B. C. I, 46. commemoratum: οὕτε κατὰ Μάρσων οὕτε ἄνευ Μάρσων γενέσθαι θοίαμβον. Sabelli (i. e. iuniores Sabini) proprie vocabantur minores illae nationes (Marsi, Peligni, Vestini etc.), quae a Sabinis originem ducebant. Cf. Strab. V. p. 250. Plim. III, 12, 17. Varr. L. L. VI, 3. Liv. VIII, 1, 7. X, 19. extr. Apud poëtas autem interdum Sabelli pro Sabinis ipsis ponuntur, de quorum virtute vid. praeter alios Cic. pro Lig. 11. Ceterum cf. liber meus geogr. III. p. 633. et 34. et quae in Pauly Realencycl. VI, 1. p. 623. exposui. — 168. "Ligurem adsuetum malo, pro malis, aerumnis, laboribus, κακοπαθεία (cf. Aen. IX, 603 sqq.); colit enim agrum exilem et saxosum. [Voss. conferri iubet Cicer. c. Rull. 35.] Inculta Alpium postrema possident, ait Servius." Heyn. Cicer. c. Rull. 35.] Inculta Alpium postrema possident, ait Servius." Heyn. De Liguribus vid. librum meum modo comm. III. p. 544 sq. — "Volsei veruti, h. e. hastae genere, veru (veru Sabellum Aen. VII, 665.) seu telo veruto, quod usu vulgari simpliciter verutum vocatur, armati." Heyn. Cam Adi. verutus, quo significantur fortes pugnatores, qui cominus cum hoste confligunt, praeter h. l. et Grat. Cyneg. 110., ubi dentes veruti, i. e. in modum veruti confecti, commemorantur, non videatur inveniri, Lipsius emendavit veruto, scil. adsuetos; qua tamen coniectura non opus est. De voc. veru cf. adnott. ad Aen. l. l. — 169. Decii, Marii, Camilli, Scipiones ex historia satis noti. Decios Plurali numero, quia tres Decii, pater, filius et nepos pro pateia se devoverunt (Cic. Tusc. I, 37. Liv. VIII, 9. X, 28.), Marios autem (nisi etiam de C. Mario filio cogitare volumus) et Camillos nihil aliud significat, quam viros, quales fuerunt Marius et Camillus. Peerlk. tamen, haerens in Mario inter Decios, Camillos etc. commemorato, p. 378. parum feliciter coni. Deciosque mares. Etiam ap. Iuven. VIII, 242 sq. Marius iuxta Decios nominatur. - De forma Scipiades

Scipiades duros bello et te, maxume Caesar, Qui nunc extremis Asiae iam victor in oris Inbellem avertis Romanis arcibus Indum. Salve, magna parens frugum, Saturnia tellus, Magna virum; tibi res antiquae laudis et artis

170

Prisc. II, 6, 33. (p. 582. P.) hace scribit: "Vergilius secundum Graecam formam Scipiales dicit, à nò τοῦ Σκιπίωνος, cum Scipionides dicere debuit." Haud raro autem apud postas Latinos legitur, v. c. Lucr. III, 1048. Scipiades, belli fulmen. Hor. Sat. II, 1, 17. Manil II, 790. Prop. IV, 10, 67. Claud. XXVI, 141. etc. — duros bello (tertio Casu), induratos ad bellum, belli laboribus adsuetos ideoque strenuos et fortes. Sic Aen. II, 7. durus Ulices. Cf. etiam Liv. XXVII, 48. Ligures, durum in armis genus. — 170—172. "Poëtam, ut alibi facit, magnifice efferre et ornare cogita id, apud vere nibil aliud erat. guam quod Caesar ex Aegypto, and paulle nost quod vere nihil aliud erat, quam quod Caesar ex Aegypto, quo paullo post pugnam Actiacam Brundusio traiccerat, per Syriam in Asiam iter fecit, et hieme ad Euphratem exacta Asiae res constituit, a. U. C. 724." Heyn. Non temere autem poëta hos versus postea demum, cum Octavianus victoria ad Actium reportata per hiemem a 724. et 725. in Syria versaretur (cf. Dio videatur (cf. adnott. ad Geo. I, 505 sqq. et IV, 203.). Vid. tamen Ribbeck. Proleg. p. 18. — extremis Asiae in oris, usque ad Euphratem progressus. Voc. orae saepe inservit circumlocutioni, ut Asiae, Libyae, Ausoniae orae nihil aliud significent, quam Asia, Libya, Ausonia, de ipeo autem litore non sit cogitandum. Cf. Wagn. Qu. Virg. IX. p. 411 sq. Orae igitur i. q. regio, terra. Cf. Geo. III, 196. Aen. I, 331. II, 91. 282. III, 97. VII, 564. X, 198. et quae supra ad v. 47. adnotavimus. — avertis Indum, dum fines imperii orientales praesidiis firmas. Indus inbellis secundum Heyn. codem sensu dictum, quo Geo. I, 57. molles Sabaci (ubi vid. adnott.). Rectius autem Voss., cui adsentiuntur Iahn., Wagn. (qui conrid. adnott.). Rectius autem voss., cui adsentiuntur lann., Wagn. (qui conferri iubet Hor. Od. I, 2, 56.) et Ladew. imbelles explicat muthlos, quorum animi hostium victoria sunt fracti (coll. Nemes. Cyneg. 74. imbellis fuga Parthorum). Ceterum etiam hic intelligendi sunt Parthi et populi Anse cum iis coniuncti, qui in pugna Actiaca Antonio auxilia miserant (Verg. Aen. VIII, 685 sqq. 705 sqq.), sed post Octaviani victoriam animo abieto pacem petebant (Dio Cass. LI, 8.).—, Arces de finibus, quatenus ii scibus et praesidiis firmari solent; omnino de imperio Romano. Aen. IV, 234. Romanae arces sunt Roma. Heyn. Neque hic arces aliter intelligendum, quam de insa Roma in septem collibus a arcibus exstructa. Cf alcum. dum, quam de ipsa Roma in septem collibus s. arcibus exstructa. Cf. adnott. ad Geo. I, 240. infra v. 535. Aen. X, 12. aliosque locos. Verissime enim Ladew. adnotat, bellum ab Antonio et Cleopatra motum vulgo tamquam impetum in ipsum caput imperii Rom. susceptum spectari, quo maiss appareat Octaviani victoris meritum de patria. Vid. Propert. IV, 10 (III. 11, 31. Coniugii obsceni pretium Romana poposcit (Cleopatra) Moenia & addictos in sua regna patres. ibid. v. 57. Septem alta iugis, toti ques praesidet orbi, Femineas timuit territa Marte minas et Flor. IV, 11. Hesc mulier Aegyptia ab ebrio imperatore pretium libidinum Romanum imperium petiit. Ad constructionem cf. Aen. I, 38. avertere Italia regem lique adnott. — 173. Tamquam deam appellat Italiam. — Saturnia tellus. Vid. adnott. ad Ecl. IV, 6. et Aen. VIII, 329. Imitatus est hunc versus Auson. Mos. 381. Salve, magua parens frugumque virumque, Mosella. – 174. tibi, in tuum honorem et usum. Ruddim. II. p. 127. hune locus temere refert inter eos, ubi Pronomen pers. prorsus abundet, h. e. inter Dativi ethici, quem vocant, exempla. Vid. ad Ecl. VIII, 6. — ingredier, adgredior, dicere instituo, res antiquae laudis et artis, rem rusticam apud maiores in honore habitam et studiose factitatam. Conf. praeter alice Catonis de R. R. procem. Recte Voss.: Werke von alter Wird and Kunst. Vocem artis autem de agricultura usurpatam iam supra I, 122 vidimus. Wakef. sine causa coni. artes et Ribbeck. ex uno Cod. Pal. recopit artem (in Proleg. p. 309. artis, si Genit. habeatur, admodum languere

Ingredior, sanctos ausus recludere fontis,
Ascraeumque cano Romana per oppida carmen.
Nunc locus arvorum ingeniis; quae robora cuique,
Quis color et quae sit rebus natura ferendis.
Difficiles primum terrae collesque maligni.

Difficiles primum terrae collesque maligni, Tenuis ubi argilla et dumosis calculus arvis.

180

censens.) Dictio autem Ingredior laudes conflata videtur ex duabus illis constructionibus ingredior rem (bellum, profectionem etc.) et ingredior aliquid dicere, scribere, ut apud Cic. Att. XV, 11. Acad. I, 1. extr. etc. Cf. etiam Quinct. I, 3. et Prop. IV (III), 1, 3. — Prisc. VII, 17, 85. (p. 776. P.) exhibet Aggredior, consueta verborum permutatione. Cf. adnott. ad Aen. IV, 107. - 175. sanctos ausus recludere fontes, quia primus inter Romanos hoc argumentum versibus tractat. De hac formula poetica ad fontem Musis sacrum referenda, ex quo poetica spiritum poeticum ducunt, quem igitur, qui primi novum argumentum tractant, recludere dicuntur, tamquam antea absconditum, vid. Mitscherl. ad Hor. Od. I, 26, 6. Passov. ad Pers. Prol. I. p. 206. Rupert. ad Iuven. VII, 57. Obbar. ad Hor. Ep. I, 3, 10 sq. Vol. I. p. 208., alios. Coningtoni videtur poeta respexisse Lucr. I, 927. invat integros accedere fontis Atque haurire. — 176. Ascraeum carmen, omnino pro georgico, quia Hesiodus Ascrae, Boeotiae vico, natus (vid. Ecl. VI, 70. ibique adnott.) tale carmen (ξογα καί ἡμέραι inscriptum) condidit. — Romana per oppida, per Italiam. Respexit hunc locum Colum. X, 435, Qui primus veteres ausus recludere fontes Ascraeum cecinit Romana per oppida carmen. — 177. Sequitur locus de varia soli et agrorum indole et natura. Nunc locus arvorum ingeniis; opportunus hic est locus ad exponenda arvorum ingenia; i. e. omnino: Nunc exponendum de varia agrorum indole et natura. Locum simiiter conformatum supra legimus v. 103. nec nomina quae sint, est numerus. — quae robora cuique, h. e. quae praecipua vis ac virtus cuiusque soli sit. Heyn. confert Claud. XVII, 178. Nosse soli vires. Cf. etiam Geo. I, 86. — quis color, quod ex adspectu soli de eius natura ferri possit indicium (cf. v. 203 sqq.) Iahn. ad Ecl. I, 19. p. 357. ed. II. minus recte videtur explicare: "quibus nominibus nuncupentur varia coloris genera." videtur explicare: "quibus nominibus nuncupentur varia coloris genera."—
quae sit rebus natura ferendis, qualis cuiusque soli natura, quibus
rebus ferendis apta sit. Cf. Wagn. ad Geo. I, 3. — natura. Cf. supra
v. 49. Quippe solo natura subest, ibique adnott. Heyn. docet, poëtam videri
in sequ. ante oculos habuisse Theophr. de caus. pl. II, 5. et 6.; in aliis
Xenoph. Oec. 16, 2 sqq. Cf. etiam Varro R. R. I, 9. — V. 179 sqq. exponitur, quod solum cuique rei ferendae aptissimum sit. Oleis maxime idoneum est solum siccum, argillaceum, calculosum. Cf. Colum. V, 8, 6. id.
de arbor. 17. Plin. XVII, 4, 3. Pallad. III, 18, 3. Geop. IX, 4. a Voss.
land. — "terrae difficiles [ad largiendas fruges], parum feraces, quasi
morosae, parcae, ut contra faciles, fertiles, quasi liberales, munificae. Cf.
v. 223. Claud. XXIX, 54. frugum facilis terra." Heyn. Vid. etiam Burm.
ad Val. Fl. VI, 223., qui faciles terras recte explicat: ex quibus nullo fere
labore fructus ferimus et quae cum magno foenore reddunt credita; difficiles autem: quarum fructus tam exigui, ut non aequent labores illis imciles autem: quarum fructus tam exigui, ut non acquent labores illis impensos. — Innguntur iis colles maligni, quasi invidentes et negantes proventum frugum, ut contra ferax solum dicitur benignum. Ita etiam Plant. Bacch. III, 2, 17. sibi opponit malignus et largus, apud Plin. autem Pan. 31, 6. non maligna terra dicitur, quae semper copiose suppeditat ea, quibus ad vitam sustentandam opus est, et apud Nonium ager malignus est parcus, minus fertilis. Conington confert Plin. Ep. II, 17. Quarum arborum illa vel maxime ferax est terra, malignior ceteris. — 180. Tenuis argilla. Schirach. p. 612. haec adnotat: "Distingunt quidam inter genera argillae, cum aliud sit pingue, exile aliud et sine humore. Sed in universum hic respicit posta ad regiones argillaceas, et commune esse epitheversum hic respicit poëta ad regiones argillaceas, et commune esse epitheton argillae potest, ut tenuis dicatur; est enim levior et arenosa."—Coniunctio ubi, vel locum vel tempus indicans, ut hic, ita etiam III, 144. IV, 49. Aen. I, 416. II, 634. VII, 764. Verbo substantivo caret. Cf. Wagn.

Palladia gaudent silva vivacis olivae.
Indicio est tractu surgens oleaster eodem
Plurimus et strati bacis silvestribus agri.
At quae pinguis humus dulcique uligine laeta,
Quique frequens herbis et fertilis ubere campus —
Qualem saepe cava montis convalle solemus
Despicere; huc summis liquuntur rupibus amnes

185

Qu. Virg. XV, 2. - 181. Palladia silva, nam olea Palladi sacra. adnott. ad Geo. I, 18.— gaudent -- olivae, aptae sunt cleis. Cf. Cato R. R. 6. Qui ager frigidior et macrior erit, ibi cleam Licinianam seri oportet (a Coningt. laud.) — vivacis olivae, diu viventis, durantis. Cf. Ecl. VII, 30. Plin. XVI, 44, 90. Firmissimae ergo ad vivendum cleae, ut quas durare annis CC inter auctores conveniat et Theophr. de caus. pl. II, 15. hist. pl. IV, 15. — 182. Eiusmodi solum oleis procreandis aptissimum esse, documento sunt oleastri frequentes ibi progerminantes. Oleaster, dygezdala, xότινος, s. fera olea, diversa est ab ea arbore, quam nos ita appellamus, ad zyzipham Cappadociam Plinii XXI, 9, 27. s. Elaeagnum Linn. hoc nomen transferentes. De veterum oleastro cf. Dioscor. I, 137. Theophr. h. pl. II, 3. Plin. XV, 4, 5. XVI, 44, 89. XVII, 18, 30. Geopon. X, 86. alii. De mascul. autem vocis genere vid. Ruddim. I. p. 11. — 183. Plurimus oleastro pro: permulti oleastri. Vid. adnott. ad Ecl. I, 33. et VII, 60. — stratigation of Ecl. VII, 54. strate incent — prompt. — decis seil oleastri. agri. Cf. Ecl. VII, 54. strata iacent - - poma. — bacis, seil. oleastri, qui tantum parvas et acerbas baccas ferebant. — 184—194. Solum pingue vitibus colendis idoneum est. Sententiam primariam, v. 184. contentam, divisio partium sequitur ab iterato quique v. 185. et 188. incipientium. Voss. eadem ratione voc. quique geminari docet Geo. I, 22. Aen. IV, 526. Tibull. IV, 1, 36. Liv. XXII, 26. "Pinguedinem et uber, h. e. fertilitatem soli, colendis convenire vitibus, ex rei rusticae scriptoribus constat. Vide in primis Colum. III, 11, 8. Scilicet referendum et hoc ad diversa vitium genera et diversam caeli solique naturam. Interponit v. 186—189. indicia talis soli et in convallibus et in collibus." Heyn. — uligo secundum Serv. ad h. l. est "terrae humor naturalis, ex ea numquam recedens." Cf. Varro R. R. II, 2, 7. Cat. 34. Colum. I, 6, 16. II, 9, 8. XI, 3, 37., qui dulcem et amaram distinguit uliginem, et Silius VIII, 381. — 185. frequens herbis. Conington confert Ovid. Her. XVI, 54. locus piceis ilicibusque frequens et Tac. Ann. IV, 65. quod talis silvae frequens fecundusque esset. — uber pro soli vel arborum ubertate, fertilitate, legitur etiam infra v. 275. Aen. I, 535. VII, 262. Colum. IV, 27. Claud. B. Get. 504. alibi. — 186. cava montis convallis nihil aliud est quam colles e convalle utrimque adsurgentes, quo sensu ap. Tibull. 1, 4, 49. (ubi vid. Huschk. et Dissen.) altae valles et ap. Liv. VII, 24, 5. supina vallis legitur. Vid. ad Aen. I, 608. — 187. Despicere. Ita plurimi Codd., quos cum Wakef. ad Lucr. II, 741. et plurimis editoribus secutus sum; licet negari nequeat, alteram lectionem dispicere, quam ex trium Codd., Gud., Mentel. et Menag., auctoritate Heinsius, Heynius et Lachmanno suasore, qui ad Lucr. IV. 418. contendit, despicere cum Accus. coniunctum non dici, nisi cum contemptu, (quod repetit Ameis. Spicil. p. 25., sed recte reiicit Wagn. in Philol. Suppl. I. p. 313.) etiam Ribb. et Haupt. receperunt, per se non omnino reprobandam esse. Despicere enim nihil aliud est, quam ex altiore loco inferiorem prospicere, dispicere autem, oculos huc illuc coniicere quaerendi causa, ideoque investigare et res latentes et abditas invenire, quod hie non inepte diei de eo, qui eiusmodi locum vineae condendae aptum inveniat, Wagn. prius censuit. Rectius autem in min. edit. adnotat: "qualem facile est videre, modo oculos deiicias in terram." (Cf. etiam eius Leet. Verg. in Philol. l. l.) Ut igitur per se aptior est recepta lectio, ita etiam meliorum Codd. auctoritas nos movit, at cam alteri praeferremus. — "huc s. liquuntur r. amnes - - quique etc. in vulgari oratione fuisset: quo -- liquuntur et limum trahunt; aut qualem eum campum videmus, qui editus Austro, h. c. versus Austrum, atque ei expositus est." Heyn. Sed vide supra ad v. 184. — liquuntur, defluunt. Vid. Aen. III, 28. et Stat. Theb. V, 618. Lactis - in vulnera liquitur

Felicemque trahunt limum — quique editus Austro Et filicem curvis invisam pascit aratris: Hic tibi praevalidas olim multoque fluentis Sufficiet Baccho vitis, hic fetilis uvae, Hic laticis, qualem pateris libamus et auro, Inflavit cum pinguis ebur Tyrrhenus ad aras, Lancibus et pandis fumantia reddimus exta.

190

imber. Cf. adnott. ad Ecl. II, 69. et Aen. I, 432. Ceterum Ribb. et Haupt. ex uno Cod. Palat. ediderunt hoc. — 188. felix limus, (oppositus tenus argillae v. 180.) fecundans, fertilitatem invans. Cf. adnott. ad Ecl. V, 37. — 188. 189. "Magnus auctorum, qui de vitibus colendis scripsere, in hoc dissensus, cum alii austris infestari vineas tradant. Scilicet poëtam de vineis in solo humili, pingui et uliginoso satis, alios de collibus loqui, tenennets in solo humili, pingui et uliginoso sans, anos de comous ioqui, tenendum est." Hoyn. — editus Austro, ad Austrum s. meridiem adsurgens. Conington confert caelo educere Aen. II, 186. et quod ad sententiam attinet, Colum. III, 1. solum simile edito campo et III, 2. collina Aquiloni prona. — 189. filix, nostrum Farrakraut (fougère), quam Gracci nifqui vocant. Cf. Diosc. IV, 186. Theophr. h. pl. I, 16. et IX, 20. Plin. XXVII, 9, 55. et Billerb. Flora class. p. 249 sq. Ceterum Plinius hunc locum habuit ante oculos, cum XVII, 4, 3. scriberet: Vergilius et quae filicem ferat, non improbat vitibus. Alii, Colum. III, 11, 8. respicientes, maluerunt tamera. Cetarum Conington av Med et duohus Bern. a.m. nr silicem, temere. Ceterum Conington ex Med. et duobus Bern. a m. pr. recepit scripturam felicem, quae iam propter antecedens Adiect. felicem repudianda erat, etiamsi aliorum scriptorum melioribus Codd. probari posset. — "invisam aratris, propter implexas inter se et late serpentes radices easdemque exstirpatu difficiles." Heyn. Contrarium est patiens vomeris infra v. 223. De ratione exstirpandae filicis cf. Colum. II, 12, 13. et XI, 2, 62. Pallad. VI, 3, 3. — 190 sq. In tali solo praestantissimum vinum mascitur. — multo fluentis Baccho. Vid. supra ad v. 37. et 100. ad-notata. — 192. pateris et auro, per Ev dià dvoiv s. epexegesin illam, qua duo Substantiva per Copulam ita iunguntur, ut in unam notionem cocant, pro pateris aureis, ut Geo. IV, 99. auro et guttis et ap. Ovid. Met. III, 32. cristis praesignis et auro. Constat autem, Vergilium, ut ceteros poëtas, hac figura haud raro usum esse (Ecl. VIII, 95. Geo. I, 173. 335. II, 192. 477. III, 198. IV, 281. Aen. I, 27. 61. 258. II, 722. III, 223. 366. IV, 355. VI, 227. VII, 658. 751. 804. etc. (H. Wagn. Qu. Virg. XXXIII, 4. p. 544 sq. et praeter multos alios Obbar. ad Hor. Ep. I, 6, 59. Vol. I. p. 333.) Quamquam enim Handio Tursell. II. p. 476. concedo, non omnia, quae afferantur, huins usus exempla esse vera atque etiam illorum locorum Verg. quosdam aliter posse explicari (cf. adnot. nostra ad Ecl. II, 8.), nequeo tamen Ameisio Spic. p. 19. adsentiri hunc usum omnino neganti. Cau-tius et satis probabiliter de eo disputat Conington ad h. l. In libationibus autem nobilissimis vinis. Chio maxime et Falerno, utebantur. Vid. Ecl. V. 71. ibique adnott. — 193. Tibicines Etruscos sacrificiis adhibitos fuisse, vel ex Livio IX, 30, 5 sqq. notum. Adde Val. Max. II, 5, 4. Ovid. Fast. VI, 653 sqq. Plutarch. Qu. Rom. p. 122. aliosque. Quare nescio, quo iure Schneider. ad Varr. R. R. I, 2, 17. observet: "Soli enim Latini tibicines adhibebantur Romae. ut aruspices Etrusci." — "pinguis in ludibrium gentis dictum esse videtur. Catull. XXXIX, 11. Aut pastus Umber aut obcus Etruscus. Habitum corporis ex crebris sacrificiorum epulis, quibus adhibebantur tibicines, exprimi, Servius censebat; non male." Heyn. Ita stimu Voss et Manso, proced dubio verissime. — chur. tibis churues. Vide etiam Voss. et Manso, procul dubio verissime. — ebur, tibia eburnes. Vide quae de voc. cornu ad Ecl. X, 59. adnotavimus. Ita supra I, 450. ebur pro statuis deorum eburneis, Stat. Silv. I, 2, 2. pro lyra eburnea. (Vid. Met. IV, 148. elur vacuum pro vagina ebore ornata etc. Plinio XVI, 35, 66, teste sacrificae Tuscorum tiliae e luro, ludicrae vero loto ossilnuone asinis et argento fiebant, et de buxea quidem tibia ef. etiam (rvid. Met. XII. 157.; eburneam, qua non nisi ditiores in sacrificiis suis usi videntur, etiam Prop. V (IV). 6, 8. commemorat. (X. Voss. ad h. l. Ceterum de tibiae mon ef. adnott. ad Ecl. VIII, 21. - 194. Lancibus. Cf. Acn. XII, 215.

195

Sin armenta magis studium vitulosque tueri Aut ovium fetum aut urentis culta capellas, Saltus et saturi petito longinqua Tarenti Et qualem infelix amisit Mantua campum Pascentem niveos herboso flumine cycnos:

et VIII, 284. ibique adnott. lances pandae Servio sunt "aut patulae, aut extorum pondere incurvatae". Med. a m. pr. exhibet patulis (ut Aen. VII, 115. patulae quadrae); sed vulgarem lectionem praeter ceteros Codd. omnes tuetur etiam Philargyri et Diomedis p. 483. P. auctoritas. Martiali XI, 32, 19. cavae dicuntur. — reddimus, diis offerimus. Redditur, quidquid debetur: sacrificia autem tamquam diis pro ipsorum beneficiis debita spectantur, quare reddere verbum proprium de sacris et votis, quod etiam Servius ad h. l. docet. Cf. Ovid. Fast. VI, 476. Tibull. I, 3, 34. Stat. Theb. IV, 466. Tac. Hist. IV, 53. et quae ad Ecl. V, 75. adnotavimus. mantia, aut ob nativum calorem, ut sint hostise modo erepta et adhuc calida (velut apud Stat. l. l. adhuc spirantia), aut secundum Servium elixa, cocta; nam etiam Varro L. L. IV. p. 25. (a Voss. laud.) exta in olla, extari vocata (cf. etiam Plauti Rud. I, 2, 47.), percocta esse refert. Vid. etiam infra v. 396. Prior autem ratio praestat. Cf. Aen. XII, 214 aq. — 195—202. "Observetur praeceptorum in his formis variatio et orationis copia. Agros saltuosos et irriguos ad pascua seligendos esse docet. — tueri, apud Grat. Cyneg. 306. 307. Heyn. Conington confert Colum. VI, 3. tueri armentum paleis. Adde eiusd. VII, 12. tueri canem et plures locos, ubi copias, legiones tueri et similia leguntur, (ut ap. Cic. pro Deiot. 8. Parad. VI, 4. extr. Liv. V, 4. etc.). — studium tueri. Vid. adnott. ad Geo. I, 21. et 305. — 196. ovium fetum cum Ribbeckio, Ladew. et Coringt. pro vulg. fetus ovium ex uno Cod. Palat. recepimus, cum etiam Med., Gud. aliique Codd., Nonius 206, 4. et Prisc. V. p. 192. extr. verba sic collocent: ovium fetus. (Cf. Ribb. Proleg. p. 214.) Wagn. et Haupt. (ut Süpfl. et Bryce) vulg. lectionem servant. — "urentis culta capelles, laedentes seu serrato dente, seu saliva, ut exarescant. Ita urere dictum erat Geo. I, 77. et infra 378. 379. "Heyn. De ipsa re cf. Varro R. R. I. 2, 18. 19. caprae enim omnia novella sata carpendo corrumpunt, non minimum vites atque oleas --- (oleam), quam lueserit, fieri dicunt sterilen: eius enim salivam esse fructi venenum; quem locum respicit Plin. VIII, 50, 76. Morsus caprarum arbori exitialis. Olivam lambendo quoque sterilen faciunt et XV, 8, 8. Oleam si lambendo capra lingua contigerit deparrique primo germina, sterilescere, auctor est M. Varro. De urendi autem voc. vid. adnott. ad Geo. I, 77. — 197. "saturum Tarentum propter insignem agrorum ubertatem (vid. Hor. Od. II, 6, 10 sqq.) a consequenti; ut pinguis, et v. 224. dives Capua." Heyn. Ita Pers. I, 71. rus saturum, Colum. X, 43. satur autumnus, Lucil. Aetnae 12. saturae messes, et infin Geo. III, 214. satura praesepia, i. e. plena pabuli, et IV, 335. vellers by ali satura fucata colore. Cf. etiam Senec. N. Q. V, 9. locos ob humidam caeli naturam saturos et redundantes et Heins. ad h. l. Grammatici, hot epitheton non intelligentes, ex saturo Tarento fecerunt Satyrium, unde in aliquot Codd. (inter quos Med. a m. pr.) satyri - - Tarenti (quod agnoscere videtur Lachm. ad Lucr. V, 1006. p. 327.) Ceterum de Tarentini agni fertilitate et amoenitate vid. etiam Geo. IV, 126. ibique adnott., Strab. VI p. 281. Cas. Lübker. ad Hor. Od. II, 6, 9. Obbar. ad Hor. Ep. I, 7, 44. Rud. Lorenz. de civitate veterum Tarentinorum. Lips. 1833. et liber mess geogr. III. p. 754 sq., ubi non minus quam in Pauly Realencycl. VI. p. 1601 sq. de hac urbe, quam etiamnum Taranto dici constat, pluribus disseruimus. — longinqua, agros longe remotos, utpote in extrema Italia sitos. — 198. Cf. Argum. Ecl. I. et IX. — 199. Vide Ecl. I, 48. et VII, 12 sqq. — herboso flumine: Mincius enim alga et arundine obsitus est. Cf. Ecl. VII, 13. et Aen. X, 205. ibique adnott. — sivei cycni inveniuntur etiam Aen. VII, 699. et in Gratii Cyn. 77. Cf. etiam Ecl. II, 20. VI, 46. Aen. III, 391. IV, 459. etc. De cycnis Mantanis

| Non liquidi gregibus fontes, non gramina deerunt;  | 200 |
|----------------------------------------------------|-----|
| Et quantum longis carpent armenta diebus,          |     |
| Exigua tantum gelidus ros nocte reponet.           |     |
| Nigra fere et presso pinguis sub vomere terra,     |     |
| Et cui putre solum, - namque hoc imitamur arando - |     |
| Optuma frumentis; non ullo ex aequore cernes       | 205 |
| Plura domum tardis decedere plaustra iuvencis;     |     |
| Aut unde iratus silvam devexit arator              |     |
| Et nemora evertit multos ignava per annos          |     |
| Antiquasque domos avium cum stirpibus imis         |     |
| Eruit; illae altum nidis petiere relictis,         | 210 |

autem vid. Ecl. IX, 27 sqq. — deeruut per synizesin. Cf. adnott. ad Ecl. VII, 7. Ribbeck. Velii Longi praeceptum p. 2227. (vid. Lachmann. ad Lucr. I, 43. p. 20.) secutus, cum Med. a m. pr., Rom. et duobus Bern rectius fortasse scripsit derunt, cum Gud. et unus Bern praebeant desunt. Sie etiam infra v. 233. derunt. — 201. 202. "Quantum graminis per diem depastum est, tantum nocte rorulenta succrescit. Poëtica quidem amplificatione dicta, nec tamen a vero plane abhorrentia. Cf. Plin. XVII, 4. extr. - ros causa fertilitatis; vid. Graev. ad Hesiod. Scut. Herc. 395. 372v; tioση." Heyn. - reponet, rursus crescere faciet; nam reponere est reparare, restituere. Cf. adnott. ad Aen. V, 752. Ceterum Med., unus Pottier. et duo Bern. a m. pr. praebent reponit, Rottend. 3. reponat. Sed solet in eiusmodi locis idem tempus eidem tempori opponi. Cf. adnott. ad Geo. I, 454. - 203-211. Optima est frumentisque serendis maxime idonea terra 1. 454. — 203—211. Optima est frumentisque serendis maxime idonea terra nigra, si et pinguis est et putris. Humus nigra (quam Cato 151, 2. et Colum. II, 10, 18. III, 11, 6. pullam vocant), pinguis, et putris, h. e. resoluta, mollis ac solibus et imbribus penetrabilis (vid. Geo. I. 44. et infra v. 262, 63.). — fere, i. q. plerumque, ut saepe. Cf. Cic. Manil. 9. Caes. B. G. III, 18. Hor. Ep. I, 6, 9. II, 1, 236. Suet. Aug. 45. al. et Hand. Tursell. II. p. 693 sq. — presso sub vomere. Cf. Geo. I, 44. ibique adnott. — 204. "Hoc est arationis consilium, ut, quae terra talis non sit, glaebis fractis ac comminutis putri similis efficiatur. Cf. Colum. V, 4. 2. Idem Colum, diserte h. l. interpretatus est X, 7 sq. Locum ob oculos habuere in iisdem praeceptis condendis Colum. II, 2, 4. et de nigro colore §. 14 sqq. Plin. XVII, 4, 3. Pallad. I, 5." Heyn. Melius etiam Heynio loci sententiam explicuisse videtur Wakef. ad Lucr. I, 837. his verbis: "Ea terra, cui solum est natura solubile, frumentis maxime idoneum est; et ob hanc causam scilicet, quod per se habeat eam solutionem, quam unice volumus aratris exercendis efficere. Feliciter igitur cum aratri officio terrae istius indoles conspirat, - - - praeveniens quasi commoditate sua naturali la-bores agricolarum." - cui. Vid. supra ad I, 344. - hoc imitamur arando, hoc arando efficere studemus, scil. ut solum putri simile sit. — 205. ex aequore. Cf. adnott. ad Geo. I, 50. — non ullo ex aequore -- aut unde — pro: non ullo ex aequore, quam e tali, aut ex illo, unde. — 206. decedere invencis (tertio Casu, Graecorum more posito), i. e. devedi a iuvencis. Dativus spectat ad operam a iuvencis praestitam et fere idem est, quod: per iuvencos. Cf. quae Wagn. in min. edit. de hoc usu Dativi ad h. l. decte disputat. Aliter tamen Hoffmann. in Ephem. gymn. Austr. a. 1851. p. 387. de hoc Dativi usu statuit. -- tardis et ob naturam boum et ob oneris plaustrique magnitudinem, quo frumentum ex agro devehitur. — 207—211. Alterum genus agri feracis et frumento serendo idonei est novale, silva caesa. - iratus, quod silvae inutiles bonum solum et agriculturae aptum occupabant et nunc exstirpandae ipsum laborare et desudare cogunt. — arator. Vid. adnott. ad Geo. IV, 512. — devexit Et evertit - ernit, pro: devexit evertens, eruens, exstirpans. Cf. adnott. ad Ecl. VI, 20. et VIII, 97. Ceterum Voss. de silvis in novalia mutatis conferri iubet Colum. II, 2. Pallad. I, 6. Plim. XVII, 5. 3. et Hor. Ep. I, 2, 45. — 209. "Omnes laudant Lucr. I, 19. Frondiferasque domos avium; ipsum Vergilium pressus sequitur Manil. II, 774 - 777.; habuit etiam ante oculos Silius V,

At rudis enituit inpulso vomere campus. Nam ieiuna quidem clivosi glarea ruris Vix humilis apibus casias roremque ministrat; Et tophus scaber et nigris exesa chelydris

595-608." Heyn. - 211. At rudis etc. pro pedestri: dum interea campus enitescit. rudis campus, nunc primum proscissus. Cf. Nemes. Cyneg. 14. Ovid. Am. III, 6, 15. et Met. V, 646.; nec multum dissimili sensu mare nondum navibus notum eidem Ovidio Met. I, 80. et Catullo LXIV, 11. rude dicitur. Cf. Burm. ad h. l. et Val. Fl. V, 642. — "enituit, enitescit, magna cum vi; est enim bona terra post vomerem nitescens, ut Plinius ait XVI, 6, 3. [immo XVII. 5, 3., i. e. terra pinguis modo arata solet nitescere]; et omnino nitent, quae culta sunt, ut Geo. I, 153. Aen. VI, 677." Heyn. Hanc interpretationem etiam Voss. sequitur, coll. Cic. Tusc. II, 5, 13. (ex Attia) fruges enitent, Hor. Od. II, 8, 6. enitescis Pulchrior multo. Quinct. Inst. IX, 4. quid non cultu nitescit? (Cf. etiam Burm. ad Quinct. Decl. XII, 13. et Heins. ad Ovid. Met. XV, 202.) Wagn. tamen ob adiectum impulso priorem illam explicationem de glaebis vere nitentibus iure praefert. De ultima syllaba voc. enituit arsis et caesurae vi producta vid. adnott. ad Ecl. I. 38. Quamquam nuper exstiterunt, qui arsi hanc vim abiudicarent syllabamque it ab initio longam fuisse et postea demum correptam esse contenderent, qua de re ad Aen. V. 521. accuratius dicemus. — inpulso nomere, adacto, ut v. 203. presso, I, 45. depresso aratro. — 212—216. De terrae generibus minus fecundis; et primum quidem de solo glareoso, sabuloso, quod non nisi herbas suppeditat apibus idoneas. Quod attinet ad novam orationis connectendae varietatem per Partic. Nam, Heyn. minus apte comparat locum Geo. I, 77. Hic potius sententiae ita procedunt: Illa, de quibus modo dixi, soli genera sunt fecundissima, non alia, omnium vero minime, quorum natura plane contraria est; nam clivosi glarea ruris etc. — 212. glarea, ψηιρίς (Kiessand), minutissimi lapilli, quales in fluviorum ripis et maris litoribus esse solent. (Cic. ad Q. Fr. III, 1. 2. Liv. XLI, 27, 5. Tibull. I, 8, 59. etc.) iciuna, sicca, humore carens, ideoque infecunda. Cf. Cic. Verr. II, 3, 37. iciunus ager. Colum. II, 4, 7. Omnis humus - inferiores partem iciuniorem habet. — 213. humilis casias. Vid. adnott. ad Ecl. II, 49. — "roren quem apes e floribus et herbis sugunt, nuncque flores ipsi, quibus ille inesse solet. Ros marinus, frutex, a Servio intelligitur, quem ali sequuntur; sed nondum locum vidi, in quo ille simpliciter ros appelletur." Heyn. Non debebant Heyn. et, qui eum sequentur, Schirach. p. 571. cum Mansone a Servii explicatione decedere; quam enim Heyn. ipse proponit interpretationem, illa quidem ferri posset, si alia plantarum species non esset adiuncta; sed post casiam commemoratam ros vix aliter, quam de rore murino potest intelligi; quem etiam simpliciter rorem dici, docet locus Plinii XXIV, 11, 60. hace quae ex rore supra dicto nascitur. De rore marginality description of the supra dicto passitur. rino s. maris (Rosmarino officinali Linn.), Libanotidis genere, cf. Dioscor. III, 89. et Billerbeck. Flor. class. p. 7. sq. — 214—216. "Sententia est: Terra tophacea et cretosa serpentibus omnium aptissima. Vulgare: nulli alii agri acque ferunt - - ac tophus et creta, ita extulit: tophus et crets negant alios agros aeque ferre serpentibus cibum, scil. atque ipsos. Tribuit enim ex sollemni poëtarum more rei inanimatae sensum et iudicium et loquelam. [Vid. adnott. ad Ecl. V, 28. et supra ad v. 59.] Hinc negere ut infra v. 234. et alibi." Heyn. Mirus profecto est error Servii hoc scheut infra v. 234. et alibi." Heyn. Mirus profecto est error Servii hoc schelion adscribentis: "negant: scilicet Nicander et Solinus, qui de his rebus scripserunt"; quem tamen interpretes quidam temere secuti sunt. — tophus s. tofus (ut Ribb. scribit: Tufstein), quem Graeci negor vocat, lapis cavernosus et scaber, qui facile friatur et in arenam resolvitur. Cl. Plin. XVII, 4, 3. XXXVI, 22, 48. Vitruv. II, 7. aliique. Terram tophacess vitibus aptam censent Colum. III, 11, 7. et Pallad. II, 13, 3., eadem vero etiam serpentibus est aptissima. — Pro exesa Ribb. hic edidit exessa (supra I, 495. exesa), quem tamen, licet Codd. addicant (vid. Wagn. Orth. Verg. p. 469. et Ribbeck. Proleg. p. 444 sq.), sequi dubitavimus, ne ubique praegressa longa vocali vel diphthongo geminata litera s uti cogremu. — chelydris Dativum esse patet. Vid. supra ad v. 206. Chelydrus antem

Creta negant alios aeque serpentibus agros

Dulcem ferre cibum et curvas praebere latebras.

Quae tenuem exhalat nebulam fumosque volucris,

Et bibit humorem et, cum volt, ex se ipsa remittit,

Quaeque suo semper viridi se gramine vestit

non est, quod ex etymologia vocis (a χέλυς et ΰδωρ) sequi videtur, testudo marina (nt censet Schol. Lycophr. 340.), sed serpens venenosus et graveolens, qui, cum inter amphibia referendus et durissima cute instar testudinis obtectus sit, illo nomine appellatur. Cf. Nicandri Ther. 411. et Salmas, ad Solin. p. 339. Commemoratur autem praeter h. l. etiam infra III, 415., apud Silium VIII, 498. et Lucan. IX, 711. — creta nihil aliud est quam argilla (supra v. 180.), creta, qua utuntur figuli. Cf. Colum III, 11, 9. V, 8, 6. et alibi, Pallad. I, 34, 3. Plin. XXXI, 3, 28. Vitruv. VIII, 1. De ea tamquam quorumdam animalium cibo Keightleius ap. Coningt. conferri iubet Front. in Geop. VII, 12. — 216. dulcem, gratum iis, cibum. Conington autem dulcem proprie dictum putat, cum secundum Geopon. locum modo comm. ἡ ἄργιλλος sit γλυκεία. — curvas latebras pro cavis. Sic etiam Geo. III, 544. Neque aliter intelligenda videtur curva vallis Aen. II, 748. — 217—225. Post terras singulis culturae generibus aptas commemorat agri genus optimum, vinetis, olivetis, frumentis et pascuis aequaliter idoneum. - 217. ex Lucr. V, 254. pulveris exhalat nebulam nubesque volantes et ibid. v. 464. Exhalant lacus nebulam - - Ipsaque - - tellus fumare videtur. Cf. Plin. XVII, 4, 3. terra optima, quae tenues exhalat nebulas. - fumos volucres. Volucris haud raro de rebus dicitur, quae per aërem feruntur. Ita Aen. XI, 795. aurae, Ovid. Met. I, 602. nebulae, et Am. II, 11, 33. procellae volucres commemorantur. Cf. etiam Aen. V, 242. et 544. — 218. ex se. Wagn. Qu. Virg. II. docet, Praepositionem ex ante Conso-218. ex se. Wagn. Qu. Virg. II. docet, Praepositionem ex ante Consonas apud Vergilium non inveniri, nisi 1) subiecto Pronomine imonosyllabo (Aen. II, 163. 648. V, 47. VIII, 47. XII, 435.); 2) ubi Praepositio numerum imdicet (vid. not. ad Ecl. X, 35.); 3) in eiusmodi dictionibus, quales sint ex diverso (Aen. II, 716. III, 232.), ex longo (Aen. IX, 64.), ex more (Aen. V, 244. VIII, 186.); 4) ubi Praepos. Casui suo postponatur (Ecl. VI, 19. Aen. II, 718. IV, 410.); 5) in quarta eaque debiliore ceteris versus sede, praegressa etiam longa Vocali (Aen. XI, 720. XII, 949.). — 219. semper viridi, numquam arescente, quia nativo succo gaudet, quod additur ad suum gramen explicandum, ut sensus sit: terra non modo suum babet gramen, sed etiam semper recens et vivum. Haec autem est optihabet gramen, sed etiam semper recens et vivum. Haec autem est optimorum librorum lectio, quam post Iahn. recepinus. Vulgo cum Med., Moret pr., Pierii Rom. et utroque Goth. exhibent viridi semper, quam lectionem duplici de causa deseruimus, primum quod (Wagnero iam docente) Adv. semper Pronomini personali aut relativo subici solet (cf. Ecl. I, 7. III, 62. V, 74. Aen. X, 327. XI, 378.); tum quod Adverbium, si Adiectivo adiicitur, semper praecedit Adiectivum (cf. v. c. Ecl. III, 63. Geo. I, 105. Aen. IX, 47. XII, 781.), nisi ubi in Adiectivo praecipua aliqua vis inest (velut Ecl. III, 3. infelix o semper, oves, pecus! Aen. III, 217. pallida semper ora etc.), quod tamen in hunc locum non cadit, in quo si suo incidi semper, legaretur. Adverbium necessario cum restit conjungi et verba viridi semper legeretur, Adverbium necessario cum vestit coniungi et verba esset et quantopere tum epitheton viridi langueret, non opus est ut multis verbis deceam. Quod perspiciens Faber. coni. suo viridis semper, Wagn. antem cum Vossio ex uno Cod. Potter. 3. suo semper viridis edidit, in vulgari lectione literam s sequente eadem Consona absorptam esse statuens, ut poëta per prolepsin illam, de qua disputavimus ad Geo. I, 320., et infra ad v. 353. viridis se vestit dixerit pro viridem se vestit, i. e. vestit se gramine, quo fit, ut vireat, vel etiam pro viridis est ornatius scripserit viridis se vestit. Non nego, hanc lectionem (quam in prima edit. et ipse ethibui) habere, quo se magnopere commendet; tamen in re tam dubia meliorum Codd. auctoritatem negligere nolui. Bryce quoque, Haupt., La-dew. et Ribbeck. edunt semper viridi, (quod probat Ameis in Iahnii Nov.

Nec scabie et salsa laedit robigine ferrum: Illa tibi laetis intexet vitibus ulmos, Illa ferax oleo est, illam experiere colendo Et facilem pecori et patientem vomeris unci. Talem dives arat Capua et vicina Vesevo Ora iugo et vacuis Clanius non aequus Acerris. 220

225

Annal. LXII. p. 41.), Suepfl. vero et Conington viridis. -- 220. Nec ecabie, quae efficitur robigine. — salsa, quae ferrum aquae salsae modo corrodit. Supra I, 495. scabra vocabatur. Conington comparat Plin. XVII, 4, 3. ferroque omnis (terra) robiginem obducit. — 221. intexet vitibus ulmos. Dicitur non minus intexere aliquid aliqua re, quam intexere aliquid aliquid. Cf. Ecl. V, 31. Aen. VI, 216. X, 785. Sic Claud. XXXI, 2. Vitibus intexti gremio successerat antri. De re ipsa cf. supra ad v. 89. Ecl. II, 70. et al. adnotata. — 222. ferax oleo est. Ita Heins. ex melioribus libris (excepto tamen Medic.), Nonio Marc. p. 500, 23. et Arus. Messio p. 230. L. restituit pro vulgari oleae, quae vel elisioni, vel librariis originem debet, ferax et cognata Adjectiva etiam cum Dativo iungi ignorantibus. (Secuti sunt omnes recentiores editores praeter Coningtonem, qui Med. et duorum Bern. lectionem oleae recepit. Ribbeck. more suo scripsit oleost.) Ferax oleo, i. e. ad oleum gignendum. Wagn. confert Lucan. IX, 696. sterilis tellus fecundaque nulli Arva bono, Silium II, 498. Fecundum in fraudem hominum genus, Plin. II, 78, [80.] Tractus fertilis ad omnia et Cort. ad Sall. Iug. 17, 5., ubi ager arbori infecundus legitur. — 228. facilem pecori, pascuis aptam, facile suppeditantem, quibus alendo pecori opus est, copiosum pabulum praebentem. Ita v. c. apud Liv. XXXIII, 17, 8. legitur campus operi facilis, i. e. ubi facile opera, munimenta possunt exstrui. Cf. etiam infra IV, 272. facilis quaerentibus herba et supra ad v. 179. adnott. — patientem vomeris, vomeri facile cedentem, quae facile arari potest ideoque apta est agriculturae. — 224. "vicina Vesevo, antequam Vesuvii incendiis tractus ille est Tito imperante [a. p. Chr. a. 79.] vastatus." Heyn. Poëtica nominis forma Veserus legitur v. c. val. FI. IV, 507. Stat. Silv. IV, 8, 5., interdum etiam apud pedestris orations scriptores, ut Suet. Tit. 8. Adiective, ut hic Verg., utitur hoc nomine Cland. R. Pros. III, 184. Serv. ad h. l. Vesevum a Vesuvio diversum censet, ut ille Liguriae, hic Campaniae fuerit; sed aperte Vesulum, Liguriae montem, cum Vesevo confundit. Ribbeck. cum Med. aliisque bonis libris scribit Vesaevo. (De diphthongo as in Codd. pro e longa posita cf. eius Proleg. p. 385 sqq. Lachm. ad Lucr. V, 1229. et VI, 651. alii.) - 225. Ora. Memorabilis est Gellii de hoc loco narratiuncula, qui N. A. VII, 20. hace refert: "Scriptum in quodam commentario reperi, versus istos a Vergilio ita primum esse recitatos atque editos: -- vicina Vesevo Nola ingo: postea Vergilium petiise a Nolanis aquam, uti duceret in propinquum rus: Nolanos beneficium petitum non fecisse: poëtam offensum nomen urbis eorum, quasi ex hominum memoria, sic ex carmine suo derasisse, oraque pro Nola mutasse, atque ita reliquisse." (Vide, quae contra Hauptium Ind. lectt. aest. Berol. a. 1857. p. 4. hanc narratiunculam absurdam consentem de probabilitate eius disputavit Ribbeck. in Proleg. p. 23 sq. et 120.) — Clanius (tr. tiams). fluvius Campaniae, iuxta Liternum in mare se effundens, quare etiam Liternus vocabatur (Strab. V. p. 243. Cas. Liv. XXXII, 29, 3. et Flor. I, 16.), etiamnum Clanio nominatus. Cf. liber meus geogr. III. p. 519. Frequenti exundatione Acerranis aliisque vicinis agris exitiosus erat, quare etiam Silius l. l., locum nostrum imitatus, Clanio contemptae same Acerrae. Cf. etiam Dionys. Hal. VII. p. 419. Lycophr. v. 718. et Stepl. Byz. p. 209., de Acerris autem ab Hannibale eversis, ab Augusto vero restitutis, quae usque ad nostra tempora antiquum nomen servarunt, praeter Silii l. l. Plin. III, 14, 19. Liv. XXIII, 17. XXVII, 3, 6. alii et liber meus modo comm. III. p. 742. — vacuae autem dicuntur Acerres tamquam infrequentes incolis, ideoque quietae et tranquillitatis plense. Its

Nunc, quo quamque modo possis cognoscere, dicam.
Rara sit an supra morem si densa requires —
Altera frumentis quoniam favet, altera Baccho,
Densa magis Cereri, rarissima quaeque Lyaeo —
Ante locum capies oculis alteque iubebis 230
In solido puteum demitti omnemque repones
Rursus humum et pedibus summas aequabis harenas.
Si deerunt, rarum pecorique et vitibus almis
Aptius uber erit; sin in sua posse negabunt
Ire loca et scrobibus superabit terra repletis, 235
Spissus ager: glaebas cunctantis crassaque terga

Iuven. III, 2. (ubi vid. Heinr.) Cumae vacuae, id. X, 102. vacuae Ulubrae, Hor. Ep. II, 2, 81. vacuae Athenae et ibid. I, 7, 44. (ubi vid. Obbar.) vacuum Tibur. Ceterum Clanius arat pro: accolae fluminis arant. Cf. Geo. I, 509. Hinc movet Euphrates ibique adnott. Ribbeck., cum Med. Geo. I, 509. Hinc movet Euphrates ibique adnott. Ribbeck., cum Med. a m. pr. exhibeat equos (literis tamen a et u superscriptis), edidit aequos. (Vid. ad v. 71.) — 226—258. "Terra quomodo sit probanda (δοχιμασία γῆς), quibusque notis eius natura densa, rara, salsa, pinguis, humida, gravis, levis, nigra, frigida cognoscenda. Cf. Plin. XVII, 5, 3. Colum. II, 2, 19. Add. Geop. II, 10." Heyn. — 226. In seqq. auctor de notis et signis agit, quibus quodque solum cognoscatur, et ita quidem, ut non solum arborum culturam respiciat, sed etiam frumentorum et pascuorum rationem habeat. — 227. Ordo verborum hic est: Si requires, rara sit, an un accompany properties of the second control of the second contr nimis (supra morem, ut apud Liv. XXI, 7. Colum. IV, 27, 4. et alibi supra modum) densa, ante locum capies etc. Vss. autem 228, et 29. eodem modo per parenthesin interpositi, quo v. 239. 240. Non recte Bothius ex quibusdam libris edidit sit densa, et in fine v. 229. Punctum posuit. Non enim (quod iam Iahn. observavit) imperat poëta, ut haec fiant, sed exponit, quomodo fieri possint. — rara, soluta, mollis, quae humores facile imbibit. — requires Wagn. (quem recentiores editores praeter Bryceum omnes sequentur) ex Med. a m. pr., tribus aliis Codd. et Serv. Dresd. (qui requires per Futura videbis, inspicies explicat) restituit. Vulgaris lectio si forte requiras (quam ex melioribus libris Cod. Rom. exhibet) dubitationem aliquam exprimeret (si forte requiras, quod quidem nescio utrum facturus sis necne) ab h. l. alienam. Cf. Wagn. Qu. Virg. VI, 4. — 230. "Si requires, utrum rarum an densum solum sit, oculis capies, eliges locum quires, utrum rarum an densum solum sit, oculis capies s. eliges locum soli solidi, in quo puteum, altam foveam, scrobem (\$\delta\delta\gamma\_{ov}, Geop. II, 11.) facias, inbeas fodi, sive, quod exquisitius, demitti. Porro solidum pro solido loco." Heym. — De dictione oculis capere locum vid. ad Aen. I, 396. — 232. Ribbeck. pro rursus scripsit rusus. (Cf. eius Proleg. p. 444.) — pedibus aequabis, quod ap. Colum. II, 2. recalcabis. — 233. Si deerunt, sc. arenae, si terra in scrobem reiecta non sufficit ad eam replendam, solum rarum esse concludas. Opponuntur in seqq. sin superabit terra. — vites almae, quia praebent, quo te alas. Cf. adnott. ad Ecl. VIII, 17. — 234. uber, proprie fecundum solum (vid. v. 185. ibique adnott.), hic simpliciter pro solo, humo positum, nam rarum uber (cui opp, spissus ager, crassus: vid. Colum. III, 12, 2.) non potest admodum fecundum esse, licet pascuis et vineis aptum. — "sin ea negabunt posse ire in sua loca, h. e. non poterunt redire (cf. v. c. 215.), spatiis foveae recipi. ut supersit terrae egestae aliquantum etc. Cf. Colum. II, 2, 19." Heym. — 235. superabit terra aut ita explicari potest, ut superare significet supereminere, exstare, quemadmodum apud Stat. Theb. IV, 458. Quamquam infossus humo, superat tamen agger in auras; aut ut idem Quamquam infossus humo, superat tamen agger in auras; aut ut idem sit, quod superesse, ut infra v. 314., qua de re dictum est ad Ecl. IX, 27. Utram probes explicationem, sensus loci non mutatur, de quo iam ad v. 233. diximus. Conington autem memorat, Plinium de veritate huius rei dubitare XVII, 4, 3. sic scribentem: Scrobes quidem regesta in cos nulla complet, ut densa atque rara ad hunc modum deprehendi possit. — 236. glachas cunctantes, tenaces, quae vix cedent vomeri, vel quae aegre

Expecta et validis terram proscinde iuvencis. Salsa autem tellus et quae perhibetur amara, Frugibus infelix, — ea nec mansuescit arando, Nec Baccho genus aut pomis sua nomina servat — Tale dabit specimen: tu spisso vimine qualos Colaque prelorum fumosis deripe tectis; Huc ager ille malus dulcesque a fontibus undae

245

rastris confringi poterunt. (Cf. Geo. I, 94. et 105.) — terga non solum superficiem agri significant, in qua sulci fiunt, ut Heyn. interpretatur, sed ipsas porcas illas, de quibus vid. adnott. ad Geo. I, 97. — expecta, ut supra v. 27. et infra v. 421. Vid. autem adnott. ad Geo. III, 348. — Eiusmodi solo subigendo validis opus est iuvencis (vid. adnott. ad Ecl. III, 29.); quare epitheton cum vi praepositum vides. — proscinda. Vide adnott. ad Geo. I, 97. — 238. Salsum et amarum solum cernitur aqua solo eliquata. De his soli appellationibus cf. Pallad. II, 13. in Plin. XVII, 4, 5. et Diophanes in Geopon. V, 7. (πικρά ἡ ἀλμυρά), a Voss. laud. — quae perhibetur amara, quam vulgo amaram appellant, procuae est amara. De perhibendi vocabulo vid. adnott. ad Geo. I, 247. — 239. infelix, infecunda. Cf. not. ad Ecl. V, 37. — Wakef., Iahn. et Conington parenthesin a Frugibus inchoant, ut sensus sit: Haec terra nec frugibus, nec vino, nec pomis apta est. Vulgari tamen interpungendi ratione numerorum elegantiae magis prospicitur. — mansuescit. Lucr. V, 1367. fructusque feros mansuescere terra Cernebant. — arando passive, eo quod aratur. Cf. infra v. 250. III, 454. etc. et adnott. ad Aen. II, 81. — 240. Vinum generosissimum et poma optima in tali terra degenerant. — "nomen pro generositate s. nobilitate Serv., Burm. et alii intelligunt. Sed dubito, an non de natura vini et pomorum simplici ratione intelligendum sit: naturam mutant fruges in alieno solo transpositae, eo vero mutato, [degenerantes] pristinum suum nomen merito amittunt." Ita rectissime Schirach. p. 507. Conington confert Catonem c. 25. Sicque facito student bene percortum siccumque legere, ne vinum nomen perdat. Schrader, genu temere mutatum voluit in decus. — 241. specimen, probatio, documentum, đeiyua. Cf. v. c. Lucr. IV, 209. Hoc etiam in primis specimen verum esse videtur, Quam celeri motu rerum simulacra ferantur etc. - De soli natura per gustum exploranda cf. Colum. II, 2, 20. et de arb. 3. Geopon. II, 10. V, 7., iam a Voss. laud. — Pronomen tu adiectum auget vim et gravitatem praecepti, ut alibi hortationis vel increpationis. Cf. infra III, 73. 162. IV, 106. I, 344. Aen. IV, 265. etc. — qualus (Ribbeck. Lachmanno suasore ad Lucr. III, 1014. p. 204. scribit quallus contra Med. aliorumque Codd. auctoritatem. Cf. eius Proleg. p. 429.) est calathus saccus tenui vimine rarius contextus, inversae metae similar prelique commiliae contra supponi solitus per quem vinum val oleum cum illas uvarum et olivarum supponi solitus, per quem vinum vel oleum, cum ille exprimuntur, guttatim defluit, reliqua vero materia exire prohibetur, ut novum mustum vel oleum percoletur et liquetur (cf. Colum IX, 18, 12 Cato R. R. 52. 2.); colum vero et ipsum est vas vimineum, iunceum, sparteum, per quod vinum vel oleum in aliud vas transmittitur (Colum XII, 19, 4. Cato 11, 2. Plin. XXXVI, 23, 52.); quare Wagn. Qu. Virg. XXXIII. p. 545., hunc locum inter figurae ένος δια δυοίν exempla reference. verba qualos colaque prelorum per "qualos, quales prelis subiiciuntu," et in edit, min. qualos colaque per viminea cola explicat. Cf. ad Ecl. II. 8. Geo. III, 198. et alibi adnotata. — deripe tectis fumosis, prosume de tectis. Ista enim vasa, ne vermibus aut humore corrumperatur. ad fumum in culina suspendi solebant. Cf. adnott. ad Geo. I, 175. et Voss. ad h. l. — 243. ager, particula terrae ex eo, της γης τι. — Ascealcentur pro huc infundantur et hic calcentur, subigantur. De simili coniunctione verborum huc ades iam diximus ad Ecl. II, 45. et VII, 9. Est autem, si summam rei spectamus, idem dicendi genus atque illud, et quo licet coniungere in potestatem, in mentem, in amicitiam esse, in cuto diam habere et similia, quae omnia ex duabus enuntiationibus (in potestaAd plenum calcentur; aqua eluctabitur omnis Scilicet et grandes ibunt per vimina guttae; 245 At sapor indicium faciet, manifestus et ora Tristia temptantum sensu torquebit amaror.

tem venire et in ea esse, in custodiam accipere et in ea habere etc.) contracta esse, facile est intellectu; de qua re tam multi disputarunt, ut eos enumerare longum sit. (Vide priores editt. meas.) — a fontibus undae, pro undis e fontibus haustis, i. e. undis fontium. Ita poëtae haud raro Praepos. a cum Ablativo singliant profeste val desuprota indicator. Cf. v. Lucrat II. 50. neque fulgorem reverentur ab auro, ubi vid. adnot. mea. Praeter eos, quos iam ibi laudavi, viros doctos cf. Ruhnk. ad Ter. Andr. I, 1, 129. Weitz. ad Val. Fl. V, 243. Cort. ad Cic. ad Div. III, 13, 1. Herzog. ad Caes. B. G. II, 11, Iahn. ad Ovid. Met. IX, 136. Thiel. ad Aen. I, 730. et V, 45. Hand. Tursell. I. p. 35. cum iis, quae ad Ecl. I, 8., ad Geo. III, 2 et alibi adnotavi. — 244. Ad. an analysis quae ad pertinet ad pertinem infundence. adnotavi. - 244. Ad plenum, quod pertinet ad notionem infundendi in verbis huc calcentur latentem, aut proprie possumus intelligere: usque in verbis huc calcentur latentem, aut proprie possumus intelligere: usque ad plenum, i. e. ad summum, extremum marginem, ut colum plenum sit; aut, quemadmodum alibi, pro copiose, affatim (zur Fülle), positum accipere. Cf. Hor. Od. I. 17, 15. Hic tibi copia Manabit ad plenum benigno Ruris honorum opulenta cornu. Veget. II, 9. Si vero in campi cursione—in ordinanda acie ad plenum fuerint eruditi. Eutrop. VIII, 10. Philosophiae scientiam ad plenum adeptus, et Hand. Turs. I. p. 122 sqq.—cluctabitur. Eluctari Wagn. recte explicat; per augustias atque obstacula aegre evadere; coll. Sen. N. Qu. IV, 2. Nilus per angusta cluctatus, Pacat. Paneg. 34, 4. vix eluctatis cadaveribus evolvit, et Cort. ad Lucan. II. 219.—246. At sapor. At apud poëtas, qui graviora amant, haud raro pro sed, autem, vero legitur. Cf. Wagn. Qu. Virg. XXXVII, 7., qui cum h. l. comparat III, 520 sqq. Aen. I, 410 sq. 708 sqq. II, 222 sqq. III, 593 sq. VIII, 138 sqq. aliosque locos.— sapor aquae expressae. Heyn. (quem Ribbeck., Bryce et Conington sequuntur) post manifestus incidens, coniungit sapor manifestus, quod dictum putat pro: sapor maniincidens, coniungit sapor manifestus, quod dictum putat pro: sapor manifesto vel manifestum indicium faciet; sed rectius Wakef., Iahn., Wagn. et Haupt. ante manifestus Comma ponunt, nt manifestus amaror cohaereant. (lahn. tamen in edit. II. sibi non constans servat quidem hanc distinctiosem, et nihilominus ad Geo. I, 477. adnotat, manifestus ad utrumque Subst., et ad saporem et ad amarorem pertinere, quae etiam Ladewigii sententia ridetur esse, qui Comma prorsus omittit). — indicium faciet. Cf. Plant. Cistell. IV, 2, 6. mi spectatores, facite indicium. Ter. Ad. IV, 4, 8. Id anus mi indicium fecit etc. — "Amaror torquebit sensu ora temptantum, h. e. gustantium [vide tamen infra], ex Lucr. II, 400. At contra tetra absinthi natura ferique Centauri foedo pertorquent ora sapore. Iam hic sensus haud dubie proprie tristis appellandus, quod de amaris rebus dici, supra ad I, 75. vidimus. Obvium erat poëtae iungere sensus s. sapore tristi; at exquisitius est transferre enitheta ad adinarta. schau s. sapore tristi; at exquisitius est transferre epitheta ad adiuncta; hinc tristia ora." Heyn. Ita etiam Schirach. p. 622 sq.; sed rectius Wagn. adnotat, tristia convenire oribus, cum amaror ea torqueat; saepe enim in actione objectis adiungi epitheta, quae iis tantisper, dum actio duret, conveniant; velut infra v. 352. Aen. IV, 102. VII, 343. et alibi. — sensu autem, i. e. gustu, cum temptantum coniungendum esse docet Ameis, in Iahnii Nov. Annal. LXII. p. 41., coll. infra v. 365., ubi acie temptare legimus, enmque recte sequitur Ladew. Ita sensu temptare (non vero simplex temptare) sane est i. q. gustare. — Pro amaror aliquot Codd. et Grammatici (ut Schol. Stat. Theb. V, 392.) praebent amaro, quam lectionem Heinsio et nuper rursus Coningtoni probatam Wagn. censet fortasse Grammaticis deberi, qui desideraverint epitheton vocabulo sensu adiiciendum; sed amare Vergilium hunc nudum Substantivorum usum (v. c. Aen. III., 147. terris. ib. 363. numine. ib. 664. gemitu IV, 46. vento. ib. 679. ferro. V, 161. woce. VI, 187. arbore. ib. 355. aqua. X, 102. solo), maxime autem voc. ore et manu sic ab eo frequentari (Aen. I, 614. II, 524. VI, 76. IX, 319.

Pinguis item quae sit tellus, hoc denique pacto
Discimus: haud umquam manibus iactata fatiscit,
Sed picis in morem ad digitos lentescit habendo.
Humida maiores herbas alit, ipsaque iusto
Laetior. Ah nimium ne sit mihi fertilis illa
Neu se praevalidam primis ostendat aristis!
Quae gravis est, ipso tacitam se pondere prodit,
Quaeque levis. Promptum est oculis praediscere nigram, 255
Et quis cui color. At sceleratum exquirere frigus

— III, 659. VII, 604. IX, 773. XI, 453. — Cf. etiam Geo. I, 430. Aen. II, 459. 717. IV, 344. V, 499.) Vulgarem lectionem (quae Barthio quoque ad Stat. Theb. V, 392. defenditur) praeter plurimos Codd. tuentur etiam Macrob. Sat. VI, 1. et Gellius I, 21. hunc focum comparentes cum Lucr. IV, 225., uno illo loco, quo praeter nostrum vox amaror videtur inveniri. (Cf. etiam Ribbeck, Proleg. p. 117, 190, et 210.) — 248—250. "Pingue et glutinosum (simulque dulce solum ipso tactu noscitur. — 249. manibus [de manu in manum] iactata, versata, trita, fatiscit, atteritur, ut solvatur in pulverem, abeat in arenulas, arida facta. Vid. Geo. I, 180."

Heyn. Terram friabilem describit, de qua cf. Varr. R. R. I, 9, 7. Plin.

XXXVI, 21, 39. Cf. etiam Wakef. ad Lucr. I, 887., qui ad eiusd. IV, 231. pro manibus iactata coniicit legendum esse manibus tractata. — 250. ad digitos lentescit, lenta adhaeret digitis; lentescere enim, ut alibi est lentum, tenerum fieri (v. c. Plin. XXXVII, 10, 70. gemma, si quis terat m vino, cerae modo lentescit. Colum. II, 11, 12. (cicera) paulum aqua macoratur, ut lentescat etc.), ita h. l. valet glutinosum fieri; de Part. autem ad per nostrum an reddenda cf. Hand. Turs. I. p. 89 sq. — habendo, dum quis eam habet; ut apud Lucr. I, 313. annulus in digito subter tenuatur habendo. Vide quae de hoc Gerundii usu, quem vulgo passivum habent, ad Aen. II, 91. disputavimus. Cum ipsa sententia Heyn. comparat Plin. XVII, 4, 3. et Colum. II, 2, 18. — 252. ipsaque Lactior, i. e. ipsa per sese lactiores segetes gignit, non stercore roborata aut rivis irrigata, ut iam Wagn. rectissime interpretatur. De Pron. ipse pro sponte posito vid. adnott. ad Ecl. IV, 21. — Ah nimium ne etc. poètice pro simplici. tale terrae genus nemo sibi optet. Similis orationis color Geo. I, 456., ubi vid. adnott. — mihi sollicitum significat animum. Vid. adnott. ad Ed. VIII, 6. — 258. Neu. Ribbeck. ex Med. a m. pr. et uno Bern. (ubi u in rasura) edidit Nec. primis aristis, quae formari incipiunt, i. e. si frementum spicas concipere incipit (,, when the ears first appear, just before earing", ut recte Conington). Servius: "Herbis surgentibus, quarum lunries futuris frugibus nocet, quas culmi tenues ferre non possunt", ubi for turas fruges et culmos tenues, non herbas sequentes respondere pri aristis, idem vir doct. demonstrat. Ceterum cum h. l. cf. Geo. I, 111. — 254—256. De gravi, levi et nigra terra Heyn. conferri iubet Colum. II, 2, 15 sq. — tacitam se prodit, pro: tacita (non alio signo prodits) se prodit, et hoc poëtice pro Adverbio tacite. Cf. adnott. ad Geo. III, 538. Aen. I, 644. III, 70. IV, 303 etc. — 255. Promptum est etc. Conington comparat Ovid. Met. XIII, 10. Sed nec mihi dicere promptum, Nec facer est isti. – praediscere, antequam ager colatur, cognoscere. Aliquot Codipraedicere, male. — 256. et quis cui color. Heyn. cui explicat enicarque telluri, Wund. et Wagn. cuique, ut sensus sit: quo nomine appellandes sit cuiusque color. (Sic enim interdum quis pro quisque post relativa: imprimis apud inferioris aetatis scriptores. Cf. v. c. Tac. Ann. II, 24. II. 26. IV, 23. Hist. III, 58. etc. Cf. Boetticheri Lex. Tac. p. 396. et Ramel. §. 159. p. 575. not. †). Nos eadem ratione Einer haud raro dicimus pro ein Jeder.) Rectius autem Ladew. censet, Graecorum more duas interregationes, quae commune Praedicatum habeant, in unam sententiam emecontractas, (quemadmodum ap. Cic. pr. Rosc. Com. 7, 21. Considera, qui quem fraudasse dicatur et al.), ut sensus sit: quae terra alium colores habeat et quem; eique cum Coningtone nunc adsentimur. Non mirus

Difficile est; piceae tantum taxique nocentes Interdum aut hederae pandunt vestigia nigrae.

His animadversis terram multo ante memento Excoquere et magnos scrobibus concidere montis, Ante supinatas Aquiloni ostendere glaebas,

260

tamen, in paucis libris veram lectionem corruptam esse in Et quisquis color vel Et quis cuique color; magis mireris, Ribbeckium lectionem Et quisquis Servio suasore recepisse, cum Proleg. p. 310. vulg. scripturam ex Geo. III, 102. ortam censeat. — 256—258. Frigida terra ad cognoscendum difficilis est. Conington conferri iubet Plin. XVII, 5. in. Terram amaram sive macram si quis probare velit, demonstrant eas atrae degeneresque sive macram si quis probare velit, demonstrant eas atrae degeneresque herbae, frigidam autem retorride nata. — sceleratum pro noxio, pernicioso. Cf. Plin. XXIV, 13, 63. Sceleratissimi serpentum haemorrhois et prester. Appul. de herb. 8. herba scelerata. Mart. I, 102. scelerata lues etc. Conington apte confert Plaut. Pseud. III, 2, 28. Sinapis scelera - oculi ut stillent facit. — Taxi nocentes. Vid. Plin. XVI, 10, 20. Taxus mas noxio fructu; letale quippe baccis, in Hispania praecipue, venenum inest. Cf. etiam adnott. ad Ecl. IX, 30. et Geo. IV, 47. — interdum, Vid. adnott. ad Ecl. VII, 50. et Geo. I, 477. — hederae nigrae. Vid. adnott. ad Ecl. VI, 54. et III, 39. — "pandunt vestigia, indicia praebent frigoris. Hoc melius ad rem et loci sensum; nam de cognoscendis et discendis soli naturis acitar; quam ut vestigia sint radices, quae late serdiscendis soli naturis agitur; quam ut vestigia sint radices, quae late serpunt sub solo [ut Wakef. ad Lucr. X, 912. explicat]. Heyn. Piceas autem et taxos amare frigus, discimus ex Plin. XVI, 10, 18. et supra ex v. 113. — 259—262. Transit ad vitium culturam et vinearum sationem, de quibus copiose agit usque ad v. 419.; et primum quidem dicit de faciendis scro-bious (259-261.). ,Arbitror autem, ante oculos habuisse poëtam Xenoph. Occon. c. 16, 11 sqq. Serendarum vitium modi sunt tres: aut in pastinato, aut in sulco, aut in scrobe: Plin. XVII, 35, 7." Heyn. Cf. etiam Colum. III, 13. 15. V, 4. 5. 6. de arb. 4. 46. a Voss. laud. — His animadversis, "agri qualitate deprehensa": Serv. — Ribbeck. animum adversis, cum Palat. praebeat animamadversis (altera tamen m erasa et altera a cum Palat. praebeat animamadversis (altera tamen m erasa et altera a inducta.) — multo ante, quam seras aliquid. — "Exeoquere, πέπῖειν, πιπαίνειν, macerare, excoquendum curare sole, gelu, pruinis: Colum. XI. 3, 13. [cf. Geo. I, 66. et Lucr. VI, 963. Principio terram sol excoquit et facit are.] Ad id concidimus terram scrobibus, quod fit, cum scrobes crebros facimus, incidimus in terra: concisam fossis Acgyptum Iustinus II, 1. dixit. Cum autem vineae in collibus fere plantentur, montes memorat poëta." Heyn. — Male tamen Heyn. pro magnos (montes, weite Bergflächen) praefert Martini coni. magnis (scrobibus), cum his phi de collibus agatur, non anadret enitheton magnitudinis. Send hic, ubi de collibus agatur, non quadret epitheton magnitudinis. Sed recte tuentur Codd. lectionem Iahn. (qui conferri iubet Plin. XVII, 35, 4. 7. Colum. III, 13. Xen. Oec. 17, 11. Theophr. III, 5.) et Wagn., quos recentiores editores omnes sequuntur. Vult enim poëta docere, quam late pateat mons, totum esse scrobibus concidendum. — Idem ille Martin., Cuningh. et Cort. ad Plin. Ep. VII, 4., et ante magnos omissum, Bryant. auamgn. et Cort. ad Fin. Ep. 11, 4., et ante magnos omissum, pryant. autem et Heyn. sequens Ante in Atque mutatum volunt; utrumque temere.
Tertio enim loco non opus erat Copula addita, cum Adv. ante repetatur.
Cf. Wagn. adnot. ad Ecl. I, 69., qui vir doct. ad h. l. comparat infra v.
294 sq. multosque nepotes, Multa virum -- saecula vincit, in Qu. autem
Virg. XII, 15. p. 430. docet, productionem illam Excoquere magnos prorsu insolitam fore, cum Vocalis e non nisi in Copula que arseos vi produci weat (cf. adnott. ad Ecl. IV, 51.), quae Graecae Particulae ré rationem equatur. — 261. Ante; repete multo ex v. 259. — supinatas glaebas, terram ligonibus inversam et erutam. — Aquiloni ostendere, exponere, ut frigore eius excoquantur, mitescant. Heyn. confert Hesiod. Έργ. 611. τοιε πάντας ἀπόδρεπε οἴκαδε βότρυς, Αείξαι δ' ἡελίφ δέκα τ' ἡματα καὶ δέκα νέκτας. Nemes. Cyneg. 208. catulos - - tepido ostendere soli. Stat. Theb. VI, 89. lucos ostendere Phoebo. Adde Narr. R. R. I, 24, 25. ager soli ostentus, coll. cum Cat. R. R. 6, 2. 4., ubi eadem leguntur. Quam laetum infodias vitis genus, Optuma putri Arva solo: id venti curant gelidaeque pruinae Et labefacta movens robustus iugera fossor. Ac si quos haud ulla viros vigilantia fugit, Ante locum similem exquirunt, ubi prima paretur Arboribus seges, et quo mox digesta feratur, Mutatam ignorent subito ne semina matrem.

**2**65

Etiam Columella X, 74—76. hunc locum ante oculos habuit. — laetum. Pauci quidam Codd. lentum, ut Ecl. III, 38. et alibi lentae vites. — 262—264. "Causam coquendi seli opponi puta. Nam optimus vines. serendis ager putris, seu resolutus et tener, est; v. ad v. 204. putris autem jit ventis, pruina, opere." Heyn. — id curant, faciunt, ut putre fiat solum. Cf. Geo. I. 44. Zephyro putris se glueba resolvit. — 264. labefacta movens pro movens et labefaciens vel movendo labefaciens. movens, cum de vinea agatur, hic i. q. fodiendo concutiens et molliens: alibi etiam de aratione dicitur. Cf. infra v. 316. Ovid. Met. III, 102. I.ucan. VII, 561. etc. Vid. etiam adnott. ad Geo. I, 123. Conington confert Senecae N. Qu. IV, 5. Nix tenera et lubefacta et Lucr. I, 492. Tum labefactatus rigor auri solvitur aestu. -- iugera pro ipsa regione vitifera s. vineto, quod, ut agros, iugeribus solebant metiri; iugerum autem Rom. erat ager ducentos et quadraginta pedes in longitudirem, centum et viginti in latitudirem porrectus. Cf. Varro I. I. IV. 4. et R. R. I. 10, 1. Colum. V, 1, 5. Plin. XVIII, 3, 3. Quinct. Inst. 1, 10. extr. — fossor hic, ubi de vitium cultura sermo est, i. q. vinitor; alibi omnino agricola. Cf. Hor. Od. III, 18, 15. Gaudet invisum pepulisse fossor Ter pede terram. — robustus fossor, ut Ecl. VI, 41. robustus adve. — refe—268—268. "Diligentiores patresfamilias in seminario sive plantario educant vites, qua deinde in vineam transferant." Heyn. De his vitiariis s. seminariis c. Colum. III. 5. V, 5. de arb. 3. Pallad. III. 10. Plin. XVII, 10, 14—16. ct 21, 35., a Voss. laudati. — 265. Ac pro vulg. At cum Ribbeckio, Ladew. et Wagn, in min. edit. ex Med. nunc recepimus. Haupt. et Conington servarunt At. — "si quas haud ulla riros vig. fugit poetice pro: si quas previgilantia nihil fugit." (Conington.) — 266. 267. "Curant, ut locus, ubi prima paretur arboribus, vitibus, seges, h. seminarium vitium [s. vitiarium, de quo cf. Colum. de arb. c. 1. simili ingenio ac natura [solo et situl sit, quam locus, quo mox digesta feratur, h. e. transferatur et digeratur [ordine disponatur: v. 277.]. In sermone pedestri diceres: locus similem ei, quo mox feratur." Sic Heyn. rectissime, neque aliter Conington multa de h. l. disputans, qui adnotat, idem esse ac si Verg. diesret:
"Ante exquirunt duos locos, alterum alteri similem, scilicet ubi etc. et
quo etc." Non erat, cur Wunderl, de hac verissima locum interpretandi
ratione propter Participium Perfecti dubitaret, et segetem digestam de minibus iam in plantario ordinatis intelligeret, ut digesta, sicut in Participiis et Adiectivis fit, sensum prioris enuntiationis referat. Non enim in seminario, sed in ipsa demum vinea vites solent ordine digeri sive disposi (cf. infra v. 277.); quare etiam Vossii coniectura digesta seratur reiicienda est. Digesta foratur codem modo dictum, quo Aen. I, 69. (ubi vid. 26nott.) submersus obrue puppes, i. e. submerge et obrue. Vid. etiam supa ad Geo. II. 56. — 268. ne ignorent mutatam matrem, novam, ignotam sibi terram (cf. Aen. XI, 51. mater tellus cum Aen. III, 96.), i. a. se ei non adsuescant nihilque in en ferant. Wakef. ex aliis libris male edidit mutata semina. Non cnim semina mutantur, sed mater, sive locus, thi primum vites plantatae fuerunt. Burm. cum h. l. confert Calpurn. II. 58.
Sucos ne forte priores Languida mututa quaerant plantaria terra, et Colum. X, 153. Sicco ut consuescit pulnere planta, Nec mutata loco sicce exhorreat aestus. Cf. etiam supra v. 50. Peerlk. autem p. 142. hanc profert coniecturum: Mutatam subito ignorent ut semina matrem, quam de explicat: "Qui semina arborum ponit in seminario, unde post transferat in stabilem sedem, ille curet, ut natura utriusque loci sit eadem, ut ipsa se-

Quin etiam caeli regionem in cortice signant, Ut, quo quaeque modo steterit, qua parte calores 270 Austrinos tulerit, quae terga obverterit axi, Restituant: adeo in teneris consuescere multum est. Collibus an plano melius sit ponere vitem, Quaere prius. Si pinguis agros metabere campi, Densa sere: in denso non segnior ubere Bacchus; 275

mina nesciant se subito matrem mutasse." - 269-272. "Provident quoque, qui vites plantant, ut restituant unamquamque eo situ, quo in vitiario steterat, cardinum caeli ratione habita," Heyn. - quaeque paullo altius ad arbores v. 267. referendum. Respexit hunc locum Colum. V, 6, 19. 20. Voss. praeterea conferri iubet Theophr. II, 7. Pallad. III, 19. et 19. 20. Voss. praeterea conferri iubet Theophr. II, 7. Pallad. III, 19. et Plin. XVII, 11, 16., qui tamen cum illis non consentiat. — quae terga obverterit axi, paullo liberius dictum pro: quam partem vitis tamquam tergum obverterit septemtrionali plagae. Cf. adnott. ad Geo. I, 329. Graser. tamen in Ephem. lit. Halens. 1835. ch. 185. p. 263. suspicatur, Vergilium scripsisse qua (sc. parte) terga. — axi, polo septemtrionali; axis enim. ut omnino pro ipso polo s. cardine caeli, ubi axis infixa est, ponitur (v. c. apud Lucan. V, 422. VIII, 175. IX, 876. et saepius), ita interdum xat \$\frac{15}{25}\tilde{ghi}\tilde{ghi}\$ de polo arctico, qui a nobis semper cernitur, cum alter sub terra lateat, usurpatur. Cf. infra III, 351. et Cic. Tusc. I, 28, 68. Globum terrae duabus oris habitabilem: quarum altera, quam nos incolimus, sub aze posita (quae sunt Attii verba, a philosopho allata) --; altera australis ignota nobis. — 272. Tanta est vis consuetudinis in rebus teneris. Adeo (nostrum so), in orationis initio positum, haud raro sententiae alicui s. epiphonemati proponendo inservit; qua de re cf. Drak. ad Liv. II, 43, s. epiphonemati proponendo inservit; qua de re cf. Drak ad Liv. II, 43, 10. et IV, 31, 5. atque Hand. Tursell. I. p. 152., qui confert Livii l. l. et II, 47, 11. XXVII, 9, 1. Dial. de caus. corr. el. 26. Tac. Agr. 1. etc. — in teneris. Ita Codd., quos novimus, omnes, ut Heinsio, in aliis libris a in teneris. Ita Codd., quos novimus, omnes, ut Heinsio, in aliis libris a teneris legi affirmanti, non multum fidei tribuendum videatur, quamquam ita exhibet Quinct. I, 3, 13., non minus memoria lapsus, quam Schol. Hor. Od. III, 11, 9., ita h. l. afferens: a teneris assuescere multum. Sed Verbum substantivum in eiusmodi formulis multum, longum, meum est etc. non facile omitti, iam ad Ecl. III, 108. adnotatum. Haupt. et Ribbeck. Lachmanno suasore ad Lucr. I, 993. p. 68. cum Velio Longo p. 2238. et Cod. Rom. (in quo e superscriptum) exhibent multumst. Res tenerae redeunt infra v. 343. — 273. 274. Non omnino hic agitur de quaestione, utrum melius sit vineam in colli, an in plano campo facere; sed docet poëta, vineam facturo et pro caeli regionumque varia natura et pro vitium diversis neam facturo et pro caeli regionumque varia natura et pro vitium diversis generibus considerandum esse, utrum collinum an campestre solum vineae instituendae eligere ipsum oporteat. Cf. Colum. III, 1, 5. et Plin. XVII, mstituendae eligere ipsum oporteat. Cf. Colum. III, 1, 5, et Plin. XVII, 23, §. 16. — ponere vitem pro vulg. p. vites Heins, e melioribus libris restituit. Vid. adnott. ad Geo. I, 284. Iahn. et hic vites recipiendum putavit. — 274—275. Si in plano et pingui campo vincam instituis, densar i agros, scil. finiendo, h. l. pro eo, quod sequitur: vincam instituere, lacre. Cf. Nemes. Cyn. 6. campos metatur apertos. — 275. Heyn. simpliciori verborum coniunctioni in denso ubere (v. 234.) non segnior Bacchus, temere praefert alteram "in denso (h. e. cum, minoribus spatta relictis, densae ponuntur vites) Bacchus non segnior ubere (h. e. ubertate est, scil. si in pingui solo vincam facis). Ecctius vero Wunderl.: wagn in edit. min. haec adnotat: "Satis fuerat dixisse in denso, h. e. in densa segete; ipsa autem densitas cum ubertatis quandam speciem prae se fent, propterea adiecit poëta ubere." Uber autem imprimis de natura rezionis vini feracis (of the fruit fulness of the vine) dici, Conington memorat coll. Colum. IV, 27. et Claud. B. G. 504. — non segnior Bacchus, "mi non minus laetus proventus. Cf. adnott. ad Geo. I, 151, et ad Ecl.

Sin tumulis adelive solum collisque supinos, Indulge ordinibus, nec setius omnis in unguem

V, 69. Ceterum Heyn. suspicatur, Vergilio hic ante oculos fuisse Xenoph. Oecon. c. 17, 8—11. — 276. Sin metabere solum acclive tumulia, i. e. ad tumulum assurgens. — Pro supinos Nonius s. v. Indulgere p. 326. et Parrhas. supini (sc. tibi sunt). Sed vulgatam praeter ceteros libros omnes tuetur etiam Schol. Cruqu. Hor. Od. III, 4. — 277. 278. "Indulget ordinibus et is, qui simpliciter facit ordines, et is, qui laxiores ac rariores facit, magnis spatiis relictis, ut delectari quasi iis videatur. Bene Serv. ordines effice largiores." Heyn. Hoc sane rectius. Cf. etiam Schirach. p. 454. — 277. "Nec setius [sic enim ex Med., Rom. aliorumque Codd. et Festi p. 263. Lindem. auctoritate pro vulg. secius cum recentissimis editoribus nunc scripsimus, cum iam mensura primae syllabae ostendat, vocem non ex secus esse natam: cf. Wagn. Orth. Verg. p. 472. et Ribbeck. Proleg. p. 446.] h. e. item, porro, etiam, nec minus, arboribus, vitibus, positis, in unquem, ad unquem [i. e. accuratissime: vid. infra], omnis via quadret, h. e. ordines exacte conveniant, congruant, limite secto, linea ducta, quae ordines facit. Quincuncem respici docet Plin. XVII, 11, 25. In disponendis arboribus arbustisque ac vineis quincuncialis ordinum retio vulgata et necessaria, non perflatu modo utilis, verum adspectu grata, quaque modo intueare, in ordinem se porrigente versu." Heyn. Quincun: enim hanc praebet speciem:

Quinct. VIII, 3, 9. Igitur via secto limite significat viam obliquam alia via transversa sectam hunc in modum: X.—Voss. (et cum eo in priore certe edit. Iahn., qui tamen in edit. II. hanc sententiam retractavit), leniore post voc. quadret, plena autem in fine 283. interpunctione posita, iungit Nec setius - - ut, quod pro non secus a aeque - ut positum esse censet. Sed ut concedam secus - ut pro secus-ac non minore iure dici potuisse, quam apud Plaut. Aul. prol. 22. porter - ut, apud Hor. Od. I, 16, 7-9. et Plin. Ep. 1, 20, 1. aeque - ut (E Bach. ad Tibull. IV, 12, 2.), quamquam apud Hor. Od. III, 25, 8. vulgatum secus - ut iam a Bentleio ex Codd. in secus-ac mutatum est, nemo tamen exemplo comprobaverit, Latinos umquam Comparativis setius, minus, magis etc. adiunxisse Particulam ut. Quare nec setius ad antecedentia referendum, ut autem pro veluti positum essee censeo. Omnem esim locum ita intelligo: Si in pingui agro vites plantas, densas planta, ordine non anxie servato: sin colles vitibus conseris, indulge ordinibus (s. antibus: cf. v. 417., pfanze in Reihen), neque setius effice etiam, ut arboribus accurate positis (Abl. instrum.) omnis via secto limine quadret, i. e. st intervallis aequaliter dimensis et vitibus ad lineam positis omnes viae: spatia inter singulos vitium ordines aequales sint, sive paria usquequaque in rectum, in transversum, in obliquum, intervalla habean (cf. v. 284.); nam ordinibus utcumque indulgere etiam is potest, qui vites non ad lineam neque aequis intervallis servatis plantat; secto autem via limite pro ria vitium ordines quasi secante (cf. Geo. I, 238. via secta per ambas et Ori. Met. II, 130. Sectus in obliquum est lato curvamine limes, a Comingtos comparatus) eo facilius a poëta dici poterat, cum Romani limitibus, quibus agri disterminabantur (Raine), non minus quam nos pro viis uti solerest. Ceterum de quincunce, non de hac vitium collocatione:

gitare, qui tum ceterorum rei rusticae scriptorum communi setentiae repugnaret, Voss. iam demonstravit. Quadrandi esim vocabulum, primam et propriam significationem fere nusquam servam, per umque idem est, quod ex omni parte congruere, quemadmodum quadrati lapides facile componuntur, ut apte congruere t sedeant (cf. Cic. Or. III, 44, 175. pr. Coel. 29, 69. ad Att. IV, 18. extr. etc.); in unquem atten non quadratam unguis formam respicit, sed. Servio teste. "translatum est a marmorariis, qui iuncturas unguibus probant" i. e. explorant, utrum setis astrictae et levigatae sint; ut non differat significatu a voce. perfess,

quam Martin. et Manso hic describi arbitrantur, Vergilium

Arboribus positis secto via limite quadret. Ut saepe ingenti bello cum longa cohortis Explicuit legio et campo stetit agmen aperto, Directaeque acies, ac late fluctuat omnis Aere renidenti tellus, necdum horrida miscent Proelia, sed dubius mediis Mars erat in armis. Omnia sint paribus numeris dimensa viarum;

absolute, accurate. Cf. v. c. Hor. Serm. I, 5, 32. Fonleius ad unguem factus homo. id. A. P. 294. Carmen perfectum decies castigare ad unguem. Colum. XI, 2, 13. Materiam dolare ad unguem. Appulei. Flor. 23. Lapis ad unquem coaequatus etc. Quod denique ad comparationem attinet vitium ordine dispositarum cum legione longa, quae cohortes explicuerit, iam haec ipsa verba indicant, de acie in longum porrecta et manipulatim structa sermonem esse, quae et ipsa hanc habebat quicuncialem speciem:

tionem: Ut legio cohortes (manipulatim) solet explicare, (ita) omnia sint paribus numeris dimensa viarum (intervallorum), nemo non videt. Haec mihi videtur simplicissima locum intelligendi ratio, cui distinctionem accommodavi. Superest, ut etiam aliorum sententias breviter commemorem. Wagn. locum sic distinguens: Includge ordinibus, nec setius omnis, in un-quem arb. positis, secto cett., voc. setius coniungit cum arboribus positis tamquam Ablativo rei comparatae, omnemque locum sic interpretatur: nec setius s. nec minus quam arbores in unguem, i. e. accurate s. in quincuncem, positae, quadrent ac digerantur vites; ut haec sit poëtae sententia: non minorem in vitibus, quam in arboribus, disponendis adhibendam esse curam. Sed ut non urgeam Ablativum vocabulo setius paullo insolentius adiunctum, ipsam tamen comparationem illam vitium cum arboribus ab hoc loco alienam puto. [Non tamen reticendum, Wagnerum in min. edit. mutata sententia magis accedere ad nostram explicationem. Adnotat enim: "Indulge ordinibus, i. e. fac ordines laxiores (?), nec setius, in laxis scil. ordinibus, quam ubi densa severis, arboribus pos. in unquem, eo ut vites disponas accurate, s. certis intervallis efficies, ut omnes via quadret."] Wunderl. autem cum Forcellinio non setius accipit pro: eodem modo, sive Wunderl. autem cum Forcellinio non setius accipit pro: eodem modo, sive in plano sive in colle vitem ponas; quod superioribus prorsus adversari in promptu est. Hildebrand., Censor edit. meae in Iahnii Novis Annall. 1. l. p. 167., quem me non satis intellexisse puto, aliis tantum verbis eandem, quam ego, proponit explicationem. Alios omitto. — 279—283. Cum hac plendida comparatione cf. Lucret. II, 323—332. — Iunge verba: Ut cum saepe, et cf. adnott. ad Aen. I, 148. — longa eo ipso, quod se longe explicat. — V. 280. totus iteratur ab imitatore Verg. in Anth. Lat. Burm. I, 178, 227. — 281. Directaeque. Ribbeck. ex schedis Veron. recepit Derectaeque. Cf. eius Proleg. p. 401. — late tellus fluctuat aere poëtica inversione pro: aeris, h. e. armorum, fulgor fluctuat, coruscat, in campo dum moventur arma et agitantur. Gebauer Progr. p. 5. comparat Hom. II XIX, 362. γέλασσε δὲ πὰσε περὶ χθεὸν χαλοῦν νπὸ στεροπῆς. — 282. renidenti ex Lucret. 1. 1. 328. Aere renidescit tellus. Cf. etiam Anth. Lat. Burm. III, 81, 30. Aere renidenti de vita et sanguine certant. — Pro renidenti ex Lucret. 1, 1. 328. Aere renidescit tellus. Cf. etiam Anth. Lat. Burm. III, 81, 30. Aere renidenti de vita et sanguine certant. — Pro miscent Wakef. ad Lucr. V, 504. coni. miscet (Mars), vel potius antiquire forma miscet, temere. Miscent impersonaliter dictum (man beginnt moch nicht den Kampf), ut III, 158. invrunt, 312. tondent, 352. tenent, IV, 297. premunt etc. Dictio autem proclia miscere redit Geo. III, 220. Vid. etiam Tibull. I, 3, 64. et Prop. III, 23 (II, 27), 8. — 283. mediis in armis, inter duo exercitus. — Mars errat dubius, cum adhuc incertum sit, ab utra parte et quando pugna initium habitura sit. Dubius Mars legitur etiam apud Ovid. Am. I, 19, 29. II, 9, 47. et alibi, sed plerunque dubii pugnae eventus ratione habita, de quo hic non quaeritur. Cf. Burm. ad h. l. et ad Val. Fl. VI, 545. — 284. Wakef. ad Lucr. V, 320.

Non animum modo uti pascat prospectus inanem, Sed quia non aliter vires dabit omnibus aequas Terra neque in vacuum poterunt se extendere rami.

Forsitan et scrobibus quae sint fastigia quaeras. Ausim vel tenui vitem committere sulco. Altior ac penitus terrae defigitur arbos,

290

285

(ubi omne terrarum legitur) coniungit omnia riarum (i. e. omnes vise), coll. Lucr. I, 660. (nerae viai) et Prop. III, 7, 9. [IV, 8, 7.] (omnia rerum). Quod dicendi genus quamquam a Vergilio interdum usurpatur (cf. adnott. ad Geo. I, 393.1, ab hoc tamen loco alienum videtur. — pares numeri (scil. pedum) viarum sunt paria intervalla viarum inter vites. Bryce, qui vocem dimensa Lucretiano more substantive positam habet, simul adnotat, fore fortasse, qui post eam fortius distinguentes riarum coniungant cum prospectus, iure tamen huic opinioni ipse non multum tribuit; hanc enim verborum collocationem non esse Vergilianam, neque solo viarum, sed vitium paribus intervallis positarum prospectu animum pasci, quisque facile intelliget. Conington nobiscum coniungit verba paribus numeris viarum et caplicat per pares et numerosas, i. e. congruentes ("equal and regular avemies") coll. (coluin. X, 6. numeroso horto; cum, si de quincunce cogitandum sit, (vide supra ad v. 277.), non omnes quidem viae, tamen sibi respondentes (the corresponding) aequales esse possint.— 285. "animus inanis h. l. eius, qui inani prospectu delectatur, ["inani voluptate capitur:" Wagn] qui probat rem, quae tantum ad voluptatem facit, nullam utilitatem labet, quae patrifamilias proposita esse debet." Heyn. Rectius, puto, Ladewigio idem significare videtur, quod Geo. III, 3. mens vacua, "der unbeschäftigte Geist, der sich ruhig und ungestört den Eindrücken seiner
Umgebung überlassen kann." Cod. Brit. inanis, quae coniectura videtur
docti cuiusdam librarii, cui obversabatur locus Aen. I, 463. Quare non
erat, cur haec lectio Burmanno tantopere placeret. Cum alii Codd. etian
inani et inane praebeant, Peerlik. p. 378. transpositis verbis legi vult ubi prospectu puscat inani, coll. Aen. loco modo laud. animum pictura pasci inani. — 286. vires dahit aequas, i. e. seque suppeditabit aliments, succum. — 287. Ribbeck. contra Med. aliorumque bonorum librorum sactoritatem edidit nec et Pron. se omittit. — in racuum, in aërem; quia tum vires vitis nimia palmitum fronde non poterunt absumi. — 288—297. De profunditate fovearum s. scrobium, qua de re cf. Colum. III, 13, 2. IV. 1, 2 sq. V, 5, 2. XI, 2, 28. id. de arb. 4. Pallad. II, 10, 2 sq. Plin. XVII. 16, 35. §. 22. Geop. V, 12. et Xen. Oec. 19, 3—7., qui iam Vossio-commemorantur. Est autem, ut Heyn. docet. coll. Theophr. de caus. pl. III. 5. vitis ἐχ τῶν ἐπιπολαιορῷ(ζων. — forsitan in coniectura, quae aliquam rem ante occupat. Cf. Hand. Turs. II. p. 713., qui comparat Aen. II, 506. Cic. pr. Rosc. Am. 2, 5. de Off. III, 6, 29. Liv. V, 52, 5. Quinct. I, 5, 16. aliosque locos. — scrobihus quae sint fastigia, quam profundi debeant: fastigium enim apud scriptores rei rust. i. q. profunditas rei potius declivitas, eadem ratione, qua altus haud raro pro profundus distur. Cf. Varr. R. R. I, 20, 5. spectandum, quo fastigio sit fundus, i. e. quam altus et declivis; id. I, 14, 2. fossa ita idonea, si - fastigios hebet. Cf. etiam Lucan. IV, 295. puteusque cavati Montis ad irrigus promitur fastigia campi. Iahn. laudat Miscell. Observatt. Vol. V. T. I. p. 65. — 289. tenui sulco, scrobe. Quod enim discrimen inter sulcum et serobem faciunt scriptores rei rusticae (Pallad. II, 10. Plin. XVII, 21, 35. 65. Colum de arb c. 4) id poäta hic non curat. Inhent sutem scriptores rei Colum. de arb. c. 4.), id poëta hic non curat. Iubent autem scriptores re rusticae II. II. eiusmodi scrobes minimum unius pedis cum dimidio, summum quatuor pedum altos fieri. — 290. At arbores, quibus vites iungatur s. maritentur, altius in terram sunt defigendae. Wakef. arborem talos ipsam vitem (vid. Schirach. p. 581.) esse putat. De aesculis et quercubu quibus vites alligarent, a vinitoribus plantatis cf. Colum. V, 35. et Pin. XVII, 20, 34. -- Altior pro vulg. altius Heins. e Medic. restituit. -- penitus. Cf. v. c. Aen. X, 526. VIII, 242. etc. De coniunctis autem ver-

Aesculus in primis, quae, quantum vertice ad auras Aetherias, tantum radice in Tartara tendit. Ergo non hiemes illam, non flabra neque imbres Convellunt: inmota manet multosque nepotes, Multa virum volvens durando saecula vincit. Tum fortis late ramos et bracchia pandens Hue illuc, media ipsa ingentem sustinet umbram.

bis altior ac penitus cf. adnott. ad Geo. III, 238. — defigere, ut infra v. 346. premere. De constructione terrae defigere, pro: in terra, cf. Varro ap. Nonium c. 3. n. 184. defigere aliquem cruci. Aen. XI, 205. et XII, 130., praeterea etiam adnott. ad Aen. V, 48. VI, 84. et Ruddim. I. p. 274. — 291. De aesculo, ex cuius descriptione hic ornatum aliquem loci poëta quaerit, vid. supra adnott. ad v. 16., de signif. autem verborum ad auras, quae Eel. I, 56. adscripta sunt. Verba quantum -- in Tartara tendit iterum leguntur Aen. IV, 445. 446. de queru, et adumbrata auras, quae Eel. I, 56. adscripta sunt. tara tendii iterum leguntur Aen. IV, 445. 446. de quercu, et adumbrata sunt ex Hesiod. Theog. 720 sqq. Ceterum nostrum locum respiciunt Val. Flaccus I, 550. 581. et Plin. XVI, 31, 56. Lachmann. ad Lucr. III, 105. hie non minus, quam Aen. IV, 445. et VII, 557., aptius esse iudicat adoras Actherias, quod minus poëticum. Vide etiam Aen. VI, 579. aetherium Olympum. — 293. Ergo, quia radices tam alte sunt actae. — imbres Wagn. interpretatur per torrentes ex imbribus collectos. — 294. Heyn. suadet nobis verba ita coniungere: multosque nepotes (hoc enim Heins. ex Med. et Vat. restituit pro reliquorum omnium lectione multosque per annos, quae Wagn. ex Geo. IV, 208. videtur fluxisse) durando vincit, h. e. vita superat, multa virorum saecula volvens, exigens; sed praestat haud dubie altera ratio, ab eodem Heyn. commemorata: multos nepotes, multa virum saecula vincit durando volvens, seil. ea uncula, i. e. alterum ex altero transigens. Cf. Aen. I, 13. et VI, 748. — nepotes pro posterorum stirpibus, ut supra v. 58. — volvens. Cf. Geo. II, 402. volvitur annus. Aen. I, 269. volvendis mensibus et IX, 7. volvenda dies. — virum saecula, quod non minus ad volvens, quam ad colvenda dies. — virum saecula, quod non minus ad volvens, quam ad vincit pertinet, sunt hominum aetates. Cf. adnott. ad Geo. I, 468. Ceterum variavit Maro versus Lucretii I, 203. Multaque vivendo vitalia volvere saecla, et III, 961. Omnia si pergas vivendo vincere saecla. — 296. Tum. Both. Virg. Virg. p. 11. legi vult Tam fortes, quod arbor non tum demum fortes ramos habere dicenda sit, cum multos nepotes durando virerit he esque appear facit immo quo vatustios sit rappor so debiliores. cerit, h. e. cum annosa fuerit, immo, quo vetustior sit arbor, eo debiliores fieri eius ramos oporteat; quem fugisse videtur, eandem coniecturam iam a Vossio in contextum adeo receptam esse. Ladew. autem, cum aesculus a Vossio in contextum adeo receptam esse. Ladew autem, cum aesculus mo eodemque tempore radices altius agat et ramos latius pandat, adeo transpositionem versuum, quam Peerlk. p. 143. suasit, ut v. 296. et 297. post v. 292. ponerentur, necessarium duxit, quod iure miratur Ribbeck, in Proleg. p. 54. Sed etiam vulgari versuum ordine servato non opus est, ut cum Wagn. in Qu. Virg. XXV. p. 501. hunc locum inter eos referamus, ubi tum in enumeratione et descriptione usurpetur; immo etiam hic tempus micat (cf. adnott. ad Ecl. III, 10.) et in promptu est, arborem quo vetutiorem, co maiorem fieri. Quid vero? nonne etiamnum arbores, quae iam per saccula duraverunt, fortibus ramis et ingenti frondis corona insignes conspicimus? — pandens, quod per se melius est, quam vulg. tendens, et quo vitatur iteratio eiusdem vocabuli post breve intervallum, etiam Perlkampio I. I. suasore, cum Ribbeckio et Ladew. ex Codd. Gud. et Leid. recpinus. Cf. Aen. VI. 282. ramos annosaque bracchia pandit. Ceteri recentiores editores tendens servarunt. — 297. "sustinet pro vulgari efficit, reddit; sed ornate; nam simul ramorum magnitudinem, oneris notione blicets, declarat. Sunt igitur duo, quae radicum altitudine efficiuntur, primum, quod ita arbor firma ac diuturna est, secundum, quod ita trunmam habet satis validum ad ramos latissimos sustinendos." Heyn. Wagn. sectios voc. sustinet proprie intelligendum esse censet, Qu. Virg. IX. p. 413. umbram (hic et Geo. I, 191. II, 19. 489, IV, 511. Aen. II, 514. VIII, 276.

Neve tibi ad solem vergant vineta cadentem, Neve inter vites corylum sere, neve flagella Summa pete aut summa defringe ex arbore plantas —

300

Ecl. IX, 20. Aen. I, 165. X, 190.) de ipsis densioribus arborum frondibus umbram late facientibus explicans, quas nos coronas arborum vocemus. ipsa opponitur ramis; nam per Pron. ipse, ut totum aliquid a parte, ita etiam pars potior a reliquis partibus distinguitur, quod docet Wagn. Qu. Virg. XVIII. p. 467. Cf. infra III, 387. IV, 274. 543. Aen. VII, 814 sqq. X, 226. XII, 303. — ingentem umbram. Vid. supra ad v. 19. Ceterum hos duos versus laudat Donat. ad Ter. Phorm. I, 2, 56. — 298. "De situ vinearum, de quo dissensus fuit inter veteres, Colum. III, 12, 5. - - caeli, cuius regionem quam spectare debeant vineae, vetus est dissensio. - - Vegilio de industria occasum sic repudiante: Neve tibi ad s. etc. Plin. XVII, [2,] 2. Virgilius ad occusum seri damnavit." Heyn. Cf. idem Plin. XVII, 24, 37. Colum. III, 2, 21. Pallad. I, 6. II, 3. et Geop. V, 4. -- De duplici neve s. neu poëtice pro ne - - neu usurpato (ut contra etiam dupler ne interdum pro ne - - neu ponitur: vid. Aen. XII, 72. ibique adnott) ef. Geo. IV, 47. Aen. IX, 42. 91. Dissen. ad Tibull. I, 2, 37. Hand. Tursell. IV. p. 175. et quos laudat Obbar. in Exc. ad Hor. Ep. I, 11, 23. Fasc. V. p. 124. -- 299. Neve - - corylum sere, quia viti alimenta aufert. (C. Plin. XVII, 24, 37. Vitis - - odit et caulem et olus omne, odit et corylum; ni procul absint, tristis et aegra.) Causa erat, quod corylorum radical longe lateque serpunt; Geop. vero IV, 1. et Theophr. III, 15. (a Voss. allati) inter vites non nisi arbores, quae minores radices agant, seri intent -- neve flagella etc. Surculi non ex cacumine, quod siccius est, sed ex media parte vitium petendi sunt; quod praeceptum etiam de aliis arboribus valet. Cf. Plin. XVII, 14, 24. Colum. III, 10, 17. 18. et de arbor. c. 3. Schirach. p. 415. — flagella sunt extremi vitium ramuli. Cf. Varr. R. R. I, 31, 3. Colum. III, 6, 3. 21, 7. IV, 10, 2. Catull. LXII, 52. Gallis etiam nunc fléches vocantur. — pete, scil. quae plantes. Secundum Burm. petendi verbum his significat "conatum stantis in terra attingendi summa flagella, ut Ecl. VIII, 40."; qua de re num vere cogitaverit poeta, in medio relinquamus. Wakef. pro pete temere coni. mete. - 300. arbor ni medio reiniquamus. Waket. pro pete temere coni. mete. — 300. arvoinin hic neque ipsa est vites, ut vulgo putant, neque arbor, quae maritata est viti, sed, ut Wagn. verissime docet, quaevis arbor frugifera, quae hie cum vite coniungitur, quia ex ea quoque media, non extrema, surculi petendi sunt. Non enim de solis vitibus, sed de insitione omnino hic agere poètam, iam vv. 302 sqq. docent. Praeterea vero etiam conferendus est Pia. XVII, 14, 21, qui hoc ipsum Vergilii praeceptum respicit sic scribens: Olsis circa medias succus: inde et surculi: cacumina sitiunt. -- Virgilius ex cacumine inseri vetat. Certumque est, ab humeris arborum orien tem aestivum spectantibus surculos petendos.— de fringe est Med., Romet praestantiorum fere omnium Codd. lectio, quam, Cerdae iam et Bumanno probatam, cum Wagn. restituimus pro vulg. destringe, et quan recentiores editores omnes amplexi sunt. Destringere enim, i. e. sufere aliquid de superficie (nostrum abstreifen: vid. adnott. ad Geo. I, 317.), s de fructibus vel foliis (ablauben) agerctur, praeferendum esset, non vere ad surculos quadrat. Voss. quidem negat defringi surculos, qui potius resecentur; sed Wagn. docet, lectionem defringe defendi verbis Varr. R. R. I, 40. et quae de arbore transferas, ut ea deplantes potius, quam defrinces ubi illud leniorem, hoc paullo violentiorem surculi petendi modum serficet, neutrum vero notionem ferro abscindendi proprie adiunctam habeat; Vergilium autem defringendi vocabulo co magis hic uti potuisse, cum tatum de loco, unde auferendus sit surculus, praecipiat, neque iubest, sed vetet rusticum aliquid facere, scil. defringere plantas e summo arbore; ut commode uti potuerit eo verbo, quod (secundum Varronem) rem siniste factam indicaret. Haec mihi verissima videntur; quare Wakefieldi senter tiam, qui ad Lucr. V, 1064. defringe pro mero glossatoris interpretamento habet, rediciendam esse puto. Dixit etiam de h. l. Victorius ad Varr. R. R. I, 40. Nihilominus Peerlk. p. 378. pro aut summu defringe coni. ast ind

Tantus amor terrae — neu ferro laede retunso Semina, neve olea silvestris insere truncos: Nam saepe incautis pastoribus excidit ignis, Qui furtim pingui primum sub cortice tectus Robora conprendit frondesque elapsus in altas Ingentem caelo sonitum dedit; inde secutus Per ramos victor perque alta cacumina regnat Et totum involvit flammis nemus et ruit atram

305

destringe. — 301. "tantus amor terrae, tam magna, notabili aliqua consuetudine telluris tenentur illae inferiores partes, ut laetiorem ubertatem ab iis, quam ex summis partibus, exspectare possis." Heyn. — 301. 302. neu ferro laede etc. De hoc praecepto, quod non de solis vitibus, sed de omnibus arboribus, unde surculi petuntur, intelligendum, vid. Colum. IV, 24, 21. 22. — neu-neve. Cf. not. ad v. 37. retunso ex auctoritate Cod. Med. (quocum Rom. videtur consentire) cum recentissimis editoribus scripsimus pro vulg. retuso. Cf. Wagn. Orth. Verg. p. 457. et Ribbeck. Proleg. p. 148. et 435. et supra ad I, 262. adnott. — 302. semina sunt surculi, ut v. 268. et infra v. 317. — neve olea s. insere truncos per inversionem illam poëticam, de qua egimus ad Geo. I, 430., dictum pro: noli oleae surculos oleastris inserere; eiusmodi enim arboretum facile mecndio absumitur, et tum oleae rursus degenerant in oleastros. — olea mim cum Wagn. restituimus pro vulg. oleae, quod (sane a Pal., Rom., Gud., duobus Bern. et Servio exhibitum) ortum videtur ex lectione Medic. oleas, in qua litera s e proximo voc. silvestris adhaesit. Tuetur autem reoleas, in qua litera s e proximo voc. silvestris adhaesit. Tuetur autem receptam lectionem Palladii auctoritas, V, 2., haud dubie haec ipsa Vergilii verba respicientis: Nunc locis temperatis oliva inseratur. - Sed ut oleastro inseras, contra illud, quod ex oliveto insito et casu incenso renascithe oleaster infelix, sic providendum est. — insere igitur proprie et de tera insitione intelligendum, non pro intersere positum est, ut Heyn. (eui Bryce et Conington adsentiuntur) censet, qui, de vitibus hace omnia intelligens, coll. Theophr. h. pl. V, 10. hoc propterea vetari putat, quod oleaster, spissa et pinguis arbor, facile ignem concipiat et incendio late sparso tellam vincem existe. Ut enim Conjunctori corrected en hec proceeding des proceeding des proceedings and control of the proceeding descriptions. totam vineam vastet. Ut enim Coningtoni concedam, hoc praeceptum de olea oleastro non inserenda minus apte interponi loco de vitibus agenti, cum infra demum v. 420. auctor ad oleae culturam transeat, et Heynianam vulg. lectionis explicationem bene respondere versui 299., quaero tamen, quomodo eam vv. 312—314. adaptare velit? quos non nisi contorte de vitibus inter oleastros ad interitum vocatis explicari posse quisque videt; et nonne etiam in sequentibus leguntur, quae si rem ad vivum resecare volu-mus, a vitium cultura aliena sunt censenda? Quare probo, ceteros recentiores editores servasse Wagneri Ablativum olea; si tamen Ribbeck. nescit, "an oleae ita possit defendi, ut Genitivus habeatur, suppleatur autem Ablativus oliva", hoc mihi paullo artificiosius videtur. De duplici autem verbi inserendi constructione iam supra ad v. 69. disseruimus. — pastoribus, per lata illa vineti intervalla (cf. adnott. ad v. 277.) greges pascentibus.—
per lata illa vineti intervalla (cf. adnott. ad v. 277.) greges pascentibus.—
zzeidit ignis, quo utuntur ad cibos coquendos, vel etiam ad artus frigidore iam anni tempore calefaciendos.—
305. Robora, solidum oleae truncum. Vid. supra v. 64.—
306. Cf. similis locus Aen. V, 662 sqq. caelo, i. q. v. 309. ad caelum. Cf. adnott. ad Ecl. II, 30.—
secutus, progressus, latius serpens. Conington comparat flammas sequaces Aen. VIII, i32.—
307. victor, ignis, cui rami non possunt resistere. Cf. Sil. IV, 683. Immissis crepitat victor Vulcanus (i. e. ignis) habenis.—
regnat, saeviens dominatur. Cf. Lucr. V, 396. humor regnavit in arvis. Ovid. Met. VII, 829. ardor edeadi Per avidas fauces immensaque viscera regnat. Grat. Cv-\$29. ardor edendi Per avidas fauces inmensaque viscera regnat. Grat. Cy102 463. regnantem excutiens morbum etc. — 308. nemus non vinetum,
11 Heyn. putat, sed olivetum indicare, iam supra demonstravimus. Cf. supra v. 181. Palladia silva olivae. — "ruit, agit, emittit, eiectat. Cf. Silius V, 510—514. ex nostro loco expressus; Aen. X, 504 sq. Hom. II. XI.

Ad caelum picea crassus caligine nubem, Praesertim si tempestas a vertice silvis Incubuit glomeratque ferens incendia ventus. Hoc ubi, non a stirpe valent caesaeque reverti Possunt atque ima similes revirescere terra; Infelix superat foliis oleaster amaris.

Nec tibi tam prudens quisquam persuadeat auctor

315

310

155 sqq. XX, 490 sqq." Heyn. - 309. crassus caligine Wagn. interpretatur per: crassum agens fumum, coll. Aen. IV, 384. VIII, 198., ubi pretatur per: crassum agens fumum, coll. Aen. IV, 384. VIII, 198., ub atri ignes eadem ratione intelligendi sint. — 310. ,, a vertice poëtica copia et ornatu adiectum, h. desuper, ab alto, εἰ δί κε νηὶ Ὑψόδεν ἔμπλἰξη δεινὴ ἀνέμοιο θύελλα, Arat. Phaenom. v. 423. Sic fere Aen. I, 114. ingens a vertice pontus In puppim ferit ex Hom. Odyss. V, 313. ἔλασεν μέγε χῦμα κατ' ἄκρης, ex alto Geo. I, 324. et al. Et sic descendant venti. Heyn. Ita plerique interpretes, etiam Victor. Var. Lect. XIX, 8., h. l. recte intelligunt, ut a vertice idem sit, quod Aen. II, 290. et 603. a culmine. Burm. autem, cum hic agatur de flamma, quae ab imo trunco sub cortice per pastoris incuriam coeperit, et deinde elapsa in ramos per caerina regnet. a vertice explicat ...a tergo. i. e. a campo puro et vacco. mina regnet, a vertice explicat ,,a tergo. i. e. a campo puro et vacto, unde incipit silva;" coll. Aen. I, 114., ubi a vertice pariter ,,a tergo" significet. Sed illum quoque locum Burm. male explicat, nec, quomodo unquam vox verticis hoc indicare possit, perspicio. Non cogitavit vir doct., incendium iam ortum vento desuper ingruente vehementer augeri et latiu diffundi. Voss. explicat: a septemtrionali vertice montis, in quo vines est instituta; quae tamen ratio et ipsa paullo artificiosior censenda. — 311. Cf. Hom. II. XI, 156. et XX. 192. ferens, proferens, longe lateque spargens, diffundens, glomerat incendia, (qui Accus. non minus a Part. ferens, quam a verbo glomerat pendet) longius volvendo auget, facit, ut correns, quam a verbo glomerat pendet) longius volvendo auget, facit, ut correns, quam a verbo glomerat pendet) longius volvendo auget, facit, ut correns, quam a verbo glomerat pendet) longius volvendo auget, facit, ut correns, quam a verbo glomerat pendet) longius volvendo auget, facit, ut correns, quam a verbo glomerat pendet) longius volvendo auget, facit, ut correns, quam a verbo glomerat pendet) longius volvendo auget, facit, ut correns, quam a verbo glomerat pendet) longius volvendo auget, facit, ut correns, quam a verbo glomerat pendet) longius volvendo auget, facit, ut correns, quam a verbo glomerat pendet) longius volvendo auget, facit, ut correns, quam a verbo glomerat pendet) longius volvendo auget, facit, ut correns, quam a verbo glomerat pendet) longius volvendo auget, facit, ut correns, quam a verbo glomerat pendet) longius volvendo auget, facit, ut correns, quam a verbo glomerat pendet) longius volvendo auget, facit, ut correns, quam a verbo glomerat pendet) longius volvendo auget, facit, ut correns, quam a verbo glomerat pendet reptis deinceps singulis arboribus unum ingens incendium fiat. Cf. etian adnott. ad Geo. 1, 323. Burm. verba glomerat ferens comparat cum Geo. III, 412. turbat agens. Unus Moret. a m. sec. furens, quae varietas redit Aen. III, 473. Cf. Oudend. ad Lucan. V, 419. — V. 312 sqq. Heyn. its interpretatur: "Quod si acciderit (Hoc ubi), vites quidem revirescere nequerunt, dum interea oleastri novas frondes agunt, solique totam denique vineam obtinent;" quam rationem minime probandam esse, iam supra vidimus. Ceterum haud scio an omnis locus, Wakef. ad Lucr. IV, 662. sussore, melius ita distinguatur: Hoc, ubi non a stirpe valent, caesaeque -terra, Infelix, i. e.: Hac de causa, ubi non a stirpe valent eiusmodi arberes, quae non totae sunt oleae, sed trunci oleastrorum, insiti modo oleae, neque per radices ex ima terra revirescere possunt, solus oleaster supersbit. Hoc enim, pro propter hoc, has de causa positum, (ut infra v. 425. ap. Hor. Sat. I, 687. at hoc nunc Laus illi debetur al.) Lucretio potissimum satis usitatum sequente Coniunctione ubi (IV, 361. 555. 624. 660. 773. 1066. V, 805. etc.). Cf. etiam Heind. ad Hor. Sat. I, 1, 45. Ruddim. II. p. 355. v, 805. etc.). Cf. ettam Heind, ad Hor. Sat. 1, 1, 45. Ruddim. 11. p. 332. not. Hand. Turs. III. p. 93. et infra ad v. 425. — a (stirpe), von Scien; si ipsa stirps invalida est; quare Wagn. Qu. Virg. I, 1. distingandum putat inter h. l. et reliquos, ubi ab stirpe legitur (Geo. I, 71. Ann. I, 635. VII, 99. VIII, 130. IX, 603.), i. e. cum ipsa stirpe, a stirpe, radice, usque ad summum. — caesaeque. Heyn. desiderat caesaeve. Sed vide adnott. ad Geof. I, 442. et Wagn. Qu. Virg. XXXVI. p. 577. — 314. infelis, infectudus. Cf. adnott. ad Ecl. V, 37. — superat non solum signification, superest incendii calamitati, ut Heyn. interpretatur, de qua voici signification ad Ecl. IX 27. sed nt ex additis varbis folici amorrie netst incendii calamitati. dictum ad Ecl. IX, 27.; sed, ut ex additis verbis foliie amarie patet, est etiam notio ferae naturae insitione generosiorem redditam opprimente et perdentis. — 315. 316. "De tempore serendarum vitium v. Colum. III, 14. et XI, 2, 22. 26. 79. adde Geopon. V. 6. Primum sationem vitis non borea fiante esse faciendam, vid. Plin. XVII, 22, 35. §. 8. XVIII, 34, 77. §. 1. [adde Cat. 28. Colum. III, 19. V, 6. Pallad. III, 9. Geopon. X, 75. Theophy III 5. 8 Vose allatoel: tum 319 illam vera et anaturant se et Theophr. III, 5. a Voss. allatos]; tum 319. illam vere et auctumno 💝

Tellurem Borea rigidam spirante movere.
Rura gelu tum claudit hiemps; nec semine iacto
Concretum patitur radicem adfigere terrae.
Optuma vinetis satio, cum vere rubenti

randam praecipit. Inter haec in laudes veris excurrit." Heyn. Nec tibi tam prudens quisquam persuadeat, i. e. Nec quisquam tam prudens habeatur, ut tibi persuadeat. Cf. sup. ad Geo. I, 456. — auctor, qui suadet aliquid; nil amplius. — Borea spirante. "Est praeceptum veterum, gelido vento non esse serendas vites, sed austro spirante; videtur ergo boreas cum iudicio memoratus esse: aquilone non flante. - Movetur \*\*Lellus aratro, rastris, ligone, sarculo: etiam cum scrobes fiunt; at h. l. cum scrobes iam facti sint: vs. 258., dum illi in superficie sua refodiuntur."

\*\*Heyn. — Pro vulg. moveri, quod Heins. recepit ex duobus Codd. (Rom. et Mentel. pr., quibus Ribbeck. addit Palat.) atque Nonio p. 380, 21., cum Wagn. restitui reliquorum omnium librorum lectionem movere. Nam persuadere cum Infin. Passivi de eo tantum dicitur, quod credere iubemur, idque ab h. l. alienum; Nonii vero auctoritas, hunc versum non una cum praecedente laudantis, Wagnero iudice plane nulla est. Ceterum cf. Geo. l., 123. et 130. Nihilominus Ribbeck., offendens in κακοφωνία (?) spirante movere, vulgarem lectionem restituit, quam inter recentiores editores unum Bryceum servasse video. — 317. tum. Codd. Med. et Rom. tunc, quod cum emphasi aliqua ab hoc loco aliena dictum esset: (illo ipso tempore, in der Zeit gerade). Vid. adnott. ad Ecl. III, 10. — claudit hiemps (sie enim Codd. Med., Vat., Rom. auctoritate cum Ribbeck. et Wagn. nune scripsimus: cf. Wagn. Orth. Verg. p. 442. et 461.), adstringendo facit, ut rura nihil proferant. Similiter Ovid. Met. II, 828. Sie letalis hiems paulatim in pectora venit, Vitalesque vias et respiramina clausit et Petron. ap. Wernsd. Poët. L. min. III, 44, 146. hunc nive dura Claudit hiems. It hiems claudit rura, ita contra ver laxat (vid. infra v. 331.), remittit (Tibull. III, 5, 4.), solvit (Hor. Od. I, 4, 1.). Vid. ad Gec. I, 44. adscripta.—semine iacto, surculis positis, ut v. 268., ubi vid. adnott. et 302. Sie etiam v. 319. satio. Cf. etiam Arat. 9. σπέρματα πάντα βαλέσθαι.— 318. Vulgo concretam, quod Heyn. active positum capit pro: quae concrescit, dum adfigitur, coll. Claud. XXVIII, 77. (Hine tibi concreta radice tenacius haesit Et penitus totis inolevit Roma medullis,) et adfigere tenacius haesit Et penitus totis inolevit Roma medullis,) et adfigere poetice pro adfigere se dictum esse putat (de quo usu cf. adnott. ad Geo. I. 133. 163. Aen. I, 234.). Sed hanc rationem paullo duriorem esse, quisque videt. Quare satis opportune se offert Med. a m. pr. lectio concretum, quae duplici medo potest explicari, aut ut cum Vossio et Wunderl. pro substantivo habeatur (quod legitur etiam apud Plin. XII, 16, 35. in concretum, i. c. concretionem suam, quod Lucretiano loquendi more dictum esset, qui IV, 1235. de tenui hominis semine dicit: locis quia non potis et adfigere adhaesum; aut ut pro Adiectivo accipiatur ad gelu relato, unde tace sententia prodiret Vergilianae elegantiae magis conveniens; gelu concretum non patitur, ut semen iactum radicem adfigat terrae, utpote concretae; quam rationem nuper Hildebrand. commendavit in Iahnii Novis retae; quam rationem nuper Hildebrand. commendavit in Iahnii Novis anal. XXVI, 1. p. 168. et ad Appul. Met. T. I. p. 455. Quare hanc lettonem iam prius a nobis commendatam nunc cum Ribbeckio restituere amplius dubitavimus, quamquam ceteri recentiores editores vulgarem retinent. [Vulgatam, si retinenda esset, ita accipiendam censui, ut radiz clu concreta, constricta (cf. infra v. 376. III, 360. etc.) intelligatur, hoc casu: hiems surculi radicem, quae terrae congelatae credita ipsa statime selu concrescit, terrae adfigi non patitur. Nam concretam adfigere vulgari atione explicatum (concrescere cum terra eique adfigi) languidus videtur leasamus. — 319. De re ipsa vid. Colum. III, 14. et Pallad. III, 9. all. cum Theophr. III, 3, 4. Geop. V, 6. et Plin. XVII, 22, 35. §. 8., quos laudat. — vere rubenti, floribus variorum colorum pulchritudine signibus splendido, ut alibi poëtis purpureum, pulchrum, dicitur. Cf. labott. ad Ecl. IX, 40. Sie Geo. IV, 306. novis rubent prata coloribus. 22 \*

Candida venit avis longis invisa colubris, Prima vel autumni sub frigora, cum rapidus Sol Nondum hiemem contingit equis, iam praeterit aestas. Ver adeo frondi nemorum, ver utile silvis; Vere tument terrae et genitalia semina poscunt. Tum pater omnipotens fecundis imbribus Aether Coniugis in gremium laetae descendit et omnes Magnus alit magno conmixtus corpore fetus. **32**0

325

Cf. etiam infra v. 430. Sanguineisque inculta rubent aviaria bacis. — V. 320. de ciconia intelligendus serpentibus inimicissima, quibus avidissime pascitur. Cf. Plin. X, 23, 32. et Interpp. ad Iuven XIV, 74. serpente ciconia pullos Nutrit et inventa per devia rura lacerta. Isidor. XII, 7. Ciconiae veris nuntiae, societatis comites, serpentium hostes. — 321. prima autumni sub frigora, i. e. mense Octobri exeunte: hiems enim a d. IX. m. Novembris incipiebat. Quare etiam Colum. III, 14, 1. aut verent si eneturos a medio Octobri exeunte. aut, si auctumno, a medio Octobri usque ad Decembrem vites seri inhet. - rapidus Sol. Cf. Ecl. II, 10. rapidus aestus ibique adnott. — 322 hiemen, sidera, quae sol hiemis tempore intrat. Heyn. cum hoc versu comparat supra Geo. I, 312. ubi iam breviorque dies et mollior aestas. Wakef. pro aestas e coni. edidit aestus.— 323. Ver non modo vitibus, sed omnibus omnino arboribus ferendis idoneum est tempus. — adeo, magis quam cetera anni tempora. Haud raro enim haec Particula in componendis pluribus rebus id significat, quod maius est ceteris vel omnium manmum. Cf. Hand. Tursell. I. p. 149 sq. Wagner., qui Qu. Virg. XXVI. adee hic nihil aliud significare censuerat, quam quod supra Geo. I, 24., in edit min. Particulam rectius ad vim veris ab auctumno distinguendam putat adiectam, et per ye, namentlich, besonders explicat. — Per nemora, silvi (i. e. arboribus sua sponte et sine cultu crescentibus) opposita, arbusta intelligenda. Cf. supra ad v. 26. et 87. Peerlk. p. 144. versum sic distingui iubet: Ver adeo frondi, nemorum ver utile silvae, ut silvae nemorum unt silvae, quae faciant nemora; quod probare non possum. — 324. "Η ώσε γονιμωτάτη, Theophr. caus. pl. III, 4. Pulcherrimus versus, ut totus locus, quem imitatione expressum v. ap. Columellam X, 197 sqq. Terras tument, doyaïsi. quod et ipsum a pubertate, ubi pectus et mammas turgent, cum ad tellurem tum ad fruges novas lacte ac succo turgente transfertur." Heyn. — terrae poscunt semina, quia sationis tempus adest. Voc. poscendi postae haud raro utuntur de rebus, quae ex naturae legibus. certo ordine certisque temporibus fiant nescesse est. Cf. Ovid. Met. I, 138. segetes alimentaque debita dives Poscebatur humus. id. Fast. II, 791. poscunt sua tempora somni. Plin. XVII, 22, 35. §. 8. Siccus ager auctume poscit seri. Cort. ad Lucan. IV, 372. et Bach. ad Ovid. Met. II, 144. genitalia, ex quibus procreantur fruges. Vid. etiam Wakef. ad Lac. III, 721. et Ovid. Met. I, 416 sqq. — 825. "Aetheris connubium cum Tersimbre fecundante agros. -- Aether seu superior aer Iovis nomine insigniele tur. Expressit vero poëta proxime Lucret. I, 251 sq. et II, 991 sq. Cf. stpra Ecl. VII, 60. [ubi vid. adnott.] Geo. I, 324. Hor. Epod. XIII, 1. Asschyli et Eurip. locos apud Athen. XIII. p. 600. [Eurip. fr. inc. 890. Asch.
Danaid. fr. 43.] et Wernsdorf. in Poët. min. T. III. p. 536 sqq. HopQuare Tertull. Apol. 10. Quie enim non caelum et terram matrem ac per Fast. I, 682. aetheria aqua etc.) etiam patet, errare eos, qui aethera misi vacuam nubibus regionem designare putent. Cf. Dissen. ad Tibul., 7, 15. — 826. Cf. Colum. X, 206. (qui v. 197 sqq. totum hune locations) male imitatus est) Inque sinum matris violento depluit imbre et Peri Veneris locum ad v. 327. laud. — 327. alit fetus pro gignit, process quod hic exspectamus, positum offendit, cum fetus alere potius matris

Avia tum resonant avibus virgulta canoris
Et Venerem certis repetunt armenta diebus;
Parturit almus ager Zephyrique tepentibus auris
Laxant arva sinus; superat tener omnibus humor;
Inque novos soles audent se germina tuto
Credere, nec metuit surgentis pampinus Austros
Aut actum caelo magnis Aquilonibus imbrem,

330

quam patris; quare non despiciendam puto Peerlkampii (p. 145.) coniecturam agit, cui vir doct. hanc adiecit explicationem: "Proprie mater pariens agit fetus, fetus in lucem edit. Nunc pater agit, qui matre impleta auctor est, ut ea possit agere, quod exquisite expressum, ipse agit. Sic Geo. II, 130. pomum agit atra venena, i. e. expellit, exigit."— "magnum corpus Terrae intelligendum, ut Aen. VI, 727. de hoc universo. Expressit ex h. l. veteris poëtae versus in Pervigilio Veneris 61. 62.: In sinum matitus in her fluyit always conjust. ritus imber fluxit almae coniugis, Unde fetus mixtus omnes aleret magno corpore." Heyn. Solent autem poëtae idem Adiectivum in eadem enuntiatione vario Casu positum cum vi quadam iterare. Cf. v. c. supra Geo. I, tione vario Casu positum cum vi quadam iterare. Cf. v. c. supra Geo. I. 190. Lucr. I, 752. Et graviter magnei magno accidere ibi casu. Ovid. Met. III. 60. et magnum magno conamine misit. Ita etiam Aen. X, 842. ingentem atque ingenti vulnere victum. Praeiverat iam Hom. II. XVIII, 26. µt-yus usyakwōtì ravvo3sis. Cf. etiam quae ad Ecl. VIII, 63. adnotavimus.—328. Cf. Lucr. I, 10 sqq. Avia virgulta. Wakef. ad Lucr. II, 596. temere coni. "Laevia, i. e. tenuia, mollia, flexilia."—329. certis diebus, et boves quidem, secundum Voss. inter aequinoctium vernum et diem longissimum, equi mensibus Aprili, Maio, Iunio.—330. Parturit ager. Vid. Ecl. III, 56. Supra v. 5. legimus gravidus autumno Floret ager. Memor est huius loci poëta in Wernsd. Poët. Lat. min. III, 268, 1. Zephyris moventibus orbem Iam tepet Eurus. -- Parturit omnis ager etc.—almus. Cf. adnott. ad Ecl. VIII, 17. et supra ad v. 233.—331. arva, quae frigore adstricta erant, laxant sinus (vid. supra ad v. 317.) Zephyri auris. Vid. not. ad simillimum locum Geo. I, 43.— superat humor, abundat, sacro illo connubio aetheris et telluris huic instillatus. Terra admodum est humida. Superare pro abunde esse legitur etiam Geo. I, 189. Cic. Or. II, 19. Sall. Cat. 20, 11. Iug. 68, [64,] 1. (ad quos locos ef. Kritz. et Dietsch.) Liv. III, 17, 4. Tibull. IV, 1, 28. Ovid. Met. VII, 510. (ubi vid. Bach.), etc. imprimis autem cf. locus simillimus Lucr. V, 804. Multus enim calor atque humor superabit in arvis. Vid. etiam Nomius Marc. IV, 414. Heindorf. ad Hor. Sat. II, 2, 102. et quae infra ad Geo. III, 63. adnotavimus. Eadem significatione etiam superesse legitur. Cf. Gellius I. 22. et Passov, ad Tac. Germ. 6. p. 92.— tener humor. Cf. Geo. III, 63. adnotavimus. Eadem significatione etiam superesse legitur. Cf. Gellius I, 22. et Passov. ad Tac. Germ. 6. p. 92. — tener humor. Cf. Lucr. I, 809. et nisi nos cibus aridus et tener humor Adiuvet etc. — 332. Lectionem germina, quae nititur Celsi apud Philargyr. et codd. Reg. et Fabricii auctoritate, receperunt editores inde a Burm., quoniam de arborum fetu sermo est. Vulgo gramina, quod Wakef., coll. Ovid. Fast. IV, 127. Manil. III, 653. etc., defendit atque etiam Conington rursus in contextum recepit, coll. Hor. Od. IV, 7, 1. De utroque autem verbo saepe permutato ef. Heins. ad Claud. Cons. Stilich. II, 465. p. 522. Cort. ad Lucan. VI, 81. Burm. ad Quinetil. V, 8. p. 388. ad Calpurn. II, 32. V, 19. ad Propert. IV, 2, 25. ad Anth. Lat. III, 51, 11. p. 490. Schrader. Ep. crit. p. LVIII. Anth. Lat. T. II. et Unger de Valg. Ruf. p. 385. Haec germina in soles (soli) audent se credere, quia in solem, in lumen prodeunt. Novi autem dicuntur soles, quia germina primum attingunt lumen. Cf. Ecl. VIII, 29. ibique adnott. Schirach p. 448. male confert Geo. III, 551., ubi vid. adnott. Heyn. comparat Lucret. V, 779. novo fetu quid primum in luminis oras Tollere et incertis tentarit credere ventis, quem Vergilius ante oculos habuit, et Senec. Herc. fur. 147. (luscinia) Pennas novo tradere soli Gestit, qui hunc ipsum Maronis locum imitatus est. — 333. nec metuit Austros, qui illo anni tempore flare non solent, quod non minus valet de Aquiloni-Lectionem germina, quae nititur Celsi apud Philargyr. et codd. Reg. et qui illo anni tempore flare non solent, quod non minus valet de Aquiloni-buz. Cf. potius supra v. 330. et infra v. 339. — 334. magnis AquiloSed trudit gemmas et frondis explicat omnis. Non alios prima crescentis origine mundi Inluxisse dies aliumve habuisse tenorem Crediderim: ver illud erat, ver magnus agebat Orbis et hibernis parcebant flatibus Euri; Cum primae lucem pecudes hausere virumque Terrea progenies duris caput extulit arvis, Inmissaeque ferae silvis et sidera caelo.

335

340

nibus, vehementibus, procellosis. Sic magnus de ventis legitur etiam ap. Val. Fl. II, 665. Petron. Bell. Civ. 231. alios. — 336. "Observes, quanto cum ornatu philosophicam sententiam [cf. Lactant. de orig. err. II, 11, sc. mundi natales in vernum tempus incidisse, exponat. Vulgatior est altera opinio, sed cum illa conjuncta, prima mundi aetate perpetuum ver affulsisse; unde nasci debuit phantasma paradisi, aetatis aureae, et alia similia." Heyn. — crescentis mundi, pro vulgari nascentis, quod Bentl. ad Manil. II, 428. hic legendum coniecit. — 337. Non aliam rerum conditionem, aliud tum anni tempus fuisse putem, cum mundus creabatur. De voce tenoris, quae hic continuam et aequabilem tempestatem significat, vid. adnott. ad Aen. X, 340. — 338. ver illud erat. Similiter Aen. III, 173. Nec sopor illud erat, ubi vid. adnott. — orbis agebat ver, ut ages festum dicimus. Burm. comparat Ovid. Met. III, 327. septem egerat aufestum dicimus. Burm. comparat Ovid. Met. III, 321. septem egerat auctumnos. Dicit igitur poëta: per totum orbem terrarum ver erat; nihil amplius. — 339. parcebant flatibus Euri, non flabant. Vid. adnott. ad Ecl. III, 94. et Acn. I, 257. Voss. memorat, Horatium quoque Epod. XVI. 54. de beatorum, quam fingit, insula canere: Pluraque felices mirabisms: ut neque largis Aquosus Eurus arva radat imbribus; de Euro autem, Gracis non minus quam Romanis odioso, epistolas myth. I, 35. conferri inbet. Vide ctiam librum meum geogr. I. p. 611. et supra ad I, 371. adnott. — 840. Cum primae pro Cum primum vel primam (lucem). Cf. adnott. ad Geo. I. 12. Onare non onus est. Wakef conjectura ad Lucer. II. 1038 nor Geo. I, 12. Quare non opus est Wakef. coniectura ad Lucr. II, 1038. prolata: Cum primum. — lucem pecudes hausere. Lux enim liquida (cf. Ecl. VI, 33.); quam propterea Lucr. IV, 203. caelum rigare dicit, ad quem l. Wakef. comparat simillimum nostro locum Anth. Lat. Burm. III, 120, 5. In waker, comparat similimum nostro locum Anth. Lat. Burm. 111, 120, 5.

Ipsa dies ideo nos grato perluit haustu, i. e. sol nos irrigat ea luce, quam haurimus, bibimus. Cf. etiam adnott. ad Aen. X, 899. et IV, 359. Ceterum Ribbeck. cum Palat. scripsit haussere. Cf. eius Proleg. p. 445. (et Wagn. Orth. Verg. p. 468 sq.) — 341. Post animalia homines quoque a terra nati. (Cf. adnott. ad Geo. I, 63. et Lucr. V, 789 sqq. atque locum parallelum Eel. VI, 37 sqq.) Quare cum Voss., Iahn. et Wagn. (quos etiam Ladew, Haupt. et Ribbeck. sequuntur) recepi lectionem Terrea progenies, quam praeter Medic. (a m. sec.) et unum Pottierii Cod. tuetur Lactantii Inst. II. 10. auctoritas et Philarcyvii scholion. Quia creditum est primos be-II, 10. auctoritas et Philargyrii scholion: "Quia creditum est primos lomines e terra natos, a qua humo homines existimabat dictos," quamque etiam Bentl. ad Hor. Epod. II, 18. vulgatae ferrea, (quae sane etiam in Anth. Lat. Burm. I, 178, 229. invenitur. ubi hic versus iteratur, et propter plurimorum Codd. auctoritatem a Bryceo et Coningtone servatur), praefert plurimorum Godd. auctoritatem a Bryceo et Coningtone servatur, praeuripsi autem Adiectivo terreus, de cuius usu dubitavit Heyn., auctoritatem conciliant Oudend. ad Frontin. VI, 1, 31. idemque ad Suet. Calig. 19. 6 Tzschuck. ad Poup. Mel. I. 9, 4. Legitur etiam apud Varr. L. L. IV, 8. (murus terreus), ap. cund. R. R. I, 14, 2. (terreus agger), et Caes. B. G. I, 43. (tumulus terreus), quibus tamen locis omnibus ipsa materia, qua resconstant, eo indicatur. Est igitur Terrea progenies Lucretii (V, 1410.) genus terrigenarum. Heyn. vulgarem lectionem Ferrea prog. it empliest, nt simpliciter. durum genus. propter labores et aerumas tolerands. ut simpliciter "durum genus, propter labores et aerumnas tolerandas significare censeat. Peerlk. autem p. 147. coni. Aurea progenies, quod epitheton recens natis hominibus melius convenire, quam vulg. ferres, iam Oudendorp. ad Front. Strat. IV, 1. animadverterit. — duris arvis, nondum cultu mitigatis. — 342. sidera non solum philosophis quibusdam Graecorum, sed etiam vulgo superstitioso naturae animatae adeoque divinae

Nec res hunc tenerae possent perferre laborem, Si non tanta quies iret frigusque caloremque Inter, et exciperet caeli indulgentia terras. Quod superest, quaecumque premes virgulta per agros,

habebantur, quae propterea non mirum est hic hominibus ferisque creatis adiungi. Cf. etiam Geo. I, 32. IV, 226. Ovid. Met. I, 69 sqq. Fast. III, 111 sqq., a Voss. laudati. — 343. "Aut omnino ad veris naturam almam haec referimus, aut ad originem mundi inde a v. 336., ut possent dictum sit pro potuissent, et sic porre." Heyn. Sic etiam Voss.; sed recte docet Iahn., hunc versum et duos seqq. non cum v. 336—342., sed cum praecedentibus iungendos esse, ut sensus sit: Nec res tenerae, i. e. nova sata et germina, hunc perferre laborem, quem et hiemis et aestus vis parat, i. e. durare et crescere possent, nisi vernum tempus aestatem et hiemem intercederet. Causam igitur continet hic locus, cur ver a natura sit institutum. Possent autem minime pro potuissent positum (qua de re vid. adnott. ad Aen. III, 187.), immo sententia haec est: etiam nunc nova sata, adnott. ad Aen. III, 187.), immo sententia haec est: etiam nunc nova sata, novae frondes hunc laborem non possent perferre, insi ver intercederet. Imitatur autem poëta et hic Lucretium I, 179 sq. et vivida tellus Tuto res teneras effert in luminis oras, ubi cf. Wakef. Vid. etiam Tibull. I, 7, 30. Et teneram ferro sollicitavit humum, ibique Dissen. et adnott. ad Ecl. VI, 34. — perferre laborem. Heins. tuetur Cod. Med. a m. pr. lectionem sufferre, coll. Aen. II, 492. Plaut. Poen. IV, 2, 32. aliisque locis. Petita autem haec ex Lucr. V, 1213 sqq. Tentat dubiam mentem rationis egestas - ecquae sit finis (mundi), quoad moenia mentem robismit superare, unde etiam patet. anomodo hie locus intelligendus sit ferre laborem; unde etiam patet, quomodo hic locus intelligendus sit.

Labor hic et infra v. 372. omnes vicissitudines et aerumnas indicat, quibus vita plantarum per vim frigoris aestusque et alia incommoda est opposita. (Cf. infra v. 372.) Poëtas enim de rebus inanimatis ut de animatis loqui, res notissima. Vid. supra v. 215. — 344. quies, temporis s. veris moderata s. ipsum ver, in quo quies, securitas est a frigore pariter atque ab aestu. — iret, esset, vel potius duraret; iterat enim hoc verbum notionem voc. tenoris v. 337. — caloremque. Copulam que haud raro versum hypermetrum efficere, satis notum. Cf. infra v. 445. III, 242. Aen. I, 332. II, 745. IV, 558. V, 753. IX, 650. X, 895. cett. et quae ad Geo. I, 295. et supra ad v. 69. adnotavimus. Nescio igitur, quo iure Ribbeck. in Proleg. p. 30. et 211. contendat, Codd. Med. et Rom. una cum Nonio p. 200, 3. hic repraesentare recentioris correctoris manum, veramque lectionem esse calorque, quam Palat. exhibeat et Philarg. tueatur, ut calor sit Subst. Neutr. generis, quemadmodum ap. Plaut. Merc. V, 2, 19. — 345. "Excipiunt sese invicem res, quae sibi succedunt [cf. Lucr. V, 833. (829.)]; tum etiam res, casus, qui exsistunt, emergunt, excipere nos dicuntur, ut illo: aliud bellum eum excepit. Ita videtur h. l. dictum. Alioqui ex eo, quod excipere benigne aliquem tractare, fovere designat, petitum videri possit, ut Caelum excipere dicatur Terram." Heyn. Hanc alteram interpretationem cum Schirach. p. 402. et Wunderl. ego sequor. Voss. (cui Conington adsentitur coll. Iuven. VII, 197.), simili ratione ita explicat, ac si caelum terras ut puerum recens natum exciperet, vel potius excepisset. Wagn. autem in edit. min. haec adnotat: "excipit me aliquid, i. e. accidit, contingit mihi aliquid diversum ab illo, quod ante fuit. Cf. Aen. III, 318." Burm. ad coniecturas adeo confugit, vel Exciperet - - ventos, vel Adspiceret - - - terras legi posse memorans. — indulgentia pro cle-Adspiceret - - - terras legi posse memorans. — indulgentia pro elementia, temperie caeli, quae secuta est frigoris calorisque molestiam. Heyn. comparat Gratii Cyneg. 295. Dum tepida indulget terris clementia mundi. Ita primi elementia solis ap. Calpurn. Eel. VIII, 8., elementia diei ap. Colum. IX, 13, 4. etc. Ceterum Ribbeck. in Proleg. p. 39 sq. hos tres versus, 343—345., qui fortasse rectius post v. 335. ponantur, a Vergilio curis secundis adiectos esse suspicatur. — 346—353. De cura surculorum positorum agitur. — 346. Quod superest Lucretiana transcundi formula II, 44. 920. II, 39. 183. 491. 547. III, 351. V, 770. etc.), quae apud Verg. redit infra IV, 51. Aen. V, 796. IX, 157. Cf. etiam Aen. V, 691. et XI, 15. Sparge fimo, pingui et multa memor occule terra, Aut lapidem bibulum aut squalentis infode conchas; Inter enim labentur aquae tenuisque subibit Halitus, atque animos tollent sata; iamque reperti, Qui saxo super atque ingentis pondere testae Urguerent; hoc effusos munimen ad imbris, Hoc, ubi hiulca siti findit canis aestifer arva.

350

— "virgulta, sarmenta intelligo, seu surculos vitium cuiusvis generis, sive propagines. — premere poeta de omni plantatione recte dicere potest, cum surculus in scrobe ponitur [pastino], defigitur, infoditur. Cf. Colum. III, 15, 4. et infra IV, 131." Heyn. Idem est infra IV, 115. figere, et apud Colum. de arb. 3. defigere. — ner agros est de vineis accipiendum, de quibus serere, semina, seges et similia saepe usurpantur poëtis. Cf. adnott. ad Geo. II, 267. — 347. Sparge fimo. Cf. Plin. XVII, 22, 35. §. 7. Colum. III, 15. Pallad. III, 9. a Voss. laudati. — memor. Vid. adnott. ad Geo. I, 167. — 348. Etiam conchae et lapides infodiebantur, ut radicibus spiramenta praeberent et aquam ad eas admitterent. Vid. Colum. 1.1. to a spin and the present of a spin and the posts and the spin and muco, sordibus, tuni quocumque humore aut colore obducta sunt. Cf. ad Geo. IV, 91." Heyn. Voss. squalentes rectius explicat starr, strotzend, ut sermo sit de conchis, quae propter hunc ipsum squalorem non facile cohacreant et conglutinentur, sed pluviae vel aquae ex nasiterna commodum really et conflictmentar, see plavine ver aque ex manorina common dent transitum. — 349. inter (spiramenta et rimas lapidis vel conche) aut adverbialiter usurpatum, ut fortasse etiam infra v. 366., aut per tmesin a labentur divulsum. — "tenuis halitus venti inter pumicum ac testarum fragmenta, tamquam per spiramina, penetrare potest, atque its radices fovere et recreare. Theophrast. l. l. δπως συξόοή γίγνηται τοῦ τόσατος, καὶ τοῦ δέρους οὐτοι (οἱ λίδοι) καταψύχωσι τὰς ξίζας." Heya.—

850. απίπος tollent lastissime efforescent: que dicendi formula — 350. animos tollent, lactissime efflorescent; quae dicendi formula, de hominibus satis frequentata (cf. Aen. IX, 125. Plaut. Truc. II, 6, 10. Ter. Hec. III, 5, 56. Liv. III, 67. etc.), an alibi etiam ad res inanimatas transferatur, nescio. — Iamque reperti, h. e. fuere etiam, qui etc. Iunge super urguerent, h. e. desuper. Ita super legitur etiam Aen. V. 697. VI, 254. IX. 168. Lucan. VI, 291. Cum super e totis emisit collibus agmen Magnus et alibi. Composito verbo superurguere utitur Tac. Ann. II, 23. — atque pro vel, aut positum, Vid. adnott. ad Geo. I, 442. et Wagn. Qu. Virg. XXXIV. p. 552. Aliter tamen Ameis. Spicil. p. 25., qui ad Handii Tursell. I. p. 461. provocans sic explicat: "Agricolae in eiusdem agri altera parte sazo, in altera parte pondere ingentis testas urguent."

— Ceterum Medic., Nonius p. 418, 12. et Goes. Cod. Colum. III, 15, 4. pro ingentis exhibent ingenti.

— 352., hoc - Hoc non est h. l. rovro per - rovro ot, sed ad idem referendum; hoc puta: saxum acclinatum a latere, aut testa super imposita, cavo suo munit surculos adversus imbres et aestum." Heyn. — effusos imbres. Vid. Aen. V, 693. — munimen pro munimento usurpant etiam Ovid. Met. IV, 773. XIII, 212. Lucan. VI, 22. (ubi vid. Cort.) alii. — 353. Hoc, scil. munimen est, ubi kiules etc., i. e. adversus aestum. qui diebus canicularibus vehementissimus esse solet. hiulca findit arva, per anticipationem s. prolepsin, quam vocant, pro findit arva, ut hient, hiulca sint, qua de re, quod ad usum Participii Perf. Pass. attinet, iam diximus ad Geo. 1, 320. Hic etiam Adiectiva eodem modo usurpari videmus. Cf. practer multos viros doctos in prioribus editt. a me laud. imprimis Meyeri Comm. de epithetorum ornantium in the contraction of the contraction vi et natura p. 23 sqq. et Ahlemeyer Ueber die dichterische Prolepsis des Adjectirs. Paderb. 1827. Ex Vergilii carminibus huc pertinent v. c. Act. III, 30. 141. 237 etc. — hiulca siti. Cf. Acn. IV, 42. Tibull. I, 4, 42. Stat. Theb. IV, 699. Colum. XI, 3. Pro findit pauci quidam Codd. ecis-

Seminibus positis superest diducere terram Saepius ad capita et duros iactare bidentis. Aut presso exercere solum sub vomere et ipsa Flectere luctantis inter vineta iuvencos; Tum levis calamos et rasae hastilia virgae Fraxineasque aptare sudes furcasque valentis, Viribus eniti quarum et contemnere ventos Adsuescant summasque sequi tabulata per ulmos.

dit, perperam. Vid. Tibull. I, 7, 21. arentes cum findit Sirius agros, et Hor. Serm. II, 5, 10. rubra Canicula findit Infantes statuas. Idem est apud Catall. LXVIII, 62. Cum gravis exustos aestus hiulcat agros.—canis, Sirius, de quo vid. adnott. ad Geo. IV, 425. Pro aestifer Ribbeck. e Cod. Palat. recepit scripturam aestiper. (Cf. eius Proleg. p. 388.)—354—357. De iis, quae post sationem vitis agenda sunt, et primum quidem de fossione. Cf. Colum. IV, 3, 2. idem de arb. 13. Pallad. IV, 7. Plin. XVII, 22, 35. §. 17 sq. et Geop. V, 22, 3.—Seminibus positis, surculis defixis. Vid. Plin. l. l. §. 21. ponito in scrobe aut in sulco, operitoque et bene occultato. Ceterum cf. adnott. ad Geo. II, 14. "Fodiendo terra deducitur ad capita, adducitur, aggeritur ad radices, siquidem terra coaequanda est gemmis exstantibus, Colum. IV, 5, 2. 3. Praeferunt alfi lectionem Codicum nonnullorum diducere." Heyn. Diducere lectio est Rom., quatuor Codd. ap. Burm. et trium Pottierii, quam cum Voss., Iahn. Rom., quatuor Codd. ap. Burm. et trium Pottierii, quam cum Voss., Iahn. et Wagn. (quos etiam ceteri recentiores editores secuti sunt) restitui. Quid enim sibi velit Cod. Med., Gud. aliorumque deducere, nemo facile dixerit: dictucere autem significat: glaebas caute et leniter frangendo (ne laedantur malleoli) diminuere. — ad capita, i. e. circum capita: caput autem non minus imam quam summam alicuius rei partem indicat. Voss. comparat Cat. R. R. 33. capita vitium per sementim ablaqueato; circum capita addito stercus; circum capita sarrito, et Aen. VI, 360. capita aspera montis, i. e. radices. Conington confert Aristot. de long. et brev. vitae 6, 7. τὸ γόρ ἄνω τοῦ φυτοῦ καὶ κεφαλή ἡ ὁίζα ἐστί. — "iactare bidentes fossionem notat adacto ligone. Colum. IV, 14, 1. Insequitur deinde fossor, qui crebris bidentibus aequaliter et minutim soli terga convertat." Heyn. Vid. etiam Calpurn. IV, 117. ubi legimus tactare ligones. — duros indicat peris magnas vires exigentis difficultatem, ut v. 237. validi iuvenci, v. 264. robustus fossor, Ecl. IV, 41. robustus arator etc. — 356. Ut iam upra v. 330. vidimus, vineam pecoribus pascendis esse aptam, ita nunc etiam aratrum admittere docemur. De vinea aranda et bidentibus solvenda ef. Colum. III. 13. id. V. 5. et de arb. 13. Varro I, 31. Plin. XVII, 22, 35. §. 22. et Pallad. I, 6. §. 4. (In vineis aratro praetermissa fossor emendet.) De bidentibus ipsis vide infra ad v. 400. — presso vomere. Vid. adnott. ad Geo. I, 45. — exercere solum. Cf. quae ad Geo. I, 99. alscripsimus. — 357. "inter vineta, h. e. ut aretur inter ordines vitium, alseripsimus. — 357. "inter vineta, h. e. ut aretur inter ordines vitium, ut, inversa aratro terra, glaebae utrimque versus vites insurgant." Heyn. — 358.—361. De pedatione vitium et ingatione. Cf. Varro R. R. I. 8. Colum. IV. 12—20. V. 5. de arb. 4. 5. Plin. XVII, 21, 35. §. 6. et Voss. ad h. l. — 358. calamos, scil. arundineos. Vid. infra v. 414. et Varro R. R. I. 8. — rasae hastilia virgae, tenues fustes decorticati. Ribbeck. cum Cod. Palat. scripsit rassae. Vid. supra ad v. 340. — 359. furcaeque valentes. Ita optimi et plurimi Codd., quos cum recentioribus post Heyn. secutus sum. Vulgo furcasque bicornes, quod (quamquam a fragm. Veron. exhibitum) ex Geo. I, 264. repetitum est. — 360. contemnere ventos, non timere. Vid. adnott. ad Aen. III, 77. — 361. "tabulata in vineis sunt ordines ramorum in arboribus, ulmis in primis, [quibus vites maritantur] prominentium, quos, recisis aliis, ita dilatant ac per gradus deflectunt agricolae, ut robustiores palmites unum post alterum ramum attingere iisque sese applicare et assurgere quasi per gradus possint. Locus tingere iisque sese applicare et assurgere quasi per gradus possint. Locus est apud Colum. V, 6, 11, 12, 23, 24," Heyn. — 362—370. Sequitur locus de cura vitibus et arboribus post plantationem adhibenda, et primum quiAc dum prima novis adolescit frondibus actas, Parcendum teneris, et dum se lactus ad auras Palmes agit laxis per purum inmissus habenis, Ipsa acie nondum falcis temptanda, sed uncis Carpendae manibus frondes interque legendae. Inde ubi iam validis amplexae stirpibus ulmos Exierint, tum stringe comas, tum bracchia tonde—Ante reformidant ferrum tum denique dura Exerce imperia et ramos compesce fluentis.

365

370

dem de putatione seu pampinatione, quae in nova fronde plane omittenda in tenero palmite non ferro, sed ungue tentanda, in adultam vero vitem severe sit exercenda. "Praecepti primam partem confirmat Theophr. de caus. plant. III, 9. Cato 33, 2.; at refellit Columella cum V, 6, 22. tum IV, 11, 1. nam illam veterem opinionem damnavit usus, non esse ferro tangendos anniculos malleolos, quod aciem reformident; quod frustra Virgilius - timuerunt." Heyn. Opponuntur autem hace versui 367 sqq. Ceterum omnis h. l. ad Lucretii exemplum formatus, qui III, 450 sqq. ita canit: Inde, ubi robustis adolevit viribus aestas, Consilium quoque maius - - -, Post ubi iam validis quassatum est viribus aevi Corpus etc.
— eniti. Cf. infra v. 427 sq. — tabulata. De his arborum tabulatis arte formandis cf. Colum. V, 6, 11. 23. 24. Plin. XII, 1, 5. XVII, 23, 35. sect. 22. et 25. (Similiter de uvarum, olivarum etc. tabulatis in doleis, ollis instituendis sermo est ap. Colum. XII, 39, 3, 43, 2, 3, 48, 3.) — 362. dum prima - aetas, dum tenerae sunt frondes modo enatae. Cf. locus huic similiter conformatus Aen. VII, 354 sqq. — 363. ad auras. Vid. adnott. ad Ecl. I, 56. et supra v. 291. — 364. laxis inmissus habenis, de celeribus et effusis incrementis dictum ad Lucretii exemplum, qui V, 785. canit: Arboribus datum est variis exinde per auras Crescundi magnum inmissis certamen habenis. Eandem dictionem ab equis ad alias quoque res inanimatas translatam videmus, ad flammas: Aen. V. 662; ad ventos: Aen. I, 62; ad naves: Aen. VI, 1. VIII, 708.; ad flumina: Ovid. Met. I, 280. (ubi vid. Bach.). Val. Fl. VI, 391. etc. Cf. etiam Aen. XII, 299. —, per purum, per aërem. Lucret. l. l. per auras, et sup. v. 287. in val. coum, et alibi per inane. Aliter dixit Horat. de sereno caelo Carm. I, 34, 7." Heyn. Cf. infra III, 109. aëra per vacuum et adnott. ad Ecl. IX, 44.

— 365. Ipsa nunc cum Heynio, Wagn., Ameisio Spicil. p. 25. et Ladew.
(in edit. altera) refero ad primam actatem (v. 362.), i. e. teneras frondes.
Servius autem virguita ex versu 346. repetit, et Conington cum Vossio (quem ipse prius secutus sum) intelligit vitem, quam hic semper poëtae menti obversari doceat statim v. 367. amplezae. Reliqua expressit Quinctil. Inst. II, 4, 10. 11. — 366. inter-legendae, (per tmesin), i. e. non omnes putandae sunt frondes, sed per intervalla decerpendae, ut quaedam intacta relinquantur. Wunderl. et hic inter adverbialiter positum censet. Cf. supra ad v. 351. De re autem ipsa cf. Cic. Cat. mai. 15, 52. iam ab Heynio laud. — exievint. in altum se sustale. rint, excreverint. Cf. sup. v. 81. - stringe. Vid. adnott. ad Geo. I, 317. - comae (frondes superiorum ramorum, ut Geo. IV, 137.) et braschis (i. e. pampini in latera excrescentes) codem modo coniunguntur Acn. II, 209. — 369. Ante reformidant ferrum. Cf. Pallad. I, 6, 9. Teneres et viridem vitem ferri acis ne recidas; idemque vetant Geoponici III, 3. 4. et X, 81. — dura imperia, h. e. severa, a disciplina militari petitum. Burm. conferri iubet Horat. Carm. IV, 1, 6. 7. et adnot. suam ad Ovid. Am. II, 9, 29. Vid. etiam Geo. III, 41. et Dissen. ad Tibull. I, 7. 33. Ceterum cum in Codd. Med. et Rom., ut etiam apud Nonium p. 403, 3. 295, 8. et 303, 28. bis scriptum sit tunc, tertio loco autem tum, ad Ecl. III, 10. p. 372. hanc veram lectionem censet his verbis adiectis: "Ita enim verba tunc stringe et tunc tonde opposita sunt verbis aute re formidant ferrum, et verba tum denique excree imperia generalem sententiam efficiunt, quae per conclusionem prioribus additur." — 370. reTexendae saepes etiam et pecus omne tenendum, Praecipue dum frons tenera inprudensque laborum; Cui super indignas hiemes solemque potentem Silvestres uri adsidue capreaeque sequaces Inludunt, pascuntur oves avidaeque iuvencae.

875

mos fluentes, diffluentes, luxuriantes. — 871—419. Praeterea vinitori etiam alia curanda. Primum avertere debet, quae novellae viti nocere possint: pecudes, frigus, aestus. Et de sepibus quidem vinearum cf. Plin. XVII, 23, 35. §. 22. Calpurn. V, 96. Geop. V, 44. Varr. I, 14. Colum. XI, 3. Pallad. I, 34. aliique a Voss. commemorati. — tenendum pecus, h. e. Pallad. I, 34. aliique a Voss. commemorati. — tenendum pecus, h. e. retinendum, sive arcendum, quo vocabulo Plinius in eodem praecepto utitur XVII, 22, 35. §. 17. — 372. frons inprudens laborum, h. e. frondes ignarae et impatientes cuiusvis iniuriae extrinsecus accidentis; nam labores significant omnia, quae vites patiuntur, translatione petita a vita humana. Cf. v. 343. Inprudens cum Genitivo rei, quam quis ignorat, legitur v. c. ap. Ter. Eun. I, 2, 56. Cic. Inv. II, 31, 95. Liv. XXXI, 14, 7. etc. — 373—379. Praeter hiemis saevitiam et solis potentiam, h. e. aestum, et magis quidem, quam illa (v. 376.), nocent vitibus novellis etiam boves agrestes. capreae et ceterae pecudes — Cui. frondi tenerae boves agrestes, capreae et ceterae pècudes. — Cui, frondi tenerae. — super hic non i. q. plus quam, ut Heyn. et Manso interpretantur, sed praeter; plus enim, quam hiemes, nocere illa animalia, demum v. 376. poëta docet; quod iam ab Iahnio observatum. Cf. v. c. Aen. VIII, 303. IX, 283. Liv. II, 31, 3. XXVIII, 46, 15. Ovid. Met. VIII, 677. etc. Vid. etiam Drakenb. ad Liv. XXXVIII, 43, 1. Burm. ad Phaedr. III, 11, 2. Bremi ad Suet. Octav. 8. Boetticher. Lex. Tacit. p. 449. alios. — indignas hiemes recte a Servio explicantur saevae. Indigna enim (quod iam Heyn. docuit) sunt omnia, quibus quis non est dignus, quae quis immerito patitur, ideoque, quia talia imprimis dura videntur, omnino dura, saeva i a consideration de la companya de la co in Ciri v. 309. Verum haec tum non sic gravia atque indigna fuere, i. e. intolerabilia. Cf. etiam Geo. I, 491. Aen. VI, 163. et XI, 108. Infra III, 347. iniustus simili ratione usurpatum videmus. — solem potentem et ipsum Serv. explicat gravem, intolerabilem; nimius enim solis ardor molestus et vix ferendus. Vide ctiam infra v. 377. — 374. "Uros proprie dictos [quales Caesar in Gallia vidit: B. Gall. VI, 28. et Plinio auctore VIII, 15, 15. etiam in Germania inveniebantur in Italia nullos esse constat. At enim vel ex Geo. III, 532. manifestum est, uros poètae improprie dictos esse pro feris bubus, quales Italia nunc nomine Bufalo frequentat."

Heyn. Cf. etiam Macrob. VI, 4. fin., qui, h. l. respiciens, Uri, inquit, Gallica vox est, qua feri boves significantur. De bubulo autem, qui est maior tauris domesticis, cornibus nigris, crassis et resupinatis atque crispa fronte, cf. Voss. ad h. l. — capreae sequaces, quae vites maximeque fronte, cf. Voss. ad h. 1. — capreae sequaces, quae vites maximeque teneram earum frondem cupide insectantur, persequentur, fere codem sensu, quo mox avidae iuvencae. Cf. Ecl. II, 64. Florentem cytisum sequitur lasciva capella. Lectionem autem capreaeque nune ex fragm. Veron., Pal., Rom. (qui exhibet capraeae), Gud. et Bern. b. cum Ribbeckio, Wagn. in min. edit., Bryceo et Coningtone restituimus, prius cum Wagn. in edit. Heyn. Medicei scripturam caprae amplexi, quam ex recentioribus Haupt. et Ladew. servarunt. — 375. Inludunt, i. e. laedunt, nocent, adiuncta tamen petulantiae et iniuriae notione. Vid. Geo. I, 181. Tum saries inludum pestes ibique adnott. — nascuntur oves depascentur. variae inludunt pestes ibique adnott. — pascuntur oves, depascuntur eam, sc. frondem teneram. Ad pascuntur enim ex cui repetendus est Accusativus quam; quae elliptica dicendi ratio, ut Pronomen vel relativum vel demonstrativum, quad proprie bis, sed diverso Casu ponendum est, altero loco reticeatur, satis nota. Cf. Ruddim. II. p. 362. Wunderl. ad Tibull. IV, 2, 17. Beier. ad Cic. Off. I. 42, 151. et ad II. 6, 21. Herzog. ad Cass. B. G. I, 45, 2. Matthiae ad Cic. Cat. II, 9, 19. Kritz. ad Sall. Cat. 13, 2 et Iug. 54, 1. Benecke ad Cic. Cat. III, 7, 16. Klotz. Quaest. Tull. p. 67. alii. Copula autem propter chiasmum omissa, ut supra v. 144. Pasci Vergilius fere semper cum Accus. solet construere. Cf. Geo. III. 314. IV. 181. Aen. II, 471. Sic etiam Plia. H. N. IX, 32. belluae pastae ratio

Frigora nec tantum cana concreta pruina Aut gravis incumbens scopulis arentibus aestas, Quantum illi nocuere greges durique venenum Dentis et admorso signata in stirpe cicatrix. Non aliam ob culpam Baccho caper omnibus aris

380

fructuum etc. Ceterum Ribbeck. in Lectt. Verg. p. 5. valde probabiliter suspicatur, Vergilium his tribus vss. 373—375. prius scriptis quatuor sequentes substituisse eoque invito etiam illos servatos esse, quod nunc etiam Ladewigio (Progr. p. 16.) persuasit (cf. eius Proleg. p. 32.); Peerlk. autem p. 148 sq. eos omnino Vergilio abiudicandos censet, ut eo indignos; cui recte adversatur Ladew. Progr. l. l. Tittler Ueber d. Zeit etc. in v. 376. sqq. aptam priorum gradationem invenit: morsus animalium perniciosior etiam est frigoris et solis adurentis efficientia. — 376. "Idem fere, quod modo dixerat, gravius ac disertius exponit. Nec frigora concreta (tributum frigori epitheton, quod rebus proprie convenit per frigoris tempestatem adstrictis et congelatis) nocuere tantum pruina cana, nocent tantum gelu." Heyn. Cf. Lucr. III, 20. nix atra concreta pruina. Canus apud poetas sollemne pruinae et nivis epitheton. Cf. Hor. Od. I, 4, 4. Sat. II, 5, 41. Ovid. Her. V, 16. et quae supra ad Geo. I, 43. adnotavinus. Quod autem attinet ad epitheta rebus ab effectu tributis cf. Geo. III, 67. Participio Adverbii loco adiectum (gravis incumbens) vid. adnott. ad Geo. I, 163. et Aen. VIII, 559. — Incumbere haud raro usurpatur de rebus gravibus et molestis, quae premendo quasi aliquid vexant infestantque, ut de morbo pestifero apud Lucr. VI, 1142. mortifer aestus -- Incubuit tandem populo Pandionis (ubi vid. adnot. mea.). Cf. etiam Cic. Balb. 26, 58. Fuit hoc sive meun sive reipublicae fatum, ut in me unum omnis illa inclinatio communium temporum incumberet, alii. Eadem fere ratione etiam venti vehementiores in mare incumbere dicuntur. Cf. Burm. ad Val. Fl. II, 59. Cort. ad Lucan. V, 719. Ruhnk. ad Ovid. Her. XIII, 15. — "scopuli arentes, quibus incumbit acetas, h. e. sol assiduus cautes excande faciens, suo loco commemorantur, ubi de vitibus agitur. Sic aprica saus inf. v. 522." Heyn. — 378. illi Dativum esse a nocuere pendentem, non Nomin. cum greges coniungendum, in promptu est. venenum Dentis pro saliva noxia. Supra v. 196. urentes culta capellae, ubi vid: adnott. — Pro admorso alii Codd. admorsu, amorsu, a morsu etc., quae varietas, Heynio iudice, fortasse Grammaticis debetur, qui generi voc. stirpis time-bant. Sed vide Aen. XII, 208. 660. 781. cett. et Ruddim. I. p. 35., qui docet, vocem stirpis, pro trunco arboris positam, Vergilio esse masculmi generis. Ceterum cf. Heins. ad h. l., qui comparat v. c. Sil. V, 332. admorsa hasta, et Prop. III, 9 [IV, 10], 53. hracchia (non pectora, ut ap. Heins. legitur) admorsa. Ribb. tamen recepit Cod. Palat. lectionem ad morses Ceteri recentiores editores nobiscum faciunt. — 380-389. Episodium de hirco in honorem Bacchi immolando. A mactatione enim capri Dionyna simulque ludos scenicos, qui illo festo edebantur apud Graecos, originam duxisse, poëta canit. Constat enim, sollenmibus sub vindemiae tempus sb Atticis in Bacchi honorem institutis etiam poëtas interfuisse carminibus inter se certantes, victoremque caprum ( $r_0 \alpha \gamma \rho \nu$ ) praemii loco reportame, quem Baccho immolaret, ex his autem carminibus Bacchicis tragoedias ese ortas et ipsas propterea Baccho sacras. Heyn., comparans Varronem R. R. I., 2, 18. 19. et Ovid. Fast. I, 353 sqq. (quibus adde Hor. Od. III, 8, 6 oquet Euenum in Anth. Pal. II. p. 27. sive Anthol. Burm. V, 170, 3.), sie fere pergit: "Sententia ita procedere debet: Ob hane vitibus illatam noram caper in Bacchi sacris immolatur, et, cum seniel Baccho sacer esset. Il vetere tragoedia Atheniensium caper noëtis praemium erat promosium vetere tragoedia Atheniensium caper poëtis praemium erat propositum

Caeditur et veteres ineunt proscaenia ludi, Praemiaque ingeniis pagos et compita circum Thesidae posuere atque inter pocula laeti Mollibus in pratis unctos saluere per utres. Nec non Ausonii, Troia gens missa, coloni

295

(Horat. Art. 220. carmine qui tragico vilem certavit ob hircum. Cf. Tibull. II, 1, 55. et ibi not.); nec non hircinis pellibus utres facti, in quos oleo inunctos adsilirent. Tum ad ornatum captandum exspatians, quomodo ex Graecorum illis sacris Latina eiusdem dei sacra fluxerint, poeta comme-morat." Plura de hac re vid. apud Voss. — omnibus aris. Vid. ad Aen. morat." Plura de hac re vid. apud Voss. — omnibus aris. Vid. ad Aen. III. 118. — 381. veteres ineunt (i. e. inierunt) proscaenia ludi, i. e. antiquis temporibus ludi in scenam inducti sunt. — proscaeniam, proprie anterior pars scenae, in quam prodibant actores, h. l. omnino pro scena positum. Vid. Voss. Ceterum ex Med. auctoritate cum recentissimis editoribus scripsi proscaenia. Vid. Wagn. Orth. Verg. p. 470. (et Ribbeck. Proleg. p. 385 sq.) — 382. 383. "Nota de prima rei scenicae origine fabrila (vid. Hor. Art. 275 sq.); quae ad Dionysia ruralia, τὰ κατ ἀγρούς, per pagos, utique pertinet; e quorum genere cum ab initio essent τὰ ἐν Δίμναις, s. Lenaea (diversa quidem et hace a Dionysiis urbanis, seu maioribus), auctis tamen urbis opibus, ea praecipuam celebritatem consecuta sunt. ut diversa plane ab ruralibus habenda sint." Hem. — 383. cuta sunt, ut diversa plane ab ruralibus habenda sint." Heyn. - 383. Praemia - - posucre, pro praemio hircum proposucrunt. Cf. etiam Ecl. Praemia - posuere, pro praemio hircum proposuerunt. Cf. etiam Ecl. III, 36. et Horatii locus supra ad v. 380. allatus. — ingeniis (i. e. hominibus ingeniosis et hic quidem poëtis) pro vulg. ingeniis vel ingentes iam Burm. ex Rom. alisque bonis Codd. et Phylargyrio (qui vulg. lectioni addit: "quidam legunt ingeniis," quod etiam apparet in Schol. Bern. p. 196. Ribbeck.) recepit. De iisdem vocabulis in Codd. confusis vid. Gronov. ad Val. Max. I, 7. ext. 4. Heins. ad Silium XVI, 46. et Wakef. ad Lucr. II, 11., ubi certare ingenio legitur. Ribbeck. autem restituit lectionem Cod. Med. aliorumque, Acronis ad Hor. Od. III, 18, 11. et Prisc. p. 583. Putsch. divisim scriptam in gentis, quae mihi altera a ceteris recentioribus editoribus nobiscum recepta languidior videtur. — pagos et compita circum; poëtae enim scenici antiquissimis temporibus ruri pagos circumibant et in compitis plaustra statuebant, quibus pro scena utebantur. circumibant et in compitis plaustra statuebant, quibus pro scena utebantur. De Praepos. circum Casui suo postposita vid. adnott. ad Aen. I, 32. Ceterum cf. Calpurn. IV, 126. Qui facit egregios ad pervia compita ludos. — Thesidae pro Atheniensibus, ita a Theseo, nobilissimo Atticae rege, dictis, Thesiaae pro Atheniensibus, ita a Theseo, noblissimo Atticae rege, dictis, praeter h. I. apud Latinos scriptores nusquam legi videtur. Vid. autem Soph. Oed. Col. 1067. et Aesch. Eum. 462. (a Coningt. laud.), ubi Athenienses Θησείδαι et Θήσεως τόχοι appellantur. — inter pocula legitur etiam ap. Persium I, 30., ut ap. eundem III, 100. inter vina et ap. Cic. de Sen. 14, 46. in poculis (quos locos Conington comparat.) Verba autem inter pocula lacti iterantur in Anth. Lat. Burm. III, 81, 88. — 384. Ασωλιασμός in Dionysiis paganis fieri solitus. Scilicet in Dionysiis ruralibus saltabant uno pede per utres (vid supra ad v. 380.) inflatos aut vino repletae et oleo nuctes et oui non labora supra paga consisterat, is utrem repletos et oleo unctos, et qui non labans super utre consisteret, is utrem repletos et oleo ancios, et qui non labans super acre consisteret, is atrem et vinum praemii loco accipiebat. Cf. Hesych. v. Μοπώλια, Schol. Arist. Plut. 1130. ibique Hemsterh. Pollux IX, 121. Corsini Fast. Att. p. 309. Schneid. Att. Theaterwesen p. 50. Hermann Gottesd. d. Alt. p. 57. et Iahn. in Archaeol. Ztg. 1847. n. 9. — mollia prata sunt Homeri (Od. V, 72.) Αειμώνες μαλακοί. Cf. Calpurn. V, 15. pratis errantes mollibus agnas. — saluere prior est Medicei et aliorum librorum lectio, quam, Wagnero testa film of the control etiam Terentiano, hune vs. afferenti, restituit Santen. p. 47.; alii Codd. saliere. De antiquiore illa Perfecti forma, quam h. l. Priscianus quoque X, 9, 51. (p. 906. P.) in quibusdam libris se invenisse testatur (cf. etiam Ribbeck. in Proleg. p. 149.), et iam Serv. tuetur, ad Aen. III, 416. haec adnotans: "Hine apparet, bene dictum: unctos saluere per utres," cf. etiam Diomed. I. p. 371.: Salio Perfectum suavius enunciari videtur salii, quam salivi; sed plerique veteres salui dixerunt. Sic Ovid. Fast. IV 805. Per fammas saluises perus salviises colonos. — 385—389. Au-IV, 805. Per flammas salvisse pecus, salvisse colonos. — 385—389. AuVersibus incomptis ludunt risuque soluto,
Oraque corticibus sumunt horrenda cavatis,
Et te, Bacche, vocant per carmina laeta tibique
Oscilla ex alta suspendunt mollia pinu.
Hinc omnis largo pubescit vinea fetu,
Conplentur vallesque cavae saltusque profundi
Et quocumque deus circum caput egit honestum.

390

sonii (Italici: vid. adnott. ad Aen. III, 378.) quoque coloni (homines rustici: vid. adnott. ad Ecl. IX, 4.) in similem lactitiam effusi Bacchum celebrabant. Et hic quidem de duobus festis sermo est, de Liberalibus mense Martio celebratis (v. 386 -89.) et de Vinalibus post vindemiam institutis (v. 393-96.), in quibus per pagos multa fiebant ludicra: pubes rustica larvis e cortice factis personata (quo spectat v. 387.), non modo iaciebat iocos et dicteria, verum etiam versus incomptos, ex tempore effusos, in praetereuntes (quae est Fescennina licentia apud Horat. Epist. II, 1, 145.); et canebant hymnos in Bacchi honorem (v. 388.). oscilla Heyn. (coll. Vacken. ad Theocr. p. 246.) de iisdem larvis illis horrendis e cortice factis intelligit, de quibus v. 387. agit. Rectius autem Peerlk. p. 150. et Ladew. cogitant de imagunculis Bacchi ex argilla vel cera confectis et formosum dei caput referentibus, quae mollia, h. e. mobilia, pendula, (pensilia: Serv.) dicuntur, quia in arboribus pendentia vento huc atque illuc convertuntur, quemadmodum Aen. VIII, 666. pilents mollia vocantur, utpote pensilia et motu facilis. Recte autem Heyn. se pergit: "Originem et causam huius ritus in eo reperiunt, quod eos Bacchi vultus appensos vento impelli quaquaversus et converti volebant agricolae, quoniam, quo ille deus faciem convertisset, summa agri ubertas sequi credebatur. Cf. v. 392." Vid. etiam adnott. ad Ecl. V, 67. — Ausonii (cotoni, i. e. rustici) omnino pro Italis, quamquam proprie tantum Latini cum Albanis et Romanis *Troia missi*, i. e. ab Aeneae comitibus oriundi, dici poterant. Ceterum, quod ad constructionem attinet, cf. Aen. VI, 811. Curibus parvis et paupere terra missus et XII, 516. fratres Lycia misses et Apollinis agris. — 886. versibus incomptis, impolitis, rudinus, ques Santen. ad Terentian. p. 181. Saturnios vocat. — 387. ora, personas a. larvas. — 389. De oscillis, imagunculis Bacchi caput referentibus (quo v. 392. alludit), praeter Serv. et Voss. ad h. l. cf. Lutat. ad Stat. Theb. XI, 644. et Boettiger in Script. min. III. p. 405 sqq. Legitur hoc voc. etiam apud Macrob. Sat. I, 7. med. et 11. extr. — mollia Wagn. interpretatur per mobilia (unde contractum est mollia), quae mota aura huc atque illuc converterentur. — ex alta pinu. Voss. docet, pinus secundum Varr. I, 15. fuisse inter arbores agris terminandis poni solitas; epitheton autem alts respicere prospectum latius patentem. Ceterum de forma pinu cf. adnott. ad v. 71. - 390. Exoratus et placatus his sacris ac festis deus summan vindemiae ubertatem tribuit. — vinea pubescit, vites exuberant, large fetu, laeto uvarum proventu. Conington conferri iubet Theocr. V, 169. Μή μευ λώβάσησθε τας αμπέλους έντι γαρ άβαι. — valles saltusque, omnia loca vitibus consita, vel etiam (secundum Wagn.) latiore sensu omnis regio, cui Bacchi adspectus fertilitatem conciliat. — Versum 390. Peerli. p. 150. post v. 392. vult transpositum, Hinc in Hic mutato. — 361. Conplentur, scil. ubere, fructu, cavae valles. Heyn. comparat Pindss. I, 3, 18. κοίλε νέπε, Wagn. autem, coll. Liv. XXVIII, 2, 2. ibi in cava valle, atque ob id occulta, considere militem iubet, putat cavae non esse mere ornans epitheton, sed significare valles depressiores, altioribus montibus clausas. Ceterum cf. Lucil. Aetna 486. (Wernsd. Poët. L. mis. IV, 184.) cavis cunctatus vallibus haesit. — saltus profundi. Sie etiam Lucr. V, 42. silvae profundae. Cf. Aen. VI, 179. V, 95. Hor. Od. III, 12, 11. (ubi Orell. recte edidit alto fruticeto pro arto) et ante omnes Hom. Il. V, 415. Badein ນິໄກ. — 892. "Et quocumque deus, pulcherrimus hand dubie versus (cum quo compara v. Callim. in Apoll. 50. s. in Dian. 124 sq.). Nihil imagine hac vividius, nihil iucundius. Petitum autem ex antique

Ergo rite suum Baccho dicemus honorem Carminibus patriis lancesque et liba feremus Et ductus cornu stabit sacer hircus ad aram Pinguiaque in veribus torrebimus exta colurnis.

Est etiam ille labor curandis vitibus alter, Cui numquam exhausti satis est: namque omne quotannis Terque quaterque solum scindendum glaebaque versis Aeternum frangenda bidentibus, omne levandum

400

religione, qua praesentia deorum certis locis ac temporibus fieri ferebatur, et, quando dii apparerent, omnia ridere, frondescere, progerminare narrabantur. Perstitit eius formae usus maxime in Bacchi et Apollinis sacris." Heyn. Rectius tamen hic oscilla tantum supra v. 389. commemorata respici dixeris. — caput honestum est pulchrum, formosum, quale Bacchi in monumentis artis antiquae conspicitur. Cf. etiam Aen. X, 133. XII, 155. (et infra Geo. III, 81.) Ter. Eun. IV, 4, 15. Ille erat honesta facie et liberali. Suet. Tib. 68. facies honesta. Hor. Serm. I, 2, 84. si quid honesti est (in puellae corpore) etc. Ameis. Spicil. p. 25. honestum propter sequentem versum explicat per honoratum, quo tamen sensu hoc Adiect. alibi apud Verg. non legitur. — 393. dicemus. Cf. adnott. ad Ecl. III, 55. — suum honorem, h. e. suas, ipsi debitas laudes, hymno actas, ut alibi honor de sacris diis oblatis dicitur, e. g. Aen. I, 53. aris inponit honorem. — 394. "carminibus patriis. Fuere haec carmina antiqua Romanorum in Bacchi honorem cani solita; a quibus diversa Fescennina, de quibus vid. Hor. Ep. II, 1, 145." Heyn. — lances, saturae variarum frugum primitiis onustae, et liba feruntur ad aras. Conington minus apte cogitat de lancibus extis recipiendis destinatis, ut supra v. 194. Liba ferre legitur etiam Tibull. religione, qua praesentia deorum certis locis ac temporibus fieri ferebatur, recipiendis destinatis, ut supra v. 194. Liba ferre legitur etiam Tibull. I, 7, 54. I, 10, 23. et alibi. Conington confert Ovid. Fast. III, 761. Melle pater (Bacchus) fruitur, liboque infusa calenti Iure repertori candida mella damus. De libis ipsis vid. adnott. ad Ecl. VII, 33. — 395. "cornu ducitur victima ritu sacrorum. [Cf. adnott. ad Geo. I, 345.] Sic et stare ducitur victima ritu sacrorum. [Cf. adnott. ad Geo. I, 345.] Sic et stare verbum sollemne. Victimae partes, quae non in ara adolebantur, sacris epulis apponebantur; hinc v. 396. colurna verua ex corulo, quam arborem cum delectu poni aiunt interpretes, ex v. 299. neve inter vites corulum sere." Heyn. Nimirum ut caper vitibus inimicus Baccho caeditur, ita corylus, quae et ipsa iis nocet, quasi poenae loco his veribus fabricandis adhibetur. Colurnus enim per metathesin factum ex corulnus, quod insuavem sonum et difficiliorem pronuciationem haberet. Cf. Prisc. II, 11, 62. (p. 595. P.) et Serv. ad h. l. Festus tamen (p. 30. Lindem.) minus probabiliter deducit a corno arbore. — Ceterum Palat., Parrhas. et sec. Rottend. verubus, sed reliqui veribus, quod Burm. teste, praeferunt Pierius ad Aen. I. 212. et V, 103. et Balbus ad Val. Fl. I, 254. Cf. etiam Charis. p. 50. et Schneider. Gr. Lat. II, 1. p. 341., cui hic verubus praeferendum videtur. Wagn. et recentissimi editores retinuerunt veribus. — 397—407. "Restat alius labor in cura vitium, qui numquam finitur, ut vineam iterum iterum-que repastines, (fodias), pampines ac putes. — cui numquam satis exalius labor in cura vitium, qui numquam initur, ut vineam iterum-que repastines, (fodias), pampines ac putes. — cui numquam satis exhausti (pro exhaustionis, Serv.), h. e. qui numquam satis exhausitur."

Heyn. In Substantivo Participiorum usu praeivit Lucretius. Vid. adnott. mea ad eius I, 385. et Wakef. ad I, 795. II, 438. III, 954. etc. Ceterum cf. Aen. IX, 356. Poenarum exhaustum satis est. — "ille labor - namque. Graeca haec membrorum connexio δδε πόνος — γάρ. Ita Thucyd. I, 3. δηλοῖ δέ μοι καὶ τόδε — πρὸ γὰρ x. τ. λ." Wund. — 399. Cf. Colum. IV, 4, 1. Numerus autem vertendi soli bidentibus, ut ferum fattare desiries ha non est cum quanto cretains vit plus modesse fossionem. Ct. Colum. IV, 4, 1. Numerus autem vertendi sols bidentibus, ut ferum fatear, definiendus non est, cum quanto crebrior sit, plus prodesse fossionem conveniat. Idem IV, 14, 1. (ubi crebros fossoris bidentes requirit) IV, 27 sq. XI, 2, 44. 55. Plin. XVII, 21, 35. Geopon. V, 25. et Dissen. ad Tibull. II, 3, 6.— solum scindendum. Scindere et proscindere verbum sollemne de aratione. Cf. Geo. I, 50. II, 237. III, 160. Plaut. Trin. II, 4, 122. Lucr. V, 210. et V, 1294. Sen. Troad. 1021. et vid. Orell. ad Hor. Od. I, 1, 11.—400. versis bidentibus, ligonibus, qui vertuntur ad glaebas frangenFronde nemus. Redit agricolis labor actus in orbem Atque in se sua per vestigia volvitur annus. Ac iam olim, seras posuit cum vinea frondes, Frigidus et silvis Aquilo decussit honorem, Iam tum acer curas venientem extendit in annum Rusticus et curvo Saturni dente relictam

405

das. Bidens enim, Graecorum δίπελλα, ligonum genus, quod ex altera parte duos dentes, ex altera autem s. a tergo latius ferrum ad incidendas glaebas videtur habuisse. Cf. Colum. IV, 17, 8. Pallad. I, 43, 1. VIII, 5. Plin. XVII, 21, 35. §. 4. Tibull. I, 1, 29. II, 3, 6. etc. Quare apud Iuven. III, 128. bidentis amans i. q. agriculturae studiosus. — Aeternum, Adverb. pro in aeternum, i. e. semper, assidue, ut Aen. VI, 401. 617. Hor. Ep. I, 10, 41. Ovid. Met. VI, 369. Tibull. II, 5, 64. etc. Ceterum Wagn. in min. edit. lectores attentos facit ad numeros horum versuum, quibus v. nn mm. equ. lectores attentos facit ad numeros norum versuum, quious v. 399. assiduitas, v. 400. autem (qui nullam habet caesuram, sed tantum pausam heroicam inter quartum et quintum pedem) gravitas laboris exprimatur. — 401. nemus, i. e. vinea. Cogitandum videtur de more arbores vitibus maritandi, de quo diximus ad Ecl. II, 70. — levandum fronde, quasi importuno onere, h. e. putandum. De frondatione vitium Voss. praccipere docet Colum. V, 5, 7. XI, 2. Calpurn. V, 96 sqq. Plin. XVII, 23, 35. §. 22. XVIII, 28, 68. et 31, 74. — "labor, qui actus erat, redit in orbem [iam peractus mox denuo agendus est], et annus, h. e. annus papera annuus labor nolnitur in se. revolvit se. redit sugment appera opera, annuus labor, volvitur in se, revolvit se, redit, sua per vestigia, eadem, ac superiore anno, ratione, modo, tenore ac progressu, [vel. ut melius Wagn.: "in circulum quasi agitur et redintegratur, ut sua quasi se in vestigia volvere de mundo Varius [ap. Mar. Victor. I. p. 2503. P. mundi - in sua se vestigia volventis] ante Vergilium et post hunc alii poëtae dixere." Heyn. Cf. etiam Koenig. ad Claudian. I, 2. — 408—407. Auctumno exacto, statim in sequentem annum vinitori cura et opera extendenda est. — seras ponit (amittit) cum vinea frondes, quae ad extremum auctumnum duraverant. Cf. adnott. ad v. 14. et ad III, 437. iam olim - - cum idem fere quod iam tum - - cum; quare v. 405. iam tum in repetitione usurpatum. Wunderl. comparat Horat. Sat. II, 3, 60. olim - - cum, et apud Vergil. Aen. V. 125. olim - - ubi, quod itam al praeteritum futurumve tempus referri possit, Conington autem Plant. Tria. II, 4, 122. Primum omnium olim terra quom proscinditur, In quinto que que sulco moriuntur boves. Cf. etiam infra Geo. III, 303. — 404. silvas sunt arbusta vitibus iugata; nisi omnino arbores silvestres intelligendae sunt. De vinea enim qui intelligit, mirae tautologiae patronum se prodictu. sunt. De vinea enim qui intelligit, mirae tautologiae patronum se profiteta. Arborum autem folia in Italiae regionibus decidere solent m. Novembri (Plin. XVI, 22, 36. XVIII, 25, 60.) et Decembri (Hor. Od. III, 18, 14. Epod. XI, 8.). Cf. Voss. — honor poëtis haud raro dicitur de frondibus arborum, quae iis sunt ornamento (v. c. Hor. Epod. XI, 6. (December siki honorem decutit.) Val. Fl. VI, 296. Ovid. A. A. III, 392.), pariterque de floribus (Stat. Theb. X, 788. Sil. III, 487.) et frugibus (Hor. Od. I, 17, 16. ubi vid. Bentl. et Mitscherl.), Ceterum Varronis hunc versum esse, Sevies testatur. (Cf. Wernsd. Poët. L. min. V, 1411.) Imitatur eum, sed infelicitation Marklando iudice, Stat. Silv. I, 2, 154. (ab Heyn. laud.) his verbis: Escludunt radios silvis decussa vetustis Frigora. Adde Anthol. Lat. Bura. cludunt radios silvis decussa vetustis Frigora. Adde Anthol. Lat. Bura V, 62, 4. decutit ipse rigor silvis hiemalis honorem. — 405. Iam tum. Cf. Wagn. Qu. Virg. XXIV, 6. et adnott. ad Ecl. III, 10. — 406. Rusticus est vinitor, ut apud Tibull. I, 1, 7. Ipse seram teneras maturo tempere vites Rusticus. — acer, diligens, labori non parcens. — dens Satursi est falx amputatoria, satis notum huius dei insigne ( $\dot{\eta}$   $\ddot{a}e\eta\eta$ ), quo non tan alludebatur ad facinus hac falce in patrem commissum (cf. Hesiod. Those 163 sqq. et Servius ad h. l.), quam potius deus tamquam adiutor culture pomorum et vitium significabatur. Iuvenale auctore XIII, 39. (a Conington) laud.) Saturnus demum regno spoliatus eam prehendit. De falce vinitarus

Persequitur vitem adtondens fingitque putando. Primus humum fodito, primus devecta cremato Sarmenta et vallos primus sub tecta referto; Postremus metito. Bis vitibus ingruit umbra; 410 Bis segetem densis obducunt sentibus herbae; Durus uterque labor: laudato ingentia rura, Exiguum colito. Nec non etiam aspera rusci Vimina per silvam et ripis fluvialis harundo Caeditur incultique exercet cura salicti.

415

agit Colum. IV, 25. Ceterum vid. infra ad v. 423. — persequitur dente vitem. Sic Geo. I, 155. terram insectari rastris. Cf. etiam Geo. I, 105., ubi insequi simili ratione usurpatum legitur. - relictam, i. e. fructu et frondibus nudatam (cf. v. 403 sq.), ut igitur, quod reliquum eius est, nunc putandum esse dicatur. (Cf. Schirach. p. 562.) Burm. cum Servio minus recte interpretatur: neglectam, antea non putatam. Peerlk. haerens in hac voce p. 151. meliore remedio nondum invento interim proponit coniecturam recultum, i. e. iterum putatam, comparans terram recultum apud Ovid. Met. V, 647., ubi Med. pariter praebeat relictum. Ceterum de putatione hic agi, non de ablaqueatione, cum inutiles radiculae ferro rescinduntur, vere docet Heynius, comparans Colum. IV, 23, 1. Placet ergo, so mitis ac temperata permittit in ea regione, quam colimus, caeli clementia, facta vindemia, secundum Idus Octobris, auspicari putationem etc., et simul docens etiam ablaqueationem putatione complecti ap. Columellam IV, 24, 4 sqq. De putatione autem praeterea agit Colum. V, 5. 6. et de arb. 10. sicut Pallad. III. 12. 13. XII, 4. Plin. XVII, 22, 55. et Geop. III, 13, 14. V, 23. — 407. fingit, quia vinitor ramos inutiles abscindendo etiam externam vitium speciem excelit, exernat. Cf. adnott. ad Aen. VIII, 634. — 408—419. Addit name tempora operis vinitorii. Cf. Colum. IV, 27. — devecta sarmenta, resectos ramulos. Vid. supra v. 207. — 409. vallos, h. e. pedamenta, quibus per meliorem anni partem vites alligatae fuerant, ne imbribus putrescerent. Vid. supra v. 358. et Varr. R. R. I, 8, 6. — 410. 411. "metere pro vindemiare, ut supra segetem, arva, serere, semina ad vineas transferri vidimus. Cf. ad v. 267. Porro bis in anno, vere et auctumno, pampinationem et runcationem fieri debere, dicit poëta; sed rem ab antecedente designat: bis pampini excrescunt nimia copia, bis herbae exuberant, itaque eruendae et evellendae sunt." Hem. De umbra vid. adnott berant, itaque eruendae et evellendae sunt." Heyn. De umbra vid. adnott. ad Geo. I, 191. et supra ad v. 297. — 411. herbae inutiles, inertes. Vid. adnott. ad Geo. I, 69. — sentes latiore sensu dicitur de iis omnibus, quae er illis herbis enascuntur, ita ut solum et vites implicent. — 412. Cum tam assiduam et perpetuam operam desideret cultura vitium, tu sine inam assiduam et perpetuam operam desideret cultura vituum, tu sine inidia specta aliorum magnas vineas; ipse praefer exiguam, quam diligentus colere possis. Cf. Pallad. I, 6, 7. Fecundior est culta exiguitas, quam
magnitudo neglecta imprimisque Colum. I, 3, 8 sqq. IV, 3, 4 sq. et Plin.

XVIII, 6, 7. \$. 3., a quibus hic versus respicitur. Et Plinius quidem latifundia Italiam perdidisse memorat. Forma orationis ex Hesiodo petita
Loy. 643. N\(\tilde{\gamma}\) \(\tilde{\delta}\) \(\tilde{\ellip}\) \(\tilde{\elli}\) \(\tilde{\ellip}\) \(\tilde{\ellip}\) \(\tilde{\ellip}\) \(\t hand dubie postponenda est Servii explicatio paulo artificiosior: Laudato ingentia rura, i. e. agros incultos, silvas, pascua, colito vero exiguum agrum, ita ut una parte cessante alia coli possit. Quod emin Vergilius (e.o. I, 71. praecipiat, ut alternis cessent novales, hoc fieri non posse, nisi farint spatia maiora terrarum. — 413. Porro comparanda sunt vincula e rusco vel salice, quibus vites ad vallos et arbores alligentur. — nec non. (f. adnott. ad v. 2. Drakenb. ad Sil. XIV, 203. et Hand. Turs. IV. p. 138., e coniunctis autem Particulis nec non ctiam Arntzen ad Auct. de orig. gent. Rom c. 8. De rusco ad Ecl. VII, 42. dictum. Cf. etiam Voss. ad b. 1. — harundo. Vid. adnott. ad Ecl. VII, 12. — 415. exercet cura valicti. Salices curandae sunt. b. e. virgae ex iis parandae (cf. Geo. I. salicti. Salices curandae sunt, h. e. virgae ex iis parandae (cf. Geo. I,

Iam vinctae vites, iam falcem arbusta reponunt, Iam canit effectos extremus vinitor antes; Sollicitanda tamen tellus pulvisque movendus Et iam maturis metuendus Iuppiter uvis.

265.); inculti, quia salices nullo indigent cultu et sponte proveniunt. De salicibus vinearum causa serendis cf. Plin. XVII, 20, 32. — 416. falcem arbusta reponunt. Vites (et arbores vitibus maritatae) iam satis putatae sunt et falcem non amplius requirunt, permittunt igitur vinitori falcem reponere. Ceterum cf. adnott. ad Ecl. 11, 70. et III, 10. - 417. extremus vinitor, qui ad extremam laboris partem pervenit (cf. supra v. 408. et 410. primus et postremus), canit, canens laetatur (cf. Ecl. I. ordines vitium et arborum ad lineam ducti et in quincuncis (vid. supra ad Geo. II, 277.) formam plantati (cf. Nonius v. Antes: sic de vitium et arborum ad lineam ducti et in quincuncis (vid. supra ad Geo. II, 277.) formam plantati (cf. Nonius v. Antes: sic de vitibus etim apud Sidon. Apoll. Ep. VIII, 8., de oleribus apud Colum. X, 376., ubi vid. Schneider.); et effectos extremus lectio optimorum Codd. (Med., Rom., Pal., quinque Pariss. Pottierii et duorum Bern., quorum alter a m. sec. effe. tos exhibet) quam cum Wagn. et Iahn. praetulimus vulgari ceterarum editionum omnium extremos effetos; nulla enim (quod iam Wagn. docuit) apparet causa, cur praeter necessitatem poëta metrum violarit, dicens effectus vel effetus extremos, cum servata lege metrica extremos effetus dicere potuerit, transpositio autem Adiectivorum ab eadem Vocali incipientium, imprimis si candem mensuram habent, et permutatio terminationum in nominibus iuxta positis a librariis non aliena est. Accedit, quod effetos sive ad antes (effetos extremus v. antes) sive ad vinitorem referas (effetus extremos vinitor antes), sensum idoneum non praebet; cum neque de agro exsucco, neque de homine vel libidinibus vel senectute enervato sermo sit, effetus autem omnino significet eum, qui pariendi aut procreandi facultatem amserit. (Vid. adnott. ad Aen. V, 396.) Contra effecti antes sensu supra exposito aptissimum. Sic Moret. v. 117. Constat ut effecti species nomenque moreti. Aen. XI, 14. Maxima res effecta, viri etc. Cf. etiam Kritz. ad Sall. Iug. 14, 11. Haec omnia tamen Hildebrandum, rigidum Censorem meum, non moverunt, ut receptam lectionem comprobaret, qui potius in Iahni Annall. l. l. p. 169. strenuo defendit vulgarem lectionem effetus extremos, locis quibusdam minus aptis probaturus, effetum omnino esse defessis, defatigatum, extremos autem antes (quod meo quidem sensu non nisi de loco accipi posset) significare peractum vinitoris laborem. Ribbeck. autem et omnes recentiores editores nobiscum faciunt. Keil. denique in Philol. II. p. 166., et ipse iure defendens lectionem effectos, offendens tamen in ertremo vinitore, paullo audacius effectos extremos legendum esse suspicatur, quod sane Cod. Gud. exhibet, dum extremos etiam in Codd. Bern. b. (am. sec.) et c. apparet. — 418. "Pulcherrime perfectam et absolutam vinitoris operam putandi ac runcandi designat. Iterum tamen ac denuo vines fodienda seu pastinanda; quae ipsa fossio pulveratio dicitur, ὑποκόνισις Graecis. Et praeter haec omnia novus labor ex tempestate iniqua et seis 35. — Sollicitanda tellus, fodiendo, ut alibi arando, v. c. Tibull. I. 8, 29. Primus aratra manu solerti fecit Osiris, Et teneram ferro sollici. tavit humum, et Ovid. Fast. IV, 395. herbae, Quas tellus, nullo sollicitant, dabat. Ita enim colles solliciti (i. e. crebris fossionibus moti) apud Cland. 1, 50. intelligendi. Simili ratione infra v. 503. Sollicitant alii remis francaeca. — pulvisque movendus, solum in pulverem resolvendum; unde pulveratio dicitur. Cf. Plin. H. N. XVII, 9, 5. Sunt qui pulvere quoque uvas ali iudicent pubescentesque pulverent et vitium arborumque radicibus adspergant, et Colum. XI, 2, 60. Pulverationem faciunt, quam vocati rustici occationem, cum omnis gleba in vineis refringitur et resolvius in pulveren. — 419. Junviter i e caelum grandinem minane nam de pulverom. — 419. Iuppiter, i. e. caelum grandinem minans; nam de

Contra non ulla est oleis cultura; neque illae Procurvam expectant falcem rastrosque tenaces, Cum semel haeserunt arvis aurasque tulerunt; Ipsa satis tellus, cum dente recluditur unco, Sufficit humorem et gravidas, cum vomere, fruges.

tempestate cum grandine caelo deiecta cogitandum esse patet. Similiter apud Hor. Od. I, 22, 19. nebulae malusque Iuppiter urget. Cf. adnott. ad tieo. I, 418. coll. iis, quae ad Ecl. VII, 60. adscripsimus. — V. 420 sqq. usque ad v. 457. agitur de arboribus levi aut nulla omnino cultura indigentibus. Conington adnotat, hic et infra IV, 37. dubium esse, utrum sermo sit de re ipsis uvis et apibus, an de re vinitoribus et apiariis metuenda, utrum sit "an object of terror to the grapes, or an object of terror to the vine - - dresser | for the grapes". Prior autem ratio haud dubie poëta est dignior. — 420. "Olearum contra nulla est cultura, h. e. oleae nulla fere cultura indigent. Levi cultu sustinetur olea Colum. V, 8, 1., ubi de earum cultu agere incipit. Adde Plin. XVII, 30 sqq. Porro neque illae expectant falcem et rastros, h. e. nec putatione nec pastina-tione opus est, scilicet non tam assidua ac perpetua." Heyn. Ceterum cf. Cart. VI, 7, 7. fruges maturitatem statuto tempore exspectant. — rastros tenaces, quia telluri infiguntur glaebasque comprehensas tenent et secum trahunt. Cf. infra Geo. IV, 412. Aen. VI, 3, VIII, 453. XII, 404 etc. (Ita etiam Ameis. Spicil, p. 26., qui praeterea rastros tenaces oppositos putat cersis bidentibus v. 400.) Wagn. autem tenaces per assiduos interpretatur, ut rastri tenaces assiduum rastrorum usum significent. De ipsis rastris vid. adnott ad Ecl. IV, 40. — 422. Cum semel haeserunt arvis, e seminariis translatae radices egerunt. Supra v. 317. vites semine iacto Concretam -radicem adfigere terrae. — aurasque tulerunt, aëris varietatem et tempestates ferre consueverunt. Auras ferre arbor dicitur iam paullo validior et altior, non recens et tenuis. Cf. v. 332 sq. Idem fere supra v. 360. erat contemnere ventos. — 423. "Sententia est haec: dummodo bidente subigatur humus, iam ipsam tellurem humorem oleis suppeditare: si vero solum et aretur glaebaeque magis frangantur, tellurem dare gravidas fruges, Le. uberem olivarum proventum. Colum. V, 9, 15. Nam veteris proverbis meminisse convenit; eum, qui aret olivetum, rogare fructum; qui stercoret, exorare; qui caedat (putet), cogere; et §. 12. Sed id (olivetum) minime in anno arari debet, et bidentibus alte circumfodiri. Sie Heyn. rectisume. Voss. voc. satis recens modo satas oleas significari Vergiliumque hoc relle suspicatur, ut humus circa recens satas et teneras arbusculas bidente Comia autem, quae prius contra Wagnerum disputavi, cum pro Praepositione habentem et locum satis artificiosa ratione explicantem, nunc non was est ut repetam, cum vir doct. in recentissima edit. sua sententia tacite mutata et ipse simplicissimam rationem nostram secutus verbis cum compere addat: "scil. recluditur." (Non tamen reticendum, Servium in eundem incidisse errorem, qui cum abundare censens comparat Ennii fragm. [Ann. inc. 69. p. 77. Vahl.] Effudit voces proprio cum pectore sancto. neque aliter a Coningtone locum intelligi.) Equidem igitur singula sic explico: Ipsa, sua sponte. Cf. ad Ecl. IV, 21. — satis, i. e. oleis, quae codem iure sata appellantur, quo supra v. 350. vineae. Sic mox v. 436. corpunque satis. Fuerunt vero etiam, qui satis pro Adverbio haberent, ita constructum ut Aen. III. 348. anilms nune etiam Jahnium et Peerlk adsection and constructum ut Aen. III. 348. anilms nune etiam Jahnium et Peerlk adsection and constructum ut Aen. III. 348. anilms nune etiam Jahnium et Peerlk adsection and constructum ut Aen. III. 348. constructum ut Aen. III, 348.; quibus nune etiam Ialnium et Peerlk. adsentiri video. Hie enim p. 152. Colon ponens post tellus et cum vomere mutans in sine vomere locum sic interpretatur: "Ipsa terra oleis sat est. Ukae terra contentae esse possunt: quae, eum recluditar ligone, humorem et fruges dat." — dente unco ligonis, bidentis. Vid. supra v. 400. et 10. — sufficere pro suppeditare, praebere legitur etiam infra v. 435.

Am. II, 618. IX, 802. Lucr. II, 107. III, 704. V, 480. Petron. c. 27. et alibi.

- cum (cum) romere, scil. recluditur. Reisk. et Schrader. coni. gravi
- cum foenore fruges. — Fruges autem de omnibus arborum fructibus

dei Voss, docet coll. Colum. IX, 1. Calp. VIII, 67. Hor. Od. IV, 7, 11. —

425

430

Hoc pinguem et placitam Paci nutritor olivam.

Poma quoque, ut primum truncos sensere valentis
Et vires habuere suas, ad sidera raptim
Vi propria nituntur opisque haud indiga nostrae.
Nec minus interea fetu nemus omne gravescit
Sanguineisque inculta rubent aviaria bacis.
Tondentur cytisi, taedas silva alta ministrat,
Pascunturque ignes nocturni et lumina fundunt.
[Et dubitant homines serere atque impendere curam?]

425. Hoc, propter hoc, propterea. Vid. supra ad v. 312. — nutritor, antique pro nutrito, nutri, nam Priscian. VIII. 5, 26. (p. 798. P.) docet, veteres, ut bellor pro bello, comperior pro comperio, copulor pro copulo etc., ita etiam nutrior pro nutrio dixisse. Vid. etiam adnott. ad Aen. III. etc., ita etiam nutrior pro nutrio dixisse. Vid. etiam adnott. ad Aen. III. 61. et XI, 660. et cf. Ribbeckii Proleg. p. 148. et 196. — placitam Paci. Cf. Aen. VII, 154. et VIII, 116. ibique adnott. — 426. Commendat poëta ceterarum quoque arborum cultum. — Poma, quae indicant omnes arborum fructus esculentos (cf. supra v. 59. 87.), hic pro ipsis arboribus pomiferis posita. Vid. supra ad v. 34. — ut primum truncos sensere valentes, simul atque adulta robur habebunt. — 427. vires suas, succos necessarios. — raptim, rapide, ut supra I, 409. Quod ad ipsam sententiam attinet, cf. supra v. 80 sq. — 428. Poëta imitatus est Lucretium II, 650. ipsa suis pollens opilus, nil indiga nostri. — vi propria, natura sua. — opisque. Copulam adiectam, quae cum ab aliquot Codd. absit. Heynio, "fulcrum versus a Grammaticis submissum" videtur, recte defendit Wagn., cum inaequalia membra conjungens fortiorem reddat oradefendit Wagn., cum inaequalia membra coniungens fortiorem reddat ortionem. Vid. Qu. Virg. XXXIV, 2. et adnott. ad Ecl. VIII, 101. — 429. "Pergit in argumentatione usque ad v. 454. Si oleae et omne pomorum genus non eandem ac vineae operam desiderant; multo minus reliqua arborum genera laboris exigunt, et magnos tamen fructus ferunt, nec tamen ullam aliam curam exigunt, quam ut seramus." Heyn. — Nec minus interea formula Vergilio usitata. Cf. Geo. III, 311. Aen. I, 633. VI, 212. XII, 107. Sic etiam Geo. I. 83. Nec nulla interea. — interea, dum vitibus tam gravis labor impenditur, oleacque et pomi minore cultu proveniunt. — omne nemus, omne arborum silvestrium genus, gravescit fets. Heyn, iam comparat Eel. III, 56. nunc omnis parturit arbos (ubi vid. sdnott.) et Lucr. I, 253 sqq. At nitidae surgunt fruges ramique virescunt Arboribus, crescunt ipsae fetuque gravantur. — 430. aviaria secundum Servium sunt secreta nemorum, quae aves frequentant. Supra v. 328. see rirgulta et v. 209. domos avium. Aviarii autem voc. praeter h. l. non nisi de domesticis et conclusis avium receptaculis usurpatur, ut a Varr. B. R. III, 3, 7. 4, 3. 5, 5. Colum. VIII, 1, 3. Cic. Qu. Fr. III, 1, 1. etc. -sanguineis bacis. Vid. Ecl. X, 27. — 431. Tondentur. Cf. Geo. I, 290. (I, 15. IV, 137. Aen. III. 538. Cul. 50.) — cytisi. Cf. adnott. at Ecl. I, 78. et Voss. ad h. l. — tuedas etc. "In pedestri oratione stransferioret. ctura fuisset: taedas silva ministrat, quibus, seu unde, ignes pascuntis [i.e. quae materiam praebent igni s. quae incensae lumen fundunt": Word Taeda arbor, succo parciore liquidioreque, quam in picea, fammis et lumini sacrorum etiam grata: Plin. XVI, 10, 19. "Heyn. — 482. Pascuntis arbor." tur ignes nocturni etc. arcte cohacrere cum antecedentibus, vix est quel commemorem. Pedestris orationis scriptor dixisset: taedas, quae pacentignes (materiam praebent igni) et incensae lumen fundunt. Ita pasei de flammis etiam apud Ovid. Met. XIV, 467. Danaas paverunt Persons flammas. Cf. etiam Aen. I, 608. polus dum sidera paseet, ubi vid. adnot. Ceterum cf. Aen. VII, 13. nocturna in lumina. — 438. Si hic versus gentiques est signification. Open cum its cint pone debath hereings estated. nus est, sic explicetur: Quae cum ita sint, nonne debent homines serse eas arbores, omnem curam iis impendere? Sic enim et alibi Copula et, prateculario ita cedentia ita spectans, ut respondeat formulae quae cum ita sint (und danoch), in interrogationibus hortantibus usurpata legitur. Cf. Aen I, 48. Et quisquam numen Iunonis adorat? VI, 807. Et dubitamus adhuc min

Quid maiora sequar? — Salices humilesque genestae Aut illae pecori frondem, aut pastoribus umbram Sufficiunt saepemque satis et pabula melli. — Et iuvat undantem buxo spectare Cytorum Naryciaeque picis lucos, iuvat arva videre

435

tem extendere factis? XII, 645. et Turnum fugientem haec terra videbit? Heins. ad Ovid. Am. III, 8, 1, Beier ad Cic. Oratt. Fragmm. p. 56. Matth. ad Cic. Manil. 14, 42. Lachm. ad Propert. II, 10, 25. p. 135. Thiel. ad Aen. I. 48. Wagn. Qu. Virg. XXXV. p. 694. et Hand. Tursell. II. p. 484. Sed illa ipsa interrogatio aliena videtur ab hoe loco, ubi commendantur, quae sine omni hominum cultura sponte crescunt (cf. Ribbeckii Proleg. p. 49.) et versus abest a Codd. Med. (ita tamen, ut Wagnero teste signa quaedam appicta admonere videantur lectorem, deesse hic versum in aliis libris lastone, qua de re accurative egit Ribbeck in Proleg. p. 161.) et Colot., people lectum, qua de re accuratius egit Ribbeck. in Proleg. p. 161.) et Colot., neque explicatur a Servio, quare Ribbeck. admodum probabiliter eum tamquam spurium in interiorem marginem reiecit, nos certe uncis inclusimus. (Co-nington Vergilii versum esse non dubitans laudat Heynium sic iudicantem: "Sententia versum absolvens facile excidere potuit. Versus per se est praeclarus.") - 434. "Praceunte Servio haec ita exponenda: nolo copiosus esse narrandis commodis maiorum arborum (de pieca modo egerat), cum etiam bumiliora arbusta, ut salices et genestae, afferant utilitates suas? praebent enim pabulum, umbracula, saepem, mel. "Heyn. — Quid maiora sequar, se. narrando, i. e. exponam. Vid. ad Aen. I, 342, Schrader. sine iusta causa coni. sequor. Scilicet qui dicit quid sequor? quid loquor? etc., is ad prae-gressa spectans rem iam coeptam interrumpit et nihil amplius de ea se dicturum significat (cf. Aen. II, 101. IV, 368.), sed qui Coniunctivo utitur: quid sequar, loquar? is sequentia respiciens indicat, se rem, quam nunc guid sequar, loquar? is sequentia respiciens indicat, se rem, quam nunc psam exorditur, obiter tantum et per transitum commemoraturum esse (cf. Ecl. VI, 74. Geo. I, 104. Aen. VI, 601. VIII, 483.). Iam vero Wagn. verissime doeet, illud maiora non ad praegressa, sed ad ea, quae paullo post v. 437 sqq. leguntur, referendum esse, ubi toti montes lucique cum altis arboribus commemorentur; ut hace loci sententia sit; quid maiora sequar — cum etiam minora, velut salices et genestae, suum habeant usum — baxum, piceas, pinus etc.? Copula autem Et v. 437., qua post plura interposita continuatur oratio (cf. Wagn. Qu. Virg. IX., ubi huc referuntur Aen V, 109 sqq. 839 sqq. IX, 176 sqq. V, 704 sqq. etc.), cum emphasi adicata. — genestas (de quibus supra ad v. 12. dictum) non adeo humiles fuisse docet Voss., coll. Grat. Cyn. 130. et Calpurn. I, 5. — illae. De hoc pleonastico, qui videtur. Pron. demonstr. usu, quod tamen minime otiosum misse docet Voss., coll. Grat. Cyn. 130. et Calpurn. I, 5. — illae. De hoc pleonastico, qui videtur, Pron. demonstr. usu, quod tamen minime otiosum est, vid. adnott. ad Aen. I, 3. — umbram pro vulg. umbras ex Med. aliisque bonis libris cum recentissimis editoribus nunc recepimus, ut etiam Geo. II, 58. et 297. legitur, quamquam Geo. IV, 146. et Aen. XII, 207. Pluralis invenitur. — 436. saepem. Vid. ad Ecl. I, 53. — sata sunt arboreta, vineae, oliveta. Cf. modo ad v. 432. — pabula melli pro: pabula apibus. — 437. Et, Wagnero docente, post plura interposita continuat orationem, ut Aen. V, 113. XI, 179. — Cytorus, Paphlagoniae mons in tractumaritimo iuxta urbem eiusdem nominis situs (qui etiamnum Kytros, Gydras vocatur), buxo imprimis erat nobilis. Cf. Plin. VI, 2, 2. XVI, 16, 28. Quare apud Ovid. Met. IV, 311. Cytoriacus pecten pro buxeo et ibid. VI, 132. Cytoriaco radius de monte commemoratur. Cf. etiam Strab. XII. p. 344. Plin. VI, 2, 2. XVI, 16, 28. Catull. IV, 13. Ovid. Met. VI, 132. et liber meus geogr. II. p. 400. Pro buxo undante (i. e. fluctuante in modum aquae unto agritatae) in Cytoro poëta dixit Cytorum undantem buxo, quemdindum Val. Flace. I, 539. regio undat equis floretque viris. Saepius dictur de flammis et fumo. Cf. etiam Geo. I, 472. III, 28. Aen. II, 609. XII, 673. "Buxi quanta in aliis terris altitudo sit, ex eo discas, quod Bion. IIvI. II, 3. parvum Amorem per eius ramos huc illuc insilientem facit. — 438. Pix e plurium arborum resina fit, maxime ex pinu ac picea. Plin. XIV, 20, 25. Narye, vel Naryeum et Naryeium, Locrorum Epicnemidiorum (imo 3), 25. Naryx, vel Narycum et Narycum, Locrorum Epicnemidiorum [imo opuntiorum: vid. liber meus geogr. III. p. 906.] urbs, Aiacis patria. Iam

Non rastris, hominum non ulli obnoxia curae. Ipsae Caucasio steriles in vertice silvae, Quas animosi Euri adsidue franguntque feruntque, Dant alios aliae fetus, dant utile lignum Navigiis pinos, domibus cedrumque cupressosque. Hinc radios trivere rotis, hinc tympana plaustris Agricolae et pandas ratibus posuere carinas. Viminibus salices fecundae, frondibus ulmi;

440

445

ab his Locris colonia in Italiam deducta Locros condidit. Cf. Aen. III. 399. et liber meus modo comm. III. p. 771. Ad utram regionem pix Narycia, cuius et Columella X, 386. et Plin. XIV. 20, 25. meminerunt, referenda esset, dubitari posset, nisi picis Bruttiae satis frequens inter antiquos mentio ficeret. Vid. Heins. ad Ovid. Remed. 264. [et adnott. ad Geo. I. 275.] Petebatur ea imprimis monte et silva Sila, de qua cf. Aen. XII, 715. Vid. Strab. VI. p. 400." Heyn. — 438. 439. arva silvis consita non obnocia curae, non egentia hominum cura. Cf. adnott. ad Geo. I, 396. --- 440. Quamquam summorum montium arbores fructus esculentos non ferunt. ligno tamen suo sunt utilissimae. - Caucasus poètice pro quocunque monte silvoso nominari videtur, quamquam et ipsum Caucasim, maximum illum montem inter Pontum Euxinum et mare Caspium situm, arboribus abundasse refert Strab. XI. p. 497. Ceterum Ribbeck. cum Cod. Palat. et aliis scripsit *Caucaseo*. Med. et Rom. favent alteri Adiectivi for mae, qua etiam alii scriptores vulgo utuntur. (Cf. Val. Fl. IV, 63. Mela I, 19. Plin. VI, 11, 12, 13, 15. etc.) - steriles silvae, arbores sine fructu eduli, quibus opponuntur arbores frugiferae. Cf. Taciti Germ. c. 5. — 44. animosi Euri. Cf. Ovid. Am. I, 6, 51. impulsa est animoso ianua veno et Stat. Theb. IX, 459. animosaque surgit Tempestas (a Coningt. land.), de ipso autem Euro supra ad v. 339. adnott. — franguntque feruntque. Wagnero ferunt h. l. fere idem est, quod frangunt; mihi potius notio suferendi vel loco movendi (fortraffen) videtur inesse. (In edit. min. tamen Wagn. meam explicationem adoptavit; si autem addit: "est nostrum zerzausen", hoc certe non ad solum verbum ferunt, sed ad coniuncta verbante de la con franguntque feruntque quadrat, quae tamen rectius vertuntur: zerbrecken und mit sich fortraffen. Heyn. minus apte confert agere et ferre. Ceteum vid. adnott. ad Geo. I, 118. et Wagn. ad Geo. I, 157. — 442. aliae, sc. silvae. "fetus sunt usus, ut statim utile lignum sublicitur. Similiter v. 446. riminilus salices Fecundae dictae." Heyn. Vid. ad Geo. IV, 231. V. 445. riminious mittes reconduce notae. Iregu. Vid. ad Geo. 17, 251.

- 443. Post generis nomen, lignum, species afferuntur; pini navibus (vid. adnott. ad Ecl. IV. 38.). cedri et cupressi domibus extruendis idonese. Et hic pro pinos, quod Med., Rom., alii exhibent, aliquot Codd. pinusprabent, quod Ribbeck. recepit. Cf. supra ad v. 71. — Cedrum. Vid. ad Acn. VII. 13. — Voss. ex paucis Codd. edidit cupressumque. Ceterum de verm hypermetro vid. supra ad v. 69. et ad Geo. 1, 295. — 444. 445. "De arbitratura montici conficient votesnum radios et plantarament tumographe. boribus rustici conficiunt rotarum radios et plaustrorum tympana, h.e. rotas ex solidis tabulis compactas (vid. Scheffer. de re vehic. I, 6. et Burn. ad h. l.) et navium carinas." Heyn. De tympanis plaustrorum cf. Pomp. Sab. ad Geo. I. 163. Vitruv. X, 4. et 10. Plin. XVIII, 34, 77. alii cum Salmas. Exercitt. Plin. p. 415. — hinc, ex illis arboribus. Vid. v. 442. et de hoe usu Adverbii Hand. Turs. III. p. 89. Burm. male iungit hine - - hine ut sit ex alia - - ex alia arbore; quod si indicare voluisset Verg., etian ! 445. hinc pandas pro et pandas scripsisset, ut recte observat Wagn. (quen tamen video in edit. min. mutata sententia Burmanno adsentiri). — trivere, - - posuere, h. e. terere, ponere solent. (Cf. adnott. ad Geo. I, 49.); terere autem hie pro tornare dicitur. (Vid. Plin. XXXVI, 26, 66. (Vitum) alind flatu figuratur, alind torno teritur et Bentl. ad Hor. Sat. I, 3, 91.) et ponere pro facere, ut apud Graecos saepissime τιθέναι pro ποιείν. 446. frondibus ulmi, quae pecori, imprimis bubus, pro pabulo dabatu. Vid. Cato 6. Ulmos serito, -- uti frondem ovibus et bubus habeas. Colum. V, 6, 3. et VII, 3, 21. Varr. I, 24, 3. Ceterum unus Ribbeck. Comma ante,

At myrtus validis hastilibus et bona bello
Cornus, Ituraeos taxi torquentur in arcus.
Nec tiliae leves aut torno rasile buxum
Non formam accipiunt ferroque cavantur acuto.
Nec non et torrentem undam levis innatat alnus
Missa Pado; nec non et apes examina condunt
Corticibusque cavis vitiosaeque ilicis alveo.

450

non post voc. fecundae posuit, cuius distinctionis causam non perspicio. — 447. At myrtus cornusque ad bellum utilis. Verba sic construe: At myrtus et bona bello cornus validis hastilibus, seil. fecunda. Particulo At, cum transitioni inserviat, haud raro etiam in enumerationibus posita invenicum transitioni inserviat, hand raro etam in enumerationibus posita inventur. Cf. Wagn. Qu. Virg. XXXVII, 3., qui comparat Geo. I, 395 sqq. III, 83 sqq. et Aen. VII, 691., hisque locis similes censet illos, ubi at quendam rerum progressum indicet, ut Ecl. IV, 18 sqq. Geo. III, 187 sqq. IX, 603 sqq. — myrtus validis hastilibus (fecunda), i.e. iaculis et hastis. Cf. Aen. III, 23. densis hastilibus horrida myrtus et VII, 817. pastoralem praefixa cuspide myrtum cum Gratio Cyn. 127 sqq., qui aperte hunc locum respiciens scripsit: disce agedum et validis delectum hastilibus omnem. Wagn. autem hastilia de pedamentis intelligit, coll. supra v. 558., cui rationi nici essent illi Aeneidos loci, aliqua probabilitas acceedoret ex verbis Wagn. autem hastilia de pedamentis intelligit, coll. supra v. 358., cui rationi, nisi essent illi Aeneidos loci, aliqua probabilitas accederet ex verbis sequentibus et bona bello. Ladew. et Conington mecum consentiunt. — bona bello cornus, quia sagittae, iacula, hastae inde fiebant; tota enim ossea est secundum Plin. XVI, 38, 73. Bonus pro idoneus, aptus, legitur v. c. apud Varr. R. R. I, 9. in. Terra ad quam rem bona, aut non bona sit, et Tac. Ann. II, 14. Campi militi Romano ad proelium boni. Cf. etiam Lucil. XXX. fr. 39. p. 84. Dousae vir nobilis ac bonu' bello et vid. Wakef. et men adnot. ad Lucr. II, 408. — 448. Ituraea, Palaestinae regio ultra Iordanem fluvium ad orientales Hermonis montis radices sita (loseph. Ant. XIII, 9. Ev. Luc. 3, 1. Plin. V, 23, 19.). Incolebant eam Arabes latrociniis infames et sagittandi arte clari. (Strab. XVI. p. 749, 760. Cas. Cic. Phil. II, 8, 19. et 44, 112. Eutrop. VI., 14. Flav. Vospisci Aurel. c. 11. Lucan. VII., 230. 514., liber meus geogr. II. p. 691. not. 60. et Pauly Realencycl. IV. p. 337 sqq.) Hinc praestantissimos arcus poëta ab eis designat. Cf. IV. p. 337 sqq.) Hinc praestantissimos arcus poëta ab eis designat. Cf. adnott. ad Ecl. I, 54. — torquentur. Codd. quidam curvantur ex interpretamento. — 449. Nec non tiliae etc.; etiam tilia et buxus tornari et scalpi possunt. De torno vid. adnott. ad Ecl. III, 38. — buxum non tam ipsam arborem (quae buxus dicitur), quam truncum s. lignum eius significat. Cf. Ennius p. 78. Hessel. longique cupressi Stant rectis foliis et amaro corpore buxum. et Plin. XI, 43, 84. Quae in lamina secantur, praecipua sunt cytrum, terebinthus, buxum. — 450. accipiunt. Pluralis verbi post aut buxum requiritur, quia iungenda sunt Nec non. Cf. Wagn. Qu. Virg. VIII. p. 103. — 451. Alnus navigiis faciendis utilis est. (Cf. Geo. I, 136. Tunc alnos primum fluvii sensere cavatas.) Padi autem ripae multis alnis erant consitae, et torrens unda aptissime Pado adscribitur, qui etiam Plinio III, 16, 20. torrentior dicitur. Cf. adnott. ad Geo. I, 482.—
undam innatat. Cf. Geo. III, 142. et Aen. VIII, 651.— Missa Pado
Heyn. recte interpretatur immissa in amnem de navalibus. Burm. autem, coll. Geo. I, 57., opinatur, hoc epitheton indicare alnos ibi natas transferri ad alias regiones. Ceterum imitatur hune versum Claudian. XXXV, 178. missamque Pado qui remigat alnum. De Pado, notissimo illo flumine, quod nunc Po appellatur, cuiusque ripae alnis erant consitae, vid. liber meus geogr. III. p. 503 sqq. — 453. Corticibus cavis; loquitur de alvearibus corticeis. Varr. R. R. III., 16. optimae alvi sunt corticeae, et infra IV, 33. — vitiosae (i. q. exesae, Geo. IV, 44.) ilicis alveo. Cf. Varro l. c, alii faciunt alvos ex arbore cavata. — alveo. In libris fere omnibus legitur alvo, quod haud dubie debetur Grammaticis synizesi et Servii adnot. deceptis, qui cum ad h. l. adiiciat: "Sane pro alveo per synizesin alvo dicimus," et ad Aen. VI, 412.: "Alveo, fluminis scilicet; et per synizesin alvo facit," dubitari non potest, quin solam pronuntiationem prosodicam intelligi voluerit. Fuerunt sane, qui alvus vel femin. vel mascul. genere pro

ibus ipsa, procul discordibus armis cilem victum iustissima tellus. ribus domus alta superbis s vomit aedibus undam, ra testudine postes

460

39. et Stat. Silv. III, 3, 25. nimium fepraeterea Cic. in Arat. 314. Plaut. ab Handio Tursell. IV. p. 208 sqq. v. IV. 641. Ovid. Met. I. 96. Naln. Hipp. 531. sua quisque norat ad Stat. Silv. III, 5, 58. Pascer de Valgio Rufo p. 124. a sponte, lubens volensque. instissima, quia creditum ος. Αυτός σχάπτων χαὶ σπεί-τονηρόν γε, άλλα πάντων δικαιόκαλώς και δικαίως απεδίδου. Phi-κτημ έστιν ανθρώποις άγρος, 'Ων ή κτημ εστιν άνθρώποις άγρὸς, Ων ή τι (a Coningt. laud.) et Cic. de sen. 15, 51.
 κτίμα nec unquam sine usura reddit. – pro-Cf. Tibull. II, 3, 37. Praeda feras acies cinfacilem victum, qui facile habetur et paratur, stur oppidanorun victui artificiose quaesito et parato.

500. fundit, magna copia suppeditat. Vid. adnott.

- humo, h. e. ex solo, ex culta superticie sua: telluri ribuitur humus cadem ratione, qua apud Lucret. V. 1188. solum egimus. Heyn, satis apte confert Avien, descr. orb. 1193. Dices v. tellus, ubi cf. Wernsdorf. — 461. 462. "Si fastus et luvus potentium loest. Primo loco clientium turba memoratur. Certavit cum Lucretio II. 24---36., pulcherrimo loco; quo exprimendo iam vires expertus erat in Culice 61 sqq." *Heyn.* Immo Culicis auctor sua ex hoc Vergilii loco hausisse censendus est; nam putidum illud de culice carmen non esse Vergilii, vix dubitari potest. Cf. Diss. de Verg. vita et carin. nota 15. Cum Lucretii I. I. hos versus iam Macrob. Sat. VI. 2. (p. 163. Bip.) contulit. Uterque autem poëta Romanus Homerum Od. VII, 103 sq. ante oculos videtur habuisse. - 461. foribus domns alta superbis, i. c. habens fores superbas s. magnificas. Sic Ameis. Spicil. p. 26. recte locum explicat. Heyn.. Voss., alii (quos prius tennere secutus sum) forilos pro per fores positum coniungunt cum romit. (cf. Sen. Here. fur. 164. Ille superbos aditus regum durasque fores colit. Geo. III. 26. Aen. VI. 20. et Hor. Epod. II. 7. Superba civium Potentiorum limina. — 462. romit. Heyn., qui non inepte comparat romitoria theatri, vomere refert ad aditum, qui magnam hominum copiam admittat; rectius cogitasset de domo, qua glomeratim homines sese effundunt. Fortasse Vergilio obversabatur locus Ennii (fr. inc. 9. p. 67. Vahl., et Tiberis flumen romit in mare salsum. (Cf. Macrob. Sat. VI. 4. p. 519. Ian.) - totis acdibus additur ad maiorem etiam multitudinem indicandam quae totam domum, artrium, repleverat. Eedem unda salutantium spectat, nunquam cessantem venientium et abeuntium turbam significans. Ceterum mos clientium patronos mane salutandi satis notas. -- 463. 464. Si non superba palatia incolunt. -- inhiant, habere cupiunt (seil. agricolae), postes varios (πεποικιλμένους) pulcra testadiae, h. e. fores opere variegato, testudineo ornatas. Inhiare cum quarto Casu conjungunt v. c. Plaut. Mil. III. 1, 1, 121. idem Stich. IV. 2, 25. et Casel. apud Gellium II. 23. Saepius cum tertio Casu construitur. De ianuarum XII, 66. Genomentes prima fulgioni testudine lecti etc. Vid. etiam Pic. IX. 11. 13. et Interpp. ad Lucan. X, 120. (qui hune ipsum Maronis lecuminitatione sic expressit: et suffira manu foribus testudinis India. Trope sedent.) et Iuven. IV. 305. Quod attinet ad postes ita ornatos etc. v. 5.

[Quid memorandum aeque Baccheïa dona tulerunt? Bacchus et ad culpam causas dedit; ille furentis Centauros leto domuit, Rhoetumque Pholumque Et magno Hylaeum Lapithis cratere minantem.]

O fortunatos nimium, sua si bona norint,

455

alveus dictum ab antiquis contenderent (vid. Gronov. ad Plin. H. N. XXI 12. Gud. ad Phaedr. 111, 13, 9. Burm. ad Quinct. Decl. XIII, 10. Heinsium ad Petron. c. 66, et Schneider. ad Colum. IX, 6.); contra quos iure disputat Wagn. Qu. Virg. XVI. p. 447., qui ait, mirum esse, cur veteres, si forma alous pro alocus usi fuerint, non alvaria etiam et alvolus pro alnearia et alreolus dixerint; quamquam sane alvaria exstet in aliquot li-bris Geo. IV. 34., quibus adde unum alterumve Cod. Columellae IX. 6, 1. et 7, 4. Ceterum synizesis in Vergilii carminibus haud rarae exempla quaedam collegimus ad Ecl. VII, 54.: huc autem imprimis pertinet Geo. IV, 34. alvearia. Ribbeck. tamen alvo scripsit, ut etiam 1. modo 1. alvaria. — Qui sequuntur quatuor versus, 454—457., quibus vinculum carminis bona ex agris et arboribus capienda celebrantis et epilogi rusticos propterea beatos praedicantis solvitur, haud dubie sunt spurii, quod evidenter docuerunt Hanovius p. 10. et Peerlk. p. 152 sqq. (Cf. quae ad singulos versus adnotavimus.) Heyn quidem de iis sic iudicat: "Sationem silvarum suadere poëtam, memineris ex v. 433. Tot tantisque utilitatibus multum cedunt fructus vinearum. quae tamen tam assiduam operam exigunt; quin earum cultura multa adeo mala affert. Hoc, ut poëtam decebat, a generali ac nuda enuntiatione ad facti exemplum deducit;" sed verissime quaerit Peerlk .: "Quid iam de poeta dicamus, qui, quod brevi ante scripsit, finito carmine sic contemnit et dona Baccheia fere abominatur, quasi eum commendatae vitium culturae poeniteat? addidisset saltem aliquid, quo inexspectata illa reprehensio mitigaretur": quae Ribbeck. hos versus in Proleg. p. 49. defendens mihi non videtur refellisse. Forma Adi. Baccherus pro usitatioribus Baccheus, Bacchicus, Bacchius legitur etiam Ovid. Met. III, 691. Accessis aris Bacchera sacra frequento et Auson. Mos. 153. Bachera munera. 455. ad culpam causas dedit: homines ebrios ad facinora et crimina committenda incendit. Offendit autem constructio causam dare ad culpam pro culpae, quae simili tantum constructione ansam dare ad aliquid non potest excusari. Praeterea potius Pluralis exspectatur, cum multae sint ebrictatis culpae, i. e. multa scelera ebrictate committantur. — 456. "Spectant ad Centaurorum vino incbriatorum furores et pugnam cum Lapithis in nuptiis Pirithoi cum Hippodamia. Vid. Ovid. Met. XII. 210 sqq. Apollod. II, 5, 4. ibique nott. Habuit noster ante oculos Odyss. XXI, 295 sqq. Apud Ovid. 1. 1. Rhoctus et Pholus non occisi, sed fugati memorantur; id quod nemo mirabitur, qui, quanta in his fabulis poetarum variatio sit, et impune esse possit, meminerit. Quid enim? Ab aliis Hylaeus et Rhoeus ab Atalanta in Arcadia occisi memorantur. Vid. Apollod. III, 9, 2. Schol Callim. in Dian. 221. et ibi Spanh. Itaque iungitur donusi leto." Heyn.— Leto est Ablat. instrum., qui vocatur, et leto domari respondet Homerico zηρί δαμάσθα. Pholus et Hylaeus eodem modo coniunguntur Aen. VIII. 294. Pro Rhoetumque Cod. Pal. prachet Rhecumque. Scilicet ut hic et p. Ovid. Met. XII, 300. Rhoetus Centaurus (ap. Hor. vero Od. II, 19, 23. Gigas sic nominatus) commemoratur, sic ap. Apollod. et Callim. II. II. itemque ap. Aclian. V. H. XIII, 1, 30, 34, alius nomine *Rhoccus*; quare Bend ad Hor. I. I. *Rhoctum* verum utriusque nomen fuisse suspicatur. — 457. magno cratere minantem. Cf. similis Ovidii locus Met. V, 80 sqq. Ingentem manilus tollit cratera dualus, Infregitque viro. De magnitudine horum craterum coniecturam capias ex Acn. lX, 346. — 458 sqq. Sequitur nobilissimus et pulcherrimus locus de vitae rusticae amoenitatibus et gallini de la coniectura dualus de vitae rusticae amoenitatibus et gallini li coniectura de la coniectura de la coniectura dualus de vitae rusticae amoenitatibus et gallini la coniectura de la coniectura de la coniectura de la coniectura dualus de vitae rusticae amoenitatibus et gallini la coniectura dualus de vitae rusticae amoenitatibus et gallini la coniectura dualus de vitae rusticae amoenitatibus et gallini la coniectura dualus de vitae rusticae amoenitatibus et gallini la coniectura dualus de vitae rusticae amoenitatibus et gallini la coniectura dualus de vitae rusticae amoenitatibus et gallini la coniectura dualus de vitae rusticae amoenitatibus et gallini la coniectura dualus de vitae rusticae amoenitatibus et gallini la coniectura dualus de vitae rusticae amoenitatibus et gallini la coniectura dualus de vitae rusticae amoenitatibus et gallini la coniectura dualus de vitae rusticae amoenitatibus et gallini la coniectura dualus de vitae rusticae amoenitatibus et gallini la coniectura dualus de vitae rusticae amoenitatibus et gallini la coniectura dualus de vitae rusticae amoenitatibus et gallini la coniectura de vit diis, quocum Heyn. conferri iubet Culicem v. 57--96. Hor. Epod. II. Od. III, 1, 21—24. Serm. II, 6, 59 sqq. et IV, 5. Claudian. LII. Felix qui patriis etc. Tibull. I, 1. I, 5, 19—35. I, 10. II, 1. II, 3. Stat. Silv. II, 2—458. O fortunatos nimium, i. e. fortunatissimos: nam nimius haud raro i. q. permagnus, nimium i. q. valde, maxime. Cf. Aen. IV, 657.. Prop.

Agricolas! quibus ipsa, procul discordibus armis Fundit humo facilem victum iustissima tellus. Si non ingentem foribus domus alta superbis Mane salutantum totis vomit aedibus undam, Nec varios inhiant pulcra testudine postes

III. 30 (II, 32), 43. Lucan. VIII, 139. et Stat. Silv. III, 3, 25. nimium fetex, Cat. dir. 112. fortunati nimium, praeterea Cic. in Arat. 314. Plaut. Mil. IV, 2, 8. 12. et multa alia exempla ab Handio Tursell. IV. p. 208 sqq. prolata. — sua si bona norint. Cf. Aen. IV, 641. Ovid. Met. I, 96. Nulprolata. — sua si boma norint. Cf. Aen. IV, 641. Ovid. Met. I, 96. Nullaque mortales praeter sua litora norunt. Sen. Hipp. 531. sua quisque norat maria. Santen. ad Ter. Maur. 148. p. 88q. Markl. ad Stat. Silv. III, 5, 88. Passerat. et Burm. ad Prop. I, 6, 1. et 9, 20. et Unger de Valgio Rufo p. 124. — 459—460. ipsa tellus, αὐτή, αὐτόματος, sua sponte, lubens volensque. Vid. infra v. 500. et adnott. ad Ecl. IV, 21. — instissima, quia creditum cum usura reddit. Cf. Xen. Cyr. VIII, 3, 38. Δὐτὸς σχάπτων χαὶ σπείμων χαὶ μάλα μιχρόν γήθιον, οὐ μέντοι πονηρόν γε, ἀλλὰ πάντων δικαιότατον δινιότατον δινιότα δικαιότατον Στὴμ ἐστιν ἀνθρώπος ἀπεδίδου. Philemon 406. (Meinek.) Δικαιότατον κτημ ἐστιν ἀνθρώπος ἀπεδίδου. Philemon 406. (Meinek.) Δικαιότατον κτημ ἐστιν ἀνθρώπος δεξιαι γὰο ἐπινλῶς αδοιμ (a Coningt. land) et Cic. de sen. 15. 51 quous δετιαι γὰο ἐπιμιλῶς φέοςι (a Coningt. land.) et Ci. de sen. 15, 51.
Terra nunquam recusat imperium nec unquam sine usura reddit. — procul discordibus armis. Cf. Tibull. II, 3, 37. Praeda feras acies cinxit discordibus armis. — facilem victum, qui facile habetur et paratur, et sic tacite opponitur oppidanorum victui artificiose quaesito et parato. Cf. etiam infra v. 500. — fundit, magna copia suppeditat. Vid. adnott. ad Ecl. IV, 20. — humo, h. e. ex solo, ex culta superfice sua; telluri mim hie tribuirur huma, endem ratione qua annul lucret. V. 1188 solosius processor. enim hic tribuitur humus eadem ratione, qua apud Lucret. V, 1188. solum terrae legimus. Heyn. satis apte confert Avien. descr. orb. 1193. Dires humo tellus, ubi cf. Wernsdorf. — 461. 462. "Si fastus et luxus potentium abest. Primo loco clientium turba memoratur. Certavit cum Lucretio II, abest. Primo loco clientium turba memoratur. Certavit cum Lucretio II, 24—36., pulcherrimo loco; quo exprimendo iam vires expertus erat in Culice 61 sqq." Heyn. Immo Culicis auctor sua ex hoc Vergilii loco hausisse censendus est; nam putidum illud de culice carmen non esse Vergilii, vix dubitari potest. Cf. Diss. de Verg. vita et carm. nota 15. Cum Lucretii I. I. hos versus iam Macrob. Sat. VI, 2. (p. 163. Bip.) contulit. Uterque autem poëta Romanus Homerum Od. VII, 103 sq. ante oculos videtur habuisse. — 461. foribus domus alta superbis, i. e. habens fores superbas s. magnificas. Sie Ameis. Spicil. p. 26. recte locum explicat. Heyn., Voss., alii (quos prius temere secutus sum) foribus pro per fores positum coniungunt cum vomit. Cf. Sen. Herc. fur. 164. Ille superbos aditus regum durasque fores colit. Geo. III, 26. Aen. VI, 20. et Hor. Epod. II, 7. Superba civium Potentiorum limina. — 462. vomit. Heyn., qui non inepte comparat vomitoria theatri, vomere refert ad aditum, qui magnam homicomparat vomitoria theatri, vomere refert ad aditum, qui magnam hominum copiam admittat; rectius cogitasset de domo, qua glomeratim homines sese effundunt. Fortasse Vergilio obversabatur locus Ennii (fr. inc. 9. p. 67. Vahl.) et Tiberis flumen vomit in mare salsum. (Cf. Macrob. Sat. VI. 4. p. 519. Ian.) — totis aedibus additur ad maiorem etiam multitodinem indicandam quae totam domum, artrium, repleverat. Eodem unda salutantium spectat, nunquam cessantem venientium et abeuntium turbam significans. Ceterum mos clientium patronos mane salutandi satis notus. 463. 464. Si non superba palatia incolunt. - inhiant, habere cupiunt tecil. agricolae), postes varios (πεποιχιλμένους) pulcra testudine, h. e. fores opere variegato, testudineo ornatas. Inhiare cum quarto Casu coniungunt v. c. Plaut. Mil. III, 1, 1, 121. idem Stich. IV, 2, 25. et Caecil. apud Gellium II, 23. Saepius cum tertio Casu construitur. De ianuarum autem, lectorum aliarumque rerum ornamentis testudineis cf. v. c. Ovid. Met. II, 737. domus chore et testudine cultos Tres habuit thalamos. Mart. XII, 66. Gemmantes prima fulgunt testudine lecti etc. Vid. etiam Plin. IX, 11, 13. et Interpp. ad Lucan. X, 120. (qui hunc ipsum Maronis locum imitatione sic expressit: et suffixa manu foribus testudinis Indac Terga redent.) et Iuven. IV, 308. Quod attinet ad postes ita ornatos ef. v. c.

Inlusasque auro vestis Ephyreïaque aera, Alba neque Assyrio fucatur lana veneno Nec casia liquidi corrumpitur usus olivi: At secura quies et nescia fallere vita,

465

Hor. Od. III, 1, 45. Cur invidendis postibus - - moliar atrium? — 464. Inlusas auro vestis, stragulas vestes, in quibus artifex acu quasi ludens aliquid auro pinxit, intexuit, ideoque simpliciter vestes auro pictas; nam ludere, lucus, ludibrium sunt artificii naturam imitantis vocabula. Cf. Avien. descr. orb. 1258. (Persse) Illudunt auro vestes, Prudent. neol στεφ. XIV, 104. Splendore multo strata habitacula, Illusa pictae vestis inania. et Nemes. Cyn. 91. sit chlamys aurato multum subtemine lusa. Qui quidem loci, quos ex nostro fluxisse in promptu est, una cum receptae lectionis elegantia nos retinuerunt, quominus cum Ribbeckio et Ladew. reciperemus Codd. Pal. et Rom. lectionem *Inclusas*, cui etiam Med. IN:: LVSAS exhibens, et Schol. Bern. in Ribb. Proleg. p. 196. patrocinantur et quam Ladew. ita studet defendere, ut (coll. Lucr. IV, 1126 sq. grandes viridi cum luce zmaragdi Auro includuntur) arbitretur, poëtam simplicitati faventem cum indignatione quadam de his vestibus stragulis loqui tamquam auro circumsessis (,,in Belagerungszustand versetzt"), quae explicatio paullo artificiosior videtur. Vulgari autem sensu accepta haec lectio mirum quantum languet. et quos Ribbeck. in Proleg. 285. comparat locos Aen. XI, 488. et XII, 430., ubi legitur suras incluserat auro, alius generis esse, quisque videt. Conington quoque, ut Haupt., lectionem inlusas retinuit et defendit. (Cf. etiam Wagn. in Philol. Suppl. I. p. 314.) — Ephyreïa aera, vasa Corinthia, s. ex aere Corinthio facta, quae apud Romanos adeo in pretio fuisse constat, ut vel argenteis et aureis praeferrentur. Cf. Plin. XXXIV, 2. 3. Cic. Tusc. II, 14. in. Verr. II. 34, 83, 72, 176, IV, 44, 97. Flor. II, 16. Mureti Varr. Lectt. III, 5. Falbroni in Atti dell' Acad. Ital. di scienze etc. I. p. 203 sqq. Winckelmanni Opera ed. a Meyero et Schulzio T. V. p. 135. 430 sqq. Boettigeri Sabina I. p. 44. Beckeri Gallus I. p. 35. et Fiorillo in: Kunstblutt 1832 Nr. 97. Ephyra autem antiquum fuerat Corinthi nomen (cf. Eustath. ad Hom. Il. II, 570. VI, 152. Plin. IV, 4, 5. et Iebb. ad Aristid. II. p. 538.); unde Ephyreïus pro Corinthius etiam apud Lucan. VI, 17. Sil. XIV, 180. Stat. Theb. VI, 253. Claud. in Eutrop. 1, 9. et alibi legitur. - 465. 466. Si porro nec purpurae nec unguentorum usum habent fucatur veneno. Ut fucus de adoptato colore quocunque dicitur, cf. Lucr. II, 744. Hor. Ep. I, 10, 27. Plin. XXXI, 7, 42, etc.) its venenum de quovis succo, imprimis amariore aut acriore. Cf. Caius. Dig. L. 16, 236. Qui venenum dicit, adiicere debet, malum an bonum sit: num et medicamenta venena sunt, quia co nomine omne continetur, quod adhibitum eiu naturam, cui adhibitum est, mutat; cum id, quod nos venenum appellamu, Graeci φάρμαχον dicunt. Sic Hor. Ep. II, 1, 207. Lana Tarentino vio-las imitata veneno. Ovid. Remed. 351. cum positis sua collinet ora vene nis (i. e. fuco). Eadem significatione virus apud Lucan. X, 123. legitur. , Assyrium h. l. pro Syrio et Phoenicio. Sic Ασσύριον ξεῖνον accipiendum puto de mercatore Phoenicio apud Theorr. II, 162." Heyn. Vid. strott. ad Ecl. IV, 25. Imitatus est hunc locum auctor Culicis 61. Si acceptant. Assyrio fuerint bis lauta colore Attalicis opibus data vellera. — 466. Bistici non quaerunt oleum odoratum, sed contenti sunt oleo liquido, i.e. puro et simplici. De casia vid. sup. ad Ecl. II, 49. et Geo. II, 213. At li. l. est frutex ille intelligendus, cuius corticem odoratum admiscebant unguentis. Cf. etiam Dioscor. I, 12. Theophr. h. pl. IX, 6. Plin. XII, 13. alii. — "usus oliri doctius quam oleum, quo utuntur. Infra III, 135. obtusior usus. Horat. Od. III. 1, 42. purpurarum usus. — corrumpi h.l. pro misceri, sed adiuncta notione mutationis in deterius, a luxus praviate profectae." Heyn. Iacobs. laudat Plutarch. T. II. p. 393. C.: Ta µiyrvuira των χρωμάτων οί βαγείς γθείρεσθαι, και φθυράν την μίξιν δνομάζουσι. Ceterum hunc locum ante oculos habuit Persius II, 64. sic canens: haec sibi corrupto casiam dissolvit olivo. -- 467. At, scil. non abest; quod ex v. 471. repetendum. Quam alacris autem et vivida evadat haec multarum

Dives opum variarum, at latis otia fundis —
Speluncae vivique lacus et frigida Tempe
Mugitusque boum mollesque sub arbore somni —
Non absunt; illic saltus ac lustra ferarum,
Et patiens operum exiguoque adsueta iuventus,
Sacra deum sanctique patres; extrema per illos
Iustitia excedens terris vestigia fecit,

470

rerum amoenarum enumeratio eadem Particula saepius repetita, vix est quod dicam. Cf. Ovid. Met. V, 17 sqq. 507 sqq. Tibull. I, 7, 44 sqq. Interpp. ad Tac. Ann. I, 10. et Dissen. ad Tibull. 1. 1. — secura quies, quam quis agit secure. Cf. Lucr. III, 952. [939. Lachm.] Aequo animoque cupis securam, stulte, quietem? Lucan. V, 526. Securus belli; praedam cicupis securam, shutte, quietem: Lucan. V, 526. Securus betti; praedam civilibus armis Seit non esse casas.—nescia fallere vita, i. e. vita innocens, libera a dolis et fallaciis, quod sane non differt a vita hominum, qui ipsi non fallunt. Quod attinet ad constructionem cf. Geo. IV, 470. nescius mansuescere, Hor. Od. I, 6, 6. nescius cedere, ibid. IV, 6, 18. nescius fari, Ovid. ex P. II, 9, 45. nescius vinci etc. (Cf. etiam Schirach. p. 408. et Wakef. ad Lucr. III, 952.)—468. opum, bonorum, quibus fruuntur agricolae.—, latis fundis: non de latifundiis cogitandum; sed sunt campi colae. — ,.tatis fundis: non de latitundis cognandum; sed sunt campi et colles aperti, unde prospectus patet late: quae res ad animum et frontem explicandum magnam vim habet. (Vid. Meierotto p. 9.)" Heyn. — 469. vivi lacus, aqua perenni. Cf. Aen. II, 719. Varr. L. L. IV, 26. Ovid. Fast. II, 250. IV, 778. Liv. I, 45. extr. etc. — Pro vulg. at frig. Tempe cum Ribbeckio et Ladew. ex Med., uno Bern. atque Gramm. Aspro 114, 26. et Acrone ad Hor. Od. I, 21, 9. recepimus et frig. T., quod toti loco (post illud duplex at et ante duplex que) melius convenit. Vv. enim 469 et 470 prioribus tantum per parenthesin adjiciuntur, ut securam et 469 et 470. prioribus tantum per parenthesin adiiciuntur, ut securam et otiosam vitam ruri actam amoene expingant. Ceteri recentiores editores at servarunt, parenthesin non agnoscentes. —  $frigida\ Tempe$ , umbrosae valles. Nam Tempe ( $T\ell\mu\pi\nu$ e,  $T\ell\mu\pi\eta$ ), amoenissima illa Thessaliae convallis inter Olympum et Ossam, per quam Peneus fluvius decurrit, (vid. liber meus geogr. III. p. 856. et quae exposui in Pauly Realencycl. VI. p. 1666.) meus geogr. III. p. 856. et quae exposui in Pauly Realencycl. VI. p. 1666.) interdum pro quacumque amoena regione ponitur. Cf. v. c. Ovid. Fast. IV, 417. Heloria Tempe. id. A. A. I, 15. Heliconia T. Stat. Theb, I, 485. Theumesia T. etc. — 470. molles somni, lenes, tranquilli et dulces. Ecdem sensu Hor. Od. II, 1, 21. lenes, Stat. Theb. X, 116. teneros etc. Cf. Orell. ad Hor. Od. II, 6, 15., ubi leves somni commemorantur, ut ibid. II, 11. 8. faciles. Servius laudat poëtae Graeci verba μαλακοί δ΄ ὑπὸ δενδρεσιν ὑπνοι. Vid. adnott. ad Ecl. VII, 45. — 471. saltus proprie de pascuis. — lustra ferarum pro venatione memorat. — 472. operum, scil. rusticorum. Vid. ad Geo. I, 277. et cf. Lachm. ad Tibull. I, 4, 48. — exiguo assueta, ut ap. Tibull. I, 1, 25. contentus vivere parvo (ubi Dissen, non debebat conjicere modica p. c. v. in wrvo.) — exiguoque. Parsen. sen. non debebat coniicere modico p. c. v. in arvo.) — exiguoque. Parroque Voss. edidit e Codd. aliquot (inter quos etiam Gud. et Bern. c.),
quibuscum conspirant Donat. ad Ter. Andr. I, 1, 48. Nonius p. 433, 17. et
Codd. quidam Servii et Prisciani p. 1173. P. (Cf. Ribbeck. Proleg. p. 185.)
Sed Med., Rom., Pal., Bern. b. et optimi Codd. Macrob. VI, 2. exiguoque tuentur. Parcoque Iahn. fortasse ex Acn. IX, 607. ortum censet, ubi hic versus hoc uno vocabulo mutato iteratur. Cf. adnott. ad Ecl. V, 37. Vid. etiam Claud. in Rufin. I, 216. Vivitur exiguo melius. — 473. Illic sacra deum, i. e. vere sacra; sacra ibi religiose coluntur, est ibi pietas et metus deorum. — sancti patres, i. e. patres et senes sancti habentur, sancte ac pie coluntur. Ameis Spicil. p. 27. ex antecedentibus subintelligit non absunt, i. e. adsunt, cum emphasi dictum. Ceterum ef. similis locus Ecl. III. 33. — 474. Iustitia excedens. Vid. Ecl. IV, 6. ibique adnott. — extrema per illos vestigia fecit, cum scilicet iam ante aulas et palatia beatorum reliquisset. Vid. Arat. Phaen. 100 sqq. Supersunt inter agrestes vestigia priscae iustitiae et innocentiae. — 475—489. Ante omnia studiis philosophiae ac naturae consecratam vitam agere se velle ait; quod si non lieuerit, at certe rusticam. Utraque enim vita beata et exoptabilis:

Me vero primum dulces ante omnia Musae, Quarum sacra fero ingenti percussus amore, Accipiant caelique vias et sidera monstrent, Defectus solis varios lunaeque labores; Unde tremor terris, qua vi maria alta tumescant

475

v. 490. alterius tamen deliciis ac bonis describendis immoratur. Expressit haec auctor Dialogi de Orator. c. 13. digno, qui comparetur, loco." Heyn. Similes loci apud poëtas haud raro inveniuntur, quos congestos vide ab Obbario ad Hor. Ep. I, 12, 16 sqq. Fasc. V. p. 145. — 475—476. Heyn. coniungit primum ante omnia (sil. accipiant me Musae); ut primus ante omnes Aen. II, 40. V, 101. 492. Rectius autem ceteri editores unte omnia cum vocabulo dulces coniungunt, quam rationem iam collocatio verborum suadet. Primum opponitur iis. quae v. 453. continentur, et sententia haec est: Maxime quidem cupio, ut mihi liceat in naturae secreta penetrare et principales rerum causas perspicere, sed si hoc mihi interdictum est, certe terrae pulchritudine et vitae rusticae amoenitate frui mihi contingat. Compositionem autem verborum dulces ante omnia Musac i. e. dulcissimae, Wagn. comparat cum nihil illo homine iucundius, optime, dulcissime rerum, similibusque dictionibus. Color igitur loci idem fere, qui Ecl. II. 61. nobis placent ante omnia silvae. Handius tamen Turs. I. p. 388. Heynii, vel potius Philargyrii rationem praefert, cum gravitate praestet Musas simpliciter vocari dulces. —, dulces Musae, perliqua Arato Phaen. 16. 17., quem locum in animo habuit. Musae accipiunt eum. qui se iis tradit, consecrat. — Sacra ferre proprie est sacrificantis, v. c. Aen. III, 19., [IX, 86. XII. 13.] Hor. Serm. I, 3, 10 sq. al., tum omnino sacerdotis. Iam autem poëtae Musarum sacerdotes [Μουσάων θεράποντες] frequenter appellantur. Notum Hor. Od. III, 1, 3. carmina non prius Audita Musarum sacerdos Virgini-lus puerisque canto, et Prop. III, 1, 2. [IV, 1, 3.] Primus ego ingredior puro de fonte sacerdos Itala per Graios orgia ferre choros." Heyn. Peerlk. tamen, hacrens in formula sacra ferre pro sacerdotem esse posita p. 156. coni. signa. -- ingenti percussus amore, πληγείς, expressum ex Lucret. I, 922. 923. acri Percussit thyrso laudis spcs magna meum cor, Et simul incussit suavem mi in pectus amorem Musarum. Cf. etiam Hor. Epod. XI, 2. Scribere versiculos amore percussus gravi, et Aen. IX, 197. magno landum percussus amore. Heynio poëta videtur respicere orgia deorum, cum furore et enthusiasmo celebrari solita, in primis Bacchica. 477. Accipiant. Musae accipiunt, i. e. benevole excipiunt (vid. adnott. ad Aen. III, 220.) et iuvant eum, qui se iis consecrat. Peerlk. tamen l. l. coni. Adspiciant, quod languidiorem efficit sententiam. (Cf. etiam quae Ladew. Progr. p. 17. contra eum disputat.) — ,, caelique vias et sidera quod in vulgari oratione: siderum cursum in caelo. [Vid. adnott. ad Geo. 1, 335.] Iam Orpheus Argon. 205. ὅς ἡα πορείας Οὐρανίας ἄστρων ἐδές χύχλους τε πλάνητας." Heyn. Scilicet ubi didacticum poësis genus significare volunt, veteres imprimis siderum cursus et mutationes commemorare solent. Omnino autem physicas quaestiones, quae ornatum poeticum maxime admittant et quibus Orpheus, Musaeus, Empedoeles, alii ingentem laudem assecuti sint, poëtae nostro singulari studio dignas videri potuisse, iam Heyn. adnotavit. Cf. similes loci Aen. I. 740 sqq. Manil. I, 99 sqq. Prop. IV, 4 (III, 5), 25 sqq. Hor. Epist. I. 12, 16 sq. (ubi vid. Obbar.) Ovid. Met. XV, 71. et Tibull. II, 4, 13 sqq. (ibique Dissen.). — 478. lunate tabores, defectus, quia luna quasi invita obscuratur. Sic etiam Aen. I. 742. solis labores. Propert. III., 32 (II., 34), 52. cur fraternis Luna labore equis et Arnob. adv. Gentes I, 173. (a Wagn. laud.) mensem ride ut luna auctu, senio, lubore circumagat. Ceterum cf. Lucr. V. 750. Solis item quoque defectus Lunaeque latebras Pluribus e causis (hi sunt Vergilii defectus varii) fieri tibi posse putandum est. — 479. Unde tremor terris. Cf. Lucr. VI 577 son — avantum alta tunescant he con-Cf. Lucr. VI, 577 sqq. — ,, qua ri maria alta tumescant, h. e. causas accessus ac recessus maris aestuantis, argumentum sane philosophical contemplationis sollemne." Heyn. Cf. Arist. Met. II, 2. Lucr. V, 1000 (1002) sqq. Sen. N. Qu. III, 1 sqq. et quos practerea locos attuli in libro meo

Obicibus ruptis rursusque in se ipsa residant, Quid tantum Oceano properent se tinguere soles Hiberni, vel quae tardis mora noctibus obstet. Sin, has ne possim naturae accedere partes, Frigidus obstiterit circum praecordia sanguis: Rura mihi et rigui placeant in vallibus amnes, Flumina amem silvasque inglorius. O ubi campi

\_

485

geogr. I. p. 584 sqq. Iteratur hic versus in Burm. Anth. Lat. I, 178, 186. - 480. obices s. obiices, quae vox proprie omnia significat, quae alicui rei obiiciuntur cohibendae, claudendae, pessulos, claustra, repagula etc., hic non sunt moles fluctibus oppositae, sed litora saxosa ab ipsa natura exaggerata, imprimis in aestuariis. Cf. infra Geo. IV, 422. Aen. X, 377. Claud. in Eutr. II, 34. et Sen. Herc. fur. 238. Ceterum Serv. adnotat: "Alii [ut Philarg., cf. Ribbeck. Proleg. p. 26.] sic accipiunt, quod ruptis obicibus, i. e. Calpe et Atlante montibus Hispaniae et Mauritaniae Oceanus eruperit", quam opinionem haud dubie provocavit Oceanus occidentalis mox commemoratus. De duplici scribendae vocis ratione vid. Gellius IV, 17. Schneider, Gr. L. I. p. 288. et II. I. p. 421. oni ubi longa syllaba re-Schneider, Gr. L. I, 1. p. 288, et II, 1. p. 421., qui, ubi longa syllaba requiratur, obiex, obiicis, ubi brevis, obex, obicis scribendum esse censet, et praeter eos, quos iam Wagn. Orth. Verg. p. 445. laudavit, Ruddim. I. p. 122 sqq. not. 55, 8. et Ribbeck. Proleg. p. 174. — Vss. 481. et 482., quibus respiciuntur causae, cur hieme longiores, aestate breviores sint noctes, iterantur Aen. I., 745. 46. Etiam huius rei causam Lucretius exposuerat V, 679 sqq. Solem autem ex veterum opinione confecto cursu diurno in Oceanum descendere, res est satis nota. Cf. cum h. l. Geo. I, 246. ibique adnott. Ceterum etiam v. 481. repetitur loco Anth. modo laud. v. 187.— 482. quae tardis mora noctibus obstet, (vid. adnott. ad Geo. I, 32.), i. e. quid efficiat, ut tarde veniant, ut aestate breviores sint noctes. terum ef. adnott. ad Aen. II, 250. Ribbeck. hie et v. 484. cum Gud. scripsit opstet, opstiterit. Cf. eius Proleg. p. 390. (et Wagn. Orth. Verg. p. 413.)

— 483—489. Si philosophus esse nequit, agricola saltem esse vult. Vid. supra ad v. 475. — 483. Respexit hune locum auctor carm. in Wernsd. Poët. L. min. VI, 353, 57. Sed quis ad has possit naturae attingere partes?

— 484. Stuporem anima a frigore sanguinis ducere recte potest poëta qui tantum probabilia sequitur; praesertim cum e philosophis nonnulli ita sensisse videantur. Empedocles animum esse censet cordi suffusum sanguinem, Cic. Tusc. Qu. I, 9, 19., ubi vid. Davis. [Cf. etiam Plat. Phaed. p. 96. et Lucr. III, 43. (a Coningt. laud.) et Tennemann. Gesch. d. Philos. T. I. p. 253.] Quod vero sanguinem circa praecordia memorat, ex antiqua Italorum philosophia petitum videri potest, in qua praecordia, φρένας, πραπίδας, sedem non modo motuum animi, sed etiam mentis faciebant. Vid. Cic. ibid. Sed hoc ipsum Empedocleum est, cuius versus laudatur in Vid. Cic. ibid. Sed hoc ipsum Empedocleum est, cuius versus laudatur in [Stoboei Ecl. phys. p. 1026., in.] Etym. Magno v. αίμα et alibi: Λίμα γὰρ ανθρώποις περικάρδιον έστι νόημα. Notabilis locus Schol. Cruqu. ad Hor. A.P. 465. Empedocles — qui dicebat, tarda ingenia frigido circa praecordia sanguine impediri. - - Imitatus est versum Lucan. II, 557. Fervidus haec iterum circa praecordia sanguis Incaluit." Heyn. — 485. Cum tota sententia cf. Hor. Sat. II, 6, 1 sqq. Epist. I, 10, 6 sq. Cul. 75 sqq. aliosque locos similes. — amnes rigui h. l. qui rigant. Hinc riguum pro aqua irrigante apud Plin. XVII, 26. Similiter irriguus usurpatur Geo. IV, 32. Cf. Broukh. ad Tibull. II, 1, 44. a Wund. laud. —486. amem. Amare poētis saepe dicitur pro incolere, habitare. Vid. Aen. III, 134. Ovid. Met. XIV, 626. Sil. XII, 526. et cf. Burm. ad h. l. idemque ad Gratii Cyneg. 390. — inglorius, nullam e rebus magnis et gravibus, qualis est philo-390. - inglorius, nullam e rebus magnis et gravibus, qualis est philosophica rerum naturae investigatio, famam quaerens. Opponit enim poëta suam artem philosophiae gravitati et gloriae (vid. ad v. 475.) Cf. etiam Geo. IV, 564. ibique adnott. Adi. inglorius, quo Ciceronem et optimos quosque scriptores uti constat, legitur praeter h. l. Geo. IV, 91. Aen. IX, 548. X. 52. XI, 793. et XII, 397. — 486—489. "O quam velim ruri vitam agere! Tamquam poëta nobiliora rura memorat, in Thessaliae, Laconicae ac ThraSpercheosque et virginibus bacchata Lacaenis Taygeta! o qui me gelidis in vallibus Haemi Sistat et ingenti ramorum protegat umbra! Felix, qui potuit rerum cognoscere causas,

490

ciae campis. Cf. Culicem v. 93., in quo quasi semina vel rudimenta huius pulcherrimi loci videas." Heyn. Sed vid. supra ad v. 461. adnott. Vulgo verba sic ordinant: Q qui me sistat, ubi campi etc., quod et verborum ordine non firmari, et Pron. qui pro quis posit offendere, vere adnotat Iahn., qui recte verba sic coniungit: O ubi (sunt) campi - - - o (ubi est), qui me sistat etc. Hacc autem omnia non esse interrogantis, sed optantis: utinam sit, qui me sistat! (i. c. utinam ibi vivere mihi contingat,) bene perspexit Wagn. Qu. Virg. XXII, 3. extr. — campi Spercheosque poètice pro campis ad Spercheum sitis, h. e. campis Thessaliae, in cuius confiniis subter Oetam montem fluvius ille (qui nunc Elludha vocatur), ex Tymphresto monte ortus, in sinum Maliacum se effundit. (Cf. Hom. Il. XVI, 174. Herod. VII, 198. 228. Strab. IX. p. 428 sqq. Mela II, 3. alii et liber meus geogr. III. p. 874.) Ceterum vide quae de figura eros dia dvoir ad Ecl. II, 8. Geo. III, 335. et alibi adnotavimus. Markland. ad Stat. Silv. V, 3, 209. aliique ingeniose quidem, sed tamen praeter necessitatem, coni. O ubi Tempe Spercheosque, coll. Claud. Bell. Get. 151. Ceterum Spercheos (Σπερχείος) est Medicei a m. pr. et Leid. lectio ab Heins. revocata, quae comprobatur aliquot librorum scriptura Sperchios (vid. Priscian. p. 587. P.). Sex Codd. (inter quos Pal.) praebent Spercheus, plurimi, ut vulg. editur. Sperchius, (quod "quam certum sit non dixerit" Ribbeck. Prol. p. 214.) Cf. Heins, ad h. l. et ad Ovid. Met. I, 579. Ex recentioribus editoribus unus Conington Graecam forman non recepit, sed Spercheus edidit. De Graecis autem nominum propriorum terminationibus vid. adnott. ad Ecl. VI, 13. et X, 12. atque Ribbeck. Proleg. p. 440. -- Taygeta, sc. iuga, σρη; alibi enim hi montes alti et asperi ex Arcadio per totam Laconicam procurrentes et Taenario promontorio in mare exeuntes apud Graecos dicuntur ro Ταύγετον (Hom. Od. V, 103. Herod. IV, 145. Polyb. XXXIV, 10. Steph. Byz. p. 640.), apud Romanos Taygetus (Mela II, 3. Plin. IV, 5. Liv. XXXIV, 28.), quo nomine etiamnum utitur, quamquam etiam Pentudaktylos et Braccio di Maina et summa eius fastigia IIay. Petros et Pacimallai vocantur. Cf. liber meus geogr. III. p. 565. et Ross. Königsreis. II. p. 202. Ribbeck. hic et infra III., 44. cum Palat. scripsit Tangeta. Cf. eius Proleg. p. 453. et Wagn. Orth. Verg. p. 482. — bacchata, passive, in quibus virgines Lacaenae bacchari, orgia Bacchi celebrare solent. Sic bacchato Naxos Aen. III, 125. (ubi vid. adnott.) et Val. Fl. III, 20. Dindyma sasguineis famulum bacchata lacertis. Ita etiam apud Graecos Partic. Barxevseis usurpatur. Cf. etiam adnott. ad Ecl. IX, 53. Heyn. docet, fuisse sub Taygeto adhuc Pausaniae (III, 20.) aetate Bacchi templum, ad quod solis mulieribus aditus patuerit. — 488. o, qui me - sistat, i. e. utinam me sistat aliquis. Vid. supra et cf. Aen. XII, 883. O quae satis alta dehiscat Terra mihi, Plaut. Phorm. I, 2, 73. Homo confidens: qui illum di omnes perduint similesque locos. De Haemo, qui silvis abundabat, cf. adnott. ad Geo. I, 489 sqq. — 490—493. "Beata est, inqui, vita philosophi, nec minus beata vita rustici. Cf. Colum. in praef. Reservation. rustica - - quae sine dubitatione proxima et quasi consanguinea sapientia est, et Cic. Cat. mai. 15. Venio nunc ad voluplates agricolarum, - - quae mihi ad sapientis vitam proxime videntur accedere. Philosophiae autem Lucretianae capita hic proferri, manifestum fit. Vid. Lucr. I, 49 sqq. ad 105., qui versus optimi huius loci commentarii sunt. Fortasse etiam Graccus poëta utrique ante oculos erat. Laudatur ex Empedocle: "Olfios, os θείων πραπίδων εκτήσατο πλούτων ap. Clem. Alex. Strom. V. ext." Heyn. — 490. potuit Heyn. pro potest positum censet; sed propria hie Perfecti vis et significatio obtinet. Debet enim iam cognovisse rerum cansas, qui iure meritoque felix praedicandus est. Imitatus est hunc locum Lucan. IV, 393. Felix, qui potnit mundi nutante ruina Quo iaceat tum scire loco; fortasse etiam Ovid. Met. XV, 67. eum respexit, primordia

que metus omnis et inexorabile fatum ibiecit pedibus strepitumque Acherontis avari. ortunatus et ille, deos qui novit agrestis maque Silvanumque senem Nymphasque sorores. um non populi fasces, non purpura regum lexit et infidos agitans discordia fratres

495

ndi et rerum causas coniungens. — 491. Qui rerum naturam bene perspexit, nec Orcum nec mortem timet. Cf. Cic. Fin. I, 13., Epicurum praedicans, i doctrina sua hunc metum sustulerit. Ex Epicuri enim philosophia haec tita esse, iam Heyn. intellexit. — metus ex superstitionibus falsisque opitita esse, iam Heyn. intellexit. — metus ex superstitionibus falsisque opimibus natos, in primis de inferis. Etiam hic Vergilio plures Lucretii i obversabantur. Cf. Lucr. I, 67 sqq. 79. 103 sqq. III, 14. 37. V, 1193 1. — inexorabile fatum, i. e. mors cuique fato destinata, quae nulprecibus averti potest. Similiter Aen. VIII, 344. ineluctabile fatum, ubi adnott. Ceterum de fato ef. adnott. ad Geo. I, 416. Aen. I, 39. et al. — 2. Subiecit pedibus. Cf. Aen. VII, 100. et Lucr. I, 79. Quare religio perstitio) pedibus subiecta viccissim Obteritur. — Avarus Acheron, e. insatiabilis, quatenus Tartarum cingens omnes Manes quasi absorbet, ninem reddit. Ita mors Martiali V, 38, 15. dicitur avara lex fatorum, apud Hor. Od. III, 29, 61. avarum mare, apud Prop. III, 26, 10. (II, 56.) ignis avarus legitur. Vid. etiam adnott. ad Aen. I, 547. Cum a sententia ef. Lucr. III, 25. nusquam apparent Acherusia templa. — 3. 494. "Vitae rusticae amoenitatem a splendidis et sanctis rerum imaibus petit, e vita primorum hominum, aureae aetatis, sumptis. Nempe ibus petit, e vita primorum hominum, aureae aetatis, sumptis. Nempe n puris castisque illis hominibus dii versabantur; vide vel Catull. LXIV, i. Itaque is, qui silvas, valles, fontes et antra frequentat, deos agrestes see praeclare dicitur. Cf. Culic. 76." Heyn. De Pane vid. ad Ecl. II, , de Silvano ad Ecl. X, 24. — 495—499. "Vivit is animo imperturbato, ue ut omni cupiditate, ita a cura ac sollicitudine vacuo, et vere vitam atam ex Epicuri formula agere videri potest. — Illum non populi faes, non purpura regum Flexit: nil curat, honores ac magistratus quem transferantur, aut quibus regna sive reddantur sive eripiantur."

ym. Quod attinet ad tria Subiecta per non — non — et ita coniuncta, ut
ipsum acquirat vim negativam, cf. adnott. ad Aen. IV, 236. — populi
sces, magistratus a populo tributos. Cf. Lucr. III, 1009. (996.) Qui
cre a populo fasces saevasque secures Imbibit, Hor. Epist. I, 16, 33 sq. re a populo fasces saccasque secures Imoion, flor. Epist. 1, 10, 33 sq., si (populus) Detulerit fasces indigno, detrahet idem et similes locos. — rpura regum. Cf. Hor. Od. I, 35, 12. purpurei tyranni ibique Orell. flexit (ut in seqq. doluit, invidit, vidit) pro flectere solet. Vid. adt. ad Geo. I, 49. Flectere autem hic i. q. movere. Aen. VII, 251. purpura regem picta movet; agricola ista omnia non curat. — 496. rba et infidos agitans discordia fratres de civilibus Romanorum disciplina et accessiones describes et accessiones de la companya et accessiones de la companya del companya del companya de la companya dis intelligi non posse (de quibus etiam Ameis. Spicil. p. 28. cogitat), a docet Particularum ratio non - - et - - aut, unde patet verba et infidos a docet Particularum ratio non — et — aut, unde patet verba et infidos fratres per epexegesin praecedentibus adiungi, ita ut de fratre fratri rum eripere conante sermo sit; quod iam Wagner. perspexit. Cf. Qu. tg. XXXVI, 8. p. 574. Quare Heyn. et sequentes editores cogitant de idatis et Phraatis dissidiis, qui de regno Parthico inter se certantes gusti gratiam ambiebant, (vid. Dio Cass. LI, 18. XIII, 33. et Iustin. II. 5. coll. Hor. Od. I, 26, 3—6.); quam tamen opinionem nuper admom dubiam reddidit Ribbeck. Proleg. p. 18., cum Dio et Iustin. II. II. de ridate vivi, quodam loquantur et Iust. narret, Phraatem ab Augusto stulasse, ut servus suus Tiridates sibi remitteretur, unde eos non fratres, mo ne cognatos quidem fuisse appareat. Quos autem alios fratres diordantes poëta respexerit, quis potest coniectura assequi? De Armeniis im Artabaze s. Artaxia et Tigrane cogitari non posse, idem Ribbeck. doit. Ceterum cf. similis locus Lucr. III, 72. Crudeles gaudent in tristi mere fratres. — Daci montium iuga trans Istrum incolentes, numquam ssarunt Istro glacie concreto Romanos fines vastare, donec Q. Tuberone Paralle Fabrio Corp. II. C. 743. 8. 11. a. Chr. n. derieti sunt vineare con Paullo Fabio Coss. U. C. 743. s. 11. a. Chr. n. devicti sunt, ripaque caAut coniurato descendens Dacus ab Histro. Non res Romanae perituraque regna: neque ille Aut doluit miserans inopem aut invidit habenti. Quos rami fructus, quos ipsa volentia rura Sponte tulere sua, carpsit: nec ferrea iura

500

stellis et vallo munita. (Cf. Suet. Octav. c. 21. Dio Cass. II. 22. Hor. Od. I. 35. 9. III. 6. 14. Statius Theb. I. 20. alii. Prorsus vero perdomiti et Romano imperio subiecti sunt demum a Traiano Dio Cass. IXVIII, 14. Eutrop. VIII. 2. Euseb. Chron. p. 81... Anno autem U. C. 724. s. 30. a. Chr. n., h. e. eo tempore, quo Georgica absolvisse poeta videtur. M. Crassus cum iis et Bastarnis bellum gessit. Dio Cass. II. 23 sqq. et a. d. IV. Non. Iul. a. 727. de iis triumphavit. (Cf. Mommsen. ad res gestas div. Non. Iul. a. 727. de iis triumphavit. (Cf. Mommsen. ad res gestas div. Non. Iul. a. 727. de iis triumphavit. (Cf. Mommsen. ad res gestas div. Non. Iul. a. 727. de iis triumphavit. (Cf. Mommsen. ad res gestas div. Non. Iul. a. 727. de iis triumphavit. (Cf. Mommsen. ad res gestas div. Non. Iul. a. 727. de iis triumphavit. (Cf. Mommsen. ad res gestas div. Non. Iul. a. 727. de iis triumphavit. (Cf. Mommsen. ad res gestas div. Non. Iul. a. 727. de iis triumphavit. (Cf. Mommsen. ad res gestas div. Non. Iul. a. 727. de iis triumphavit. (Cf. Mommsen. ad res gestas div. Non. Iul. a. 727. de iis triumphavit. (Cf. Mommsen. ad res gestas div. Non. Iul. a. 727. de iis triumphavit. (Cf. Mommsen. ad res gestas div. Non. Iul. a. 727. de iis triumphavit. (Cf. Mommsen. ad res gestas div. Non. Iul. a. 727. de iis triumphavit. (Cf. Mommsen. ad res gestas div. Non. Iul. a. 727. de iis triumphavit. (Cf. Mommsen. ad res gestas div. Non. Iul. a. 727. de iis triumphavit. (Cf. Mommsen. ad res gestas div. Non. Iul. a. 727. de iis triumphavit. (Cf. Mommsen. ad res gestas div. Non. Iul. a. 727. de iis triumphavit. (Cf. Mommsen. ad res gestas div. Non. Iul. a. 727. de iis triumphavit. (Cf. Mommsen. ad res gestas div. Non. Iul. a. 727. de iis triumphavit. (Cf. Mommsen. ad res gestas div. Non. Iul. a. 727. de iis triumphavit. (Cf. Mommsen. ad res gestas div. Ada res Augusti p. 55. Ceterum errare Heynium, qui Dacos cum Getis qui proprie idem eranti ad Slavicos populos referat, apparet ex iis, quae in libro meo geogr. III. p. 1104. disputavi. — descendens de montibus suis. Cf. Claud. in Rufin. I. 310. mictis descendit Sarmata Docis. Flor. IV. 12, 18. Daci montibus inhaerentes quotus concretus gelu Danubius iunzerat ripas, decurrere solebant et vicina populari. — Histor coniuratus, i. e. populi ad Histrum s. Istrum Danubium habitantes, qui arma cum Dacis sociabant. Cf. adnott. ad Geo. I. 509. Statius Theb. I. 19. locum nostrum sic imitatus est: bis adactum legibus Histrum Et coniurato deiectos rertice Dacos. Vulgo quidem scribitur Istro: in Med. tamen, cuius auctoritatem cum Wagn. (et recentissimis editt.) secutus sum, hic et Geo. III, 350. nomen cum adspiratione legitur. Cf. etiam Ter. Maur. p. 2388. et 2400. Putsch. Eutych. p. 2313. P. Drak. ad Liv. XL. 21. 2. Broukh. ad Tibull. IV, 1, 146. Oudend. ad Lucan. II, 50. Schneid. Gr. Lat. I. 1. p. 194. Wagn. Orth. Verg. p. 442. et Ribbeck. Proleg. p. 421. — 498. res Romanae perituraque regna, quae Wagn. prius in unam notionem conjungenda esse censuerat, ut intelligerentur bella Romanorum cum exteris gesta et his exitiosa, in min. edit. Ameisium Spic. p. 25. secutus rectius explicat per res et domi et foris a Romanis gestas ("die innere u. äussere Politik": Ameis, et Ladew... Perversa locum intelligendi ratio Reiskium adeo move rat, ut res Romanae in res Comanae (i. e. Armeniae, Parthicae) mutandum censeret, cum Romano poëta indignum esset, rempublicam Romanam peritura regna appellare. Vossius autem Sexti Pompeii, Lepidi, Lucii Marcique Antonii dominationem significari, hosque ipsos v. 504. reges appellari existimat; Peerlk. tamen p. 157. pro res legi vult spes. - 499. "seque ille Aut doluit miserans inopem, aut invidit habenti, non duritie et ferocia animi, aut Stoica aliqua apathia, quae male, a Servio inde huc advocatur; sed nec dolet, nec invidet, quod stantum habens, quantum ad vitam sustentandam sufficit, eoque contentus] remotus ab omni pamerum miseria et divitum luxu ac fastu, animum ab omni perturbatione vcuum habere potest." Heyn. Peerlk. p. 158. pro Aut coni. Haud. Obversatus videtur hic locus auctori Epigr. in Anth. Lat. Burm. II. p. 420. mieratu egentem Cur aliquem fracta persensi mente dolorem? Cum ipsa sententa Conington confert Tibull. I, 1, 77. ego composito securus acerro Despiciam dites despiciamque famen. — habenti, diviti, ut habere apud Cic. sl Fam. VII, 29. dicitur; add. Euripid. Herc. Fur. 636. Exovory, of 6' of Wund. Ita Cic. fragm. ap. Prisc. VIII, 4. 17. p. 792. Qui habet, ultro appetitur, qui est pauper, aspernatur. Iuven. XIV, 207. Unde habeas, quae transportation. rit nemo, sed oportet habere etc. Neque aliter intelligendi illi loci, ubi amor habendi (Aen. VIII, 327. Hor. Epist. I, 7, 85.), cura habendi (Phaedr. prol. l. III., ubi vid. Burmann.) et similia leguntur. Ceterum totus hic versus iteratur in Anth. Lat. Burm. III, 81, 21. — 500. Haec ex Lucret. V. 935. 936. adumbrata esse, iam Macrob. Sat. VI, 1. extr. observarit. Expressit sequentia Seneca Herc. fur. 179 sqq. — volentia, h. e. lubertia, quia sponte sua et ipsa ferunt fructus. Vid. ad v. 460. — 501. Non. curat lites, neque opus est ei iurium et legum vinculis ad fidem et virtetem servandam. – ferrea iura, rigida, quae flecti nequeunt nec gratia ullius, nec metu, nec miseratione. Schirach. p. 413. quaerit: "Quid? si

Insanumque forum aut populi tabularia vidit. Sollicitant alii remis freta caeca, ruuntque In ferrum, penetrant aulas et limina regum; Hic petit excidiis urbem miserosque Penatis, 505 Ut gemma bibat et Sarrano dormiat ostro;

ad leges aeri incisas respexit poëta?" qua de re tamen vix cogitasse videtur, quamquam etiam Ameis. Spieil. p. 28. hanc explicationem amplectitur comparans Ovid. Met. I., 91. nec verba minantia fixo Aere ligabantur. — 502. "Insanum forum, insano clamore litigantium perstrepens. Sic rabies, furor, tribuitur foro et causidicis. — nec populi tabularia vidit, h. e. nullum vectigal, nec portorium, nec pascua, a populo publicanus contrait. duxit; quarum redemptionum tabulae in tabulario publico servabantur, quod Romae erat in atrio Libertatis. Vid. Liv. XLIII, 16." Heya. Cf. etiam Cic. pr. Arch. 4, 8. Inser. ap. Grut. p. 170, 6. et p. 478, 2. Burm. de vectig. P. R. in Polen. Thes. I. p. 936 sqq. Franckii Proleg. in Cic. Verr. I. p. 351. quosque praeterea laudant Beier ad Cic. Off. III, 22, 88. et Obbar. ad Hor. Ep. I, 1, 77. Vol. I. p. 85. — 503. Alii incertis casibus se committunt in mari, in bello, in aulis regum exterorum. Ita etiam Voss. tria bic significari putat, mercaturam, bellum, potentiorum gratiam, eademque nunc est Wagneri sententia. Ceterum cf. locos similes Hor. Epod. II, 5 sqq. et Colum. Praef. §. 7. — sollicitant remis freta. Vid. supra ad v. 418. — freta, (marina: cf. adnott. ad Geo. I, 327.) caeca Servio sunt subito in tempestatem surgentia. quorum motus caeci. h. e. incerti sunt subito in tempestatem surgentia, quorum motus caeci, h. e. incerti sunt; Heynio ignota, inexplorata, vel etiam obscura, nigra (ut Aen. III, 200. caecae undae), Vossio denique et Wagnero, quibus ego adsentior, plena incertorum casuum et periculorum propter latentes scopulos, syrtes, alia. Iacobs. laudat Serap. Anthol. Pal. VII, 200. η όπ τις ησθα Εμποφος ή τυφλοῦ χύματος Ιχθυβόλος, et VII, 275. Μαλέου τυφλαὶ σπιλάδες.— 504. limina regum. Conington confert Hor. Epod. II, 7. superba civium Potentiorum limina, Pers. I, 108. maiorum limina; reges autem non proprio. sed latiore sensu dictos de viris praestantibus in civitate et potentibus intelligit coll. Hor. Ep. I, 7, 37. et 17, 43., cui addere poterat Plant. Stich. III, 2, 2. Ter. Phorm. II, 2, 24. Martial. II, 18, 5., alios; addita tamen vox aulas hanc explicationem videtur dissuadere. — 505—507. "Hic, alius, militiae adscriptus, exscindere parat urbem, int. Romam, et Penates, h. e. patriam suam (bella autem civilia respicit), ut luxu diffluat. Militia omnino illo tempore inter modos opum ac divitiarum quaerendarum expeditiores, scilicet e praeda et agris assignandis (v. c. Prop. IV, 4. (III, 5.) Tibull. I, 1, 1—4.), multo magis in civilibus bellis." Heyn. — petere excidiis, ut alibi petere aliquem bello (Aen. III, 603.), insidiis, etc. Ceterum Brunck. coni. miserosque parentis: sed recte librorum lectionem defendit Wagn. infra ad v. 514. — 506. Macrob. Sat. VI, 1, 40. (p. 158. Bip.) comparat hunc Varii versum Incubet ut Tyriis atque ex solido bibat auro, quem Vergilius imitatus sit. bibere gemma pro bibere e gemma, ut bibere caelato apud Iuvenalem XII, 47.; gemma autem pro poculo ex gemma facto. Cf. Propert. IV, 4 (III, 5), 4. Nec bibit e gemma divite nostra citis. Sen. de prov. 3. extr. Illi, quibus gemma ministratur, Grat. Cyn. 313. Dum servata cavis potant Mareotica gemmis et Plin. XXXIII, 1, 2, turba gemmarum potamus etc. — Ostrum Sarranum, quod etiam ap. Colum. X, 287. legitur, est stragula purpurea. Sarranum, i. e. Tyrium, ab anti-X, 257. legitur, est stragula purpurea. Sarranum, i. e. Tyrium, ab antiquo urbis nomine Sor s. Sur (Tsor, Tsur, -2, -2), unde Romani Sarram feccrunt. Serv. ad h. l. adnotat: "Quae nunc Tyros dicitur, olim Sarra vocabatur a pisce quodam, qui illic abundabat, quem lingua sua sar appellant," et Probus ad h. l. affert Ennii verba (p. 84. Hessel.) Poenus Sarra oriundus. Cf. etiam Gellius XIV, 6. extr. et Festus s. v. p. 252. Lind. Hinc Sarranus haud raro pro purpureus. Cf. Iuven. X, 38. Sil. XV, 205. Sidon. Carm. II, 5. etc.; etiam pro Carthaginiensis, imprimis apud Silium VI, 468. VII, 432. VIII, 46. etc.). Ceterum vid. adnott. ad Geo. III, 307. Lahn. de hoc versu conferri inbet Weichertum de L. Varii et Casii Parin. Condit opes alius defossoque incubat auro; Hic stupet attonitus rostris; hunc plausus hiantem Per cuneos geminatus enim plebisque patrumque Corripuit; gaudent perfusi sanguine fratrum,

510

vita p. 108. — Pro dormiat Medic. praebet indormiat, quod coll. Horatii l. infra l., eiusd. Epod. V, 69. Petron. c. 79. Curt. VI, 10. Plin. Ep. I, 2., Heins. praeferre videtur. Sed vulgatam praeter ceteros Codd. tuentur Macrob. Sat. VI, 1. et Schol. Stat. Theb. I, 149. — 507. Cum condit et defosso non different, Peerlk. p. 158. pro condit coni. cogit. Sed idem, prima significatione captum, est condit. Cf. Cic. pro Cluent. 26, 72. qui illi pecuniae, quam condiderat, spe iam atque animo incubaret. id. Agr. II, 62, 69. ut liceat illi pecuniam condere. id. N. D. II, 62, 156. fructus condere et reponere. ibid. 63, 157. frumentum condere etc. Cf. etiam Schmidt. ad Hor. Epist. I, 1, 12. et qui hunc laudat Ladew. Progr. p. 18. defosso incubat auro. Cf. Wernsd. Poët. L. min. III, 236, 11. immenso dives vigil incubat auro. Aen. VI, 610. Aut qui divitiis soli incubuere repertis. Hor. Serm. I, 1, 70. Congestis undique saccis Indormis inhians. Conington confert Hor. Sat. I, 1, 42. Quid iuvat immensum te argenti pondus et auri Furtim defossa timidum deponere terra? — 508—510. "Alius eloquentiae forensis laudem appetit, dum pro Rostris dicentem audit; alius populi studia miratur, et cupit gratiosus apud populum haberi; nimium goudens popularibus auris dixit Aen. VI, 817." Heyn. — stupet Rostris. Eadem constructione Hor. Od. II, 13, 33. illis carminibus stupens. Serm. I, 4, 29. stupet Albius aere. ibid. II, 2, 5. stupet insanis acies fulgoribus etc., cum quibus locis cf. Hor. Serm. II, 5, 95. Pausiaca torpes tabella. Saepius stupere aliquid vel ad aliquid. — hiantem prae admiratione ac stupere. Markland. ad Stat. Silv. III, 2, 61. parum probabiliter de aemulandi cupiditate accipit. — plausus per cuneos, i. e. ab iis, qui per cuneos sedent et homines apud populum gratiosos, cum theatrum ingrediuntur, plausu excipere solent, editus. Cf. v. c. Interpp. ad Hor. Od. I, 20, 3. II, 17, 25 sq. Cic. Phil. I, 12, 30. et Lucan. I, 133. — geminatus, aut repetitus (cf. v. c. Hor. l. l. cum populus frequens Lactum theatris ter crepuit sonum), aut quod et plebis et patrum est. Prior tamen ratio videtur praestare. — 510. Corripuit, percussit, animum commovit. Markland. ad Stat. Silv. III, 2, 61. coniicit Corripit: hi gaudent, quod non sint, ad quos referas voc. gaudent. Sed ex superioribus facillime alis posse intelligi, iam Heyn. docuit. — enim hic vim asseverandi habet, ut in cuivero et sed enim, et auget vim praegressi vocabuli, (ut Aen. II, 199. VI, 317. VIII, 84.). Ita igitur geminatus enim i. q. geminatus quidem, quipe geminatus, quemadmodum Aen. VI, 317. miratus emim. Cf. nott. ad Go. I, 79. Voss. et Iahn. verba geminatus - patrumque parenthesi includust, verbum est subaudientes; quod Wagn. frigere censet. Schiracl. p. 43. Heinsium secutus, non nisi verba geminatus enim, pro geminatus enim, pro geminatus posita, per parenthesin inserta censet. Peerlk. denique p. 159. audacter cominatus enim. geminans studium, quod explicat: "ostendens geminum studium (favorem) plebis et patrum." — 510. Ibi (in urbe) sunt caedes aliaque scelera et essilia, quae rusticis omnia sunt ignota. "Gaudent perfusi sanguist fratrum: ad veteranos et ceteros refero, quibus promissi per bella civilis (hinc perfusi sanguine fratrum) agri assignabantur; ita cum sequente verm sententias arte coniunctas esse videas. Res liquida vel ex Lucretii versibus III, 70.: Dum homines paupertatem fugiunt, Sanguine civili rem confes -- Crudeles gaudent in trieti fumere fratrum; quem hic expressum esse, iam a Macrobio expositum Sat. VI, 2." Heyn. Adde Hor. Od. I, 35, 33.

Eheu cicatricum et sceleris pudet Fratrumque. Ceterum gaudent perfusi Graecorum modo dictum atque ita explicandum esse constat: perfusi sanguine (i. e. cum perfusi sint) gaudent, sc. se perfusos esse. Cf. Ac. X, 500. XII, 6. 702. Hor. Epod. II, 19. gaudet decerpens. id. Epist. II, 2. 107. gaudent scribentes. Tibull. III, 4, 60. gaudet nupta etc. Ex aliis cumplis Participiorum Graeco more usurpatorum, quae collegit Wagn. Qu. Ving. XXIX, 6., huc imprimis pertinet Aen. II, 377. sensit medius delapsus

Exsilioque domos et dulcia limina mutant Atque alio patriam quaerunt sub sole iacentem. Agricola incurvo terram dimovit aratro: Hinc anni labor, hinc patriam parvosque Penates Sustinet, hinc armenta boum meritosque iuvencos. Nec requies, quin aut pomis exuberet annus Aut fetu pecorum aut Cerealis mergite culmi, Proventuque oneret sulcos atque horrea vincat.

515

hostes, ἤσθειο ξυπεσών (ubi vid. adnott.). — 511. Exsilium (i. e. locum exsilii, ut Aen. III, 4. Diversa exsilia et desertas quaerere terras) Heyn. ad colonias refert; Wagn. autem adnotat, iis, qui in bellis civilibus vicissent. agros in Italia adsignatos esse, ideoque non convenire patriam alio sub sole iacentem; et hic potius cum Vossio de iis cogitandum esse, qui Antonium in Aegyptum secuti fuerint. — dulcia limina, ut Ecl. I, 3. dulcia arva, ubi Wagn. in edit. min. verissime memorat, dulcia appellari omnia, quae mutuae cuiusdam caritatis vinculo nos obstrictos teneant, ut parentes, fratres, liberos, tum terram et domum, ubi nati educatique simus. — mutant. Heyn. comparat Hor. Od. II, 16, 18. Quid terras alio calentes Sole mutamus? — 513 sq. "Descripserat poëta varia studia, quibus sollicitarentur homines ad satiandas suas cupiditates. Quanto felicior agricola! Unice incumbit suis agris colendis et rei rusticae augendae, nihil praeterea curans, nec incertus de re futura per totum annum suum laborem beatus persequitur, et habet, unde patriam suosque sustentet." Haec Schirach. p. 471. — V. 513. uno verbo mutato iteratur ex I, 494. terram dimovit aratro. Cf. Ovid. Met. V, 341. Prima Ceres unco terram dimovit aratro. De Perfecto dimovit vide paullo ante ad v. 496. — Hinc anni labor, hine venit ei labor, qui per totum annum idem manet (cum alii contra variis negotiis exerceantur v. 503—512.), hine greges, familiam totamque patriam alit. (Cf. infra Geo. IV, 155. Ciris v. 418. etc.) Sic rustici, qui totam patriam labore suo sustinent, bene opponuntur urbium incolis, qui discordia sua eandem pessumdant. Markl. ad Stat. Silv. I, 2, 145., Voss. et Hand. ad eund. Stat. T. I. p. 267. minus bene Hic anni labor scribi voluerunt, quod etiam Heynio placet, qui anni laborem accipit de proventu ex labore annuo, et a Ribbeckio in contextum receptum est, cum in Gud. tamquam alia lectio commemoretur. — parvosque Penates pro rulg. parvosque nepotes cum recentissimis editoribus praeter Bryceum et Coningt. (etiam Wagnero in min. edit., cui prius Penates ex Aen. VIII, rem beatus persequitur, et habet, unde patriam suosque sustentet." Haec Coningt. (etiam Wagnero in min. edit., cui prius Penates ex Aen. VIII, 543. huc translati videbatur.) ex Cod. Med. nunc recepimus. Parvi penates indicant domos parvas et angustas. Cf. Aen. VIII, 543. Ovid. Met. VIII, 637. Fast. IV, 531. Silius I, 616. (qui VII, 173. eodem sensu parvos Lares commemorat) et Ladew. Progr. p. 18. hos locos commemoras. Quare nec Heynii coni. patrem parvosque nepotes, nec Peerlk. (p. 160.) patriosque Penates opus est. (Ceterum miror, hunc provocare tantum ad Tibull. I. 3, 33. I, 10, 15., et Lucan. IX, 330. non ad ipsum Vergilium Aen. II. 717. IV, 598. V, 62. et Catal. XI, 35.) — 515. meritos iuvencos, qui, consortes laborum agricolae, merentur, ut ab eo alantur. Voss. comparat Ovid. Fast. I, 663. et Tibull. II, 1, 7. Cf. etiam Geo. III, 525. — 516. Nullum est anni tempus, quo cessat proventus vel ex pomis, vel ex pecoribus, vel ex agris. — Nec requies. Cf. Lucr. VI, 1177. — pomis vid. Plin. Pan. 29. omnis usibus nostris annus exuberat, qui Wagnero a Vergilio sua mutuatus videtur. Cf. etiam adnott. ad Geo. I, 191. — 517. merges est manipulus spicarum mergis (unde procul dubio voc. deductum, ef. Colum. II, 21, 3.) comprehensus. Cf. Serv. et Philarg. ad h. l., praeter quem haec vox non nisi apud Plin. XVIII, 30, 72. inveniri videtur, ubi tamen pro ipsa merga ponitur. — 518. Annus ante messem onerat sutcos proventu, et post messem horrea vincit proventu, i. e. tantus est proventus, ut horrea frumentorum non sint capacia. Cf. supra Geo. I, 49. ibique adnott. Heyn. confert Tibull. IV, 1, 185. Horrea fecundas in

Venit hiemps: teritur Sicyonia baca trapetis, Glande sues laeti redeunt, dant arbuta silvae; Et varios ponit fetus autumnus et alte Mitis in aprieis coquitur vindemia saxis. Interea dulces pendent circum oscula nati,

520

deficientia messes. - 519. Cum hieme, vel potius cum extremo auctumno olivitatis tempus ingruit, quod ab Octobri mense ad Ianuarium extendi, Voss. docet, coll. Colum. XI, 2, 83. XII, 50. Pallad. XI, 10. XII, 4. Veniet hiemps: teritur, pro: cum venit, teritur. Cf. Aen. I, 572. VI, 31. Ter. Ad. I, 2, 38 sqq. fores effregit, restituentur. Hor. Sat. I, 3, 49. Parcius hic vivit, frugi dicatur. id. Sat. I, 3, 53. Calidior est, acres inter numeretur. Liv. XXI, 44. 7. Inde cessero, in African transcendes. Ter. Heaut. III, 1, 78. dare denegaris, ibit ad aliud illico. Cic. Finn. IV, 25, 69. Roges enim Aristonem, --neget; -- Zenonem roges, respondent etc. Cf. Rulmk. ad Ter. Andr. I, 5, 3. Heind. ad Hor. Sat. I, 1, 46. Matthiae ad Cic. Rosc. Am. 20, 55. Wunderl. ad Tibull. I, 6, 37. Beier ad Cic. Off. III, 19, 75. Kühner ad Cic. Tusc. II, 12, 28. Otto ad Cic. Finn. II, 17, 57. Kritz. ad Sall. Iug. 64, 5. alii. Errare autem Vossium et alios. qui in hac sententiarum coniunctione protasin interrogative pronuntiatam esse censeant, iam Wunderl. docuit. Ceterum de simili sententias coniungendi ratione dictum est supra ad v. 80. — Sicyonia baca. Olivae, ut poëtarum mos, a praestante aliquo genere adiectum nomen habent. (Cf. adnott. ad Ecl. I. 54.) Sicyonem oliviferam etiam Ovid. memorat in Ibin 319. ex P. IV, 15, 10. et Stat. Theb. IV, 50. Ceterum Ribbeck., cum Rom. Siquonia et Pal. Sicunia exhibeat, scripsit Sicuonia. Vid. supra ad v. 488. Trapetum, trapetus, trapes (vox Graec. τραπητής, a τραπέω, calo, deducenda), i. e. mola olearia, fuse describitur a Catone R. R. 20. Cf. etiam Varro I. L. V, 31. med. id. R. R. I, 55, 5. Colum. XII, 50, 6. Plin. XV, 6, 60. aliique, et singularis Schneideri Comment. de trapeto torculario, Vol. I. editionis Scriptorum R. R. p. 610 sqq. adiecta, ubi etiam effigies eins aeri incisas reperies. -- 520. Wagn. coniungit verba glande redenst. "i. e. a glande, quam in silvis fregerunt" et coll. locis Geo. I, 275. IV. 88. Aen. I, 358. 679. X, 473. docet, verba a re incipientia saepe cum nudo Ablativo coniungi. Rectius tamen alii (inter quos etiam Ameis. in Iahnii Nov. Annal. phil. LXII. p. 43., qui comparat Liv. XXVII, 31. Classis Ronuna haudquaquam lacta praeda Naupacum rediit) iungunt glande lacti. Lacti enim, i. q. satiati et propterea contenti, lacti. Cf. Sen. Ep. 92. med. Mutis aggregetur animal pabulo lactum. Schirach. p. 473., ut in illis neci. Muits aggregeur animal paoulo aceium. Schirach. p. 213., ut in me locis, ubi segetes luctae, gramina lacta (v. 525.) et similia leguntur (de quibus vid. adnott. ad Geo. I, 1.), ita etiam hic pinguedinis et abundantiae notionem inesse censet. Peerlk. tamen p. 161., comparans siteate equos Aen. VI, 654. et nitida iumenta Nep. Eum. 5., coni. redeunt sitidi. Sed quod quadrat in equos et tauros (cf. Aen. III, 20.), num etiam in sues? — arbuta. Vid. ad Ecl. III, 82. Ceterum hunc locum respent poëta in Anth. Lat. III, 61, 3. Burm. canens Dant cerasi ramos, dant mals substitus silves. — 521. nonit fetus autumnus, dum poma natura decirubentia silvae. — 521. ponit fetus autumnus, dum poma natura decidunt. Ita ponere frondes (quod alibi deponere) supra v. 403. Cf. ad v. 14. adnott. (Conington comparat Phaedr. II, 4, 3. Sue nemori cultrix femme ad imam [arborem] posnerat.) Quare non erat, cur Burn., laudato Heinso ad Ovid. A. A. I, 231. de appositis dapibus et vinis cogitans, verse illi interpretationi hanc alteram adiiceret: "ponit, sc. in mensis," quam tame etiam Ameis. loco modo laud. repetit: ("der Herbst setzt seine massich fachen Früchte vor.") — 522. Mitts (per prolepsin dictum) coquitus. Cf. uvism coquitus ap. Varr. R. R. I, 54. Sic Mart. X, 62, 7. Tostangut fervens Iulius coquit messem. Plin. XII, 5, 11. coctus solibus fructus. Ct. Sen. 19. poma mutura et cocta etc. — in apricis saxis. Cf. supra t. 377. — 523. "Pergit ad gaudia agricolae domestica. pendent circum oscula incundius quam: circum ora; sunt enim ad osculandum porrecta" Hoyn. Eadem ambiguitate oscula Aen. I, 256. et XII, 434. dicta videmus

Casta pudicitiam servat domus, ubera vaccae
Lactea demittunt pinguesque in gramine laeto 525
Inter se adversis luctantur cornibus haedi.
Ipse dies agitat festos fususque per herbam,
Ignis ubi in medio et socii cratera coronant,
Te libans, Lenaee, vocat, pecorisque magistris
Velocis iaculi certamina ponit in ulmo, 530
Corporaque agresti nudant praedura palaestrae.

Respexit autem poëta Lucretii III, 895. verba nec dulces occurrent oscula nati Praeripere. — 524. "Pudica est mulier. Cf. Horat. Epod. II, 39."

Heyn. — 525. demittunt, gravi pondere detracta, i. e. ubera lacte demissa gerunt. Peerlk. vero, cui demittere "tacitam cogitationem morbi, vel tristitiae, vel senectutis involvere videtur"(?), p. 161. coni. distendunt. Ceterum Colum. III, 21, 3. hune locum inepte imitatur de vitibus agens: alma tellum actalilizatione devicti. Ven tellus - - mortalibus distenta musto ubera demittit. Conington adnotat, Vergilium hic memorem fuisse Lucr. I, 257 sqq. — 526. Ex Arat. Diosem. 469, 370. — 527 sqq. "Quidquid in vita rustica incunditatis esse solet, memorat poëta; itaque et festorum sollemnia diis rusticiis habita, inque his unum, in Bacchi honorem." Heyn. Cf. Ecl. V, 69 sqq. Tibull. II, 5, his unum, in Bacchi honorem." Heyn. Cf. Ecl. V, 69 sqq. Tibull. II, 5, 95 sqq. Ibique Dissen. — Ipse, seil. colonus, possessor praedii, quod ex comparatione totius orationis praegressae supplendum. Cf. Geo. III, 376. et Wagn. Qu. Virg. XVIII. p. 460. d. Colon, quod vulgo ponitur post festos, idem Wagn. recte in Comma mutavit, cum verba seqq. per epexegesin addantur. Nos, parcissima nunc distinctione contenti, vel Comma omisimus. — dies agitat festos, non quasi nihil aliud faciat, quam ferietur, sed quia ad dominum praedii procuratio sollemnium pertinet, e quibus unum certe commemoratur. Vid. adnott. ad v. 529. Ceterum cf. dictionem agitare aecum Geo. IV, 154. et Aen. X, 235. — per herbam, i. e. in loco herboso. Cf. Wagn. Qu. Virg. IX. p. 411., qui docet, ab hac dictione (quae redit Geo. IV, 121. Aen. III, 236. V, 102. VI, 656. VII, 109. IX, 164. 316.) differre alteram per herbas, quae rarius et tum demum usurpetur. cum de differre alteram per herbas, quae rarius et tum demum usurpetur, cum de differre alteram per herbas, quae rarius et tum demum usurpetur, cum de hominibus animalibusve passim per herbas vagantibus agatur (Geo. III, 162. Aen. III, 221. IV, 404.). Vid. etiam adnott. ad Geo. III, 436. — 528. Ignis ubi in medio, ara, in qua sacrum fit, ex quo epulae parantur. IT Tibull. II, 1, 21. — socii. Cf. Hor. Epist. II, 1, 139. Agricolae prisci — Condita post frumenta levantes tempore festo Corpus — Cum sociis operum pueris et coniuge fida. De sacro Lari vel Genio facto Hor. Od. III, 17, 13. sq.; sed h. l. Bacchi in primis sacrum respicitur, v. 529. — socii cratera coronant, e quo vinum haustum in pocula defunditur, quibus libatio fit; itaque corollis ornatur. Cf. ad Aen. I, 724. Adumbratus est e nostro locus Gratii Cyneg. 486 sqq." Heym. Adde Aen. III, 525. tus est e nostro locus Gratii Cyneg. 486 sqq." Heyn. Adde Aen. III, 525. et Tibull. l. l. v. 89. coronatus stabit et ante calix. — Med. praebet ingeplet: ara est posita, hi autem Commate ante Genio, ad quod ille supplet: ara est posita, hi autem Commate ante Genio posito, Genio (coronam) explicant: in honorem Genii. Peerlk, p. 162. totum versum (quem Verg. fortasse sic scripsisset: Dum socii ad medios ignes cratera coronant), spurium censet et agitat mutat in agitans. — 529. Ex variis sollemnibus, quae commemorari poterant, poëta unius modo mentionem facit, quod peracta vindemia in Bacchi honorem celebratur. Cf. Ecl. V, 67 sqq. Lenaee. Cf. adnott. ad v. 4. huius libri. — pecoris magistris. Vid. nott. ad Ecl. II, 33. — 530. certamina posuit Heyn. cum aliis explicat per: certaminis praemia posuit (ἀθλα τίθησι), sed rectius Wunderl. (cui Wagn. iure adsentitur): certamen instituit (ἀγῶνα πορσίθησι), coll. Plat. Phaed. c. 42. p. 55. 1. 3. et Soph. Ai. 936. Cf. Vergilius ipse Aen. V, 66. ponam certamina classis et VIII, 639. posito certamine. Sic etiam Tac. Hist. V, 5. ritus festos ponere et similia. — certamen iaculti eodem modo dictum, quo certamen vini apud Tibull. III, 6, 11., quod Plinio XXXVI, 21. extr. ext certamen bibendi. — in ulmo, ut aut ipsa ulmus aut aliquid ulmo affixum pro scopo sit. — 531. nudant Burm. recepit ex optimis libris, qui mio, quare Burm., Schrad. et Heyn. coniciunt ubi Genio, ad quod ille supHanc olim veteres vitam coluere Sabini, Hanc Remus et frater; sic fortis Etruria crevit Scilicet et rerum facta est pulcherrima Roma, Septemque una sibi muro circumdedit arces. Ante etiam sceptrum Dictaei regis et ante

535

bus ex Foggin. et Freytagii testimonio etiam Medic. adiungendus, quem Heyn. temere ait vulgarem lectionem nudat (scil. pater familias, qui certamen proponit et auctor est nudandi corpora) exhibere. (Ribbeck. de Med. tacet.) — Palaestrae autem (i. e. ad luctam ineundam) pro vulg. palaestra ex Med. et fragm. Moret. Heinsio suasore iam Wakei. Lucr. V, 968. recepit (ubi membra nudabant terrae restituit pro vulg. membra nuda dabant terrae), eumque recte secuti sunt Wagn. et posteriores editores. Pa-laestra enim (a Pal., Rom., Gud., aliis exhibitum), quod multo facilius ex palaestrae oriri potuit, quam contra, iam ambiguitatis causa non scripsisset Vergilius, cum in promptu esset coniungere praedura palaestra, quod alienum est ab h. l.; non enim palaestra, sed omni vita rustica praedura sunt agricolarum corpora. Ceterum agressem palaestram vocat, quia rustici non secundum leges Gymnasii, sed naturalibus viribus nitentes luctantur. Burm. confert Suet. Aug. c. 45., qui catervarios oppidanos pugiles opponit legitimis et ordinariis. — 532 sqq. Haec fuit vita priscae Italiae. Et de dura quidem Sabinorum vita vid. Aen. IX, 603 sq. coll. cum Hor. Od. III, 6, 37 sqq. — 533. vitam coluere, ut ap. Lucr. V, 1144. et 1149. (1145. et 1150.) colere aevom. — Etruria crevit, h. e. Etrusci agricultura potentes et opulenti facti sunt. De florente Etruriae agricultura cf. Müller. Etrusker I. p. 255. — Vulgo locus sic distinguitur: crevit; Scilicet et resum etc. ature Wunderl. contra Heyn disputans qui recte crevit escilicet et resum etc. rum etc., atque Wunderl., contra Heyn. disputans, qui recte crevit scilicet coniungi maluit, provocat ad Aen. I, 493. Sed ibi et, post scilicet collocatum, valet i. q. etiam, quod ab h. l. alienum; quare recte Wagn. Colm. quod vulgo post crevit ponitur, delevit. Nihilominus etiam Ameis. Spiel. p. 28. scilicet cum sequentibus verbis vult conjunctum. Rectius dixisset, pertinere ad utramque sententiam et eadem ratione interiectum esse, que Geo. I, 282., ubi vid. adnott. Ceterum cum toto loco nostro Heyn. conferi iubet Cic. Rosc. Am. 18, 50. — 584. "rerum facta est pulcherrina. nota forma, omnium imperiorum praestantissimum ac beatissimum factum est. Fest scilicet Graecum χοῆμα κάλλιστον, res pulcherrima, et exquisitius rerum pulcherrima." Heyn. Ut enim apud Graecos τῶν ὄντων, ita apud Romanos Genitivum rerum haud raro vim Superlativi augere constat. Sie Ovid. Met. VIII, 49. (ubi vid. Burm. et Bach.) Her. IV, 125. et A. A. I, 213. pulcherrime rerum, i. e. pulchritudine prae ceteris omnibus insignis, Hor. Sat. I, 9, 4. (ubi vid. Heind.) dulcissime rerum, Val. Fl. III, 369. (ubi vid. Burm.) tristissima rerum, Ter. Eun. II, 2, 17. qui esse primos se omnium rerum volunt etc. Cf. praeterea Spalding. in Praef. ad Quinct p. LXXXI. et Obbar. in Krit. Bibl. 1825. p. 291. Pulcherrimus autem ad civitates et populos relatum legitur etiam ap. Rutil. Itin. I, 47. (cui lecus noster obversabatur) Exaudi regina tui pulcherrima mundi Inter sideres Roma recepta polos atque ap. Flor. IV, 1. pulcherrimum imperium et II, 19. pulcherrimus populus. — 585. arces, i. e. montes, colles. Vid. adnott. ad Geo. I, 240. et supra ad v. 172. Ceterum hic versus redit Aen. VI, 783. Peerlk. p. 162. eum hoc loco a Grammaticis insertum putat, ,,cum Vergifalsum est. Vid. adnott. ad Ecl. V, 37. (Addit autem p. 380.: "Si esset Virgilii, posuisset, credo, ante v. 534. Roma prius sibi circumdedit arces septem, tum facta est domina Italiae et mundi.") — 536. Ante Iovem, sub Saturno rege s. aurea aetate, sic vivebant homines. Dictaeus rex vocatur Iupiter a Dicte, Cretae monte (in orientali insulae litore sito et nunc Lasiti s. Lasthi appellato: cf. liber meus geogr. III. p. 1032.), in quo natus esse putabatur. (Cf. Geo. IV, 152. Apollod. I, 1, 3. ibique Heyn. p. 7.) Apud Ovidium vero Met. VIII, 43. Minos ita appellatur, cum Dictass poëtis omnino pro Cretensis usurpetur. Cf. adnott. ad Ecl. VI, 56. CoInpia quam caesis gens est epulata iuvencis, Aureus hanc vitam in terris Saturnus agebat; Necdum etiam audierant inflari classica, necdum Inpositos duris crepitare incudibus enses.

Sed nos inmensum spatiis confecimus aequor, Et iam tempus equûm fumantia solvere colla. 540

nington conferri inbet Cic. N. D. III, 21. tertium Cretensem, Saturni filium etc. — 537. Inpia gens, h. e. hominum genus inpium, quod naturae legem violat bovem mactando. Cf. Arat. Phaen. 132. πρῶτοι δὲ δοῶν ἐπάσαντ' ἀροτήςων (quem iam Serv. comparat), Colum. praef. l. VI. bovis tanta fuit apud antiquos veneratio, ut tam capital esset, bovem necuisse, quam civem, et Cic. de N. D. II, 63, 159. Tanta putabatur utilitas percipi ex bubus, ut corum visceribus vesci scelus haberetur. — 538. aureus Saturnus ob auream actatem, cuius tamquam parens et auctor fuit. Cf. adnott. ad Ecl. IV, 6. et 9. — 539. Necdum etiam. Peerlkampio p. 163. sententia postulare videtur Necdum etenim.— classica inflari, cani inflato cornu, tuba, buccina. Vid. Prop. IV, 2 (III, 3), 41. Nil tibi sit rauco praetoria classica cornu Flare et Tibull. I, 1, 4. classica pulsa (i. e. lituo vel cornu impulso, inflato edita) ubi vid. Heyn.— 540. Poetico ornatu Vergilius de procudendis gladiis loquitur. Quod attinet ad anaphoram Particulae necdum, Wund. confert Plin. Paneg. c. 14. Et necdum imperator, necdum dei filius eras. — 541. Poëta, sumpta a Circo imagine, iam libro finem faciendum esse significat. Wagn. in Proleg. ed. min. p. XVIII sq. ex his versibus non temere concludit, Vergilium principio noluisse ultra primum et secundum librum procedere, postea vero, Maecenatis voluntate permotum (cf. Geo. III, 41.), etiam sequentes libros addidisse, hanc clausulam autem incuria intactam reliquisse, quamquam mutato consilio exordium totius carminis (I, 1-4.) iam mutavisset. Eadem fere est Tittleri sententia Progr. laud. p. 18. proposita. — aequor, i. e. locus planus omnino (cf. adnott. ad Geo. I, 50. et II, 105.) et hic quidem circus, inmensum spatiis, i. e. immensorum spatiorum, s. immensa spatia s. decursus (vid. ad Geo. I, 512.), habens. Cf. Aen. V, 584. VII, 380. et nostro similis locus Lucr. VI, 92. Ameis, tamen Spicil. p. 29. comparationem posimilis locus lucr. VI, 92. Ameis, tamen spicil. p. 29. comparationem potius a peregrinante sumptam esse censet, qui longinquum iter confecerit et sub vesperam equis demat iugum; quod mini languidius videtur. —, Colla equorum solvere, dum iugum solvitur, demitur. Sic ὑφ' ἄρμαιος αὐχένας ἴππων λυσαμένη Callim. h. in Pall. Lav. 10. Sollemne est λύειν ἵππους, solvere equos." Heyn. — tempus - solvere. Vid. adnott. ad Geo. I, 305. — fumantia colla, ut Aen. XII, 337. equi fumantes sudore. Palat., Rom. et aliquot alii Codd. spumantia, eademque varietas apud Ominetil Inst. VIII 6. invenitar, ubi hic versus landatar. Cf. etiam Burm. Quinctil. Inst. VIII, 6. invenitur, ubi hic versus laudatur. Cf. etiam Burm. ad Phaedr. III, 6. et Cort. ad Lucan. IV, 754. Per se utrumque bene dicitur (cf. Hand. ad Stat. Silv. I. 21. atque Geo. III, 515. et Aen. XII, 338. cum Aen. IV, 135. V, 817. VI, 882. XI, 770. XII, 372. 651.); neque ego colla sub iugo vel freno spumantia cum Wagn. tamquam "non sanum" da-mnaverim; ob meliorum tamen Codd. consensum vulgarem lectionem reti-nendam censeo, quam etiam Ribbeck. et ceteri editores recentissimi exhibent. Ceterum respexit hunc locum poëta in Wernsd. Poët. L. min. III, 170, 99. arator Liberat emerito fervida colla bovi.

## P. VERGILI MARONIS GEORGICON

## LIBER TERTIUS.

## ARGUMENTUM.

Orditur poëta, nunc de re pecuaria scripturus, librum ab expositione argumenti (1. 2.), et significat, se rem plane novam, quam nemo ante ipsum attigerit, tractaturum esse (3-9.), quo non sibi modo laudem, sed etiam Mantuae suae novum decus et ornamentum paret (10--12.), ibique Caesari Octaviano ludos et templum imaginibus et statuis in eius honorem confectis ornatum se instituturum (13—39.). Tum Maccenatem, a quo Georgica conscribere iussus erat, invocat, ut sibi hoc opus perficienti benevolus velit adesse (40-45.). Denique Octaviani bellicas laudes heroico carmine se concelebraturum promittit (46-48.). Ianı carmen ipsum incipit, qued primum agit de equis et armentis (49-285.), et ita quidem, ut auctor deceat, primo loco legendas esse bonas equas et vaccas (49-62.); admissuram ita curandam, ut mares laeta iuventa validi ei adhibeantur (63-71.) et quibus notis equi generosi et ad admissuram idonei cognoscantur (72-122.). Tum trausit ad equas et vaccas (de quibus agitur 123—216.) et primum quidem dicit de cura matrum gravidarum (138—156.), de cura vitulorum (157—178.), de cura pullorum equinorum (179—208.). Tum et boves et equos a nimia Venere arcendos esse docet (209 sqq.), cui praecepto additur digressio de boum libidine flagrantium certamine (219—241.) omninoque de Veneris stimulantis furore (209--255.). Iam progreditur ad curam ovium et caprarum, praefatus de difficultate argumenti digno modo pertractandi et caprarum, praesatus de difficultate argumenti digno modo pertractandi (256-403.); et primum quidem agit de ea cura, quae ad pecudes per hiemem in stabulis habendas spectat (294-321.); tum de pastione per aestatem (322-338.), cum excursu de vita pastoricia Afrorum et Scytharum (339-363.); quem sequuntur praecepta de studio lanae (384-393.) et lactis (394-403.). Post exponit utilitatem, quam canes pastoribus praebeant (404-413.) et adiumgit praecepta de cavendis animantibus noziis, imprimis de serpentibus depellendis et necandis (414-439.), et de avertendis morbis (440-473.). Ita aditum sibi parat ad narrationem de paste Norica armen-(440-473.). Ita aditum sibi parat ad narrationem de peste Norica armentorum ac pecudum nobilissimam (474 -566.) et primum quidem de morbi causa et ratione agit (474--485.); tum de variis animalium generibus, quae illo morbo correpta fuerint: de pecoribus et minoribus animalibus domesticis (486—497.), de armentis (498—536.), de feris (537—540.). de aliis bestiis (541-547.); denique de omnium remediorum vanitate (548-566.).

Te quoque, magna Pales, et te memorande canemus Pastor ab Amphryso, vos, silvae amnesque Lycaei. Cetera, quae vacuas tenuissent carmine mentes, Omnia iam volgata. Quis aut Eurysthea durum, Aut inlaudati nescit Busiridis aras? Cui non dictus Hylas puer et Latonia Delos

5

<sup>1. 2.</sup> Nunc rem pecuriam exponam. Pro ea Palem, deam pastoriciam, et pastorem ab Amphryso, i. e. Apollinem Nomium, (de quibus vid. adnott. ad Ecl. V, 35.), et pro Pane Lycaeum, montem Arcadiae Pani sacrum, (cf. adnott. ad Ecl. X, 15.) nominat. Pastor ab Amphryso, pro Sacrun, (ct. adnott. ad Ect. A, 15.) nominat. Pastor ab Amphryso, pro Pastor Amphrysius, νομεύς Άμφούσηθεν. Ita v. c. Acn. VII, 647. Tyrrhenis ab oris Mezentius. Varr. R. R. II, 2, 1. pastores a Pergamide. Ovid. Am. II, 6, 1. ales ab Indis. Propert. V (IV), 6, 37. servator ab Alba. Liv. I, 50. Turnus ab Aricia. VI, 13. coloni a Veletris etc. Cf. Handii Turs. I. p. 18. et adnott. ad Ecl. I, 8. 53. Geo. II, 243. et infra v. 33. , Amphrysus Thessaliae et quidem Phthiotidis notum flumen; ad quod Apollo boves pavisse dicitur, cum Admeto, Pheracorum regi, serviret. Vid. Engip. Ale pr. et Callim in Apoll 47 son. Tibull II 3, 11 III 4, 67. Eurip. Alc. pr. et Callim. in Apoll. 47 sqq. Tibull. II, 3, 11. III, 4, 67. Expressit locum Lucan. VI, 308." Heyn. Item auctor carminis in Anth. Lat. Burm. II, 189, 13. teque, Pales et te pastor memorande per orbem. De Amphryso fluvio (nunc ab oppidulo Kefalosi denominato) cf. liber meus geogr. III. p. 882. et Leake Trav. in North. Greece IV. p. 337. - Peerlk. p. 229. ante vos Copulam et vult insertam, qua non opus est. - 3. Alia argumenta iam ab aliis occupata, trita et vulgaria sunt. - quae tenuissent, delectavissent; prius nimirum, cum haec omnia nondum vulgata essent. Cf. Ovid. Fast. IV, 20. Met. XII, 167. V, 284. Phaedr. V, 5, 25. vacuas mentes, scil. a curis, vacantes severis rebus ac studiis, ideoque proclives ad poëtarum carmina audienda. (Cf. adnott. ad Geo. II, 285.) Ceterum Codd. lectio fluctuat inter carmine et carmina (quod praebent Med., Rom., Gud., alii). Burm. et (in priore certe edit.) Iahn. hoc (quod tuentur Pal., fragm. Ver. et Philarg.: cf. Ribbeck. Proleg. p. 193.), Heyn. et Wagn. illud defendunt, quos sequor, quamquam bene scio, difficiliorem lectionem non semper esse veram. (In min. tamen edit. Wagn. deflexit ad alteram lectionem; ceteri autem recentiores editores nobiscum faciunt.) ---. Omnia iam volgata, ideoque a me omittentur. Sie Nemes. Cyneg. 17. Omnis et antiqui vulgata est fahula secli. — "Eurystheum [notissimum illum Mycenarum regem: cf. Hom. II. XIX, 123 sqq., ex quo baec fabula petenda] memorans, Herculis labores intelligit. Eodem referendi sunt Busiris ab Hercule caesus et Hylas. Commemorat autem fabulas, quas a satis multis poëtis tractatas esse constabat; etiam de Delo et de Pelope, qui Hippodamiam cursu quadrigarum obtinuit. Hinc Cui non dictus?

Dicere enim de poëtis sollemne. At ea omnia poëtarum opera interciderunt, praeter Apollonii et Theocriti locos de Hyla, Herculis amasio, et Deli laudes apud Callimachum." Heyn. — 5. inlandatus, in quo nihil laudatum est vel laudari potest, i. e. detestabilis. Cf. Gell. II, 6. ibique Gronov. Macrob. Sat. VI, 7. Schirach. p. 442 sq. et Huch in libello: Virgilii Horatiique nonnulla loca - - vindicare studet etc. (Lips. 1756.) p. 26 sqq. Sie etiam Claud. Ruf. II, 226. non illandata seditio. Expressit autem Homeri οὐχ ὀνομαστόν Odyss. XIX, 260. 597. Peerlk, tamen p. 230. audacissine coni. Pelusiaci. — De Busiride, Neptuni et Lysianassae vel Librae filio, crudelissimo Aegyptiorum tyranno, qui cum hospites omnes Iovi immolaret, ab Hercule, cui casdem insidas pararet, interfectus est, cf. praeterea Apollod. II, 1, 5. II, 5, 11. ibique Heyn. Schol. Apollon. IV, 1396.
Herod. II, 45. Hygin. f. 31. Macrob. Sat. VI, 7. alii, et quae recentioribus temporibus de hac fabula disputarunt Creuzer Symbol. u. Myth. I. p. 357.
ed. II. M. Hermann. Myth. d. Griechen II. p. 558. Schincke in: Ersch's u. Gruber's Encycl. XIII. p. 141 sqq. et Haakh in Pauly Realencycl. I. p. 2547. ed. 2. — 6. Cui (vel Quoi, ut Ribb. scribit cum sched. Vat. a.

Hippodameque humeroque Pelops insignis eburno, Acer equis? Temptanda via est, qua me quoque possim Tollere humo victorque virum volitare per ora. Primus ego in patriam mecum, modo vita supersit, Aonio rediens deducam vertice Musas,

10

m. pr.: cf. eins Proleg. p. 413. et Wagn. Orth. Verg. 452.) poëtae non dictus. Vid. ad Ecl. III, 55. De Hyla cf. adnott. ad Ecl. VI, 43. — Heyn. gravius interpunxit post puer, quod, coll. Santenio ad Terent. Maur. p. 272. et Gaisfordo ad Hephaest. p. 308 sq., vituperat Wagn., cum sicretenta pronunciantis voce, vitium contrahant numeri. — Latonam Clara et nobilis facta. Ita mons, in quo Latona peperit. Statio. Theb. VII. 701. Statio Theb. VII, 701. Cynthus Latonius vocatur. Ceterum vid. adnott. ad Ecl. VII, 29. — 7. De notissima *Pelopis* et *Hippodames* s. *Hippodamiae* fabula cf. Paus. VI, 20, 21. Schol. Pind. Ol. I, 127. Hyg. f. 84. et 243. aliique. Scilicet Pelops, Tantali, regis Lydiae, filius, quem pater ipse diis epulandum apposuerat et cui Iupiter in vitam restituto pro humen, a Cerere iam absumpto, eburneum iniecerat, postea Hippodamiam, cuius patrem Oenomaum, Pisae regem, quadrigarum certamine vicerat, uxorem ex pacto duxit. — humero insignis eburno. Cf. imprimis Pind. Ol. I. 72 sqq. et Ovid. Met. VI, 404 sqq. Verba humeroque Pelops insignis eburno iteratur in Anth. Lat. Burm. 1, 170, 150. Ceterum cf. adnott. al Geo. I, 44. et 385. — 8. Acer equis, regendis quadrigis strenus, excellens. Vid. Aen. V, 668. et Hom. II. IV, 303. Ιπποσύνη πεποεθείς. Pratterea cf. Aen. IX, 176. et X, 411. Videtur poëta eum mythum respicere, ex quo Pelops Hippodamiam vicit Neptuni auxilio, qui ei equos alatos dederat. (Cf. Pind. Ol. I, 140 sq. et Pausan. V, 17, 4.) — 9. Circumspicerdum mihi est argumentum (nondum ab aliis tractatum adeoque a Gracis processis presentence of v. 41. integti college, spins tractations inciment. poëtis praetermissum: cf. v. 41. intacti saltus), cuius tractatione insignem consequi possim gloriam. Temptanda (vid. ad Ecl. I, 49.) via est. Conington confert Hor. Od. III. 2, 22. Virtus - negata temptat iter via. victor, qui Servio est effector propositi et roti, significat eum, qui rem magnam et difficilem, qualis haec est, feliciter perfecit. Cf. infra v. 17 99 Sic Lucr. I, 75. Omne immensum peragravit Epicurus - Unde refert sobis victor, quid possit oriri etc. — virorum per ora volitare ornatius quam ferri per ora, in ore omnium esse. Notum autem ex Cic. Tusc. I. 15, 34. Ennii (p. 161. Hessel. s. p. 162. Vahl.) illud: volito vivus per ora virum. Vid. etiam Aen. XII. 235. vivusque per ora feretur, Palladii Epitaph. Ciceronis v. ult. Vivus in aeternum docta per ora volo et Silium III. 135. ire per ora Nomen in aeternum paucis mens ignea donat. Nihilominus Bryce (haud dubie memor eiusmodi locorum, quales sunt Sall. Iug. 31. incedunt per ora magnifice et Hor. Sat. II, 1, 64. nitidus qua quisque per recetant per ora magnifice et Hor. Sat. II, 1, 64. naticus qua quaquagne por ora Cederet) ora hic pro vultus posita et per, ut in verbis per terram (comae trahuntur: Aen. I, 481.) et similibus locis ,,over the surface of explicandum esse censet, ut sensus sit: victor quasi triumphans practerolare ("soaring to the heights of poetry", vel, ut Coningtonis verbis utar inter utramque explicationem fluctuantis, "a bird and flying in the sir from country to country"); quam tamen interpretationem, licet apte conveniat ad verba se tollere humo, iam ille Ennii locus debebat dissunder, ut nihil dicam de notissimis dictionibus διὰ στόματος είναι, in ore continue or venire etc. Ceterum cf. etiam adnott. ad Aen. I, 375. — 10. "Primus ego inter Mantanos i. non Romanorum, quod superbum esset"; Waral mus ego inter Mantuanos [,,non Romanorum, quod superbum esset": Warnomen poëtae consequar ad quam gloriam hic non prius adspirat, quam un in eo est ut argumentum tractet, quod ante eum nullus alius poeta attigit Qui primus inter aliquem populum poësi clarescit, is Musas secum in patram discret dici potest, et ornatius ab Helicone, Boeotiae, Aonidus olim habitatae, monte [vid. adnott. ad Ecl. VI, 65.]: idem referre palmam, landem, gloriam, praemia, victoriae insignia, dici potest, respectu cartamium nusicorum, quae inter Graecos haberi solebant." Heyn. Ita etiam redient explicandum: e ficto illo certamine; non Neapoli, ubi Georgica conscriptor

Primus Idumaeas referam tibi, Mantua, palmas Et viridi in campo templum de marmore ponam Propter aquam, tardis ingens ubi flexibus errat Mincius et tenera praetexit harundine ripas. In medio mihi Caesar erit templumque tenebit. Illi victor ego et Tyrio conspectus in ostro Centum quadriiugos agitabo ad flumina currus.

rit et poëtica laude inclaruerit, ut Burm. interpretatur. - deducam. Comington confert Hor. Od. I, 37, 31. Privata deduci superbo Non humilis mulier triumpho. — modo vita supersit. Recordandum est, Vergilium semper imbecilla fuisse valetudine. (Cf. Diss. de vita et carm. Verg. p. XIV.) — 12. Idumaeas palmas poëta commemorat, epitheto a nobili aliquo genere petito. Idumaea enim regio meridionalis Palaestina iuxta Moabigenere petito. Idumaea enim regio meridionalis Palaestinae iuxta Moabitas usque ad Sinum Aelaniticum, (de qua cf. Strab. XVI. p. 760. Ptol. V, 16. Ioseph. Ant. II, 1. alii et liber meus geogr. II. p. 741.), hie pro tota Palaestina, quam quidem palmis abundare constat. Cf. Lucan. III, 216. arbusto palmarum dives Idume, Sil. III, 600. palmifera Idume, Stat. Silv. V, 2. 138. palmeta - - et silvas Idumes et Plin. XIII, 4, 6. Iudaea inclyta palmis. Iahn. docet, Weston. in Anglorum diario class. XX. p. 291. pro Idumaeas coniicere Itonaeas, coll. Stat. Theb. VII, 721. De tota autem sententia primus - - deducam, referam etc. Voss. conferri lubet Lucr. I, 925. Hor. Od. III, 30, 13. Prop. III (IV), 1, 3. Manil. I, 4., quibus imprimis addendus est Lucr. I. 118 sog., quem Vergilio ante oculos fuisse liquet. addendus est Lucr. I, 118 sqq., quem Vergilio ante oculos fuisse liquet. —
13. Qui victoriam appetebant, ei numini, cuius auxilio maxime fidebant, aras, templa, ludos vovere solebant; ideoque etiam Vergilius, qui ex poëtico, quod fingit, certamine victoriam se reportaturum sperat, Caesari Octaviano, cui omnia ipsumque otium ad scribendum necessarium debebat, tamquam deo suo (vid. adnott. ad Ecl. I., 6.) templum ex voto exstruendum et ludos sollemnes instituendos promittit. Haec omnia autem allegorice capienda esse de carminibus, quibus auctor Octavianum celebrare velit, vix est quod commemorem. Et satis probabiliter Tittler, qui in Progr. laud. p. 12 sqq. docere studet, v. 1—48. huius libri posteriore demum tempore a Vergilio esse adiectos, hunc locum de templo exstruendo ad Aeneadem refort graph conservibere postare iam stet sententia. Vid. etiam adnott ad refert, quam conscribere poëtae iam stet sententia. Vid. etiam adnott. ad refert, quam conscribere poëtae iam stet sententia. Vid. etiam adnott. ad v. 46. — templum ponere, τιθέναι, satis notum. Cf. autem cum h. l. similes Hor. Od. IV, 1, 17 sqq. et Verg. Catal. 5, 5. — de marmore. Vid. adnott. ad Ecl. VII, 31. — 14. Propter, prope. Vid. ad Ecl. VIII, 87. De Mincio autem, vicinam regionem inundante, vid. ad Ecl. I, 51. VII, 12. 13. Geo. II, 198. Aen. X, 206. — errat Mincius, hue et illue vagatur. Cf. Rhemn. Fannius de pond. 98. errantes undis labentibus amnes, et adnott. ad Ecl. IV, 19. — 16. Statua dei in medio templo, εν τῷ ναῷ, sacrario, ponetur. — 17. Illi, i. e. in honorem Caesaris: Dativus, quem vocant commodi. Aliquot tamen Codd., inter quos Rom., Illie. — victor ego, qui carminis palmam ac gloriam in patriam retulerim, ut v. 9. — et ostro (i. e. purpura: vid. ad Geo. II, 506. et infra ad v. 307.) conspectus, i. e. curator ludorum, ludos editurus magistratuum Romanorum spectus, i. e. curator ludorum, ludos editurus magistratuum Romanorum spectus, i. e. curator ludorum, ludos editurus magistratuum Romanorum exemplo, qui toga praetexta utebantur. Cf. Hor. A. P. 228. Regali conspectus in auro nuper et ostro (a Coningtone laud.). Praeterea cf. Aen. VIII, 588. chlamyde et pictis conspectus in armis. — 18. "agitabo currus, non aliter accipiendum, quam poëtam editurum ludos, in quibus quadrigae agitentur. — Centum autem quadrigas poëta ponit; recte hic memores locum Tibulli I, 7, 49. nec non Gratii Cyneg. 520. Heyn. Adde Catull. LXIV, 388. Saepe pater divûm - Annua cum festis venissent sacra diebus, Conspexit terra centum procurrere currus. Numerus autem centenarius in sacris (ut Aen. I, 417. et IV, 199 sq. ef. adnott. ad Aen. IV, 510. et VIII, 716.) et in conviviis (ut Hor. Od. III, 8, 13.) sollemnis fuisse Wagnero non temere videtur (qui in min. edit. docet, centum non de uno missu intelligendum esse, sed de pluribus, et de centum tum non de uno missu intelligendum esse, sed de pluribus, et de centum quidem missibus in ludis saecularibus peractis conferri iubet Suet. Ner. 22,

Cuncta mihi Alpheum linquens lucosque Molorchi Cursibus et crudo decernet Graecia caestu. Ipse caput tonsae foliis ornatus olivae Dona feram. Iam nunc sollemnis ducere pompas Ad delubra iuvat caesosque videre iuvencos, Vel scaena ut versis discedat frontibus, utque

20

et Domit. 4.). Cf. etiam Huschk. ad Tibulli 1. 1. Eiusmodi autem certamina, utpote in deorum honorem instituta, ipsa erant sacra. — agitabo, efficiam, ut agitentur. — ad flumina, ad Mincium. — 19. Graecos ipsos, posthabitis ludis Olympiacis et Nemeaeis, haec certamina concelebraturos praedicat propter maiestatem eius, cui fiant. Alpheum enim Olympiam praeterlabi, et Molorchum, Cleonaeum pastorem vel vinitorem, excepisse hospitio Herculem, cum leone Nemeaeo interempto ludos Nemeaeos aut primum faceret, aut per tempus intermissos restitueret, notum est. Vid. Apollod. II, 5, 1. De *Alpheo* autem, maximo Peloponnesi fluvio, qui etiamnum Alfeo (Rofco, Rufo) vocatur, cf. liber meus geogr. III. p. 872 sq., de Molorcho autem Tibull. IV, 1, 12 sq. Stat. Silv. III, 1, 29. IV, 6, 51. Theb. IV, 16. etc. — Lucos igitur Molorchi de Nemeaea silva intellige. — 20. crudo caestu, e corio crudo facto. Vid. adnott. ad Aen. V, 69. Cod. Rom. exhibet duro, qua voce Serv. lectionem crudo explicat. – decernet. Ita meliores Codd. (Med. tamen, Pal. et Rom. decernit, et in sched. Vat. non satis liquet, utrum decernit, an decernet scriptum sit); sched. Va. 1811 states inquest autem caestu etiam apud Senec. de benef. V, 3. legitur. Ceterum cf. infra v. 218. Aen. VII, 525. XI, 218. XII, 282. 695. — 21. 22. "Iam. quod ad se pertinent, se ferre velle dona, h. e. se sacrificia ad templum (paullo post ad delulra) esse facturum dicit [cf. Aen. IV, 453. V, 101. VII, 86. IX, 626.], capite corona oleagias redimito [ut mos erat sacrificantium: cf. Aen. V, 774. et VI, 809.]; tonsam olivam appellat, aut attonsam, ut volunt, ornatus causa, aut simpliciter. quia decerptae sunt frondes ex arbore. Invenitur etiam Aen. V, 774. et 556. Cf. ad Hor. Od. I, 7, 7." Heyn. Voss. tonsam olivam proprie dici putat, cuius folia, ut parem omnia haberent longitudinem, attonsa fuerint; Wagn. vero, qui censet, hoc veterum superstitionem non tulisse, ut res sacro usui destinata mutilaretur. suspicatur, tonsam propterea potius dici, quod maioribus foliis detonsis, i. e. decerptis, minora tantum relinquerentur, ne frontem nimis obumbrarent, quo sensu a Servio ad h. l. ut ad Aen. V, 556. et 774. ac Plilargyrio comta corona compositaque minutis foliu dicatur. Idem Wagn. docet, duplicem fuisse coronarum oleaginarum usum in certaminum victoribus ornandis et in sacris faciendis. Cum autem hace arbor imprimis felix et pacifera habita fuerit (Aen. VI, 230. VII, 750. Geo. arbor imprimis telix et pacifera nabita fuerit (Aen. VI, 250. VII, 150. Uti.
II, 425. Aen. VIII, 116.), aptissimam eam fuisse ad pacem Deorum exposeendam et ad sacrificandos vinciendos. In quam rem conferri iubet Aen.
V, 774. VI, 809. ibique Serv. VII, 417. 750. Ciris v. 147. Tibull. II, 1, 15. et Val. Fl. III. 424. Cf. adnott. ad Aen. VII, 154. — 22. Dona feram vid. Aen. V, 101. laeti Dona ferunt. Ovid. Her. VI, 77. Dona feram templis etc. ibique Burm. et Aen. VI, 809. ramis insignis olivae Sacra ferens. —, Iam nunc iuvat, tamquam poëta id, quod facere gestit animus.

Ad praessors templys revocat, quasi actutum in eo occupatus sit "Herm. ad praesens tempus revocat, quasi actutum in eo occupatus sit." Heyn. –
pompam ducere sollemnis dicendi formula, quae eo spectat, quod ante
ludorum Circensium initium deorum signa feretris imposita in Circum deferebantur. Cf. Plaut. Cist. I, 1, 92. Övid. Her. XII, 151. Civ. XXX, 38. fin. etc., etiam Geo. II, 148. — De voc. delubri vid. adnott. ad Geo. IV. 541. — 24. 25. Priora ad sacra pertinebant, hace iterum ad ludos, interquos etiam scenicos editurus est. Scenae tunc erant versatiles, que, i qua loci, quo res agebantur, mutatione opus crat, convertebantur ita, ut que modo antica pars, s. frons, fuisset, fieret posterior, haec autem antica, (quod poëta dicit frontes vertere), utraque autem aliam locorum faciem representaret. Discedat autem, Schirachio p. 421. docente. ad id pertinet. quod scenae ita erant fabricatae, ut a se divelli partes, et vero etiam conPurpurea intexti tollant aulaea Britanni. In foribus pugnam ex auro solidoque elephanto Gangaridum faciam victorisque arma Quirini, Atque hic undantem bello magnumque fluentem

iungi possent; quare non opus est, ut cum God. Hermanno Opusc. VI, 2. p. 166. (ab Ameisio laud.) de sola scena ductili s. eccyclemate cogitemus, sed potius cum Servio de scena et versili et ductili agi statuamus, quae est Ameisii sententia Spicil. p. 29. Etiam Schlegel. Vorles. üb. dram. K. u. Lit. T. 1. p. 83. latera scenae versilia, posticum vero ductile fuisse suspicatur. Ceterum cum recentissimis editoribus ex Codd. Vat. et Gud. auctoritate (quibuscum certe Aen. I, 164. 429. IV, 471. Medic. quoque conspirat, qui etiam Geo. II, 381. proscaenia exhibet) edidimus scaena. Vid. Wagn. Orth. Verg. p. 470. (Ribbeck. Proleg. p. 385 sqq.) et quae ad Geo. l. l. adnotavimus. — 25. "Velum sive aulaeum, ut scena obtegeretur, non, ut nunc, demissum, sed in altum sublatum fuisse, itaque intextas seu pictas imagines, h. l. Britannos, procero corpore et fortasse eo habitu pictos, tamquam qui ipsi vela tollerent [?], quasi ex terra surgere visas esse, nunc quidem res satis nota est. Locus classicus Ovid. Met. III, 111—114." Heyn. Vid. praeter Voss. ad h. l. Fea ad Hor. Ep. ad Pis. 154. Stieglitz. Archaeol. d. Baukunst. T. II. p. 200. et Becker in Pauly Realencycl. I. p. 1099 sq. Simplicior tamen Heynii explicatione, quam repetit Wagn., est Peerlkampii p. 230.: ,, Si aulacum tollebatur, Britanni simul tallebatur. Hos eleganter sarvana postica digitur. Britannii tallebatur. tollebantur. Hoc eleganter sermone poëtico dicitur; Britanni tollunt antaeum. --- Talis pictura [qualem Heyn. statuit] mihi non facilis intellectu videtur, nec pulchra, si aulaeum demitteretur." Britanni autem Caesari Octaviano in Gallia versanti ipsisque ter bellum paranti (vid. Dio Cass. XLIX, 38. LIII, 22. 25. coll. Hor. Od. I, 35, 29. et III, 5, 4.) a. U. S. 727. legatos miserant pacem petentes: quare Romani ab eo inde tempore de victis Britannis gloriabantur. Versus 26 -39., ut alia quaedam, quae ad laudes bellicas Augusti pertinent, postea demum a poëta additi videntur. Cf. etiam Diss. de Verg. vita et carm. nota 47. et Wagneri Proleg. ed. min. p. XVIII. — 26—30. "Ad ornamenta templi in Augusti honorem condendi transit: anaglypha in foribus (cf. Aen. VI, 20 sqq.), et quidem ex ebore et auro, tum v. 34. signa ac statuas." Heyn. — 26. Vox elephantus, Graecorum ratione pro ebore usurpata, legitur etiam Aen. III, 464. Dona - - auro gravia sectoque elephanto, et VI, 895. Altera (porta) candenti perfecta nitens elephanto. — Pugna Gangaridarum, i. e. Indorum inter Gangis ostia et ad litus sinus Gangetici degentium: (cf. liber meus geogr. II. p. 501 sq.), quorum nomine hic omnino populi orientis significantur, spectat ad res, quas adulatores Augusti ab eo in Asia contra
Indos et Parthos gestas praedicabant. Cf. supra Geo. II, 171. 172. et Aen.

1, 289. "Augustum autem [alterum quasi Romae conditorem] per Quirinum designatum videri, obvium est; melius hoc, quam Quirinum pro
populo Quirini, Romanis, a poëta dici. — arma Quirini poëtica consuetudine pro Quirino in armis, armato. Nisi arma pro bello, pugna
vel victoria dicta accipias, quod et ipsum bene fieret." Heyn. Vid.
adnott. ad Aen. I, 1. Cf. autem de hoc Augusti cognomine (quo Tittler Progr. laud. p. 12. utitur ad fulciendam sententiam suam de posteriore ler Progr. laud. p. 12. utitur ad fulciendam sententiam suam de posteriore l. III. et IV. Georg. origine, simul concludens, hos versus post v. 46-48. conscriptos esse, ubi Augustus adhuc Caesar Octavianus nuncupetur (?): vid Diss, nostram de Verg. vita et carm, not. 47.) Lydus de mens. p. 270. et Creuzer Antiqu. Rom. p. 227. — 28. 29. Aegyptum, Antonio et Cleopatra pugna Actiaca navali victis, in potestatem ab Augusto redactam memont. — hic, i. e. in altera forium parte, ut altera valva pugnam Gangaridum, altera Aegyptiorum exhibeat. Brunck, et Voss. ex duobus Codd. hino receperunt. — "Nilum amnem magno spiritu appellat, propter magnos apparatus bellicos ab Antonio in Aegypto factos; ut populos aut provincias bello tumentes dicunt, cum animose bellum parant; ut omnino superbia, fastu tumere dicuntur homines. Quod cum ad fluvium transfertur, [vid.

Nilum ac navali surgentis aere columnas. Addam urbes Asiae domitas pulsumque Niphaten Fidentemque fuga partem versisque sagittis, Et duo rapta manu diverso ex hoste tropaea Bisque triumphatas utroque ab litore gentis.

30

mox ad v. 30. adnott.] praeclare ille bello undare [quasi iratus minitari] dici potest." Heyn. Cf. Geo. II, 437. Cytorum undantem buxo. — magnum, copiose, fluentem; nam finit magnus, multus fluvius, nolve véts. Vid. adnott. ad Aen. VI, 659. coll. iis. quae Ecl. I, 33. et VII, 60. adscripsimus. De Adjectivo autem Adverbii loco cum Participio conjuncto cf. adnott. ad Aen. VIII, 559. — 29. Columnam rostratam describit, victoriae Actiacae monumentum. — navali aere surgentis, poètice pro: ex aereis navium rostris factas; surgere autem, quia de re celsa sermo est. Cf. Aen. I, 366. Ceterum etiam numerorum gravitate praesignes esse hos versus, docet Wagn., hanc gravitatem et magnificentiam vel in ipsis Particulis atque ac (quae nusquam praeterea per totum Vergilii opus in thesi primae sedis legatur) invenire sibi visus. — 30. 31. "Victoriam de Armeniis, (qua Niphate monte designat, ad quem accolunt), et de Parthis promittit" Heyn. Augurari enim futuram, non narrare iam factam Vergilium Armenise Parthorumque cladem, verissime etiam Unger de Valgio Rufo p. 359. iudicat, contra Frankium Fast. Hor. p. 181. disputans, qui sane sibi coatradicit. — urbes, quae solebant per effigies mulierum repraesentari. Cf. praeter alios Hirt. Mythol. Bilderb. p. 183 sqq. pulsum Niphatem, pulsos Niphatae incolas. Niphatem autem montem ab antiquis saepis commemoratum (cf. liber meus geogr. II. p. 49.), cuius nomen nihil commune habet cum nive, sed factum est ex Armenico Nebad. s. Nbadagen (vid. St. Martin. Mém. hist. et géogr. sur l'Arménie. T. I. p. 48.), Ritter. Erdkunde. X. p. 77. quaerit iuxta fontes Euphratis meridionalis, qui nunc dicitur Murad. Plures autem Romanorum poëtae hunc locum ante oculos habuerunt, ita tamen ut praeter Horatium Od. II, 9, 19., qui eum recte intellexit, Lucanus III, 245. Iuven. VI. 409. Silius XIII, 775. et Vib. Sequ. p. 15. (quibuscum sane faciunt Schol. Lucan. p. 210. Web. Schol. Iuven. p. 236. et Schol. Cruq. Hor. p. 439.) falsa eius explicatione (vid. Servium) decepti, Niphatem pro fluvio haberent. Vid. Orell. ad Hor. l. 1. Ceterum pulsum Niphatem, i. e. pulsos, victos Armenios, eadem ratione dictum, que Geo. I, 509. monet Euphrates, II, 497. continuatus Hister, II, 225. Clames arat et Aen. VIII, 728. pontem indignatus Araxes, qui loci a me collati Ungerum 1. 1. p. 346 sq. moverunt, ut et ipse cum Schol. illis, Oberlino ad Vib. Sequ. p. 150. et Mitscherl. ad Hor. 1. 1. et Anal. p. 694. Niphatus hic fluvium esse putaret, quem tamen Geographi veteres ignorant. Conington, fluctuans inter utramque opinionem, proclivior tamen est ad illam, quan nos probavimus. — 81. Haec omnia spectant ad morem Parthorum, exque fugam simulant, ut hostes incaute sequantur, statim autem versis equis et arcubus denuo contensis redeuntes maiore cum impetu in cos incurent Fidentem fuga. Cf. Claud. IV. Cons. Hon. 531. Scis refugo ques st fiducia Partho, et Hor. Od. II, 13, 17. Miles (timet) sagittas et celeren fugam Parthi. — versis sagittis, ab hostibus aversis (ut apud Hor. Od. I, 19, 11. versis equis) et mox rursus ad eos conversis. Imitatus est hume locum Senec. Oed. 118. Vidit et versus equitis sagittas, Terga fallacis metuenda Parthi, eundemque fortasse etiam respexit Stat. Silv. I, 3, 78. arcuque horrenda fugaci - Armenia. Praeterea cf. Ovid. A. A. III, 186. Ut celer aversis utere Parthus equis. — 82. 83. "Exprimet porro in is foribus duo tropaea, alterum de oriente extremo victo, alterum de occidente Non autem, ad meum quidem sensum, haec sunt historice explicanda; non ea memorat, quae iam facta sunt; sed quae ita fore auguratur. Si tamen populum bello iam tum destinatum intelligere velles, de Cantabris. non de Britannis, ut Interpp. faciunt, haec essent accipienda. Ad bellus Cantabricum ipse tandem Augustus profectus est U. C. 728." Hoya. Bi sane si tropaca rapta (etiam cum Peerlk.: vid. infra) de signis s. aquilis

Stabunt et Parii lapides, spirantia signa, Assaraci proles demissaeque ab Iove gentis Nomina Trosque parens et Troiae Cynthius auctor.

35

Romanis demum a U. C. 734. a Phraate, Parthorum rege, redditis intelligimus, possumus etiam cogitare de bello Cantabrico, quo hic populus Hispaniae a. 729. ab ipso Augusto domitus, a. autem 732. rebellans a C. Furnio paene ad internecionem deletus est; tum enim omnino cum Heynio, (Vossio et Wagnero: vid. ad. v. 32.) sumendum esset, totum hunc locum aut supposititium, aut pluribus demum annis post a Vergilio esse retractatum et suppletum; sed hoc non opus esse, nuper docuit Ribbeck. in Proleg. p. 20 sqq. Nihilominus concedendum erit, hos versus non eodem tempore, quo poēta hunc librum exorsus est, conscriptos, sed demum post pugnam Actiacam adiectos esse. (Vide, quae ad singulos versus adnotavimus.) - tropaca rapta manu simpliciter de victoriis reportatis intelligendum, nec in rapta manu argutandum; haec enim verba nihil significant nisi vi quaesita, parta, quia sermo est de re vi bellica, manibus consertis effects, ut saepe dicitur manu vincere, subigere, capere et similia. Cf. etiam Aen. VII, 604. — diverso ex hoste, ex diversis terrarum partibus, ex Oriente et Occidente. Sic diversos Celtas appellat Gratius Cyneg. 156. Peerkk. p. 231. locum sic explicans: "duo signa Romana, aquilas, quae Parthi tropaea statuerant, monumenta victoriae a Romanis reporta-tae", diversum hostem mira ratione refert ad Parthos et Armenios, "qui, pars certe, fuerint amici Parthorum"; ut nihil dicam de non minus miro duorum aquilarum numero. — Totum orbem terrarum ab Augusto victum dicit; nam gentes utroque ab litore sunt extremi orientis et occidentis, per utrumque enim litus intelligenda ora maris interni et Oceani. Cf. Aen. VII. 100. Prop. III. 9, 53. et Burm. ad Ovid. A. A. I. 173. Ab litore autem, scil. profectas, i. q. litus incolentes, ut Aen. VII, 647. Tyrrhenis ab oris Mezentius. Vid. supra ad v. 2. — bis triumphatas, de quibus bini triumphi habiti sunt. Triumphatus, de quo triumphatum est, legitur etiam Aen. VI, 837. Ovid. Am. I, 15, 26. Vopisc. Aurel. 33. et alibi; in qua constructione nemo haerebit, cum apud Lactant. VI, 23. Aurel. Vict. Vir. illustr. 61. Treball. XXX. Tyr. 24. ctiam Verhum activum cum Acces. Vir. illustr. 61. Trebell. XXX. Tyr. 24. etiam Verbum activum cum Accus. Obiecti coniunctum inveniatur. Cf. etiam Ruddim. I. p. 298. et II. p. 223. Duo autem triumphi respondent duobus tropaeis antea commemoratis atque respiciunt in universum victorias et in oriente et in occidente reportatas, quamquam Octavianus re vera diebus 6—8. m. Aug. a. U. C. 725. tres triumphos egit, de Dalmatis, de Antonio et Aegypto (Dio Cass. LI, 21. Suet. Oct. 22. Liv. Epit. l. 123. et Orellii Inscr. II. p. 397.) Quare nescio, cur Wagn. ad Geo. IV, 230. solum versum 32. inter eos referat, qui "absoluto iam hoe libro aut etiam toto Georgicorum opere a Vergilio in marginem Codicis coniecti et inde in texta illati sint". — 34. Stabunt. Cf. Ecl. VII, 32. — Parii lapides, statuae marmoreae. Parius lapis pro marmore Pario (de quo cf. Plin. XXXVI, 7, 11.) redit Aen. I, 596.; quamquam veteres proprie inter lapidem et marmor distinxisse, e Plinio XXXVI, 6, 5. apparet. De ipsa insula Paro, quae hoc marmor praebebat, etiamnum Paro appellata, vid. librum meum geogr. III. p. 1028. — spirantia signa, tam pulchre et artificiosa ficta, ut vivere et spirare videantre. Cf. Aigna, tam pulchre et artificiose ficta, ut vivere et spirare videantur. Cf. Aen. VI, 848 sq. (ibique adnott.) — 35. "Gentis Iuliae (in quam Octavia-Aen. VI, 848 sq. (ibique adnott.) — 35. "Gentis Iuliae [in quam Octavianus per adoptionem venerat] progenitores, ut vulgo ferebantur, ducta ab Iulo sive Ascanio, Aeneae filio, origine, A Iovis et Electrae filio Dardano ortus Erichthonius, cuius filius Tros Ilum, Ganymedem et Assaracum genuit. Vid. Homer. Il. XX, 215 sq. [230 sqq.] Ex Ilo Laomedon, Priamus: Assaraco Capys, ex hoc Anchises, pater Aeneae." Heyn. — demissae, h. c. oriundae. Cf. Aen. I, 288. et Horat. Sat. II, 5, 63. Codd. aliquot et Nonius p. 286. perperam dimissaeque. — ab Iove. Aliquot Codd. a Iove; and did adnott. ad Ecl. III, 60. — 36. Nomina, cum emphasi dictum: Tomina clara, illustria. Cf. Silius XVII, 492. Iamque ardore truci lustrans fortissima quaeque Nomina obit ferro. — "Apollo [Cunthius. cf. adnott. fortissima quaeque Nomina obit ferro. — "Apollo [Cynthius, cf. adnott. ad Ecl. VI, 3.] Troiae conditor, [vid. ad Geo. I, 502.] adiungitur, quia is

Invidia infelix Furias amnemque severum Cocyti metuet tortosque Ixionis anguis Inmanemque rotam et non exsuperabile saxum. Interea Dryadum silvas saltusque sequamur Intactos, tua, Maecenas, haud mollia iussa.

40

imprimis magna religione tamquam tutelaris deus ab Augusto colebatur, quem adeo Apollinis filium vulgus ferebat. Vid. Suet. Aug. c. 94." Heyn. Burm. conferri iubet Parrhas. ad Claud. Rapt. Pros. III, 195. et Alciatum Parerg. VI, 6. — 37. "Altera ex parte in hoc templo signum ponetur Invidiae. sed debellatae et ad Tartarum proturbatae. Scilicet bella civilia omninoque discordiam civium plane coercitam esse, symbolice significat; ut in simili imagine Aen. I, 294 sq." Heyn. Voss. de imagine in pariete picta cogitat, atque etiam Wagn. in edit. min. putat de tabula picta cogitandum esse, cum aliter, quae hic a poëta ponantur, non facile omnia simul er-primi potuerint. Sed recte adversatur Ribbeck, in Proleg. p. 39. de hoc loco ita disputans, ut sumere videatur, v. 37-39. curis secundis in schedis poëtae versui 33. additos fuisse sententia nondum absoluta. Post Parior lupides commemoratos etiam hic de ectypis marmoreis cogitandum esse patet, quamquam rem ipsam aptius in foribus expressam dixeris. (Cf. etiam Ameis. in Iahnii Nov. Annal. LXII. p. 44., picturam in hoc toto loco ne una quidem vocula significari verissime memorans.) — Invidia infelir Ribbeckio videtur referri posse ad inimicos Octaviani, qui Tartari terroribus moneantur, ne adversus deorum prolem peccent. Heynium locum aliter esplicare, modo vidimus. - amnem severum. Cf. Aen. VI, 374. — De Cocyto (Κωχύτφ, qui nomem habet a κωχύειν, a flendo, plorando) cf. Hom. Od. X, 514. Hes. Th. 740 sq. 807 sq. Plat. Phaed. c. 61. multique alii. Ex poëtis Latinis vid. praeter Verg. ipsum Geo. IV, 479. Aen. VI. 132. 297. et alibi v. c. Hor. Od. II, 14, 17. et Sen. Herc. fur. 655. — mechanistic de la completa del completa de la completa del completa de la completa de tuct, terrebitur adspectu, simpliciter pro videbit, h. e. in Tartarum ent detrusa." Heyn. Ribbeck. l. l. huic lectioni in contextu a se exhibitae profert Cod. Pal. scripturam metuens. — 38. "tortos Ixionis angues, quibus, pro vinculis, religatus est ad rotam, postquam illicitos Iunonis petvit amplexus. Ita Servius. Alii simpliciter vincula memorant, ut Apollon. Rhod. III, 62. Alia loca vid. in Misc. Obss. Vol. I. p. 269. Vol. III. p. 313 sqq. Cf. infra IV, 484." Heyn. De Ixione praeterea cf. Soph. Phil. 602. Diod. IV, 69. Hygin. fab. 62. Tibull. I. 3, 73. Ovid. Met. IV, 460. Serviam ad h. l. et ad Aen. VI, 601. p. 269. et 389. Lion. et (quos laudat Unger de Valgio Rufo p. 202.) Staver. ad Hyg. fab. 62. p. 129. atque Ouwens. Nock Hag. 1, 3. p. 23. et III, 6. p. 390. Cum anguium in Ixionis supplicie albi non fiat mentio, variis coniecturis hunc locum viri docti vexarunt, ita ut alii *Icionis orbes* (quod etiam Cod. Rom. praebet), alii (inter quos Martland. et Davis. ad Cic. N. D. II, 42.) *Icionis arces*, alii denique *I. artes* vel *unques* legi vellent; quae tamen commenta omnia Heyn. iure reiicit. coll. Schradero ad Mus. p. 286. — Saxum Sisyphi significari in promptu est. Cf. Aen. VI, 616. Saxum ingens volunt alii. Vid. de eo Hom. II. VI. 153. Od. XI, 592 sqq. Apollod. I, 9, 3. ibique Heyn. p. 57 sqq. Hyg. f. 60. Hor. Od. II, 14, 19. Ovid. Met. IV, 177. 459. Cic. Tusc. I, 5, 10. et multi alii. "non exsuperabile, quoniam ad summum montis verticem emoveri et adduci nequit. Homero Od. XI, 595. Sisyphi saxum vocatur lans abandus, improbus, ingens, qui pondere suo urget, nec submoveri potest. -- 40. Interes argumentum se suum de armentorum cura prosecuturum ease ait -Dryadum saltus intactos, rem pecuariam, argumentum carminis, quel nullus adhuc inter Romanos poëta attigit." Heyn. — De Dryadibus vid adnott. ad Ecl. V, 59. et Geo. I, 11. saltus, pascus. Cf. adnott. sd Geo. II, 471. Videtur poëtae obversatus esse Lucretii locus I, 925 sq. Aris l'ierichum peragro loca, nullius ante Tritu solo: iuvat integros acceder fontes etc. — haud mollia iussa, h. e. dura, quae rem difficilem imponunt vel etiam fortia, acria, quae negligi non possunt. Ita etiam Aen. II, 804. Contra Ovid. A. A. II, 196. Artis erunt cauto mollia iussa meat.

Te sine nil altum mens incohat. En age, segnis Rumpe moras; vocat ingenti clamore Cithaeron Tavgetique canes domitrixque Epidaurus equorum, Et vox adsensu nemorum ingeminata remugit. Mox tamen ardentis accingar dicere pugnas

45

42. Pro inchoat ex Med. et Serv. Dresd. auctoritate cum Wagn. Vol. V., Ribbeckio et Hauptio scripsimus incohat. Cf. Ribbeck. Proleg. p. 122. Wagn. Orth. Verg. p. 440. et ex iis, qui ibi laudantur, imprimis Schneid. Gramm. Lat. I. 1. p. 205. Fea ad Hor. Od. I. 4, 15. qui de eadem re egit etiam ad Front. p. 154. et ad Cic. Rep. I. 35. III. 2. Beier. et Orell. ad Cic. Orat. c. 9. extr. et Iboederl. Lat. Symon. u. Etymol. III. p. 157. - En age, ad augendam adhortationis gravitatem: nam his verbis poëta semet age, an augendam adhortations gravitatem: nam his verbis poëta semet ipse exhortatur. Vide infra. Ita apud Prop. I. 1, 21. en agedom et Aen. IV, 569. eia age, rumpe moras, quod repetunt Stat. Achill. II. 195. et Martial. II. 64. 9. Sie etiam Silius VIII. 215. eia age, segnes Rumpe moras et Stat. Achill. I. 505. Eia age, rumpe vel. ut nunc editur. Eia, mrumpe) deus. (Y. Burm. ad Propert. I. 2, 21., Gebauer de poët. I. p. 207. et Hand. Tursell. I. p. 212. Probus Inst. I. 9, 6. etiam hic legit Eia age, quod probare videtur Lachm. ad Lucr. III. 374. p. 164. — 43. Sensus est: Videor mihi audire armenta. canes. equos. qui me vocant ad carmen Maecenatis iussu pangendum. h. e. res pecuaria vehementer nunc tostulat ouod est ruccat pangendum. h. e. res pecuaria vehementer nunc postulat quod est rocat ingenti clamore studium meum. Mox tamen Caesarem heroico carmine celebrabo. — Cithacron, Bocotiae mons prope Thebas situs orgisque ibi celebratis et discerpto a Bacchantibus Pentheo celeberrinus, qui etiamnum antiquo nomine dicitur: vid. librum meum geogr. III. p. 861. Cf. Aen. IV. 303. Ovid. Met. III. 702 sq. aliique. Hic aut propter ferarum copiam ad venandum, aut propter pascua sua et greges commemoratur. — 44. Taygeti (vid. supra Geo. II. 458. canes ad venationem spectant. De canum venaticorum cura infra v. 404 sqq. sermo est. ubi v. 405. Spartice catuli, sicut v. 345. Amyclaei canes, iidem qui hic Taygeti. De Laconicae autem canibus venaticis magni aestimatis vid. Aristot. Hist. an. V. 2. VI. 20. VIII. 25. Xen. de ven. 10, 1. 4. Hor. Epod. VI. 5. Ovid. Met. III. 208. Lucan. IV. 441. Senec. Hipp. 35. Silium III. 295. Nemes. Cyneg. 107. Ceterum Taygeti pro Taygetii positum putat Heins. ad Claud. Stil. III. 259.. hand dubie, quia supra l. modo l. forma Taygeta legitur, ubi iam vidimus, Romanis hunc montem dici Taygetum (Nomin. Taygetus. Cf. III, 12. 13. Claud. Cons. Mall. The d. 291. R. Pros. II. 844. Bell. Get. 193. Lucan. V. 51., in quibus locis omnibus Genit. obiecti Tayget. legitur. — "Epidaurus cum tota Argolide equorum cura nobilis. Vid. Intpp. Hor. Carm. I. 7. 9. Aptum dicit equis Argos. Cf. inf. v. 121. et Strab. VIII. p. 595." Heyn. De Epidauro, ad Sinum Saronicum sita. Aesculapii cultu et templo mobilissima. nunc. New Epidaurus. S. Pidhorrus as plithering appellsta) cf. Strab. VIII. nobilissima, nunc Nea Epidarros s. Pidharro appellata) cf. Strab VIII. p. 369. Plin. IV. 5, 9. Mela II. S. alii et liber meus geogr. III. p. 1000. De equis autem Epidauricis cf. etiam Strab. IX. p. 388. Lactant. ad Stat. Theb. IV. 123. p. 166. B. et Unger de Valgio Ruto p. 374. -- Unus Leid. equarum, non male (vid. adnott. ad Stat. Theb. IV. 123. agnoscit. -- 45. Ea vox repercutitur per echo silvarum. Imitatus est hunc locum auctor carminis in Anth. Lat. Burm. III. \$1. 74. Terque quaterque simul cox ingeminata remagi. — 46 sqq. Nescio, quo iure Wagn. in Prolegg. ed. min. p. XVIII. hos versus non ad Aeneidem mox condendam, sed potius ad ea referat, quae in his ipsis Georgicon libris ad Caesaris laudes bellicas pertineant. Cum enim ea omnia iam praecesserint I. 505 sqq. II. 171 sqq. III. 26 sqq., in sequentibus autem nihil amplius contineatur, quod huc trahi roosit, ei qui Wagneri sententiam probare vult, sumendum est, illos trahi possit, ei, qui Wagneri sententiam probare vult. sumendum est, illos versus non solum postea quod sane non ineptum esset, sed etiam plane alieno loco a Vergilio additos esse, quod recte negat Tittler. Progr. p. 12 1899.) Quare potius Serv. mox nachstens: cf. Hand. Turs. III. p. 655.) recte videtur explicare: ..postquam Georgica conscripsero." Utrum autem de Aeneide conscribenda hic cogitaverit poëta, an potius de alio carmine heCaesaris et nomen fama tot ferre per annos, Tithoni prima quot abest ab origine Caesar.

Seu quis Olympiacae miratus praemia palmae Pascit equos seu quis fortis ad aratra iuvencos, Corpora praecipue matrum legat. Optuma torvae Forma bovis, cui turpe caput, cui plurima cervix, Et crurum tenus a mento palearia pendent;

50

roico Octavianum ipsum celebraturo (cf. Ribbeck. Proleg. p. 45.), in dubio relinquamus. Tittler Progr. p. 12 sqq. hos versus defendens cum plarimis editoribus non dubitat, quin eos ad Aeneadem referat. Ceterum hos tres versus, 46—48., quoniam abesse poterant, pro spuriis habuit Hand. A. P. 16. ab Iahnio allatus, atque etiam Peerlk. p. 232. eos spurios cesset, quos tamen legit Nemes. Cyneg. 63. hunc locum sic imitatus: see set, quos tamen legit Nemes. Cyneg. 63. hunc locum sic imitatus: sow vestros meliore lyra memorare triumphos Accingar. Animadvertas sutem insolentiorem verbi accingendi constructionem cum Infinitivo. Vid. adnott. ad Aen. V, 485. -- 47. Caesaris nomen cum singulari vi in principio versus positum, quemadmodum apud Hor. Epist. I, 13, 18. Carmina, quae possint oculos auresque morari Caesaris. -- 48. "Tithonus etiam ad gentis Iuliae origines pertinet. Erat enim Trois sbnepos, Laomedontis filius. Tempus, quod ab hoc progenitore effluxit ad Caesarem, pro infinito tempore ponitur." Heyn. De Tithono iam ad Geo. I, 447. dictum. Tithoni autem prima ab origine nihil aliud nisi: a Tithono. Sic Ovid. Met. IV, 213. a prisci origine Beli pro a Belo. -- 49-51.

De fetura armentorum acturus, vaccarum optimarum. quae tauro submitti "De fetura armentorum acturus, vaccarum optimarum, quae tauro submiti possint, notas enarrare incipit. Cf. Varr. R. R. II, 5. Colum. VI, 1. et 21. Pallad. IV, 11, 5. Plin. VIII, 45, 70. Geopon. XVII, 2. — miratus praem. p. Ol., h. e. studio certaminum curulium." Heyn. Conington miratus set. p. Ot., h. e. studio certainmun curulum. Heyn. Conington wirraus per licans per desiderans (desiring) conferri iubet Hor. Ep. I, 6, 18. et St. I, 4, 28. — palma Olympiaca Wagnero omnino pro signo victoriae posita videtur, cum non vera palma, sed corona ex oleastro facta praemium Olympionicarum fuerit; sed ex Plut. Symp. VIII, 4, 1. ἔψη δ' ἀποφεῖν, τί δήποτε τῶν ἀγοίνων στέψανον ἄλλον ἄλλος ἔχει, τὸν δὲ ψοίνων παντες (quem Ladewig. laudat) apparet, palmam commune fuisse omnium victorium in ludia praemium ideocum etiam Olympionicia praester commune. victorum in ludis praemium ideoque etiam Olympionicis praeter coronam illam tributam. (Quare Wagn. in min. edit. sententiam suam corrigit) — 50. Pro pascit Ribbek. contra omnium, puto, Codd. et Nonii p. 347, 22. auctoritatem edidit pascet, comparans supra I, 155. 188. 219. 227. 424. 428. 446. 454. 459. II, 233. 274. 346. et III, 73. Sed ex omnibus his locis, quorum unus modo, I. 219., nostro ex asse responderet, non sequitur, etian hic Futurum ponendum fuisse. — fortes ad aratra, sc. vehenda. Sir Propert. III, i (II, 10), 3. fortes ad proclia turmas. Cf. Burm. ad Ovid. Fast. II, 688. (Vir - fortis ad arma), idemque ad Quinct. Decl. IV. 22. Drakenb. ad Liv. VII, 40. et Ruhnk. ad Ter. Andr. I, 1, 30. Verba fortes ad aratra invencos iterantur ab imitatore Vergilii in Anth. Lat. Burm. I, 178, 224. — 51. Corpora matrum cum quadam vi pro: matres forma praeclara insignes. Cf. adnott. ad Geo. IV, 475. Sequentia verba respent Nemes. Cyneg. 263 sqq. Nec pigeat, quod turpe caput etc. et v. 247. Physical Company. rima se validos cervix resupinat in armos. — torvae. Vid. adnott ad Ecl. II, 63. — 52. , turpe caput, fronte lata et adspectu minus incunds, quam augustiore, ut omnes scriptores laudati docent; unde et βούς εύρνμέτωπος et πλατυμέτωπος. Nec ab adspectu decoros Columella Apenninum alere dixerat VI, 1, 2. et Plin. VII, 45, 70. Non degeneres existimant. etiam minus laudato adspectu. Nec tamen turpis et magnus propteres prosynonymis habenda." Heyn. Cf. etiam ad Geo. IV, 395., ubi Serv. turpis phocas de magnitudine intelligit. — plurima cervix, longa et crass, in quo robur tauri imprimis spectatur. Cf. Nemes. l. l. Ita Ovid. Met. II, 140. fons, qua plurimus exit. ibid. XIV, 361. Plurima qua silva est ett. Cf. adnott. ad Ecl. VII, 60. Geo. II, 183. et Aen. I, 419. — 58. crurus tanus. Vid adnott ad Aen. V. 210. — naleggia. Peleer ano non fic tenus. Vid. adnott. ad Aen. X, 210. — palearia. Palear, quo non facile nisi numero plurali utuntur, est pellis ex collo boum dependens, its

Tum longo nullus lateri modus; omnia magna, Pes etiam; et camuris hirtae sub cornibus aures. Nec mihi displiceat maculis insignis et albo. Aut iuga detractans interdumque aspera cornu Et faciem tauro propior, quaeque ardua tota Et gradiens ima verrit vestigia cauda. Aetas Lucinam iustosque pati hymenaeos 60 Desinit ante decem, post quattuor incipit annos; Cetera nec feturae habilis nec fortis aratris.

dicta, quia gallinaceorum paleae quodammodo similis est. Cf. Varr. R. R. II, 5, 8. Colum. VI, 1, 3. Ovid. Met. VII, 117. et ibid. II, 854. — 54. Lateribus porrectis, βαθυπλεύρους, esse vult eas vaccas. Heyn. latus pro toto corpore positum censet; sed recte Wund. in Praef. p. XVIII.: "latus et h. corpore positum censet; sed recte Wund. in Praef. p. XVIII.: "latus et h. 1. proprie positum est, neque usquam Latine pro toto corpore usurpari memini. Exemplis certe comparatis, qualia haec sunt: Hor. Od. II, 7, 18. Virg. Aen. VII, 108., significatio illa nequaquam comprobatur." Ceterum cf. Grat. Cyneg. 272. longum latus et Nemes. Cyn. 244. immodicum latus. — 55. "Pes etiam, scilicet magnus est. Poëta totam crus eo nomine designare potuit. Crura autem etiam Varro 1. 1. breviora potius quam longa esse voluit, sed, cum brevia sunt, crassa, compacta (ut Colum. VI, 1, 3.) eoque magna esse possunt. Σκέλη παχύτερα μάλλον ἡ μαχρότερα, Geopon. XVII, 2." Heyn. De pede crasso, compacto, etiam Schirach. p. 484. h. 1. intelligit. — "camura cornua sunt incurva, introrsum conversa. Vid. Macrob. Sat. VI, 4. Ελικας βόας εὐρυμετώπους Homeri (ut Odyss. XI, 289.) non male comparat Ursinus." Heyn. Respexit hunc locum Gratius Cyn. 269. sint celsi vultus, sint hirtae frontibus aures. — 56. Nec mihi displiceat per Litotin pro: valde placeat, ut Aen. VII, 261. Munera nec sperno et similia. — "maculis insignis et albo [cf. adnott. ad Geo. II, 192. et al.]: definire non ausim, utrum sint maculae nigrae in albo corpore, an albae in nigro rufove, ut sint maculae et album, maculae albae, pore, an albae in nigro rufove, ut sint maculae et album, maculae albae, nota figura. Commendat tamen hoc ipsa verborum iunctura, maculae et albo." Heyn. Wunderl. priorem, Wagn. et Ladewig. recte, puto, posteriorem rationem praeferunt. Cf. Ecl. II, 41. Maxime tamen placebant vaccae rubeae vel helvae. Cf. Varro R. R. II, 5. et Colum. VI, 1. — 57. detractans pro vulg. detrectans Wagn. ex pluribus bonis libris, in quibus Rom. et Pal, restituit, eumque ceteri recentiores editores praeter Coningt. secuti sunt. Cf. viri docti ab eo ad h. l. et in Orth. Verg. p. 381. laudati et Ribbeck. Proleg. p. 387. — aspera cornu, cornu petens, feriens. — 58. Verba Ett faciem tauro propior iterantur a poëta Anth. Lat. Burm. I, 14, 2. Conington imprimis latam frontem respici putat. — 60. 61. "Aetas iusta ad admittendum taurum et pariendum. Colum. VI, 24, 1. Ex his, qui ad admittendum taurum et pariendum. Colum. VI, 24, 1. Ex his, qui quadrimis minores sunt, maioresque quam duodecim (noster decem) annorum, prohibentur admissura etc. Cf. Varr. R. R. II, 5, 13. Plin. VIII, 45, 70. Tu vide, quam caste et decore poëta hanc rem expresserit; ut etiam in sqq." Heym.— aetas pati. Cf. adnott. ad Geo. I, 305. et II, 73.— Lucina pro ipso partu legitur etiam Geo. IV, 340. Cf. Probus p. 59. Keil. et adnott. ad Ecl. IV, 32. (Wagn. et Ladew. prius Lucinam hic per coitum interpretati erant, quod iure vitaperavit Ameis. Spic. p. 29.)— iusti hymenaei, iusta et matura aetate initi, hymenaei autem pro coitu. Burm. comparat Ovid. Met. X, 36. cum iustos natura peregerit annos. Auson. Idyll. I iusta aetas. Ovid. Am. II, 14, 14. iusta pondera, ibique adnott.—61 Ladewig observat. ante decem. nost quatuor annos paullo in-- 61. Ladewig. observat, ante decem, post quatuor annos paullo inselentius esse dictum pro ante decimum post quartum, comparans Liv XXVIII, 51, 11. ab annis septendecim ad senectutem et Iustin. VIII, 617. Cum igitur ad viginti annos pervenisset. — 62. cetera, scil. aetas, quae ant quartum annum nondum attigit, aut decimum excessit. Hand. Tursell. II. p. 42. hunc locum inter eos refert, ubi cetera (neutr. plur.) pro ceterum, vel potius ad cetera, ut ipse explicat, positum sit (cf. adnott. ad Aen. III, 593.); quod neutiquam probare possum. — habilis, idonea, congruens; ut

Interea, superat gregibus dum laeta iuventas, Solve mares; mitte in Venerem pecuaria primus, Atque aliam ex alia generando suffice prolem. Optuma quaeque dies miseris mortalibus aevi Prima fugit; subeunt morbi tristisque senectus Et labor et durae rapit inclementia mortis. Semper erunt, quarum mutari corpora malis:

65

in simillimo loco Horatii Od. III, 19, 24. Vicina seni non habilis Lyco, scil. aetate. Ovid. Am. I, 9, 3. Aetas bello habilis. Sil. XI, 588. portandis habiles gravioribus armis, et quae sunt similia. Cf. etiam adnott. ad Geo. II, 92. — 63. Interea, hoc quinquennii spatio. — superat Bach. ad Tibull. p. 342. explicat per abunde est. Cf. quae nos iam supra ad Geo. II, 331. adnotavimus, ubi hunc locum consulto omisimus, in quo dubitam possis, utrum superare vere pro abunde esse, an pro superesse (de qua signif, ad Ecl. IX, 27. dixinus) positum sit; quamquam illud probabilus videtur. — gregibus de solis vaccis intelligendum esse, docet Voss.; gregem enim (Ecl. VII, 7. Geo. III, 386.), ut pecus (Geo. II, 150. III, 72. 125. 155.) et armentum (Geo. III, 71. 129.), κατ εξοχήν significare feminas pecudum, ex quibus greges maximam partem constent. Quare apud Orid. Met II 684 legimus incustuditae luvres. Vid temen Huschk et Dissen Met. II, 684. legimus incustoditae boves. Vid. tamen Huschk. et Dissen. ad Tibull. III, 4, 67. et hic etiam ad II, 3, 11. — iuventas ab Heinsio pro vulg. iuventus ex melioribus libris restitutum. Constat enim, hoc vocabulum, quod primum deam iuventutis significat, interdum etiam pro actate iuvenili poni (cf. Aen. V, 398. Hor. Od. II, 11, 6. aliique poëtarum loci) eodemque sensu ctiam iuventa infra v. 437. IV, 565. Aen. I, 590. II, 473. IV, 32. et saepius. Iuventus autem apud Vergilium nil nisi iuvenum numerum et multitudinem significat. Cf. etiam adnott. ad Aen. V, 396. (ubi eadem deprehenditur varietas lectionis) et VIII, 160. — 64. Solve mares, sine eos rei venereae operam dare. Cf. Geo. IV, 198 sq. Ante admissuram enim boves et equi admissarii per aliquod tempus a grege separati in stabulis retinebantur. Cf. infra v. 214. — mitte in Venerem. Sic Nemes. Cyn. 121. in Venerem permitte marem. — pecuaria hic ipas sunt pecora, boves. Vid. Pers. III, 9. Arcadiae pecuaria rudere credes. Cf. etiam infra v. 472. Deducitur autem hoc voc. ab antiquo pecua (pro pecora), de quo praeter Burm. ad h. l. cf. Drakenb. ad Liv. V, 48, 3. Oudend. ad Apul. Met. II. in. p. 83. Garat. et Beneck. ad Cic. Manil. 6, 15. -- primus Heyn. interpretatur per quamprimum (mitte, dum iuvenilis aetas superest); rectius Wunderl. per "prior omnibus." Cf. Geo. II, 408. Primus humum fodito, primus devecta cremato Sarmenta. - Cum v. 66. cf. Nemes. Cyneg. 200 sqq. — 66. "Optima dies, ut optima, melior, bona aetas, de iuventute. Sententiam hic insertam, in qua ad homines refert vitae brevis ac fluxae conditionem, nec in pecudibus subsistit, non satis cum ceteris vinctam et iunctam esse dicas [quod etiam Schirach. p. 517. censet], at plus dignitatis per illam loco conciliari. Commentatur in h. l. Seneca Ep. 100." Heyn. — miseris mortalibus, ut Aen. XI, 182. et ap. Lucr. V, 944. Eodem sensu Geo. I, 237. mortalibus aegris. Omnibus tamen his locis de hominibus agitur, neque hic poeta hoc epitheto de animalibus usus fuisset, nisi communis esset sententia pariter etiam ad homines pertinens.— subeunt morbi etc. Cf. Nemes. Cyn. 117. namque graves morbi subeunt segnisque senectus et Wernsd. Poët. L. min. VI, 295, 153. lam subeunt morbi, subeunt discrimina mille. Peerlk. p. 234 sq. hunc locum coniectura et mutats distinctione sic constituit: O. quaeque d. miseri, se mortalilus, aevi Prima: fugit: subcunt etc., ut miscrum aevum dictum sit, quemadmodum ap. Val. Fl. IV, 86. miscra vita et hacc prodeat sententis: "Prima quaeque dies miseri aevi est optima gregibus, ut est optima hominibus; carpe igitur. Nam fugit et instant morbi, senectus etc." — 69-71. Delectus vaccarum quotannis faciendus; nam enixae et vetustae, qua gignere desierunt, submovendae et novae in illarum locum substituendae sunt. C. Varro R. R. II, 5, 17. et Colum. VI, 22, 1. VII, 3, 13. 14. idem in ovibus faciendum esse docet. - - quarum m. corpora m., h. e. quas cum alis

iemper enim redice act ne poet amissa requiras, intevent et subolem armenta sortire quorannia. Nec non et pecori est liem desectus equino. u moito que in spem statues submittere gencia. raecip cum lam inde a teneris inpende laborem. ontino pecoris generisi guanta la arma.

-:

emitar our like is significant. The comparation employment result of the last to be been formed only a Minney with the last of The state of the s -,-

Interea, superat gregibus dum laeta iuventas, Solve mares; mitte in Venerem pecuaria pri Atque aliam ex alia generando suffice prol Optuma quaeque dies miseris mortalibus Prima fugit; subeunt morbi tristisque s Et labor et durae rapit inclementia r Semper erunt, quarum mutari corpe

ie re equ. F collux I, 11. Cyneg. 240 sqq-m. — 76. Alt: in simillimo loco Horatii Od. III, 19. scil. aetate. Ovid. Am. I, 9, 3. Aeta ileyn. habiles gravioribus armis, et quae II, 92. — 63. Interea, hoc qu crendum. Vid. etiam us et aequalibus et Colu Tibull. p. 342. explicat per abo d Ecl. I, 38. IV, 51. et alil II, 331. adnotavimus, ubi hu possis, utrum superare ve-signif. ad Ecl. IX, 27. dix decti et incurvari possunt. (Cf. meis. Spic. p. 29. potius explicat videtur. — gregibus de gem enim (Ecl. VII, 7. meatro quomodo hue quadret, no colleta humi vicissim ponit, ut igitur prorsus evanescat. Vid. adnott. icatio quomodo huc quadret, no 155.) et armentum (G equ. 10, 4. τὰ σχέλη τησὰ μετεωρ alterna volumina crurum v. 192. cudum, ex quibus Met. II, 684. legim ad Tibull. III, 4 amptum, cuius verba (Ann. fr. inc. S1. nibus sunt haec: Perque fabam repus non male cum h. l. comparat Lucr. 1, 36 quinet. Inst. IV. 2. et vocem flectunt et pro vulg. inven cabulum, que tate invenil Xenoph, de re equ. I, 4. πώλων ύγοως κ hunc locum Silius XVI, 443. tum mollia cr loci) eoder 473. IV. Nemes. Cyn. 170. crura natantiu ponunt. Cf. ( numerr Primus ire riam. Colum. VI, 29., hunc los (ubi f pem procurrit. Cf. idem VI, 2. et Varro R. 1 mar 19. 30. Ondend. ad Hirt. B. Afric. c. 75. Ruhnk. ad Hor. l. l. Vol. l. p. 126. alii. Seneca in E. 75. exscribens exhibet inire, quod Peerlk. p. 126. alii. seneca in E. 75. exscribens exhibet inire, quod Peerlk. p. 126. alii. adı reasirum pedibus explorare, ut solent animalia. Cf. Sibbeck, ex uno Cod. Pal., Schol. Bern. (vid. Proleg. propit minantes, quod in Proleg. p. 202. audaciam melius exprimere censet vulgari lectione. Seneca rereu sequ. ponto exhibet pro ponti, locum nostrum me redern laudasse, quod Ribbeck, ipse concedit. — 78. por et Seneca ponto, quod post verba flurios minacis languarem lectionem satis tuentur duo Columellae loci, qui hu pretare videntur, VI, 2. de bubus: Nec auditu nec visu ingredienda flumina aut pontes formidolosi, et ibid. c. 2

lichen licet aestimare, si hilaris, si intrepidus, si fossam

pransilit, pontem flumenque transcendit. Contra Plin. de seinis: nec pontes transeunt, per raritatem corum tralucent 79. Verba Illi ardua cervix — Et gilvo Quinctil. Inst. VI reficeta et parenthesi includenda esse dicit, quem secuti sunt B buic rationi totius loci oeconomiam, quam vocant, et im and obstare, bene perspexerunt Voss, et Wagn. Primum enim obstare, bene perspexerunt Voss, et Wagn. Primum enim apti natura, denique (v. 95 sqq.) senescentis equi imbecillitas Respexit hune locum Nemes. Cyneg. 243 sqq. -- ardua cerv gener) etiam ab Horatio Serm. 1, 2, 89. equo pulchro adscribit Argutum caput. Heyn. provocat ad Varr. R. R. II, 7, 5. Co. num, cxiquum, breve, et Iacobs. confert Catulli LXVIII, 72.

nimosum pectus. Honesti
olor deterrimus albis
sonum procul arma dedere,
uribus et tremit artus
sub naribus ignem.

45

us erat Pallad. IV, 13, 2. aures rosa et arguta corpora in equis reregutus per se idem significare posse, est tam apte compositum, ut generosi-atis ostendat. Iam vero cum generosi equi sunt praediti, hic sane idem est. quod breve, alvus, h. e. venter substrictus. Varro ibid. worsum ressum pressis, et Nemes. 244. Immodicum-ingentibus alri. Ceterum Ribbeck. invitis libris seridd. huic formae Graecae favent, etiam nos eam reciperes. Cf. adnott. ad Ecl. III, 56. Geo. II, 150. et alibi. Idem cum Pal. et infra v. 497. cum Med., Pal., Rom. et uno Bern. ceaa, obessis. Vid. eius Proleg. p. 445. et Wagn. Orth. Verg. p. 81. "Luxuriat toris animosum pectus, ornate pro: pectus
et eminens pulpis, ut Serv. ait, h. e. latum ac plemum. ut Colum. autem: lato et musculorum toris numerono pectore Pectus late patens. Luxuriare vero ex more de lactioribus incre-Heyn. Cf. v. c. Ovid. Met. VII, 290 sqq. Pulsa fugit macies. --cavae supplentur corpore rugae, Membraque luxuriant, et frei-11. 22. de homine obes, et praepingui: cuius corpus in tom immediate luxuriasset eruberausetque. Ut hic animonam poetus, ée aç. Con. 250. virtus animosa. 82. Inter pulchres experum es luxuriasset eruberausetque. val 250, virtus animosa. S2. Inter prientes escerum extres escerum Ct. imprimis Gellius III. 26. et III. 9. eum Interprise at Caracter appearance autem respondet nostro gran, quel provinci ai caracter Ct. imprimis Gellius II. 26. et III. 9. eum Interprise at Gran. 1 Exerc. Plin. p. 935. Schneid ad Pallan. 1. 1; 135. et Herri. 1 Albi equi querum color luten et eubitant acceptit a consider. (Aen. XII. 54. ipse commendat poeta, checaracter de responde in the p. 193 sq., adnott, ad Aen. I. 472. et Weigner, fe tentro percita Comm. I. p. 13. ab fahn. land. Grieve tenurue the color flavus case viletur, qui ad mellia colorent in time accessario des equorum omnino vid. Bochart Hieron II. Intermistre te 194 aqu, de gilvo p. 100. Ceterum Hitag. in Min. Einen. II. 2. cum sequentia intilo aparium censet, servano tamen versus intermisente della com sequentia intilo aparium censet, servano tamen versus intilo aparium censet. Micie, quae ad pectus tolt referri. Ribbeek antem in Friegt i Rquus animents es ardere propriated, incensera tentantur — 👊 loco nescit. Bezantante hace verba in Anta lan hurn As agiles ourse contractional from the order to be a series of the serie E line Diomedia egus speciales aurelous apreso se, .... . \* ==== t humantes calicia de care copores bruses (; any 240 LVI, 471. 472." Hope have lived I may live of Nomes The S. -collectum in provide a session, sulsem, selem collegers -Law. VI. 1226. ritales were murus Villagra in wes, sugile 4 met -

Altius ingreditur et mollia crura reponit; Primus et ire viam et fluvios temptare minaces Audet et ignoto sese committere ponti, Nec vanos horret strepitus. Illa ardua cervix Argutumque caput, brevis alvus obesaque terga,

80

327. "Ad notas has generosioris pulli cf. Xenoph. de re equ. pr. Varr. R. R. H. 7. Colum. VI, 29. Geopon. XVI, 1. et 2. [Pollux I, 11. Pallad. IV, 13.] Inter poëtas praeter Oppianum, cf. Nemes. Cyneg. 240 sqq., ex nostro illustrandus, et Calpurn. Ecl. VI, 51 sqq." Heyn. — 76. Altius ingreditur non ad spiritum et superbiam referendum. Vid. etiam adnott. ad Aen. VII, 282. Varr. 1. l. Cruribus rectis et aequalibus et Colum. 1. l. ae. qualibus atque altis rectisque cruribus. De ultima syllaba voc. ingreditus arseos et caesurae vi producta vid. ad Ecl. I, 38. IV, 51. et alibi. — mollia crura, mobilia, quae facile flecti et incurvari possunt. (Cf. adnott. ad Ecl. II, 72. et Geo. II, 389.) Ameis. Spic. p. 29. potius explicat: quae tactui facile cedunt, quae significatio quomodo huc quadret, non perspicio.

— reponit, in currendo sublata humi vicissim ponit, ut igitur vis Part. 19 (iterum iterumque) neutiquam prorsus evanescat. Vid. adnott. ad Geo. II, 29. Ceterum cf. Xen. de re equ. 10, 4. τὰ σχέλη ὑγοὰ μετεωρίζει. Quod si ars accesserit, tum simuat alterna volumina crurum v. 192. Ceterum hec hemistichium ab Ennio sumptum, cuius verba (Ann. fr. inc. 81. p. 79. Vall. s. p. 143. Hessel.) de gruibus sunt haec: Perque fabam repunt et mollie crura reponunt. Burm. non male cum h. l. comparat Lucr. I, 36. suspicien tereti cervice reposta, Quinct. Inst. IV, 2. et vocem flectunt et cervicen reponunt, Heyn. autem Xenoph. de re equ. I, 4. πώλων ύγοῦς κάμπτειν τὰ γόνατα. Imitantur hunc locum Silius XVI, 443. tum mollia crura superior. Attollens gressus et Nemes. Cyn. 170. crura natantia ponunt. Cf. etiam Gratii Cyneg. 503. — 77. Primus ire viam. Colum. VI, 29., hunc locum omnino respiciens: si ante gregem procurrit. Cf. idem VI, 2. et Varro R. R. II, 7. ire viam, ut Aen. VI, 122. Hor. Ep. I, 2, 65. et saepissime. Cf. Brouth. et Burn. II 19. 50. Oudend ed Hirt R. Africa. 75. Print ad Origid Her. ad Prop. II, 19, 50. Oudend. ad Hirt. B. Afric. c. 75. Ruhnk. ad Ovid. Her. VII, 74. Obbar. ad Hor. l. l. Vol. I. p. 126. alii. Seneca in Ep. 95. hune totum locum v. 75—85. exscribens exhibet inire, quod Peerlk. p. 235. verum habet, ut versu sequ. ponto. — temptare fluvios secundum Burm. est in vado transitum pedibus explorare, ut solent animalia. Cf. Ovid. A. A. I., 437. cera vadum tentet cum adnott. ad Ecl. IV, 32. et Geo. I, 207. Pro minacis Ribbeck. ex uno Cod. Pal., Schol. Bern. (vid. Proleg. p. 196.) Seneca recepit minantes, quod in Proleg. p. 202. audaciam equi fluvios transnantis melius exprimere censet vulgari lectione. Seneca tamen, qui etiam versu sequ. ponto exhibet pro ponti, locum nostrum memoriter tatum videtur laudasse, quod Ribbeck. ipse concedit. — 78. ponti. Aliquet Codd. et Seneca ponto, quod post verba fluvios minacis languet. Vulgarem autem lectionem satis tuentur duo Columellae loci, qui hunc Vergilianum spectare videntur, VI, 2. de bubus: Nec auditu nec visu pavid, nec ad ingredienda flumina aut pontes formidolosi, et ibid. c. 29. de equi: Indolem licet aestimare, si hilaris, si intrepidus, si fossam sine cunctatione transilit, pontem flumenque transcendit. Contra Plin. VIII, 43, 68. de asinis: nec pontes transcunt, per raritatem corum tralucentibus funis.

— 79. Verba Illi ardua cervix — Et gilvo Quinctil. Inst. VIII, 2, 15. interiecta et parenthesi includenda esse dicit, quem secuti sunt Both, et lalm Sed huic rationi totius loci oeconomiam, quam vocant, et imprimis v. 86 sqq. obstare, bene perspexerunt Voss. et Wagn. Primum enim (v. 76—82.) pulli iuvenilis ardor et forma, tum (v. 83—94.) equi iam adulti et militie apti natura, denique (v. 95 sqq.) senescentis equi imbecillitas describitur. Respexit hunc locum Nemes. Cyneg. 243 sqq. — ardua cervix (hockregend) etiam ab Horatio Serm. I, 2, 89. equo pulchro adscribitur. — 80.

Argutum caput. Heyn. provocat ad Varr. R. R. II, 7, 5. Colum. VI, 29, 2. et Horat. Sat. I, 2, 89., qui in generoso equo requirunt caput non magnum, exiguum, breve, et Iacobs. confert Catulli LXVIII, 72. argutam seleam, quae tamen magis stridentem, quam brevem et bene aptatam pedi

Luxuriatque toris animosum pectus. Honesti Spadices glaucique, color deterrimus albis Et gilvo. Tum, si qua sonum procul arma dedere, Stare loco nescit, micat auribus et tremit artus Collectumque fremens volvit sub naribus ignem.

85

videtur indicare. Ante omnia conferendus erat Pallad. IV, 13, 2. aures breves et argutas, et ibid. §, 8. musculosa et arguta corpora in equis requirens. Noli tamen putare, Adi. argutus per se idem significare posse, quod brevis. Argutum equi caput est tam apte compositum, ut generositatem eius vel primo adspectu satis ostendat. Iam vero cum generosi equi habeantur, qui brevi capite sunt praediti, hic sane idem est, quod breve, eriguum caput. — brevis alvus, h. e. venter substrictus. Varro ibid. ventre modico, lumbis deorsum versum pressis, et Nemes. 244. Immodicumque latus, parcaeque ingentibus alvi. Ceterum Ribbeck. invitis libris seripsit alvos. Ubi Codd. huic formae Graecae favent, etiam nos eam recipere non dubitavimus. Cf. adnott. ad Ecl. III, 56. Geo. II, 150. et alibi. Idem non dubitavimus. Cf. adnott. ad Ecl. III, 56. Geo. II, 150. et alibi. Idem Ribbeck. hie cum Pal. et infra v. 497. cum Med., Pal., Rom. et uno Bern. scripsit obessa, obessis. Vid. eius Proleg. p. 445. et Wagn. Orth. Verg. p. 469. — 81. "Luxuriat toris animosum pectus, ornate pro: pectus est torosum et eminens pulpis, ut Serv. ait, h. e. latum ac plenum, ut Varro ibid., Colum. autem: lato et musculorum toris numeroso pectore. Pallad. pectus late patens. Luxuriare vero ex more de laetioribus incrementis." Heyn. Cf. v. c. Ovid. Met. VII, 290 sqq. Pulsa fugit macies, — Adiectoque cavue supplentur corpore rugae, Membraque luxuriant, et Gellins VII. 22 de homine obese et praeningii, cuitis corrus in tam immedia. Adiectoque cavae supplentur corpore rugae, Membraque luxuriant, et Gelius VII, 22. de homine obeso et praepingui: cuius corpus in tam immodicum modum luxuriasset exuberassetque. Ut hic animosum pectus, sie ap. Nemes. Cyn. 250. virtus animosa. — 82. Inter pulchros equorum colores refert spadicem glaucumque. Spadix (a spadice palma translatus) is est color, qui alibi in equis badius dicitur (Varr. ap. Nonium II, 87. Grat. Cyneg. 536. Pallad. IV, 13. Isid. Orig. p. 1114., Ital. bajo, Gall. bai, a paris, paior, palmae ramo), i. e. fuscus ille, quem nos a castanea appellamus, glaucus autem respondet nostro grau, quod proximo ad caeruleum accedit. Cf. imprimis Gellius II, 26. et III, 9. cum Interpp. ad Gratii l. l. Salmas. Exerc. Plin. p. 935. Schneid. ad Pallad. l. l. p. 135. et Heyn. ad h. l. — Albi equi (quorum color luteo et subflavo accedit) a candidis, quos alibi (Aen. XII, 84.) ipse commendat poëta, discernendi. Sic v. c. ad h. l. — Albi equi (quorum color luteo et subflavo accedit) a candidis, quos alibi (Aen. XII, 84.) ipse commendat poëta, discernendi. Sic v. c. Ecl. VII, 38. candidi eyeni et hedera alba coniunguntur. Cf. Doederl. Lat. Synon. u. Etymol. III. p. 193 sq., adnott. ad Aen. I, 472. et Weichert. de Medea oestro percita Comm. I. p. 13. ab Iahn. laud. Gilvus denique Heynio is color flavus esse videtur, qui ad mellis colorem proxime accedat. De coloribus equorum omnino vid. Bochart. Hieroz. II, 7. imprimisque de albo p. 104 sqq., de gilvo p. 109. Ceterum Hitzig. in Mus. Rhen. XV. p. 321. v. 82. cum sequentis initio spurium censet, servatis tamen verbis honesti spadicis, quae ad pectus vult referri, Ribbeck. autem in Proleg. p. 43. hos versus ex adnotatione retranctantis sua poëtae illatos et antiquum eritum v. 81. cum initio v. 83. inserta notula illa intercidisse suspicatur.—83—85. Equus animosus et ardore pugnandi incensus describitur.—84. eritum v. 81. cum initio v. 83. inserta notula illa intercidisse suspicatur.—83—85. Equus animosus et ardore pugnandi incensus describitur.—84. Stare loco nescit. Repetuntur haec verba in Anth. Lat. Burm. I, 170, 70. Cf. etiam Nemes. Cyn. 249. nec pes officium standi tenet.— micat auribus, pro: aures micant in capite, i. e. celeriter moventur. Cf. etiam Wakef. ad Lucr. II, 195. Sic Calpurn. VI, 52. micat acre caput. Nemes. Cyneg. 245. agides aures commemorat.— tremit artus poëtice pro: tremit artubus s. artus ipsi tremunt. Vid. adnott. ad Ecl. I, 54. III, 106. Geo. II, 131. et cf. Lucr. III, 488. Concidit et spumas agit, ingemit et tremit artus.— 85. "ignem praeclare dixit ardentes anhelitus; ut etiam alii poëtae. Hinc Diomedis equi spirantes naribus ignem ap. Lucret. V. 29. Fumant humentes calida de nare vapores Nemes. Cyneg. 248. Cf. Stat. Theb. VI, 471. 472." Heyn. Adde Grat. Cyneg. 270. et Nemes. Cyneg. 255 sq.—collectum in pectore, ut iram, rabiem, sitim colligere.—volvit. sq. — collectum in pectore, ut iram, rabiem, sitim colligere. — volvit. cl. Lucr. VI, 1226. vitales aëris auras Volvere in ore, ibique Wakef. —

Densa iuba, et dextro iactata recumbit in armo; At duplex agitur per lumbos spina, cavatque Tellurem et solido graviter sonat ungula cornu. Talis Amyclaei domitus Pollucis habenis Cyllarus, et, quorum Graii meminere poëtae, Martis equi biiuges et magni currus Achilli. Talis et ipse iubam cervice effudit equina Coniugis adventu pernix Saturnus, et altum

90

Pro fremens Ribbeck. ex Gud., Schol. Bern. (cf. Proleg. p. 196.) et Seneca, qui Ep. 95. hunc versum affert, revocavit priorem lectionem premens; sed fremens est plurimorum et optimorum Codd. lectio, quae satis comprobatur Lucretii loco, ex quo hic fluxit, V, 1076. Et fremitum patulis sub naribus edit ad arma (ubi Lachm. pro sub coni. ubi, nostri loci immemor). Ceterum cf. idem Lucr. V, 29. supra laud. et Claud. de IV. Cons. Hon. 545. Ignescunt patulae nares. — 86. Densa inha etc. Cf. Ovid. Met. II, 673 sq. utque ragi crines per colla iacebant, In destrus ubiere inbas. — 87. "Duplex spina [δσφὺς διπλη ap. Xen. de re equ. 1, 12. a Ladew. laud.] ab omnibus veteribus in bono equo laudatur. Vid. Varr. II, 7, 5. Colum. VI. 29, 2. Geopon. XVI, 1. Indicare videntur spinam latam, crassam, ut maxime versus clunes tamquam cavum sulcum faciat, nec tamen ipsa spina appareat. Cf. Nemes. Cyneg. 243. Illis ampla satis levi sunt aequora dorso, et fortasse hinc Ovidii Met. XII, Illis ampla satis levi sunt aequora dorso, et fortasse hinc Ovidii Met. XII, 401. Sic tergum sessile, sic stant Pectora celsa toris. Contrarium vitium exstans spina apud Varr. 1. 1. et Grat. Cyneg. 525. si tenuis dorso curvatur spina." Heyn. — lumbos, i. e. eam dorsi partem, quae lumbos attingit. — 88. Cf. Hesiodi Scut. 61 sq. — "solido cornu; vult ungulas duras esse; ut docent Varro et Colum. 1.1. — sonat, et hoc proprie. Vid. Xenoph. de re equ. c. 1. §. 3." Heyn. — Amyclaeus Pollux. Amyclae, oppidum Laconicae, viginti stad. a Sparta remotum (de quo vid. librum meum geogr. III. p. 993.), regia erat Tyndarei, cui Leda, Dioscurorum mater, nupsit (cf. Stat. Theb. VII, 163. Silius II, 434. alii), ideoque hi in oc educati. — 90. "Cyllarus equus vulgo Castori soli tribuitur, qui innobanos iam Homero Od. XI, 300. dictus. Interdum tamen uterque frater equis insidet." Heyn. De Cyllaro equo cf. Suidas s. v. Kūlagos, Stat. Theb. VI, 327. et Sylv. I, 1, 54. Senec. Hippol. 810. Val. Fl. I, 426. Martial. VIII, 21. Claud. VIII, 557. alii. — Graii. Haupt., Ribbeck. et Ladev. hic et infra v. 148. Grai. Cf. Ribbeck. Proleg. p. 426. et Wagn. Orth. Verg. p. 445. Peerlk. p. 235. hunc versum spurium censet; sed eo deleto offendit Copula ante Martis equi omissa, et, quod verrissime docet Ribbeck. dit Copula ante Martis equi omissa, et, quod verrissime docet Kiddeck. Proleg. p. 52., tres versus 89—91. ternario versuum seqq., qui et ipsi voce Talis incipiunt, numero flagitari videntur. — 91. Martis equi ex Homero II. XV, 119. noti. — biiuges. Homeri II. V. 195. dicupes funno. — carrus Achillis, h. e. equi iugales. Vid. Homer. II. XVI, 148 sq. et cf. Geo. I, 514. neque andit currus habenas. De forma Genit. Achilli vid. adnott. ad Ecl. VIII, 70. et Aen. I, 30. Cod. Med. praebet Achilles, supra scripta litera i; sed formam Achillei, quan nihilominus Ribbeck. ex Pal. recepit, alienam esse a Vergilii carminibus, docet Wagn. ad Aen. I, 30.—99. Talem formam habelat Saturnus. cum equi speciem assumnsisset m dit Copula ante Martis equi omissa, et, quod verrissime docet Ribbeck. 92. "Talem formam habebat Saturnus, cum equi speciem assumpsisset, ut furta sua cum Phylira, Oceani filia (unde Chiron natus), in Pelio Opem celaret. Vid. Apollon. II, 1236 sq. Apollod. I. 2, 4. Hygin. f. 138. Heya. — et ipse eadem ratione explicandum, qua Geo. I. 121. Pater ipse. Vid. dnott. ad Ecl. VIII, 96. — Pro effudit Ribbeck. ex optimis sane Codd. (Med., Pal., Rom., Gud., Vat. Probi p. 60. K. et Nonio p. 386, 14.) recepit lectionem effundit, quem tamen sequi dubitavimus, cum Perf. huic loco magis conveniet consumis in Perce cum Perf. en proportion de la convenient consumis in Perce cum Perf. en proportion de la convenient consumis in Perce cum Perf. en proportion de la convenient consumis in Perce cum Perf. en proportion de la convenient consumis in Perce cum Perf. en proportion de la convenient consumis de la convenient d conveniat, quamvis in Praes, cum Perf. conjuncto non haerendum esse, ad Aen. II. 482. III, 3. et alibi vidimus. -- 93. pernix secundum Serv. infra ad v. 229. (ubi vid. adnott.) proprie is est, qui in nitendo perseverat, constans est in laboribus perferendis. ex Doederleinii autem sententia (Synon. a. Esym. II. p. 126 sqq.) is, qui magno nisu se promovere studet, ideoque celer, velox, qua significatione plerumque usurpari constat. A nitenchi certe vocab.

Pelion hinnitu fugiens inplevit acuto.

Hunc quoque, ubi aut morbo gravis aut iam segnior annis 95
Deficit, abde domo nec turpi ignosce senectae,
Quamvis saepe fuga versos ille egerit hostis 120
Et patriam Epirum referat fortisque Mycenas 121
Neptunique ipsa deducat origine gentem. 122
Frigidus in Venerem senior, frustraque laborem 97

deducendum esse, dubitari nequit. — 94. Pelion. Vid. ad Geo. I, 281. — morbo gravis. Vid. infra ad v. 506. — 96. Non admodum diutumus est vigor equi admissarii; hinc necessitas oritur submittendi subinde alium. Non recte interpretatur hunc locum (quem copiose tractavit Gronov, de Pec. Vet. IV, 8.) Heynius, qui, cum abdere proprie sit dare abs se, amovere, relicere, et non minus dici possit loci ratione habita, unde aliquid amoveareneere, et non minus diet possit foci ratione habita, unde aliquid amoveatur, quam loci, in quem reliciatur, ut ibi servetur absconditum, ideoque cum Casu sexto iunctum, abde domo aut significare possit a domo aut in domum, coll. Nemes. Cyneg. 141. Sin vero haec cura est, melior ne forte aecetur, Abdaturve domo; catulosque probare voluntas, ubi appareat esse: amoveatur, removeatur a domo, etiam hic abde domo accipit pro: remove a domo, ut poëta iubeat diligentem patremfamilias ablegare quocunque modo, vendendo quoque, effetum et inutilem ad admissuram (quamque modo, vendendo quoque, effetum et inutilem ad admissuram (quamque modo, vendendo quoque, effetum et inutilem ad admissuram (quamque modo, vendendo quoque, effetum et inutilem ad admissuram (quamque modo). quam aliis adhuc laboribus sufficientem) equum. Quod negat Voss., locumque ita interpretatur, ut equus admissurae iam non idoneus, qui ab armentis removeatur et in stabulo ad opus faciendum habeatur; domo (pro domi: ef. Ruddim. I. p. 166. et II. p. 278.) abdi dicatur; idque cum Huschk. ad Tibull. II, 3, 65. Wakef. ad Lucr. IV, 421. (ubi abdita caelo legitur), Wagn., Ladew. et Coningtone (qui comparat Hor. Ep. I, 1, 5. abditus agro) etiam nos probamus, mite et benevolum poëtae ingenium respicientes. Ceterum de constructione verbi abdere vid. adnott. ad Aen. I, 60. — Verba nec turpi ignosce senectae duplici ratione conjungere et explicare possumus, aut (cum Heynio, Wagnero, Schirachio p. 624., Ladew. et Coningtone): nec ignosce turpi senectae; ut turpis significet: cui turpe est huic rei se dare, quae non satis virium habet in Venerem (quemadmodum etiam Silius XV, 651. hunc locum videtur intellexisse, scribens: Turpi finem donate senectae), aut (cum Cerda, Gronovio, Lambino ad Lucr. VI, 1162. Hand. ad Stat. Silv. p. 59. et Peerlk. p. 236.): nec turpi ignosce senectae, i. e. et ignosce senectae non turpi, ut ap. Hor. Od. I, 31, 19. integra Cum mente nec turpem senectam Degere, nec cithara curentem, quam rationem, prius nobis probatam, nunc versibus, qui sequuntur, huc transpositis alteri postponere cogimur. De Part. nec vetandi vi praedita cf. adnott. ad Ecl. VIII, 101.

— Qui sequuntur tres versus, vulgo ponuntur post v. 119., sed Tittlero Progr. laud. p. 8 sq., et Peerlkampio p. 236. suasoribus eos cum Ribbeckio et Ladew. in hunc locum multo aptiorem transtulimus, vulgares tamen versuum numeros mutare iure dubitavimus. Hitzig. in Mus. Rhen. XV. p. 323 sq. eos minus commode ante v. 95. vult positos. Ceteri recentiores editores vulgarem versuum ordinem servarunt, quem etiam Hanov. Sched. crit. p. 12. tuetur. — 120. Quamvis saepe cett. Bene Servius: "Quamvis sit saepe victor, quamvis nobili genere procreatus, tamen a magistris est actas magnanimitasque requirenda; quae si non fuerint, illa nihil prosunt."—fuga versos, in fugam.—121. Epirus (vid. supra Geo. I, 59.) et Mycenae, ut omnino tota Argolis (cf. sup. v. 44.), equos praestantissimos alebant.— 122. "Quamvis genus ducat ab ipso Neptuno, a quo et Cerere, in equum conversis, Arion ille notissimus in fabulis equus natus fuit. Variat tamen fabula." Heyn. De hoc Arione cf. Apollod. I, 8. III, 6. ibique Heyn. p. 292. et Ttetz. ad Lycophr. 152. Potest vero etiam de illo equo a Neptuno procreato cogitari, de quo ad Geo. I, 12. diximus. Ceterum Neptuni origine i. q. a Neptuno, tamquam primo generis auctore. Cf. supra v. 49. - 97. laborem, i. e. coitum (qui eodem voc. infra v. 127. dicitur) in-gratum, sibi non amplius gratum, frustra, sine effectu, trahit in lon-zum, priusquam perficit. Peerlk, tamen p. 237. coni. frustraque laborem in gratum trahitur, et Hannovius p. 12 sq. verba senior - - - trahit postea

Ingratum trahit, et, si quando ad proelia ventum est, Ut quondam in stipulis magnus sine viribus ignis, Incassum furit. Ergo animos aevumque notabis Praecipue; hinc alias artis prolemque parentum Et quis cuique dolor victo, quae gloria palmae. Nonne vides, cum praecipiti certamine campum Corripuere ruuntque effusi carcere currus,

100

demum addita censet. Sed recte adversatur Ribbeck. Proleg. p. 52. — 98. proclia non ad veram pugnam ac bellum, sed ad ipsam admissuram referenda neque diversa esse a labore, in promptu est. Cf. Aen. XI, 736. nocturna bella Veneris. Ameis. Spic. p. 30. minus recte cogitat de proeliis in pascuis, ubi fervidus admissarius equas suas ab omni lascivia ac contretatione aliorum furenter defendere soleat. — Cum v. 99. cf. Geo. I, 84 sq. Peerlk. I. l. coni. e stipulis, comparans Ovid. Trist. V, 8, 20. Flammaque de stipula nostra brevisque fuit et Silii V, 570. stipula crepitabat inami Ignis iners. — 100. incassum. Vid. adnott. ad Geo. I, 387. — Ergo animos etc. "Quae de virtutibus boni admissarii a v. 75. disputavit, breanimos etc. "Quae de virtutibus boni admissarii a v. 75. disputavit, breviter iam complectitur verbis: Ergo animos - praecipue, apte ut iis annectat duas alias virtutes, et prolem, et quis etc." Wund. — aevum, Haupt. et Ribbeck. cum Pal. aevom. Cf. huius Proleg. p. 438. et adnott. ad Ecl. II, 22. — 101. hinc, i. q. tum, post, ut infra v. 494. IV, 55. Aen. II, 148. 671. Tac. Ann. II, 67. Agr. 14. Plin. VII, 52, 53. IX, 62, 88. Vid. Boetticheri Lex. Tacit. p. 232. et Hand. Turs. III. p. 90 sq. — artes, virtutes, nempe generositatem et laudis cupidinem. — "prolemque parentum, h. e. si quos alios iam pullos iidem, a quibus natus est, parentes edideriat, qua ii sint indole, quo vigore." Heyn. Voss. et Iahn. haec verba ita interpretantur: prolem. quam procreant. pullos. quorum parentes iam facti sunt: pretantur: prolem, quam procreant, pullos, quorum parentes iam facti sunt; ut sensus sit: "Notabis animos, aevum, artes; et si forte iam parentes facti sunt, etiam prolem." Rectius Wagn. ex Colum. VII, 6. 7. loco Parit au tem, si est generosa proles, frequenter duos concludit, prolem hic id significare, quod nos dicimus Schlag, Race; et in min. quidem edit. haec adnotat: "Parentes h. l. sunt auctores totius generis, proles, qui ab his deinceps alii ex aliis procreati; ergo notabis, quales fuerint, per quos quasi gradus inchoatum a primis auctoribus genus ad ipsos descenderit;" eademque ratione Ladew. prolem parentum reddit per den Stammbaum, coll. Hor. Od. IV, 4, 29 sq. Ameisio tamen Spic. p. 30. simplicius videtur, ut proavorum rationen non habentes cogitemus de equis ex iisdem parentibus proavorum rationen non nabentes contemus de equis ex lisdem parantous natis, coll. Hor. Od. IV, 4, 30. est in equis patrum virtus. Alii ad coniecturas confugerunt, et Markland. quidem ad Stat. Silv. V, 3, 138. conimorenque parentum, Schrader. prolisque parentum, Heyn. prolemque parentesque et Peerlk. p. 238. pariterque parentum. Ceterum cf. adnott. ad v. 113 sqq. — 102. "Observa, quem sensum victoriae aut ignominiae habeat; inest enim equis generosioribus laudis sensus. Expressus autem locus ex Homero II. XXIII, 362 sqq. Cf. etiam Aen. V, 144 sq. Iunctura sententiarum sic instituenda: volebat pergere: Nonne vides, quantus amor laudum etit. cum vero tot alia interposita essent. poyam vs. 112 evorum est sententiarum sic instituenda: volebat pergere: Nonne vides, quantus amor laudum etit. cum vero tot alia interposita essent. sit; cum vero tot alia interposita essent, novam vs. 112. exorsus est sententiam: Tantus a. l." Heyn. Simplicior autem est ratio, ut cum Ameis. Spic. p. 30. (cui nunc etiam adsentitur Ladew.) ad Nonne vides ex antecedentibus subintelligamus hanc gloriam palmae. Cf. adnott. ad Ecl. III. 12. Peerlk. tamen p. 380. coni. quam praecipiti certamine, quae sane facillima est mutatio, cuique sequentem Indicativum non obstare, ad Ecl. IV, 52. vidimus. Ceterum Verg. ante oculos habuit Lucretii locum II, 263 aqq. qui et ipse incipit verbis Nonne vides. — 104. corripuere (corripere se lent: vid. adnott. ad Geo. I, 49.) campum, spatia per campum, spatia campi (vid. inf. ad 142.), certamine, sc. currendi. — praeceps certames videtur esse certamen celeritatis. De rebus enim, quae celerrime ferantur vel fiant, haud raro hoc Adiectivum dici, satis constat. Ideoque de currum celeritate cogitandum, neque aliter praec. cert. intelligendum, atque apud Ovid. Met. II, 185. praeceps ventus, ibid. XIV, 330. praeceps amus et multa similia. Cf. etiam infra v. 359., ubi tamen paullo alia obtinet ratio.

Cum spes arrectae iuvenum, exsultantiaque haurit Corda pavor pulsans? Illi instant verbere torto Et proni dant lora, volat vi fervidus axis; Iamque humiles, iamque elati sublime videntur Aëra per vacuum ferri atque adsurgere in auras; Nec mora, nec requies; at fulvae nimbus harenae Tollitur, humescunt spumis flatuque sequentum: Tantus amor laudum, tantae est victoria curae. Primus Erichthonius currus et quattuor ausus 105

110

Wund. confert. Soph. Elect. 699. ωχύπους αγών. — effusi carcere. Vid. Geo. I, 512. — 105. Cf. Hom. II. XXIII, 370. πάτασσε δε θνμός εκάστου Νίκης Ιεμένων, qui totus locus (362—381. et 500—507.) Vergilio haec canenti obversabatur. — "spes arrectae iuvenum, h. e. aurigarum; in soluta oratione: animi sunt arrecti spe. Ita etiam exponenda Aen. XI, 452. arrectae stimulis haud mollibus irae; 538. laudum arrecta cupido. - exsultantia corda, h. e. micantia, trepidantia non modo metu ignominiae, ut dixit Lucr. III, 142. Hic (in pectore) exultat enim pavor ac metus: verum etiam omnino toto illo animi motu, quo in tali tempore animus agitari solet." Heyn. Iacobs. a Wagn. laud. comparat Alexandrid. apud Athen. XV. p. 688. Β. ὁ πονηφὰ καφότα, Ἐπιχαιφέκακον ὡς εἰ μόνον τοῦ σώματος, Ορχή γὰφ εὐθὺς, ἢν ἰδης δεδοιχότα et Aeschyl. Cheeph. 161. ὁρχεῖται δὲ καφότα φόβῳ. — Pavor, qui Heynio exprimere videtur omnem illum animi tumultum et aestum, spe, metu, laudis studio et pudore subinde pectus vexante, haurit corda, exhaurit, dum sanguinis liberum meatum intercludens et impediens efficit, ut cor vehementer propellat sanguinem. Wagn. praeter Aeschyli locum iam laud, conferri iubet eiusd. Prometh, 906, zapδία φόβω φοένα λακτίζει. In min. autem edit. coll. Aen. II, 600. explicat per: alte penetrat, quod tamen notioni vocis non prorsus satisfacere, quisque videt. Ceterum verba exsultantiaque - pulsans iterantur Aen. V, 137 sq. -- 106. verbere torto. Verber pro flagello, ut saepissime. Vid. Tib. I, 6, 46. id. I, 9, 22. Ovid. Met. XIV, 820. Liv. VIII, 28, 4. et cf. Heins. ad Ovid. Ibin v. 161. cum Dissen. ad Tib. 1. 1. Verba torto verbere redeunt Aen. VII, 378. Sic Calpurn. III, 71. vimine torto. Cf. etiam supra Geo. I, 309. -- 107. volat vi, i. e. cum impetu. Wakef. ad Lucr. V, 434. (ubi Attivolans solis rota commemoratur) minus probabiliter iungit vi fervidus. Cf. etiam Aen. V, 819. ibique adnott. — fervidus axis. Cf. Aen. XI, 195. et Hor. Od. I, 1, 4. meta fervidis Evitata rotis. Ceterum totas hie versus iteratur in Anth. Lat. Burm. I, 170, 130. — 108. 109. Iamque humiles etc. ex Hom. II. XXIII, 368. 369. — sublime ferri (quod legitur etiam Ecl. IX, 29. Cic. N. D. II, 39, 101.), sublime volare (Aen. X, 664. Lucr. VI, 96.), et similia satis nota. Possumus vero etiam conjungere elati sublime, ut ap. Liv. XXI, 30, 8. eos ipsos, quos cernant, confungere elati sublime, ut ap. Liv. XXI, 30, 8. eos ipsos, quos cernant, legatos non pinnis sublime elatos Alpes transgressos. — in auras. Vid. ad Ecl. I, 56. — vacuum, ornans epitheton, quod non premendum. Cf. Aen. V, 515. XII, 92. et Hor. Od. I, 3, 34. Expertus vacuum Daedalus aèra a Coningt. laud., qui praeterea conferri iubet Pind. Ol. I, 10. ερήμας δι αιθέρος. — 110. Verba Nec mora nec requies hinc repetuntur in Anth. Lat. Burm. I, 172, 22. — fulvae nimbus harenae Tollitur: Hom. l. 1. 365. ὑπὸ δὲ στέρνοισι κονίη Ἰσται ἀειρομένη, ὅστε νέφος ἡὲ θύελλα. — humescunt. Wund. comparat Soph. Elect. 718. ἀμφὶ νῶτα ἡφοιζον. et Conington Hom. Il. XXIII, 380. Wakef. ad Lucr. I, 307., ubi vestes uvescunt legitur. et hic temere coni. uvescunt. — amor laudum, desiderium onlegitur, et hic temere coni. uvescunt. — amor laudum, desiderium, cu-piditas laudis. Vid. supra ad Geo. II, 476. — 112. Verba tantae est victo-ria curae repetuntur in Anth. Lat. Burm. III, 81, 16. — Versus, qui sequantur, 113—119. Tittler in Progr. supra laud. p. 9. probabiliter post v. 102. collocari suasit, atque etiam Ribbeck. Proleg. p. 40. vividam de certantibus equis narrationem multo venustius versu 112. finiri iudicat. Tamen re nondum prorsus liquida vulgarem versuum ordinem immutare dubitavimus. - 113. De Erichthonio s. Erechtheo, Athenarum rege post AmIungere equos rapidusque rotis insistere victor. Frena Pelethronii Lapithae gyrosque dedere Inpositi dorso atque equitem docuere sub armis Insultare solo et gressus glomerare superbos. Aequus uterque labor, aeque iuvenemque magistri

115

phictyonem et quadrigarum inventore, cf. Eratosth. Cataster. 13. Hygin. Astr. Poëtt. II, 13. Plin. VII, 56, 57. et Serv. ad h. l.; — 114. rapidusque Heins. e Medic., Rom. aliisque bonis libris, quibuscum faciunt quatuor Codd. Potter., recte restituit. Ante vulgo edebatur rapidisque. — rotis insistere victor, quadrigarum cursu certare. Rota pro toto curru, qui currit, redit infra v. 170., ubi vid. adnott. — 115. Lapithae aut pro Centauris positi sunt, aut eos simul complectuntur, nam hi vulgo primi equorum domitores fuisse perhibentur. Pelethronii denominantur a Pelethronio saltu in Pelio Thessaliae monte, de quo cf. Strab. VII. p. 299. et Steph. Byzant. p. 539. Apud Plin. l. l. et Hygin. f. 274. Pelethronius viri est nomen, qui frena et strata equorum invenerit. Alibitamen Bellerophon frenorum usum invenisse dicitur. Cf. Pind. Ol. XIII, 90 sq. — gyros dedere, h. e. docuere equum in gyrum flectere, s. invenerunt artem equitandi. Gyrus autem, γυρος, est cursus equorum in orbem inflexus, qui, cum freno parere discunt, consulto non in liberum campum ducuntur, sed in angustius aliquod spatium, ut saepius sit flectendum. Cf. Ovid. A. A. III, 384. Tibull. IV, 1, 91. et 206. Manil. V, 74. Lucan. I, 425. Tac. Germ. 6. et Markl. ad Stat. Silv. V, 2, 129. Imitatus videtur hunc locum Manil. V, 636. Hic glomerabit equo gyros. Ceterum vid. infra v. 191. Iahn. de hoc versu conferri iubet Weichert. de L. Varii et Cassii Parm. vita p. 109.

- 116. "equitem veteres Grammatici pro equo dictum volebant. Vid. Gell. XVIII, 5. Macrob. Sat. VII, 9. [ut Philarg. ad h. l. et Nonius p. 106, 31. provocantes ad Ennii Ann. VII. fr. 9 p. 37. Vahlen. s. p. 72. Hessel. quadrupedem equitem.] Perperam. Cur eques non insultare dicatur, qui et incedere, decurrere? Angusto prius ore coërcens Insultare docet campis iam Varius ante Vergilium dixerat apud Macrob. VI, 2." Heyn. Sic etiam Silius IV, 64 sq. isse sub armis Poenorum turmas equitemque per ardus vectum İnsultarse ingo, hunc locum imitatus. Nihilominus Peerlk. p. 239., cum hic de solis equis sermo sit et sequantur verba gressus glomerare superbos, coni. equitum, quae sane tam facilis est coniectura, ut, nisi vetaret
ille Silii locus, recipienda videri possit. — "eques sub armis, armatus,
insultat campo, et glomerat gressus superbos, quatenus equum id
facere cogit. Similiter apud Horatium Epod. XVI, 12. eques verberat usquia. Lapithae itaque, insidentes equis, docuere exemplo suo equitem insultare solo, h. e. primi fuere huius artis auctores." Heyn. Cum verbis insultare solo cf. Varius ap. Macrob. Sat. VI, 2, 19. insultare docet campis et Hor. 1. modo 1. ibique Orell.; gressus autem glomerare Lemar. bene interpretatur: "colligere reductis et in arcum replicatis cruribus anterioribus, dum posteriora tenduntur;" vel potius, ut Ameis. Spicil. p. 31. explicat: ,,dum posteriora omni nervorum contentione annituntur, ut sensus sit: equum ferocius exsultantem cum affectatione quadam ostentare" (ideoque nostrum courbettiren lassen?) Ceterum cf. Plin. VIII, 42, 67. quibus mollis alterno crurum explicatu glomeratio. — 118. Redit oratio ad v. 103. Aeques uterque labor, seil. equorum (ut v. 182.), et in opere Venereo (cf. v. 97.) et in certamine sive curuli sive equestri. Sic haec verba cum Heymo (qui tamen laborem non ad equos, sed ad homines equis utentes videtur referre), Wagn. et Peerlk. p. 240. interpretor. Alii (inter quos Voss., Ameis. Spic. p. 31., Ladew. et Coningt.) cum Servio et Philarg. usum equorum ad equitandum et ad currum vehendum intelligunt. Ceterum Haupt. scripsit Accus, Ribbeck, autem Acquos. Vid. ad Ecl. V, 4. et Geo. II, 71. 225. Philarglegit Durus uterque labor, quod ex Geo. II, 412. repetitum esse Wagn. doct. Pro labor Voss. et Both. ediderunt labos. Sed idem Wagn. ad Ecl. III, 56. adnotat, a Mediceo constanter quidem exhiberi arbos et honos, numquam vero labos, si discesseris ab uno loco, ubi Labos personae nomen sit, Aen. VI, 277. Vide etiam ad Ecl. IV, 51. VI, 44. 53. et alibi adnott. — Ceterum

Exquirunt calidumque animis et cursibus acrem.

His animadversis instant sub tempus et omnis
Inpendunt curas denso distendere pingui,
Quem legere ducem et pecori dixere maritum;
Florentisque secant herbas fluviosque ministrant
Farraque, ne blando nequeat superesse labori

Wagn. (qui comparat Aeque - - et apud Ciceronem [v. c. de Fin. I, 20, 67. pr. Rosc. Com. 1, 2. pr. Mur. 13, 28. pr. Cluent. 69, 195. etc.] et aeque et - - et apud Pallad. de R. R. I, 6.), aeque - - que pro aeque - - ac positum censens, aeque coniungit cum invenem calidumque, ut sensus sit: iuvenem aeque ac calidum et acrem exquirunt. Sed cum aeque - - que alibi nusquam usurpatum videatur (cf. Hand. Tursell. I. p. 191.), rectius haud dubie Inhn. censet, totius loci rationem poscere, ut aeque cum verbis aeques uterque labor ad antecedentia referatur, hoc sensu: "Uterque labor, quem equi et in cursu et in admissura subeunt, aequus est (idem virium impendium exigit): itaque magistri ad utrumque aeque (i. e. pari cura) equum et iuvenem et calidum acremque requirunt;" eademque est Coningtoadium et lavenem et candim acremque requirunt; cademque est comingonis sententia. — "magistri sunt alendorum equorum studiosi, non fingendorum. Sic infra v. 445. ovium, et IV, 283. qui apes colit, apiarius." Heyn. Ante omnia infra v. 185. et 549. debebant comparari. Vid. etiam adnott. ad Eel, II, 33. — Qui vulgo hic sequuntur tres versus, vide supra post v. 96. positos. — 123—134. "De admissura ipsa praecipit. Equus et taurus (nam v. 49. de utroque praecipere incipiebat) ea ingruente, saginandi, equae ac vaccae sunt macerandae. Commune praeceptum Varronis II, 5, 12. et II, 1, 17. Columellae VI, 27, 8., Palladii et omnium, qui hac de re praeceperunt." Heyn. — His animadversis, quae supra poëta praecepit de admissariis eligendis. Ceterum Ribbeck., ut iam supra II, 259. cum Cod. Pal. scripsit animum adversis. — sub tempus, scil. admissurae appropin-Pal. scripsit animum adversis. — sub tempus, scil. admissurae appropinquantis. — 124. "curam inp. distendere, h. e. in eum distendendum. Tac. Hist. II, 10. Crispus incubuerat delatorem pervertere." Wund. Quem Taciti locum aptius cum Geo. IV, 248. conferas. Inpendere curam ut simplex curare constructum est. Vid. adnott. ad Geo. II, 73. Distendere similiter apud Ennium p. 89. Hessel. s. p. 49. Vahl. venter carnibus humanis distentus. Cf. etiam adnott. ad Eel. IV, 21. — pingue pro pinguedine. Simili ratione apud Plin. XXVIII, 9, 38. Taurorum, leonum ac pantherarum pinguia. Eo minus igitur haerendum in coniunctione verborum densum ningue, de qua vid. adnott. ad Geo. I, 393. — "denso, non laxo, quod quibusdam potionibus per fraudem agasones facere consueverunt, ut bene Servius. Idem dixere, h. e. designavere. Horat. Od. II, 7, 25. Quem Venus arbitrum dicet bibendi? fluvios, aquam. "Heyn. — 125. Pal. pro maritum male magistrum ex Eel. III, 101. — 126. Florentisque. Ita optimi et antiquissimi libri omnes, neque aliter Gellius I, 22.; deteriores aliquot antiquissimi libri omnes, neque aliter Gellius I, 22.; deteriores aliquot Codd. Pubentesque, quod tamquam doctius et elegantius plurimi editores temere receperunt, cum appareat, veram lectionem ex Aen, IV, 514. mutatam esse, cum quo loco Heyn. etiam Aen. XII, 413. comparat, ubi vid. adtam esse, cum quo loco Heyn. etiam Aen. XII, 413. comparat, un vid. adnott. Quare iam Iahn. meliorum librorum scripturam retinendam censuit, vereque revocavit Wagn., qui, cum rei rusticae auctores iubeant molles herbas, non proceras, pubentes igitur, non florentes, admissariis praeberi, forere autem proprie dicatur de nitore (ut Aen. VII, 804., ubi vid. Serv.), Vergilium censet per florentes herbas significare voluisse verno tempore nitentes, quare etiam Serv. subiiciat: "Sane quidem nonnulli florentis, non-mili pubentis legunt, quod tantumdem valet." Iahn. vero, qui pubentes vel ex interpretamento, vel ex Aen. IV, 514. ortum putat, coll. Heynio ad Aen. VII. 412. pubertatum herbarum simul cum flore venire docet. — fluvios III. 413., pubertatem herbarum simul cum flore venire docet. — fluvios pro aqua fluviali, ut Aen. II. 686. fontes pro aqua fontinali. — 127. "Ut possit sufficere admissurae [de generandi enim labore agi, in promptu est] et ne pulli prodant patrum maciem et infirmitatem. Colum. IV. 27, 8. toque tempore, quo vocatur a feminis, roborandus est largo cibo; et, appropinquante vere, hordeo ervoque saginandus, ut Veneri supersit; quanloque fortior inierit, firmiora semina praebeat futurae stirpi. Cf. cund.

Invalidique patrum referant iciunia nati. Ipsa autem macie tenuant armenta volentes Atque, ubi concubitus primos iam nota voluptas Sollicitat, frondisque negant et fontibus arcent. Sacpe etiam cursu quatiunt et sole fatigant, Cum graviter tunsis gemit area frugibus et cum Surgentem ad Zephyrum paleae iactantur inanes. Hoc faciunt, nimio ne luxu obtunsior usus Sit genitali arvo et sulcos oblimet inertis,

130

135

VI, 24. Varr. II, 5., qui et II, 2, 13. hordeum si est datum, firmiores fiant ad laborem sustinendum. Cf. supra ad v. 97. "Heyn. — superesse, hie pro sufficere et perferre posse positum, Gellius I, 22. explicat "supra laborem esse, neque opprimi a labore." Conington comparat superesse dolori ap. Ovid. Met. XI, 703. — 128. nati. Editt. quaedain contra omnium libror. auctoritatem gnati exhibent. Cf. adnott. ad Ecl. V, 22. — 129. Equi et tauri sub admissurae tempus saginandi sunt, equae autem et vaccae ertenuandae et macerandae. Cf. Varro R. R. II, 5, 12. et Colum. VI, 27, 8. Nam ipsa armenta (i. e. equae et vaccae) opponuntur marito (v. 125.) Vid. supra ad v. 63. — tenuant. Sic Hor. Sat. II, 2, 84. corpus tenua-tum. Prudent. Cathem. VIII, 54. artus iciumio tenuare. Propert. III, 15 (II, 22), 21. Sed tibi si exiles videor tenuatus in artus, Falleris. (Idem verbun, quod alias apud Verg. non legitur, Peerlk. Georg. I, 92. a librariis remotum censet.) — volentes, i. e. de industria, data opera, absichtlick. Cl. Heins. ad Ovid. Met. II, 128. — 130. Editores hunc versum variis coniectaris vexarunt, quibus non opus esse, verissime docet Wagn., qui verba ism nota vol. proprie accipienda, ubi primos autem poetica licentia dictum petat pro ubi primum, cum primum, coll. locis infra v. 187. Aen. I, 723. V, 857. VII, 61. VIII, 59. XI, 573. Equidem ne ad licentiam quidem posticam confugiendum esse dixerim; quid enim impedit, quominus de primo cuiusque anni concubitu cogitemus, cum ipsa illa verba, quae adduntur, iom som voluptas, omnem ambiguitatem tollant? Notam enim voluptatem Heya. minus recte interpretatur: "cuius iam sensum habent, quam sentire iadpiunt," cum potius significet: quae iam ex superioribus annis iis nota est, quod signis quibusdam produnt. Iahn. tamen et Ladew. potius sie interpretantur: voluptas, quae nota est armentariis, desiderium voluptatis, cuim signa armentarii facile cognoscunt; quod probare non possum. — Primi igitur concubitus sunt primum initium habentes (die beginnende Begattung), non quibus omnino primum indulgent pecudes, ut anni temporis, non setatis animalium ratio habeatur; (cf. Aen. IV, 118. VII, 601. XII, 103. eta. et Wagneri Qu. Virg. XXVIII, 3. 4.) et voluptas sollicitat concubitus i. q. sollicitat, stimulat eas ad concubitus. Superest, ut virorum doct. emiecturas afferam. Burm. coni. iam nata voluptas, Schrader. concubitus prin iam mota vel ignota voluptas, vel etiam concub. primos imata voluptas, et Peerlk. p. 241. concubitu primo iam nota voluptas. — frondique negant, cf. infra v. 528. — 132. "quatiunt, agitant, conficiunt, ut vires relaxentur. — 133. Cf. Geo. I, 192. et 298. h. e. medio aestu. Messe Iulio admittuntur tauri; at equi iam inde ab aequinoctio verno." Hom.—
area (vid. adnott. ad Geo. I, 178.) gemit. Gemere haud raro etiam ad
res inanimatas referri, quae quasi laborantes unum semper vel pressur res manimatas referri, quae quasi laborantes unum semper vel prestativel fiebilem sonum edant, satis notum. Vid. v. c. infra v. 183. Acm. II. 631. VI, 413. Hor. Od. I, 14, 6. Antennae gemunt. II, 20, 14. gementis intera Bospori. Ovid. ex P. III, 3, 10. Et gemuit parvo mota fenestra seme etc. coll. cum iis, quae ad Ecl. I, 58. adnotavimus. Vid. etiam Heins. ad Ovid. Met. XIV, 739. Cort. ad Lucan. VI, 137. Bach. ad Ovid. Met. III, 94. alios. — 184. Paleae a frumentis separatae, cui rei aptissimum habbatur tempus, quo lenis Favonius flabat. Cf. Colum. II, 21, 5. — 185. 186. No nartes genitales sint obtusiores, nimia obesitate ad neum annum hab "Ne partes genitales sint obtusiores, nimia obesitate, ad usum, quem bent in concipiendo fetu. Hinc ueus pro ipsa re, qua quis utitur. Vil. not. ad Geo. II, 466. Hoc idem exprimitur altero membro: ne lusus, hSed rapiat sitiens Venerem interiusque recondat.

Rursus cura patrum cadere et succedere matrum Incipit. Exactis gravidae cum mensibus errant,
Non illas gravibus quisquam iuga ducere plaustris,
Non saltu superare viam sit passus et acri
Carpere prata fuga fluviosque innare rapacis.
Saltibus in vacuis pascunt et plena secundum
Flumina, muscus ubi et viridissima gramine ripa,

140

xurians pinguedo, oblimet sulcos inertes, h. e. ne eae partes (sulcos eadem metaphora appellat, qua secundum Graecos, qui avlazas dixere, iam Lucretius [IV, 1268.] erat usus, ut arvum et alia dicuntur) oblimatae sint, h. e. obductae, pinguedine interclusae; sed ut celeriter concipiant genitalem auram. Haec ultima v. 137. ex Lucret. IV, 1205. 1206. expressit, at et castius et venustius." Heyn. — usus obtunsior, h. e. imminutus seu infractus luxu nimio. Cf. etiam Geo. I, 395. ibique adnott. — 138—156. "Admissura facta, admissarii negliguntur, et tota cura in matres gravidas convertitur. — 139. Cum vicinae partui sunt, exactis gravidae mensibus errant. Vid. Varr. II, 7, 10. et 14. et reliquos de R. R. scriptores." Heyn. Solebant enim a concipiendi tempore ad tempus pariendi menses numerari: ef Eel IV, 61. — Rursus vice versa nt infra v 484 et alibi — cadere. ef. Ecl. IV, 61. — Rursus, vice versa, ut infra v. 484. et alibi. — cadere, remittere, ut ap. Ovid. Am. II, 13, 4. ira cadit metu. Liv. II, 40. non tibi ira cecidit? etc. Eodem sensu venti et maris fluctus cadere dicuntur. Cf. adnott. ad Geo. I, 354. — 139. Cum hoc loco ef. Grat. Cyneg. 286. — 140. Proprie plaustra ducuntur a bubus iugo iunctis; sed cum iugum simul 440. Proprie plaustra ducuntur a bubus iugo iunctis; sed cum iugum simul cum plaustro promoveatur, non inepte quoque ipsum iugum duci s. trahi dicitur. Plaustris igitur, quod prius cum Wagn. pro Dativo habui, nunc potius cum Ladew. (cui iuga ducere plaustris poëtica inversione dictum videtur pro plaustra ducere iugis) et Coningt. Ablativum esse iudico. — 141. et acri - fuga fluviosque. Simplices Copulas praecedente negatione negare vel repetere negationem, res satis nota. Cf. praeter alios Huschk. ad Tibull. II, 4, 17. Hand. Tursell. II. p. 536. et Wagn. Qu. Virg. XXXVI, 10., omnes hunc locum respicientes. — "Carpere prata. Proprie via carpitur per prata; quandoquidem singulis gressibus aliqua pars de via carpitur, demitur. Poëtae inde etiam dicunt: carpere campum, rura, et sic porro." Heyn. Conf. v. c. infra v. 191. et 325. IV, 311. Hor. Od. II, 17, 12. (ubi vid. Orell.) Sat. I, 5, 94. Ovid. Met. VIII, 219. XII, 196. XV, 507. Trist. I, 10, 23. etc. Voss. comparat supra v. 103. corripere certamine campum. — fuga de celerrimo cursu, ut infra v. 201. Vid. ad Aen. I, 317. — fluvios innare. Cf. adnott. ad Geo. II, 451. Rapaces autem fluvios iam Lucr. I, 17. dixit. — 143. "saltus vacui, in quibus solae, quietae, otiosae pascantur; sine maritis, Philargyr. exponit." Heyn. Ita etiam Voss. locum intelligit, comparans Hor. Od. III, 25, 13. vacuum nemus. Rectius Serv. Dresd. reddit per apertos; sunt enim saltus intelligendi, in quibus nulla saxa humi sparsa, foveae vel alia impedimenta pastionis inveniuntur. Pascunt. Heyn. putat non minus armenta et pecudes, quam vactares intelligit posse. Sod. readiscinus Labr. et Wagn. Weksfeldie ad nuntur. Pascunt. Heyn. putat non minus armenta et pecudes, quam pastores intelligi posse. Sed rectissime Iahn. et Wagn., Wakefieldio ad Lucr. II, 995. adsentientes, negant, Romanos umquam pasco pro pascor, dirisse; Participii vero pascentes (Ecl. III, 96. IV, 95. V, 12.), quod etiam Thall ad Deponens pasci referri possit, aliam sane esse rationem, apud Tibull.

sutem II, 5, 25. pascebant herbosa Palatia vaccae simplex verbum pascere
pro compos. depascere positum esse docent. Vid. etiam Wagn. ad Aen.

I, 464. Ceterum pascunt (quod est poëtae narrantis, quae armentarii facere soleant) cum Wagn. recepimus ex Medic., Rom. aliisque bonis Codd.; demque amplexi sunt omnes recentiores editores. Vulgatum pascant (quod est praecipientis, quid fieri debeat) ortum videtur ex Coniunctivis praegressis et sequentibus. Peerlk tamen p. 242. ob hos ipsos Coniunctivos etiam hic eodem Modo opus esse putat, et Copula deleta scribit pascantur.—

plena flumina, ne, dum aquam ex alto hauriunt, fetum elidant." Sie Heyn. paullo subtilius.— 144. muscus ubi, sc. est, quod verbum subst., cum alibi in enuntiatis e Coniunctione aliqua vel e Pron. relativo pendenSpeluncaeque tegant et saxea procubet umbra. Est lucos Silari circa ilicibusque virentem Pluribus Alburnum volitans, cui nomen asilo Romanum est, oestrum Graii vertere vocantes, Asper, acerba sonans, quo tota exterrita silvis Diffugiunt armenta; furit mugitibus aether Concussus silvaeque et sicci ripa Tanagri.

145

150

tibus non facile omittatur, post Particulam ubi tamen interdum desiderari, iam ad Geo. II, 180. vidimus. – 145. saxea umbra, i. e. saxis effecta ut Ecl. IX, 20. viridis umbra. Cf. etiam Aen. VII, 463. virgea flamma, VIII, 694. stuppea flamma, XI, 786. pineus ardor et similia. Sequitur poeta Hesiodum Op. 589. ubi πετραίη σχιή legitur. — procubet, h. e. extendatur. Vox rarissime obvia in veterum scriptis, quae praeter h. l. non nisi apud Claudian. I, 120. inveniri videtur, ubi tamen primam et propriam habet significationem. -- 146—156. "Arcendum esse a gravido pecore asi-lum ait, qui cum in omnibus pascuis, in primis in pratis aquosis, obviss sit, maxime tamen in silvis montis Alburni [nunc Monte Capaccio s. sit, maxime tamen in silvis montis Alburni [nunc Monte Capaceto i. di Postiglione: cf. Kephalides Reise II. p. 144.] iuxta Silarum [nunc Selo], Lucaniae fluvium, qui Tanagrum [hodie Negro] recipit, frequens esse solet; unde ab his locis a poëta declaratur. [De illo monte cf. liber meus geogr. III. p. 495 sq., de fluviis commemoratis ibid. p. 518 sq. Silarum et Alburnum eadem ratione coniungit Lucil. III. fr. II. p. 29. Dousae.] Est autem asilus, noto inter Romanos nomine, Graeco olovos dictus. Vid. Odys. XXII, 300. et praeter Apollon. I, 1265 sqq. Oppian. Hal. II, 521 sqq." Heyn. E Romanis scriptoribus de asilo, insecto illo e muscarum genere. gregibus infestissimo, quod etiam tabanúm appellabant, agit Plin. XI, 28, 34. et alibi. Cf. etiam Varr. R. R. II, 5, 14. Solet autem asilus acule. acutissimo, quem in cauda gerit, ova in cutem armentorum demittere, unde his ulcera perniciosa oriuntur. — 147. volitans Substantivi loco positum, ut alibi volantes. Vid. infra ad v. 541. — cui, una syllaba pronuntiandum. Cf. adnott. ad Geo. II. 204. Heyn. qui alibi ubique cui edere solet, hoc uno loco quoi recepit, haud dubie, quia Med. a m. pr. sic exhibet. (Cf. Ribbeck. Proleg. p. 413.) Ribbeck. non solum hoc loco antiquiorem formam admisit. Cf. adnott. ad Geo. I, 344. et III. 6. — 148. vertere vocantes, poëtica inversione pro: verso (mutato) nomine vocant. Cf. etian Schirach. p. 628 sq. Peerlk. p. 242 sq. hunc versum non sine causa sperium censet; quod tamen si probamus, etiam Senecam, qui in Epist 56. v. 146-150. affert, interpolatum esse statuamus necesse est. Etiam Philarg. hunc versum hic invenit. Cf. Ribbeck. Proleg. p. 52., qui suspicata, fortasse ignotum fuisse animalculum in regionibus Graecis et aliunde inletum in notitiam linguamque eorum, ideoque hace a poëta esse addita. Serv. autem adnotat: "Asilus apud Graecos prius μύωψ vocabatur, posta magnitudine incommodi οἰστρον appellarunt. - - Non de Latino in Graecum (vertere vocantes), sed de Graeco in suam linguam, quae prior fuit." Ceterum loci poëtarum, ubi Latinis vocabulis adiiciuntur, quae respondent Graeca, sunt e. g. (Aen. III, 210. VI, 242.) Manil. II, (679. 614.) 881. Seren. Samon. c. 20. v. 367. Seren. Sam. de Med. c. 20. v. 367. alii — 149. asper, iracundus, qui facile exacerbatur. — acerba sonens, pro acerbe; edens membranis alarum sonitum et susurrum gravissimus. Verba asper, acerba sonans imitantur locum Lucr. V, 34. Asper, acerba tuens, quem noster repetiit Aen. IX, 794. et XII, 398. Cf. de hoo dicadi genere adnott. ad Ecl. III, 8. et IV, 43. Ceterum Heyn. cum h. l. conferri lubet Val. Flacc. III, 581 sq. Continuo volucri ceu pectora tactus asilo, Emicuit Calabris taurus per confraga septis etc. — furit aether, pro. fruit mugitus per aetherem h. a aether account furit action account furit account furit account furit account furit furit account furit f pro: furit mugitus per aetherem, h. e. aether resonat furientium mugitu. Wunderl. usum dicendi Graecum esse adnotat, coll. Aesch. Sept. c. Th. 141. Δορυτίναστος δ' αιθήρ ξπιμαίνεται. — 151. Concussus. Peerlk. p. 362. malit Percussus, Praepositiones in hoc verbo centies permutari memorans, coll. Heinsio ad Acn. VI. 475. — "siccus Tanager, aestu solis exicutus. Habuit autem poëta ante oculos Homer. Odyss. XXII, 300 sq. et Apol-

155

Hoc quondam monstro horribilis exercuit iras Inachiae Iuno pestem meditata iuvencae. Hunc quoque - nam mediis fervoribus acrior instat -Arcebis gravido pecori, armentaque pasces Sole recens orto aut noctem ducentibus astris.

Post partum cura in vitulos traducitur omnis, Continuoque notas et nomina gentis inurunt Et quos aut pecori malint submittere habendo Aut aris servare sacros aut scindere terram

160

lon. I, 1265 sqq." Heyn. - 152. Hoc monstro, hoc asilo, quem immisit Iuno. Monstra autem quaecumque res perniciosae, maxime si eaedem tetrae sunt formae, appellantur. Cf. etiam Geo. I, 185. - exercuit iras, ut infra v. 229. vires exercet. Cf. etiam IV, 453. Aen. IV, 623. V, 779. VII. 441. etc. — 153. Inachia iuvenca est Io, Inachi filia, quam a se compressam Iupiter, ne uxor superveniens fraudem sentiret, in iuvencam transformavit. Sed Iuno, nihilominus, id, quod res erat, suspicata, vaccam illam a Iove sibi dono dari postulavit, eique acceptae Argum custodem praeposuit, quo per Mercurium, a Iove missum, interfecto, deorum regina vehementer exacerbata oestrum vaccae immisit, cuius aculeis illa in furorem coniecta omnem fere terrarum orbem pererravit, donec in Aegyptum rem comecta omnem tere terrarum orbem pererravit, donec in Aegyptum pervenit, ubi, Iunone a Iove placata, cum pristinam formam recuperasset, Isidis nomen accepit et Osiridi nupsit. De qua fabula satis nota cf. imprimis Aeschyl. Suppl. 301 sqq. et Prom. 643 sqq. praeterea Hygin. f. 145. Apollod. I, 1, 2. Ovid. Met. I, 568 sqq. et 724 sqq. alii. — 153. pestem meditata, grave malum excegitavit. — 154. mediis fervoribus, medio die, ut infra v. 331. mediis aestibus. (Vid. ad Geo. I, 297.) Ita locum intelligendum esse, docet v. 156. Cf. etiam Geo. I, 401. Alii. minus recte de media aestate cogitavit. — acrior instat. saevins vexat. — 155. ar. mtelligendum esse, docet v. 156. Cf. etiam Geo. I, 401. Ali minus reete de media aestate cogitant. — acrior instat, saevius vexat. — 155. arcebis pecori. Ita Ecl. VII, 47. legimus Solstitium pecori defendite, ubi vid. adnott. Cf. etiam Drakenb. ad Sil. III, 650. idemque ad Liv. V, 8, 8. XXVI, 41, 6. et al. Burm. ad Val. Fl. II, 118. et 368. De Futuro pro Imperativo posito vid. adnott. ad Geo. I, 167. et Aen. II, 547. et de hiatu pecori armenta vid. adnott. ad Ecl. III, 6. — 156. noctem ducentibus astris, i. e. adducentibus, secum adferentibus, ut apud Hor. Od. V, 14, 3. et Ovid. Met. II, 735. somnum, ap. Tibull. I, 2, 79. soporem ducere etc. Cf. etiam Gronov. Obss. II, 1. Ut hic sidera adducunt noctem, ita ap. Tibull. II. 1. 87. noctis currum secumutur sidera. — 157. Cf. Grat. Cyn. Tibull. II, 1, 87. noctis currum sequentur sidera. — 157. Cf. Grat. Cyn. 306. Transeat in catulos omnis tutela relictos. — 158 sqq. "A gravidis et enixis matribus cura ad vitulos et pullos convertitur. Ac primum de vitulis egit Vergilius. Nomen stirpis ac generis inurunt notas (vid. ad Calpurn. V. 84. et Aen. III. 444. foliisque notas et nomina mandat) seu signo, quo id denotetur. [Notas et nomina gentis pro: notas gentem indicantes: cf. adnott. ad Ecl. II, 8.] In sqq. Copula et non habet, cui bene iungatur. Sunt qui construant: continuoque inurunt notas, et nomina g. et quos, ut verba et nomina et quos pro appositione habeantur, genusque et usus distincte designetur." Heyn. Ergo nomina gentis inurunt, Et, quos cett., i. q. et inurunt notas iis (simul signis notant eos), quos. Ita praeter Heyn. etiam Voss., qui conferri iubet Aen. V, 62. XII, 393. et Ovid. Met. VIII, 428., et Iahn. locum intelligunt; Wunderl. autem minus probabiliter et pro et quidem positum censet. Quae prius contra Wagn. disputavi, nunc possum omittere, cum et ille mutata sententia in min. edit. haec adnotaverit: "notas inurunt, quibus indicetur, et quo quisque geimpersonaliter. Vid. adnott. ad Geo. II, 282. Peerlk. p. 224. versum 158. post v. 161. vult transpositum, v. 160. aut ante sciendere in et mutato, falso autem refert, Ribbeckium eum prorsus delendum censere. (Vid. Ribbeck. Proleg. p. 51.) Ceterum de re ipsa cf. supra ad Geo. I, 263. adnott. — 159. submittere. Vid. ad v. 73. et Ecl. I, 44. — habendo, quod habent, alunt, ut Geo. I, 3., ubi vid. adnott. — "aris servare decentius versult. Page I. Ed. IV. Et campum horrentem fractis invertere glaebis. Cetera pascuntur viridis armenta per herbas. Tu quos ad studium atque usum formabis agrestem. Iam vitulos hortare viamque insiste domandi. Dum faciles animi iuvenum, dum mobilis aetas. Ac primum laxos tenui de vimine circlos Cervici subnecte: dehinc, ubi libera colla Servitio adsuerint, ipsis e torquibus aptos lunge pares et coge gradum conferre iuvencos;

165

erat, quam lanio tradere. Conington comparat Varr. R. R. II. 5. ad rictimus furciant atque ad deorum sercant supplicia. - 161. "campum horrentem, novalem pro quovis agro duras et asperas glebas habente. — 162. cetera (i. e., Philarg, interprete, non signata, unde lac tantum erogabatur aut carnes! armenta, reliqui quidem omnes vituli in communi grege pascuntur, praeter eos. qui operi rustico destinantur, de quibus in sequentibus diligenter agit. [Cf. infra v. 212 sqq.] Nam transit v. 163. ad praeceptum de matura iuvencos domandi cura, quod ita orditur: Tu quos, qua formula et alibi utitur pro vulgari: Quos tu autem ad studium agreste, h. e. opus rusticum, educare paras, hos iam vitulos cura adsuefacere labori." Heyn. De adiecto Pron. Tu vid. adnott. ad Geo. II, 241. Rationem domandi boves a Varrone petiit de R. R. I. 20. Cf. Colum. VI. 2. Pallad. IV, 12. pascuntur. Voss. ex duobus Codd. pascantur pretulit; sed (quod Iahn. iam adnotavit) poēta h. vs. narrat tantum, quod vulgo fieri soleat. et a versu sequ. demum praecepta exorditur. — per herbas. Vid. adnott. ad Geo. II, 527. Ribbeckio hic versus spurius videtur. quem tamen omnes Codd. exhibent atque Serv. et Philarg. legerant. (Cf. eins Proleg. p. 51.) -- 164. "viamque insiste domandi, artem et rationem ingredere, curam suscipe domandi. h. e. iam tum mature dona." Heyn. Insistere cum quarto Casu constructum redit Aen. VI, 563. VII, 659. XI, 573. Cf. Sanctii Min. III, 3. p. 243. Periz. Ruddim. II. p. 142. Burm. ad Suet. Vitell. 2. Oudend. ad Caes. B. G. III, 14., quos iam landavi ad Lucr. I, 407. — 165. faciles animi, scil. ad flectendum et formandum, ideoque dociles, ut igitur hic usus simillimus sit ei, de quo ad Geo. I, 266. diximus. Vid. etiam Heyn. ad Tibull. I, 1, 40. — mobilis actas, in qua corpus mobile, flexile, agile. — 166. 167. Similis praccepts vide ap. Varr. R. R. I, 20. et Colum. VI, 2. Expressit hunc locum. Nemes. Cyneg. 184. Libera tunc primum consuescant (canes) colla ligari Concordes et ferre gradus. — circlos, per syncopen in vocc. periclum, miclum, poclum, sacclum aliisque satis usitatam. Vid. adnott. ad Aen. IV, 59. Pauci Codd. circos, quam vocem Vergilio ex Lucretio restitutam vult Watel. ad Lucr. VI, 954.—167. dehinc, bisyllabum, ut Hor. Epod. XVI, 65. A. P. 144. et alibi. Vid. adnott. ad Aen. I, 131.—168. ipsis e torquibus, non aliis e circulis, vel potius, ut Wagn. Qu. Virg. XVIII. p. 467. interpretatu: pariter e circulis vimineis; cum ipse interdum ctiam abeat in significationem Pronominis idem, ubi aliquis sibi ipsi opponatur. Haec est vulgaris loci explicatio, de quo tamen Bryceum rectius statuere arbitror. Hic enim a circlie, i. e. capistris (,,collars"), vimineis distinguit torques e funibus contextos et armentorum collis circumdatos, qui Pronomine ipsis ("themselves"), usitatum et vulgare iuvencos plaustro iungendi genus indicante, illis quodammodo opponantur; laxum enim capistrum vimineum ne ad vacuum quidem plasstrum vehendum suffecturum esse non temere observat. Sic autem habemus sententiam aptissimam: Primum laxa capistra viminea iuvencia inice, deinde, si semel vinculis adsueverunt, vulgari ratione par corum funitus vacuo plaustro iunge; denique iis iugi ope etiam ad plena plaustra vehenda utere (v. 172.). — "aptos, vinctos, nexos et illigatos invicem ex vimines illis vinculis; non ex cornibus, ut iam tum usus hominum multorum fere bat." Heyn. Aptus pro aptutus legitur etiam Aen. IV, 482. VI, 798. XI, 202. al. - 169. gradum conferre, i. e. pari gressu progredi. Idem

Atque illis iam saepe rotae ducantur inanes Per terram et summo vestigia pulvere signent; Post valido nitens sub pondere faginus axis Instrepat et iunctos temo trahat aereus orbis. Interea pubi indomitae non gramina tantum Nec vescas salicum frondes ulvamque palustrem, Sed frumenta manu carpes sata; nec tibi fetae More patrum nivea inplebunt mulctraria vaccae, Sed tota in dulcis consument ubera natos. Sin ad bella magis studium turmasque ferocis,

fere est infra v. 191. gradibus sonare conpositis, ubi vid. adnott. Alibi pradum conferre (cum aliquo) idem significat, quod pedem, manus conferre, i. e. pugnam inire vel cominus pugnare. Vid. Liv. VII, 32, 11. Tac. Ann. II, 22. Hist. II, 42. Sil. Ital. XII, 381. — 169. Verba Junge pares Grat. Cyneg. 263. repetit, sed de admissura agens. — 170. "rotae inanes, Cyneg. 263. repetit, sed de admissura agens. — 170. "rotae inanes, vacua plaustra, quorum mox vestigia intellige leviter expressa in pulvere, quia levia sunt." Heyn. Rotae pro curru, qui rotis promovetur, apud poëtas saepissime legitur. Vid. supra v. 114. Aen. XII, 533. 671. Ovid. Met. II. 312. id. A. A. II. 320. Prop. I, 2, 20. IV, 10, 42. etc. — 172. "His adsuefacti plaustro ponderoso et onusto iungantur. Pars ex Homeri illo II. V, 838. μέγα δ' ξραςγε φήγινος ἄξων versa." Heyn. — valido sub pondere. Similiter Tibuli. III, 4, 6. validi labores. — 173. temo aereus, aere, ut nune ferro, vinctus. — iuncti orbes, rotae, h. e. currus, cui temo iunctus est. Cf. infra v. 361. et Lucr. VI, 551. Ferratos utrimque rotarum succutit orbes. — 174. pubi indomitae, vitulis nondum domitis. — 175. "vescas salicum frondes, exiles, tenues, parum succosas. Sic vescum papaver Geo. IV, 131., parva grana habens." Heyn. Vulgaris enim huius Adiectivi explicatio, quae nititur Gellii V, 12. et XVI, 5., Festi [p. 158. Lindem.], Servii et Philarg. ad h. l. auctoritate, ea est, ut, ex ve et [p. 158. Lindem.], Servii et Philarg. ad h. l. auctoritate, ea est, ut, ex ve et esca compositum, primum edendi fastidio laborantem, deinde, cum, qui cibum fastidiat, macer exilisque fiat, omnino rem minutam, gracilem, parvam significet; unde non multum recedit Vossii sententia ad h. l. prolata, cui vescus, vescendi verbo cognatum, primum idem est, quod emacians, exurens (auszehrend), deinde emaciatus, macer (ausgezehrt, mager, dürr). Longe aliam tamen etymologiam proposuit Doederlein. Synonym. u. Etym. IV. p. 168., qui, quemadmodum vascus a vacare, sic vescus a vagari deducendum arbitratur, ut cum vacillatio signum sit imbecillitatis, etiam vescus i. q. imbecillis, exsuccus, macilentus significare possit. Bryce autem Adiectivum nostrum cognatum habet cum vesica s. vensica, a voc. ventus derivanda, et reddit per light, small; quod probet, qui velit. Cf. etiam adnott. ad Geo. IV, 131. et Coningt. ad h. I. — ulva, herbae palustris genus, eadem cum typha nostra habetur. Cf. Ecl. VIII, 87. Aen. II, 135. VI. 415. Burm. ad Ovid. Met. XIV, 103. et Schneider. ad Pallad. XII, 7, VI, 415. Burm. ad Ovid. Met. XIV, 103. et Schneider. ad Pallad. XII, 7, 22. — 176. Sed etiam frumenta sata, herbas novellae segetis, et farraginis quidem: cf. v. 205. Vid. Varr. R. R. II, 5, 17. — 176—178. "Praeceptum a multis veteribus et recentioribus tum de bovillo tum de ovillo genere repetitum. Cf. Varr. R. R. II, 17. Colum. VII, 4, 3. Geop. XVIII, 3. extr. et pulchri versus Calpurnii Ecl. V, 36. Parce tamen fetis, nec sint compendia tanti, Destruat ut niveos venalis caseus agnos. Nam tibi praecipuo fetura colatur amore." Heyn. De Futuro pro Imperativo posito vid. adnott. ad Geo. I, 167. Aen. II, 547. — fetae, quae pepererunt. Cf. adnott. ad Ecl. I, 49. — more patrum (ut Aen. XI, 185. Ovid. Am. I, 11, 3. Sil. Ital. III, 389. etc.), h. e. quod solebant maiores facere, prisci patresfamilias et agricolae; ex Varrone enim constat, matribus olim mulgendo fuisse lac subductum. De ipsa re cf. Ecl. III, 30. — 179—180. "Transit nunc ad curam pullorum. Vid. Varr. II, 7, 6. 15. Colum. VI, 29, 1. Etiam horum dilectum esse faciendum primo loco praecipit. Sin magis est studium [scil. equarii] formare (quod ex v. 163. repetendum est), pullos ad bella tur-

Aut Alphea rotis praelabi flumina Pisae
Et Iovis in luco currus agitare volantis:
Primus equi labor est, animos atque arma videre
Bellantum lituosque pati tractuque gementem
Ferre rotam et stabulo frenos audire sonantis;
Tum magis atque magis blandis gaudere magistri
Laudibus et plausae sonitum cervicis amare.
Atque hac iam primo depulsus ab ubere matris
Audeat, inque vicem de mollibus ora capistris

180

185

masque, h. e. usum bellicum, aut praelabi, s. praeterlabi, rotis, quadrigarum certamine. [Vid. adnott. ad Geo. I, 305. et II, 73.] De certamine Olympico eum loqui satis patet, quod habebatur iuxta Alpheum. Vid. v. 19. In luco Iovis erat stadium, ut ex Strabone et Pausania apparet." Its Heyn.; sed rectius Wund. haec adnotat: "Vix ferri potest ellipsis formare pullos. Vide, an Vergilius ad formam studium conferre ad audacius novaverit est mihi studium ad;" cui cum Ladew. et Coningt. adsentior. Si-mili ratione etiam Bryce de illa ellipsi dubitans et cogitans de dictionibus modus est, animus est cum Infin. pro solemus, volumus, studium est pro properas, inclinas, vel etiam pro studiosus es positum censet. Peerlk denique p. 245., ut haec superioribus respondeant, scribendum putat: Sin belli magis ad studium. — 181. Iovis in luco, in Alti. Vid. supra sd v. 19. - Verba currus agitare volantes iterantur in Anth. Lat. Burn I. 170. 12. et 178, 407. — 182 sqq. "Ante omnia equus assuefaciendus et (primus equi labor est) videre, ut videat, videre toleret bellantes s. pugnas (nam animi, ut irae, θνμός, pro pugna. quae animose fit: et h. l. animi et arma bellantum sunt poëtae ipsi pugnantes) et lituos tubasque audire [de qua re Voss. conferri iubet Aelian. V. H. XVI, 25.], aut strepitum curruum frenorumque ferre, perferre auribus; rotam, currum gementem tractu, stridentem, dum trahitur, et in stabulo frenos audire sonantes. De hoc vid. Varr. R. R. II, 7, 12. [ibique Schneider.] Geop. XVI, 1.; res nota." Heyn. — Tractus, de curru, quem trahere discant. capiendum; tractu gementem ferre rotum i. q. ad auditum gemitum rotarum non terreri, dum trahitur currus. Ceterum cf. Senec. Hippol. 76. fertur plaustro praeda gementi, et supra ad v. 133. adnott. — 185 a. magis atque magis. Vid. ad Aen. II, 299. — blandis gaudere--las-dibus. Vid. supra v. 102. — magistri, domitores (Cic. de Off. I, 16, 94) s. domatores (Tibull. IV. 1, 116.) equorum, ἐππόδαμοι, πωλοδάμνει. Ch. Hor. Ep. I, 2, 64. Fingit equum tenerum docilem cervice magister.— Bespexerunt hunc locum Silius XVI, 357. qui cervicis amaret Applausas blanches. dos sonitus et IV, 265. stimulans grato plausae cervicis honore et nerpressit verba Nemes. Cyneg. 295 sqq.: atque tauros manibus percurrer equorum, Gaudeat ut plausu sonipes, lactumque relaxet Corpus. Est hat palpure, ποππύζειν." Heyn. Cf. Aen. XII, 85. — 187. iam primo depulsus ab uhere, pro: quam primum, statim ac depulsus est. Vide mara ad v. 130. Wakef. ad Lucr. 1, 261. (cum Serv. Dresd.) non primo uber. sed iam primo audeat coniungi voluit, minus recte (etiam Handio indice in Tursefl. III. p. 123 sq.). Ceterum vid. adnott. ad Ecl. I, 22. — 188. Audeat pro vulg. audiat ex Medic., fragm. Vat., Pal., Rom. aliisque boss libris restituit Heins. Positum est pro fuciat, sed pulli timidi et pavents ratione habita. Ladew. recepit coniecturam suam Gaudeat, prolatam in Progr. Neostrel. 1853. p. 20., quae tamen (a ceteris recentioribus editoribus iure neglecta), ne urgeam iteratum illud gaudere (v. 185.) -- gaudeat, im propterea ferri non potest, quia quae sequuntur, collata cum v. 182 sqq., proficiscuntur ab audacia quadam, non a gaudio. Cf. etiam Wagn. in Publication of the control of Iol. Suppl. I. p. 399 sq. — in vicem (i. e. alterna vice: cf. Geo. IV, 166. Aen. XII, 502. Tibull. IV, 1, 93. etc.) haec experienda, i. e. modo strepits. modo capistris adsuefaciendus equus, invalidus adhuc, antequam fortier factus refragetur. Schrader. temere tres proposuit coni., inque diem, inque

Invalidus etiamque tremens, etiam inscius aevi. At tribus exactis ubi quarta accesserit aestas, Carpere mox gyrum incipiat gradibusque sonare Conpositis sinuetque alterna volumina crurum Sitque laboranti similis; tum cursibus auras, Tum vocet ac per aperta volans ceu liber habenis

190

viam, inque fidem. - 189. "Equus ferox, indomitus, potest videri conscius esse aetatis, iuventae, vigoris, virium; itaque inscius aevi, virium, quas [propter aetatem nondum] nec habet nec expertus est. Cf. Val. Fl. I, 771. rudis aevi. Recte Serv.: nondum habens ab annis fiduciam." Heyn. invalidis. Vid. adnott. ad Ecl. I, 29. — etiam i. q. etiamnum, adhuc, ut Aen. VI, 485. Ter. Eun. II, 2, 55. Hec. III, 4, 16. IV, 3, 8. Cic. Cat. I, 1, 1. Verr. III, 23, 56. alibi. Cf. Hand. Tursell. II. p. 571. Peerlk. tamen, cui haec non satisfaciunt, redit ad lectionem quorundam Codd. ab Heinsio et Burm. receptam et iamque - - et iam, hac adiecta explicatione: "Pullus vires sentire iam coepit. Iam enim tremit et inscius aevi est, vult resistere, non valet, iam habet fiduciam, sed annis maiorem." — 190. Vide Varr. R. R. II, 7, 12 sq. et Colum. VI, 29, 4. Wagn., qui aestatem hic pro anno positam censet (ut Geo. IV, 207. Aen. I, 756. Sil. Ital. III, 382. Val. Fl. VI, 115. et alibi), ne hic locus adversetur Columellae 1. 1. sic scribenti: Equus bimus ad usum domesticum recte domatur, certaminibus autem expleto triennio, sic tamen, ut post quartum demum labori committatur, respuit plurimorum Codd. lectionem accesserit, ex qua, cum verbum accedere in numerando eam vim habeat, ut valeat insuper addi, adiici, exacto demum quarto anno equum domari iuberet Vergilius; et ex duobus Codd, Rom. et Regio, recepit ubi quarta acceperit aestas (sc. eum: cf. adnott. ad Ecl. VIII, 39.), i. e. incunte quarto anno, cumque secutus est Ribbeck. Sed si aestatem proprio sensu dictum accipimus, non opus est, ut a plurimorum Codd. auctoritate recedamus, cum equae, quibus vere admissarius imponi soleat, per integrum annum ventrem ferant, ut equus, cuius aetati quarta aestas (Sommer) accesserit, non sit alius, ac quartum aetatis annum modo ingressus; quam locum expediendi rationem debeo Hildebrando in Iahnii Anuall. l. l. p. 170. Acceperit fortasse ex occeperit ortum, quod fragm. Vat. praebet, et Iahnio interpretamentum videtur verae lectionis ex Lucretio petitum. Etiam Bryce, Ladew., Haupt. et Coningt. (qui confert Cic. ad Qu. fr. I, 1. annum tertium accessisse desiderio nostro et labori tuo) nobiscum faciunt. - tribus exactis igitur est tertius Casus. Praeterea in plerisque Codd. legitur aetas (pro aestas) cui lectioni Iahn. (in priori certe edit.) patrocinatur, cuius tamen veritatem, cum certus locus, ubi poëta aliquis actas absolute pro anno dixerit, nusquam inveniatur, (nam apud Val. Fl. VI, 115. et Calpurn. Ecl. IV, 18. lectio fluctuat inter acetas et actas), cum Wagn. in incerto relinquam. — 191. 192. "Die Reitdestas et detas), cum wagn. in incerto relinquam. — 191. 192. "Die Reitschule steigt vom Kreisgange u. gehaltenem Schritte zum windschnellen leichten Galopp." Ladew. Carpere gyrum, ut viam, campum carpere vid. modo ad v. 142. et ad Aen. VI, 629.), h. e. in gyrum s. orbem ire. Voss. praeter Varii aliquem locum apud Macrob. VI, 2. comparat Tibull. IV, 1, 93. Inque vicem modo directo contendere cursu; Seu libeat curvo brevius compellere gyro. — sonare gradibus conpositis, incedere ungula sonante (cf. Aen. VIII, 596.); conpositis, i. e. sedatis, moderatis, placidis. Sic apud Colum. VI, 2, 5. de iuvencis domandis. Licebit producere et docere — composite ac sine panore ambulare — sinuet alterna no et docere - - composite ac sine pavore ambulare. - sinuet alterna volumina crurum, h. e. sinuans tollat, iactet crura alternis vicibus. — 193. Sit laboranti similis. "Laboranti est similis et propter cohibitum libere currendi impetum et propter difficilem incessum." Wagn. Cf. Aen. V. 234. et VIII, 649. Recte, puto, Bryce eum equi incessum describi censet, quem Angli the canter, nos kurzen Galopp appellamus et qui in bello maxime commendandus est, quia equitem celeriter promovet et tamen minus fatigat, quam aliae equitandi rationes. — 193. 194. tum cursibus auras, Tum vocet, h. e. tum, tum volare incipiat. Cursibus autem Dativum ha-

195

Aequora vix summa vestigia ponat harena; Qualis Hyperboreis Aquilo cum densus ab oris Incubuit Scythiaeque hiemes atque arida differt Nubila: tum segetes altae campique natantes Lenibus horrescunt flabris summaeque sonorem

beo pro ad cursus positum. Coningtoni videtur Ablat. instrumenti, ut Aen. XII, 54. anteirent cursibus auras. - vocet, h. e. provocet quasi auras ad celeritatis certamen. Ita simplex vocare legitur infra Geo. IV, 76. Aen. XI, 374. 442. Sil. Ital. XIV, 199. Stat. Theb. VI, 747. et alibi; plenius rocare in certamina Aen. VI, 172. (Non prorsus eadem ratio est locorum (ieo. III, 322. Aen. IV, 223. 417. V, 211. VIII, 707., ubi vocare corum (ieo. III. 322. Aen. IV, 223. 417. V, 211. VIII, 707., ubi rocare pro advocare, arcessere positum est.) Quare non video, cur Ladew. et Ribbeck. receperint unius Cod. Pal. et Schol, Bern. (cf. Ribbeck. Proleg. p. 196.) lectionem Provocet. Nam in Part. tum cum vi iterata profecto non haerendum. Cf. Geo. I, 136 sqq. 341 sqq. II. 365. IV, 187. — per aperta - aequora. Vid. adnott. ad Geo. I, 50. et II, 105. — vestigia ponat. Serv. ad Aen. V, 317. signat, ut apud Silium IV, 147. hunc locum sic imitatum: rolans per aperta procella Tenuia viz susmo vestigia purere signat, ubi vid. Drakenb. Voss. cum h. l. confert Hom. II. XX, 228 squ. et Aen. VII 806 squ. Adde Silium XIII. 327. Stat. Theb. VI 638 sqq. et Aen. VII, 806 sqq. Adde Silium XIII, 327. Stat. Theb. VI, 638. et Claud. III. Cons. Hon. 547. a Wold. Ribbeckio collatos. — 196—201. Cursus celeritatem cum vento comparat. Voluns equus, qualis aquelo volat, cum etc. Qualis cum formula comparandi satis usitata. Vid. v. c. Aen. II. 223. III, 679. VIII, 622. etc.; ita etiam qualis ubi Aen. II, 471. IV, 143. VIII, 589. et alibi. — Hyperboreas oras simpliciter pro borealibus s. septemtrionalibus, ut infra v. 351. et IV, 517. Adde v. c. Val. Fl. VIII. 210. Hyperboreae pruince. Lucan. V. 23. Hyperboreae plaustrum glaciale sub Ursae, et cf. Voss. ad h. l. — Aquilo densus, non, ut volunt, qui densat nubila: sed qui condensata quasi ideoque ad resistendum difficili aura flat, magna igitur cum vi et impetu fertur, ergo omnino gravis, vehemens. - differt hiemes s. procellas, tempestates, h. e. dissipans ante se agit. ex Lucret. I, 273. venti vis - nubila differt. Adde eiusdem II, 674. VI, 690. Aquilo autem, siccus ventus, (de quo cf. liber meus geogr. I. p. 612.) serenat Italiae caelum. - arida nubila, nubes sine pluvis, quippe sicci Aquilones. Wagn. conferri iubet Sen. N. Qu. III, 28. suppressis Aquilonilus et flutu sicciore et Lucan. IV, 50 sq. Pigro bruma gels siccisque Aquilonilus horrens, ibique Cort. Peerlk. tamen p. 246. cont. Incubuit Scythiae, hiemes atque horrida differt N. — 198. tum respondere antecedenti cum, quisque videt. Cf. Aen. I, 148 sqq. similesque locos. — segetes altae, adultae. Ameis. tamen Spic. p. 31. explicat: ,,quae sunt in profundis locis s. in convallibus", ne bis idem dicatur, cum sequantur verba campique natuntes. Sed in convallibus segetes et silvae ventis minus sunt expositac. – "campi natantes, segetes undantes et fluctuantes, a similitudine maris fluctus volventis." Heyn. Translatum ex Lucr. V, 489. et VI, 1141., ubi tamen campi natantes sunt maria et lacus. Cf. etiam Aen. VI, 724. campi liquentes. Schrader. temere coni. campi nitentes. Ceterum negetes altue campique natantes per epecegesin dictum pro: segetes altae vento motae. Cf. supra I, 498. II, 241 sq. Aen. I. 2. 258. 569. II, 722. VII, 659. 504. multosque similes locos cum iis, quae ad eos adnotavimus. — 199. horrescent. Horrescere et horrere (nostrum schasers) de aristis vento motis et agitatis dici, satis notum. (f. Hor. Od. I. 23, 5. et Ovid. Her. X. 139. Eodem sensu Ovid. Her. XIV, 39. (ubi vid. Burm.) ribrari posuit. "Lenia flabra videntur ab aquilone, qui densus in-cumbit, aliquantum esse aliena; sed segetes, utpote humiliores et cedentes. lenius, leniore cum strepitu, agitantur: arbores contra, maiorem venti impetum sustinentes, sonorem i. e. gravem et acutum sonum] edunt ac fragorem." Heyn. Eadem est Schirachii (p. 414 sq. et 502.) sententia, qu putat. magis respexisse poëtam ad ipsum sonum, quem dent segetes agtatae vento, stridentem, sibilantem; fluctus enim aristarum leniter sese inclinautium natura sua non nisi lenem stridorem posse efficere, quamvis

Dant silvae longique urguent ad litora fluctus; Ille volat simul arva fuga, simul aequora verrens. Hic vel ad Elei metas et maxuma campi Sudabit spatia et spumas aget ore cruentas, Belgica vel molli melius feret esseda collo.

ventus sit vehemens. Cf. etiam Wagn. Qu. Virg. XXXV, 3. Praeterea Heyn. suspicatur, imitatum esse h. l. Maximianum (personatum Gallum) Heyn. suspicatur, imitatum esse h. l. Maximianum (personatum Gallum) [in Anth. Lat. Burm. V, 62, 2.] verbis Arva sub aestivis undant horrentia flabris. Santenio ap. Terentian. p. 249. scribendum videtur: Horrescunt levibus flabris, temere. Vid. etiam Catull. LXII (LXIV), 273. elementi flamine pulsae (undae) Procedunt (a Keightleio ap. Coningt. collatus).—
sonorem Dant silvae. Hor. Od. I, 23, 3. non sine vano Aurarum et silvae metu.—200. longi fluctus, longo tractu porrecti. Vid. infra ad v. 223.—urguent, protrudunt, propellunt sese (dringen sich). Vid. adnott. ad Geo. I, 443. Quod ad rem attinet, cf. Geo. I, 358 sq.—201.

"Ille, aquilo, volat. Quia tot ornamentis sententia erat intercepta, Pronomen interponitur. [Vid. ad Aen. I. 3.] De equo hunc versum parum com-"Ille, aquilo, volat. Quia tot ornamentis sententia erat intercepta, Pronomen interponitur. [Vid. ad Aen. I, 3.] De equo hunc versum parum commode accipias; cum sit aequora verrens." Heyn. Sane alteram interpretationem utpote simpliciorem praeferendam esse, quisque videt. Ceterum cf. locum Aen. I, 148 sqq. similiter conformatum. — fuga, de celeri cursu ac motu. Cf. supra ad v. 142. — verrere de ventis, ex more poëtarum, pro perflare. Vid. Aen. I, 62. Lucr. I, 279. V, 267. Lucan. V, 572. etc. Ceterum Peerlk. l. l. hunc versum, qui impediat orationem et absit a fragm. Moret., spurium Vergiliumque potius Ille volans—verrit scripturum fuisse censet. — 202—204. Hic bonns erit in certaminibus, e guibus Olympica. Moret., spurium Verglininque potius Itte votans--verrit scripturum iusse censet. — 202—204. "Hic bonus erit in certaminibus, e quibus Olympica, praestantius genus, memorat, vel agitandis curribus. Hinc (pro hic) Medic. a m. sec., Gud., fragm. Vatic., Rom. aliique, et recte; ab hoc tempore, quod designatum erat v. 190. et 205." Heyn. Ita etiam Iahn. censet atque Ladew. et Ribbeck. Hinc receperunt, cui lectioni etiam Ameis. Spic. p. 32. patrocinatur. Sed cum v. 205 sq. Tum demum etc. hanc rationem parum iuvent, non video, cur a Med. a m. pr., Pal. duorumque Bern. lectione Hic, quam etiam Probi p. 61, 26. Keil. et Acronis ad Hor. Od. I. 3. tuetur auetoritas. recedendum sit. quam propterea cum Hau-Od. I, 1, 3. tuetur auctoritas, recedendum sit. quam propterea cum Hauptio, Wagnero et Coningtone retinui; nam quod in recentiss. Wagneri edit. Hinc receptum est, id editor ipse in Praef. p. VIII. vituperat, qui etiam in Philol. Suppl. I. p. 314. huic lectioni adversatur. Hic fere idem est, quod talis, tam egregius equus, qui in superioribus descriptus est, ita doctus et ad omnem cursum institutus, — Vix autem est quod moneam, verba sic esse iungenda: ad metas et spatia campi Elei. De Eleo autem campo vid. ad Geo. I, 59. et de spatis, i. e. loco, ubi decurritur, et hic quidem hippodromo, vid. ad Geo. I, 513. et Aen. V, 316. Markland. ad Stat. Silv. V, 1, 21. temere coni. maxima Circi S. sp. — 203. Sudabit. Cf. Prop. V (IV), 1, 70. Has meus ad metas sudet oportet equus. — spumas aget ore. Vid. not. ad Geo. II, 130. — cruentas, haud dubie ore duris lupatis (v. 208.) laesa. Cetarum hic guonne Maro anto cenles habit. Lucr III, 488. Vid. not. ad Geo. II, 130. — cruentas, haud dubie ore duris lupatis (v. 208.) laeso. Ceterum hic quoque Maro ante oculos habuit Lucr. III, 488. Concidit, et spumas agit, ingemit, et tremit artus, quem versum etiam supra v. 84. et infra v. 516. imitatus est. Cf. etiam adnott. ad Aen. VI. 874. — 204. "E curribus esseda Belgica ponit, seu pro curribus bellicis, quod praefero, cf. v. 179., seu omnino pro nobiliore currus genere, ut poëta." Heyn. Illud unice verum; quare, quae Heyn. praeterea adiecit, omittenda censui. Rectissime enim Wagn. sententiam horum vss., detracto ornatu, hanc esse docet; is equus talis est, quali in certaminibus Graeci, in bellis Belgae e curru pugnantes utuntur. Pauci Codd. (inter quos sane Med. a m. pr. et Pal.) Bellica — esseda, quam lectionem iam Heins rem bellis Belgae e curru pugnantes ntuntur. Pauci Codd. (inter quos sane Med. a m. pr. et Pal.) Bellica - esseda, quam lectionem iam Heins. relecit. Receptam lectionem praeter ceterorum Codd. etiam Servii, Philarg., Probi p. 61, 29. Keil., Nonii p. 528, 2., Schol. Lucani I, 426. et Ter. Mauri p. 1029. tuetur auctoritas. De essedis Gallorum (cf. hic locus) et Britannorum (vid. Prop. II, 1, 76. Esseda caelatis siste Britanna ingis) cf. imprimis Caes. B. G. IV, 24, 33. V, 16. Liv. X, 28. et Scheffer. de re veh. II, 23. — "feret, ut v. 184., pro patietur dici adnotat Burm.; nam pro

Tum demum crassa magnum farragine corpus
Crescere iam domitis sinito: namque ante domandum
Ingentis tollent animos prensique negabunt
Verbera lenta pati et duris parere lupatis.
Sed non ulla magis vires industria firmat,
Quam Venerem et caeci stimulos avertere amoris,
Sive boum sive est cui gratior usus equorum.
Atque ideo tauros procul atque in sola relegant
Pascua, post montem oppositum et trans flumina lata,
Aut intus clausos satura ad praesepia servant.

Carpit enim vires paullatim uritque videndo

215

trahet poni posse dubitat. Recte sane; sed potest equus etiam ferre currum, h. e. rapere, raptim auferre." Heyn. Vel potius ipsius essedi natura respicienda, quod, cum binis tantum rotis instructum esset, partim quidem trahebatur ab equis, partim vero etiam collo ferebatur. — mollis collo, i. e. domito, ut iam Serv. interpretatur: mollis enim dicitur interdum, qui non resistit, qui facile cedit, obsequiosus, imbecillus, imbellis. Cf. Acn. IX, 340. molle pecus. Prop. III, 12 (II, 19), 23. lepores molles et quae supra ad v. 165. adnotavimus. Ceterum imitatus est h. l. Silius III, 337. Aut molli pacata celer rapit esseda collo. — 205. farragine crassa, quae crassos reddit. Vid. adnott. ad Geo. I, 320. De farragine cf. Varr. R. R. I, 31, 5. Colum. II, 11, 5. Nemes. Cyneg. 283. et Plin. XVIII, 16, 41. Festus [p. 68. Lindem.] vocem ita explicat: Farrago appellatus id. quod ex pluribus satis (farre, hordeo, viciis, leguminibus) pabuli causa deduoi ex pierrous saits (tarie, notice, vicins, regulminous) product extent in turnentis. Farrago autem dicta, quia maxime ex farre constat. — crescere, crassescere. — 206. iam domitis epexegesis est verborum Tum demum. Cf. Wagn. Qu. Virg. XXIV, 6. — ante domandum, i. e. si farraginem praebueris, antequam domare inceperis. Haec opponuntur illis Tum demum - iam domitis. — 207. 208. prensi proprie intelligendum; vid. Geo. I, 285. — "verbera lenta, lenti flagelli. — lupatum, frenum lumin est successiva en inceptatum, con international description of contraction of contracti Heyn. Cf. Ovid. Am. I, 2, 15. Asper equus duris contunditur ora lupatis. Dicuntur autem et lupati (freni) et lupata (frena). Cf. Mart. I, 105, 4. et Solin. 45. med. Idem est lupus, v. c. Ovid. Trist. IV, 6, 3. Plena dictio lupata frena legitur ap. Hor. Od. I, 8, 6. — 209.—298. "Exspatiatar in locum praeclarum de furore armentorum ex Veneris stimulis. Parat autem transitum commemoratione exhaustarum nimia Venere virium. — 219. caeci amoris, non oculis capti, sed occulti, clam per venas et ossa saevientis." Heyn. Vid. adnott. ad Geo. I, 89. et 464. cum Aen. I, 356. IV, 2. V, 64. Simili ratione Ovid. Met. I, 726. Provinus exarsit - - stimulosque in pectore caecos Condidit. — 211. In fragm. Vat. pro cui est quo, litera i supra adiecta (vid. supra ad v. 147.); in eodem bovom a m. pr. (Vid. infra v. 419.) Ribbeck. et quoi et bovom recepit. Cf. eius Proleg. p. 413. et 448. — 212. "Habuit locum ante oculos Colum. VI, 27, 8, et versum sequentem Gratius Cyneg. 377. trans altas ducere valles Admoneo; latumque fuga superabilis amnem. Ovid. A. A. II, 487. spatio remota per loca dividuos amne equos dixit." Heyn. — procul atque in sola pascua. Cf. quae de Copulae vi explicativa ad Ecl. III, 34. VIII, 101. et alibi Cf. quae de Copulae vi explicativa ad Eci. III, 34. VIII, 101. et alibi disputavimus. — sola pascua sunt deserta, ut Hor. Od. I, 25, 10. Flebis in solo levis angiportu et alibi saepissime. Vid. ad Ecl. X, 14. — 213. oppositum (vid. etiam infra v. 373.), obiectum, quia impedit conspectum vaccarum. Vid. Burm. ad Ovid. Am. III, 6, 7. idemque ad Grat. Cyneg. 377. et Serv. ad v. 253. — 214. satura praesepia sunt plena, quae sturant. (Vid. adnott. ad Geo. II, 197.) Ribbeck. ex Cod. Med. edidit praesaepia, quod tamen Wagn. Orth. Verg. p. 470. librario imprudenti excluse putat, cum alibi Cod. ille constanter praesepe exhibeat et Ecl. VII. 9., cum primum praesaepia scriptum fuisset, medium a transfossum sit Negari tamen nequit, in eodem Cod. non minus constanter saepes et saepire scriptum esse. — 215. Carpit enim vires. Haec verba repetuntur in

Femina nec nemorum patitur meminisse nec herbae Dulcibus illa quidem inlecebris et saepe superbos Cornibus inter se subigit decernere amantis. Pascitur in magna Sila formosa iuvenca:

Anth. Lat. Burm. I, 170, 132. Cf. autem Aen. IV. 2. caeco carpitur igni. — urit, macerat, consumit. videndo, eo, quod vacca eum videt. Cf. adnott. ad Geo. II, 250. — 217. Vacca saepe tauros etiam inter se pugnare cogit; argumentum a poëtis saepe tractatum. Cf. Ovid. Met. IX, 46 sqq. Am. II, 12, 25 sq. Stat. Theb. VI, 864 sqq. Calpurn. XI, 34. Oppian. Cyneg. II, 43 sq. Delevimus autem nunc cum Ribbeckio, Ladew. et Coningtone Punctum prius post herbae positum, ut hic versus cum superioribus cohaereret; Pronomen enim ille interdum nulla alia de causa adiicitur, nisi ut eo oratio fiat fortior et vividior Subiectumque antecedens magis prematur (cf. Geo. II, 434. Aen. V, 457. et Wagn. Qu. Virg. XXI. p. 603.); ille quidem autem hic fere vim habet Particulae quamvis, ut etiam Aen. IX, 796. et X, 385. Ceterum verba Dulcibus illa quidem inlecebris iterantur in Anth. Lat. Burm. I, 14, 4. — et saepe pro: et saepe quidem (cf. adnott. ad Aen. II, 86.); si enim et simplex Copula haberetur (quam profecto nemo dicet quintum pro primo locum occupare), hace prodiret inepta sententia: vacca illecebris et saepe cornibus suis subigit tauros inter se desententia: vacca îllecebris et saepe cornibus suis subigit tauros inter se decernere. Peerlk. tamen p. 248. pro et coniicit ut, signo exclamandi in fine v. 218. posito. — 218. "Totus versus unum illud Āpollonii II, 89. exprimit: ηὐτε ταύρω φορβάδος ἀμφὶ βοὸς χεκοτηότε δεριάασθον." Heyn. — 219. pascitur. Vacca tranquille pascens bene opponitur tauris certantibus sequentium versuum. Vide autem, quam apte etiam numeri utrique rerum conditioni respondeant. "Pro ingrato et iciuno silva [quod omnes Codd. videntur exhibere, ita tamen ut in Medic. U puncto notetur tamquam delendum] Servius memorat olim lectum fuisse Sila, quod poëta dignissimum. Erat ea silva et mons Bruttii in extrema Italia, nota vel e Cic. Bruto 20. Plin. III, [5,] 10. Cf. Aen. XII, 715. ingens Sila [ubi vid. adnott.]." Heyn. Rectissime Heyn. hanc Servianam lectionem restituit, quem posteriores editores iure secuti sunt, cum, Wagnero quoque iudice, numeri huius versus sententia: vacca illecebris et sacpe cornibus suis subigit tauros inter se detores iure secuti sunt, cum, Wagnero quoque iudice, numeri huius versus per spondeos tracti et recurrentes eaedem vocum terminationes simplici silvae nomini minus conveniant. — Idem tamen Wagn. totum versum (qui iam Heynio nimis tenuis et sono minus gratus visus erat, ut eum expunctum mallet, recte autem a Wakef. ad Soph. Trach. 531. p. 250. ed. Erf. contra eum defensus est), ut ingratam moram narrationi oblicientem abesse malit marginique adscriptum suspicatur ex alio quodam carmine simile taurorum super aliqua vacca certamen continente et ab hoc ipso versu exordium capiente. Sed quamvis non negaverim, aliquam veri speciem hanc coniecturam prae se ferre (imprimis cum hic versus in Lips. II. post v. 221. iteretur), tamen et omnium Codd. consensus, et parallelus ille Aeneidos locus, ne cupidius eam amplectamur, dissuadere videntur. Minime autem tiosum esse hunc versum neque ingratam narrationi moram obiicere, Iahn. am docuit, coll. Aen. I, 530. II, 713. III, 163. IV, 481. V, 124. VII, 563. VIII, 597., poëtas ampliorem rei cuiusdam descriptionem sacpenumero a loci notatione exordiri demonstrans. Quibus adde, quae Ribbeck. in Proleg. p. 31., versum defendens, adnotat, subitum taurorum conspecta procul iup. 31., Versum defendens, adnotat, subitum taurorum conspecta procul iuvenca certamen non potuisse acrius depingi, quam omissa omni inter v. 219. et 220. Copula. Cf. etiam eiusd. Lect. Verg. p. 5. (Non tamen reticendum, in recentiss. edit. Wagnerum mutata sententia asteriscum huic versui appictum removisse. Cf. etiam eius Lect. Verg. in Philol. Suppl. I. p. 314.) Ceterum de Sila monte, et boum gregibus et pice sua celebrato, iam supra ad Geo. II, 438. sermo fuit; in magná Silá autem cum singulari vi et gravitate dictum, ut Aen. I, 569. Hesperiám magnám, IV, 345. Italiám magnám, II, 251. umbrá magná, VI, 179. in antiquám silvám, V, 179. humeros latós et similia. Alibi vitiosa putanda esse in Vergilio pariter cadentia Substantiva et epitheta juxta se posita, si corum ultimae sylter cadentia Substantiva et epitheta iuxta se posita, si eorum ultimae syllabae sub ictum veniant, Wagn. docet Qu. Virg. XXXIII, 8., cui etiam exIlli alternantes multa vi proelia miscent Volneribus crebris, lavit ater corpora sanguis Versaque in obnixos urguentur cornua vasto Cum gemitu, reboant silvaeque et longus Olympus. Nec mos bellantis una stabulare, sed alter, Victus abit longeque ignotis exsulat oris. Multa gemens ignominiam plagasque superbi Victoris, tum, quos amisit inultus amores, Et stabula adspectans regnis excessit avitis.

220

225

empla modo laudata debentur. — 220. alternantes, autifomeros, i.e. vicissim, invicem inter se. Ceterum eosdem fere versus iteravit poëta Aen. XII, 720—723. — proelia miscent. Vid. adnott. ad Geo. II, 282. Conington conferri iubet imitationes huius loci ap. Ovid. Met. VIII, 46. et Stat. Theb. VI, 864. atque pugnam Herculis cum Acheloo ap. Soph. Trach. 517 sqq. 221. lavit poëtice pro perfundit corpus, defluit de corpore. Vid. v. c. Aen. X, 727. XII, 722. Plaut. Pers. I, 1, 8. Val. Fl. IV, 153. Ovid. Met. IX, 680. Lucan. VI. 709. etc.; cum quibus cf. adnott. ad Geo. I, 117. — 222. "obnixos cum dilectu et vi. Non omisit huius vocis usum Statius, cum imitatione hunc locum exprimeret Theb. IV, 399. Archae colutiva in the company primeret Theorem. latis obnizi cormus miscent Frontilus. — longus Olympus pro valg. magnus Olympus, iam Heinsio probatum, recepit Burm. ex uno Medie et Macrob. VI, 4. extr., ut sit mons longo iugo excurrens. Verum h. l. Olympus non mons, sed coelum." Heyn. Hoc sane verissimum (cf. adnott. ad Ecl. V, 56.), sed nihilominus lectio longus, i. e. longe porrectus (vid. supra v. 200.) propter additum voc. reboant praeferenda. Voss. inter alios locos comparat Aen. VII, 288. ex aethere longo et Ovid. Met. VI, 64. longus caelum. Alteram scripturam ex Aen. X, 437. huc illatam videti, bene docet Wagn. Ceterum reboandi verbum ex Lucretio depromptum videtur, ubi II, 28. Nec citharia reboant - tompla et IV 545 seboat caesare. ubi II, 28. Nec citharis reboant - - templa et IV, 545. reboat raucus bombum tuba legitur. Cf. etiam Silius XVII, 252. Val. Fl. III, 634. Calp. Ecl. VIII, 72. etc. - 224. stabulare, neutrali sensu pro magis usitsto stalulari, i. e. in stabulo versari, degere, legitur etiam Aen. VI, 286. Stat. Theb. I, 275. 457. Apulei. Met. VI, 113. p. 393. et alibi, fortasse etiam Sil. III, 399. et Gell. VI, 3., ubi Particip. stabulans invenitur. Cf. Priscisa. VIII, 6, 29. p. 799. P. et Ruddim. I. p. 277. not. 64. — 225. Victus abit etc. Cf. imitationem huius loci ap. Lucanum II, 601 sqq. In fine huius versus Hanovio suasore Sched. crit. p. 5. (cuius de hoc loco sententiam etiam Ribbeck. Proleg. p. 54. probat) cum Ladew. Punctum posuimus. — 226. Multun gemens, propter vulnera nimirum a victore accepta. Multa gemens autem etiam Acn. V, 869. Sic apud Cic. Div. I, 20, 41. multa lucrimare, ad Fam. III, 3. in. multa queri, infra Geo. IV, 301. multa reluctari, Aen. III, 610. hand multa moratus etc. Erant autem, qui multa et multum unum idemque habent; cum multa singulas alicuius rei partes respiciat, ad quas iterata vel continuata actio referenda sit, multum vero non nisi modum indicet, sensuque non differat a rehementer, valde (cf. imprimis Kritz. ad Sall. Cat. 27, 4. et Bremi ad Nep. Epam. 6, 1.); quod tamen discrimen poëtae non semper strenue observant. Cf. Geo. IV, 301. Aen. III, 610. (ubi vid. Thiel.) IV, 390. VII, 593. IX, 29. XII, 402. 506. etc. Ceterum respexit hunc locum poëta Anth. Lat. Burm. III, 81, 108 sq. Multa gemens - plagasque superbi Victoris etc. — 227. Hunc locum ante oculos fuisse Valer. Flacco II, 548 sq. (taurus victor ubi) revisit Et parime nemus, et bello quos ultus amores, iam Cerda docuit. — 228. stabula adspectans, respiciens, retorquens oculos ad stabula, quae invitus relinquit. — regnis excessit avitis, ut rex ex regno suo fugere coactus.— Quod attinet ad mutationem temporis excessit - - exercet, observandum est, saepe in narratione exponenda Perfectum ita ad Praesens, quod sequitur, referri. Cf. Aen. II. 465, 481 sqq. IV, 220—222. VI, 476. VII, 621. VIII, 506. IX, 432. X, 451. 659. XII, 380. et Wagn. Qu. Virg. VII, 7. p. 497. Cort. ad Lucan. II, 328. Wunderl. ad h. l. et ad Aen. II, 465. ali.

Ergo omni cura vires exercet et inter Dura iacet pernix instrato saxa cubili Frondibus hirsutis et carice pastus acuta, Et temptat sese atque irasci in cornua discit Arboris obnixus trunco ventosque lacessit Ictibus et sparsa ad pugnam proludit harena.

230

Praesens tum rem significat, quae alteram, per praeteritum expressam, consecuta est. vel potius consequi debuit: quare v. c. Val. Flacci locus I. 610. a Wunderl. laud. portam Impulit Hippotades: fundant se carcere lacti ita est explicandus: portam impulit H. et ita se fundant etc. — 229 sqq. "Praestantissimum hune locum, ut iam dudum viderunt Intpp. cum Scalig. Poēt. cap. 14., imitati sunt Lucan. II, 601—607., Statius Theb. II. 323—330., Sil. Ital. XVI. 4—10." Heyn. — 230. Difficile est de h. l. iudicium. Plurimi et optimi Codd., Serv. ad h. l. et ad Aen. XI. 718. Schol. Bern. vid. Ribbeck. Proleg. p. 197.) et Nonins p. 368. et 444. constanter tuentur lectionem permix, cui Voss., Iahn. et Hildebrand. in Iahnii Annall. l. l. p. 170 sq. patrocinantur, et quam nobiscum receperunt Ladew, et Ribbeck, cum ex Philarg, appareat person antiquam modo confecturam esse cf. Ribbeck, Proleg. p. 217.; sex modo Cold., inter quos Palat.), editt. Ald. II. et III. et Schol. Iuven. VIII. 70. exhibent pernox, quod Scaligero iam et Heinsio suadentibus revocavit Burm., quem Heyn., Wakef., Wagn., etiam in Philol. Suppl. I. p. 372.) et reliqui editores recentiores praeter Ladew. et Ribb. secuti sunt. Nos in prima edit. et ipsi recepimus pernoc, Doederleinium potissimum secuti, qui in libro suo Lat. Synon. n. Etym. P. II. p. 127 sq. docere studet. permis incet continere contradictionem in adiceto. cum pernix alibi valeat i. q. velox, celer, strenuus (vid. supra ad v. 93... Postea tamen, cum sane difficillimum sit dicta, quomodo lectio pernix in contextum venerit. pernox autem paullo languidius videatur, ad alteram lectionem reversi sumus, quam cum Servio (pernix iure a pernitendo deducente, capimus pro: persercrans; ut ea significetur pertinax tauri succensentis victori studium se ulciscendi, quo ductus vires ad novum impetum colligit. alia omnia negligens. Insolentior quidem est hace Adiectivi permix significatio, quae tamen ex analogia potest defendi. -- instrato, h. l. non strato, cubili, in nudo solo. Wakef, tamen, cum instrutus ubique sit Participium verbi insternere, neque ullo alio loco significet non stratus, ad Lucr. V. 955., ubi legimus instrata cubilia fronde, etiam h. l. ita distinguendum censet: instrato saxa cubili Fronclibus kirsutis; et carice p. a. -231. carez, iunci genus. (f. Ecl. III. 20. et ('alpurn. III. 94. acuta carice vetus. — 232. irasci in cornua discit Heyn., ac si duae sententiae in unam confusae essent, interpretatur: irascens exercet se in cornua seu ad cornuum usum. Rectius tamen Voss. (coll. Eurip. Bacch. 732. Tavcos - - π'είς πέρας θυμούμενοι, Ovid. Met. VIII, 882. rires in cornua sumo, et Calpurn. Ecl. XI. 34. coiere in cornua) irasci in cornua explicat: iram quasi colligere in cornua, quae sunt irae et ultionis instrumenta. Ceterum cf. similis locus Aen. X, 455. meditantem in proelia tourum. Wagn. autem. et ipse Vossio adsentiens, coll. Bentl. ad Manil. II. 246., docet saepe a poëtis animorum affectus tribui rebus, quibus illi utantur ad explendam suam cupiditatem. Ceterum hace verba cum duobus vss. seqq. poëta repetit Aen. XII, 103 sqq. Vergilium autem expressit Silius XV. 64. verbis torci in cornua tauri. Vid. etiam adnott. ad Aen. X, 455. — 238. ventosque lacessit Ictibus Lemario videtur gladiatorium verbum rentilare circumscribere, quod usurpatur de gladiatoribus, qui ante pugnam gladiis motis et lusoriis ictibus aërem ferientes proludunt ad certamen. Quare etiam Seneca XXI. 115. Quam stultum est, cum signum pugnae acceperis, renti-lere. Ceterum cf. similis locus Aen. V. 377. rerberat ictibus auras. — ad pugnam proludit. Ita etiam Aen. XII. 106.: ubi tamen cum nonnuli libri (?) Praepositionem omittant, Wakef. ad Lucr. V. 655. et hic Praep. ad delendam censet, comparans Rutil. Itin. I, 257. (taurus) Ut solet accus sis pugnam praeludere glebis, Stipite cum rigido cornua prona terit, qui Illi alternantes multa vi proelia miscent Volneribus crebris, lavit ater corpora sanguis Versaque in obnixos urguentur cornua vasto Cum gemitu, reboant silvaeque et longus O' Nec mos bellantis una stabulare, sed alter Victus abit longeque ignotis exsulat oris Multa gemens ignominiam plagasque su Victoris, tum, quos amisit inultus amc Et stabula adspectans regnis excessi

235

240

auctoritatem

Iam cornu p€ √, 315. et sparsa adew., qui prius ex restituit. (Cf. etiani uodsi Atque legeretur in ubbeck., Lachmanno sussere empla modo laudata debentur. — 220 vicissim, invicem inter se. Ceterum e XII. 720-723. — proelia miscen' nington conferri iubet imitationes Stat. Theb. VI, 864. atque pugnar 517 sqq. 221. lavit postice Vid. v. c. Aen. X, 727. XII, 7' Ovid. Met. IX, 680. Lucan. V I. 117. - 222. "obnicos or Stating cum initations hav a m. pr. edidit robor. - vi-. aliisque melioris notae Codd.: et, provocanti ad Lucan. II, 604. dianus usus respiciendus. Cf. Aen. chre ex re militari, cum signa, aquilae. Statius, cum imitatione huv pibus. — oblitum, qui omnem iam adver-serat. iam securum." Heyn. — 236. Signa latis obnixi cornua misce magnus Olympus, iam I Macrob. VI, 4. extr., u elium discodens. Wagn, in edit. min. docet. runana ad vitam reliquorum animalium transtute et Aen. XII, 6. — 237 — 241. "Laudata a mulis IV. 422—426. expressa, notante iam Macrob. V. W. VII, 528—530." Heyn. — Fluctus uti medio in midem Codd. Fluctus uti medio mus non mons, sed co Ecl. V, 56.), sed nil v. 200.) propter ad comparat Aen.

cuelum. Altern
cet Wagn
ubi II, 28.

l'um tuba

r. inter vim sustineat, mitten in (ut Geo. III. 466.

r. inter vim sustineat, mitten in (ut Geo. III. 466.

l'um tuba 7. inter vim sustineat, mitten in (ut Geo. III. 466. III., 73. 104. 270. IV, 382. 620. V, 188. VII, 563. Ecl. VIII, 1.). contra in medio semper proprie dici (in der Mitte: II, 329, 512. III, 624. V, 110. 160. 288. VII, 221. stabulari. Theb. J men non prorsus verum esse docent loci Geo. III, 519.

202. IV, 76. VII, 577. XI, 225. 638. XII, 213. 732. alii.

203. Quod de spumantibus maris fluctibus dictum, praeclare properties. Cf. Aen. VII, 528. — 238. Cf. Aen. I, 160. Omnis ab Sil. II' VIII abi hu: inque sinus scindit sese unda reductos. — "trahit sinus. alto ad litus volvi fluctus. Martyn. interpunxit cum alis Result. II. IV, 426. πυρτόν ξὸν ποριστούται. (f. etiam Geo. IV, 420. μ. l. 161. ibique adnott. Huschk. ad Tibull. I, 10, 51. hune locum nter con, ubi Copula que tertio demum, ut alibi quarto adeque cauntiationis vocabulo adiiciatur (qua de re vid. infra ad Geo. IV. sinett.): candemque opinionem protulit Bossler in Philol. XXI. p. 159 ct. Laclew. Append. p. 196.), qui putat longius ex alto unam efficere producus (fern her vom hohen Meere), Copulam autem que coniungere verbs compit et sinum trahit; sed rectius cum Heyn. et Wagn. hune lo come cadern ratione explicaeris, qua Geo. II, 290. Altior ac penitus, ut impus et ex alto per Copulam coniungantur alterunque altero explicaturate quo Copulae usu diximus ad Ecl. III. 34. et VIII, 101. Quod perspexit ciam Wakef. ad Lucr. IV, 200. hoc longius ex altoque comparans cum l'ucretinno penitus ex altoque. Unde etiam patet, errare Vossium aliosque ex altoque ex altoque confice ex altoque. qui er alto per: ex profundo explicent, quod infra demum sequitur v. 240 eq. potius Aen. locus supra laud. — rolutus ad terras. Cf. Anth. Lat. Burm. 1, 45, 15. ruit ille volutus Ad terram. — 239. immane sonat vid supra ad v. 149 Vid. supra ad v. 149. – neque Monte minor. Cf. Geo. IV, 361. et Aen. 1, 105. – ipso monte, cuius pars sunt saxa (s. scopuli) ante commemoErgo omni cura vires exercet et inter
Dura iacet pernix instrato saxa cubili
Frondibus hirsutis et carice pastus acuta,
Et temptat sese atque irasci in cornua discit
Arboris obnixus trunco ventosque lacessit
Ictibus et sparsa ad pugnam proludit harena.

230

Praesens tum rem significat, quae alteram, per praeteritum expressam, consecuta est, vel potius consequi debuit; quare v. c. Val. Flacci locus I, 610. (a Wunderl. laud.) portam Impulit Hippotades: fundunt se carcere laeti ita est explicandus: portam impulit H., et ita se fundunt etc. — 229 sqq. ita est explicandus: portam impulit H., et ita se fundunt etc. — 229 sqq. ...Praestantissimum hunc locum, ut iam dudum viderunt Intpp. cum Scalg. Poët. cap. 14., imitati sunt Lucan. II, 601—607., Statius Theb. II, 323—330., Sil. Ital. XVI, 4—10." Heyn. — 230. Difficile est de h. l. iudicium. Plurimi et optimi Codd., Serv. ad h. l. et ad Aen. XI, 718. Schol. Bern. (vid. Ribbeck. Proleg. p. 197.) et Nonius p. 368. et 444. constanter tuentur lectionem pernix, cui Voss., Iahn. et Hildebrand. in Iahnii Annall. l. l. p. 170 sq. patrocinantur, et quam nobiscum receperunt Ladew. et Ribbeck., cum ex Philarg. appareat pernox antiquam modo coniecturam esse (cf. Ribbeck. Proleg. p. 217.); sex modo Codd. (inter quos Palat.), editt. Ald. II. et III. et Schol. Iuven. VIII, 70. exhibent pernox, quod Scaligero iam et Heinsio suadentibus revocavit Burm., quem Heyn., Wakef., Wagn. (etiam in Philol. Suppl. I. p. 372.) et reliqui editores recentiores praeter Ladew. et Ribb. secuti sunt. Nos in prima edit. et ipsi recepimus pernox, Doederleinium potissimum secuti, qui in libro suo Lat. Symon. u. Etym. P. II. p. 127 sq. docere studet, pernix iacet continere contradictionem in adiecto, cum pernix alibi valeat i. q. velox, celer, strenuus (vid. supra ad v. 93.). Postea tamen, cum sane difficillimum sit dicta, quomodo lectio pernix in contextum venerit, pernox autem paullo languidius videatur, ad alteram lectionem reversi sumus, quam cum Servio (pernix iure a pernitendo deducente) capimus pro: perseverans; ut ea significetur pertinax tauri succensentis victori studium se ulciscendi, quo ductus vires ad novum impetum colligit, alia omnia negligens. Insolatio quidem est hace Adventa h. p. significatio, quae tamen ex analogia potest defendi. — instrata h. p. praeser significatio, quae tamen ex analogia potest defendi. — instrata h. p. colligit, alia omnia negligens. Insolentior quidem est haec Adiectivi permix significatio, quae tamen ex analogia potest defendi. — instrato, h. l. non strato, cubili, in nudo solo. Wakef. tamen, cum instratus ubique sit Participium verbi insternere, neque ullo alio loco significet non stratus, ad Lucr. V. 985., ubi legimus instrata cubilia fronde, etiam h. l. ita distinguendum censet: instrato saxa cubili Frondibus hirsutis; et carice p. a. — 231. carex, innei genus. Cf. Ecl. III, 20. et Calpurn. III, 94. acuta carice tectus. - 232. irasci in cornua discit Heyn., ac si duae sententiae in unam confusae essent, interpretatur: irascens exercet se in cornua seu ad cornuum usum. Rectius tamen Voss. (coll. Eurip. Bacch. 732. Ταν-ου - - χ είς χέρας θυμούμενοι, Ovid. Met. VIII, 882. vires in cornua sumo, et Calpurn. Ecl. XI, 34. coiere in cornua) irasci in cornua explicat: iram quasi colligere in cornua, quae sunt irae et ultionis instrumenta. Ceterum cf. similis locus Acn. X. 455. meditantem in proelia taurum. Wagn. autem, et ipse Vossio adsentiens, coll. Bentl. ad Manil. II, 246., docet saepe a poetis animorum affectus tribui rebus, quibus illi utantur ad explendam mam cupiditatem. Ceterum haec verba cum duobus vss. seqq. poeta repetit Aen. XII, 103 sqq. Vergilium autem expressit Silius XV, 64. verbis torvi in cornua tauri. Vid. etiam adnott. ad Aen. X, 455. — 233. ventosque lacessit Ictibus Lemario videtur gladiatorium verbum ventilare circumscribere, quod usurpatur de gladiatoribus, qui ante pugnam gladiis motis et lusoriis ictibus aërem ferientes proludunt ad certamen. Quare etiam Scheca XXI, 118. Quam stultum est, cum signum pugnae acceperis, venti-lare. Ceterum cf. similis locus Aen. V, 377. verberat ictibus auras. — ad pugnam proludit. Ita etiam Aen. XII, 106.; ubi tamen cum nonnuli libri (?) Praepositionem omittant, Wakef. ad Lucr. V, 658. et hic Praep. ad delendam censet, comparans Rutil. Itin. I, 257. (taurus) Ut solet excussis pugnam praeludere glebis, Stipite cum rigido cornua prona terit, qui

Post ubi collectum robur viresque refectae, Signa movet praecepsque oblitum fertur in hostem: Fluctus uti medio coepit cum albescere ponto, Longius ex altoque sinum trahit, utque volutus Ad terras inmane sonat per saxa neque ipso Monte minor procumbit, at ima exaestuat unda 235

240

sane Maronem imitatus videtur. Sed contra omnium Codd. auctoritatem vihil hic mutandum. — sparsa harena. Cf. Ecl. III, 87. Iam cornu petat et pedibus qui spargat harenam, atque etiam Silius V, 315. et sparsa pugnas meditantem spectat arena. - 235. Post. Ladew., qui prius ex Med. receperat Ast, in recentissima edit. recte Post restituit. (Cf. etiam Wagn. in Philol. Suppl. I. p. 373., qui addit: "Quodsi Atque legeretur in Med., id ferrem reponeremque.") — robur. Ribbeck., Lachmanno suasore ad Lucr. II, 1131. p. 140., ex Rom. et Gud. a m. pr. edidit robor. — viresque refectae Heins. restituit e Medic. allisque melioris notae Codd.; vulgo receptue, quod Heynio magis placet, provocanti ad Lucan. II, 604. et Stat. Theb. II, 326. Sed hic Vergilianus usus respiciendus. Cf. Aen. XI, 731. et XII, 788. — 236. "Pulchre ex re militari, cum signa, aquilae. inferuntur; ut Geo. IV, 108. de apibus. — oblitum, qui omnem iam adversarii sui memoriam animo dimiserat, iam securum." Heyn. — 236. Signa monet, proventus in produce de la constantia de la consta Name of the monothin animo difficulty and section. They. — 256. Stynamovet, ut exercitus in proclium discedens. Wagn. in edit. min. docet, Vergilium multa e vita hunana ad vitam reliquorum animalium transtalisse, coll. Geo. IV, 108. et Aen. XII, 6. — 287—241. "Laudata a multis comparatio, ex Hom. II. IV, 422—426. expressa, notante iam Macrob. V, 13., repetita eadem Aen. VII, 528—530." Heyn. — Fluctus uti medio p. 249. praefert. Wagn. quidem Qu. Virg. XV. p. 435 sq. et Ladew. contendunt, Vergilium ubique Praepositionem omittere, ubi medius non locum indicet, qui inter ceteros vere medius sit, sed improprie usurpatum fere Praepositionum in, per, inter vim sustineat, mitten in (ut Geo. III, 466. Aen. I, 314. 505. 638. III, 73. 104. 270. IV, 382. 620. V, 188. VII, 563. VIII, 467. X, 665. etc.), contra in medio semper proprie dici (in der Mitte: ut Ecl. III, 40. Aen. II, 328. 512. III, 624. V, 110. 160. 288. VII, 227. X, 219.); quod tamen non prorsus verum esse docent loci Geo. III, 519. Aen. II, 67. III, 202. IV, 76. VII, 577. XI, 225. 838. XII, 213. 732. alii. - albescere, quod de spumantibus maris fluctibus dictum, praeclare pro existere, surgere. Cf. Aen. VII, 528. - 238. Cf. Aen. I, 160. Omnis ab alto Frangitur inque sinus scindit sese unda reductos. — "trahit sinum, facit, sinuatur, longe et ex alto versus litus; nam in hoc versatur notio princeps, ex alto ad litus volvi fluctus. Martyn. interpunxit cum aliis coepit cum albescere ponto longius, ex altoque sinum trahit." Heyn. Wagn. comparat Hom. II. IV, 426. χυρτον ἐὸν χορυφοῦται. Cf. etiam Geo. IV, 426. et Aen. I, 161. ibique adnott. Huschk. ad Tibull. I, 10. 51. hunc locum refert inter eos, ubi Copula que tertio demum, ut alibi quarto adeoque consistent accompany to the company of the c quinto enuntiationis vocabulo adiiciatur (qua de re vid. infra ad Geo. IV. 22. adnott.); eandemque opinionem protulit Bossler in Philol. XXI. p. 159 sqq. (cf. Ladew. Append. p. 196.), qui putat longius ex alto unam efficere notionem (fern her vom hohen Meere), Copulam autem que coniungere verba albescere coepit et sinum trahit; sed rectius cum Heyn. et Wagn. hunc le cum eadem ratione explicueris, qua Geo. II, 290. Altior ac penitus, ut longius et ex alto per Copulam coniungantur alterumque altero explicetar. de quo Copulae usu diximus ad Ecl. III, 34. et VIII, 101. Quod persperit etiam Wakef. ad Lucr. IV, 200., hoc longius ex altoque comparans cum Lucretiano penitus ex altoque. Unde etiam patet, errare Vossium alioque. qui ex alto per: ex profundo explicent, quod infra demum sequitur v. 140 sq. Cf. potius Aen. locus supra laud. — volutus ad terras. Cf. Auth. Lat. Burm. I, 45, 15. ruit ille volutus Ad terram. — 289. inmane sonst. Vid. supra ad v. 140 Vid. supra ad v. 149. — neque Monte minor. Cf. Geo. IV, 361. et Aen. I, 105. — ipso monte, cuius pars sunt saxa (s. scopuli) ante commenoVerticibus nigramque alte subiectat harenam.

Omne adeo genus in terris hominumque ferarumque
Et genus aepuoreum, pecudes pictaeque volucres
In furias ignemque ruunt: amor omnibus idem.
Tempore non alio catulorum oblita leaena
Saevior erravit campis, nec funera volgo
Tam multa informes ursi stragemque dedere
Per silvas; tum saevus aper, tum pessima tigris;

245

rata. Cf. Aen. X, 127. Saxum, haud partem exiguam montis. Eadem comparatio fluctuum alte surgentium cum monte invenitur infra IV, 361. et Aen. I, 105. Wagn. Qu. Virg. XVIII, 3. a. docet, Pronomen ipse ad naturam Subjecti, et hic quidem ad id, quod maxime conspicuum est in monte, ad altitudinem, esse referendum, vernacule autem non nisi gravius pronuniando ipso Substantivo reddi posse. Confert praeterea similes locos Aen. IV. 600 sqq. et Geo. IV. 354. — 241. verticibus, aquis in turbinis modum sursum actis. Iahn., Weichertum ad Val. Fl. VIII, 348. laudans, in priore edit. scripsit Vorticibus, in altera tamen ob Cod. Medic. auctoritatem ad alteram formam verticibus rediit. Vid. adnott. ad Geo. I, 481. — subjectat, cum vi sursum propellit. Med., Rom. alique libri optimae retae subsectat, and tamen rediii endum sura propositional de residues notae subvectat, quod tamen reiiciendum, cum non nisi de oneribus, de rebus gravibus et ponderosis dicatur (cf. Aen. XI, 131, 474.). Quare probo, etiam Ladewigium, qui prius ediderat subvectat, in recentissima edit. tacite ad subiectat rediisse. Utriusque vocabuli confusio redit Geo. IV, 385. Videtur autem poëta ante oculos habuisse Lucr. VI, 700., ubi mare dicitur ex montibus ardescentibus Saxaque subiectare et harenae tollere nimbos. Iahn. tamen lectionem subvectat subtilius quam verius defendit. - harenam profundi maris, ut Aen. I, 107. furit aestus harenis. — 242 sq. "Multi poëtae varie hunc locum de furiis amoris in animantibus tractarunt. Sed proxime noster Lucretii vestigia pressit, imprimis I, 12 sqq. una cum Aristot loco hist. Anim. IV, 18." Heyn. — adeo. Vid. adnott. ad Geo. I, 24. — hominumque ferarumque. Cf. adnott. ad Geo. I, 295. II, 69. (344. 443.) — 243. Wakef. pecudes appositionem vv. genus aequoreum esse putat, coll. Hor. Od. I, 2, 6. et not. sua ad Lucr. I, 137. — pictae volucres redeunt Aen. IV, 525. Cf. etiam Geo. IV, 13. Ovid. Met. III, 669. et Claud. XL, 3. Cf. etiam infra ad v. 264. — 244. Peerlk., cui vox amor post verba antecedentia tenuior videtur, pro qua Vergilius potius scripsisset andor. p. 250. coniicit In furios ignemone ruit amor: ut ruere activa set ardor, p. 250. coniicit In furias ignemque ruit amor; ut ruere activa significatione dictum sit de qua diximus ad Geo. I, 105. — 246. Tum fesignificatione dictum sit de qua diximus ad Geo. 1, 105. — 246. Tum ferae, e quibus leaenas et ursas primo loco nominat, sunt saevissimi ingenii. — erravit. Vid. adnott. ad Geo. I, 49. Moret. II. exhibet occurrit, quod, ne idem vocabulum statim recurrat, cum Heinsio et Burm. praefert Peerlk. p. 250. — 247. informes ursos Cerda "vastos et truces" interpretatur rectissime. Apud Ovid. Trist. III, 5, 35. eodem sensu turpes ursi vocantur. Heynio sunt deformes, turpes. — stragem dedere. Cf. infra v. 556. Aen. XII, 454. (VIII, 570. IX, 526. 784.) Nemes. Cyneg. 204. cett. etiam infra v. 265. et adnott. ad Aen. IX, 323. — 248. tum saevus aper. Vid. infra ad v. 255. Peerlk. tamen, quem pariter offendit vox saevus per breve intervallum repetita. coniicit tum sus asper. Sed saevus etiam legit auctor carminis in Anth. Lat. Burm. I, 172, 28. per silvam tum saevus aper. Ceterum Haupt. et Ribbeck. edunt saevos. Vid. adnott. ad Geo. II, 71. 225. III, 118. etc. Inde ab hoc versu Ribbeck. vulgarem versuum ordinem prorsus mutavit, ut singuli sic se exciperent: 249. 255—57. 264. 265. 258—63. 250—54. (quos a poëta secundis curis additos esse putat, ut substituerentur vv. 269. et 70. delendis) 266 sqq. simulque v. 263. spurium censet (cf. eius Lect. Verg. p. 6. et Proleg. p. 33. cum iis, quae contra eum disputant Ladew. in Iahn. Annal. phil. LXXIII. p. 466. et Tittler. Progr. p. 5 sq.); atque etiam Peerlk. p. 382. vv. 264. et 65. post v. 257. collocandos et v. 270. et 71. in hunc unum contrahendos censet: Ascanium, avidis ubi subdita flamma medullis. Nos, quamquam non miHeu male tum Libyae solis erratur in agris.
Nonne vides, ut tota tremor pertemptet equorum
Corpora, si tantum notas odor attulit auras?
Ac neque eos iam frena virum neque verbera saeva,
Non scopuli rupesque cavae atque obiecta retardant
Flumina correptosque unda torquentia montis.

250

nus haeremus in repetita sententia vv. 253. 54. et 269. 70., tamen, ne vulgares versuum numeri nimis turbarentur, illos viros doct. in re adhuc valde incerta sequi dubitavimus. Etiam ceteri recentiores editores omnes vulgarem versuum ordinem servarunt. — 249. "Cf. Calaber Paralip. V, 373. 377. 378. Formam orationis iam supra vidimus I, 448. Heu! male tum mites defendit pampinus uvas." Heyn. — 250. pertemptet. Moret. sec. et duo Rottend. pertentat, quod post vides ut ferri posse contendunt Burm. et Heyn., Voss. autem et Conington praeferunt. Rectissime vero Wagn. censet, aliud esse vides ut, aliud Nonne vides ut. Cf. etiam adnott. ad Geo. I, 56. et Ecl. IV, 52. Vox pertemptare pro cum vi pervadere et vehementer commovere posita, quae redit Aen. I, 502. V, 828. et VII, 355., ex Lucretio VI, 287. (ubi, ut hic. tremor pertemptat) et V, 191. 426. sumpta videtur. De vocis autem scribendae ratione vid. adnott. ad Ecl. I, 49. — 251., si notas odor attulit auras, exquisitiore ratione dictum, quam odor allatus est, si aurae odorem attulere; modo teneas, odorem sic esse rem, quae sensum olfactus excitet, emittendo corpuscula, quibus aurae ingravescunt. Convenit Horat. Od. II, 8. extr. tua ne retardet aura maritos." Heyn. Odorem igitur intelligas ab equa emissum, quo captato equus mas in venerem ruit. Cf. Orell. ad Hor. l. l., qui recte docet, talia non ad nostrum sensum esse diiudicanda, ab huiusmodi enim imaginibus ex ipsa rerum natura petitis minus abhoruisse Graecos et Romanos. — 252. Ac neque iam frena virus -- retardant, quae antea satis valida fuerant ad eos retardandos, coercendos. "Ac i. e. quod ubi fit; copulatur per hanc Particulam eventus cum causa ita, ut ille hanc statim subsequi significetur. Vid. Aen. V, 504."
Wagn. — De voc. iam Particulis negandi iuncta, ut respondeat nostro jetzi nicht mehr, quod, qui nunc Latine scribunt, minus recte per non amplime exprimere solent, cf. Wagn. Qu. Virg. XXIV, 2., hos Vergilii locos congerens: Geo. III, 548. Aen. I, 556. III, 260. IV, 431. V, 194. 633. IX, 515. XI, 71. Vid. etiam adnott. ad Aen. X, 881. De conjunctione singulorum membrorum per neque -- neque -- non -- que cf. idem Wagn. Qu. Virg. XXXVI, 10., hunc locum conferens cum Geo. II, 83 sq. 136 sqq. III, 149 sq. (ubi vid. adnott.) 252 sq. IV, 210 sqq. Aen. X, 319 sq. IV, 227 sq. IX, 138 sq. et similibus. — 253. "Varii versum poëtae nostro propositum fuisse, notant Interpp.: Non amnes illum medii, non ardua tardant, apud Macrob. Sat. VI, 2. p. 381." Heyn. Imitati sunt hunc locum Claud in Ruf. II, 184. Haud illos rupes, haud alta vetarent Flumina, praecipiti stravissent omnia cursu, (unde Peerlk. l. l. concludere videtur, etiam hic codd. quidam exhibent) et Prudent. Perist. IX, 115. Per silvas, per saxa ruunt, non ripa retardat Fluminis, aut torrens oppositus cohibet. —, flumina torquentia unda, fluctu et impetu suo, montes, fragmina, sax ruentium montium." Heyn. Schrader. coni. pontes, quod cupide arreptum in contextum adeo recepit Wakef. Sed vulgarem lectionem poëta multo digniorem praeter omnium Codd. consensum tuetur etiam Silii imitatio IV, 522 sqq. Ut torrens -- Cum sonitu ruit in campos, magnoque fragore Avulsum montis volvit latus, coll. cum eiusd. IX, 395. Tum silicem sco-pulo avulsum, quem montibus altis Depulerat torrens, raptum contorque in ora Turbidus. Non minus reiicienda Marklandi coni. (in Epist. crit. ad Fr. Hare p. 52. proposita), fundo pro unda legendum esse statuentia - correptosque, iam ab editt. Aldd. II. et III. aliisque spretum, ex optimis Codd. restituerunt Wakef., Voss., Iahn. et recentissimi editores (praeter Haupt.), etiam Wagn. ipse in min. edit., quem prius Copulam reiicienten temere secuti sumus. Sensus enim est: non flumina obiecta, quae etiam

255

Ipse ruit dentesque Sabellicus exacuit sus Et pede prosubigit terram, frigat arbore costas Atque hinc atque illinc humeros ad volnera durat. Quid iuvenis, magnum cui versat in ossibus ignem Durus amor? Nempe abruptis turbata procellis Nocte natat caeca serus freta; quem super ingens 260 Porta tonat caeli et scopulis inlisa reclamant

vulgaris equi cursum morantur, eos retardant, immo ne tam rapida quidem, ut vel montes (i. e. saxa) avulsos secum torqueant. In maius autem extollit poëta Lucretii verba I, 288. volvitque sub undis grandia saxa. — 255. "Locos alios poëtarum congessere Guellius et Cerda. At praeivit poëtarum pater, II. XI, 416. XIII, 475. Hesiod. Scut. 386 sqq." Heyn. Offendit quodammodo iterata suis commemoratio, cum iam v. 248. de saevo apro sermo fuerit; quare Wagn. Qu. Virg. XL, 2. hunc locum inter eos refert, ubi bonus Vergilius dormitasse censendus sit. Discrimen tamen, quod intercedit inter aprum (ferum) et verrem (domesticum), quos hic sibi opponi docet iam additum Pron. ipse, hanc iterationem, quae videtur, satis excusat, Ruere verbum proprium de suibus. Cf. Donat. ad Ter. Ad. III, 2, 21. et IV, 2, 11. Sabellicus. Vid. adnott. ad Geo. II, 167. De Sabinorum quidem porculatione nihil diserte proditur, sed cum Picenum vicinum ea excelleret (Martial. XIII, 35.), etiam Sabellicum agrum suibus abundasse credibile est. De voce monosyllaba in fine versus posita (ut apud Lucr. V, 25. et horrens Arcadius sus) vid. adnott. ad Geo. I, 181. — 256. prosubigendi verbum, quod Serv. hic interpretatur, fodere et pedibus alternis impellere, invenimus etiam apud Val. Fl. IV, 288. et Prudent. περί στεφ. III, 129., qui hunc locum ante oculos habuit scribens: impositamque nis impellere," invenimus etiam apud Val. Fl. IV, 288. et Prudent. περι στεφ. III, 129., qui hunc locum ante oculos habuit scribens: impositamque molam Turibulis pede prosubigit. In seqq. vulgo editur fricat arbore costas Atque hinc atque illinc, humerosque etc. Sed cum Copulam que praeter alios Codd. omittant Medic., Gud. (a m. pr.) et quatuor Parisini, quam crebro Copulae usui in hoc loco deberi censet Wagn., verba autem atque hinc atque illinc praecedentibus adiecta mihi quidem aliquantum languere videantur, in his verbis constituendis secutas sum Wagnerum. Intellexi enim, huius loci aliam esse rationem, atque Ecl. V, 23., et prius atque coniungere utramque sententiam, posterius autem Adverbia hinc et illinc, quamvis optaverim, ut poëtae minus ambigue scribere placuisset. Etiam ceteri editores recentiores Copulam que iure spreverunt. — 257. "durat, indurat. Plin. VIII, 52, 78. Sues ferae semel anno gignunt. Maribus in coitu plurima asperitas. Tum inter se dimicant, indurantes attritu arborum costas, lutoque se tergorantes. Cf. Aristot. Hist. Anim. VI, 17. Res satis nota." Heym. — 258—263. "Ad Leandri Hellespontum tranantis, ut Hero potiretur, audaciam respici, obvium est. Praeter Musaei grammatici carpotiretur, audaciam respici, obvium est. Praeter Musaei grammatici carmen et Ovidii Epistolam cf. Stat. Theb. VI, 542—547." Heyn. — 259. Durus amor, ut Aen. VI, 442., in Anth. Lat. Burm. I, 178, 150. et alibi. — "procellae abruptae, h. e. abrumpentes se (ut proruptus, praeruptus), praecipites cum impetu ruentes. Cf. ad Aen. III, 199." Heyn. — abruptis. Wakef. ad Lucr, V, 505. suspicatur h. l. legendum esse: obruptis, turbata procellis, quod sic explicat: "se ob iuvenem rumpentibus, vel in vultum se frangentibus, et illidentibus." Sed praestat plurimorum librorum lectionem retinere, de qua etiam cf. Burm. ad Lucan. VI. 35. Vid. similes lectionem retinere, de qua etiam cf. Burm. ad Lucan. VI, 35. Vid. similes locos Aen. II, 416. et XII, 451. — 260. serus, sero tempore. Vid. not. ad v. 407. — nocte caeca, tenebricosa. Vid. Cic. Mil. 19, 50. Aen. III, 87. 203. Ita apud Silium VII, 350. caeca silentia pro tempore nocturno. Ceterum cf. adnott. ad Aen. II, 19. et XII, 444. Peerlk. p. 250. in Cod. Coth. I. Lections cothe forte service for later a proper service forter. Goth. I. lectione sectus freta suspicatur latere veram scripturam Sesti freta, quam ingeniosam coniecturam recipiendam dixerim, cum sane serus post nocte caeca langueat atque etiam Stat. Silv. I, 3, 27. de eadem re canens Sestiacos sinus commemoret. — 261. "Porta tonat caeli, h. e. caelum, ab Ennio et Homero petitum esse, iam in Senecae Epist. 108. extr. legitur. Ratio inter plures inanes, quas afferunt Interpp., vera est illa, quod caelo,

Aequora; nec miseri possunt revocare parentes Nec moritura super crudeli funere virgo. Quid lynces Bacchi variae et genus acre luporum Atque canum? quid, quae inbelles dant proelia cervi? Scilicet ante omnis furor est insignis equarum; Et mentem Venus ipsa dedit, quo tempore Glauci? Potniades malis membra absumpsere quadrigae.

265

Olympo, poëtae tribuunt regiam, hinc etiam fores, limina, portas. Cf. Homer. 11. V, 749. VIII, 393 sq. et Ennii fragm. Annal. v. 595. Vahl. Quem super ingens Porta tonat caeli; quod autem ad tonandi verbum attinet. etiam supra Geo. I, 371. Eurique Zephyrique tonat domus. — 262. 263. Nec cogitatio de luctu parentum, nec quod amata puella eius morti superstes esse nolet, eum retinet. — crudeli funere, acerba morte. Quodcunque ab immiti animo, fato, decreto proficiscitur, et ipsum est immite,
crudele." Heyn. Cf. Ecl. V, 20. Aen. IV, 308. X, 386. XI, 53. XII, 636.
Aen. II, 561. 368. etc. — Voss. et Ladew. (Ameis. Spic. p. 32. secutus,
qui confert Musaeum 440. κασ δ' Ηρώ τεθνηκεν επ' ολλυμένω παρακοίτη) coll. Aen. X, 727. non recte conjungunt super crudeli funere, cui rationi iam caesura versus adversatur; immo Aen. IV, 308. plane cadem ratione: Nec moritura tenet crudeli funere Dido. Super igitur i. q. insuper, praeterea. Cf. adnott. ad Aen. II, 71. Ribbeck. Lect. Verg. p. 5. hunc versum spurium et ex illo Aeneidis loco ortum iudicat; sed recte eum defendere videtur Tittler. Progr. p. 6. not. 3. — 264. Quid, scil. dicam, ut illae furant, cum constet omnium maxime furere equas? — lynces Bacchi; quia Bacchi currum a bestiis illis trahi fabulabantur mythographi. Cf. Interpp. ad Ovid. Met. III, 668. Quem (Bacchum) circa tigres, simulacraque inania lyncum, Pictarumque iacent fera corpora pantherarum, et IV, 25. tu bisugum insignia frenis Colla premis lyncum, itemque ad Prop. IV, 16 (III, 17), 8. Lyncibus in caelum vecta Ariadna tuis. — variae, maculosae, ut Aen. I, 323. Ita apud Senec. Hipp. 63. variae tigres. Cf. etiam Lucr. I, 590. omnia constant Usque adeo, variae volucres ut in ordine cunctae Ostendant maculas generaleis corpore inesse (coll. cum eiusd. II, 144. 344. IV, 1004. V, 799. 1077.) ubi dubium est, num variae volucres sint varii generis, an variis coloribus distinctae. Ceterum vid. supra ad v. 243. — genus acre luporum. Cf. parallelus Lucretii locus V, 860. genus acre leonum. — 265. quid, quae. Voss. recepit alteram lectionem quique, quae etiam Heynio et Wunderlichio magis placet. Sed recte Wagn. in eiusmodi rebus a spectatissimorum Codd. auctoritate non recedendum esse censet; quique autem non nisi in uno Cod. Parrhas. videtur apparere. — dant proelia. Cf. Grat. Cyneg. 155. et adnott. ad Aen. IX, 323. Edere proelia legitur ap. Lucr. II, 118. et Liv. XXV, 38. Peerlk. p. 382. vv. 264. et 265. post v. 257. ponendos esse censet, ut "absolutis pecudibus, exemplum hominis in fine memoretur" eoque eos revera transtulit Ribbeck. Sed nonne vel sic redit poëta ad pecudes v. 266.? - 266. , Quid hacc omnia commemorem, cum omnium praesentissimum exemplum in equis insis sit? hinc est scilicet profecto, utique [ja doch]. Heyn. Cf. Her. Od. I, 25, 14. flagrans amor et libido, Quae solet matres furiare equorum, et Dissen. ad Tibull. II, 1, 67 sq. — 267. mentem pro concitata animi amore flagrantis agitatione ponit. Ladew. comparat Tibull. IV, 3, 7. quie furor est, quae mens. Hor. Ep. I, 2, 60. dolor quad suaerit et mens et Od. I, 16, 22. compesce mentem. Adde Pervig. Ven. 63. Ameis, in Iahnii Nov. Annel LVIII p. 46. mentem dedit simpliciter reddit herselte hessisterit Nov. Annal. LXII. p. 46. mentem dedit simpliciter reddit beseelte, begeinterte sie. "Fabula de Glauco [Sisyphi, Corinthi regis, filio] vel ex Palaephato a Thebis, quibus Venus furorem immisit, ut ipsius domini membra dilanirent, quoniam eos ab admissione arcebat. Diversas causas alii memorant. Ποτνιάδες πελλοι, Eurip. Phoen. 1140." Hopn. Vid. Palaeph. c. 26. c. Ovid. Met. XII, 233. XIII, 925 sqq., quibus adde Hygin. f. 250. ct 275.

Illas ducit amor trans Gargara transque sonantem
Ascanium; superant montis et flumina tranant.

Continuoque avidis ubi subdita flamma medullis —
Vere magis, quia vere calor redit ossibus: — illae
Ore omnes versae in Zephyrum stant rupibus altıs
Exceptantque levis auras et saepe sine ullis
Coniugiis vento gravidae — mirabile dictu —

Saxa per et scopulos et depressas convallis
Diffugiunt, non, Eure, tuos, neque solis ad ortus,

quadrigae pro equis omnino positum videtur. — 269 sq. Vide quae de his versibus, quibus Ribbeck, asteriscos praefixit, supra ad v. 249. disputavimus. Solito poëtarum more pro quovis monte ac fluvio certum quendam montem ac fluvium commemorat. Vid. Geo. I, 9. — Gargara. Vid. adnott. ad Geo. I, 103. — "Ascanius lacus Bithyniae sub Olympum montem satis quidem notus; at hic fluvius ex eo exiens intelligendus; nam sonantem et equis transmittendum memorat. Meminerat autem eius fluvii sonantem et equis transmittendum memorat. Meminerat autem eius fluvii Euphorion (vid. Strabo XIV. p. 999. C. D.), e quo non pauca mutuatum esse Virgilium suspicor." Heyn. Praeterea de eo (qui nunc vocatur Tschatirgha Su) cf. Stephan. Byz. p. 122. Ptolem. V, 1. Plin. V, 32, 40. et praeterea liber meus geogr. H. p. 379. — et flumina tranant. Cf. Lucr. I, 14. Inde ferae pecudes persultant pabula laeta Et rapidos tranant amnes. — 272. vere calor redit ossibus, ut contra Aen. III, 308. calor ossa reliquit. Ceterum ef., quae supra II, 323 sqq. de vere legimus. — ossibus, h. e. medullae ossibus inclusae, quae sedes caloris habebatur. Vid. adnott, ad Aen. II, 120. — 273. Ore, quia distributive loquitur poëta, at etiam infra Geo. IV, 201. Paullo aliter se habent loci, quales sunt Hor. Od. II, 19, 31. Tibull. I, 3, 71. IV, 1, 71. et similes, ubi vere ore prooribus. — in Zephyrum. Rom. et alii libri exhibent ad Zephyrum. Scilicet plane omissa fuerat in Medic. Praepositio, deinde pro arbitrio suppleta licet plane omissa fuerat in Medic. Praepositio, deinde pro arbitrio suppleta et ex eo in alios libros translata: in Z. autem testatur Philarg. Cf. Wagn. ad h. l. et in Qu. Virg. VIII, 3. a. Ceterum de utraque Praepositione huic Verbo adiuncta cf. Drakenb. ad Liv. IX, 2, 15., iam a Burm. laud. 274. "Res vulgata, veteres credidisse, εξανεμούσθαι, vento gravidas reddi posse equas. Praeter Cretam (v. Aristot. Hist. Anim. VI, 18.) in Lusitania circa Olyssiponem (cf. Varr. R. R. II, 1, 19.) Favonio seu Zephyro than te id potissimum contingere, existimatum est, quia aestuantes amore equas versus oceanum currentes Zephyrum hiante ore excipere videbant. Vide imprimis Colum. VI, 27, 3 sqq., ubi totus hic locus adscribitur. Res iam Homeri aetate nota. Vid. II. XVI, 150. 151. Apud eundem ex Borea suscepti equi II. XX, 222 sqq. Heyn. — 276. Saxa per. De Praepositione Casui suo postposita vid. aduott. ad Geo. I, 161. — depressas convallis. Spondaicus exitus hic, ubi de celeri fuga serven est, imprimis cum etiam duo spondei praecedant, paullo durior censendus. Cf. tamen cum etiam duo spondei praecedant, paullo durior censendus. Cf. tamen v. c. Aen. VII, 634. Ovid. Met. I, 117. Catull. LXVIII, 87. etc. Voss. et hic artem Vergilii admirans comparat Hom. II. IV, 74. et X, 359., ubi spondaici numeri pariter celerem et sine impedimento continuatum motum indicent. Ribbeck. cum Plotio de metris p. 251. Gaisf. scripsit convalleis. — 277—279. diffugiunt dispersae, non certum locum habentes, quo deferantur. Cf. Iahn. ad Geo. II, 8. p. 404. ed. II. — "non Eure, tuos. Cum ex Zephyri afflatu conceperunt, diffugiunt et discursant in Boream Caurumque et Austrum, non autem ad ortum. Illustratur hoc Aristotelis verbis 1. 1.: θέουσε δὲ οὕτε πυὸς ξω, οὕτε πρὸς δυσμάς, αλλά πρὸς ἄρχτον n voicor Differt tantum philosophus a poëta in hoc, quod occidentem simul excludit." Heyn. Cf. etiam, quae Conington de h. l. disputat, certam tamen sententiam non proferens. De Euro vid. adnott. ad Geo. I, 371.—
"Caurus seu Corus [noster Nordwest] hic septemtrionalibus ventis adnumeratur; flat ab occasu solstitiali et occidentali latere septemtrioni, a Graecis dictus Argestes, ex frigidissimis et ipse, Plin. XVIII, 34, 77."

Heyn. Cf. etiam infra v. 356. Aen. V, 126. Caes. B. G. V, 7. Gellius II, 22. al. et liber meus geogr. I. p. 614. Ceterum Serv. "Caurum pro Corum, VERGIL. PARS I. ED. IV.

In Borean Caurumque, aut unde nigerrimus Auster Nascitur et pluvio contristat frigore caelum. Hic demum, hippomanes vero quod nomine dicunt Pastores, lentum destillat ab inguine virus, Hippomanes, quod saepe malae legere novercae Miscueruntque herbas et non innoxia verba.

Sed fugit interea, fugit inreparabile tempus, Singula dum capti circumvectamur amore.

295

280

sicut saurex pro sorex, caulis pro colis" dici docet. Cf. etiam Schneideri Gr. L. I, 1. p. 58 sqq. Fluctuat librorum scriptura inter Corus et Caurus apud Plin. II, 47, 46. Senec. N. Q. V, 16. Veget. R. Mil. IV, 38. et alibi. — nigerrimus Auster, caelum nubibus obscurans; vid. ad Geo. I, 460., de Austro ipso autem ad Geo. I, 462. Cf. etiam Aen. V, 696. imber densis nigerrimus Austris et Avien. descr. 834. duo nigri partibus Austri densis nigerimus Austris et Avien. descr. 834. duo nigri partibus Austri Curvantur. — 279. "pluvium frigus, quod Austro tribuitur, molestias creat Interpp. Enimvero notum satis est, poëtico sermone hiemem et frigus simpliciter de pluvio tempore dici [quia omnis pluvia refrigerat aërem]. Itaque et frigidus Auster Geo. IV, 261., qui humidus Auster Geo. I, 462." Haec Heym., recte simul reliciens unius Cod. Rom. (et Schol. Bern.: cf. Ribbeck. Proleg. p. 197.) lectionem pluvio sidere, cum hic de Austri vi et effectu agatur, qui contristet frigore, hieme, pluvia, non vero sidere. (De permutatis voc. frigus et sidus cf. Burn. ad Ovid. Met. V, 281. et Heins. ad Claud. XXVIII, 444.) Ceterum hic versus Aen. X, 275. ex parte sie iteratur: Nascitur et laevo contristat lumine caelum. — 280. Hic denum i g tum demum si equae a Borca et Cauro affantur. Cf. Hand mum i. q. tum demum, si equae a Borea et Cauro affiantur. Cf. Hand. Tursell. II. p. 255. Wagn. in edit. min. adnotat, demum hic vim restrictivam habere, cum hippomanes vero et proprio nomine vocatum distinguatur ab alia re improprie eodem nomine appellata (vid. infra.) Voss. ex paucis Codd. et Philarg. recepit Hinc. — "hippomanes, humor ex equae, ubi Veneris stimulis incaluit, locis eliquatus, quo philtro usae sunt veneficae; vero quod nomine dicunt, proprie, quia scilicet eo nomine appellatur etiam caruncula nigra, fronti pulli recens editi innasci et ab equa enixa statim devorari credita. Vid. Plin. VIII, 42, 66. cf. Aen. IV, 515. 516.; etiam herba aliqua Theorrit. II, 48. 49. Cum nostro loco ef. Tibull. II, 4, 58. Prop. IV |V|, 5, 18. Respicit ad eum Plin. XXVIII, 80. Hoya. – 281. destillat. Sic meliores libri omnes: alii perperam distillat. Eaden varietas ap. Lucan. VIII, 177., ubi vid. Cort. — 282. malae novercae, i.4. supra Geo. II, 128. (ubi sequentem versum haud dubie ab alia manu adiect iam legimus) saevae. Wagn. poëtam hic maxime de Phaedrae in Hippolyten amore cogitasse suspicatur. — quod legerunt - - Miscueruntque (pro et cui miscuerunt) - - verba eadem ratione dictum, qua Aen. III. 381 a. Italiam, quam tu iam rere propinquam Vicinosque - portus pro: et cuius portus etc., cum haud raro Pronomen relativum post Copulam alse Casu sit repetendum. Cf. Wagn. Qu. Virg. XXXIV, 4. et adnot. nesta ad Ecl. VIII, 3. Alia est Ameisii Spic. p. 32. et Ladewigii sententia, qui in eiusmodi locis eundem inveniunt transitum a relativa constructions demonstrativam, de qua diximus ad Geo. I. 230., ideoque hic potius supplent Pron. ei., De correptione terminationis - erunt cf. adnott. ad Ed. V. 61. — non innoxia verba; carmina magica. Cf. Ecl. VIII, 67 aqq. et alnott. ad Geo. II, 128. Repetuntur haec verba ab imitatore Vergilii in Anth. Let. Burm. I, 178, 54. (de cuius Medea, centone Vergiliano, nuper singularem Di scripsit Car. Regel in Progr. gymn. Cellensis a. 1866., quod iam supra ad Ed. III, 78. commemorare debebam.) — 284. "Transitus a cura armentorum ad curam ovium et caprarum -- ad v. 403. Dum omnia haec, inquit. de amentorum cura sigillatim pertractamus, singula perlustramus, capti heres rerum studio, amore." Heyn. Ladewigio hace verba respicere videntaren silium supra v. 46 — 48. significatum. — inreparabile tempus refi Aen. X, 467. Sic ap. Senec. Ep. 123. med. irreparabilis vita et Colum. XI. 1, 29. Temporis fuga irreparabilis. -- dum capti amore (ex ipsies re

Hoc satis armentis; superat pars altera curae, Lanigeros agitare greges hirtasque capellas. Hic labor, hinc laudem fortes sperate coloni. Nec sum animi dubius, verbis ea vincere magnum Quam sit, et angustis hunc addere rebus honorem; Sed me Parnasi deserta per ardua dulcis Raptat amor; iuvat ire iugis, qua nulla priorum Castaliam molli devertitur orbita clivo.

290

iucunditate prodeunte) singula circumvectamur, i. e. speciatim omnia describimus. Imago a cursu maritimo petita. Cf. adnott. ad Geo. I, 41. et II, 40. — capti amore, ut Ecl. VI, 10. Ceterum Peerlk. p. 252 sq. hos quatuor vv. 282—85. tamquam spurios vult deletos. — 286. Hoc satis (sit) armentis; his contents sint armenta, haec sufficient de armentis, quibus etiam equi includuntur, ut Aen. III, 540. et XI, 494. — superat, i. q. superest. Cf. not. ad Ecl. IX, 27. — agitare greges non solum est pascere, curare, ut Heyn. interpretatur, sed operam impendere cultui gregum describendo, nam agitare rem significat cogitare de re eique operam dare. Sic v. c. ap. Tac. Germ. c. 26. agitare fenus. — lanigeros greges, ex Lucr. II, 318. 661. V, 864. Cf. etiam Aen. III, 642. 660. Attius apud Cic. Div. I, 22, 44. Ovid. Met. VII, 312. Phaedr. I, 1, 6. etc. — 288. Cura cic. Div. 1, 22, 44. Ovid. Met. VII, 312. Phaedr. 1, 1, 6. etc. — 288. Cura pecudum vobis imprimis cordi sit; ex opera iis navata laudem boni et prudentis patrisfamilias certissime sperare potes. Hic labor: in hoc opera vestra sit posita. — fortes h. I. ornat, sed non abundat; idem est quod strenui, industrii, laboriosi. Sic Hor. Serm. II, 2, 115. fortis colonus et Epist. II, 1, 139. fortes agricolae. Peerlk. p. 254. hane protulit coniecturam: hinc laudem fortis sperare coloni, quam Ladew. adeo in contextum recepit, cum poëta iis, quae ad se pertineant, minus apte inserat hane colonorum allocutionem. Sed quamquam proba est constructio Labor (i. e. difficillimmm) est hinc laudem sperare (ut Aen VI 126. legimus Sed redifficillimum) est, hinc laudem sperare (ut Aen. VI, 126. legimus Sed revocare gradum etc., Hoc opus, hic labor est), nonne tum sequentia continent aliquam tautologiam? — 289—293. "Satis quidem novi, quam difficile sit, haec poëtica oratione commode eloqui, et res tam tenues pro dignitate carminis satis exornate commemorare. Sed studium huius rei abripit me ad hoc carmen pertexendum, et inflammat me haec ipsa cogitatio, quod in materia versor, a nullo adhuc e Romanis poëta tractata. Ceterum manifestum est, poëtam hic vestigia pressisse Lucretii I, 921-929. et V, 98 sqq., lestum est, poëtam hic vestigia pressisse Lucretii I, 921—929. et V, 98 sqq., Nostro autem haec eadem sublegit Manil. III, 25—30 sqq. et locum respetit Plin. XIX, 419. extr." Heyn. Adde Lucr. V, 734. Difficile est ratione docere et vincere verbis. — Nec sum animi dubius, ut apud Lucr. I, 137. in simillimo loco: Nec me animi fallit Graiorum obscura reperta Difficile illustrare Latinis versibus esse, quem locum iam Macrob. VI, 2. in. cum nostro comparat. Ceterum ef. etiam Aen. IV, 96. et adnott. ad Geo. IV, 491. — "vincimus ardua et difficilia; h. l. ea, quae tenuia et exilia sunt, ut in carmine vix placere possint, vincit poëta ornando verbis ornantibus et tropis." Heyn. — 290. hunc addere rebus honorem, hunc verborum ornatum, qui a poëta requiritur, vel potius, ut Ameis. Spic. 19 32 sq. explicat: "exiguas res ad tantum honorem efferre, ut vere poëta. p. 32 sq. explicat: "exiguas res ad tantum honorem efferre, ut vere poëtica oratione describantur." Burm., cum quo consentit Wakef. ad Lucr. I, 321., malit hinc: ex verbis honorem addere rebus, et Peerlk. p. 255. nunc, quod languet. Immo contra Codd. nihil mutandum. — Parnasi deserta, paia ante Vergilium nullus poëta has res carmine exposuit. De Parnasso vid adnott ad Ecl. VI, 29. — 293. Castaliam, scil. zοήτην. De celeberrimo Castalio fonte, e Parnassi radicibus prorumpente, cf. Strab. IX. p. "Paus. X, 8. et omnes fere poëtas, ut Ovid. Met. III, 14. Am. I, 16, Senec. Oed. 229. etc. et librum meum geogr. III. p. 859 sq., de omissa em Praep. ad, quae ad Geo. I, 134. Aen. I, 679. et alibi adnotavimus. molli clivo, leniter adsurgente, ut facilis adscensus et descensus sit. Ecl. IX, 8. Respicit autem hic Lucretii I, 925. Avia Pieridum peragro u nullius ante Trita solo; invat integros accedere fontes - - - Insignem-

27 4

Nunc, veneranda Pales, magno nunc ore sonandum. Incipiens stabulis edico in mollibus herbam Carpere ovis, dum mox frondosa reducitur aestas, Et multa duram stipula filicumque maniplis Sternere subter humum, glacies ne frigida laedat Molle pecus scabiemque ferat turpisque podagras. Post hinc digressus iubeo frondentia capris Arbuta sufficere et fluvios praebere recentis Et stabula a ventis hiberno opponere soli Ad medium conversa diem, cum frigidus olim

**2**95

300

que meo capiti petere inde coronam. Unde prius nulli relarint tempora Musae. - devertitur, deflectit, ducit ad Castalium fontem. Sic autem, non divertitur, quod praebent aliquot Codd., scribendum esse, iam Burm. docet. Cf. idem ad Petron. c. 10. Heins. ad Ovid. Am. II, 6, 9. Drak. ad Liv. XLIV, 43, 2. Ruhnk. ad Ter. Eun. IV. 2, 7. Bötticher. Lexic. Tacit. p. 155. aliique. – 294. Rem admodum difficilem (cf. v. 289 sq.) exorsurus, Palis auxilium invocat poëta. Cf. similes loci Aen. VII, 37. 641. etc. – "veneranda Pales, ut sancta dea. Videtur tamen ad religiones pertinere. Nam etiam cana l'ales apud Statium Theb. VI, 111., grandaeva Pales [Calp. Ecl. VIII, 65.]. Heyn. Vid. etiam Ecl. V, 35. ibique adnott. — "magno ore sonandum, quod rebus tenuibus carmine suo dignitatem addere constituit. v. 289 sq." Heyn. Cf. autem Hor. Serm. I, 4, 43. os magna sonaturum, ubi fortasse hic locus respicitur. — 295 sqq. Per hiemem in stabulis tenendas et alendas esse docet oves et capras. — Incipiens, accoursos, i. q. Principio. Respondet ei v. 300. Post hinc digressus, h. e. deinde vero. - edico, Palis nomine. Cf. etiam infra v. 300. et adnott. ad v. 329. Cum Infin. verbum eadem ratione construitur Aen. XI, 463. armari Volscorum edice maniplis. "stabula mollia explicat v. 297. 298. De substernendae autem frondis diligenti cura vide Cat. R. R. 7, 7. Varr. II, 2, 7. 8. Colum. VII, 3, 5. Adde Calpurn. Ecl. V, 116 sq.; locum e nostro adumbratum. - carpere herbam, sc. in praesepi appositam, h. e. ali; (quae autem eae herbae seu pabula sint, vide apud Colum. VII, 3, 21. 22. et 4, 2. cf. Calpurn. Ecl. V, 98-130." Heyn. Cf. Aen. IX, 353. Carpust gramen equi, et vide infra ad v. 325. adnott. - "dum mox frondoss reducitur aestas; non vernum tempus, quo educi possunt in prata tantum vicina et campos, sed aestatem memorat, cum caeli constantia ea est, ut in silvis et saltibus sub dio agere possint. Calpurn, V, 44—52." Hen. De Part. dum (nostro bis) ef. adnott, ad Ecl. IX, 23.—297. De virguis ovibus substernendis cf. (2ato 5, 7, Varr. II, 2, 8, et Colum. VII, 3, 8, — De filice, vid. ad (6eo. II, 189. "Substerni iubet in humo stramina, t adversus gelu defendantur; pro hoc dixit: substerner human stipula." Heyn. Sternere enim est ctiam i. q. obtegere. Aen. IX, 666. Hor. Od. III, 17, 9. Val. Fl. V, 175. etc. Ceterum videtur hunc locum respecies Calpurn. V, 116. Praecipus gelidum stipulis et fronde caduca Sterne solum. — Ribbeck scripsit supter. Cf. adnott. ad Ecl. X, 4. — 299. molle pecus. Vid. supra ad v. 204. — "turpem podagram. Videtur classes significare, morbi genus, cum tubercula in ungulae discrimine nascentar. significare, morbi genus, cum tubercula in ungulae discrimine nascuntur. vid. Colum. VII, 5, 11.; reddit autem pedes turpes, deformes tuberibus et nodis." Ileyn. — 300. Etiam caprarum cura est habenda; ac primum pet hiemem. Post hinc digressus. Vid. ad v. 295. — Arbuta (vid. Ed. III, 82. et Hor. Od. I, 17, 5 sqq.) frondentia pro frondibus arbuti. Cinfra v. 320. virgea pabula. — 301. fluvios recentes, i. e. aquam vival. Cf. supra ad v. 126. adnott. — 302—304. "Colum. VII, 3, 8. de orbus: humilia facere stabula - - ut simul hieme calida sint - - ea poni debent contra medium diem: namque id pecus, quamvis ex omnibus ani bus vestitissimum, frigoris tamen impatientissimum est: et de capris VII. 6, 5. huic pecudi nocet aestus, sed magis frigus. Aliter tamen Varro de R. R. II, 2, 7. staluda (ovium) loco idoneo ut sint; ne ventosa, quas settent magis ad orienten magi ctent magis ad orientem, quam ad meridianum tempus: et de capris c 3

Iam cadit extremoque inrorat Aquarius anno. Haec quoque non cura nobis leviore tuendae, Nec minor usus erit, quamvis Milasia magno Vellera mutentur Tyrios incocta rubores:

305

6. stabulatur pecus melius, ad hibernos exortus si spectat, quod est alsiosum. Cf. Geopon. XVIII, 9. — a ventis, h. e. aversa a ventis, imprimis aquilone. Cf. infra v. 318," Heyn. Sic etiam ap. Grat. Cyneg. 422. a vento pro aversi a vento. — hiberno soli opponuntur eo ipso, quod sunt ad meridiem conversa. Voss. ex uno Arundel. dum recepit, quod etiam Iahnio necessarium videtur, nisi Puncto post diem posito reliqua sic distinguantur: Cum frigidus - anno; Hae quoque - tuendae. Sed nulla prorsus causa apparet, cur reliquorum omnium Codd. lectionem et vulgarem loci distinctionem deseramus; neque donec Aquarius cadat (ut Voss. locum capit), sed eo ipso tempore, quo cadat, hace omnia facienda dicit Vergilius. De verbis cum - - olim Iam ef. supra II, 403. ibique adnott. — 304. Aquarins (Ydooxoos), undecimum Zodiaci signum, in quod sol mense Ianuario ingreditur, occidit medio Februario, quod tempus hic extremum annum, i. e. extremam anni partem, vocat poëta, quia rustico annus rerum naturae convenientius a verno tempore initium habet, quo operis rustici nova fiunt exordia, (quod iam Heyn, docuit). Cf. Geo. I, 64. et Tibull. III, 1, 1 sqq. nnde concludendum, etiam Bern. b. a m. sec. exhibere haec - tuendae, et Philarg: "legitur et haec") cum Ribbeckio et Coningtone recepimus, ut sit antiquior forma Nom. Plur. femin. generis, quam ap. Lucr. III, 600. (haec, mens et anima, ipso cum corpore conlabejiunt: cf. Lachm. ad VI, 456. p. 372.), Ter. Andr. IV, 1, 32. (haec nuptiae), Cic. Tusc. I, 11, 22. (haec sententiae), ibid. III, 34, 84. (haec sunt illae fibrae), alibi optimi Codd. exhibent, cuiusque apud Verg. etiam alia vestigia inveniuntur. (Sic Aen. III, 167. Menag. 1. et Franc. et VII, 175. Rom. praebent haec - sedes, VI, 852. Pal. a m. pr. haec - artes, XII, 849. (haec - pestes), quinter tamen in locis prenter esterarum compium librorum consensum vulc bus tamen in locis propter ceterorum omnium librorum consensum vulg. hae sollicitare non ausi sumus.) Cf. tamen Fleckeisen, in Mus. Rhen. VII. p. 271 sqq. Non mirum autem est, hanc formam minus cognitam (qua sane Wagn, in Philol. Suppl. I. p. 373. Vergilium abstinuisse censet) librarios movisse, ut plurimi (inter quos etiam Med. et duo Bern.) haec (sc. stabula) - - huenda, alii autem (inter quos Pal. et Gud. a m. pr.) hae - - tuendae scriberent. Ceteri recentiores editores hae servarunt. Wund. et ipse lectionem Haec - - tuenda defendens haec adiicit: ,, Ceterum hunc versum ad priora trahendum esse arbitratus plene post tuenda distinxi. Tum nec est: Et, si curam iis iustam impenderis, non minor usus erit." Sed praestat vulgaris ratio, cum cura et usus aperte sibi respondeant, ut sententia ita procedat: caprae quoque magnam curam poscunt, sed eaedem non minorem afferunt utilitatem. — 306. "Caprini generis cura non est ne-gligenda, etsi ditiorem proventum ex ovibus esse negari nequit; est tamen etiam ex capris utilitas aliqua. Milesiam lanam memorat poetarum more, etiam ex capris utilitas aliqua. Milesiam lanam memorat poetarum more, quibus genus aliquod, et quidem praestantius fere, pro communi nomine ponendum est." Heyn. Cf. adnott. ad Ecl. I, 54. De Milesiorum lana mollissima et pretiosissima ef. Aristoph. Lys. 729. Ran. 541. ibique Scholl. Theocr. XV, 125. Athen. XII. p. 553. B. (Tom. IV. p. 555. Schweigh.) Strab. XII. p. 578. Colum. VII, 2, 3. Plin. VIII, 48, 73. Dorvill. ad Charit. p. 350. Valcken. ad Theocr. Adoniaz. p. 404. et Baer. ad Plut. Alcib. p. 194 sq. Ceterum Milesia vellera redeunt infra Geo. IV, 334. — "magno mutentur, permutentur, magno pretio emantur [vel potius vendantur. Cf. Colum. VII, 9. lactens porcus aere mutandus est. Ladew. putat, poëtam hae voce parum definita uti, quia et emptori et venditori magnum lanae pretium de lucro in ovibus faciendo persuadeat.] vellera incocta Tyrios pretium de lucro in ovibus faciendo persuadeat.] vellera incocta Tyrios rubores, pro incocta ruboribus, lanae coquendo tinctae purpureo colore." Hoyn. De constructione vid. adnott. ad Ecl. I, 54. Tyrius (i. e. Phoenicius,

Densior hine suboles, hine largi copia lactis; Quam magis exhausto spumaverit ubere muletra, Laeta magis pressis manabunt flumina mammis. Nec minus interea barbas incanaque menta Cinyphii tondent hirei saetasque comantis Usum in castrorum et miseris velamina nautis.

310

haud raro a počtis ponitur, ubi de purpura et purpureo colore sermo est; quod satis notum. Cf. v. c. supra v. 17. Hor. Ep. I. 6, 18. (ubi vid. Obbar.: Ovid. A. A. III, 170. id. Met. VI. 222. Tibull. I. 1, 63. id. I. 10, 70. Claud. XXI, 79. etc. Cf. etiam adnott. ad Ecl. IV. 44. et Geo. II, 506. -308. Heyn. conferri iubet Geopon. XVIII. 9. et Colum. VII. 6. 7. - Hinc, ex eo. Cf. adnott. ad Aen. II. 97. — 309. Quam magis — (tam) magis, i. e. quo magis — eo magis, ut etiam Aen. VII. 785. Rom. aliique Codd. eet Schol. Bern.: cf. Ribbeck. Proleg. p. 197. Quo magis ex interpretamento. Sic quom magis — tam magis etiam ap. Plaut. Bacch. V, 1, 5. quam magis — tam omisso altero magis ap. eund. Asin. I. 3, 6., quam magis — tamto magis ap. eund. Men. I. 1. 19. et Lucr. VI, 459., quamto magis — tamto magis ap. eund. V. 453. Cf. imprimis Heins. ad h. 1. De omissa antem Particula tam cf. v. c. Liv. XXXV. 49, 7. Homo non, quam inti nunt, gloriosus. id. XXVI. 31, 2.. sed non quid ego fecerim, in disquinitionem renit, quam quid isti pati debuerint etc. Drakenb. ad Liv. II, 56, 9. Cortius ad Sall. lug. 100, 4. et Beneck. ad Iustin XII, 8, 14., retins, unam cetari de bac re disserens. — Verba saumarerit usere mul. ctius, quam ceteri, de hac re disserens. — Verba spumarerit ubere mul-etra (alpurn. V. 33. sie imitatur: tumidis spument tibi muletra papillis. - 310. lacta flumina, i. e. larga copia lactis. De epitheto lactus vid. infra ad v. 320.: flumen autem poetis pro magna rerum humidarum co-pia dici, res notissima. Ita Aen. I. 469. largum (lacrimarum) flumen. Lucr. II. 354. sanguinis calidum flumen. (f. ibid. IV, 1029. et alii loci. Neque aliter Burm. intelligendum censet Ovid. Met. I. 111. Flumina iam lacis, ium flumina nectaris ibant, quae verba Lactant. V. 5. falso de rivis lacts et vini intelligere videatur. Multi quidem Codd. inter quos Pal. et Rom.) et Nonius p. 341, 3. praebent manabunt ubera mammis, quam lectionem etiam a Philarg. una cum altera commemoratam Oudend. ad Lucan. II. 497. aliique probarunt; sed cum where praecedat v. 309., altera lectio haud dubie praeferenda, etsi per se vox uber cum mammis iuncta non minus reprehendenda esset, quam silvae nemorum, rivorum aquae et similia. Ceterum de h. l. Stieberi Coniect. et opiniones in nonnullos P. Ovidii etc. locos (Erlang, 1786.) p. 6., conferri iubet Iahn. — V. 311—313. fluxerunt e Varr. R. R. II, 11, 11. (Y. Calpurn. V, 67. 68.; locum expressit Silius III, 274 sq. — incana menta redeunt Aen. VI, 809. — tondent, sc. pastores, impersonaliter positum (man pflegt zu scheeren). Cf. adnott. ad Geo. II. 292. Schirach. p. 615 sq. ridicula fere ratione tondent intransitive positum habet pro deponunt, praebent in usum; Cerda, Ruaeus, Burm, alii tondent pro tondentur usurpatum censuerunt; Reisk, vero aut tradent aut hircis, ut ipsi Cinyphii Subiectum sint sententiae, aut denique Cinyphiis hircis, et Peerlk. p. 255. ponent coniecerunt, omnes scilicet Cinyphii hirci pro Nominativo habentes. Quidni vero sit Genitivus? an propter barbas, menta, saetas Plur. numero adiecta? Sed vide adnott. ad Ecl. IV, 40. Omnium minime placet Peerlk. coniectura, cum barbam ponere, alias non nisi de hominibus dictum, vix id significare possit, quod ille vult, et incuss menta ponunt pro: quod in mentis incanum est, mire sit expressum.— Cinyphii hirci. De Cinyphe s. Cinypho, Libyae fluvio in regione Syrtica (nunc Tripolitana) inter utramque Syrtin in mare excunte, qui etiam pro (Spife et Mark). num Cinifo s. Wady Quaham dicitur, cf. Herod. IV, 175. 198. Strab. XVII p. 835. Mela I, 7. Plin. V, 4, 4. Silius II, 60. III, 275. et liber meus geogr. II. p. 835., de hircis autem villosissimis circa eum magna copia degentibus vid. imprimis Martialis, ubi VII, 95. Cinyphius maritus pro hirco, VIII, 51. Cinyphius tonsor pro hircorum tonsore, et XIV, 140. Cinyphius sinus pro pilis hircinis commemorantur. Ceterum cf. adnott. ad v. 306. 345. 405. 313. Cf. Geop. XVIII, 9. ή δε θρίξ των αίγων άναγκαία πρός τε σχών

315

320

Pascuntur vero silvas et summa Lycaei
Horrentisque rubos et amantis ardua dumos;
Atque ipsae memores redeunt in tecta suosque
Ducunt et gravido superant vix ubere limen.
Ergo omni studio glaciem ventosque nivalis,
Quo minor est illis curae mortalis egestas,
Avertes victumque feres et virgea laetus
Pabula, nec tota claudes faenilia bruma.

At vero Zephyris cum laeta vocantibus aestas In saltus utrumque gregem atque in pascua mittet,

νους καλ σάκκους καλ τὰ τούτοις παραπλήσια καλ ελς ναυτικάς ύπηρεσίας, ούτε zοπτόμενα ὁμθίως ούτε σηπόμενα. Iam Serv. et Philarg. hic Cilicia respici viderunt, de quibus Ascon. Ped. p. 95. Cilicia texta de pilis in castrorum usum atque nautarum, quae secundum Celsum ap. Philarg. ad h. l. primum e Cilicia invecta erant. Intendebantur iis tentoria et plutei, nec minus milites et nautae iis velebantur, quare etiam ap. Avien. Or. mar. 220. legimus castrorum in usum et nauticis velamina. Cf. Cic. Verr. I, 38, 95. Varr. R. R. II, 11. extr. Liv. XXXVIII, 7. Colum. XII, 46. (48.) in. et Voss. ad h. l. De formula autem notissima in usum cf. Geo. IV, 295. (ubi prius ad usus edebatur) Aen. IV, 647. Cul. 391. Moret. 20. Burm. ad Lucan. VI, 561. Oudend. ad Suet. Dom. 7. not. 3. Duker in Opusc. de ICtorum Latin. p. 351. not. 10. (laud. ab Ungero de Valgio Rufo p. 279.) et Hand. Tursell. IH. p. 323. — 314—321. Addit poëta, facilem esse rationem alendi capras. 111. p. 323. — 514—521. Addit poeta, tactiem esse rationem atendi capras. — Pascuntur silvas, sc. caprac, quod e v. 300. supplendum. Cf. etiam v. 316. ipsac. Pascuntur autem (i. e. depascuntur), Graeca ratione cum Accusativo Obiecti constructum, redit infra IV, 181. de apibus. Cf. etiam quae supra ad v. 143. et infra ad v. 458. adnotavimus. — De Lycaco vid. adnott. ad Ecl. X, 15., de rubis ad Ecl. III, 89., de dumis ad Ecl. I, 76. — amantes ardua, ut Geo. IV, 124. amantes litora myrtos. — 316. ipsac, i. e. sua sponte. Cf. nott. ad Ecl. IV, 21. — suosque dumant de fetilus quae matres educunt et reducunt, cum Servio intelligencunt de fetibus, quos matres educunt et reducunt, cum Servio intelligendum. Ceterum Wagn. Qu. Virg. XIII., quae agit de caesura post primum pedem, p. 431. docet, spondeum in primo pede non admisisse Vergilium, nisi 1) trisyllabi vocabuli ultima elisa (ut Ecl. VII, 19. Geo. I, 14. Aen. III, 497.) 2) copula, quae necteret sententias, istum excipiente spondeum (ut hic, infra v. 375. IV, 40. 164. Aen. I, 433. V, 131. 807. VI, 213. VIII, 641. etc.) 3) Particula aliqua copulae loco repetita (Ecl. I, 24. VIII, 98.) 4) voce bisyllaba cum singulari vi posita, qua de re iam ad Ecl. V, 21. diximus. — 317. gravidum uber, plenum et grave. Cf. Ovid. Trist. I, 2, 107. gravidae nubes. Sil. VI, 156. gravidae venenis alvus (serpentis). ibid. II, 220. mellis apis gravidae, coll. cum iis, quae supra ad Geo. I, 111. 319. et II, 5. adnotavimus. — 318. "Eo magis frigus, cuius impatientissimum est hoe necus al acceptate de la companya d est hoc pecus, ah eo arcere stude, et hanc ei operam impende tanto magis, quo minus illud in ceteris omnibus rebus cura humana indiget." Heyn.—319. est egestas (egent) curae mortalis, i. e. hominum curae. Cf. Geo. I. 123. et 330. (ibique adnott.) Aen. II, 605. etc.—320. Cf. Calpurn. V. I, 123. et 330. (ibique adnott.) Aen. II, 605. etc. — 320. Cf. Calpurn. V, 96 sqq. 110 sqq. — 321. Interdum etiam per hibernum tempus foenum iis apponendum. — virgea pabula. Cf. supra v. 301. frondentia arbuta. — laetus Heyn. de studio intelligit, si quis facit aliquid libenter et prompte; rectius vero Wagn., coll. v. 494 sq., ubi iunguntur laetae herbae et ple na praesepia, et infra v. 394. At cui lactis amor, cytisum lotosque frequentes Ipsa ferat, per pinguis, largus, explicat, ut v. 385. — 321. bruma. Vid. adnott. ad Geo. II, 317. — 322 sq. Haec quidem per hiemem: nunc transit auctor ad gregum curam per aestivum tempus. — utrumque gregem, et ovium et caprarum. — "V. 322. legebatur: At vero Zephyris cum laeta vocantibus aestas: In saltibus - - mittes. Ita vero dura esset verborum innetura, cum supplendum esset: cum laeta vestas sc. erit. Obvium borum iunctura, cum supplendum esset: cum laeta aestas sc. erit. Obvium tamen est, duo versus 322. 323. esse protasin; mittet autem et leniorem

Luciferi primo cum sidere frigida rura Carpamus, dum mane novum, dum gramina canent, Et ros in tenera pocori gratissimus herba. Inde ubi quarta sitim caeli collegerit hora, Et cantu querulae rumpent arbusta cicadae, Ad putcos aut alta greges ad stagna iubebo

**32**5

et elegantiorem orationem efficere; aestas mittit, qua incipiente mittuntur. Et mittet Medic. a m. pr. et libri apud Ursinum habere memorantur. Ceteri omnes cum editis mittes, prono lapsu. [Quod tamen receperunt Ribbeck. teri omnes cum editis mittes, prono lapsu. [Quod tamen receperunt Ribbeck. et Ladew., dum ceteri recentiores editores nobiscum consentiunt.] Itaque aestate redeunte, oves et caprae in pascua educuntor. Cf. Calpurn. Ecl. V, 16—23. — 324. Sequentia e Varr. R. R. II, 2, 10—12. Repetit versus Colum. VII, 2, 23.: sententiam vero cum verbis Pallad. XII, 13. 4 sqq., imitatione expressit Calpurn. Ecl. V, 51—65." Heyn. Adde eiusdem Ecl. VIII, 7 sqq. et V, 24., ubi, ut hic, legimus greges in pascua mittere. Voss. iam Homerum Od. IV, 85 sqq. de Nomadibus Libyae agere docet, praeterque ea comparat Silium II, 441 sqq. — Carpamus rura, scil. pedibus, carpamus viam per rura, grege illuc deducto, ut sup. v. 142. carpere prata fuga, ubi vid. adnott. Sic Heyn., Ladew. et Wagn in edit. min. cum Ameisio in Iahnii Nov. Annal. LXII. p. 46: alii (inter guos nosmet insi in priosio in Iahnii Nov. Annal. LXII. p. 46 : alii (inter quos nosmet ipsi in prioribus editt. et Klotz. in Lex. suo) paullo artificiosius interpretantur: educamus greges, ut carpant herbas per rura, praceunte Servio: "carpere cogamus capras," ut rura pro graminibus ruris posita sint, quemadmodum apud Stat. Theb. V. 528. campus pro satis et frugibus. Et sic sane locum nostrum intellexisse videtur Seneca Herc. fur. v. 139. sic canens: Pastor gelida cana prima Grege dimisso pabula carpit. Ceterum poëta se pastoribus adiungens. ut sacpe, carpanus scribit pro: Vos. pastores, carpatis. Ameis. in Iahnii Nov. Annal. LXII. p. 47., pastores et greges in unam notionem in lahnii Nov. Annal. LAII. p. 47., pastores et greges in unain notionem confundi ratus locum sie explicat: "cum gregibus procedamus per rura."
— 325. Haupt. et Ribbeck. norom. Vid. adnott. ad Ecl. II, 22. — 326. Idem versus legitur iam Ecl. VIII, 15., ubi vid. quae de omisso verbo substantivo adnotata sunt. Imitatur eum Calp. Ecl. IX. 7, 8. De rore pecoribus utilissimo Voss. conferri iubet Colum. VII, 3. Pallad. XII, 13. et Geopon. XVIII, 2. Cf. etiam Calpurn. V, 52 sqq. — 327. Heyn. conferri iubet Palladium 1. 1. §. 4. Quarta hora calescente potus puri fluminis aut putei praebeatur aut fontis. — ubi quarta hora (i. e. nobis fere octava vel nona. Romani enim ab ortu solis numerabant horas, ut iis Plinio teste II. nona; Romani enim ab ortu solis numerabant horas, ut iis Plinio teste II, 75, 77. longissimus dies quindecim horas haberet), cui caeli adiungitur, quia temporis mensura pendet a solis per caelum decursu (cf. Geo. I, 335. quia temporis mensura pendet a sons per caelum decursu (cl. creo. 1, 550. caeli menses et IV, 100. caeli tempore), sitim collegerit, ubi aestu crescente animantibus sitis facta fuerit. Vid. Ovid. Met. V, 446. Fessa labore sitim collegerat. Heyn. confert Hor. Carm. IV, 12, 13. Adduxere sitim tempora, Virgili. — 328. "Praeivit Hesiod. "Foy. 582. 583. Scut. Herc. 393.—395." Heyn. — querulae cicadac. Vid. adnott. ad Ecl. II, 12 et Geo. I, 378. Sic in Anth. Lat. Burm. III, 164, 1. Corpore par querulis es, car alamore cicadis. "rum vent [personabunt] arbusta sollemna de par clamore cicadis. -- "rumpent [personabunt] arbusta, sollemne de magno clamore aut strepitu. [Hie versus in Copa 27. sic iteratur: Nume cantu crebro rumpunt arbusta cicadae. Cf. etiam Iuven. I, 12. convules rumpitur aër clamore per silvam: tum ipsa silva. — Arbusta, h. l. inter vites iugatas secundum Plin. IX. 27, 32... qui cicadas nec in campis, nec in frigidis aut umbrosis nemoribus esse ait." Henn. Ita etiam Voss. De arbusto cf. adnott. ad Geo. II. 290. 299. et Mülleri Spicil. Animadvv. in Catull. p. 13. Ceterum cf. ctiam similem locum Ecl. II, 13. resonant arhusta cicadis. -- Iunge currentem canalibus, ut Geo. I. 132. rivis currentia vina. Pro plurimorum Codd. et Nonii p. 219. lectione rubeto Wakef. coni. in bebo, quod, donec mera coniectura erat, cum Iahnio ceterisque editoribus reiiciendum censui, nunc autem, cum sciam, etiam fragm. Vat. a m. pr. et Cod. Palat. esse lectionem, cum Ribbeckio et Coningtone in contextum

330

Currentem ilignis potare canalibus undam,
Aestibus at mediis umbrosam exquirere vallem,
Sicubi magna Iovis antiquo robore quercus
Ingentis tendat rames, aut sicubi nigrum
Ilicibus crebris sacra nemus accubet umbra;
Tum tenuis dare rursus aquas et pascere rursus
Solis ad occasum, cum frigidus aëra vesper
Temperat et saltus reficit iam roscida luna
Litoraque alcyonen resonant, acalanthida dumi.
Quid tibi pastores Libyae, quid pascua versu

335

recepi probe perspiciens, vulgarem lectionem quadrare quidem ad v. 312 sqq., neutiquam vero ad v. 335., ubi, si iubebo legimus, non opus est, ut Infin. dare et pascere pro Imperativis positos habeamus, quod prius statui. Infin. dare et pascere pro Imperativis positos habeamus, quod prius statui, sed facilius construere possumus inbeho (pastores gregibus) dare etc. Etsi enim verum est, quod Iahn. docet, Vergilium in eiusmodi praeceptis fere semper Imperativum (Geo. II, 409. 412. 425. III, 65. 71. 96. 164. 206. IV, 90. etc.) vel Coniunctivum, raro autem Indicativum Futuri usurpare, hie tamen etiam supra v. 100. (notabis) et infra IV, 264. (suadebo), ut Ind. Praesentis inbeo supra v. 300. et edico supra v. 295. legitur. Cf. etiam Hor. A. P. 317. Respicere exemplar vitae morumque inbeho Doctum initatorem etc. Heyn. comparat suadebo infra IV, 264. (Ceteri recentiores editores Imperativum retinuerunt.) — 330. ilignis. Haec Adiectivi forma pro altera iligneus praeter h. l. legitur etiam apud Ter. Ad. IV, 2, 46. Lectulos ilignis pedibus faciundos, ubi tamen Prisc. II, 8, 44. p. 587. P. legit iligneis. Nostro quoque loco Codd. variant; nihilominus utroque loco vulg. lectio non sollicitanda. Iligni autem Wagnero auctore sunt canales. vulg. lectio non sollicitanda. Iligni autem Wagnero auctore sunt canales, vulg. lectio non sollicitanda. Higni autem Wagnero auctore sunt canales, ut vim solis perferre possint nec fatiscant, coll. Terent. Ad. IV, 2, 46., ubi aliquis lectulos, quibus in sole utatur, ilignis pedibus sibi faciendos curet. — 332. Sicubi. Cf. adnott. ad Ecl. VI, 57. Ribbek. ex Cod. Pal. edidit Sicube. Cf. adnott. ad Geo. I, 441. — antiquo robore quercus. Cf. Aen. IV, 441. annoso - robore quercum. — Iovis quercus. Cf. adnott. ad Geo. II, 16. — 334. "nemus accubet, adstet, in propinquo situm sit, imprimis si in clivo sit, ut sup. v. 145. saxea procubet umbra." Heyn. Immo ab ipsa umbra verbum cubandi, accubandi hic transfertur ad res umbram praebentes, ut Wagn. docet. Ceterum cf. Aen. I, 165. — 335.—338. Tum noti gregos iterum educendi et pascendi usque ad extread res umbram praebentes, ut Wagn. docet. Ceterum cf. Aen. I, 165.—335—338. "Tum poti greges iterum educendi et pascendi usque ad extremum vesperem. Cf. Calpurn. V, 60 sq. [et VIII, 86.] et supra laudatos." Heyn.—tenues aquas, ut infra IV, 410. et supra I, 92. tenues pluviae, ubi vid. adnott. Ulitius ad Grat. Cyneg. 393. haec perperam de tenui aquae copia explicat. De ipsa autem re cf. supra v. 330.—336. Wagn. Vol. V. scripsit occassum. Vid. eius Orth. Verg. p. 496. et Ribbeck. Proleg. p. 444.—vesper. Wagnero iudice rectius cum Ald. 3. Vesper maiori litera; ut etiam proximo versu Luna.—aëra temperat. Cf. supra I, 110. (unda) arentia temperat arca.—337. "reficit roscida luna, h. e. ros cadens noctu, dum luna lucet; sed adscriptus vulgari opinione lunae tamquam causae. Contra sideribus tribuitur ab aliis Humor ille, quem serenis astra rorant noctibus, Pervig. Ven. 20. Ea ipsa de rore et nocturno humore observatio fecit hand dubie, ut Lunam Deam voruor, almam rerum matrem. credenoctibus, Pervig. Ven. 20. Ea ipsa de rore et nocturno humore observatio fecit hand dubie, ut Lunam Deam γόνιμον, almam rerum matrem, crederent." Heyn. — Litora resonant aleyonen, h. e. referunt cantum aleyones, memoratae iam Geo. I, 398. 99. Ribbeck. (quem Conington sequitur) Lachmanno suasore ad Lucr. III, 383. p. 165. edidit aleyonem, ut Bern. c. et Reg. scribunt. Sed vide Wagn. in Philol. Suppl. I. p. 337. — Acalanthis pro eadem habetur cum acanthide seu cardueli, Goldfink. Cf. Heins. et Voss. ad h. l. et Titius ad Calpurn. VI, 7. (ut vincat acanthida corniz), ad quem 1. Barth. conferri iubet Nicolaum Loënsem in Miscell. III, 26. Graecis quoque et ἀzαλανθίς et ἀzανθίς dicitur. Vid. imprimis Aelian. h. an. X, 32. praeterea Aristoph. Ach. 871. et Pac. 1078. Suidas, Hesych., Etym. M. v. Ἰχαλανθίς. — 339 sq. "In saltus et pascua educendos esse greges, dixerat a v. 332. Dum poëta undique ornatum carProsequar et raris habitata mapalia tectis?

Saepe diem noctemque et totum ex ordine mensem

Pascitur itque pecus longa in deserta sine ullis

Hospitiis; tantum campi iacet. Omnia secum

Armentarius Afer agit, tectumque Laremque

Armaque Amyclaeumque canem Cressamque pharetram;

Non secus ac patriis acer Romanus in armis

Iniusto sub fasce viam cum carpit et hosti

mini et gratiam ex varietate quaerit, ut ad hanc pascendarum ovium curam exemplo invitet, Afrorum nomadum morem memorat, qui per totam aestatem pecus in saltibus habent; at contra v. 349. in septemtrionalibus plagis semper in stabulis pecus continetur. — 340. mapalia, casae seu tuguria cannis ferulisve confecta in coni seu furni aut carinae speciem, sparsim solo fixa, seu plaustris imposita, mobiliu, ut ex Sallustio Iug. 21. [18, 8.] notum." Heyn. Praeter Coninctonem ad h. l. (qui de his domiciliis Afrorum nostrae aetatis conferri iubet Shaw Travels p. 220 sqq. ed. a. 1757. et Hay Western Barbary p. 25.) vide imprimis Kritz. ad Sall. l. l., qui de forma Festum h. v. (Gramm. Lat. T. II. p. 169. Lindem.), de exstruendi modo Livium XXX, 3, 8., praeterea vero Tac. Ann. III, 74. ibique Ernest., IV, 25, 1. Hist. IV, 50. extr. Liv. XXIX, 31, 8. Plin. V, 3, 2. Lucan. IV, 684. conferri iubet. Forma tantum, non significatione differunt măpalia et māgalia, Acn. I, 421. — raris habitata tectis, quia ipsa sunt rara, utpote maximis intervallis dispersa, ideoque i. q. raras habitationes praebentia. Ameis. tamen p. 33. paullo artificiosius: "quorum vix singula tecta eminent, bewohnte Hütten, von denen man nur hier und da ein Dach erblickt." Imitatur h. l. Sen. Troad. 836. Olenos tectis habitata raris. — 341. ex ordine, continenter, (ununterbrochen fort). Cf. Geo. IV, 507. Aen. I, 456. V, 773. VII, 139. 177. Ovid. Met. II, 109. XII. 211. XV, 733. etc. Praeiverat Lucr. V, 419. ex ordine ponam, i. c. deinceps enarrem. Cf. Hand. Turs. II. p. 653. et adnott. ad Ecl. VII, 20. — 342. longa deserta. Vid. adnott. ad Geo. I, 393. — 343. Hospitia sunt certae sedes ac stabula, quo se recipiant. Cf. infra Geo. IV, 24. ibique adnott. et Pallad. V, 8, 2., ubi pariter de apum hospitiis sermo est. - tantum campi iacet, tam longe patent, porriguntur campi, quibus verbis accuratius describuntur superiora longe deserta. Ladew. (contra quem recte disputat Ameis. Spic. p. 33.) prorsus novam proponit explicationem: pecus tantum in campo (auf freiem Felde, quod potius esset sub dio) iacet, ut campi sit Casus locativus, quemadmodum Aen. XI, 87. XII, 130. 382.; quod etiam Conington iure reprobat.

— Omnia secum agit. Conington confert Varr. R. R. II, 2. in saltibus qui pascunt et a tectis longe absunt, portant secum crates aut retia, quibus cohortes in solitudine faciant, ceteraque utensilia. — 344. Imitatur hunc locum, quem etiam Val. Fl. VI. 324—439. ante oculos habuit, Silius II. 441 sqq. — 345. "Amyclaeum (vid. v. 89.) canem et Cressam, s. Creticam, pharetram a praestantiore genere [vid. ad v. 306. et infra ad v. 405.] nominat. Albii de Nomadibus Áfris talia memorari non possent. Ita Spartanis vid. supra ad v. 44. Ut hic Cressa pharetra, ita v. c. Prop. II. 1, 61. Cressae herbae, Ovid. A. A. I, 758. Cressa corona (Ariadnes) etc. Proprie Cressa est mulier Cretensis. Masculi enim generis forma Cressus nusquam invenitur; cognatum attem Adiect. Cressius legitur v. c. Aca. IV. 70. et VIII, 294. — 346. "Agit secum omnia Numida, ut Romanus miles, cum armatus incedit: hoc est Romanus in armis; adiectum patriis, pulchro epitheto, quod patriam virtutem, disciplinam in animum revocat.— 347. iniunto sub fasce, magno onere, [cui ferendo vires viz sufficiunt], ut Serv. iam explicuit. Cf. ad Geo. I, 145., ubi labor improbus. [Quem tamen locum nos aliter interpretati sumus. Aptius contuleris Geo. I, 164. iniquo poudere rastri ibique adnott et Cic. Or. 10. extr. iniustemonus.] Res est nota de Romano milite vel ex Cic. Tusc. Qu. II, 16., et laudatur Veget. I, 19. Pondus quoque baiulare usque ad LX libras,

Ante exspectatum positis stat in agmine castris.
At non, qua Scythiae gentes Maeotiaque unda
Turbidus et torquens flaventis Hister harenas,
Quaque redit medium Rhodope porrecta sub axem.
Illic elausa tenent stabulis armenta, neque ullae
Aut herbae campo adparent aut arbore frondes;

350

iter facere gradu militari etc. Cf. Interpp. ad Tacit. Germ. 30." Heyn. — cum carpit. Nonius p. 312, 17. et Donat. ad Ter. Andr. I, 1, 9. dum carpit contra Vergilii Codd., quorum Vatic., quem sequitur Ribbeck., hic diserte exhibet formam quom, de qua vid. Wagn. Orth. Verg. p. 449. et Ribbeck. serte exhibet formam quom, de qua vid. Wagn. Orth. Verg. p. 449. et Ribbeck. Proleg. p. 438. — 348. Ante exspectatum, antequam exspectetur, h. e. subito, repente. Vid. Ovid. Met. IV, 790. Ante exspectatum tacuit tamen; ibid. VIII, 5. Ante exspectatum portus tenuere petitos. Silius II, 31. dabitur tibi copia nostri Ante exspectatum. Sen. Ep. 114. Verba ante exspectatum cadentia. Eodem sensu ap. Vellei. III, 123. legitur exspectato maturius et ap. Silium XVI, 500. non exspectato. Cf. etiam Drakenb. ad Sil. 1. l. et Burm. ad h. l. idemque ad Vellei. II, 123. Haupt., Ribbeck. et Coningt. seribere solent expectare etc. Sed vide Wagn. Orth. Verg. p. 436. Corssen. de pron. I. p. 124. et Ribbeck. ipsum Proleg. p. 445 sq. Additum hosti prius cum Wagn. Graeca constructione positum censui pro: ante quam ab hoste exspectatur; sed simplicior videtur Ladewigii et Coningtonis ratio, qui hoste exspectatur; sed simplicior videtur Ladewigii et Coningtonis ratio, qui de Dativo ethico cogitant. — "stat in aqmine., adstat agmine, ut incedere, ire, sequi aqmine. cogitant. — "stat in agmine, adstat agmine, ut incedere, ire, sequi agmine. Usitatiore modo diceres: agmen stat. Scilicet agmen ipse exercitus, dum incedit." Heyn. Ribbeck. Cod. Palat. secutus edidit in agmina (cf. eius Proleg. p. 310.) et Peerlk. p. 256., coll. Geo. II, 280. campo stetit agmen aperto, conflict oppositis stant agmina castris, cum miles in agmine sit miles in itinere et in optimis Codd. legatur stat agmine. Sed quid vir doct. ceuset de locis Tac. Hist. I, 23. In itinere, in agmine, in stationibus - - militem nomine vocare et Val. Fl. VI, 452. in agmine stare? quos afferens Ladew. recte docet, in agmine esse i. q. agmine instructo et indicare milites ad quodque imperium exsequendum paratos. — positis castris, dum interea celeriter castra ponuntur. Nam cum agmen hosti se ostendit, a tergo vallum fit. — 349. Cum toto, qui sequitur, loco conferri potest Ovid. Met. XI, 592 sqq. — At non ita pascitur itque pecus etc. Debet itaque maior distinctio poni in fine versus 351." Heyn. At non enim haud raro elliptice ponitur, ut ex antecedentibus verbum temporis intelligendum sit: Cf. Geo. IV, 530. Aen. IV, 529. (atque etiam Wagn. Qu. Virg. p. 721.) — Maeotia unda, ut apud Val. Fl. IV, 720. Maeotia aequora, apud Plin. II, 67, 67. Maeotia palus, et IV, 12, 24. Maeotius aequora, apud Plin. II, 67, 67. Maeotia palus, et IV, 12, 24. Maeotius lacus pro palude Maeotide, quae hic omnino septemtrionalibus inservit regionibus indicandis. Ita etiam Aen. VI, 800. Maeotia tellus. Val. Fl. VI, 38. Maeotia pubes etc. — 350. turbidus eo ipso, quod arenas flaventes torquet, secum volvit. Vid. supra v. 254. Ordo enim verborum hic est: Et turbidus torquens. Vid. adnott. ad Aen. VIII, 559. (supra ad Geo. I, 163, 320. etc.) — Hister. Vid. adnott. ad Geo. II, 497. — 351. "redit porrecta, pro: it, procedit, est porrecta, accipies. Vulgaris ratio erat sita est, iacet Scythia, palus Maeotis, Ister et Rhodope; sed ut flectit se de montibus dicimus, sic redit pro hoc ipso poni potuit. Similiter vergit, tendit mons ad septemtrionem." Heyn. Noli tamen putare redire idem significare posse, quod procedere. Immo redire hic respicere videtur curvum, inflexum montis tractum, qui, a meridie ad septemtrionem porrectus, inde semicirculum ducens meridiem versus redit (sich herumzieht). Servio prosemicirculum ducens meridiem versus redit (sich herumzieht). Servio pro-Peerlk, tamen p. 257, audacter coni. riget, coll. Ovid. Met. IX, 150. Silio III, 480. (Ovid. ex P. II, 7, 72.) et Gronov. ad Sen. Oed. 475. Ceterum de ipsa Rhodope cf. adnott. ad Ecl. VI, 30. et de axe pro polo posita ad Geo. II, 271. Thracia vero, ubi Rhodope quaerenda, a posterioribus scriptoribus hand raro terris septemtrionalibus adiungitur. Cf. infra Geo. IV, 517. ibique adnott. Accuratius de hac re egit Voss. ad h. l. - - , medium sub Sed iacet aggeribus niveis informis et alto Terra gelu late septemque adsurgit in ulnas. Semper hiemps, semper spirantes frigora Cauri. Tum Sol pallentis haud umquam discutit umbras, Nec cum invectus equis altum petit aethera, nec cum Praecipitem Oceani rubro lavit aequore currum. Concrescunt subitae currenti in flumine crustae Undaque iam tergo ferratos sustinet orbis, Puppibus illa prius, patulis nunc hospita plaustris; Aeraque dissiliunt volgo vestesque rigescunt

355

360

axem, [i. e. recta ad septemtrionem] sub polum, non ex geographica ratione poni, patet per se. — 354. Sed iacet terra late, informis aggeribus niveis et alto gelu, septemque in ulnas ea adsurgit, sc. his ipsis aggeribus nivis et alto gelu seu glacie. Poëtica ratione extulit, quod vulgare erat: nic, qua terra obducta est, adsurgit in septem ulnas." Heyn.— Rectissime Wagn. Qu. Virg. XXXIV, 3. hunc locum inter eos refert, ubi alterum Verbum finitum per Copulam adicctum pro Participio est positum (vid. ad Ecl. VI, 20. VIII, 97. Geo. II, 56. 207. ctc.), ut sensus sit: Terra iacet informis gelu adsurgente in altitudinem septem ulnarum. Poëtam vero ornatus cause hie et in seqq rem nimis angere et in maius extollere, non est quod moneam. Ceterum ut hie Vergilius terram ob hiemem informem dicit, ita Hor. Od. II, 10, 15. hiemes ipsas informes vocat. — 356. Cauri. Vid. supra ad v. 278. Cauri frigora inveniuntur etiam ap. Grat. Cyneg. 420., ubi v. 296. Caurinum frigus legitur. — 357. Tum in descriptionibus ad res connectendas usurpari, docet Wund., coll. Tibull. I, 3, 71. Vid. imprimis Iahn. connectendas usurpari, docet Wund., coll. Tibull. 1, 3, 71. Vid. imprimis Iahn. ad Ecl. III, 10. p. 373. ed. II. — pallentes umbras, dies illius temporis caliginosos. ,,umbrae sunt nebulae et caliginosum etiam interdiu caelum per maiorem anni partem. Tres hi versus ex Homero versi Odyss. XI, 15—19. Cf. Tibull. IV, 1, 65 sq. Val. Fl. III, 399. Ovid. Met. XI, 592. Heyn. Similiter Lucr. V, 640. de gelidis frigoris umbris loquitur. Voss. praeter Homeri l. l. confert Pind. Isthm. IV, 29. Diod. V, 25. 26. Lucan. IV, 103. Curt. VII, 3. — 358. invectus equis, curru, ut Homer. Innus pro αρματι. Cf. Nitzsch. ad Hom. Od. V, 371. Ruhnk. ad Ovid. Her. I, 46. Burm. ad Ovid. A. A. I, 214. et Obbar. ad Hor. Ep. I, 7, 77. Vol. I. p. 391. — 359. .ruhro - - agauore non proprio vocabulo, sed ornante. p. 391. — 359. "rubro - - aequore non proprio vocabulo, sed ornante, pro rubescente a sole, igneo. — 360. Ornatissimi versus de glacie, ex repentino gelu, [quibuscum cf. simillimus Ovidii locus Trist. III, 10. imprimis inde a v. 25.]. Mollesque luti concrescere crustas dixisse ante eum Lucreinde a v. 25.]. Mollesque luti concrescere crustas dixisse ante eum Lucretium VI, 626. notant Interpp. Idem ferratos rotarum orbes VI, 550." Heyn. Wund. conferri iubet Plinium Paneg. c. 12. Danubius - duratus glacie ingentia tergo bella transportat. — 361. orbes pro rotis s. plaustrorum tympanis iam supra v. 173. legimus. — 362. unda - Puppibus illa (de quo Pron. pleonastice adiecto vid. adnott. ad Aen. I, 3.) - hospita etc.; quae antea naves hospitio quasi excepit, i. e. tulit (cf. Aen. III, 337. hospita aequora), nunc plaustra (vid. ad Geo. I, 163.) fert, sustinet: patula autem plaustra sunt ampla, lata. ut apud Ovid. Met. VIII, 676. patula canistra, apud Plin. XXXVI, 9, 14. §. 3. patulae in latitudinem naves etc. Recte enim Heyn. post Burm. aliosque patulis ad plaustris refert ex canone illo, alterum potius ornandum esse epitheto, quam nomen prius, unde maior orationis vis exsistat. Burm. patula plaustra de apertis, non tectis et constratis accipit. Alii, ut Wakef. ad Lucr. VI, 550., patulis, non tectis et constratis accipit. Alii, ut Wakef. ad Lucr. VI. 550., patulie, non tectis et constratis accipit. Alii, ut Wakef, ad Lucr. VI, 550., patulis, quod Commate a seqq. seiungunt, ad puppes referri malunt, (ut supra II. 445. legimus pandas carinas). Sed (quod iam Iahn. docuit) obstat Adverb. prius, quod cum oppositum sit voc. nunc, extremum locum tenere debet.— 363., Aera dissiliunt, ut Geo. IV, 135. 136. saxa gelu rumpuntur. De aereis vasis e gelu ruptis fuit fama ex Eratosthene ap. Strab. II. p. 126." Heyn. Aera pro vasis et instrumentis aereis legimus etiam Aen. II, 734. et VI, 165. Cf. adnott. ad Aen. I, 593.— volgo. Cf. infra v. 494. et Aen. III, 643. ibique adnott.— vestes rigescunt Indutas, h. e. in

: 1

Indutae caeduntque securibus humida vina Et totae solidam in glaciem vertere lacunae Stiriaque inpexis induruit horrida barbis. Interea toto non setius aëre ninguit: Intereunt pecudes, stant circumfusa pruinis Corpora magna boum, confertoque agmine cervi Torpent mole nova et summis vix cornibus exstant. Hos non inmissis canibus, non cassibus ullis

370

ipso corpore, invito (trotz) naturali cutis calore. - caedunt securibus vina. Cf. Plin. XIV, 21, 27. et Herodian. VI, 7. - 364. ,,humida vina, h. e, alibi fluida. Non itaque otiosum epitheton, ut apud Quinctil. Inst. VIII, 6, 40. [immo, ut illud indutae, interpretandum: invita natura sua humida et liquida. Ceterum cf. Geo. IV, 363. humida regna et Aen. V, 594. humida maria.] Locum expressisse videtur Ovid. Trist. III, 10, 23. 24. Udaque consistunt, formam servantia testae, Vina, nee hansta meri, sed data frusta bibunt. Burm. laudat Statii Intpp. ad Theb. IV. 1. et Macrob. Sat. VII, 12. Vini usum in terris, quae cerevisia utebantur v. 379., non satis commode memorasse Maronem, alii viderunt. Heyn. Non tamen de vinis ibi natis, sed importatis sermonem esse patet. 365. lacunae, lacus et stagna. Wunderl., cui stagna post flumina concreta gelu (v. 360), shandare videntur, pro lacunae post illumina concreta gelu (v. 360). 360.) abundare videntur, pro lacunae potius lagenae vult legi, quod Bothius re vera edidit. Sed recte Iahn. docet, huic vel lectioni vel explicationi obstare verba addita totae in glaciem vertere, et gradatione in his usum esse Vergilium. Lacuna pro aquae collectione, stagno, lacu, legitur etiam supra Geo. I, 117., apud Lucr. VI, 551. Mart. IV, 4 et alibi; ut mare ipsum a Lucr. III, 1045. et V, 792. salsae lacunae, ab Auct. ad Herenn. IV, 10, 15. Neptuniae lacunae vocatur. Ribbeck, provocans, ad Lachmann. in Lucr. (III, 1031.) p. 205. et Ritschel. in Mus. Rhen. VIII. p. 494. cum Med. a m. pr. scripsit lucunae. Cf. eius Proleg. p. 430. — vertere pro: se vertere, i. e. solent se vertere. Vid. adnott. ad Geo. I, 49. (itemque ad Ecl. IV, 45. Geo. I, 333. Aen. I, 234.) — 366. Cf. Ovid. Trist. III, 10, 21. Saepe sonant moti glacie pendente capilli, Et nitet inducto candida barba gelu. — induruit. Vid. adnott. ad Geo. I, 49. Cf. autem Aen. IV, 251. glacie riget horrida barba. Conington hunc versum cum antecedente sic cohaerere putat, ut sermo sit de barba eorum, qui ex illis lacunis biberint; quod tamen quomodo fieri potuerit totis illis in glaciem versis, non perspicio. Immo haec verba non arctius cum ceteris cohaerent, quam vestes rigentes cum aeribus dissilientibus et vinis securibus caesis. Ceterum Peerlk. p. 257 sqq. hunc locum ad arbitrium sic constituit, ut v. 262-64. tamquam spurios eficeret, v. 366. autem post v. 382. transponeret; quod absonum esse docet Ribbeck. Proleg. p. 51., cum Subiectum gens effrena a Verbo suo velatur seiungi non possit immixta aliena sententia Stiria - induruit. Versus tamen 362. etiam huic viro doctiss. ut loquacior displicet. — 367. non setius (vid. ad Geo. II, 277.) Heyn. explicat: non minus atque ante, coll. Geo. II, 277.; rectius vir. doct. in Seebodii Nov. Bibl. crit. T. VIII. Vol. II. p. 1192. (a Wagn. laud.): quam saevum frigus, tam multae nives. toto aëre ninguit, est totus aër nive cadente repletus. — 368. "pruinis pro nivibus. Videtur poëta h. l. certasse cum Homero II. XII, 278— 286. praeclaro loco. Accipe de repentinis nivibus per eos quoque dies, quibus pecudes stabulis emissae pascuntur." Heyn. Sed hoc contradicit iis, quae v. 352. legimus; quare cogita potius cum Ladew., Wagn. et Coningt. de bubus plaustro iunctis et subitis nivibus obrutis. Aliter tamen Ameis. Spic. p. 33 sq.: "nives per tenues rimas in ipsa stabula penetrant, quo facto pecudes gelu intereunt; quod probari non potest, nivibus enim, quae per tenues rimas se insinuant, pecudes vix possunt interire, maiores autem fissuras pecuarii in stabulis suis non ferent.—
369. Corpora magna boum. Cf. adnott. ad Aen. I, 193. Wagn. Vol. V. bovom edidit. Vid. adnott. ad v. 419.— 370. moles nova, sc. nivis, Heynio et Coningtoni est insolens, Wagnero autem recens lapsa. Prior

Puniceaeve agitant pavidos formidine pinnae, Sed frustra oppositum trudentis pectore montem Comminus obtruncant ferro graviterque rudentis Caedunt et magno laeti clamore reportant. Ipsi in defossis specubus secura sub alta Otia agunt terra congestaque robora totasque Advolvere focis ulmos ignique dedere. Hic noctem ludo ducunt et pocula laeti Fermento atque acidis imitantur vitea sorbis.

375

380

ratio mihi praeferenda videtur. ('eterum Heyn, recte docet, quod hic molem (nivis), idem v. 373. esse montem. — 373. "formidinem hic funiculum illum venatorum, plumis intextum, esse, quo [partem silvae circumcludente] cervi territi in retia aguntur, obvium est. Cf. Aen. XII, 750. IV, 121. et Sen. Hippol. 46. picta rubenti linea penna vano cludat terrore feras."

Heyn. Vid. etiam Lucan. IV. 437. et Sen. de ira II, 12. Accuratius de hac formidine, τζ μηρίνθψ Graecorum, agit Nemes. Cyn. 303 sqq. — 374. rudentis. Hoc verbum, quod proprie dicitur de asinis (Ovid. Fast. I, 433. VI, 342. A. A. III, 290. Pers. III, 9. Apul. Met. VII. p. 130. Elm.), interdum etiam ad alia animalia transfertur, ut hic ad cervos, Aen. VII, 16. ad leones, Claud. de Cons. Mall. Theod. 296. ad ursos. Praeterea cf. Aen. VIII, 248. et III, 561. — 375. "magno l. cl. reportant. Imitatus est hunc locum Silius XII, 253. Galeam magno sociâm clamore reportans. — 376. Vita populorum borealium declarata per ea, quae de Thracibus et Sarmatis narrari solebant, partim ctiam de Germanis." Heyn. Cf. Xen. Anab. IV, 5, 25. Melam II, 1. et Tac. Germ. 16. — Ipni, dum cetera rigent, ut recte Wagn. haec explicat Qu. Virg. XVIII, 2, 6. Cf. adnott. ad Geo. II, 527. — "defossos specus pro fossis dixit, ut in Cul. 273. defossas domos pro subterraneis. Defodere est proprie alte fodere, mox et fodiendo aliquid condere." Heyn. Plerumque de rebus dicitur, quae infodiuntur, ut supra Geo. II, 507.; interdum vero etiam de terra ipsa, quae alte effoditur, ut apud Hor. Sat. I. 1, 12.. quid invat te pondus auri Furtim defossa timichum deponere terra. — 377. totas | que. Vid. adnott. ad Geo. II, 69. 344. 443. et alibi. — 378. advolvere, advolvere solent, ut modo v. 365. nertere. — 379. noctem, tempus longae hiemis ob cali-ginem nocti simillimum. Cf. v. 357. 358. — ludus de omni genere hilari-tatis, de cantu, saltu, alea etc. intelligendum. Vid. interpp. ad Val. Fl. I, 251., qui hunc locum imitatur: ducunt vero est transigunt, exigunt usque ad finem, ut Prop. V (IV), 6, 85. noctem ducere carmine, Aen. 1, 748. et Ovid. Met. XII, 159. noctem sermone trahere, Aen. VI, 539. flendo ducere horas. Sic etiam producere noctem alloquiis apud Lucan. X, 173., noctem vitea, vinum, [vid. Ecl. VIII, 28. ibique adnott. et Geo. I. 9.] imitantur fermento, hordeo seu frumento fermentato, h. e. cerevisia, atque sorbis. Franc. froment; notabilis locus, utpote de cerevisia e frumento cocta. Tac. Germ. 23. Potui humor ex hordeo aut frumento, in quandum similitudinem vini corruptus." Heyn. Cf. etiam Serv.: "Potionis genus est, quod cerevisia nominatur." Alibi fermentum esse ζύμη Graecorum, nostrum Sauerteig, satis notum. Cf. Plin. XVIII, 11, 26. De Gallorum et Germanorum cerevisia cf. Tac. Germ. 23. et Plin. XIV, 22, 29. et XXII, 25. 82. — sorbie. Agi videtur de vini genere nostro vino ex pomis parato simili. Ct. Pallad. II, 15, 4. Item ex sorbis maturis, sicut ex piris, rinum fieri traditur et acetum, et Plinius XIV, 16, 19, §, 3. Est autem sorbis nobis Sperberbass, Arlesbeere. Cf. Plin. XV, 21, 23. Dioscor. I, 175. Theophr. h. pl. III, 12. Varr. R. R. I, 59, 3. Cat. R. R. 7, 5. Colum. V, 10, 19. XII, 16, 4. Pallad. II, 15. 1. 4. alios. Graecis η ὄα, οἴη, οἴα, bacca τὸ ὄοτ, Gallis, Italis et Hispanis etiam nunc Sorbe, Sorba, (Gallis etiam Cormier) vocatur. Wagn.

Talis Hyperboreo Septem subiecta trioni Gens effrena virum Rhipaeo tunditur Euro Et pecudum fulvis velatur corpora saetis.

Si tibi lanitium curae, primum aspera silva Lappaeque tribulique absint; fuge pabula laeta; Continuoque greges villis lege mollibus albos. Illum autem, quamvis aries sit candidus ipse, Nigra subest udo tantum cui lingua palato, Reice, ne maculis infuscet vellera pullis

385

in edit, min. fermento atque sorbis pro sorbis fermentatis positum putat; rectius autem Ameis. Spic. p. 34. et Ladew. de duplici genere potus videntur cogitare. - 381 sqq. "Ita agunt gentes boreales. Septemtrio seu septem triones, h. e. boves, quasi teriones a terendo dicti (vid. Var. L. L. VI, 4. VII, 74. et Gell. II, 21.), sidus, antiquis Graecis ἄμαξα appellatum, quia sub plaustri specie septem versus polum arcticum stellas repraesentabat; ut fortasse septemtrio sit septem stellarum terio seu currus. In plaustri locum mox ursa maior et minor, aut altera certe (Hom. Odyss. V. 273.) successit: vid. Arat. Phaenom. 27. et cf. Aen. I, 744." Heyn. — Hyperboreo (vid. supra v. 196.) — Septem subiecta trioni. Eadem tmesis invenitur apud Cic. N. D. II, 41, 195. (ex Arateis) Stellae, Quas nostri Septem soliti vocitare triones, et Ovidium Met. I, 64. Scythiam Septemque triones. — 382. Gens effrenorum virorum, h. e. immanium, ferorum. — Eurum hic pro gnocumque vento dictum putat Heyn: sed cum Eurus septemtrionalibus pro quocumque vento dictum putat Heyn.; sed cum Eurus septemtrionalibus regionibus imprimis sit infestus, causa non patet, quidui eum proprie hic dictum capiamus. Rhipaeus vocatur a montibus Rhipaeis, de quibus vid. adnott. ad Geo. I, 240. et Voss. ad h. l. Ribbeck. etiam hic scripsit Riphaco. - 383. velatur recte Heins. reposuit e Codd. Rom., Pal. et Gud., quibuscum facit Rufinian. p. 256. R.; ut hic notissimum illum habeamus graecismum gens velatur corpora, quemadmodum Aen. III, 545. capita Phrygio vela-mur amictu, VIII, 662. scutis protecti corpora longis etc. Cf. adnott. ad Ecl. I, 54. II, 3. et alibi. Wakef. ad Lucr. IV, 591. coni. vallatur, quod iam Naugerium in Ald. 3. exhibuisse docet Heyn. Plurimi Codd., inter quos Med., velantur, quam lectionem Cort. ad Lucan. IV, 267. non debebat defendere, cum vicinum Pluralem corpora librariis fraudem fecisse appareat. Ceterum tuncinum Pluralem corpora librariis fraudem fecisse appareat. Ceterum tunditur et velatur corpora dictum pro: tunditur, velata habens corpora. Vide supra ad v. 354. De ipsa re Voss. conferri iubet Melam II, 2. Ovid. Trist. III, 10, 19 sq. lustin. II, 2. Senec. ep. 90. Praeterea cf. quae supra ad v. 366. adnotavimus. — 384 sqq. Sequuntur praecepta de lanarum studio usque ad v. 393. Vid. Colum. VII, 3, 9. 4, 4. De lappis et tribulis cf. Geo. I, 153. Lappaequē. Vid. adnott. ad Ecl. IV, 51. — 385. fuge pabula laeta. Heyn. conferri iubet Colum. VII, 2, 3. pretiosiores lanae habentur - quae circa Parmam et Mulinam macris stabulantur campis. Adde Philarg.: "Laeta pascua solocem lanam faciunt, h. e. minutam, duram atque hirsutam." De epitheto laetus vid. adnott. ad Geo. I, 1. Schrader. male coni. pabula tetra. — 386—389. "Ita omnes auctores R. R. post Democritum: Geop. XVIII, 6. Varr. R. B. II, 2, 4. Colum. VII, 2, 6. 3, 1. Pallad. VIII, 4, 2. Plin. VIII, 47, 72. Aristot. Hist. Anim. VI, 13. cf. Calpurn. Ecl. II, 36 sqq." Heyn. — Continuo. Vid. ad Geo. I, 60. — Illum, scil. arietem, quod, ut saepe apud poētas, ex relativa sententia (quamvis aries etc.) huc trahendum. Sie alibi Subiectum sequitur demum in secundaria sententia a Coniunctione Sic alibi Subiectum sequitur demum in secundaria sententia a Coniunctione aliqua pendente, velut Geo. IV, 33. Ipsa autem, seu -- seu lento fuerint alvearia vimine texta, Angustos habeant aditus. Aen. XII, 641. Occidit infelix, ne nostrum dedecus Ufens Adspiceret etc. — 387. ipse totum arietem distinguit a singula eius parte, lingua. Cf. Wagn. Qu. Virg. XVIII. p. 467. (qui comparat Geo. IV, 542. et Aen. XII, 300 sqq.) et quae de simillimo huius Pronominis usu ad Geo. II. 297. adnotata vides. — 389. Reice. nune edidimus pro vulg. Reiice. Vid. adnott. ad Ecl. III, 96. et VI,

Nascentum, plenoque alium circumspice campo. Munere sic niveo lanae, si credere dignum est, Pan deus Arcadiae captam te, Luna, fefellit In nemora alta vocans; nec tu aspernata vocantem.

395

390

At cui lactis amor, cytisum lotosque frequentis Ipse manu salsasque ferat praesepibus herbas. Hinc et amant fluvios magis et magis ubera tendunt Et salis occultum referunt in lacte saporem. Multi iam excretos prohibent a matribus haedos

19. — 390. Nascentum. Vid. adnott. ad Ecl. IV, 8. — pleno (pecudum pascentium) campo i. e. e toto grege, qui campum complet, alium (arietem) circumspice, (explorans quaere.) De Praepos. in omissa vid. adnott. ad Geo. I, 237. et al. — 391. Fabula e Nicandro sumpta, qui Georgica et ipse scripserat. Vid. Macrob. Saturn. V, 22, 10. Pan, qui Lunae amore flagrabat, in arietem mutatus, nivei velleris pulchritudine amatam in nemorum recessus pellexit. Cf. etiam Philarg. ad h. l. et Ribbeck. Proleg. p. 146. -- munere lanae niveae, h. e. pretio; nam munus (Wagnero docente) dicitur quidquid aptum est ad gratiam et amorem vel significandum (ut Geo. IV, 520.1, vel conciliandum (ut h. l.). Voss. massus minus recte interpretatur einnehmende Pracht, coll. Prop. I, 2, 4, ubi peregrina munera sunt ornamenta. Aptius comparat Plaut. Poen. V, 4, 3. munera meretricum. si credere dignum legitur etiam Aen. VI, 173. Ovid. Met. III, 311. Rutil. Itin. I, 255. et alibi. Cf. de hoc usu formulae Ovid. Met. III, 311. Rutil. Itin. 1, 255. et alibi. Cf. de noc usu formuse dignum est (pro par est. fas est, decet, ut apud (fraecos δίκαιος pro ἄξιος) Heins. ad Sil. III, 95. Rupert. ad Liv. I, 14, 3. et quos laudant Hand. ad Wopkens. Lectt. Tull. p. 80. Bentl. ad Hor. Sat. II, 1, 85. et Gierig. ad Ovid. Fast. I, 401. — 392. Pan, deus Arcadine. Vid. Ecl. X, 26. — 394.—403. "Nunc de lactis studio. E Varrone II, 2, 19. cf. Pallad. XII, 13, 8. Geopon. XVII, 12. et 19." Heyn. De cytiso cf. adnott. ad Ecl. I, 26. Lette appropriate carbeille de cytiso cf. adnott. Ad Ecl. I, 26. Lette appropriate carbeille de cytiso cf. adnott. Ad Ecl. I, 26. Lette appropriate carbeille de cytiso cf. adnott. Ad Ecl. I, 26. Lette appropriate carbeille de cytiso cf. adnott. 78. Lotus autem hic non est arbor illa, de qua ad Geo. II, 84. diximus, sed ea herba pratensis, qua iam apud Homerum (II. II, 776. XIV, 348. XXI, 251. etc.) pecora vescuntur. Trifolium melilotus officinalis Line. (Steinklee). Cf. Dioscor. IV, 71. Theophr. h. pl. VII. 9, IV, 10. Plin. XXI, 9, 29. Pallad. XI, 14, 8. aliique. -- 395. Ipse. Ille, quod, cum in plurimis et bonis libris, etiam Rom. et Pal., legatur, praeferendum censet Heyn. in priore edit. etiam lahn. commendaverat, qui tamen in edit. II. iure ad alteram lectionem reversus est, bene intelligens opponi rusticum ipsum capellis, hac loci sententia: qui lactis causa gregem alit, is non exspectet, ut pecudes sibi in pascuis salsas herbas conquirant, quibus sitis excitatur, sed cas ipse sua manu iis ferat. Paullo aliter Wagn. (qui etiam conf. in Qu. Virg. XVIII. p. 466.) Pronomen ipse, notandis rebus contrariis inservire putat. Nam cum auctor antea ei, cui lanitium curae sit, praeceperit ut laeta et larga pabula fugiat, nunc eum, qui lactis causa gregem alst, contrarium faciat iubere. Formulae autem ipse manu, i. e. mea, tua, sua manu (mit eigner Hand), Vergilio satis frequentata. Cf. Geo. IV, 329. Aen. II, 321. 645. III, 372. V, 241. 499. VII, 143. 620. XI, 74. salsas herbas Voss. interpretatur herbas sale mixtas coll. Arist. h. an. VIII, 10. Colum. VII, 3. et Pallad. XII, 13. - 396. magis et magis pro valg. magis ac magis (quod librariis debetur satis nota illa formula magis ac magis, magis atque magis deceptis. qui etiam Geo. IV, 311. ac inter magis magis intruserunt: ex Medic. aliisque bonis Codd., inter quos etiam Ross. widetur esse, cum Wagn. revocavi. Apertum est enim, h. l. alterum mogic ab altero per et seiungendum esse. Cf. etiam Hand. Turs. III. p. 565.—
"tendunt (s. distendunt, distentant, ut alibi, v. c. Ecl. IX, 31.) ubera lacte. Nam pinguescunt oves potissimum ex potu. Notavit iam Arist. Hist. An. VIII, 10." Heyn. — 398. Ut lactis maiorem copiam habeant, melti haedos non submittunt capellae, sed statim a matre depellunt subolem, quod vulgo post quartum demum mensem fieri solebat. -- "Multi (endem orationis forma Geo. I, 225. cf. 193.) prohibent haedos a matribus et esPrimaque ferratis praefigunt ora capistris. Quod surgente die mulsere horisque diurnis, Nocte premunt; quod iam tenebris et sole cadente,

400

cernunt, seu secernunt, amovent, hinc ornate prohibent excretos." Heyn. Servius excretos interpretatur validiores, duxitque adeo ab excrescere, in quo eum sequitur Ruddim. I. p. 229. not. 49. et II. p. 223. propter additum iam; sed recte cum Heyn. consentit Voss., nisi quod iam, ab Heynio minus recte pro porro acceptum, comparans supra v. 187. iam depulsus et similes locos, non melius explicat statim (postquam excreti sunt). Quae vox si nihil aliud sibi vellet, quam transitum parare (quae Wagneri est sententia, in min. tamen edit. paullo mutata sententia adnotantis: "significat novum hoc esse institutum, antea fuisse incognitum"), videtur in principio sententiae collocanda fuisse; quare potius cum Ameisio Spicil. p. 34. explices: postquam iam excreti sunt s. praeter illam secretionem etiam 44. explices: postquam iam excreti sunt s. praeter iliam secretionem etiam etc. Handio enim in Turs. III. p. 142 sq. coniungenti verba multi iam, quod pro multi adeo dictum sit, adsentiri non possum. Alia tamen est Brycei sententia, qui excretos explicat per positos, partos, (e matris corpore excretos, ut vox respondeat Angl. "fallen"), quae interpretatio per se minime spernenda, sed ante omnia aliis locis probantibus fulcienda, (nam Celsi II, s. venter excernit mollia et similes non sufficiunt) requirit, ut iam pro statim positum habeamus, de quare cf. Wagn. Qu. Virg. XXIV. p. 614. Ribbeck. ex Palat. et Bern. b. recepit Multi etiam, quod Coningtoni probabile videtur — archibent, impediunt, quominus matres haedos ad probabile videtur. - prohibent, impediunt, quominus matres haedos ad se admittant. Ceterum Wagn. in edit. min. locum sic interpretatur: "Multi prohibent hoedos recens natos a lacte matrum ita, ut eos aut separent (excretos), aut capistrum ori praefigant," ut copula que vim habeat disiunctivam, de qua re diximus ad Geo. I, 442. Rectius autem Ameis. I. l., quem sequitur Ladew., que explicativam vim habere contendit. Est enim fere i. q. et propterea et locus sic explicandus: Quia interdum accidit, ut haedi iam a matribus secreti tamen lactis cupidi ad eas perrumpant, oribus eorum praefiguntur capistra, ne matres eos ad ubera admittant. - "Capistra περιστομίου genus aculeis insertis, quod non quidem os obturet, sed, si uberibus os admoveant, matrem pungat, eamque recalcitrare facint. Heyn. Simile erat illud capitis vinculum, quod asinis et equis adhiberi solebat, quodque eodem capistri nomine vocant Varr. R. R. II, 6, 4. Ovid. Met. X, 125. aliique. Ceterum ora praefigere capistris per hypallagen dietum pro capistra praefigere oribus. Ci. adnott. ad Geo. I, 430. prima autem, loci, non temporis ratione habita rectius explicueris per 430. prima autem, loci, non temporis ratione habita rectaus explicaeris per extrema, quam (propter illa iam excretos) per primum. Etiam Binder convertit: Vorn an das Maul anheftend ein eisenbeschlagenes Halfter.—
400. mulsere. Hane Perfecti formam, laudato hoc ipso loco et Ennii Ann. VII. (p. 72. Hessel.), alteri mulxi praefert Prisc. IX, 9,50. p. 870. P. Cf. etiam Ruddim. I. p. 221. — 401. "Nocte premunt, h. e. inde figurant caseum [cf. adnott. ad Ecl. I, 34.]; quod autem lac vesperi mulsere, id aut mane in urbem vendendum mittunt, aut caseum inde faciunt, et anidem compactum et durchilam, ut contra priore loco v. 401. de caseo. quidem compactum et durabilem, ut contra priore loco v. 401. de caseo, qui recens consumitur, loqui videtur. Sic satis expedita res videtur." Heyn. Eadem est Wagneri sententia. Aliter tamen Schirach. p. 542.: "Lac matatinum non venditur, sed praeter id, quod die consumitur, vesperi in caseum premitur: lac vespertinum, illud demum divenditur mane in oppidis, aut praeparatur cibus in hiemem. At qua ratione? puto, ut in butyrum coagulent et ceteros huiusmodi cibos efficiant, quibus in hieme, cum lac deficit, acque delectentur; sed butyro Romani non nisi medicina utebantur (Plin. H. N. XXVIII, 11. 12. Cels. IV, 5, 18. Colum. VI, 12. extr.), quamquam eos non fugiebat, barbaros eo pro cibo uti (Plin. XXVIII, 9, 35. XI, 41. 96.) Cf. potius cum hoc loco Calpurn. V, 34. rursusque premetur Mane, quod occiduae mulsura redegerit horae, unde patet etiam ex lacte vespertino caseos esse factos; quominus enim de recente lacte cogramus propadia videntus cultati espanara perari per impedire videntur calathi, quamquam negari nequit, non satis claram esse discriminis a poëta factae causam. - iam tenebris opponi praecedentibus

Sub lucem exportant calathis — adit oppida pastor — Aut parco sale contingunt hiemique reponunt.

Nec tibi cura canum fuerit postrema, sed una Velocis Spartae catulos acremque Molossum Pasce sero pingui. Numquam custodibus illis Nocturnum stabulis furem incursusque luporum, Aut inpacatos a tergo horrebis Hiberos.

405

surgente die, quisque videt. Cf. etiam Wagn. Qu. Virg. XXIV, 1. — 402. Exportant calathis vimineis, vitilibus. Cf. Copae v. 16. Calpura. Ecl. II, 77. IX, 34. Colum. VII, 8. a Voss. laud. De aliis calathis ad Ecl. V, 71. diximus. — Exportant. Wagn. (qui etiam conf. in Philol. Suppl. I. p. 374.) putans hunc Pluralem deberi praegresso premunt, et memor haud raro Partic. Praes. cum tertia Pers. Plur. Praes. confundi (velut Aen. I, 57. tenent Medic. a m. pr. pro tenens; III, 527. stant Med. pro stans; VIII, 43. recubant Med. a m. pr. pro recubans; X, 540. superstant Med. pro superstans; X, 696. manent Med. et Pieri Obl. pro manens) recepit Scaligeri (ad Catull. LXII.) conjecturam exportans (in quo enm seasunntur Ladam (ad Catull. LXII.) coniecturam exportans (in quo eum sequuntur Ladew., Bryce, Haupt. et Ribbeck., dum Iahn. in edit. II., Ameis. Spicil. p. 35. et Conington mecum consentiunt.) Sed cum parallelismus membrorum, quem vocant, Pluralem requirere videatur, neque commode sibi opponantur: quod mane et medio die mulserunt, nocte premunt, quod vero vesperi (mulserunt, aut) exportans adit oppida pastor, aut - hiemi reponunt, non video, cur omnium librorum lectionem (cui etiam patrocinantur Priscian. XIV, 50. Serv. ad Ecl. III, 5. et Geo. I, 67. Acron. ad Hor. Od. I, 25, 11. et Alcuin. Gramm. p. 2141. P., qui tantum scripturae mendo exornant exhibet) reiicere potius, quam, ea servata, verba adit oppida pastor explicationis causa per parenthesin adiecta habere malimus, quibus, ut alibi, recte dominus per parenthesin adiecta habere malimus, quibus, ut anoi, recte dominus gregis et pastor distinguantur et quo caseos exportent rustici, accuratus indicetur. — 408. Hic aliud casei genus, firmius et magis durabile commemorari videtur. — "parco sale, quia et nimio sale imbus potest. Cl. Colum. VII, 8, 5. ibid. §. 4. caseus rureus torrido sale contingitur." Hen. Cf. etiam Celsus de med. II, 24. in. quae - - contacta sale modico sunt. Contingere pro inficere redit infra v. 448. Cerda dubitat, utrum a tango, an a tingo deducendum sit; sed haud dubie praestat de tangendi verbo contingere anamquam verum est hace duo verba saenisaime continudi (Vid. cogitare; quamquam verum est, haec duo verba saepissime confundi. (Vid. Burm. ad Ovid. Epist. XIX, 44. Fast. IV, 439. et Calpurn. Ecl. V, 54.) Wagn. Vol. V. et in edit. min. h. l. scripsit continguent, cum Med. ubique exhibeat tinguere, quod verum esse ostendat etiam compositum verbum distinguere. Cf. eius Orth. Verg. p. 478. Ccteri recentiores editores praeter Haupt., qui edidit continguont, servarunt formam continguat.—404—13. Locus de utilitate, quam canes pastoribus praestent. Heyn. confert Hesiod., qui praeiverat Eqy. 604. 605., Varr. II, 9. Col. VII, 12 et Plin. VIII, 11, 61 sq. Adde Nemes. Cyneg. 103 sqq. Principio tibi curs canum non segnis ab anno Incipiat cett. et Grat. Cyneg. 151. prima ille canum, non ulla per artes Cura prior. — 405. "Spartani canes (qui v. 345. Anyclaei) veloces, imprimis sagacitate et odoratu praestantes, venationi Malosesi antem ex Enire cum vanationi tum gracum ennes de venationi, Molossi autem ex Epiro cum venationi tum gregum curae adhiberi soliti." Heyn. De canibus Spartanis vid. supra ad v. 44., de Molossis autem Aristot. h. an. IX, 1. Lucr. V, 1062. Hor. Sat. II, 6, 114. Prop. V (IV), 8, 24. Lucan. IV, 440. Mart. XII, 1. Grat. Cyneg. 107. alics. Utrosque, ut hic Verg., conjungunt etiam Hor. Epod. VI, 5. Molossus, and Aristot. Alice video and the Verg., conjungunt etiam Hor. Epod. VI, 5. Molossus, and Aristot. Alice video and Aristot. Nonce video and Aristot. fulvus Lacon, Amica vis pastoribus, et Nemes. Cyneg. 107. Seu Lac monio natam, seu rure Molosso, Non humili de gente canem et 123. ad non Spartanos tantum tantumve Molossos Pascendum catulos. — 468. Pasce sero pingui. Expresserunt h. l. Nemes. Cyneg. 159. et Canis Cyneg. 307. Conington de sero canum pabulo Dioscor. II, 80. et Canu. VII, 12. conferri iubet. — 407. "stabulis furem -- horrebis. Wund. confert Iuven. VI, 17. timere furem pomis. — 408. "Eodem, quem saege im vidimus, poëtarum more communi, pro quocumque abigeo et praedone (qui Hesiodo nuesoscoros civio 1. c.) herrum pomit. quia en coma rapinte si Hesiodo ημερόποιτος ἀνήρ l. c.) Iberum posuit, quia ca gens rapinis s

410

Saepe etiam cursu timidos agitabis onagros, Et canibus leporem, canibus venabere dammas; \* Saepe volutabris pulsos silvestribus apros Latratu turbabis agens montisque per altos Ingentem clamore premes ad retia cervum. Disce et odoratam stabulis accendere cedrum

Galbaneoque agitare gravis nidore chelydros.

415

praedationibus infamis, imprimis cum nondum satis perdomita esset; hinc praeationious infamis, imprimis cum nondum satis perdomital esset; infactionious Iberos appellat. Cf. Varr. R. R. I., 16, 2. et L. I. ff. de abigeis." Heyn. Iberi autem hic non sunt Asiae illa gens ad Caucasum degens, sed Hispani, quorum antiquissimum nomen erat Iberes vel Iberi; quare fuerunt, qui eos eiusdem originis cum illis et ex Asia in Hispaniam immigrasse censerent. (Cf. liber meus geogr. III. p. 23, not. 73.) Cf. enim Varro 1. 1. refert, infesta regio sit necne; multos enim agros egregios co-lere non expedit propter latrocinia vicinorum, ut in Sardinia - - et in Hispania prope Lusitaniam. Ceterum Hiberos potius ex Med. auctori-Hispania prope Lusitaniam. Ceterum Hiberos potius ex Med. auctoritate scribendum, quem omnes recentiores editores iure sequuntur. Cf. etiam Phocas p. 1724., supra adnott. ad II, 497. Oudend. ad Lucan. II, 50. Wagn. Orth. Verg. p. 442. et Ribbeck. Proleg. p. 421. — a tergo pro in vicinia habitantibus dictum putat Heyn.; sed potius Italiae superioris s. Galliae Cisalpinae situs respicitur, cui Hispani omninoque occidentales populi a tergo habitare commode dici poterant. Wagn. tamen, fortasse rectius, in edit. min. haec adnotat: "a tergo veniunt, qui insidiantur." — 409. "Onagros, ferum asinorum genus, Phrygiae et Lycaoniae, Arabiae, ut nunc Syriae, nec non Africae cum assignent veteres (vid. Varr. R. R. II, 6, 3. Plin. VIII, 44, 66.), nemo in Italiae silvis esse memorat. Itaque poëtico more, cum omnino feram, quae canibus agitari posset, nominare vellet, certum quoddam genus, utque oratio doctior esset, minus notum posuit. Sic supra II, 374.] wros, sic cervos alibi." Heym. Onagros tamen hic aptissime tum quoddam genus, utque oratio doctior esset, minus notum posuit. Sic supra [II, 374.] wros, sic cervos alibi. Heym. Onagros tamen hic aptissime commemorari, patebit ex iis, quae Xen. Anab. I, 5, 2. de eorum fugiendi venatoresque illudendi ratione narrat. (Cf. Ameis. in Iahnii Nov. Annal. LXII. p. 47.) — 411. volutabrum, locum indicans, in quo sues volvuntur, legitur etiam apud Arnob. VII, 224. Cum ad ultimum porculi coenum vobis profunderent ex volutabris horrentibus, lutosis, et voraginibus sumptum. — 412. "agens, urgens, ad ornatum adiectum, ut alibi: Aen. I, 191. et omnem Miscet agens telis nemora inter frondea turbam, et IV, 70. cerea, quam fixit pastor agens telis. Heyn. In omnibus tamen his locis minime abundat, sed est i. q. modo agitare et canibus venari, nostrum jagen, hetzen. Etiam Conington, qui comparat Aen. VII, 481., recte per chasing explicat. — 413. Pauci quidam Codd. et Schol. Stat. Theb. IV. 223. Ingenti clamore, ut supra v. 43., quod Burmanno praeferendum videtur, cum hic non agatur de cervo, an magno, an exiguo sit corpore, sed 223. Ingenti clamore, ut supra v. 43., quod Burmanno praeferendum videtur, cum hic non agatur de cervo, an magno, an exiguo sit corpore, sed de canibus, in quibus, ut latratus, ita et ingens clamor probetur (Varr. R. R. II, 9. Colum. VII, 12.). Sed vide ad Aen. I, 192. — premere, premendo, urgendo ad retia agere. Cf. Ovid. Her. IV, 41. pressisque in retia cervis et Isid. Orig. X extr. Quattuor sunt venatorum officia, vestigatores, indagatores, alatores et pressores (laud. a Coningtone.) — cervum. Haupt. et Ribbeck. cervom. Vid. ad Ecl. II, 22. et alibi. — 414—439. "Praecepta de cavendis noxiis animantibus. Vide Colum. VII, 4, 6. Geop. XVIII, 2. Ante oculos poëta habuit Nicandri Ther. 35. 51—53. (βαφύσθμος ἐπὶ φλογὶ μοιοηθείσα χαλβάνη etc.). Nostri vestigia pressit Calpurn. Ecl. V 86 sqq. Heyn. De cedro, fortasse iunipero oxycedro, vid. adnott. ad Aen. VII, 13., ubi, ut hic, odorata dicitur. Ribbeck. hic scripsit caedrum, Cod. Med. auctoritatem secutus, (supra autem II, 443. cedrum.) Cf. eius Proleg. p. 385. et Wagn. Orth. Verg. p. 419. — 415. "Plin. XII, 25, 56. Dat et galbanum (sucenm viscidum) Syria in eodem Amono monte e ferula (de qua vid. ad Ecl. X, 25.). Sincerum si uratur, fugat nidore serpentes. Eiusdem ferulae Ecl. X, 25.). Sincerum si uratur, fugat nidore serpentes. Eiusdem ferulae etiam radix adversus morsus serpentum adhibebatur. Vid. Sammonicum de Medic. 846." Heyn. De galbano, Graecorum χαλβάνη, (Bubone Galbano

Saepe sub inmotis praesepibus aut mala tactu Vipera delituit caelumque exterrita fugit,
Aut tecto adsuetus coluber succedere et umbrae —
Pestis acerba boum — pecorique adspergere virus,
Fovit humum. Cape saxa manu, cape robora, pastor,
Tollentemque minas et sibila colla tumentem
Deice. Iamque fuga timidum caput abdidit alte,
Cum medii nexus extremaeque agmina caudae

420

Linn.) praeterea cf. Dioscor. III, 97. Theophr. h. pl. IX, 7. Plin. XXIV, 5, 18. Calpurn. Ecl. V, 89. (Lurida conveniet succendere galbana saeptisipse videbis Serpentum cecidisse minas.) Lucan. IX, 916. et infra Geo. IV, 264. ibique adnott. — "graves chelydros dixit, (ut inf. 451. elleboros graves, graveolentes, ex ipsa natura), quia sunt fetore intolerabili quasi putris ulceris. Vid. Nicand. Theriac. 411 sqq. (p. 27. ed. Gorr.)." Heyn. Wagn. in edit. min. graves fortasse rectius explicat per , periculum facientes gregi" (cf. adnott. ad Ecl. X, 75 sq.); quamquam gravis de foedo odore legitur etiam apud Hor. Epod. XII, 5. an gravis hirsutis cubet hircus in alis. Cf. etiam Geo. IV, 49. Ameis. Spic. p. 35. graves explicat per horribiles (grauenvoll), quod probare non possum. De chelydro autem vid. horribiles (grauenvoll), quod probare non possum. De chelydro autem vid. adnott. ad Geo. II, 214. - 416. Heyn. conferri iubet Colum. VII, 4. 6. Stabula vero frequenter everrenda et purganda - - nec tantum coeno aut stercore, sed exitiosis quoque serpentibus tecta liberentur. De vipera vid. Plin. X, 62, 82. — inmotis praesepibus, i. e. diu non loco motis, excussis, a sordibus purgatis, ut iam Burm. interpretatur, qui tamen et alteram profert explicationem, ut praesepia, quae fixa et certo semper sint loco, opponantur mobilibus, quae transferri possint. — mala tactu, noxis, si tangitur. Cf. Lucr. II, 408. Omnia - bona sensibus, et mala tactu. — 417. delituit caelumque fugit, i. e. lucem exosa delituit. Cf. Wagn. Q. Virg. XXXIV, 3. et supra v. 354. Caelum pro luce etiam Aen. VI, 896. positum videtur, ubi vid. adnott. — 418. "Coluber quod serpentis genus sit, satis constitutum nondum vidi. Videtur h. l. pro quocumque serpente dici, nec tamen ex mitiore et domestico genere, quia solet pecori virus adspergere: Aen. II, 471. mala gramina pastus coluber est. "Hen. Vossio hic intelligendus videtur Coluber Natrix Linn. (die Ringelnatter), quem in stabulis lacti insidiari constet. — 419. boum. Medic. hic et alibi bovum; ut etiam apud Cic. de Rep. II, 9. a m. pr.; et sic ubique Wagn. Vol. V. edidit. — 420. "Fovit humum. Magis explicite Geo. IV, 42. 43. effossis latebris Sub terra fovere larem. Fovet locum is, qui multum et assidue in eo moratur; sic castra fovere Aen. II. 57. et sic fovere latebras in humo; hinc magis poètice fovere humam. Mox Cape saxa. Ita pugnantem inducit pastorem in Culice 155 aq. et 190." Heyn. — robora fortasse tantum ob praecedens saxa Plurali posits loco, opponantur mobilibus, quae transferri possint. — mala tactu, noxis, 190." Heyn. — robora fortasse tantum ob praecedens saxa Plurali posita pro uno fusti gravi et nodoso, quamquam etiam cum Ameisio Spic. p. 35. cogitare possumus de pluribus fustibus in usum vocatis, ut uno fracto statim alter ad manus sit. Ceterum cf. Aen. V, 275. - 421. Tollenten minas, capite sublato minantem. — tumentem ira et furore, respecta simul habito veneni, quo coluber tumescit. Cf. Aen. II, 381. Attolleuten simul nabito veneni, quo coluber tumescit. Cf. Aen. II, 381. Attollenter iras et caerula colla tumentem. Ovid. Met. III, 33. Igne micant oculi; corpus tumet omne veneno. ibid. I, 460. Stravimus innumeris tumidum Pythons sagittis etc. Heyn. confert Nicand. Ther. 179 sq. Ψαφαρός δ' ἀναπτιπλεται αὐχὴν "Ακριτα ποιφύσσοντος. — sibila colla, quae sibulum edunt, ut Aen. II, 211. sibila ora. —, deiice, [s. deice, ut nunc scripsimus: vid. adnott. ad Ecl. III, 96. et VI, 19.] quia tollentem minas, h. e. sublato pectore et capite minantem. — 422. caput abdidit alte, in terrae laboras sesse proripiens: tannen vel sic feriri notaet parte sui extreme. — 198 bras sese proripiens; tamen vel sic feriri potest parte sui extrema. — 🕰 nexus, orbes, ut xúxloi, proprie de serpentibus. — extrema agmine caudae, praeclare ad magnitudinem." Heyn. Cf. Aen. V, 90. ille (dree) agmine longo -- serpens et ibid. II, 212. illi agmine certo Laocoonis pe tunt. Modus autem, quo serpentes promoventur, similis est fluminis curSolvuntur, tardosque trahit sinus ultimus orbis.
Est etiam ille malus Calabris in saltibus anguis,
Squamea convolvens sublato pectore terga
Atque notis longam maculosus grandibus alvum,
Qui, dum amnes ulli rumpuntur fontibus et dum
Vere madent udo terrae ac pluvialibus austris,
Stagna colit ripisque habitans hic piscibus atram
Inprobus ingluviem ranisque loquacibus explet;
Postquam exusta palus terraeque ardore dehiscunt,
Exsilit in siccum et flammantia lumina torquens

425

430

sui, de quo et ipso agmen usurpatur. Vid. Aen. II, 782. Obbar. ad Hor. Ep. I, 3, 25. Vol. I. p. 214. hune locum refert inter exempla Genitivi appositioni inservientis (extrema agmina, quae sunt caudae), de quo pluribus disputat. Vid. adnott. ad Aen. XII, 546. — solvuntur, sensim demorientes. Respexit hunc locum Auson. Mos. 138. Longi vix corporis agmina solris. — 424. sinus ultimus, i. e. ultimus flexus, ultima curvatura, tra-hit, aegre ducit (cf. infra v. 485.), tardos orbes. Cf. Aen. II, 204. Cete-rum Serv. locum recte sic videtur explicare: "Caede serpentem, donec et caudae volubilitas conquiescat." — 425. "De chersydro seu dryino et dryina agit. Est etiam hic ex hydrorum genere, forma similis fere aspidi chersaeae parvae. Versus de eo Nicandri Ther. 358 sqq., quos expressit chersaeae parvae. Versus de eo Nicandri Ther. 358 sqq., quos expressit Vergilius. Videtur de eodem in Culice agi; nescio an etiam inf. IV. 458. 9. Respexit locum Statius Theb. V, 520 sqq." Heyn. Chersydros in Calabria plurimos fuisse testatur etiam Solin. c. 8. — 426. sublato pectore, erecto; ut v. 421. Idem versus redit Aen. II, 474. Cf. adnott. ad Ecl. V, 37. — 427. alvum. Haupt. et Ribbeck. alvom cum Gud. a m. pr. et Pal. (qui praebet aevom.) Vid. adnott. ad Ecl. II, 22. — 428. rumpuntur, rumpunt se, erumpunt. Vid. adnott. ad Geo. I, 446. et cf. Aen. I, 246. II, 416. — 429. ac pluv. austris. Wagn. Qu. Virg. XXXV, 18. docet, praeter h. l. non nisi Geo. III, 429. IV, 225. Aen. IV, 330. 477. V, 454. 661. Part. ac arsin quarti pedis occupare, quod, cum versus ita in duas aequales partes dividatur, merito inelegans habeatur; quare etiam Vergilium scite sic instituisse, ut aut duarum brevium syllabarum vocabulum praecederet, aut elisione sustentarentur numeri. — 430. "Versus abest a Menag. pr.; molestum que et hic, sive ad staqua sive ad ripis referas: multo tamen molestius est, si prius adoptes. Vereor ne antiqua lectio memulto tamen molestius est, si prius adoptes. Vereor ne antiqua lectio metri metu mutata sit, cum esset: stagna colit ripisque habitat; hic etc. Francian. hinc, quod malim." Heyn. Sed recte Wagn. docet, nihil mutandum esse; orationem enim sic procedere: ,,anguis, qui stagna colit, et, in ripis habitans, hic quidem, in stagnis, piscibus ingluviem explet, sed, postquam exusta palus, in agris saevit, homines et pecudes mordens." Cum igitur Pron. qui v. 428. etiam ad v. 433 sq. pertineat, post v. 431. Semicolon pro Puncto posuit. Peerlk. tamen p. 261. coni. Stagna colit ripasque; inhians ubi piscibus etc. Ribbeck. autem Proleg. p. 54. sibi pro hic scriptum esse malit. - 431. Inprobus, nimium avidus, vorax. Vid. adnott. ad Geo. I, 119. "ingluviem improprie dixit pro ventre, ut iam Servius; nam proprie est πρόλοβος, ut in avibus, primum in gutture cibi receptaculum. [Cf. Colum. VIII, 5, 17.] Laudatur Aristot. Hist. An. II. c. 17. Silius haec imitatus VI, 155—158." Heyn. Ita apud Apulei. Met. V. p. 70. Elmenh. Priusquam bestia ingluvie voraci me misellam hauriret. Quare etiam pro voracitate dici constat, ut ap. Hor. Sat. I, 2, 8. Iahn. in Proleg. ad Pers. p. XVIII. ad h. l. spectare censet Placidi glossam in A. Mai Auct. class. III. p. 476. N. I. spectare censet Flacidi glossam in A. Mai Auct. class. III. p. 476. (Vid. Ribbeck. Proleg. p. 128.) — atram, h. e. extitosam, luctuosam. Cf. Aen. VII, 525. ibique adnott. coll. cum iis, quae ad Geo. I, 129. adscripsimus. — 432. Etiam haec fluxerunt ex Nicandri l. l. — exusta palus. Sie Stat. Theb. III, 258. tacent exusti solibus amnes. Cf. etiam supra Geo. I, 107. exustus ager, et infra IV, 427 sq. Pauci quidam Codd. (inter quos Gud.) exhausta, male. — terrae ardore dehiscunt. Cf. supra II, 353. De Part. postquam cum Praeseente constructa vid. ad Ecl. I, 30. Cum toto autem loco of similis an Calpura V. 86. — 433. Lumina pro postis, nt seventies cf. similis ap. Calpurn. V, 86. - 433. lumina pro oculis, ut sexcenties

Saevit agris asperque siti atque exterritus aestu. Nec mihi tum mollis sub divo carpere somnos Neu dorso nemoris libeat iacuisse per herbas,

435

apud poëtas, interdum etiam apud pedestris orationis scriptores, velut ap. Cic. Tusc. V, 39, 114. Cf. tamen adnott. ad Aen. IV, 364. — Exsilit. Med. perperam praebet Extulit (scil. se, quod prius Ladew. cum Paldamo temere receperat: cf. Wagn. in Phil. Suppl. I. p. 374.), Gud. et duo Bern. Exiit; sed reception lectionem multum praestare, quisque videt. Ribbeck. cum Menag. I. scripsit Exsulit. Cf. eius Proleg. p. 451. — Verba flammantia lumina torquens repetit Vergilii imitator in Anth. Lat. Burm. I, 178, 236. — 434. "Saevit agris, gravius, quam serpit, incedit per agros. Nicander dixerat v. 371. νέμεται διψήφεας δγμους, incedit per siccos agros." Apparet autem, hoc verbum arcte cohaerere cum sequentibus et sensum esse: saevit lumina torquens, quippe asper siti atque aestu exterritus. — asper siti, exasperatus, furens sitis impatientia, Heynio videtur reddere voluisse Graecorum Δίψη καρχαλίος, ut Iliad. XXI, 541. Siti autem quam maxime cruciari serpentes et in furorem coniici, res satis nota. Cf. Sall. Iug. 89, 5. Natura serpentium, ipsa perniciosa, siti magis quam alia re acconditur. Quod ad ipsum epitheton attinet, cf. Hor. Od. I, 37, 26. asperae serpentes. (Acn. IX, 62. Ovid. Met. XI, 402. etc.). nexterritus interpretibus negotium fecit cum aestu iunctum. Simplicissimum utique est, ut furens, insanus [vel potius cum Wagn. exagitatus, in furorem coniectus] exponatur." Heyn. Cf. supra v. 149. et Aen. IV, 450. Burm. conferri iubet Observv. Misc. Crit. Vol. I. p. 2. et 83. Vid. etiam Obbar. ad Hor. Ep. I, 6, 11. Vol. I. p. 272. — 435. Heyn. docet, Maronem hic pastoris in Culice memorem esse; sed Culicis potius auctorem sua ex Vergilio sumpsisse, iam supra ad Geo. II, 461. vidimus. Nec mihi. In prima edit. vulgarem lectionem ne mihi (quam postea etiam Handio Tursell. IV. p. 122. et 180. probatam vidi) defenderam, nec - neu sibi non posse respondere ratus (quod praeter alios etiam Hand. Tursell. IV. p. 179. arbitratur), cum neve et neu semel positum non nisi praecedentibus Partt. ut aut ne usurpetur, nec autem, quamvis simplici negationi non interdum substituatur, numquam tamen pro ne ponatur; postea tamen veriora edoctus a Loersio ad Ovid. Trist. I, 1, 11. Obbario in Excurs. ad Hor. Ep. I, 11, 23. Fasc. V. p. 125. et in Muetzellii Ephem. gymn. a. 1850. p. 913 sqq. et Iahnio ad h. ipsum l., in altera edit. Codd. Med. et Gud., Quinct. Inst. IX, 3. et Probi Inst. I, 10, 1. scripturam revocavi, cum etiam apud Ovid. Trist. I. 1. Nec - - poliantur pumice frontes, - - Neve liturarum pucleat et A. A. III, 683. te - - moderate iniuria turbet, Neu sis audita pellice mentis inops; Nec cito credideris legamus, et simplex nec haud raro pro et ne ponatur (ut Ecl. II, 34. VIII, 88. 101. X, 46. Geo. I, 36. II, 96. III, 98. Aqn. IV, 618. IX, 150. X, 32. XI, 354. XII, 801. Cf. quos laudat Obbar. ad Hor. I Let in Mustvellii Epham gymn e. 1850. p. 540 gg. Nibilomic ad Hor. 1. 1. et in Muetzellii Ephem. gymn. a. 1850. p. 549 sq. Nihilominus Ribbeck. et Conington ex Pal., Rom., duobus Bern. et Servio ad Geo. II, 475. Particulam ne revocarunt. Quid vero, si suspicemur, utramque scripturam prodiisse ex prima Neu mihi, iterata prohibendi Particula, quemadmodum supra Geo. II, 298 sq. (ubi vid. adnott.) Geo. IV, 47. et alibi? cum ne, nec, neu in Codd. saepissime confundi constet. (Cf. praeter alios Drak. ad Liv. II, 15, 2. et XXXIV, 35, 9.) — Ceterum cum totius orationis forma cf. Geo. I, 456 sqq. et II, 315. Heyn. commemorat. Maroni his ante oculos fuisse alium Nicandri locum Ther. 28-34. et 137. 138. - molles ante oculos fuisse alium Nicandri locum Ther. 28—34. et 137. 138. — molles carpere somnos. Cf. Hom. Od. X, 548. — 436. dorsum proprie est montium (cf. v. c. Caes. B. G. VII. 44. Liv. I, 3, 3. XLI, 18, 9. Iustin. XLIV, 1, 8. Suet. Caes. 44. etc.); hinc etiam silvarum, nemorum, quibus montes sunt consiti. Hor. Sat. II, 6, 91. Praerupti nemoris - dorse. Burm. locum in nemore editiorem putat intelligi, in quo tamquam in pulvino iscens quis dormiat, cum et dorsa in mari a nautis pulvinos vocari doecat Serv. ad Aen. X, 303. — libeat, ut Ecl. II, 28. Prop. III, 28 (II, 30), 25. Libeat this. Outsting maryim Rescuida muscosia contra tenere incis. Cf. 25. Libeat tibi, Cynthia, mecum Roscida muscosis antra tenere ingis. Cf. Burm. ad Phaedr. I, 3. — iacuisse doplotizes pro iacere. Vid. adnott.

Cum positis novus exuviis nitidusque iuventa Volvitur aut catulos tectis aut ova relinquens Arduus ad solem et linguis micat ore trisulcis.

Morborum quoque te causas et signa docebo. Turpis ovis temptat scabies, ubi frigidus imber 440

ad Aen. III, 606. — per herbas. Cf. supra ad v. 162. — 437. Hic versus, quocum cf. Nicand. Ther. 137., iteratur Aen. II, 473. — positis, depositis. Vid. adnott. ad Geo. II, 14. 403. et Aen. I, 302. al. — iuventa. Pellibus exutis nova quasi inventa gaudere serpentes admodum pulchre finguntur. Cf. Ovid. Met. IX, 266. Utque novus serpens posita cum pelle senecta etc. Tibull. I, 4, 35. serpens novus exuit annos. Minus bene se habent, quae sequentur v. 438. aut catulos etc.; cum serpentes nidos et lustra non servent, nec ulla catulorum caritate ad iram stimulentur, quod poeta a quadrupedibus bestiis male ad serpentes transtulit; quare Wagn. Qu. Virg. XL. p. 594 sq. hunc locum iis adnumerat, ubi Vergilius dormitasse videatur, et Peerlk. adeo p. 263. hos tres versus 437—439. spurios censet. Bryce tamen, plura de natura serpentium disputans, poëtam omni culpa liberare studet, atque etiam Ribbeck. Proleg. p. 52. Peerlkampio iure adversatur. Heyn. (qui etiam coniicit atque ova) haec adnotat: "Aut catulos aut ova, cum alia serpentum genera sint vivipara, alia ovipara. Melius Cerda: aut ova, aut catulos iam ovis exclusos. Ceterum erunt, qui ad unum tempus haec, ponere exuvias et catulos aut ova relinquere, referri velint. At enim serpentes fetum conceptum Augusto mense edere, spolium autem hieme depulsa, qua sub humo latuerant, incalescente sole, interdum tamen etiam auctumno exuere, memorat Arist. Hist. An. V. extr. VIII, 15. al. 17. Itaque statuere malim, diversas causas et diversa tempora esse intelligenda: cum volvitur (aut) novus exuviis positis, aut relinquens catulos aut (relinquens) ova." Sed hace eo minus ad vivum resecanda, quo magis in omni re a serpentium natura poëtam recessisse modo vidimus. — 439. "arduus ad solem, erectus ad caelum, sed cum dilectu ad solem, cuius calore recreatur." Heyn. — Pro vulgari micat lingua, h. e. celeriter movetur, vibratur, poëtice: serpens micat linguis (ut supra v. 84. equus micat auribus) (in) orc. De Praepositione omissa vid. adnott. ad Geo. I, 430. Acn. IV, 501. V, 190. VI, 187. al. Qua auctoritate Heyn. invexerit lectionem ora, prorsus ignoramus; cum omnes libri, quorum lectiones accurate enotatae sunt, unanimo consensu ore praebeant, (ut non videam, quo iure Iahn. in priore edit. contendat, h. l. omnes Codd. praeter unum ora tueri, dum in parallelo Aeneidis loco Aen. II, 475., ubi vv. 437—39., altero tantum pro diversa utriusque loci natura immutato, repetuntur, omnes ore exhibeant) atque etiam apud imitatorem Vergilii in Anth. Lat. Burm. I, 178, 293. legamus Linguis micat ore trisulcis. Idem Iahn. falsam lectionem, coll. adnot. sua ad Ovid. Met. VI, 312., ita nos interpretari posse censet, ut micare activa potestate dictum sit: "micare facit ora linguis trisulcis;" et Voss. veram lectionem inexplicabilem (!) iudicans, micat ora poètice dictum contendit pro ora eius micant. — linguis trisulcis. Trisulca vocatur serpentis lingua, quia tam celeriter vibratur, ut triplex videri possit; nam vere non trifidam, sed bifidam eam esse constat, quamquam sunt, qui Plinio XI, 37, 65. freti (ad quem l. vid. Harduin.) illud quoque contendant. Nostram tamen explicationem iuvare videntur etiam verba illa Ovidii Met. III. 34. Tresque vibrant linguae, triplici stant ordine dentes, coll. cum Apulei. Met. VI. p. 179. Elmenh. Trisulca vibramina draconum, atque Stat. Theb. V, 509. ter lingua vibrat, terna agmina adunci Dentis, et comparatio eorum locorum, ubi trisulcum fulmen commemoratur (cf. Varr. ap. Nen. VI, 2. Ovid. Met. II, 848. coll. v. 325. id. in Ibin. 741. Senec. Hipp. 189. Thyest. 1089.); etsi me non fugit, etiam hoc ab aliis aliter explicari.

440. De morbis ovium cf. Varr. R. R. II, 1, 21. et Caro 96. Schrader., com posta consegu morborum non expediat, coni curas Sed nonno. der., cum poëta causas morborum non expediat, coni. curas. Sed nonne statim in seqq. causae exponuntur, quae scabiem ovorum efficiant? — 441. "Vide Colum. VII, 5, 5. ubi ad h. l. provocatur." Heyn. De ipsa re multus est ad h. l. Voss. Columella l. l. testatur, oves frequentius quam ulAltius ad vivum persedit et horrida cano Bruma gelu, vel cum tonsis inlotus adhaesit Sudor et hirsuti secuerunt corpora vepres. Dulcibus ideirco fluviis pecus omne magistri Perfundunt, udisque aries in gurgite villis Mersatur missusque secundo defluit amni; Aut tonsum tristi contingunt corpus amurga, Et spumas miscent argenti et sulfura viva

445

lum aliud animal infestari scabie. - Turpis scabies. Sic ap. Grat. lum aliud animal infestari scabie. — Turpis scabies. Sic ap. Grat. Cyn. 408. deformis -- corpus Persequitur scabies. — Ribbeck. pro ubi cum Gud. a m. pr. scripsit ube. Vid. supra ad v. 332. adnott. — frigidus imber, ut Geo. I, 259. — 442. persedit, pervenit, penetravit. Cf. Lucret. VI, 1124. clades nova pestilitasque -- fruges persidit in ipsas. — ad vivum. Haupt. et Ribbeck. cum Gud. a m. pr. ad vivom. Vid. supra ad v. 427. Simili ratione, qua hic ad vivum (i. e. vivam carnem) persidere, alibi dicitur ad vivum resecare (v. c. Colum. VI, 12, 3.); quibus locis explicandis inserviunt Plinii XXVIII, 10, 13. verba vulnera circumcidere ad vivas usque partes. Cf. etiam Liv. XXII, 17, 2. calor, iam ad vivum ad imae cornuum adveniens. velut stimulatos furore agebat boves. et similes que cornuum adveniens, velut stimulatos furore agebat boves, et similes loci. — 443. Cf. Colum. VII, 5. Scabies nascitur, -- si aestivum sudorem mari vel flumine non abluas. Cf. etiam infra v. 561. — Pro inlotus Ribbeck. edidit inlautus, cum Med. a m. pr., Pal., Rom. et Gud. a m. pr. exhibeant inlutus. Cf. eius Proleg. p. 436. — 444. "Vid. Calpurn. Ecl. V. 74 sqq. — hirantis Medic., ut modo tonsis ovibus. Sic etiam Rom., et hoc praeferri debebat." Heyn. Sed recte Wagn. literam s adscitam putat e proximo vocabulo, ut Geo. I, 125. 146. III, 108. 141. 349. Aen. II, 559. II, 333. et sacpe alibi, et si hireutis legeretur, requiri contendit Part. aut, non simplicem Copulam et, cum hirsutarum, longos igitur villos gerentium corpus non facile a vepribus laedi possit. — De genere voc. vepres, quod plerumque est mascul. (Aen. VIII, 645. Hor. Epist. I, 16, 8. Colum. XI, 3, 3.), apud Lucr. IV, 60. vero et Hor. Epist. I, 16, 8. etiam femin. (quorum locorum nescio an memor fuerit auctor Cod. Franciani, h. l. kirsust scribens, quod, cum Codex ille omnibus diphthongis careat, pro hirades positum videtur), cf. Prisc. V. 8, 42. p. 658. P. Ruddim. I. p. 41. not. 22. Schneider. Gramm. II, 1. p. 95. et Obbar. ad Hor. l. l. Fasc. VI. p. 278. — 445. "E Varrone II, 1. 23.; hinc supra I, 272. balantum gregem fluvio mercare salubri." Heyn. — magistri. Vid. supra ad v. 118. — 447. missus (cf. Geo. II, 452.) secundo defluit amni. Cf. adnott. ad Aen. VII, 494. — 448—451. "Cf. Varr. II, 11, 7. Colum. VII, 4, 7. 5, 7. Geopon. XVIII, 8. et 15. Compara etiam Gratii Cyneg. 415. 416. — tristi, amara, ut saepe. Sic tristis lupinus Geo. I, 75. [et II, 126.] — contingunt: vid. supra v. 403. — spuma argenti, sc. defervescentis, dum coquitur (λιδάργυφος, Silberglätte). Locus de ea classicus apud Plin. XXXIII, 6. 35. "Heyn. Cf. etiam Voss. ad h. l. — miscent pro admiscent, ut apud Tibull. II, 4. 5. et apud Pind. Isthm. IV, 25. χιρνάμεν. — tristi amurga. Vid. adnott. ad Geo. I, 75. De amurga ipsa s. amurca (ut Ribbeck. cum Med. et Gud. scribit) vid. adnott. ad Geo. I, 194. — 449. et sulfura viva cum Ishn. et Wagn. edidi, Codd. optimos, Med. (a m. sec.. Rom., omnes Pieri, Erf., Longob., alios. Bedam de orthogr. p. 2345., incertum auct. de orthogr. salubri." Heyn. — magistri. Vid. supra ad v. 118. — 447. missus (d. Erf., Longob., alios, Bedam de orthogr. p. 2345., incertum auct. de orthogr. p. 2790. P. et Vergilii imitatorem in Anth. Lat. Burm. I, 178, 332. sectus; neque aliter posteriores editores praeter Bryceum et Coningtonem, nie quod Haupt. et Ribbeck. ex Med., Rom. et Gud. a m. pr. ediderunt suppura. Cf. Wagn. Orth. Verg. p. 474. et Ribbeck. Proleg. p. 424. Vulgo vivaque sulfura, ut versus hypermeter efficiatur (cf. adnott. ad Geo. II, 69.), quem Bryce et Conington, Macrob. Sat. V, 14, 4. et incerti auct. de gen. nom. 97. H. auctoritatem secuti, restituerunt. De vivo sulfure, quod Graeci auct. de gen. απυρον vocarunt, i. e. nativo (nobis Jungfernschwefel), cui oppositum est factitium s. mortuum, πεπυρωμένον, cf. Plin. XXXV, 15, 50. et Voss. ad h. l. deque eius usu Geopon. XVIII, 15. Sic ap. Calpurn. V, 78. vicantis

450

Idaeasque pices et pinguis unguine ceras
Scillamque elleborosque gravis nigrumque bitumen.
Non tamen ulla magis praesens fortuna laborum est,
Quam si quis ferro potuit rescindere summum
Ulceris os: alitur vitium vivitque tegendo,
Dum medicas adhibere manus ad volnera pastor
Abnegat, aut meliora deos sedet omina poscens.

455

sulfura. — 450. Idaeas pices, seil. liquidas (Theer). Cf. Plin. XXIV, 7, 24. et Geopon. XVIII, 8. Pix autem Idae, Mysiae et Phrygiae montis (cf. adnott. ad Aen. II, 696.), qui multas habebat pinus (Aen. V. 449. X. 230.), imprimis celebrata. Vid. etiam infra Geo. IV, 41. — pinguis unguine ceras, multum succi ad unquendum apti habentes. Sie Grat. Cyneg. 363. nigrae circum picis unguine signant. — 451. seilla est Scilla maritima Linn., s. cepe marinum, die Meerzwiebel. Cf. Dioscor. II, 202. Theophr. h. pl. I, 7, 10. VII, 11. Plin. XIX, 5, 30. et XXI, 17, 66. — elleborus gravis, a gravi odore. Vid. supra ad v. 415. Elleborus s. helleborus (ἐλλέβορος, rarius ἐλλέβορος) Romanis proprie dicitur veratrum, rabis. Nicescurs. nobis Nieswurz; cuius duplex genus habetur, nigrum et album. Cf. Dioscor. IV, 148. 149. Plin. XXV, 5, 21 sqq. Et h. quidem l. album genus spectari, viderunt iam alii ex Colum. VII, 5, 7. Ceterum imitator Vergilii in Anth. Lat. Burm. I, 178, 332. hunc versum cum 449. sie coniungit: Scillamque elleborosque graves et sulfura viva, et nigrum bitumen in v. 378. tragoediae suae transtulit. — De bitumine autem cf. adnott. ad Ecl. VIII, 82. — 452. Nullum praesentius auxilium est adversus ovium morbum s. scabiem. "Excitat versus Colum. VII, 5, 10. Habuerunt ante oculos Gratius Cyneg. 360 sqq. et Calpurn. V, 75 sqq. Labores pro ipso malo, morbo, cuius nulla medela, nulla fortuna, magis praesens est, quam si ulcus aperiatur. — fortuna pro remedio, quatenus effectus remedii est fortuna ob-noxius; uti fortuna sollemni modo pro successu et eventu dicitur. Alio modo dictum est Aen. VII, 559. si qua super fortuna laborum est, casus fortunae." Heyn. Schol. Bern. (vid. Ribbeck. Proleg. p. 197.) afferunt lefortunae." Heyn. Schol. Bern. (vid. Ribbeck. Proleg. p. 197.) afferunt lectionem malorum, quam qui libri exhibeant, nescimus. — 453. si quis ferro potuit rescindere, i. e. si quis a se impetrare potuit, ut rescinderet, quemadmodum Aen. IV, 19. Huic uni forsan potui succumbere culpae (cf. etiam Aen. VII, 309.); quae simplicissima loci interpretandi ratio debetur Ameisio Spic. p. 35. — ferro rescindere ulceris os, quod vulgo aperire ulcus. Cf. Aen. XII, 390. Petron. c. 113. recentem cicatricem rescindere, et Lucr. II, 406. vias rescindere (i. e. secando aperire), ubi vid. Wakef. Cf. etiam quos laudant Schmid. et Obbar. ad Hor. Ep. I, 3, 32. et supra ad Geo. I, 280. adnott. De ore ulceris Burm. adnott. ad Gratii Cyneg. 352. (per ulceris ora) et Samonici c. 44. vult conferri Ceterum in his ulceribus rescindendis cum Marone consentit Calpurn. V, 75. (quae [pustula] nisi ferro Rumpitur etc.) a Voss. laud. — 454. vitium, ulcus, [pustula] nisi ferro Rumpitur etc.) a Voss. laud. — 454. vitium, ulcus, sanies. — tegendo, dum tegitur. De passivo, quem dicunt, Gerundii usu vid. adnott. ad Geo. II, 239. et 250., imprimis autem ad Aen. II, 81. Est autem versus adumbratus e Lucret. IV, 1062. Ulcus enim vivescit et inveterascit alendo. — 455. adhibere manus, χειρουργείν, i. e. secundum Diog. L. III, 85. (a Coningt. laud.) aut τέμνειν. aut καίειν. — 456. aut e melioribus libris omnibus loco vulg. et restituit Heins.; et recte Wagn. adnotat: ,, abnegat est desperantis, medendo posse quidquam profici, sedet est ignerii, bine est desperantis, medendo posse quidquam profici, sedet est ignerii, bine est desperantis. det est ignavi; hinc aut recte editur. Ribbeck, tamen et Ladew. ex Rom. et Gud. a m. sec. receperant et. — meliora omina, quae plurimorum librorum est lectio, pro auxilio deorum bonis ominibus significato. Nonnulli Codd., inter quos sane Medic., Pal., Rom. et Gud., meliora omnia (ut apud Graecos βελτίονα πάντα, πάντα ξοται καλώς et similia), quod vulgo editur. Iahn. in priore edit. omnia receperat, in altera tamen meliorem lectionem tacite revocavit. Verissime enim Wagn. docet, omnia non in deprecando locum habere, sed in apprecando, ut omnia bona precari et mas sint his similia, neane redicar escara processor video leci. Nibilomia quae sint his similia; neque meliora omnia usquam videri legi. Nihilominus Ribbeck. et Ladew. omnia ediderunt, quorum ille etiam ad Servium

Quin etiam, ima dolor balantum lapsus ad ossa Cum furit atque artus depascitur arida febris, Profuit incensos aestus avertere et inter Ima ferire pedis salientem sanguine venam, Bisaltae quo more solent acerque Gelonus, Cum fugit in Rhodopen atque in deserta Getarum Et lac concretum cum sanguine potat equino. Quam procul aut molli succedere saepius umbrae

460

provocat, qui comparet Sall. Cat. 52. prospera omnia cedimi. Quod ad ipsam sententiam attinet, Conington confert Soph. Aj. 581. οὐ πρὸς ἐατροῦ σοφοῦ Θοηνεῖν ἐπφοδὰς πρὸς τομῶντι πήματι.— 457. dollor, morbus, exulceratio.— balantum. Vid. ad Geo. I, 272. et cf. Lucr. VI, 1132. venit -- pigris balantibus aegror.— ad ossa. Vid. adnott. ad v. 272.— 458. depascitur, νέμεται, absumit. Cf. Aen. II, 215. (serpens) miseras morsu depascitur artus.— 459. Profuit, i. q. solet prodesse. Cf. adnott. ad Geo. I, 49.— incensos aestus pro usitatiore fervidos aestus. Wakef ad Lucr. L 301. myltos logos congernes. phi redides aestus legitur. Wakef. ad Lucr. I, 301. multos locos congerens, ubi validus aestus legitur, coni. intensos aestus, quod in pervetusta Vergilii editione se invenisse ait, quodque iam Heinsio in mentem venerat. Sed recte Burm. Codd. lectionem defendit, comparans nascentem ortum Geo. I, 44., pavidum metum et similia, de quibus egerit ad Ovid. Met. II, 66., et sic pergit: "Incensus ergo aestus hic est vehementissimus ardor febris, et non dissimili modo dixit Aen. II, 706. propiusque aestus incendia volvunt, i. e. calorem propius admovent, et ita ardens, fervidus aestus et similia inveniuntur, ut ardens et fervida febris, et accendere febres dixit Cels. III, 9., et noster sol accenderit aestus infra Geo. IV, 401." — Vss. 459. et 460. recitat Colum. VII, 5, 10. Peerlk. p. 264. pro ferire coni. aperire; sed venam ferire legitur etiam apud Corn. Celsum VII, 10. in. — Cum saliente vena Conington confert venas currentes ap. Pers. III, 91. — 461. Bisaliae, Threces circa Strymonem et in Macedoniae oris habitantes. Cf. praeter Gatter Control of the control ces circa strymonem et in Macedoniae oris habitantes. Cf. praeter Gattereri de Herodoti et Thucyd. Thracia Comment. III. p. 33 sqq. in Comments. Soc. Reg. Gott. Vol. VI., quam Heyn. laudat, Diodor. XII, 68. et fraga. T. X. p. 229. Bip. Plin. IV, 10, 16. Liv. XXXV, 29. 30. et liber meus geogr. III. p. 1067. Primam syllabam nominis producunt etiam Ovid. Mct. VI, 117. et Claudian. XX, 134., corripit autem Gratius 523. facilis tatels Bisaltae. — Geloni, ad Borysthenem habitantes; vid. ad Geo. II, 115. et Aen. VIII, 725. — 462. "Cum fugit, simpl. migrat [adiuncta tames celeritatis notione], ut apud Horatium, et a Borysthene inde geogram desertu, cis et ultra Istri ostia. descendit in Thraciam et ad Rhodons. desertu, cis et ultra Istri ostia, descendit in Thraciam et ad Rhodopen."
Heyn. Verius Wagn. docet, alterum nomen, Rhodopen, referendum esse ad Bisaltas, alterum, deserta Getarum, ad Gelonos; neque enim utrumque ad Gelonos pertinere, quippe quibus propior sit Getarum regio, remotio, interiecto etiam Istro flumine ac monte Haemo, Rhodope (de quo monte vid. adnott. ad Ecl. VI. 30.); verbum autem fugit ad propins Subiectum accommodatum esse. Ceterum per deserta Getarum (την των Γετών ξοημίαν Strabonis VII. p. 302. 305., de qua vid. librum meum modo comm. III. p. 1104.) intelligenda est vasta illa regio inter Danubium et Tyra (Dniester) sita, quae nunc pars est Moldaviae inferioris. — 463. Lactis equisi usus in his aliisque populis notus est. Cf. Homeri Π. XIII, 5. 'Iππημοίγούς, Hesiodi Fr. 45. Herod. IV, 2. Strab. VII. p. 301 sq. 311. Hippoor. I. II. p. 537 sq. Kühn. Plin. XVIII, 10, 24. et quae disserui in Pauly Resencycl. VI. p. 902. Idem de Concanis, Cantabriae populo, refert Hor. Od. III, 4, 34. et de Massagetis Stat. Achill. I, 307. Respecti locum nostrus Avien. descr. 921. nam sanguinem equinum Et lac concretum per barbers authura sorbent. — 464.—469. De lue necudum. Signa necoris fabrica. guttura sorbent. — 464—469. "De lue pecudum. Signa pecoris febri pestilenti tentati enumerat: Quam videris cett. ad v. 467." Heyn. Ceterum animadverte avazolov3/av huius loci; cum enim Vergilius sic incepisses. Quam (scil. ovem) -- videris -- decedere nocti, v. 468. non sequi debebant verba Continuo culpam compesce, sed potius: hanc continuo macta vel tale quid. Cf. adnott. ad Aen. V, 51. VIII, 403. XI, 552. etc. — 464. "molli

Videris aut summas carpentem ignavius herbas

Extremamque sequi aut medio procumbere campo

Pascentem et serae solam decedere nocti:

Continuo culpam ferro conpesce, prius quam

Dira per incautum serpant contagia volgus.

Non tam creber agens hiemem ruit aequore turbo,

Quam multae pecudum pestes. Nec singula morbi

Corpora corripiunt, sed tota aestiva repente

Spemque gregemque simul cunctamque ab origine gentem.

Tum sciat, aërias Alpis et Norica si quis

umbrae pro gratae [,,in qua molliter est ei, qui eam petit" Wagn.]. Permutantur enim nomina et attributa sensuum poëtico usu." Heyn. Cf. inmutantur enim nomina et attributa sensuum poëtico usu." Heyn. Cf. infra v. 520. Ceterum compares similem locum Ecl. V, 5. Sive sub incertas - umbras, Sive antro potius succedinus. — 466. medio campo, omissa Praepositione. Vid. supra ad v. 237. — procumbere. Cf. Ecl. VIII, 87. viridi procumbit in ulva. — 467. "serae decedere nocti (vid. Ecl. VIII, 88.) exquisitius quam sera nocte; uti adventanti aut accedenti de via decedimus. — 468. culpam, h. e. causam morbi, vitium, πτην, compesce, coërce, ne latius serpat, ferro; statim eam occide. Gratius Cyneg. 410. In primo adcessu tristis medicina, sed una Pernicies redimenda anima, quae prima sequaci Sparsa malo est, ne dira trahant contagia vulgum. Cf. ibid. v. 369 sqq." Heyn. Cf. etiam Colum. VII, 5., quem Voss. affert. — 469. Dira contagia hinc repetit Grat. Cyneg. 412. — Ut hic de ovibus, ita Aen. I, 190. de cervis, Lucr. II, 920. de feris, Sen. Hippol. 957. de monstris marinis voc. vulgus usurpatur. — incautum, quod sibi praede monstris marinis voc. vulgus usurpatur. — incautum, quod sibi praecavere non possit. Burm. comparat Aen. III, 332. et Sallust. fragm. Repente incautos agros invasit. — 470. 471. "Infirmum et variis morbis obnoxium pecus ovillum. Conferri potest Varro II, 3. 5. 8. Colum. VII, 5. Geopon. XVIII, 9. Gratius Cyneg. 497 sqq. — turbo agens hiemem, procellas, imbres; [vid. Geo. I, 320. et 391.] non tam creber, crebro, ruit, h.e. non tam crebri ac frequentes turbines in mari exoriuntur, [ubi procellarum vehementia maxime sentituri. Similis locus Geo. IV, 80. 81. Placet admodum lectio altera Codicum aequora: cf. Aen. I, 84." Heym. Hanc lectionem, quam praebent Gud. a m. pr. et Rom., etiam Heinsio ad Aen. VIII, 63. comprobatam, recepit Wakef. Sed verissime docet Wagn., hic non agi de concitato mari, quod esset ruit aequora; sed de crebro, i. e. denso imbre. Verba enim ita sunt coniungenda: Non turbo, hiemem agens, tam creber ruit; non sic: Non tam creber turbo, hiemem agens, ruit. Aequore additur, quia tempestates in mari imprimis horridae solent esse. Constructio eadem est, quae Aen. II, 250. ruit oceano now. Peerlk. tamen p. 264. totum versum spurium censet et v. sequ. post pestes exclamandi signum ponit. Sed vide Ribbeck. Proleg. p. 52., qui locum sic explicat: "Nimirum non densior imber turbine concitatus ruere et sternere sata dicitur, quam ruunt sternuntque pestes pecudes alias super alias."— pestes, morbi.— aestiva (scil. castra), ut v. 64. pecuaria pro gregibus. Sic Plin. XXIV, 6,19. montium aestiva commemorat, cum quo loco Coning-Sie Plin. XXIV, 6, 19. montium aestiva commemorat, cum quo loco Conington conferri iubet Varr. R. R. II, 2. Mihi greges in Apulia hibernabant, qui in Reatinis montibus aestivabant. Ceterum cf. cum hoc loco Severi Sancti Carmen bucol. in Wernsd. Poet. L. min. II. p. 225. v. 85 sqq. — 473. Spemque gregemque, "agnos cum matribus." Servius. Cf. spem gregis Ecl. I, 15. — cunctamque ab origine gentem. Appositioni, qua hic uti poterat, poeta praetulit epexegesin per Copulam adiectam, ut gravior exsisteret oratio. Cf. Wagn. Qu. Virg. XXXIII, 7.. qui cum nostro loco confert v. c. infra v. 541. maris inmensi prolem et genus omne natamum, (ubi tamen vid. adnott.) et Aen. VII, 85. Hinc Italae gentes omnisque Occotria tellus In dubiis responsa petunt, in quibus locis, ut hic, Adiecti-Oenotria tellus In dubiis responsa petunt, in quibus locis, ut hic, Adiectivum rem in maius augens adiiciatur. Verbis additis ab origine Wagn. docet malum significari a minimis natu pecudibus usque ad maximas pertinens. - 474. "Tum sciat aliquis, morbis totos greges abripi. Sequitur

Castella in tumulis et Iapydis arva Timavi Nunc quoque post tanto videat desertaque regna Pastorum et longe saltus lateque vacantis.

Hic quondam morbo caeli miseranda coorta est Tempestas totoque autumni incanduit aestu, Et genus omne neci pecudum dedit, omne ferarum, Corrupitque lacus, infecit pabula tabo.

480

475

locus de peste auctumnali armentorum ac gregum celeberrimus, adumbratus descriptiones ap. Hippoer. Epidem. III. sect. 3. (etsi haee non pestis proprie dicta, sed lues) Thucyd. II, 47 sqq.; tum, qui omnes Maronem aemulati sunt, ornatus varietate mirabili, affectibus tamen movendis multo inferiores, Ovid. Met. VII, 518 sqq. Silium XIV, 581 sqq. Lucan. VI, 80 sqq. Senecam Oedip. 35 sqq. Add. Aen. III, 137 sqq. - - Respexit haud dubie poëta similem aliquam calamitatem, tum quidem satis notam, quae aliquo tempore ante maxime afflixerat Noricum, h. e. terras, quas nunc episcopatus Salzburgicus, magna Austriae pars cum Stiria et Carinthia, occupat." Heyn. — aërias Alpes, perpetuo montium epitheto. Vid. adnott. ad Ecl. I, 58. — "Norica castella in tumulis non esse possunt loca munita; nam agitur de armentis et gregibus; sed habitationes in locis editis, adeoque villae, vici in montibus. Pro saltibus et pascuis dixit ornate castella in tremulie, arva, regna, saltus." Heyn. Conf. Hor. Od. IV, 14, 11. et Liv. XXI, 33.— De Norico vid. liber meus geogr. III. p. 446 sqq. Wagn. ornatum huius loci ex Copula observari iubet, cum aëriae Alpes et Norica castella, et Iapps Timavus, et deserta pastorum regna, et saltus vocantes eodem denique redeant. Simillimus est hac in re locus, qui infra legitur Geo. IV, 467 sqq. - 475. ant. Similimus est nac in re locus, qui infra legitur Geo. 1V, 407 sqq. — 440. Timavus, fluvius in ora Venetorum, hic a vicinis Iapydibus, Illyrici populo (de quo vid. liber meus geogr. III. p. 836.), Iapys appellatus. Vid. ad Ecl. VIII, 6. — Med. a m. pr., Pal., Rom. et Gud. exhibent Iapygis, quod iam Servius recte reiicit. — 476. regna pastorum, agros, notum vel er Ecl. I, 69. — post tanto pro tanto post; in qua formula non minus quam in simili post paullo (de qua cf. Burm. ad Quinct. Inst. II, 5.), post absolute positum est pro postea (qua de re vid. ad Ecl. I, 69.), ut voc. tempore penticuam sit supplendum. Cf. Herm. ad Hom H. in Merc. 186. absolute positum est pro posita (qua de re via. ad Eci. 1, 09.), ut vectempore neutiquam sit supplendum. Cf. Herm. ad Hom. H. in Merc. 126., ubi δηρὸν δη μετὰ ταῦτα legimus. Ladew. comparat Caes. B. G. VII, 60. post paullo, Cic. Cat. III, 5, 11. post aliquanto et Corn. Nep. Paus. 3, 1. post non multo. — 477. longe lateque redit Aen. VI, 378. Cf. de hat formula vir doctus in Observ. Miscell. Vol. II. p. 63. a Burm. laud. — 478. morbo caeli, i. q. Ecl. VII, 57. vitio aëris. Cf. Aen. III, 137 aqq. — coorta est. Ribbeck. cohortast ex Med. et Gud. Cf. eius Proleg. p. 423. at Wagn. Orth. Varg. p. 440. — 479. tempestas. ašris temperies. et Wagn. Orth. Verg. p. 440. — 479. tempestas, aeris temperies. — miseranda, ut Aen. III, 138. lues ipsa miseranda dicitur. — "totoque autumni incanduit aestu, non tam exarsit, ortus est, aut duravit toto autumno, sed aër inflammatus est tota aestus autumnalis vi. Solet enim aestus autumni [qui apud Romanos incipiebat III. Id. Aug. et desinebat III. Id. Nov.] imprimis gravis et intolerandus esse et morbos gignere." Heyn. Cf. quos Obbar. laudat ad Hor. Ep. I, 7, 5 sqq. Vol. I. p. 357. — 480. Ladew. sibi non constans hic et Geo. IV, 90. Neci dare, Asn. II, 85. Neci demittere, et Aen. X, 662. Morti demittere grandi litera, contra vero Aen. V, 691. morti demittere et V, 806. leto dare minuta litera scripsit. Acn. V, 691. morti demittere et V, 896. teto dare minuta intera sempata Equidem, ut feram Morti, Neci demittere, quod componas cum Orco demittere Acn. II, 398., non tamen probare possum Neci, Morti dare, memor Lucr. VI. 1143. catervatim morbo mortique dabantur et V, 96. 996. dabat exitio, ubi de prosopopoeïa profecto cogitari non potest. — Peerlk p. 383. ex hoc loco emendandos censet parallelos locos Martial. Spect. 21. et Anth. Lat. Burm. II. p. 436. [V, 143, 14.], ubi pro pecudum genus cane ferarum legendum sit pecudum et genus omne ferarum, et poterat same hanc emendationem quodammodo fulcire alia Vergilii imitatione an Calburn. hanc emendationem quodammodo fulcire alia Vergilii imitatione ap. Calpun II, 10. Adfuit omne genus pecudum, genus omne ferarum. — 481. "Ordinem, inquit Servius, secutus est, quem et Lucretius tenuit VI, 1094 sq.

Nec via mortis erat simplex, sed ubi ignea venis Omnibus acta sitis miseros adduxerat artus, Rursus abundabat fluidus liquor omniaque in se Ossa minutatim morbo conlapsa trahebat.

485

et Sallustius, primo aërem, inde aquam, post pabula esse corrupta." Wagn. aegre desiderat Copulam in altera versus parte; quare insistens vestigiis Serv. Dresd., in quo legitur Corrupitque lacus infecitque pabula tabo scribendum censet infectaque, causa corruptionis a praegresso corrupit repetita, vel: Corruptique lacus infectaque pabula tabo. Tamen vulgarem lectionem defendit ad Ecl. IV, 6., ubi vir doctiss. infecit idem fere esse docet, quod corrupit, ideoque h. l. quodammodo inter eos referri posse, ubi Verbum iteratum Copulae munere fungatur. Et sane contra omnium Codd. auctoritatem nihil hic mutandum, cum activa constructione continuata elegantia loci magis iuvetur, quam subito in passivam transitu, Copulae autem defectus in carmine facile excusari possit. Cf. supra ad v. 257. Non temere tamen Haunius in Ameis. Spicil. p. 36. adnotat: "Haud scio an v. 480. et 481. melius procederent, si ordine inverso scripti essent." Peerlk. autem p. 265. versum 481., qui adversetur vv. 494. et 520., spurium censet. Sed recte cum defendant Ladow Beauther? atte n. 19. et Eibbeck Prolog p. recte eum defendunt Ladew. Beurtheil. etc. p. 19. et Ribbeck. Proleg. p. 53., cum pabula tabo (i. e. veneno, miasmate aëris: cf. Lucr. VI, 1123 sqq.) infecta esse et tamen herbae externa specie fallentes lactae apparere potuerint. — 482. "Nec via mortis erat simplex [vid. ad Geo. II, 73.]; varii morbi exitus, variique mortis modi, quales mox nonnulli enumerantur; 483 sqq. 494 sqq." Heyn. Ab hac loci interpretatione, ultro se offerente et magis etiam Lucretii comparatione confirmata, non multum recedit Schirach. p. 588. haec disputans: "Haec simplicissima fortasse est interpretatio, ut viam mortis intelligamus de morbo letifero; cum itaque iam una morbi species suffecisset ad mortem parandam, mutabatur illa, et aliud succedebat morbi genus, priori fere contrarium. [Prius enim membra aestu (siti) torrida, postea fluido liquore soluta esse narrantur.] - - - Aperte intendit ad mortis miram varietatem, qua re fiebat, ut haud simplici modo mors accerseretur." Ceterum de viis mortis cf. v. c. Ovid. Met. XI, 792. Tibull. I, 3, 50. Val. Fl. I, 32. Lucr. II, 916. Liv. XXXI, 18, 7. Grat. Cyn. 409., ubi leti viae, Tibull. I, 9, 4. Grat. Cyn. 357. et Oros. V, 21., ubi mortis via, Quinct. Decl. XVII, 15., ubi fatorum viae commemorantur, Burm. ad Val. Fl. I, 501. et Broukhus. ad Prop. III, 5, 44. Servius hunc locum loco modo laud. (cuius etiam Oros. memor est scribens: nec ipsius mortis erat via simplex aut una conditio) ex Sallustii verbis ne simplici quidem morte moriebantur (fr. 40. Gerl.) fluxisse putat. — 482—485. "Primum aestu febris ingenti ac siti totum corpus torrebatur, mox contabescebat colliquatione ac resolutione omnium humorum." Heyn. — Sitis pro aestu, calore, unde sitis oritur, ut iam Servius exposuit. Cf. Lucr. VI, 1263. Multa siti prostrata viam per proque voluta Corpora. "sitis ignea h. e. sicca, arida, ut Stat. Theb. IV, 699. haurit sitis ignea campos, ubi alii ex interpret. arida. — acta omnibus venis, per omnes venas penetrans, se insinuans. Intima pars hominum flagravit ad ossa, Lucret. VI, 1166. — adduxerat artus, cute contracta, quod fit ea exarescente, ut in febri: adducta cutis ex Ovidio nota Met. III, 397." Heym. Adde eiusd. Epist. XI, 27. macies adducerat artus, et Lucan. IV, 288. Ossaque nondum adducere cutem.—
484. Rursus. Vid. supra v. 138. — liquor fluidus, humores corrupti, tabum. Cf. Lucr. VI, 1202 sqq. — 485. trahebat omnia ossa in se minutatim (quod Adverbium amat Lucretius: vid. II, 1131. V, 1383. VI, 1190.) morbo conlapsa, quasi contagione quadam effecit, ut ipsa ossa quasi invita et reluctantia (cf. supra v. 424.) in tabidum liquorem resolverentur. Heyn. eiusmodi liquidationes et resolutiones ossium etiam in aliis morbis observari docet. Peerlk, tamen p. 265, coni. cadebant coll. Ovid. Met. VII, 826. Subito collapsa dolore - - cecidit et pluribus locis, ubi in se residere, in se ruere et similia leguntur, quibus p. 383. addit Val. Max. VI. 2. ira in se ipsa collapsa est. Ceterum huius loci memor fuit auctor Epigr. ex centonibus Verg. consuti in Anth. Lat. Burm. III, 81, 7. Ossa Saepe in honore deum medio stans hostia ad aram, Lanea dum nivea circumdatur infula vitta, Inter cunctantis cecidit moribunda ministros. Aut si quam ferro mactaverat ante sacerdos, Inde neque inpositis ardent altaria fibris Nec responsa potest consultus reddere vates, Ac vix suppositi tinguuntur sanguine cultri Summaque ieiuna sanie infuscatur harena. Hinc laetis vituli volgo moriuntur in herbis Et dulcis animas plena ad praesepia reddunt;

490

495

minutatim fundo volvuntur in imo. Praeterea cf. Calpurn. V, 77. putride contrahet ossa. — 486. Cum loco, qui hic sequitur, cf. Ovid. Met. VII, 593 sqq. Heyn. hostiam maiorem intelligit, taurum, cuius exta inspiciebantur; Voss. autem rectius ovem. — in honore deum medio, in medio sacrificio, quod diis parabatur, quo sensu honorem saepe dici constat. Hie pro omni re sacra positum, ut Aen. I, 632. et III, 406.; saepius pro iis, quae diis offeruntur: cf. Aen. I, 49. III, 118. Ovid. Met. VIII, 740. id Fast. IV, 409. Sil. VII, 184. et alibi. Cf. Bach. ad Ovid. Met. l. l. et Rupert. ad Liv. VIII, 32, 12. — stans ad aram. Cf. Geo. II, 395. Ovis autem sacrificio destinata propterea hic commemoratur, quia non nisi saluberrimo corpore praeditae hostiae eligebantur, ut eo magis mirum sit, eiusmodi quoque ovem subitam mortem occubuisse. — 487. circumdatur, scil. capiti. - Infula est pannus laneus capiti hostiae impositus et ab utraque eius parte dependens, qui vittis alligari et constringi solebat. Vid. Lucret. 1, 88. 89. — cunctantes indicat modo, ministros apparationem sacrificii nondum iniisse. — 488. Wagn. Qu. Virg. XXIX, 2. b. docet, voc. moribundus appud Vergilium tria significare, et morientem, i. e. anosynozorus, Geo. III, 488. Aen. V, 374. X, 341. 590., et moriturum, Aen. IV, 323., et mortalem, Aen. VI, 732. Vid. etiam infra ad v. 501. — ministros. Ministri sacrorum satis noti. Cf. Lucr. I, 91. Ovid. Fast. III, 47. VI, 283—441. Stat. Silv. III, 1, 86. Cic. Cluent. 15. etc. — 489. ante, h. e. antequam moriens caderet, pestis vi enecta, vel etiam antequam peste correpta videretur, ut Wagn. et Ladew. explicant. — inde Serv. explicat ex qua causa. Sed cum unde et inde saepe pro a quo, ab illo ponantur (vid. Serv. ipse ad Aen. I, 6. et VI, 766.), sensus potius hic est: fibris (i. e. extis) ex hac bestia sumptis et impositis, non ardent altaria. Cf. etiam adnott. ad Geo. I, 5. et Aen. I, 21. — inpositis fibris. Cf. Aen. I, 49. et Geo. I, 484. — altaria autem pro hostia iis imposita. — 491. "Intellige exta muta, cum aliqua pars aut deesset aut corrupta esset." Heyn. Hic exta peste corrupta intelligenda esse patet, quorum in haruspicina nullus erat usus. Cerda iam comparat Ovid. Met. VII. 600. — 492. "suppositi cultri, e sacro ritu subter iugulum adacti. Cf. Aen. VI, 248. et Serv." Heyn. Accuratius Wagn. in sacro piaculari diis inferis oblato, de quo hic cogitandum videatur, caput hostiae ad terram depressum et cultrum ab inferiore parte iugulo adactum esse docet. Cf. etiam Ovid. Met. VII, 599. aperte hunc locum respiciens: victima - - - Exiguo tinxit subiectos sanguine cultros. Ceterum Ribbeck. scripsit tinguntur et Haupt. tinguontur. — 498. iciuna sanie, tenui humore coque corrupto. Cf. supra II, 212. iciuna glares ibique adnott. cum Lucr. II, 844. corpora succo iciuna. — 494. "lactis ad copiam refer; nam infecta erant pabula, vid. v. 481., et respondent v. sq. plona praesepia; cf. not. ad v. 320. — 495. Dulces animas, μεlφονα θυμόν. Vid. Acn. III, 140. Expressit hace Stat. Theb. IV, 725 sq. Heyn. Dulces videtur additum, quia vitulis ius longioris vitae habentibus mors imprimis acerba esse debet. Reddendi voc. Wakef. ad Lucr. VI, 1196., ubi vitam reddere legimus, satis recte ita explicat: "Reddend, referent remittunt in illum esthers, unde primum entitum haurientes, referent nant, remittunt in illum aethera, unde. primum spiritum haurientes, vitam suam arcessiverint." Sic Stat. Theb. VIII, 324. et Vellei. II, 123. reddere animam caelo, id. Vellei. II, 14. reddere ultimum spiritum, Lucr. VI, 1197. reddere vitam, Ovid. Trist. III, 3, 35. reddere lucem. (Obiter tantum comHinc canibus blandis rabies venit et quatit aegros Tussis anhela sues ac faucibus angit obesis. Labitur infelix studiorum atque immemor herbae Victor equus fontisque avertitur et pede terram Crebra ferit; demissae aures, incertus ibidem

500

memoro, in libello de gen. nom. p. 94. Haupt., ubi Vergilio adscribuntur verba plena ad praesepia ponunt, ex Ungeri de Valgio Rufo p. 209. not. 15. sententia Vergilii nomini Valgii substituendum esse. De dictione autem vitam ponere vid. adnott. ad Geo. IV, 238.) — 496. Etiam peste illa Attica canes primos correptos esse, auctor est Thucyd. II, 50., quem sequitur Lucr. VI, 1220. — canibus blandis. Unus Parrhas. mutato verborum ordine blandis canibus. Sed quamquam in blandis soni sedes esse intelligatur, tamen, cum sequentur verba aegros suces, ex rhetorum postereptis hice. ab accurato quidem scriptore Adiectivum postponendum fuisse docet Nobbius in Syntagm. locc. parall. p. 101 sqq. Accedit vero etiam alia causa vulgari ordini favens, de qua diximus ad Geo. I, 366. Ceterum cf. Lucr. IV, 999. catulorum blanda propago, Nemes. Cyneg. 215. hoc canibus blandis inviscerat artus et v. 230. blandas canibus componere mentes. — quatit aegros etc. Cf. Wernsd. Poët. L. min. VI, 197, S. Cum quatit incurvos tussis anhela senes et ibid. 312, 245., ubi tussis anhela redit. — 497. De angina morbo loquitur, Gr. νάγχη aut βράγχω, qui etiam suum morbus peculiaris. Cf. Aristot. H. Anim. VIII, 21. atque vide etiam Thucyd. II, 49. et Lucr. VI, 1187. — fauces obesas, obesae suis. Servius explicat tumentes. Ribbeck. obesasis cum Med., Rom. et duobus Bern. Vid. adnott. ad Geo. III, 80. — 498. Etiam equi, qui in ludis Circensibus victoriam reportarunt, morbo corripiuntur. Similes loces vide apud Cic. Cat. mai. c. 5. (ex Ennio), Ovid. Met. VII, 542. Tibull. I, 4, 31. et alibi. — Labitur nescio quo iure Ladew. explicat per vacillat, titubat ("es schvankt, wird hinfällig"); loci enim., ad quos provocat, Aen. VI, 310. et 602. et Propert. IV, 4, 64., hane significationem neutiquam probant. Videtur vir doct. Peerlkampii scrupulo (vid. ad v. 499.) ad hanc explicationem ab accurato quidem scriptore Adiectivum postponendum fuisse docet Nobbius tur vir doct. Peerlkampii scrupulo (vid. ad v. 499.) ad hanc explicationem temere commotus esse. — infelix studiorum, cui nihil prosunt studia sua s. victoriae reportatae, quibus olim delectatus est; ut sententia similis sit is, quae v. 525. de bove legimus: Quid labor aut benefacta invant?
Constructio eadem est, quae Geo. I, 277. (ubi vid. adnott.) felix operum.
Sic etiam Silius XII, 432. Petilia infelix studii, fortasse locum nostrum respiciens. Heyn. aliique (inter quos etiam Ameis. Spic. p. 36.) coniungunt: studiorum atque herbae inmemor; et sane negari nequit, caesuram primariam huic rationi quodammodo opitulari atque etiam duriorem verborum collocationem similibus locis posse defendi. Ut hic inmemor herbae et Ecl. VIII, 2. inmemor herbarum, sic ap. Sever. Sanct. in Wernsd. Poet. L. min. III, 223, 65. graminis immemor. — 499. Victor ad indignitatem rei augendam additur, cum nihil ei prosit vicisse certamine cursus. Ceterum haec vox eadem appositione voc. equi Adiectivi loco adiicitur Aen. VII, 656. Prop. III, 7 (9), 42. alibi. Sic etiam Aen. X, 891. equi bellatores. Videtur autem Singularis victor collective capiendus esse. Vid. infra ad v. 507. et 520. Ceterum Ribbeck. scripsit equos et Haupt. ecus. Vid. ad Geo. 11. 114. — fontes avertitur, potum aversatur, ut ap. Stat. Theb. VI, 1192. (vacca) oppositas inpasta avertitur herbas. Apud Sever. Sanctum I. I. legitur fontes renuens. Voss. comparat Graecum αποστρέφεσθαι τὸ ἔθωφ et νοσφίζεσθαι. — Peerlk., quem miror non intelligere, quomodo equus lapsus terram ferire possit, p. 383. coniicit aut pede. — 500. Crebra, crebro, ut saepe. "Vid. Forbiger. ad Lucr. II, 359., ubi tamen crebra pro Nominat. primae Declin. haberi velim." Wagn. Cui viri doctiss. opinioni, per se non minus probabili, nibil alind possum opponere, anam hune insum Vargellii. minus probabili, nihil aliud possum opponere, quam hunc ipsum Vergili locum me movisse, ut etiam ibi crebra pro Adverbio positum acciperem. Ceterum cf. adnott. ad Ecl. III, 8. et supra ad v. 149. — demissae aures. Conington comparat aures flaccidas ap. Colum. VI, 30. — "incertus, qui per vices non certas accedit et recedit, inconstans [secundum Wagn. "nune multus, nune nullus", secundum Ladew. modo calidus, modo frigidus,

Sudor et ille quidem morituris frigidus, aret Pellis et ad tactum tractanti dura resistit. Haec ante exitium primis dant signa diebus; Sin in processu coepit crudescere morbus, Tum vero ardentes oculi atque attractus ab alto Spiritus, interdum gemitu gravis, imaque longo Ilia singultu tendunt, it naribus ater

505

quae explicatio sequentibus verbis maxime iuvatur: cf. etiam Ameis. in Iahnii Nov. Annal. LXII. p. 48.], ibidem, circa aures, capitis sudor. Cf. Lucret. VI, 1185. Sudorisque madens per collum splendidus humor.— 501. ille quidem morituris frigidus ex notissimo quidem Hippocratis aphorismo IV, 37. οἱ ψυχροὶ ἱδρῶτες, ξὺν μὲν ὀξεὶ πυρετῷ γιγνόμενοι, βάνατον σημαίνουσι [cui Conington cum Cerda addit Nicandri Ther. 255.]" Heyn. — Wagn. Qu. Virg. XXIX. p. 512 sq. docet, Partic. moriturus, quod nusquam apud praestantissimos prosae orationis auctores legatur, a poetis autem et ab ipso Vergilio satis frequentetur, ita differre a moriens, ut non sit simpliciter i. q. morti proximus, sed vel cui fatis destinatum sit mori, vel qui decreverit et paratus sit mori: coll. Geo. IV, 458. Aen. II, 511. IV, 519. X, 811. ib. 831. et praeterea Geo. III, 262. Aen. IV, 308. 415. 604. IX, 400. 554. XI, 741. XII, 55. 602. Sic igitur h. l. bene morituris, i. e. iis, quorum de salute desperandum, qui certo morientur (cf. quae sequuntur usque ad v. 510.), non morientibus, i. e. iam exspirantibus. Vid. etiam supra ad v. 488. adnott. — 502. Cutis durescit et ad tactum, cum tangeretur, tractanti, tangenti, dura resistit, non cedit, quia tenta et sicca est, non mollis. Wakef. ad Lucr. VI, 1193. sine idones causa coni. attactu. Codd. omnes aut ad tactum, aut attactum, aut attractum praebent. Ceterum cf. Lucr. l. l. v. 1193. frigida pellis Duraque inhorrebat tactum. — 503. dant, scil. equi peste correpti. Nihil enim obstat, quominus v. 499. equum cum Ameisio Spic. p. 36. collective positum censeamus. — 504. "lungenda: Sin in processu coepit crudescers morbus - - Profuit, ut vss. 505. Tum vero cett. ad. v. 508. sint tamquam interpositi." Heyn. Ita etiam Wakef. locum intellexit, hos versus parenthesi includens; quod recte reprehendit lahn., cum in iis signa morbi enumerentur et sensus sit: ,,llla signa primis diebus apparent; sin antem morbus crudescit, haec sequuntur. - crudescere, crudiorem ac saeviorem, h. igitur l. validiorem ficri, quemadmodum Serv. explicat; ut contra mitescere, molliri dicuntur, quorum nimia vis imminuitur. — 505. ardentes oculi. Cf. Lucr. l. l. v. 1145. Lt duplices oculos suffusa luce rubentes. Coterum in vivida rerum descriptione haud raro Participia vel Adiectiva pro Verbis finitis poni constat. Vid. adnott. ad Geo. II, 133. De triplici elisione cf. adnott. ad Geo. II, 441. Ceterum hunc versum cum hemistichio sequentis iterat poëta Anth. Lat. Burm. III, 81, 105 sq. — attractus ab alto spiritus, qui Horatio Epod. XI, 10. vocatur petitus imo spiritus. Cf. Lucr. l. l. v. 1184. Creber spiritus aut ingens raroque coorus. — 506. Wakef. post interdum incidit, quod probat Iahn. — gemitu gravis. Lucr. V, 1157. Intolerabilibusque malis erat anxius angor Assidus comes, et gemitu commizta querela. — gravis pro gravatus, beschwert (belästig), ut supra v. 95. morbo gravis, Liv. XXI, 48. vulnere gravis, Cic. Agr. II, 26. gravis oneribus Plin. Ep. XII, 27. gravis vinculis etc. Conington, qui multus est ad h. l. de Adicctivo gravis apud Verg. varia significatione cum Ablativo constructo, gemitu gravis explicat per "groaningly heavy 1 gravis gemibundusque." - 507. "tendunt se, ut iam saepe [vid. Ecl. IV, 45. Geo. I, 333. etc.]; aut tendunt, sc. pecudes, ut modo v. 503. dant. Redit sic ad totum genus armentorum. Heyn. Sed etiam ad solos equal antea commemoratos commode haec referri possunt; ilia autem Accusativum, non Nominativum esse, haud dubie omnes mecum censebunt.—
ima ilia singultu tenduut. Idem exprimunt Horat. Epist. I, 1, 9. per
ilia ducere, Lucan. autem Plin. XXVI, 6, 15. per ilia trahere. Cf. IV,
757. et etiam Stat. Theb. VI. 472. longi suspendunt ilia flatas, Cerda all h. l. Turneb. Adv. XVII, 9. Barth. ad Stat. Theb. VI, 473. Cort. ad Lucen.

Sanguis et obsessas fauces premit aspera lingua. Profuit inserto latices infundere cornu Lenaeos; ea visa salus morientibus una; Mox erat hoc ipsum exitio, furiisque refecti Ardebant, ipsique suos iam morte sub aegra — Di meliora piis erroremque hostibus illum! — Discissos nudis laniabant dentibus artus.

510

IV, 757. et Obbar. ad Horatii 1. l. Vol. I. p. 34. Lucr. 1. l. sic pergit Singultusque frequens noctem per saepe diemque. — it naribus ater Sanguis. Cf. Lucr. VI, 1202. Correptus sanguis expleteis naribus ibat cum eiusd. libri v. 1146. Sudabant - fauces intrinsecus atrae sanguine. — 508. "lingua aspera, inflammatione, premit, quia simul intumuerat (ut Ovid. Met. VII, 556. Aspera lingua tumet), fauces obsessas, seu simpliciter constrictas, interclusas ipso tumore, seu ulceribus, quae frequentia in hoc morbo, et a Lucretio etiam memorantur: v. 1146. ulceribus vocis via septa coibat; qruxialva; Graeci appellant." Heyn. Adde eundem Lucr. v. 1149. (lingua) Debilitata malis, motu gravis, aspera tactu et cf. Anth. Lat. Burm. V, 162, 7. Faucibus obsessis vitalis semita cessit. — 509. "Imitatione expressa a Nemes. Cyneg. 228. 229. Vini usum omnes fere veteres hac in calamitate commendant, ut antisepticum; etsi saepius nocere quam prodesse debuit." Heyn. Cf. Colum. VI, 30. et Geop. XVI, 3. 4., a Voss. laud. Conington memorat, Arist. H. A. VIII, 21. loqui de vino aegrotorum suum naribus infundendo, [vel potius de naribus eorum IV, 757. et Obbar. ad Horatii l. l. Vol. I. p. 34. Lucr. l. l. sic pergit vino aegrotorum suum naribus infundendo, (vel potius de naribus eorum vino elavandis.] — latices Lenaeos. Vid. adnott. ad Geo. II, 4. et Aen. IV, 207. — cornu, i. e. infundibulo corneo. Cf. adnott. ad Ecl. X, 59. — 511. Mox erat hoc ipsum exitio. Cum h. l. iam Macrob. Sat. VI, 2. (p. 165. Bip.) comparat similem Lucretii locum VI, 1226 sq. Nam quod ali 165. Bip.) comparat similem Lucretii locum VI, 1226 sq. Nam quod ali dederat vitalis aëris auras Volvere in ore licere et caeli templa tueri, Hoc aliis erat exitio letumque parabat. — 512. Ar debant furiis, furore corripiebantur ii, quos vinum infusum refecerat. — Verba iam morte sub aegra hinc repetiit auctor Epigr. in Anth. Lat. Burm. I, 172, 47.—513. Di, meliora piis. Formula Dii meliora satis nota; quae sine verbo temporis, ut hic, legitur v. c. Cic. Phil. VIII, 3, 9. Val. Max. IV, 3. ext. 2., cum verbo autem v. c. Ter. Phorm. V, 8, 16. (duint) Tibull. III, 4, 1. (ferant) Ovid. Met. VII, 37. (velint) Lucil. fragm. Sat. XXVII. (maluerint). — errorem, furorem illum, quo correpti artus suos tamquam alienos lacerabant equi. Error haud raro de furore; quare etiam errorem furoremque coniungit Ovid. Am. I, 2, 35. Ceterum lectionem errorem non solum omnes fere Codd. tuentur, sed etiam Donat. ad Ter. Adelph. III, 3, 78.; in Cod. Rom. autem et aliis (Heinsio teste) legitur ardorem. Sed utrumque vocabulum a librariis saepe confunditur (cf. Heins. ad Ovid. Am. I, 10, 9. et Claudian. Epist. I, 7.), et ardor minus bene quadrat in equos semet ipsos pro aliis lacerantes. Cf. etiam Ecl. VIII, 41, Peerlk. p. 266. et Ladew. minus probabiliter cogitant de errore agricolarum, qui optimo consilio equis minus probabiliter cogitant de errore agricolarum, qui optimo consilio equis aegrotantibus vinum dent, quo magis ils noceant, quam prosint; quare optet poeta, ut Dii tales errores a piis hominibus abesse iubeant. Sed cum poëta, ut Dii tales errores a piis hominibus abesse iubeant. Sed cum abominatio ipsa, tum locus, quo inseritur, hanc sententiam satis trivialem videtur refellere. — errorem (date) hostibus, impiis, scelestis, opp. piis. (Cf. Aen. III, 266.) Exemplum Nicandri Ther. 186. Έχθοῦν που τέρα χείνα χαοήασιν ξιπελάσειε aemulari Vergilium Heyn. docet. Cf. etiam Hor. Od. III, 17, 21. Hostium ucores puerique caecos Sentiant motus orientis Austri etc. Ovid. A. A. III, 247. Hostibus eveniat tam foedi causa pudoris. Prop. IV, 7 (III, 8), 20. Hostibus eveniat tento puella meis! et similes loci. — 514. Discissos nudis etc. Litteris sibilis parum numerose ampulatis insing rei fooditas et atrocitas evenini videtur. Cf. Bach. ad cumulatis ipsius rei foeditas et atrocitas exprimi videtur. Cf. Bach. ad Ovid. Met. 1, 327. — "nudis - - dentibus. Medic. a m. pr. udis - - dentibus, ut supra v. 388. udum palatum et alia. Heins. coni. crudis d. vel avidis; praestaret saltem duris. At nudi sunt nudati a labiis ore reducto, more ringentium, canum imprimis ac furiosorum. Recte Philarg. ut foeditatem exprimeret, adiecit nudis. Cf. Lucr. V, 1063. Irritata canum--

Ecce autem duro fumans sub vomere taurus
Concidit et mixtum spumis vomit ore cruorem
Extremosque ciet gemitus. It tristis arator
Maerentem abiungens fraterna morte iuvencum,
Atque opere in medio defixa relinquit aratra.
Non umbrae altorum nemorum, non mollia possunt
Prata movere animum, non qui per saxa volutus
Purior electro campum petit amnis; at ima

515

520

Mollia ricta fremunt duros nudantia dentes." Heyn. Conington conferri iubet Pers. III, 101. dentes crepuere retecti. De ipsa re vid. Veget. III, 5., quem Voss. testem citat. — 515. "Malit fortasse aliquis: Ecce etiam; sed autem transitum facit ad novum, aeque miserum, spectaculum." Wagn. Cf. Aen. II, 315. 526. etc. — fumans, scil. sudore. Vid. Geo. II, 542. — sub romere, sub arandi labore. Iteravit haec verba imitator Vergilii in Anth. Lat. Burm. I, 178, 251., ubi in Codd. falso legitur sudans s. v. t., neque minus corum memor fuit Ovid. Met. VII, 538 sq. — 517—519. "Lacrimosam imaginem sensit et expressit Statius Theb. IX, 82—85. Alius locus e Tryphiodory dignus. qui comparetur v. 14—16." Heyn. Cf. etiam locus e Tryphiodoro dignus, qui comparetur v. 14—16." Heyn. Cf. etian Lucr. II, 352 sqq. Nam saepe - vitulus - Turicremas propter mactatus concidit aras, Sanguinis exspirans calidum de pectore flumen; quem Maroni ante oculos fuisse, iam Macrob. Sat. VI, 5. (p. 180.) docuit, comparans etiam Aen. IV, 453. Simillimus est etiam alius Lucretii locus III, 488. vi morbi saepe coactus Ante oculos aliquis nostros ut fulminis ictu Concidit et spumas agit, ingemit et tremit artus etc. — ciet gemitus. Vid. adnott. ad Aen. III, 344. — 518. abiungere, ἀποζευγνύναι, hac prima et propria significatione legitur etiam apud Prop. III, 10 (II, 18), 10. Quam prima abiunctos sedulas lavit equos (ubi tamen alii Codd., quos sequitur Keil., adiunctos praebent); translate autem usurpatum pro seiungere v. c. Cic. Att. II, 1. Quod se ab hoc -- dicendi genere abiunxerit. Cf. etiam Interpp. (imprimis Oudend. et Herzog.) ad Caes. B. G. VII, 56. Etiam huius loci non immemor fuit Severus Sanctus in Wernsd. Poët. I. min. II, 222, 47. Tristen continuo dissungo coniugem. — fruterna morte pendet a maerentem. Conington minus probabiliter construit cum abiungens et pro Abl. abs. france mortuo positum censet, ut Aen. IV, 502. morte Sychaei. — 519. relinquit. Voss. contra optimorum Codd. auctoritatem contextui obtrusit paucorum librorum (inter quos sane Pal.) Donati ad Ter. Andr. III, 5, 1. et Servii ad Ecl. II, 70. lectionem reliquit, quod iure reprobat lahn. ad Geo. IV, 434. Ceterum de fractis huius versus numeris ipsi rei aptissimis cf. adnott. ad Aen. XII. 910. — 520. Extremam libri partem inde ab hoc versu Ribbeck. Proleg. p. 48. eiectis his illis duplici modo melius ordinari potuisse censet, aut sic: 519. 534—536. 531—533. 537—547., aut sic: 519. 520—530. 548—550. 551—553. 556—566. Vid. etiam infra ad v. 534.—Quae hic sequentur non ad unum illum bovem, de quo antea sermo erat, sed ad universum genus taurinum spectare, docet iam verbum pascuntur v. 528. Quare neque Heynic adsentior haec adnotanti: "Est tamen poëta dignius, non in toto boum genere morari, sed ad singula exempla procedere. Ita saltem ad unum tanrum ex toto genere revocata puta dicta. In verbis expressit Lucretium II, 361. 363." neque Wunderlichio, cui vss. 520—525. ad alterum modo taurum adiunctum referendi videntur. Cf. etiam supra ad v. 507. adnott. 522. "Electrum, metallum (cf. Aen. VIII, 402.), non succinum, intelligendum puto, quia illud splendore nobilius, et commune fere poëtis est, ab argento aquarum perlucidum candorem notare. Adstipulatur Servi auctoritas. Cf. Callim. in Cer. 29. et ib. Spanhem." Heyn. Callimachi verba haec sunt: τὸ δ' ὡς ἀλέπτρινον ὕδωρ Ἐξ ἀναδὰν ἀνέδυε, ubi etiam Voss. non minus quam nostro loco de metallo huius nominis sermonem esse censet. Erat autem ex auro et argento ita mixtum, ut quatuor partibus aures, una argentea constaret. Cf. Pausan. V, 12, 6. Plin. XXXIII, 4, 23. (Electrinatura est ad lucernarum lumina clarius argento eplendere.) Isidor. Orig. XVI, 24. et quae Kraus. disseruit in Pauly Realencycl. III. p. 68 sq.

Solvuntur latera atque oculos stupor urguet inertis, Ad terramque fluit devexo pondere cervix. Quid labor aut benefacta iuvant? quid vomere terras Invertisse gravis? atqui non Massica Bacchi Munera, non illis epulae nocuere repostae: Frondibus et victu pascuntur simplicis herbae, Pocula sunt fontes liquidi atque exercita cursu

at hic eadem ratione usurpatum, qua supra Geo. II, 246., ubi vid. nott. at hic eadem ratione usurpatum, qua supra Geo. II, 246., ubi vid. nott. — 523. Solvuntur latera Heyn. explicat per "flaccescunt, corrugantur," rectius vero Wagn. per "dependent flaccida." Haupt. et Ribbeck. cum Pal. seribunt Solvoniur. Cf. Ribbeck. Proleg. p. 438. — ima, usque ad imam partem, quantum omnino dependere possunt. — Verba oculos stupor urguet inertes hinc iteravit idem ille Verg. imitator in Anth. Lat. Burm. I, 178, 315. Ceterum cf. Aen. X, 745. oculos - ferreus urguet Somnus. — 524. Ad terram fluit - cervix. Sic Aen. XI, 828. Camilla moriens Ad terram non sponte fluit. Cf. etiam Curt. VIII, 14. Rex fluentibus membris omissisque armis vix sui compos. — 525. "Alii distinguunt bene facta ut sint facta praeclara. Atqui enarrantur mox beneficia in homines." Heyn. Verba Quid tabor aut benefacta invant? hinc repetita vides in Anth. Lat. Burm. 1. 1. v. 276. Ceterum cf. Geo. II, 515. meritos iuvencos. — 526. terras graves. spissum. pingue solum. unde difficilis aratio; glachae cumterras graves, spissum, pingue solum, unde difficilis aratio; glaebae cunctantes, ut Geo. II, 236., quaeque non minus gravi vomere, gravi labore indigent." Heyn. Wakef. ad Lucr. I, 212., ne terras sequatur post terram. coni. glebas; sed vid. adnott. ad Geo. II, 125. — atqui etc., et tamen morbum non heluatione contraxerunt. — Massica vina. Vid. Geo. II, 143. morbum non heluatione contraxerunt. — Massica vina. Vid. Geo. II, 143. ibique adnott. — 527. "epulae repostae, in tam varia interpretatione malim accipere pro simplici positae, appositae, ut Geo. IV, 378. et plena reponunt pocula. Si tamen vis in composito quaerenda, equidem inde petam, quod singuli ferculorum missus novis mensis apponi solebant. ut sit iterum iterumque apponere. Sic Aen. VII, 134. reponite vina mensis." Haec Heyn., cui adsentitur Conington. At licet verum sit, reponere dapes et pocula pro iterum apponere legi Aen. VIII, 175., hic tamen ex oppositis illis verbis, Frondibus et victu p. simpl. herbae, non tam de largis et iteratis, quam de lautioribus et exquisitioribus cibis sermonem esse patet. Quare rectius, puto, Burm., Voss., Wunderl. et Wakef. ad Lucr. III, 347. per epulas repostas significari censent studiose conquisitas et ad coenae luxum, ad exquisitiores usus in cella penaria servatas; quae simplicissima ideoque verissima videtur locum intelligendi ratio. Quod enim Heyn. adnotat: "At epulae in cella carnaria ita servatae vereor, ne nauseam moturae notat: "At epulae in cella carnaria ita servatae vereor, ne nauseam moturae sint gulosis" et Conington repetit, coll. loco Quinet. Inst. II, 4. necesse est his - - fastidium moveant, velut frigidi et repositi cibi, id non multum valet; inter varios enim cibos discrimen faciendum est neque quisquam cogitabit valet; inter varios enim cibos discrimen faciendum est neque quisquam cogitabit de cruda carne diu asservata. Cf. etiam supra v. 403. hiemique reponunt, IV, 157. in medium quaesita reponunt, et Hor. Epod. IX, 1. repostum Caecubum. Wagn., qui singularem de h. l. scripsit Quaestionem (XLI.), coll. locis Geo. IV, 378. Aen. VII, 133. VIII, 175 sqq. demonstrare studet, reponendi verbum, ut instaurandi (Aen. IV, 60. V, 94. VIII, 263. VII, 109—147.), Vergilio imprimis ad rem sacram epulasque sacrificales referri: cum vero has epulas imprimis lautas fuisse constet, adeo ut in proverbium abierint Pontificum coenae (Hor. Od. II, 14, 48.), dapes Capitolinae (Mart. XII, 48, 12.), Cereales (Plaut. Menaechm. I, 1, 25.) etc., epulis repostis hic indicari lautitias, quales essent epularum sacrificalium (cui explicationi recte adversatur Conington); in min. tamen edit. Wagn. mutata sententia et coll. loco Aen. III, 364. (ubi repostae terrae sint longe remotae) repostas epulas easdem esse ceuset, quas Silius XIII, 354. hunc locum imitatus (?) mensas alia tellure petitas dixerit; quod et ipsum paullo artificiosius censendum. Ceterum contracta Participii forma repostus redit Aen. I, 26. III, 364. VI, 59, 655. XI, 149. Vid. etiam Lucr. I, 1058. III, 884. Hor. Epod. IX, 1, etc. — 529. Pocula (i. e. potio) sunt fontes. Flumina, nee somnos abrumpit cura salubris. Tempore non alio dicunt regionibus illis Quaesitas ad sacra boves Iunonis et uris Inparibus ductos alta ad donaria currus. Ergo aegre rastris terram rimantur et ipsis Unguibus infodiunt fruges montisque per altos Contenta cervice trahunt stridentia plaustra.

530

535

Vid. adnott. ad Ecl. VIII. 25. et supra ad v. 379. - 529. 539. exercita curen Flumina, assiduo cursu agitata. Wagn. enim recte adnotat. his verbis significari aquam currentem. limpidam, non stagnantem: quam explicationem requirat, quel praecesserit, liquidi fontes. Cf. Hor. Od. IV, 14. 19. Inclemitas prope qualis undas Exercet Auster. Sie etiam Lucr. II, 16 de atomis: adriduo rarioque exercita motu. Vid. etiam Ameis. in Jahnii Nov. Annal. LXII. p. 49., qui comparat Hor. Ep. I. 2. 43. (amnis) Labitur et labetur in omne rolubilis aerum. Wakef. ad Lucr. V, 263. confert Minne. Pelie. 17., quem ex Vergilii imitatione putat scripsisse: Vide fontes: menant renis perennibus; sturios intuere: cunt semper exercita (pro vulg. exercitis lapsibus. [Prius cum Burm. aliisque temere explicui: longo curm vexata, satigata, ut sensue erroribus undae ap. Ovid. Met. I. 582.]—somnos abrumpit cura. Sic etiam Ovid. Am. II, 10, 19. At mili saccus amor somnos abrumpat inertes et ex Ponto III. 6, 55. Noc tamen iste metus somnos tibi rumpere possit. Cf. etiam Hor. Ep. I. 10, 18. Est ubi divellet somnos minus invida cura? ibique Obbar. Fasc. V. p. 64. et Orell. —581. "Tum factum esse aiunt id, quod nullo alio tempore in istis terris accidit, nt penuria candidarum vaccarum esset ad rem sacram." Heyn. Quaesitas, desideratas esse, defuisse. — 532. 533. "Male post Servium Intpp. Iunonem Argivam et eius sacerdotem, filiorum, Cleobis et Bitonis, pietate notam, hne advocant. — sacra Iunonis pro quibusvis sacris ponit; sed in his nivearum boum usus imprimis insignis erat ad pompam deae ducendam. [Currus enim Iunonis a duobus albis bubus vehebatur.] Itaque pro bubus [tunc deficientibus] bufalos (nam hi sunt h. l. uri: vid. sup. ad Geo. II, 374., currui iunctos dicit. — inpares simpl., quod alter maior, alter minor, diverso etiam, si placet, colore, erat." Heym. Quo magis etiam augetur rei incommoditas. Ameis. Spicil. p. 37. paullo subtilius imparibus metaphorice capiendum putat, "ut uri cogitentur, qui huic negotio impares sint, i. e. quibus contra fas et ritum sollemnem ad illud negotium utaris." Consentit mecum Conington. — "donaria h. l. pro donariorum loco, templo, ut pulvinaria pro templis, iam Servius exposuit." Heyn. Voss. apte comparat Apulci. Met. IX. p. 221. cantharo et ipso simulacro, quod gerebam, apud fani donarium redditin et consecratis. — alta, h. e. alte exstructa, ad significantism donarium. significandam copiam et magnificentiam donariorum. — 584. Peerlk., qui p. 267 sqq. totum, qui sequitur locum inde a. v. 534. usque ad finem libri pro additamento Grammatici alicuius habet, in omnibus fere eius versibus aliquid tamquam Vergilio indignum vituperat. Quamquam autem negari non potest, hanc ultimam libri partem minus placere et plura inesse, quae aliter dicta velis, multa tamen, in quibus haesit Peerlk., iure defendi possunt et iam defensa sunt a Ladewigio in Progr. Beurth. etc. p. 19 sqq. (% ctiam Ribbeck, Proleg. p. 47., qui docet, etiam Senecam Oed. 149, 152 sqq. 160 sqq. (coll. cum Verg. v. 539. 544 sq. 551 sq.), Ausonium in Cent. nupt. v. 20. (coll. cum Verg. v. 539.) et Macrobium Sat. VI, 2. eadem hic legisse, quae nos. — rimantur. Cf. adnot. ad Geo. I, 384. Hic i. q. fodium, singulas glebas minuto rastro vertentes et comminuentes. Cf. Ladew. L l., qui (minus apte) conferri iubet Tac. Hist. II, 29. Tabernacula duce tpeumque humum pilis et lanceis rimabantur, Ribbeck. Proleg. p. 41. et Doederlein. Synon. V. p. 121 sq. — Ipsi homines terram fodiunt, et fruges, h. e. semina, unquibus, digitis, infodiunt, terra occulunt. Unquibus paullo audaciorem hyperbolam esse Ladew. Peerlkampio concedit, qua tamen etiam Hor Sat. I. 8. 27 utatus: scalages terram linguistics. etiam Hor. Sat. I, 8, 27. utatur: scalpere terram Unguibus - - cooperunt.
— contenta cervice, quae intenditur. Cf. Cic. Tusc. II, 23, 54. onera
contentis corporibus facilius feruntur. Ita contendere vires, oculos, menten

Non lupus insidias explorat ovilia circum
Nec gregibus nocturnus obambulat: acrior illum
Cura domat; timidi dammae cervique fugaces
Nunc interque canes et circum tecta vagantur.
Iam maris inmensi prolem et genus omne natantum
Litore in extremo ceu naufraga corpora fluctus
Proluit; insolitae fugiunt in flumina phocae.
Interit et curvis frustra defensa latebris

540

etc. apud Lucretium (I, 335. IV, 809. 965. 990. etc.) aliosque haud raro.

— 587. Etiam feras lues tentat. Cf. Lucr. VI, 219 sqq. et Ovid. Met. VII, -537. Etiam feras lues tentat. Cf. Lucr. VI, 219 sqq. et Ovid. Met. VII, 545 sqq. — insidias explorat ovilia circum, locum, occasionem insidiarum circa ovilia. Cf. Aen. IX, 59 sq. Insidians, quod legitur in Rom. et Gud., Nobbio in Syntagm. loce, parall, p. 105. iure glossema videtur, quod ex Aen. l. l. fluxisse suspiceris. — nocturnus, noctu; Adiectivo loco Adverbii temporis posito et ad Substantivum relato, ut saepe. Cf. Aen. IV, 303. ibique adnott. — obambulat gregibus, ut obambulare muris Liv. XXXVI, 34. et obequitare castris, portis, Liv. II, 45. XXI, 54. etc. Altera constructio cum quarto Casu poëtis modo frequentatur. Vid. Doederl. Syn. III. p. 50. De lupo autem gregibus obambulante cf. Aen. IX, 59 sqq. Videtur hunc locum respexisse Hor. Epod. XVI, 51. Nec vespertinus circumgemit ursus ovile. — acrior (mordacior) cura (dolor morbi) illum domat, nam ipse non minus, quam reliquum ferarum genus. morbi) illum domat, nam ipse non minus, quam reliquum ferarum genus, morbo pestilenti correptus est. Curam morbi pro cura et anxietate morbo iniecta invenimus etiam ap. Iustinum XXIII, 2, 6, a Ladew. Progr. laud. p. 20. allatum. - 539. timidi dammae. Dammae ex vulgari opinione sunt Dammhirsche, dains, secundum Vossium et Forcell. autem Gensen, camosci, chamois. Sed Weber, ad Iuven. p. 536. (cum quo consentit Orell. ad Hor. Od. I, 2, 12.) docere studet esse ἀνθόλωπας, Antilopen, Gazellen. De genere vocis et de geminanda tiera m cf. adnott, ad Ecl. VIII, 28.—541. Aristotelem Hist. An VIII 10. 20. (cum quo consentit Plin IV. 10. 10. (cum quo consentit Plin IV. 10 541. "Aristotelem Hist. An. VIII, 19, 20. [quocum consentit Plin. IX, 49, 73.] negare, pisces ullo pestilenti morbo tentari, iam Cerda notavit; et videri potest castissimus poëta potius ingenio indulsisse, quam rerum veritati, certe in illis, quae de serpentum v. 544. 545. strage memorat, quae qua fide, qua auctoritate posuerit, ignoro. Infectis tamen aquis pisces contagiosis morbis vexari, res est inter historiae naturalis auctores nunc satis explorata." Heyn. — Iam in progrediente rerum narratione transitioni servit, ut Wagn. docet Qu. Virg. XXIV, 9. his exemplis collatis: Geo. II, 57. Aen. XI, 100. 213. XII, 704. etc. — et genus omne natantum, i. e. vienima que his robbis distinction actors reconstructions and the contraction of the collection of t piscium, quos his verbis distingui a cetera maris inmensi prole non natante in promptu est; quemadmodum in fragm. carm. halieut. in Wernsd. Poet. L. min. I, 179, 26. Dum populos pelagi canimus gentemque natantem. Praeterea cf. Auson. Mos. 141. caerula turba natantum et 250. vaga turba natantum, itemque Lucr. II, 342. natantes squamigerum pecules. Conington confert Soph. fr. 856. (Nauck.) ½3½ww nkar@ ½4vi. Eadem ratione Geo. IV, 16. Aen. VI, 239. 728. et ap. Lucr. II, 1083. volantes pro apibus et avibus, Geo. I, 272. balantes pro ovibus, et apud Ovid. Met. VIII, 411. et 344. latrantes pro canibus usurpatum videmus. Vid. etiam adnott. ad Geo. I, 393. et supra ad v. 147. — 542. Ceu naufraga corpora, scil. hominum. Cf. Aen. I, 70. et adnott. ad Aen. I, 193. — Litore in extremo fluctus Proluit. Cf. Ecl. I, 60. Et freta destituent nudos in litore pisces. — 543. Wagnero displicet proluit, qui potius proiscit aut simile quid exspectat; sed cf. Geo. I, 481. et Aen. XII, 686. — "insolitae fugiunt, id facere non solitae. Cic. Verr. III, 37. Cur prudentissimas feminas in tantum virorum conventum insolitae insolito more. (Cf. idem Wunderl. in Praef. p. XVI. sq.) Sensus igitur est: phocae, mari adsuetae, fugiunt in flumina sibi adhuc ignots. — phocae, vituli marini, (Phocae vitulinae Linn., nobis Robben vocatae). Cf. infra Geo. IV, 395. 432. Ovid. Met. I, 300. II, 267. Plin. IX, 7, 6. et 13, 15. — 544. curvis la-Poet. L. min. 1, 179, 26. Dum populos pelagi canimus gentemque natantem. Ovid. Met. I, 300. II, 267. Plin. IX, 7, 6. et 13, 15. - 544. curvis laVipera et attoniti squamis adstantibus hydri. Ipris est aër avibus non aequus et illae Praecipites alta vitam sub nube relinquunt. Praeterea iam nec mutari pabula refert Quaesitaeque nocent artes: cessere magistri. Phillyrides Chiron Amythaoniusque Melampus. Saevit et in lucem Stygiis emissa tenebris Pallida Tisiphone Morbos agit ante Metumque,

545

550

tebris, at Geo. II. 216., abi vid. adnott. - 545. attoniti, torpentes, rigentes. - aquamia adatantibus, stantibus, erectis, horrentibus. Peerlk. dubitans de hac vocis significatione, si versus esset Vergilii, praeferret Schraderi emi exatuatilous, omnino autem historiae naturalis peritos negare memorat, serpentibus in subito terrore squamas exstare: atque etiam Ladew. 1. 1. p. 21. proponit coni. stagnis in stantibus vel stagnis a stantibus (ut Praep. a usurpata sit, quemadmodum Ecl. I. S. et III. 2., cum stagnum neutiquam iam per se aquam stantem significet coll. Doederl. Synon. V. p. 30., Sed Vergilius certe de arrectis serpentum squamis non dubitat. Vid. Aen. XI, 754. De ipsa re Voss. confert Senec. Oed. 152. Perdidit pestem latebrosa serpens, Aret et sicco moritur reneno. — 546. De avibus quoque pestifero morbo correptis cf. Lucr. VI, 1213. — 600 Met. VII, 536. non acquus, non innoxius Cf. supra Geo. II. 225. Conington adnotat, non aequos esse i. q. ap. Lucr. VI. 741. contrarius Averna - - avibus contraria cunctis. - (Ribbeck. cum Gud. a m. pr. aequos, Haupt. aecus, ut postes ille cum Palat. relinquont. hic relincunt, cum Med. exhibest re-Unquet. Cf. Ribbeck. Proley. p. 392. et 443. — 457. Cf. Aen. V, 516. Agit out nube columbam, Decidit eranimis ritamque reliquit in astric Acheriis. -- 548. Praeterea, quod contagio latius serpit, iam vel pabula mutata nihil amplius iuvant etc. — Eo, quo nos cum plurimis ediforibas verba sequentia posuimus, ordine exhibentur a Med., Pal., Gud. aliisque libris: Ribbeck, autem cum Macrob. Sat. VI. 2, 13. edidit nec mutari iam. Rom., unus Bern. et Beda de metris p. 2363. praebent nec iam mutari. Particula nec eadem ratione videtur capienda, qua Ecl. III, 102., ubi vid. adnott. -549. Quaesitue nocent artes, parata remedia. Iteravit haec verba imi-549. Quaestiae nocent artes, parata remedia. Iteravit nace verba imtator Vergilii in Anth. Lat. Burm. I, 178. 429. — "cessere magistri [pastores (cf. Ecl. II, 33. et supra v. 118., quorum etiam erat mederi aegroto pecori: cf. Aen. XII, 717. paridi cessere magistri] cedunt morbo, (mussabat tucito medicina timore, Lucret. VI, 1177.) vincuntur, artem ei suam imparem esse vident medici, et quidem praestantissimi, quos nominibus clarissimis exornat Chironis, e Philyra Nympha et Saturno, et Melampodis, ex Amythaone, Aesonis fratre. nati, quorum hic quidem auguriis et xa9aaquoi, maxime illustris apud počtas, alter vero herbis." Heyn. De Chirone, Centauro arte medendi claro, qui etiam Ovidio A. A. I, 60. metri causa Phillyrides pro Philyride, ap. Ovid, autem Met. II, 676. (coll. VII, 352.) et Fast. V. 391. Philyreius vocatur. cf. Homer. Il. XI, 830. Apollod. I, 2, 4. Apollon. I, 555. II. 1255 sqq. Hygin. f. 274. alii, de Mo-lampode Apollod. I, 9, 11 sqq. II, 6, 1 sqq. Pherecyd. fragm. p. 131 sq. ed. Sturz. Diodor. IV, 68. Stat. Theb. III, 45. aliique. — 551—558. "Versus longe praestantissimi et pictura omni vividiores. Et pallida Timphone e Stygiis tenebris in lucem emittitur, aut, quod gravius est, emissa saerit, et ante se agit Morbos ac Metum, et more eorum, qui hominibus sive augusta sive terribili forma apparebant, fit maior maiorque, surgitque adec et effert caput aridum, quia ipsa mortis avida, in dies altius. Heyn. Male Schirach, p. 448. coniungit sacrit in lucem, hunc locum comparaus cum Geo. II, 332., qui prorsus alius est generis. Morhos autem Mesumque in Orco habitare, discimus ex Aen. VI. 275 sq. Tisiphone, Alectus et Megaerae soror, hic instar Furiarum omnium commemoratur. (Cf. Aen. VI. 570. X, 761. Culex 217. Ovid. Met. IV, 480. Prop. IV, 4 (III, 5), 40. Sen. Herc. fur. 984. Voss. apte comparat Senec. Oed. 160 sqq. Gratii Cyneg. 873 sqq. et Aen. XI, 274 sqq. - ante. Affert haec verba, cum Plin. Pan.

Inque dies avidum surgens caput altius effert.
Balatu pecorum et crebris mugitibus amnes
Arentesque sonant ripae collesque supini.
Iamque catervatim dat stragem atque aggerat ipsis
In stabulis turpi dilapsa cadavera tabo,
Donec humo tegere ac foveis abscondere discunt.
Nam neque erat coriis usus nec viscera quisquam
Aut undis abolere potest aut vincere flamma;

560

75, 3. et Liv. XXI, 14, 4. collata, Hand. in Tursell. I. p. 378., ubi docet, hoc Adverbium interdum ita positum esse ante nominum Accusativum, ut ambiguitas quaedam, vel certe obscuritas existeret. Cf. etiam quae ad Ecl. I, 69 de eodem usu Adverbii post docuimus. Ceterum cf. similis Tibulli locus I, 2, 69. Ille licet Cilicum victas agat ante catervas (i. e. vor sich her, locus 1, 2, 69. Ille licet Cilicum victas agat ante catervas (1. e. vor sich her, ut h. l.) et Santen. in Bibl. crit. III. p. 68. — 553. Cf. similem locum de Fama Aen. IV, 176 sq. — 554. sqq. "Interea undique circa ipsam armenta et greges aegrotant, mox toti greges pereunt v. 554—557.; at quanto feralius ipsa dat, edit, strages, etc.! Priora imitatus est Gratius Cyneg. 373. Quod sive a Stygia Letum Proserpina nocte Extulit, et Furiis commissam ulciscitur iram, h. e. et emittit Furias, quae ulciscantur iras suas." Heyn. Ribbeck. Proleg. p. 48. v. 554. et 555. ciiciendos censet, cum balatus et mugitus commemoratio post languentium morientiumque pecorum descritionem taedium movere debeat nec placeant amues ovium et boum clamoribus. ptionem taedium movere debeat nec placeant amnes ovium et boum clamoribus sonantes. Ceterum cf. adnot. ad v. 520. - Balatu pecorum, propter frequentissimos hoc potissimum tempore eiulatus, ut recte animadvertit Wakef. ad Lucretii illa (VI, 1130.) etiam pigris balantibus aegros. Vid. etiam adnott. ad Geo. I, 272. — 555. Arentesque - - ripae, quae prope exaruerunt. Cod. Rom. horrentesque, quam lect. utpote difficiliorem Nobbius in Synt. recepit. — 556—566. "Unicus modus restabat pestilenti morbo medendi, ut tacta cadavera ex conspectu hominum auferrentur, ut humo tegerentur, Nihil enim ex toto animante usui alicui inservire poterat. Coriorum nullus erat usus, si quis ea deripere et corpora iis nudare in animum induxerat; viscera autem, h. e. corpora cuto nudata, carnes, in tanta copia nec aqua nec igni consumi poterant; restabat adeo, ut terra defoderentur. Sed v. 561. nec lanae ullus usus erat, corrupta pelle per ulcera et saniem, quae est illuvies, nec tutum erat eas lanas (telas a consequente appellat), pestilenti putredine infectas, attingere, h. e. tractare. Si tamen eas tractare (563), et vestem inde texere homines perstiterant, ubi quis vestem inde confectam, amictus invisos, quos abhorreres, indueret, papulis, pustulis, exanthematibus, carbunculis, rodenti sanie tumentibus, et feetido pustulis, exanthematibus, carbunculis, rodenti sanie tumentibus, et foetido sudore, ac brevi tempore post sacro igni corpus infestabatur. Ita Heyn., non ex omni parte vere, ut statim videbimus. — 556. Ianque catervatim dat (sc. Tisiphone) stragem. Cf. Lucr. VI, 1142. Inde catervatim morbo mortique dabantur. — 557. dilapsa, diffluentia. Cf. supra v. 484 sq. 558. Donec - - discunt, ut Ecl. VI, 85. donec iussit et Aen. VI, 745. donec exemit. Wagn. iure reprehendit Bothium discant conicientem, (quod tamen exhibet Cod. Bern. b. in rasura) quasi hoe sit Tisiphones consilium; minus recte vero addit, Donec h. l. et Aen. VI, 745. idem esse, quod cum tandem; notatus propterea ab Handio Tursell. II. p. 294 sq., qui quaerens, quis umquam latine dixerit cum tandem; donec etiam hie nihil significare docet, nisi tempus, quod antecesser, esse absolutum et terminatum. Cf. ctiam Aen. V, 347. — Cum v. 559. et 60. conferri potest Lucretii locus VI, 1268 sq. pellis super ossibus una, Visceribus ferri potest Lucretii locus VI, 1268 sq. pellis super ossibus una, Visceribus tetris prope iam sordique sepulta, ad quem vid. Wakef. Errare autem Heyn. et Voss. in hoc loco explicando, neque hic sermonem esse de visceribus aut igne crematis aut in flumina proiectis, sed, quod iam Serv. vidit, de abluendis et coquendis in usum hominum, totius loci connexus luce clarius demonstrat. Viscera enim non solum exta, sed omnem carnem sub cute latentem significare, ad Aen. I, 211. docuimus - undis abolere, quod Burm. minus recte per coquere, mitigare explicat, est potius purgare taedro-que odore liberare; "caro enim, ut Serv. adnotat, corrupta morbo quendam

Ne tondere quidem morbo inluvieque peresa Vellera nec telas possunt attingere putris; Verum etiam invisos si quis temptarat amictus, Ardentes papulae atque inmundus olentia sudor Membra sequebatur nec longo deinde moranti Tempore contactos artus sacer ignis edebat.

565

habet mucorem, qui non potest ablui. Item igni superposita aut putrescit aut durescit, nam non coquitur." vincere autem flamma pro coquere dicitur etiam Sereno Sam. de Med. 319. cochleas undis calefactas et prope victas. Similiter Tac. Hist. IV, 53. Metallorum primitiae nullis fornacibus victae et Ovid. Fast. II, 220. nix Zephyro victa fluit. Eadem ratione etiam dicitur domare. Cf. Ovid. Met. VIII, 649. sectamque (partem tergoris) domant citur domare. Ci. Ovid. Met. VIII, 649. sectamque (partem tergoris) domant ferventibus undis et Seren. Samon. 301. (ovum) melle teres domitum ferventibus undis. — 561. Ne - - quide m lectio est Med., Rom., Gud. aliorumque bonorum Codd.; vulgo Nec - quidem. Cf. adnott. ad Geo. I, 126. et Hand. in Tursell. IV. p. 61. — 561. inluvie, lovoia. Coningt. conferri iubet supra v. 443., ubi inlotus sudor causa scabie afferatur. — per esa. Photos comp. Cf. in Parte and Cf. Singapolius and Parte and Cf. Singapolius and Parte and Cf. Singapolius and Cf. Ribbeck. cum Pal. peressa. Cf. eius Proleg. p. 445. — 562. "Fragm. Moret telas adiungere putres, non indocte. Ita telae dictae sunt proprie; quod video etiam placuisse Vossio [comparanti Ovid. Met. VI. 55. Tela iugo vineta est]; casus tamen an iudicium lectionem produxerit, non dixero; auctoritas utique Codd. deest." Heyn. Iahn. Vossium temere refutat, ipsa vellera sine periculo attingi non potuisse ratus; sententia enim, quam Wagn. recte exposuit, haec est: Nemo vellera sine periculo poterat tondere, nec si tamen totonderat et telam inde fecerat, ullo ea erat usu, [quia putris erat ideoque statim rumpebatur] quid? quod, si qui tamen induerant eiusmodi vestem etc. Ita enim haud raro sententia aliqua conditionalis ex antecedentibus est intelligenda. Cf. supra v. 206. Aen. I, 334. VII, 436 sqq. X, 423. XII, 727. 730. 805. 80. (quos locos Wagn. collegit.) VI, 743 sqq. VII, 436 sqq. VIII, 522 sq. X, 423. XI, 406. XII, 727. 730. 808. 879. Ceterum de contagione ex eiusmodi tela orta Geissler. l. l. conferri iubet Additam. ad Indicas Gotting. liter Part XIIV. 261. la conferri iubet Additam. ad Indicas Gotting. liter Part XIIV. 261. la conferri iubet Additam. dices Gotting. liter. Part. XLIV. p. 361 sq. — 563. temptarat amictus, periculum fecerat, utrum amictus sine noxa gestari possent, ut alibi iter, fugam, equum, portum tenture et similia. Ladew. l. l. p. 22. conferri iubet Lucr. V, 1367. Val. Fl. I, 197. 835. Sil. Ital. II, 518. Sall. Iug. 18, 7. Ribbeck. recepit Med. a m. pr. lectionem temptaret, quae quomodo defendi possit, nescio. — invisos, haud dubie ob tetrum habitum et adspectum. — 564. papulae, pustulae, tubercula cutis, de quibus cf. Celsus V, 28, 18. — "sudor membra sequebatur, se diffundebat per membra. Acn. IX, 812. tum toto corpore sudor liquitur." Heyn. Wagn. satis apte comparat fumos sequeces Geo. IV, 230. Ameis. autem Spic. p. 37. paullo artificiesius. artificiosius: "ardentes papulae atque sudor prorumpebant sensim sensimque ex membris." — 565. nec longo tempore (i. e. per longum tempus) moranti; non per longum tempus eiusmodi veste tecto moras trahere licebat, dum sacro igni tentari coepit. — "sacer ignis, de quo cf. Colum. VII, 5. Lucret. VI, 1165., est erysipelatis φλεγμονώδους genus: vid. Celsum V, 28, 4.; quamquam is ab erysipelate diversum esse statuit. Aliis phlegmone est." Heyn. De sacro igne, morbo cancro carbunculove simili, praeterea cf. Lucr. VI, 660. 1166. Plin. XXVI, 11, 74. et Voss. ad h. l. Ceterum duos ultimos versus imitator Vergilii in Anth. Lat. Burm. I, 178, 424. sio in num contravit. Membra securios carbon carbon carbon carbon carbon. unum contraxit: Membra sequebantur, artus sacer ignis edebat.

## P. VERGILI MARONIS GEORGICON

LIBER QUARTUS.

## ARGUMENTUM.

De re apiaria et mellificio in hoc libro acturus, primo loco auctor exponit argumentum Maecenatisque propitiam voluntatem sibi exorat (1—7.). Inde de alvearii situ et alvearibus praecipit (8—50.); post de examinum exeuntium cura, seu vere ineunte vagantur (51—66.), seu ad pugnam inter duos reges exeunt (67—97.). Tum alteruter rex est necandus (98—102.); aut si temere vagantur apes, regibus alae sunt resecandae et herbae apibus gratae circa alveare serendae (103—115.). Cum attingat locum de horto colendo, hoc argumentum aliis tractandum relinquere se significat (116—148.). Tum agitur de ingenio, natura et moribus apum, quae quasi in republica vivant tam sollerter instituta, ut illae parte divinae mentis s. ratione praeditae esse videantur (149—227.). Sequitur locus de exemtione favorum et de ira apum in mellatione vehementissime exardescente (228—238.). Deinde exponitur, quae curanda sint, si alveus tam inops appareat, ut quidquid fuerit mellis ad apes per hiemem nutriendas intactum sit relinquendum, nimirum vermes suffiendo exigendos et inanes cellas, in quibus illi delitescere soleant, recidendas esse (239—250.). De morbis apum et morborum cura (251—280.) De examinis exstincti refectione et de progeneratione apum e putrescente corpore bovino (281—314.). Quod cum inventum Aristaei esse perhibeatur, descendit poëta ad narrationem fabulae, qua illi a Cyrene matre et Proteo edocto sacro piaculari instituto ex mactatorum boum corporibus putrescentibus apum examen restitutum esse feratur\*) (315—558.). Quae sequitur brevis epilogus (559—566.).

<sup>\*)</sup> Cf. adnott. ad v. 317.

Protinus aërii mellis caelestia dona Exsequar. Hanc etiam, Maecenas, aspice partem. Admiranda tibi levium spectacula rerum Magnanimosque duces totiusque ordine gentis Mores es studia et populos et proelia dicam. In tenui labor; at tenuis non gloria, si quem Numina laeva sinunt auditque vocatus Apollo.

1. De mellificio se dicturum esse poeta pollicetur. — Protinus, progrediens in canendis rebus rusticis; ut ap. Hor. Ep. I, 18, 67. protinus, ut moneam, i. q. ut monendo procedam, ut monere pergam; ap. Cels. II, 33. de quibus protinus dicturus sum et alibi. Vid. Hand. Turs. IV. p. 621. Ribbeck, scripsit Protenus cum Pal. et Gud. a m. pr. Vid. adnott. ad Ecl. I, 13. — "aërium mel dicitur, quia ex rore (qui utique ex aëre defluit, inquit Servius) colligi ab apibus credebatur. [Vid. adnott. ad Ecl. IV, 30.] Seneca Epist. 84. Quibusdam placet, non faciendi mellis scientiam apibus csse, sed colligendi. Cf. Plin. XI, 12, 12. Aristot. Hist. An. V, 22. Colum. IX, 14, 20. Erroris quidem causa facile intelligitur; eadem tamen de causa, caelestia dona, deorum munus, appellat mel. Cf. Plin. l. l. Totus autem hic de apibus locus multis illustrari potest post Varronem III. 16., unde pleraque sumpta, ex Columellae libro IX., qui Vergilium secutus est. Adde Aristot. Hist. An. V, 20—22. et IX, 40. Plin. XI, 1—20. Geopon. XV., Pallad. I, 37—39." Haec fere Heyn. Respexit hunc locum auctor tetrastichorum in Anth. Lat. Burm. I, 189, 17. Protinus aërii mellis redolentia regna et v. 20. humentesque favos, calestia dona, ut haud dubie etiam Colum. X, 4., qui caelestia mella commemorat. — 2. Exsequar, exponam, enarrem. Cf. Liv. III. 5. extr. XXVII., 27. extr. Tac. Ann. III. 65. Suet. Galb. 3. Plin. XX, 9, 33. etc. Alibi etiam verbis adiicitur, ut a Cic. ad Div. XI, 27. — 3. Verba levium spenare. ctacula rerum iterantur in Anth. Lat. Burm. III, 81, 10. et 58., versus autem, qui sequitur, ibidem v. 59. sic variatur: Mores et studia et popuautem, qui sequitur, ibidem v. 59. sic variatur: Mores et siudia et populum et proelia victus (Expediam). — 4. ordine, i. e. certa quadam ratione, rite. Aliquot Codd. (quibus tamen Medic. iniuria adiungitur) ex ordine, i. e. deinceps, aliud post aliud. Wagn. Praepositionem memoriae lapsu a librariis illatam censet ex Geo. III, 341. et IV, 507. coll. adnett. ad Geo. I. 46. II, 47. 294. 513. III, 237. et Aen. V, 773. — 5. "Ad populos offendebat Schrader. et coni. motus, quod sane locum habere poset; sed populos dixit poëta, quia sub diversis regibus habentur apes." Heyn. Conington conferri iubet Colum. IX, 13, [12.], ubi duo populi apum pro duobus examinibus dicantur. — proelia. Vid. infra v. 67 sqq. — 6. Cf. Geo. III, 289 sq. Wunderl. comparat similem locum Tac. Ann. IV, 32. Nobis in arto et indorius labor. — 7. si quem Numina laeve 32. Nobis in arto et inglorius labor. -- 7. si quem Numina laeve sinunt. Sinere (ut Graec. Łav) cum simplici Accus. Obiecti constructum invenimus etiam infra v. 47. Aen. IV, 540. VI, 96. IX, 620. X, 598. XII. 316. ,, Numen, numina, nt omnino pro voluntate deorum dicitur, ita in primis pro oraculis, vaticiniis, ominibus, auspiciis: Aen. II. 123. quae siste eu numina divum, quale illud sit responsum; VIII, 521. de auspicis monitu, et sic saepe; ergo etiam pro augurio." Heyn. Hic tamen non agitur de augurio. Romanis, qui auguria captantes ad meridiem se vertebant, in re augurali laeva s. sinistra. quae ab oriente venirent, erant fausta. secunda (cf. Plin. II, 54, 55. Laeva prospera existimantur, quoniam laeva parte mundi ortus est. Aen. II, 693. IX, 631. Liv. I, 18. Ovid. Fast. IV, 833. Phaedr. III, 18. etc.). dextera adversa. Quare si nihilominus haud raro dextera pro faustis, prosperis, propitiis usurpata invenimus, tum Romani Graccorum rationem sequuntur, quibus dextra auguria felicia habebantur, sinistra infelicia, idque non facile, nisi de rebus vel hominibus Graccis loquentes, cos sibi indulsisse invenimus. Cf. Dio Cass. II, 4. Aca. VIII, 302. ibique adnott, Gierig. ad Ovid. l. l. Thiel. ad Aen. II, 693. alii.

Principio sedes apibus statioque petenda,
Quo neque sit ventis aditus — nam pabula venti
Ferre domum prohibent — neque oves haedique petulci
Floribus insultent aut errans bucula campo
Decutiat rorem et surgentis atterat herbas.
Absint et picti squalentia terga lacerti

Haec quidem de auguriis. Sed numina laeva (cf. Silius XIV, 494. XV, Haec quidem de auguriis. Sed numina laeva (cf. Silius XIV, 494. XV, 512., Martial. VI, 85, 3. Arnob. adv. gent. III, 26, s. sinistra: Lucan. IV, 194. Stat. Theb. I, 244.), Iahnio quoque auctore, numquam sunt alia, quam irata et adversa, quae hic recte dicuntur sinere, quod possunt prohibere, quodque ne prohibeant timemus; cum dextra (Stat. Silv. I, 2, 32, 4, 66. Theb. VI, 49. Achill. II, 64. Pers. V, 114. Ovid. Fast. I, 67, 69. etc.) sive propitia numina potius rei faveant. Quare secundum Iahn. sententia haec est: "Non tenuis gloria est ei, cui dii [infesti] non adversantur, neque Apollo vocatus aures dare recusat." Neque aliter ipse Gellius V, 12., Burm. et recentissimi editores (inter quos imprimis Ladew. et Coningt., qui non male nos commonefacit loci Geo. II, 484 sq., sunt conferendi) h. l. intellexerunt. Alii minus recte de invidia deorum cogitant, quod Ameis. Spic. p. 37. recte vituperat. comparans Theoer. VII, 100 sqq. Peerlk. tamen p. p. 37. recte vituperat, comparans Theorr. VII, 100 sqq. Peerlk. tamen p. 275. epitheton omnino molestum et otiosum iudicans pro eo audacter conieit velle. — ,, auditque vocatus. Vocatus audio est formula sollemnis de deo, qui post preces factas favet. Cf. Horat. Od. II, 18, 40. III, 22, 3. Mutata illa est Aen. III, 395. aderitque vocatus Apollo. Wund. Verba auditque vocatus Apollo hinc repetuntur in Anth. Lat. Burm. I, 172, 23. — 8. "De alvearii situ praecipit quae cavenda sint v. S. — 17., quae optanda v. 18—32. Eadem praecipit Varro III, 16, 12 sq., quem poëta omnino secutus est, et reliqui, quos supra laudavimus, imprimis Columell. IX, 4—7. Idem locum hunc excitat c. 4. pr." Heyn. Voss. praeterea conferri iubet Pallad. I, 37. et Geopon. XV, 2. A vento tutum reddi alveare iubet, ne ab eo prohibeantur apes a volatu redeuntes. — petenda. Unus alterve Cod. petendae, quod Heins, recepit, perperam; cum non diversa sint inter se sedes et statio, ut recte censet Wagn. Bryce tamen docere studet, sedem latiore sensu dictum de tota regione, in qua apiarium instituatur, differre astatione, i. e. ipso alveario, et sequentia verba quo neque sit ventis aditus, neque oves - insultent etc. per chiasmum esse explicanda. Ven. et Leid. petenda est; sed in eiusmodi praeceptis Vergilius Gerundivo Verbum subst. non solet addere. Cf. Wagn. Qu. Virg. XV, 7., qui confert Geo. I, 178. II, 363, 365, 371, 399. Aen. II, 118. etc. — 9. Quo neque sit ventis actius - neque - insultent, i. e. et ubi non insultent, quod nihi aliud icuificare netest, nici, ana oves hadiana deribus insultents are representative. significare potest, nisi: quo oves haedique floribus insultantes pervenire significare potest, first: quo oves haedique horibus insultantes perventre non possint; nam per se patet, neminem tam stultum fore, ut alvos constituat, ubi vulgo oves haedique pascantur ideoque floribus insultent, quod verissime docet Ameis. Spic. p. 32., recte hunc locum dissimillimum esse iudicans iis, de quibus Wagn. ad Geo. III, 283. disputet. Conington adnotat, Plinium XI, 18, 19. aliam afferre causam, cur oves ab alvearibus arcendae sint. Verba eius haec sunt: Inimicae et oves, difficile se a lanis earum explicantibus. — 10. haedi petulci Macrobio teste VI, 5., ex Lucretio II, 368. petiti, ubi agni petulci. — 11. Floribus insultent, et ita apes in melle per prata colligendo turbent.—
bucula. Ribbeck. cum Pal. bocula. Cf. eius Proleg. p. 437.—12. surgentes herbas, crescentes, ut Ecl. V. 39. VI, 39. Geo. I, 161. et alibi.
Ceterum hos quatuor versus 9—12. affert Colum IX, 4, 1.——13. "Varia animantia, apibus insidiantia, ab alveari, quod pinguia stabula appellat, arceri iubet: vid. Colum. IX, 7, 5. 6., [quo auctore lacertus velut custos vestibulo prodeuntibus inhians apibus affert exitium] Inf. v. 242. stellio quoque memoratur." Heyn. Absint. Ribbeck. cum Gud. Apsint. Cf. eius Proleg. p. 390. — picti lacerti, ut Geo. III, 243. et Aen. IV, 525. pietae volucres. Cf. adnott. ad Ecl. I, 19. et Geo. l. l. Idem lacertus (s. stellio, vid. inf. v. 243.) Ovidio Met. V, 461. vocatur variis stellatus corpora guttis. - squalentia terga, qui multas habent in tergo maculas

Pinguibus a stabulis meropesque aliaeque volucres

Et manibus Procne pectus signata cruentis;

Omnia nam late vastant ipsasque volantis

Ore ferunt dulcem nidis inmitibus escam.

17

Neu propius tectis taxum sine, neve rubentis

47

tamquam squamas. Vid. adnott. ad Aen. X, 314., de constructione autem ad Ecl. I, 55. — 14. "ab stabulis pro vulg. a stabulis e Medic. revocavi, suasorem secutus Wakef. ad Lucr. IV, 245. Cf. adnott. ad Geo. I, 171.; stabula autem apum Colum. quoque commemorat IX, 6, 4." Heyn. Nos nunc reliquorum librorum omnium lectionem a stabulis cum Ribbeck., Ladew. (in recentiss. edit.), Coningt. et Wagn. in min. edit. (qui etiam conf. in Philol. Suppl. I. p. 375.) restituimus. Haupt. ab servat. — "merops nota avis, apibus inimica; apiastram vulgo vocant, aut ab apum comestione nomen imponunt Immervolf, Bienenfrass, Bienenspecht." Hoyn. De merope (qui etiam apiastra, Linneo Merops Apiaster vocatur) cf. Plin. X, 33, 51.—aliaeque volucres. Aliae Schradero et Heynio nimis tenue vocabulum videtur pro reliquorum dignitate; quare ille plures coniecturas profert (malaeque vol., avidaeque v., blattaeque v., verpaeque v.); sed Semicolo, quod vulgo post volucres apparet, in Comma mutato, bene defendit Wagn. Codd. lectionem, quae ex Graecismo satis noto praeparet transitum ad Procuen hoc modo: cum aliae volucres, tum maxime Procne, Graece αλλα τε πτηνά zad Πρόκνη, coll. Sturz. Lex. Xen. Vol. I. p. 141. et Qu. Virg. XXXIII, 6. Vid. adnott. ad Geo. I, 498. — 15. Procne. Cf. quae ad Ecl. VI, 78. adscripsimus. De vera nominis scriptura. quod in aliquot Codd. per g exartum invenitur, cf. Heins. ad Ovid. Met. VI, 428. — , pectus signata. Ovid. Met. VI, 669. neque adhuc de pectore caedis Excessere notae, signataque sanguine pluma est. Maculas in hirundinis collo rubellas ab sanguine repetant poëtae, quo, cum [Itylum] filium manibus suis iuiulabat, respersa est. Pro maculis itaque doctius manus memorat poëta." Heyn. Markl. tamen monibus substitui vult maculis, et Peerlk. p. 277. adeo coni. maculis Ityli. Ceterum poëta quidam in Anthol. Burm. I, 178, 304. huius loci memor scripsit Philomela - Pectus signata cruentum. — 16. Ipsas apiculas aves illas rapiunt, ut pullis suis comedendas apponant. — vastant, speasque volantes O. ferunt, i. e. vastant ferentes. Vid. ad Ecl. VI, 20. VIII, 97.
Geo. II, 85. et alibi adnotata. Vastare autem est caede implere, ut ap.
Phaedr. III, 2, 13 sq. Pecus trucidat, ipsos pastores necat, Et cumcta vastans saevit irato impetu. Cf. etiam Aen. I, 471. ibique adnott. — volantes,
substantive, ut Geo. III, 147. volitans. Cf. etiam Aen. VI, 239, 728. et Lucr. II, 1082. cum adnott. ad Geo. I, 272. — 17. nidis pro pullis. Cf. Aen. XII, 475. Conington comparat Colum. VII, 9 [13.]. in cubili suam quisque matrem nidus exspectat. — inmitibus, "crudelibus pullis, qui apum morte nutriuntur": Serv. Peerlk, p. 384. videtur coniicere implumibus, in infinite pullis, qui apum morte nutriuntur": Serv. Peerlk, p. 384. videtur coniicere implumibus, in infinite pullis pullis qui apum morte nutriuntur. ut infra v. 513. Post hunc versum iam Heynius vidit rectius ponendos esse v. 47-50. ,, siquidem in philosopho dogmatico versaremur"; (quae melius omisisset, nam etiam poëta iustum sententiarum ordinem servare debet) eoque cum Ribbeckio (qui hos versus fortasse secundis demum curis additos et reliquorum ordini nondum insertos suspicatur: cf. eius Proleg. p. 34 sq.) et Ladew. eos vere transposuimus, dum Wagn. Schraderum secutus iis post v. 32. locum suum assignat. Bryce, Haupt et Conington a vulgari versuum v. 32. locum suum assignat. Bryce, naupt et coningion a vuigari versuum ordine non discedunt. — 47. "Subiicit nonnulla, quae in adornando alvesi cavenda sunt. — De taxo vid. Ecl. IX, 30. et Geo. II, 257. ibique adnott. — sine, adesse patere (dulde). Cf. Ecl. IX, 43. Aen. V, 163. 717. IX, 90. 291. 409. etc. Ladew. comparat Plin. H. N. VI, 14, 43. Serpentium multitudo nisi hieme transitum non sinit et Tac. Ann. V, 35. Se quique transitum non sinit et Tac. Ann. V, 35. stimulant, ne pugnam per sagittas sinerent. — "De cancri odore, cun est igni adustus (uri autem solet in variorum morborum cura), vid. Gemeri notam ad Colum. IX, 5, 6." Heyn. Apes nimirum hoc odore necentur. (Cf. Plin. H. N. XI, 18, 19.) — rubentes quia, dum coquantur, rubrum colores sumunt. Cf. quae de hoc usu proleptico Adiectivorum et Particip. ad Geo.

| Ure foco cancros, altae neu crede paludi,         | 48 |
|---------------------------------------------------|----|
| Aut ubi odor caeni gravis aut ubi concava pulsu   | 49 |
| Saxa sonant vocisque offensa resultat imago.      | 50 |
| At liquidi fontes et stagna virentia musco        | 18 |
| Adsint et tenuis fugiens per gramina rivus,       |    |
| Palmaque vestibulum aut ingens oleaster inumbret: | 20 |
| Ut, cum prima novi ducent examina reges           |    |
| Vere suo, ludetque favis emissa iuventus,         |    |

I, 320. II, 353. alibi adnotavimus. - altae ne crede paludi, ne fide paludi, quasi apibus vicina non possit vaporibus suis nocere. De duplici autem neu - neve pro ne-neve posito vid. ad Geo. II, 298. Hic tamen facilius ferri potest, cum iam praecesserit Imperativus ungue. Cf. Hand. Turs. IV. p. 175. — 48. neu crede eas paludi, aut eiusmodi loco, ubi. De omisso Verbo substantivo post particulam ubi vid. adnott. ad Geo. II, 180. — 49. odor gravis, molestus, quia vehemens et teter est. Vid. adnott. ad Geo. III, 415. (et Ecl. X, 75.). Etiam Appulei. de mundo p. 368. Elm. loquitur de graveolentibus coenis et ap. Augustin. de Civ. Dei I, 8. legimus Pari motu agitatum exhalat horribiliter coenum. Scri-Dei I, S. legimus Pari motu agitatum exhalat horribititer coenum. Scripsimus autem caeni, Cod. Med., Rom. aliosque cum recentissimis editoribus secuti. Cf. Wagn. Orth. Verg. p. 419 sq. et Ribbeck. Proleg. p. 393.—50. "offensa imago, h. e. solidis adlisa locis, ut Lucret. IV, 574. Sequitur poëta Varronem III, 16, 12. cf. Colum. IV, 5. extr. Rei causam Plinius adiungit XI, 19, 21. Inimica est et echo resultanti sono, qui pavidas alterno pulset ictu." Heyn.—, "pulsu sonant proprie dicitur, cum vox, sonus quivis perfertur aëre ad saxa, unde repercussu redditur." Wund.— vocis imago ex Lucretii 1. 1., ubi de Echo: Pars solidis aditis distribution reiecta sonorem Reddit et interdum frustratur imagine verbi, et Varr. R. R. III, 16, 12., qui alvearia collocari iubet potissimum ubi non resonent imagines. (eum quo loco conferri potest Cic. Tusc. III, 2, 3.) Cf. etiam Hor. Od. I, 12, 3. et 20, 6. Val. Fl. III, 596. Silius XIV, 365. Auson. Epist. XXV, 9. etc. Ceterum vide imitationem huius loci in Anth. Lat. Burm. V, 69, 13. Per cava saxa sonat pecudum mugitibus echo Voxque repulsa iugis per cava saxa sonat. — 18. Quae hic Vergilius, eadem suadent Arist. H. A. IX, 40. Varro R. R. III, 16. Colum. IX, 5. et Geopon. XV, 2. a Coningtone IX, 40. Varro R. R. III, 16. Colum. IX, 5. et Geopon. XV, 2. a Coningtone laud. — "stagna virentia musco, stagna dulcis aquae, sive ripa musco obducta, sive saxis musco coopertis exstantibus. Cf. Geo. III, 144. Ecl. VII, 45. Lucr. V, 949. Hor. Ep. I, 10, 7. — tenuis rivus; nam profundus ac rapidus abriperet apes aquantes. Cf. Varr. III, 16, 27. aquam — ita ut ne altitudine adscendat duo aut tres digitos etc. — tenuis fugiens rivus, duplex epitheton. Vid. ad Geo. I, 407. Heym. Male tamen Heyn. verba fugiens per gramina Commatis inclusit, cum tenuis Adverbii loco Participio adiectum sit; tenuis enim fugiens i. q. cum tenui aqua fugiens. Cf. Iahn. ad Geo. I, 320. p. 394. ed. II. et adnot. nostra ad Geo. I, 163. et Aen. VIII, 559. Burm. comparat Sen. Herc. Oct. 140. Quem fugit Ismenos, tenui flumine languidus. Ceterum Ribbeck. et Haupt. cum Med. a m. pr. scripserunt rivos. — 20. vestibulum. locum ante alvearia; vestim. pr. scripserunt rivos. — 20. vestibulum, locum ante alvearia; vestibulum enim, quod temere interdum cum atrio confunditur, proprie est locus apertus ante aedes, inter aedes ipsas et viam relictus. Cf. imprimis Gellius XVI, 5. — oleaster. Vid. adnott. ad Geo. II, 182. — inumbret Heins. ex optimis Codd. (Med., Rom., Gud. a m. pr. aliisque, quibuscum conspirant Mss. Cortii ad Lucan. IV, 456.) revocavit; quare non video, cur Iahn. vulgarem lectionem obumbret, quam sane Colum. IX, 5, 4. agnoscit, retinuerit. - 21. cum prima ducent examina, cum primum evolaverint. Cf. adnott. ad Geo. III, 130. Ribbeck. scripsit exagmina. Vid. adnott. ad Ecl. IX, 30. — 22. vere suo Serv. recte interpretatur: sibi grato et aptissimo; ut navis suo fertur vento; ut suo s, (vel non suo s) vota habent deos, i. e. propitios. Vid. Gronov. Obs. IV, 17. Intpp. ad Tibull. III, 3, 28. et nobis adnott. infra ad v. 190. ad Aen. II, 396. et XII, 187. Heyn. adiungit aliam explicationem minus probandam: "quo ipsae natae sunt et

Vicina invitet decedere ripa calori Obviaque hospitiis teneat frondentibus arbos, In medium, seu stabit iners seu profluet humor, Transversas salices et grandia conice saxa, Pontibus ut crebris possint consistere et alas Pandere ad aestivum solem, si forte morantis Sparserit aut praeceps Neptuno inmerserit Eurus. Haec circum casiae virides et olentia late

25

30

adolevere primumque velatum tentant." Voss. denique putat, comparari ver apum, quod incipiat ab aequinoctio verno et pertineat usque ad sol-stitium aestivum, cum hominum vere, quod a V. Id. Febr. incipiat, camque interpretationem amplectuntur Ameis. Spicil. p. 37. (comparans infra v. 196. et Claud. LII, 2, 14. metiturque mo rusticus orbe diemi et Dietach. Theol. Verg. p. 9. Peerlk. autem p. 385. transpositis verbis legi vult cum prima sui - - - reges Vere novo, eamque confecturam Ladew. paullo cupidius in contextum recepit, coll. Geo. I. 43.: et Hanovius Sched. crit. p. 4. haerens in verbis Vere suo, cum Cod. Pal. praebeat lectionem muo, proponit coniecturam satis languidam More mo, quam recte reiicit Ribbeck. Proleg. p. 54 sq. Ceterum sunt, qui praeferant hanc distinctionem: examina reges, Vere mo ludetque etc. Sed quamquam alios poëtas copulam que interdum alteri demum tertiove atque adeo quarto et quinto enunciationis vocabulo adiungere constat (cf. v. c. Ovid. Trist. IV. 1, 74. ibid. V, 10, 40. Prop. III. 21, 16. etc. Burm. ad Ovid. Met. XIV. 30. Heind. ad Hor. Sat. I. 6, 43. Broukh. ad Tibull. III. 6, 45. Huschk. ad eiusdem I, 10, 51., Bach. ad eiusd. I, 1, 40. Ruddim. I. p. 323. not. 9. ibique Stallbaum., alii), Vergilina tamen. hoc non nisi praegressa Praepositione (vid. Ecl. V, 57. Geo. III. 524. Aen. II, 227. et in vocc. iamque et namque Ecl. III. 33. Aen. V, 733. VI, 72. 51. VII, 637. X, 614. 513. sibi indulsisse contendit Wagn. ad Geo. I, 142., ubi vid. adnot. nostra; locis autem, ubi praeter hos in valg. editt. que postpositum inveniatur, omnibus meliore vel interpunctione (ut h. l., Aen. III, 350. VI, 396. VIII, 354. IX, 766.), vel explicatione (ut Aen. X, 813., ubi vid. adnott. nitorem suum posse restitui. — Ut hie inventus de apibus, sic ap. Grat. Cyneg. 330. de canibus. — 28. invitet decedere. Cf. quae de hac constructione ad Aen. V. 455. adnotavimus; decedere autem calori, ut sup. Ecl. VIII, 55. et Geo. III, 467. decedere nocti. -24. obvia ii. e. propensa voluntate excipiens, entgegenkommend) arbos teneat (examina hospitiis, h. e. frondosum tectum, domicilium iis pracbeat. Cf. infra v. 61. frondea tecta et Hor. Od. II, 3, 10., ubi commemoratur hospitalis arborum umbra, i. e. quae viatores ad se invitat. Vid. etiam Ameis. in Iahnii Nov. Annal. LXII. p. 49. De forma arbos vid. adnott. ad Ecl. III, 56. — 25. In medium, seil. humorem, quod ex sequentibus supplendum. Sic poëtae haud raro Substantivum ad sententiam principalem pertinens secundariae immiscent sententiae. Cf. Aen. V, 28 sqq. VI, 568 sqq. — seu stabit iners humor, in stagno v. 18.; mers, non motus. Cf. Ovid. Met. IV, 434. Styx nelndas exhalat iners, ubi vid. Bach., comparans Sen. Herc. fur. 569. iners Cocytus et Ovid. ex P. IV, 10, 61., ubi pigra palus commemoratur. Adde Ovid. Her. XVIII, 122. clivus inertis aquae et Senec. Qu. Nat. V. 15. conceptus vastos aquarum inertium. Ribbeck. umor, ut ubique. — seu profluet, in rivis v. 19. — 26. conics. Cf. adnott. ad Ecl. VI. 19. — 27. Paullo aliter Varro R. R. III, 16, 27. In aqua iaceant testae aut lapilli, ita ut exstent paulum, ubi (apes) ass dere et bebere possint. — 28. alas l'andere ad aestivum solem. C. Geo. I, 398. tepidum ad solem pennas in litore pandant. Ribbeck. et Haupt. aestivom. Vid. ad Ecl. II, 22. — 29. sparserit, imbre. Spargere pro irrigare, irrorare. Vid. adnott. ad Ecl. V. 7. — aut Eurus prec ceps, cum impetu irruens. inmerserit Neptuno, aquae. Cf. adnott. ad Ecl. IV, 32. — 30. "Circum haec, quae modo enarravit, circa fontes et stagna, amoena prata esse debent. Colum. IX, 5, 6. circa totam apriarium. De casia, herba coronaria, alibi thymelaea, cuius fructus in offiSerpylla et graviter spirantis copia thymbrae Floreat inriguumque bibant violaria fontem, Ipsa autem, seu corticibus tibi suta cavatis Seu lento fuerint alvearia vimine texta, Angustos habeant aditus: nam frigore mella 35 Cogit hiemps, eademque calor liquefacta remittit. Utraque vis apibus pariter metuenda; neque illae Nequiquam in tectis certatim tenuia cera Spiramenta linunt fucoque et floribus oras

cinis granum Cnidium, vid. ad Ecl. II, 49. (et Geo. II, 213.), de serpyllo ad Ecl. II, 11. [ubi etiam vidimus, Ribbeck. et Hauptium ubique scribere serpullum]. — thymbra eadem, quae satureia, Pfefferkraut, aut eiusdem saltem generis." Heyn. De thymbra (Satureia hortensi Linn.) cf. Dioscor. III, 25. Theophr. h. pl. VII, 1. Plin. XIX, 8, 50. Colum. IX, 4, 6, et X, 233. et Voss. ad h. l. — graviter spirans hie non est foede (ut Geo. III, 415. et 451.), sed bene et multum spirans, ut iam Serv. adnotavit. Conington conferri iubet Plin. XXI, 10, [34.] et XXV, 9, [70.], ubi de [abrotoni et peucedani] odore iucunde et suaviter graves sit. De conjunctione autem verborum casiae — serpulla — et conju thumbrae floreat comunctione autem verborum casiae -- serpulla -- et copia thymbrae floreat vid. adnott. ad Ecl. I, 57. — 32. Etiam violae proveniant. Imitatione expressit h. 1. Claudianus de rapt. Pros. III, 233. prima sub luce, cum rore serenus Albet ager, sparsosque bibunt violaria succos. — violaria, loca violis consita, h. l. pro violis ipsis possunt accipi. Per violas autem Voss. hic eundem florem, quem Ecl. II, 47., intelligendum censet. Ceterum praeter has herbas a Vergilio commemoratas alias etiam circa alvearia seri iubent Aristot. h. an. IX, 40. Varr. III, 16. Colum. IX, 4. 5. Pallad. I, 37. Plin. XXI, 12, 41., qui Vossio laudantar. — inriguum h. l. qui irrigat active, ut etiam apud Calpurn. Ecl. II, 49. Iuriguo perfunditur area fonte. Ovid. Am. II, 16, 2. inriguis ora salubris aquis. Tibull. II, 1, 44. Tune bibit inriguas fertilis hortus aquas (ubi vid. Broukh.). Calpurn. II, 35. inriguis nutrire canalibus hortos. Alibi inriguus passive dicitur de iis, quae humore aliquo irrigantur. Simplex riguus iam supra activa signif. usurpatum vidimus Geo. II, 485.—33. "De fabrica alvearis. Vid. Colum. IX, 6. [Si regio ferax est suberis, haud dubitanter utilissimos alveos faciemus ex corticibus, quia nec hieme rigent, nec candent aestate unde §. 1. colligas, cortices suberis potissimum h. l. intelligi." Heyn. Cf. Voss. ad h. l., qui praeter Colum. conferri iubet Plin. XXI, 14, 47. Pallad. I, 37. Geopon. XV, 2, 7. Adde Varronem R. R. III, 16, 15. — Ipsa — alvearia. Vid. adnott. 2. 7. Adde Varronem R. R. III, 16, 15. — Ipsa - alvearia, Vid. adnott. ad Geo. III, 387. "Antea de loci ratione, quo ponenda essent alvearia, praeceperat poëta; iam ad ipsa transit." Ita Wagn. Qu. Virg. XVIII, 2. a. Vid. adnott. ad Ecl. I, 38. — corticibus - vimine. Nam stramineis alvearibus Romani non videntur usi. — corticibus cavatis. Cf. Geo. II, 387. et 453. — 34. Ribbeck. cum Med. a m. pr., Pal., Rom., uno Bern. et Charisio p. 82. scripsit alvaria (cf. eius Proleg. p. 388. et Wagn. Qu. Virg. XVI, 4. p. 559. cum iis, quae ad Geo. II, 453. adnotavimus) et cum uno Gud. vimene (cf. eius Proleg. p. 417.) — 35. Angustos habeant aditus. Vid. Colum. IX, 8, 5. Foramina, quibus exitus ant introitus datur angustissima esse debent, ut quam minimam frigoris admittant, coll. cum Arist. H. A. IX, 40. a Coningt. laud. — 36. liquefacta remittit, pro liquefacit; remittere pro resolvere. Ameis. Spic. p. 37. paullo artificiosius explicat: "ita resolvit coacta mella, ut rursus s. denuo liquida fiant", ut hic habeamus "elegantem periphrasin verbi reliquefacit Latinis ignoti." — 37. Utraque vis. Prosae orationis scriptor dixisset Utriusque vis, et frigoris et caloris. Cf. adnott. ad Aen. II, 171. apitus metuenda. Cf. adnott. ad Geo. II, 419. — "neque - Nequiquam, h. e. ac propter hoc ipsum, nequiquam h. l. sine causa, frustra; at Geo. I, 95. 96. 192, 403. sine fructu." Heyn. Cf. adnott. ad Geo. I, 96. et Doederl. Synon. III. p. 100 sq. — tenuia (tenvia). Vid. ad Geo. I, 397. — 39. Spiramenta linunt, scil. hieme. Spiramenta autem Heynio, qui conferri fubet Colum. tinunt, scil. hieme. Spiramenta autem Heynio, qui conferri inbet Colum.

Explent collectumque haec ipsa ad munera gluten Et visco et Phrygiae servant pice lentius Idae. Saepe etiam effossis, si vera est fama, latebris Sub terra fovere larem penitusque repertae Pumicibusque cavis exesaeque arboris antro. Tu tamen et levi rimosa cubilia limo Ungue fovens circum et raras superinice frondes.

40

45

IX, 7, 5., recte eadem sunt, quae v. 35. angusti aditus. Rimas alvearium tenues intelligunt Voss. et Conington, cui tamen explicationi adversari videtur v. 45. Cf. etiam adnott. ad Geo. I, 90. - fuco et floribus. Fucus est melligo (*Bienenharz*) ex arborum lacrimis parata, qua inducitur et quasi infucatur alveus. Cf. Plin. XI, 6, 5. *Flores* autem pro succo florum s. cera sunt positi, quam apes ex floribus colligunt. Vid. infra v. 250. Voss. non aliter intelligi vult Tibull. II, 1, 49. Rure levis verno flores apis ingerit alveo, ubi tamen vid. Dissen. — oras, foramina, quibus introitus et exitus apibus datur (die Fluglöcher.). Vid. infra ad v. 188. Ceterum Heyn. docet, poëtae ante oculos fuisse Aristot. H. An. IX, 40. p. 944. ed. Par. D. et p. 945. A. — 40. haec ipsa ad munera, ad linenda spiramenta et explendas oras. — gluten, s. glutinum, est propolis (das Vorwacks, Bienenhars), materia cerae similis, qua apes aditus alvearis obstruunt. Cf. Plinius XI, 7, 6. Varro III, 16, 23. et Voss. ad h. l. — 41. visco. Vid. adnott. ad Geo. I, 139. — servant, reponunt, ut paratum habeant. — Phrygiae Idae. Vid. Aen. III, 6. De Idaea pice vid. Geo. III, 450. — 42. "effossis latebris, in cavis terrae, non quasi ipsae effodiant, ut Servius videtur accipere. In ea se recipiunt vitandi frigoris causa. "Heya." Voss. laudat Arist. h. an. V, 22. — 43. fovere larem, habitant. Cf. infra v. 155. et adnott. ad Geo. III, 420., ubi fovit humum serpens. Reiicienda est igitur aliquot Codd. (inter quos etiam Medic.) lectio fodere, quae ante Heinsium vulgaris erat. Cf. Heins. ad Geo. l. l. — 48. 44. "Et reperiri solent intus in pumicum, s. saxorum, arborumque cavitatibas. Itaque repertum mel in rupium et arborum cavis." Heyn. Vid. Aen. XII, 587. cms latebroso in pumice pastor Vestigavit apes, coll. cum Hom. II. II, 88 sq., quem Voss. laudat. — exesue arboris, ut Geo. I, 495. exesa pila, II, 214. exesa creta, IV, 419. exesus mons, Aen. VIII, 418. exesa antra, sp. Cels. VII, 12. et Plin. XXV, 13, 107. XXX, 3, 8. exesi dentes etc. Ribbest. scripsit exessae. Vid. eius Proleg. p. 445. et supra ad I, 214. — arboris autrum. paullo insolentins pro caverna dici iam Macrob Sat VI 7 dentes etc. antrum, paullo insolentius pro caverna dici, iam Macrob. Sat. VI, 7. observavit. Sed insolentius etiam Iuven. IV, 21. lecticam vocat clausum and Side Marcob. trum et Sidon. Epist. I, 2. et IX, 13. de narium et palati antris loquitur. Quare omnino repudianda nonnullorum Codd. deteriorum lectio arboris ales. Heins. apte confert Sil. II, 219. Ad dulces ceras et odori corticis antre Mellis apes gravidae properant. Ceterum cf. Ovid. Fast. III, 747. Audit in exesa stridorem examinis ulmo, ibique Burm. — 45. 46. Apum diligentiam apiarii opera adiuvandam esse docet. Idem, quod hic Vergilius, praccipiunt Varro R. R. III, 16, 16. Colum. IX, 14, 14. Plin. XXI, 14, 47, ali. - tamen; quamvis apes se ipsae tutari studeant a vi frigoris et caloris, tamen tu quoque adiuva curam. (Cf. etiam Ameis. in Iahnii Nov. Annal. LXII. p. 50.) — et levi - - limo. Heins. ex pluribus libris, inter quos tamen Medic. falso affert (in quo et Foggin. et Freytag. et levi invenerunt: cf. etiam Ribbeckii Var. lect.), et Schol. Horat. Crucq. ad Od. I, 17. recept e leni, quem ceteri fere omnes secuti sunt. Serv. (Dresd.) utramque leci nem agnoscit, et praeterea tertiam adiungit, e levi, quam ipse probat et male sic explicat: ,,quod illae nimio labore perficiunt, tu e levi unge rimon cubilia circumfovens limo." Sed iam Burm. verissime docuit, hoc si voluisset Vergilius, ut a levi, quemadunodum alibi e facili, e suto et similia dicuntur, seiunctum a limo absolute capiamus, primam syllabam vec-levis necessario corripiendam fuisse. Quae mihi consideranti et suspicasti, Vergilium, si cum medicis dicere voluisset e limo unguere (quemadmodum v. c. Celsus V, 28, 15. scribit: Prius ungi ex cerussa pustulae debent, ti alibi ex aceto coquere, ex oleo tercre et similia), euphoniae numerique cara

Quod superest, ubi pulsam hiemem Sol aureus egit Sub terras caelumque aestiva luce reclusit, Illae continuo saltus silvasque peragrant Purpureosque metunt flores et flumina libant Summa leves. Hinc nescio qua dulcedine laetae Progeniem nidosque fovent, hinc arte recentis Excudunt ceras et mella tenacia fingunt.

99

potius scripturum fuisse ex levi - - limo, antiqua ipsius Cod. Medic. lectio et levi, iam a Vossio et Iahnio revocata, videbatur retinenda. Altera, per se quidem non deterior et ab Heyn. et Wagn. recepta, quorumnam Codd. auctoritate nitatur, non satis constat. (Ribbeck. duos Bern. affert.) Recentiores editores omnes, etiam Wagn. ipse in min. edit., nos secuti sunt. De ipsa re praeter Colum. l. infra l. cf. Varr. III, 16, 16. Plin. XXI, 14, 47. et Geopon. XV, 2. — "Levis limus, lutum aqua subactum et tactu lubricum et visu nitidum. — rimosa cubilia, in pedestri sermone: rimas enbilis, h. e. alvearis, unque circum. tavens, hoc postico ornatu adiecubilis, h. e. alvearis, unque eircum, fovens, hoc poêtico ornatu adiectum; nam ad calorem continendum alibi id fieri solet, ut rimas obturemus. Cetera illustrat Colum. IX, 14, 14. Quidquid deinde rimarum est aut foraminum luto et fimo bubulo mistis illinemus extrinsecus, nec nisi aditus, quibus commeent, relinque. Et, quamvis porticu protecta vasa, nihilominus congestu culmorum et frondium supertegemus, quantum res patietur, a fri-gore et tempestatibus municmus." Heyn. Cubilia sic redit infra v. 243. idemque v. 189. sunt thalami. Cf. adnott. ad Geo. I, 411. - superinice cum que v. 189, sunt thatami. Cl. adnott. ad Geo. 1, 411. — superinice cum recentioribus edit. coniunctim scripsi, cum poëtae in altera hexametri parte longiora ament vocabula. Ceterum vid. ad Ecl. VI, 19. — Pro raras exspectaveris potius densas, cum frondes superiniiciantur, ut alveare intus maiorem calorem retineat. Quare Hildebrand. in Iahnii Annal. 1. l. p. 171. et ad Apul. Met. T. I. p. 256. non male coni. stratas, etiam apud Nep. Milt. 5, 2. aliquot Codd. rarae pro stratae exhibere commemorans. — 51. Vere ineunte exire (schwärmen) incipiunt apes. — Quod superest. Vid. adnott. ad Geo. II, 346. — ubi pulsam hiemem etc. Heyn. confert Colum. IX. 14. 1. et 18. eqit pulsam, pepulit. hiemem sol sub terras. Inteadnott. ad Geo. II, 346. — ubi pulsam hiemem etc. Heyn. confert Colum. IX, 14, 1. et 18. egit pulsam, pepulit, hiemem sol sub terras. Interiorem enim terram aestate frigidam, hieme vero calidam putabant veteres. Cf. Lucr. VI, 841 sqq. — caelum reclusit, obductum antea nubibus ac nimbis. Sic etiam retegere Aen. IV, 119. ubi — Titan radiisque retexerit orbem et Ovid. Met. VIII, 1. Iam mitidum retegente diem noctisque fugante Tempora Lucifero. Ladew. confert Liv. XXII, 6. Cum incalescente sole dispulsa nebula aperuisset diem. Ceterum cf. etiam Geo. III, 296. frondosa recluditur aestas. — 53. saltus silvasque peragrant. Cf. Aen. IV, 72. silvas saltusque peragrat. — 54. purpureos flores, simpl. pulchros, ut saepe. Cf. adnott. ad Ecl. IX, 40. et Geo. II, 319. Flores autem sunt particulae florum decerptae, ut apud Tibull. II, 1, 49. Rure levis verno flores apis ingerit alveo (ubi vid. Dissen.) Ovid. Met. XIII, 928. Non apis inde tulit collectos sedula flores et Colum. IX, 14. infra laud. — "metunt elegantius quam carpunt, [quod de apibus usurpatum legitur Hor. Od. IV, 2, 29. et Senec. Ep. 84.] Apud Lucr. III, 11. est limare: Floriferis ut apes in saltibus omnia limant." Heyn. Ubi tamen Lachmann. cum Avantio pariter libant edidit. Voss. latiorem metendi voc. significationem probaturus, pariter libant edidit. Voss. latiorem metendi voc. significationem probaturus, praeter Geo. II, 410. conferri iubet Plin. XVIII, 22, 51, toto anno metitur aliquid. Peerlk. autem, qui metunt "vehementius putat, quam pro apibus", p. 385. audacter coniicit thymi flores. — 55. Epitheto leves indicatur, cur suspensae in superficie aquae se librare possint. — Hinc (vid. infra ad v. 58.) fovent, curant, alunt, progeniem nidosque (ut v. 17. pro pullis), novos fetus suos. Vid. etiam Geo. I, 414. Heyn. conferri iubet Colum. IX, 14, 18. Nam ab aequinoctio verno sine cunctatione iam passim vagantur et idoneos ad fetum decerpunt flores, atque intra tecta comportant. - nescio qua dulcedine lactae. Eundem versum iam legimus Geo. I, 412., ubi vid. adnott. — 57. tenacia mella, propter ceram. Cf. infra v. 161. — fingunt. Etiam ap. Cic. Off. I, 44, 157. apes fingunt favos; ut ap. Plin.

Hinc ubi iam emissum caveis ad sidera caeli Nare per aestatem liquidam suspexeris agmen Obscuramque trahi vento mirabere nubem, Contemplator: aquas dulcis et frondea semper Tecta petunt. Huc tu iussos adsperge sapores, Trita melisphylla et cerinthae ignobile gramen, Tinnitusque cie et Matris quate cymbala circum:

60

XI, 6, 5. ceram fingunt. — 58—62. "Itaque etiam nova examina, cum primum se aeri credunt, fontes et arbores petere videbis. Hinc [ter repetitum], ab hoc tempore, ad ordinem operis faciendi [ad operum faciendorum consecutionem: Ameis p. 38.] spectat." Heyn. Cf. Hand. Tursell. III. p. 91.: "Omnes poëtae hinc dixerunt, ubi id erat designandum, a quo aliud quid fleri inceperat." Geo. III, 494. IV, 55. Aen. II, 148. etc. Quare male vulgo post hine Commate interpungitur, ac si hoc Adverbium cum contemplator v. 61. coniungendum esset. Recte Wagn. Comma sustulit. Unus Ribbeck. v. 58. e Cod. Pal. edidit Hic, quod iam Heynio (e Cod. Reg. Martini) praeferendum videbatur. — Caveae de alveo, a theatri sedibus petita imagine; quod tamen negat Conington, qui potius ad avium caveas (Käfige) gine; quod tamen negat Conington, qui potius ad avium caveas (Kāṣe) et aves inde in libertatem vindicatas respici arbitratur. — 59. Nare, volare. Ut hic nare pro volando, ita nature apud Lucan. V, 554. enare Aen. VI. 14. ap. Lucr. III, 590. et Silium XII, 94., ubi vid. Drakenb., tranare apud eundem III, 681. Huc pertinent etiam remigia et remi alarum, pennarum, ab ipso Vergilio Aen. I, 301. VI, 19., a Lucretio VI, 743. (ubi vid. Wakef.), Ovid. Met. V, 558. Silio XII, 98. Apulei Met. VI. p. 179. Elm. et de deo Socr. p. 46. et alibi commemorati. Cf. praeter Drakenb. et Wakef. Il. Il., Graecorum quoque scriptorum locos simillimos afferentes, Serv. ad Aen. I, 224. Heins, ad Ovid. A. A. II, 47. Victorius Varr. Lectt. XXV, 23. Burmann ad Quinct. Inst. VIII, 6. p. 735. Gossr. ad Aen. VI, 16. aliique. — per aestatem liquidam. per aestate liquidum et serenum; ut liquidam. aër, aether. — suspexeris pro: suspiciens videris, ut I, 261. procudit pro: procudendo acuit, II, 153. rapit pro: rapide facit, IV, 159. exercentur agris pro: opus suum exercentes vagantur per agros, 171. fulmina properant pro: properantes faciunt, 420. unda sese scindit pro: se scindens discurrit et similia. Vid. Ameis. in Iahnii Annal. LXII. p. 34. — 60. trahi vento nubem. Cf. infra v. 557. Inmensasque trahi nubes. — nubes autem perpetuum de apum examine. Cf. Val. Fl. I, 396. (ab Heynio laud.) Fuscul nube diem, dum plenas nectare cellas Pandit et in dulcem reges emitti Hymetton, ibique Weitz. — 61. Contemplator. Vid. sup. ad I, 187. — 62. Huc, in frondea tecta, ne ulterius procedat agmen, utque m novum alveare condi possit, adsperge sapores iussos, succos, quos adspergere moneo, iubeo. Pro iussos, quod sane quodammodo offendit, sed defendi potest acquire iusso Aen. X, 444. et monstratis aris infra v. 549., Ribbeck, recepit Reiskii coni. tunsos (in tussos mutatam), Ladew. autem suam iussus. Peerlk. denique audacter coni. Tu iucundos. — adsperge. Cum Cod. Ambros. Arusiani p. 234. Lind. praebeat asparge, Ribbeck. edidit asperge. Vergilii tamem Codd. non addicunt, quamquam optimi corum formae aspicere patrocinantur. Cf. adnott. ad Ecl. II. 66. — Sapores pro succis herbarum expressione collectis legitur etiam ap. Tibull. IV. 4, 9. (ubi vid. Dissen.) et alibi. Cf. Salmas. Exercitt. Plin. p. 1285. Hic necessario cogitandum est de succis bene olentibus, qui ad saporem alliciant, quod etiam Ameis. Spicil. p. 38. docet coll. v. 65. 109. et 264. — 63. melisphyllum s. melissophyllum, apiastrum, vulgo melissa. Vid. Dioscor, III, 118. Nicand. Ther. 554. Varr. R. R. III, 16, 10. Colum IX, 8, 13. Plin. XX, 11, 45. et XXI, 20, 86. — trita melisphylla, ut odor corum latius sparsus apes ad stationem vocet. - ., Cerinthe. nobis hortensis, in Italia silvestris ac valde frequens; hinc ignobile grames, h. e. herba. Vid. Plin. XXI, 12. Cf. Colum. IX, 9, 13., ubi etiam hic versus laudatur, et c. 12." Heym. Distinguunt autem rei herbariae periti Cerinthen majorem (σανδαράχην), de qua hic sermo est, et minorem (τηλέφιον). Cf. etiam Dioscor. II, 217. ibique Sprengel. et Plin. XXI, 12, 41. coll. cum XI, 7, 7. et XXVII, 13, 110. — 64. Matrix cymbals, in

Ipsae consident medicatis sedibus, ipsae Intima more suo sese in cunabula condent.

. . . . .

Sin autem ad pugnam exierint — nam saepe duobus Regibus incessit magno discordia motu;

magnae matris Deorum, Cybeles, sacris adhiberi solita. Ceterum tinnitu magnae matris Deorum, Cybeles, sacris adhiberi sohta. Ceterum tannitu aëris apes cogi et in alvearia condi, res vulgari usu cognita. Causam alii a metu (ut Varro III, 16, 30. Colum. IX, 8, 10. 12, 1., quod sequitur Lucan. IX, 284 sqq.), alii a voluptate, quam ex sonitu capiant, petunt (ut Aristot. H. An. IX, 40. Plin. XI, 20, 22. Geop. XV, 3.), quod ipse Vergilius sequi videtur infra v. 151." Heyn. Mater  $\varkappa ar^*$   $\xi \delta \chi \gamma h \nu$  pro Magna s. Deorum Matre legitur etiam Aen. IX, 108. et alibi. Cymbalum  $(\varkappa \iota \mu \beta a \lambda \sigma)$  instrumentum crat aercum, in semicirculi speciem formatum, quod, latum cavumque instar pelvis, ubi collidendo cum altero cymbalo percutichatur. erat aercum, in semicirculi speciem formatum, quod, latum cavumque instar pelvis, ubi collidendo cum altero cymbalo percutiebatur, clarum sonum edebat; unde semper fere cymbala plurali numero commemorantur, quae bina pulsari solerent (gemina aera, Stat. Theb. VIII, 221.) Utebantur iis praecipue in sacris Cybeles et in Bacchanalibus, quare haud raro cum tympanis coniunguntur. Cf. Lucr. II, 618. Ovid. Fast. IV, 213. Liv. XXXIX, 8. et 19. Plin. Epist. II, 14. extr. etc. Ceterum videtur hunc locum respexisse Claud. VI. Cons. Hon. 259. qualis Cybeleia quassans Hyblaeus procul aera senex revocare fugaces Tinnitu conatur apes. — 65. medicatis sedibus h. e. in loco succis adsperso et oblito. Medicari semina iam legimus Geo. I, 193. — 66. Intima. Ribbeck. edidit Intuma, Cod. Rom. secutus. (Vid. eius Proleg. p. 450. et cf. Wagn. Orth. Verg. p. 474.) — cunabula, quia de fetu apum agitur. — 67. Si nova examina ex alveari prodeunt, tinnitu aeris revocanda sunt; si vero ad pugnam exierint, adspersione pulveris. "Poëta revocanda sunt; si vero ad pugnam exierint, adspersione pulveris. "Poëta negligentiore oratione usus est, et, dum in digressionem abripitur, praestantissimum omnium confessione locum, apodosin non nisi v. 86. 87. subiunxit, ita ut reliqua omnia in medio interiecta sint." Heyn. Wagn. Qu. Virg. XXXV, 9. p. 696. de eiusmodi locis agens, ubi per Copulam interdum post plura interposita continuetur oratio (vid. aduott. ad Geo. II, 434.), et contra eos disputans, qui abruptam orationem versu 77. continuari putant, (ut nuper etiam Haupt. et Ribbeck.), parenthesin versu 68. finiendam excipi censet Copula que v. 69. (quam rationem etiam Binderum in vernacula translatione et Bryceum sequi animadverti: vide infra); in minore tamen edit., mutata sententia et parenthesi plane sublata, haec adnotat: "Abreptus ingenii fervore poëta ita pergit, ut satis habens significasse, qua de re dicturus esset, plane oblitus videatur coeptae per protasin sententiae." Iahn., coll. Vossio ad h. l. et Schirach. p. 459., protasin contineri censet v. 67. et 77—80., apodosin vero incipere a v. 86. Scilicet abrupta sententia retexitur v. 77., tum vero rursus interrupta finitur demum v. 86. sq. Videtur autem poëta consulto uti hac oratione ἀνακολούθφ, quae turbidos apum affectus imitetur Peerlk. tamen p. 278., ut hace parenthesis nimis longa vitetur, legi vult Sin autem; ad pugnam exierunt: nam saepe etc., quae sic explicat: "Si agmen se non in cunabula condet, tum exierunt ad pugnam, tum sic habeto, illas apes exiisse ad pugnandum et belli ardore incensos odores non curare." Bryce autem non solum illa de causa, sed etiam conjunctionem diversarum sententiarum incessit discordia et licet praesciscere absonam censens et haerens in Part. nam — namque in eadem sententia iterata, redit ad prio-rem Wagneri rationem et que per tum ("then") explicat. Sed quamquam non nego, Copulam que interdum hac fere significatione usurpari (cf. locos a Wagnero Qu. Virg. XXXV. p. 692. collectos, Aen. II, 692. V, 857. VIII, 520. XII, 81. — VI, 547. X, 877. etc.), neglexit tamen vir doct., poëtam hic exponentem, quae apiario facienda sint, ipsius tantum argumenti lenocinio abripi ad interiectam accuratiorem certaminis descriptionem ideoque non hanc, sed potius versum 67. cum v. 86. et 87. principalem continere loci sententiam. Conington mecum consentit. — nam saepe etc. Causam pugnae subiliciens poëta v. 69. digreditur ad descriptionem animorum et paratus apum. - Regibus incessit discordia pro vulgari: reges incessit. incedendi autem et incessendi verbo cum tertio Casu constructo vid. Kritz.

Continuoque animos volgi et trepidantia bello Corda licet longe praesciscere: namque morantis Martius ille aeris rauci canor increpat et vox Auditur fractos sonitus imitata tubarum: Tum trepidae inter se coëunt pinnisque coruscant Spiculaque exacuunt rostris aptantque lacertos Et circa regem atque ipsa ad praetoria densae Miscentur magnisque vocant clamoribus hostem. Ergo ubi ver nactae sudum camposque patentis, Erumpunt portis: concurritur, aethere in alto

70

75

ad Sall. Cat. 31. 3. mulieres. quibus - - timor insolitus incesserat), qui emparat Liv IV. 57. extr. Caes. B. C. III. 74. 1. Curt. VII. 11, 4. et Tac. Ann. III. 12. in. Adde Curt. III. 1. 16. Colum. II. 10. 1. aliosque locos.

Reges, nobis reginas. matres apum esse, nunc omnes sciunt. — 69. "Corde bello trepidantia, h. e. animos trepidantium, festinantium, dum se ad bellum accingunt, ut mox trepidae coeunt. h. e. festinantes alacritate pu-gnandi, non timore. [Bello igitur tertium Casum esse patet, cf. Aen. VII, 452. bello animos accendit agrestis. Recte Voss.: "die Herzen der Bienen behen dem Kriege entgegen."] Alibi Geo. III. 105. ersultantique haurit Corda pavor pulsans. Transtulit autem poeta ea. quae omnium apum migrationes antecedere solent, ad id. quod interdum sub idem tempus accidere solet, cum bellum civile apes movent; et habuit ante oculos Aristotelem H. A. IX, 49. p. 946. E. et Varronem R. R. III, 16. 30.; poëtam autem Columella IX, 9." Heyn. Adde Plin. XI, 17. 19. — trepidantia corda leguntur etiam ap. Silium VIII, 115. Praeterea cf. Ennii fragm. ap. Cic. de Orat. III, 42, 168. homo -- corde suo trepidat. — 71. a eris canor, tubae sonus. Sic Ovid. Her. XVI, 150. de lyrae canore sermo est. De ipsa re cf. Varr. R. R. III. 16, 30. Consonant rehementer, proinde ut milites faciunt, cum castra movent. — "et vox auditur etc., dum bombum faciunt. - fracti sonitus, h. e. non continui, modo fortiore, modo remissiore spiritu. - 73. pinnis coruscant, ex frequenti motu, micant." Heyn. Coruscare significat celeriter se movendo et vibrando splendorem fundere modo hic, modo illic micantem. Cf. Aen. VIII, 661. XII, 431. 919. Iuven. III, 255. XII, 6. Silius I, 434. Ovid. Met. IV, 493. Stat. Theb. X, 432. Grat. Cyneg. 75., Doederl. Synon. II. p. 81. et adnot. mea ad Lucr. II, 320. — 74. "Spicula rostrorum, aculeos acuunt, seu cum Martino simplicius: rostris aculeus videntur acuere, quod muscas quoque facere videas. — aptant lacertos, ut solent pugiles, qui ante certamen explorant vires, iactant brachia; ut Aen. V, 376. 377." Heyn. Adde Aen. X, 588. (II, 672. XI, 8.) "Apes posterioribus pedibus se erigunt, anterioribus, quasi manibus, sublatis aggrediuntur hostem." Wagn. — 75. ipsa ad praetoria. Ipse saepe usurpatur in accuratiore locorum temporumque definitione, ubi nos utimur Particulis gerade, gleich, unmittelbar. Cf. Wagn. Qu. Virg. XVIII. p. 469. qui comparat Geo. IV, 75. Aen. II, 469. 550. III, 5. V, 323. VIII, 561. VI, 190. et X, 515. — praetorium, ex usu castrensi. Cf. supra ad v. 1. adnott. — miscentur, conveniunt. — 77. Ergo ad verba v. 67. Sin autem ad pugnam exierint referendum. Adnectitur post digressionem ipse concursus processionem exieria existem condum sudum sudum versi temporis; idem supt. comput. proelii. — "ver sudum, coelum sudum verni temporis; idem sunt campi patentes, aër purus et liquidus, non nubibus clausus [in quo tamquam in campo patenti apes confligunt]." Heyn. Ameisio Spic. p. 38. potius sunt "loca aperta, cancellis non circumscripta ("freie Gefilde.") Cf. Lucr, VI. 449. caelum patens et adnott. ad Geo. II, 41. Similiter campi patentes circi Aen. V, 552. — nactae (vel, ut Ribbeck. cum Cod. Pal. scribit, nanctae, quod tamen vix conciliari potest cum iis, quae Proleg. p. 434. scripsit, quamquam etiam alibi hanc formam Codd. quidam exhibent: cf. Wagn. Orth. Verg. p. 459.) scil. sunt, ut in verbis erumpunt, concurrunt asyndeton statuendum sit. De hac Verbi substantivi omissione vid. Geo. III, 235. 271. Wagn. Qu. Virg. XV, 2. et adnot. nostra ad Geo. II, 180. Heyn. et lahn.,

Fit sonitus, magnum mixtae glomerantur in orbem Praecipitesque cadunt; non densior aëre grando Nec de concussa tantum pluit ilice glandis. Ipsi per medias acies insignibus alis Ingentis animos angusto in pectore versant, Usque adeo obnixi non cedere, dum gravis aut hos Aut hos versa fuga victor dare terga subegit. Hi motus animorum atque haec certamina tanta

nactae pro Participio habentes, verba erumpunt portis ad protasin trahunt, et apodosin a voc. concurritur incipiunt. Sed altera ratio, quam iure praeferunt Wund. et Wagn., longe fortior. — 81. glandis a tantum pendere in promptu est. (Cf. etiam Prisc. p. 726. P. s. VI, 96. Keil.) Mirum videri debet, Probum Inst. II, 1, 12. et 42. sive p. 1444. et 1464. P., quocum cf. Cassiod. de orth. T. II. p. 567. ed. Ven. a Ribbeckio laud.) glandis habere pro Nominativo, cuius formae alibi nec vola nec vestigium reperitur. Ceterum respexit hunc locum Colum. X, 364. discussa pluit arbore nimbus Vel teretis mali vel tectae cortice glandis.—82. ipsi, reges, insignibus alis (instructi), brevioribus scilicet, quam ceterae apes (cf. Plin. XI, 16, 16.), fortasse etiam pulchrioris coloris (cf. Colum. IX, 10.). Voss. hoc epitheton aliter intelligens vertit: mit leuchtenden Flügeln. Ad verba per medias acies ent Participium aligned verbi sundi sprolendum (cf. adnott ad Aen. II 471). aut Participium aliquod verbi eundi supplendum (cf. adnott. ad Aen. II, 471.), aut simplicius cum Ribbeckio verba sic construenda: ipsi (reges) insignibus per medias acies alis. Wagn. post hunc versum excidisse aliquid ratus, lacunae signa interposuit, cum nec Pronomen ipsi habeat, quo referatur, et tota oratio concinnitate careat (cf. eius Quaest. Virg. XVIII, 2.; cui tamen coniecturae calculum meum adiicere nequeo, cum ipsi ad neminem alium referri possit, nisi ad reges, qui etiam v. 68 sq. a reliquo vulgo distinguuntur, sicuti etiam Aen. V, 132 sq. (quem locum non inepte comparat Conington) ipsi ductores aureo et purpureo ornatu a cetera iuventute differunt (cf. etiam adnott. ad Ecl. VIII, 96. et X, 63. Burmann. ad Val. Fl. III, 151. et Ovid. Trist. V, 1, 45.), concinnitas autem non solum in his versibus, sed in omni loco, paullo negligentius conscripto vel certe connexo, desideretur; ut sine ulla externa causa Codicum vestigiis vel Grammaticorum narrationibus nitente eiusmodi lacunam statuere mihi quidem paullo audacius videatur. Peerlk. tamen p. 280., cum ad Ipsi post regem v. 75. Singul. numero commemoratum non facile reges suppleri possit, hoc ipsum voc. reges pro acies vult substitui. — 83. Putant Vergilio obversatum esse illum Homeri versum Il. V, 801. Τυθεύς τοι μικρὸς μὲν ἔην θέμας, ἀλλὰ μαχητής, quem auctor Priap. LXXX, 5. ita redidit: Utilior Tydeus, qui, si quid credis Homero, Ingenio pugnax, corpore parcus erat, et Stat. Theb. I, 417. Maior in exiguo regnabat corpore virtus. - 84. obnixi non cedere, usque adeo dum, pro vulgari: ita obnituntur, ut non cedant, donec etc. Conington cum Forcell. comparat Plant. Merc. III, 4, 71. et prol. 75., ubi adeo donicum et adeo usque ut eadem ratione coniungantur. De elisionibus se excipientibus vid. adnott. ad Geo. II, 441. — 85. aut hos elisionibus se excipientibus vid. adnott. ad Geo. II, 441. — 85. aut hos aut hos, ut Aen. X, 9. Cf. etiam Geo. I, 445. aut ubi - - aut ubi. — hos - hos pro hos — illos. Vid. adnott. ad Ecl. IV, 56. et infra ad v. 86. Hos autem mascul. genere dixit, quia apes cogitat tamquam milites duorum exercituum sese impugnantium. Cf. v. 107 sq. Quare supervacanea est Peerlk. coniectura aut has Aut has - - fuga dare terga, ut Aen. XII, 463. Cf. etiam Aen. V, 586. ibique adnott. — subegit pro vulg. coēgit ex plurimis Codd. restituit Heins. coll. Geo. III, 217. Aen. V, 794. VI, 567. VII, 214. VIII, 112. X, 65. etc. (Cf. Burm. ad Ovid. Met. VI, 496. et ad Claud. in Ruf. II, 314.) Eiusdem tamen Heinsii coniecturam fugae dare terga recte Burm. reiicit, provocans ad Aen. XII, 463. fuga Rutuli dant terga per agros. — 86. Enarrato ipso proelio, addit poëta, quae ad illud impediendum sint facienda. Ceterum cf. adnott. ad v. 67. — Hi motus an. at que haec certamina. Conspicuam esse Particulae atque maiorem quandam vim atque gravitatem, imprimis in iungendis iisdem vocabulis, Pulveris exigui iactu compressa quiescunt.

Verum ubi ductores acie revocaveris ambo,
Deterior qui visus, eum, ne prodigus obsit,
Dede neci; melior vacua sine regnet in aula.
Alter erit maculis auro squalentibus ardens;
Nam duo sunt genera: hic melior, insignis et ore
Et rutilis clarus squamis; ille horridus alter
Desidia latamque trahens inglorius alvum.

90

docet Wagn. Qu. Virg. XXXV, 24. multis locis collatis. Sic hic atque hic legitur Ecl. IV, 56. VIII, 95. Geo. IV, 216. Aen, V, 596., hinc atque hinc Aen. I, 162. 500. IV. 447. VIII, 387. IX, 380. 440. 550., huc atque huc Aen. IX, 57. etc. — 87. pulveris exigui iactu. Vid. Plin. XI, 17, 18: quae dimicatio iniectu pulveris aut fumo tota discutitur; reconciliatur vero lacte vel aqua mulsa et cf. Varro R. R. III, 16, 35. — compressa quiescunt, comprimuntur. Hanc autem lectionem pro vulg. quiescent Heyn. restituit ex Med., uno Arund. et Pierii Codd., cum quibus consentiunt quatuor codd. Potter. et duo Bern. Ribbeckii. Heinsium de suis libris prorsus tacere, valde dolendum. Lectio a nobis, ut a ceteris recentioribus editt. praeter Ribbeckium, recepta Cortio quoque ad Lucan. I, 103. probatur; Ribbeck. tamen e Cod. Pal., Bern. III., Gud. a m. pr. et Bern. I. a m. sec. quiescent restituit. (Cf. eius Proleg. p. 27.) Per se utrumque, et Praesens, rem simpliciter narrans, et Futurum, magis, quid fieri debeat, praecipiens, locum habere potest; sed propter Codd. auctoritatem Praesens praetulimus. — 88. "Dissidium civile inter examina enecto altero rege sedandum cum sit; nunc de specie ac colore regum et ceterarum apum agitur." Heyn. revocaveris acie. Sic Liv. XXV, 36, 1. Revocat proelio suos Scipio et Tacit. Agr. c. 18. revocare aliquem possessione insulae. Omnino autem cf. adnott. ad Geo. I, 275. (et II, 520.) Pro ambo Pal., Bern. III. et Philarg. ambos. (Cf. etiam Ribbeck. Proleg. p. 175.) — 89. "ne prodigus obsis, ne, cum victus regimini praeesse non possit, alveari nihil commodi afferens, mel tantum consumat, quod ipse non parat." Heyn. Peerlk. tamen, cum haec mira sit causa occidendi regis, loco Adi. prodigus poni suadet Adv. protenus, hac adiecta explicatione: "ne statim iterum moveat discordiam, cuius nunc quoque auctor fuisse videtur." — 90. Dede neci. Vid. ad Geo. III. 480. — redicar vulgo explicatur per: fortior, victor. Recting fortesses III, 480. - melior vulgo explicatur per: fortior, victor. Rectius fortasse Voss., cum ad certamen vere non venerit, vocc. deterior et melior ad solam formam refert. — 91. "Sequentes versus recitat et illustrat Colum. IX. 10. Sunt autem fere ad verbum ex Aristotele confecti H. A. X, 40. p. 945. D. E. ed. Paris. — maculae squalentes, tinctae, obductae, auro, h. e. maculae aureae. Cf. Aen. X, 314. XII, 87. Unde mutuatus est Silius II, 547. 585. Putidum est Grammaticorum (vid. Gell. II, 6. Macrob. VI, 7. Nonium VI, 26.) commentum, squalere a squamis deducentium. Sed squalere, quod vulgo de corpore illuvie et sordibus obducto dicitur, - - apud poetas quod vulgo de corpore illuvie et sordibus obducto dicitur, -- apud poëtas usurpatur de quacunque re, cui aliquid illinitur, etiam de colore adscititio. Omnino squalent, quae non sunt levia ac nitida; ut illae horrere dicuntur, quae aspera sunt, etiam sine sordium notione." Haec fere Heyn. Wagn. squalentibus pro fulgentibus positum censet, ut Aen. X, 314. — 92. De his duobus generibus apum Ladew. conferri iubet Sieboldi Parthenogenesin p. 89. et Wold. Ribbeck. Aristot. Hist. anim. V, 18, 2. των δὲ ἡγεμόνων ἐστὶ γένη δύο ὁ μὲν βελτίων πυζόός, ὁ δ' ἔτερος μέλας καὶ ποικιλώνερος. Praeterea cf. Varro R. R. III, 16, 18., qui refert, aut tria esse genera ducum in apibus, nigrum, rubrum, varium, aut ut Menecrates scribat, duo, nigrum et varium. — meli or. Vid. adnott. ad Ecl. I, 38. et V, 51. — insignis ore, forma; quae v, 95. facies, Plin. XI, 16, 12. Omnidus (regibus aduum) forma ore, forma; quae v. 95. facies. Plin. XI, 16, 12. Omnilus (regibus apum) forma semper egregia et duplo, quam ceteris, maior. — 93. alter ille horridus, hirtus, hispidus (struppig), ideoque ingrato adspectu, (mox turpes horrest eodem sensu v. 96., ubi vid. adnott. Cf. Colum. IX, 10, 1., qui reges isfuscos atque hirsutos distinguit a levibus et sine pilo.) — 94. desidia, incultu et negligentia, et propterea latam trahens alvum, obesus, πλατιγάστως.

Ut binae regum facies, ita corpora plebis. Namque aliae turpes horrent, ceu pulvere ab alto Cum venit et sicco terram spuit ore viator Aridus; elucent aliae et fulgore coruscant Ardentes auro et paribus lita corpora guttis. Haec potior suboles, hinc caeli tempore certo Dulcia mella premes, nec tantum dulcia, quantum Et liquida et durum Bacchi domitura saporem. At cum incerta volant caeloque examina ludunt,

Trahitur alvus, quae propter pinguedinem vix potest promoveri et humo sustolli. Similiter Aen. V, 468. genua aegra trahens. Haupt. et Ribbeck. cum Gud. a m. pr. alvom. — in glorius. Vid. adnott. ad Geo. II, 486. — 95. corpora plebis pro vulg, corpora gentis e melioribus et Vergilii et Columellac Codd. (qui rei rust. scriptor IX, 10, 2. affert huius loci v. 91-93.) Heins. restituit. De ipso voc. plebis ad apes translato longus est Heins, ad h. l. Burm. conferri iubet adnot, suam ad Val. Fl. I, 71. et Bentl. ad Hor. Od. III, 6, 20. — 96. "turpes horrent pro sunt, sed cum notione asperitatis. Cf. ad v. 19. - ceu viator horret, cum venit ab alto pulvere, ex via pulverulenta a vento in aërem levato, acto." Heyn. Conington comparat Aen. XII, 407. a vento in aërem levato, acto." Heyn. Conington comparat Aen. XII, 407. pulvere caelum Stare vident. Ceterum cf. Varro R. R. III, 16, 20. Minus valentium apum signa, si sunt pilosae et horridae aut pulverulentae. De Particulis ceu cum in comparatione poëtica et descriptione rei alicuius similiter apparentis usurpatis cf. Hand. Tursell. II. p. 46 sq., qui e Vergilio praeter h. 1. comparat Geo. I, 302. Aen. VII, 673. IX, 30. 792. X, 97. Lucretius prorsus eadem ratione dicit ceu si (IV, 619. VI, 160.) — "spuit terram, in terram, ait Servius; pro compos. inspuit; praestat, spuit terram, exspuit pulverem." Heyn. Ita sane locus intelligendus; quod patet ex Columellae l. L. ubi haec leguntur: Atome hic maxime probator, qui est Columellae l. l., ubi haec leguntur: Atque hic maxime probatur, qui est melior; nam deterior, sordido sputo similis, tam foedus, quam pulvere ab alto cum venit et sicco terram spuit ore viator. Ceterum ante Heins. vulgo legebatur et terram sicco contra meliorum Codd. Vergilii ante Heins. Vulgo legebatur et terram sicco contra meliorum Codd. Vergilin omniumque Columellae auctoritatem. — ,, Aridus, sitiens; ut αὐαλέος ap. Callim. in Cer. 6. δε' ἀφ' αὐαλέων στομάτων πτύωμες ἄπαστοι. — 99. Ardentes corpora, corporibus [vid. adnott. ad Ecl. III, 106.] lita, illita, inducta, auro et paribus guttis, aureis maculis." Heyn. Ut Geo. II, 192. pateris et auro, ubi vid. adnott. Cf. Ovid. Met. IV, 578. sentit Nigra -- caeruleis variari corpora guttis. Voss. paribus explicat sibi similibus, comparans Aen. XII, 344. paribus armis, Moret. 121. ocreis paribus, Ovid. Met. X. 115. pariles haccae. Heyn, adnotat, hunc logum expression esse. Met. X, 115. pariles baccae. Heyn. adnotat, hunc locum expressum esse a Colum. X, 3, 2., qui affirmet, Vergilium Aristotelis in his auctoritatem (H. A. IX, 40. adde V, 22.) esse secutum. Cf. Varr. III, 16, 19.—100. Ex his praestantissimi fetus apum educuntur; ex his optimum mel paratur.—caeli (vid. ad Geo. III, 327.) tempore certo, vere et autumno. Cf. v. 231.—premes, premendo elimabis. Cf. v. 140. ibique adnott.—101. medla Liquida (i.a. limidal) eliquabis. Cf. v. 140. ibique adnott. — 101. "mella liquida [i. e. limpida] communi naturae mellis epitheto et vero etiam proprio quodam dicuntur. Tum autem et in vitio haberi possunt, utpote fluentia, ut v. 36. (opponuntur tenacia v. 57.), et in laude, ut h. l., ut sint pura, et opponantur iis, quae faece ac sordibus crassa sunt. Cf. infra v. 163. 164. Heyn. Cf. etiam adnott. ad Geo. I, 404. — 102. durum Bacchi (vini: vid. adnott. ad Ecl. V, 69.) domitura saporem. Veteres vina quinta parte mellis condiisse atque hine etiam mulsum (vid. adnott. ad Geo. I, 344.) confecisse, satis notum est vel ex Hor. Sat. II, 5, 24. — durum saporem, austerum. Cf. adnott. ad Geo. I, 341. — 103. "Examina autem temere vagantia comprimenda sunt, regibus ne evolent prohibitis, et florum copia in propinquo apes invitante." Heym. Ribbeck, cum uno Franc. quom, et cum Med. a m. pr. et Gud. exagmina. Vid. ad Ecl. IX, 30. — incerta volant, scil. quo considant; certum domicilium non petentia. — caelo (i. e. caelum versus) ludunt (cf. v. 103.) eodem modo explicandum, quo Geo. II, 306. caelo

Contemnuntque favos et frigida tecta relinquunt,
Instabilis animos ludo prohibebis inani.

Nec magnus prohibere labor: tu regibus alas
Eripe; non illis quisquam cunctantibus altum
Ire iter aut castris audebit vellere signa.
Invitent croceis halantes floribus horti
Et custos furum atque avium cum falce saligna
Hellespontiaci servet tutela Priapi.
Ipse thymum pinosque ferens de montibus altis
Tecta serat late circum, cui talia curae;
Ipse labore manum duro terat, ipse feracis

sonitum dedit, ubi vid. adnott. — 104. Contemnunt favos, detrectant mellificium. — "frigida tecta [per prolepsin] ex hoc ipso, quod alvearium ab apibus destitutum est [relinquitur]: nam cum assidue incolunt, tum fovent, ut v. 43. fovere larem. Sic frigidus torus pro viduo. Nam opus, quod fervet, huc trahi nequit." Heyn. — Ribbeck. cum sched. Vat. relinquont, Haupt. cum Med. relincunt (Pal. relinquot.) — 105. Instabilis animos. Conington comparat πουφονόους ὄονιθες Sophociis Ant. 343. et animos. Conington comparat χουφονόους δονιθες Sophoclis Ant. 343. et Aristoph. Aves 169. ἄνθρωπος δονις ἀστάθμητος, πετόμενος, 'Ατέμμοςτος, οὐθέν οὐθέποτ' ἐν τὰυτῷ μένων. — ludo, volatu vago. — prohibebis. De Futuro pro Imperativo posito vid. adnott. ad Aen. II, 547. — 106. Rem eandem tradit Colum. IX, 10, 3. et IX, 9, 8., dum Plin. XI, 17, 17. et Geopon. XV, 4. alas tantum mutilari iubent. — Tu. Vid. adnott. ad Geo. II, 241. — 107. quisquam, quasi de militibus loqueretur. — iter de volatu; audebit altum ire iter etc., aut ad ludum, aut ad bellum exibit. — vellere signa. Cf. similis locus Geo. III, 236., ubi movere signa legimus. Ceterum vide etiam Geo. I, 456 et 57. locum huic similiter formatum. — 109. Etiam horti, in quibus inveniuntur flores halantes. liter formatum. — 109. Etiam horti, in quibus inveniuntur flores halantes, apti sunt ad apes retinendas. — croceis floribus, i. e. floribus et coapti sunt ad apes retinendas. — croceis floribus, i. e. floribus et colore et odore non minus suavibus, quam crocus est, de quo vid. adnott. ad Geo. I, 56. — halare aliqua re legitur etiam Aen. I, 417., ubi vid. adnott. — 110. "Omnia haec vulgo nota. Sed quid ad apes Priapi signum? Scilicet illud in hortis positum arcere falce sua etiam fures ab alvearibus et terrere aves videri poterat. Cf. Horat. Sat. I, 8, 4 sqq." Heyn. — tutela Priapi pro Priapus, qui custodit hortos a furibus. Priapus (de quo vid. adnott. ad Ecl. VII, 33.) Hellespontiacus vocatur, quia Lampsaci ad Hellespontum imprimis colebatur. Cf. Catull. XVIII. Qua decreus tra Lampsaci est. — Priapus Nom te praecieus in revie ambibus princes in sui ambibus princes princes in sui ambibus princes princes in sui ambibus princes prince domus tua Lampsaci est, - - Priape, Nam te praecipue in suis urbibus colit ora Hellespontia ceteris ostreosior oris. "Causa compositionis singucolt ora Hellespontia ceteris ostreosior oris. "Causa compositionis singularis custos furum inde repetenda, quod custodire aliquem hoc quoque sensu dicitur: observare aliquem, a quo metuendum est. Cic. Cat. I, 2.

multorum oculi et aures - speculabuntur atque custodient." Wund. —
falce saligna, i. e. omnino lignea, ut in Priap. V, 1. Quod sim ligness, ut vides, Priapus, Et falx lignea etc. — 112. "De thymo apibus gratissimo res nota. Vid. adnott. ad Ecl. V, 77., Voss. ad h. l. et Obbar. ad Hor. Ep. I, 3, 29. Vol. I. p. 212. — pinos. "Semper virens pinus memoratur etiam Colum. IX, 4, 2. et 5, 6.; erat autem illa veteribus inter hortenses arbores, ut vel ex Ecl. VII, 65. et inf. v. 141. patet." Heyn. Cam vero Ameis. in Iahnii Nov. Annal. LXII. p. 61., qui simul cogitat de pinorum inoculatione (? "Veredelung"), iure haereat in hortensi arbore. quae de inoculatione (?,, Veredelung"), iure hacreat in hortensi arbore, quae de altis montibus feratur, Ladew. conferri iubet Plin. H. N. XVI, 16. et 17., qui de variis pini generibus agens de pino silvestri dicat: gignitur et in planis, unde sequatur, cetera genera in montibus altis (ut hic legitur) crescere nec nisi sata etiam in planis inveniri. De pinis autem in altis montibus inveniendis cf. Geo. II, 443. Aen. V, 449. X, 230. XI, 134 sqq.—118. Tecta, apiarium.— Ribbeck. cum sched. Vat. quoi.—114. labore terat. Cf. Tibull. I, 4, 48. opere adterere manus. Virtus autem et hic Maronem Lucretii vestigia prementem, qui V, 135. 4q. ita canit: Atque Figat humo plantas et amicos inriget imbris.

Atque equidem, extremo ni iam sub fine laborum

Vela traham et terris festinem advertere proram,

Forsitan et, pinguis hortos quae cura colendi

Ornaret, canerem, biferique rosaria Paesti,

ispi pariter durum sufferre laborem, Atque opere in duro durarent membra manusque. — Pro feracis - - plantas Peerlk. p. 385. melius putat feraci -- humo. Sed recte Ladew. Beurtheilung etc. p. 23. docet, plantas hoc epitheto carere non posse, ut apiario indicentur arbores fructiferae iuxta alveos serendae, unde apes mel colligere possint. Etiam Geo. II, 79. feraces plantae (vividi surculi) commemorantur. Ceterum Schol. Bern. (in Ribbeck. plantae (vividi surculi) commemorantur. Ceterum Schol. Bern. (in Ribbeck. Proleg. p. 197.) commemorant lectionem tenaces, quam unde habeant nescimus. — 115. Figat eodem sensu dictum, quo infra v. 131. et Geo. II, 346. premere, ubi vid. adnott. — humo, pro in humo vel humi, ut apud Ovid. Her. XXI, 240. Lumina fixa tenens plena pudoris humo, ubi tamen Heins. humi scribendum censet. Cf. Ruddim. II. p. 273. et quae supra ad Geo. III, 96. de Ablat. domo adnotavimus. — amici imbres aquas fontanas vel fluviales indicant, nam imber poëtis omnino pro aqua, humore nsurpatur. Cf. Lucr. I, 716. (ibique a me adnott.) 784. VI, 149. 1176. Ovid. Her. XVIII, 104. id. Am. II, 15, 23. etc. et adnott. ad Aen. I, 123. — amici, quatenus plantae iis delectantur, grati et salubres. Cf. Aen. II. 285. per amica silentia Lunae (ubi vid. adnott.) Ovid. Trist. I, 5, 17. Navis vento feretur amico (coll. cum Met. XIII, 440. dum ventus amicior esset), Horatii locus infra ad v. 129. laud. et plures similes, quos collegit Heins. Horatii locus infra ad v. 129. laud. et plures similes, quos collegit Heins. ad Ovid. A. I., 585.— inrigat imbres, scil. ad plantas (ut ap. Cat. R. R. c. 36. legimus amurcam irrigare ad arbores) pro vulgari: inrigat plantas imbribus. Cf. Aen. I, 691. quietem inrigare per membra. Quod ad ipsam rem attinet, Keightl. ap. Coningt. comparat Colum. X, 147. Primitiis plantae modicos tum praebeat imbres Sedulus inrorans olitor.— 116—148.

"Argumentum curae horti colendi aliis se relinquere tractandum dicit; quam partem deineses Columelle libro X, ayalendam suscepit. Versus sunt longe. partem deinceps Columella libro X. explendam suscepit. Versus sunt longe ornatissimi, imprimis herbarum hortensium epithetis et aliis attributis. Cf. Plin. XIV, 1. Quamquam videmus Vergilium ea de causa (propter rerum humilitatem) hortorum dotes fugisse etc." Heyn. — 117. Cum imagine hic adhibita cf. Geo. II, 41. ibique adnott. Quod attinet ad constructionem si - traham, festinem - canerem etc., ef. Tibull. I, 8, 22. Et faceret, si non aera repulsa sonent, Catull. VI, 1 sqq. delicias tuas Catullo, Ni sint illepidae atque inelegantes Velles dicere, nec tacere posses et adnott. ad Aen. I, 374. — vela trahere, pro contrahere, colligere, quod faciunt nautae portum intraturi, qui solis remis utuntur. Similiter apud Lucretium nautae portum intraturi, qui solis remis utuntur. Similiter apud Lucretium VI, 966. ignis - - coria et carnem trahit et conducit in unum et apud Ovid. Am. II, 33. Cum bene vir traxit vultum rugasque coëgit: - terris f. adv. proram. Cf. Geo. II, 44. primi lege litoris oram ibique adnott. - 118-124. Forsitan etiam de cura hortorum agerem. - De Part. forsitan in sententia conditionali usurpata cf. Hand. Turs. II, p. 714. - pingues hortos, solo pingui, fertili. Sic Geo. I, 14. pinguia dumeta. Lucr. V, 1247. agri pingueis. Tib. III, 3, 12. pinguia arva. Hor. Ep. I, 3, 5. pingues Asiae campi (ubi vid. Obbar. Vol. I. p. 204.) etc. - cura colendi. Cod. Gud. a m. pr. colenti, quod Voss. recepit atque etiam Ribbeck. fortasse melius censet. - 119. "Paestum, s. Posidonia, Lucaniae urbs, ad sinum Paestanum, non longe a Silaro, rosis clara urbs apud poëtas; naper ruinis repertis celebrata." Heyn. Vid. librum meum geogr. III. p. 763 sq.; de rosariis Paesti cf. Ovid. Met. XV, 708. eund. ex P. II, 4, 28. Propert. V (IV), 5, 61. Cic. ad Att. XI, 17. Colum. X, 37. etc. Mirum tamen est, Plinium XXI, 4, 10. inter praestantissima rosarum genera Paestanas non Plinium XXI, 4, 10. inter praestantissima rosarum genera Paestanas non commemorare, quod iam Wunderlichio notabile visum est, qui praeterea haec adnotat: "Tradidit de Mileto Aethlius secundum Athen. XIV. c. 19. p. 379. Schw.: Σῦχον καὶ δόδα δὶς τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐγένετο. Eadem natura rosae Paestanae, hinc urbs δίfera." Heynius censet, Vergilium in mente

Quoque modo potis gauderent intiba rivis Et virides apio ripae tortusque per herbam Cresceret in ventrem cucumis; nec sera comantem Narcissum aut flexi tacuissem vimen acanthi Pallentisque hederas et amantis litora myrtos. Namque sub Oebaliae memini me turribus arcis, 120

125

habuisse Homeri illa verba de Alcinoi hortis Od. VII, 11-121. - 120. De intibo vid. adnott ad Geo. I, 120. — Pro rivis unus Cod. Longob. et Prisc. bis IX, 7, 39. p. 864. P. et XI, 4, 17. p. 920. fibris, quod defendit quidem Heins., sed ex alio loco I, 120. huc translatum videtur. Fibris non conveniret Particip. potis; quod sentiens auctor illius Cod. Long. e potis fecit positis. Sed etiam in Prisciano Krehl. ex melioribus libris rivis potats teet posats. See ettain in Tisciano Rein. Ex menoriosa insis Posares restituit. — , Αρίμπ, σέλινον, varia habet genera, ut petroselinum. Sed hic palustre intelligendum videtur, nobis Sellery dictum, quod locis riguis gaudet." Heyn. Cf. Dioscor. III, 74. Theophr. h. pl. I, 4. et VII, 4. Plin. XX, 11, 44. et quae iam ad Ecl. VI, 68. adnotavimus. — ripae gaud. apio. Cf. Ecl. IX, 48. Geo. II, 181. etc. Similitare Geo. II, 412. litora myrtetis laetissima. — 121. 122. Cf. Propert. V (IV), 2, 43. Caeruleus cucumis, timilome cucumbita ventre. — crescere in nentrem. ut apud Ovid. Met. tumidoque cucurbita ventre. - crescere in ventrem, ut apud Ovid. Met. V, 547. crescere in caput, ibid. II, 497. crescere in unques etc. — Cucumis Ladewigio etiam eum fructum significare videtur, qui proprie dicitur melo. Ceterum respexit hunc locum Colum. X, 379. per graminis umbras Intortus cucumis. — 122. 123. "De Narcisso vid. supra ad Ecl. II, 48. Videtur scilicet veterum narcissus esse narcissus noster albus circulo purpureo vel scilicet veterum narcissus esse narcissus noster albus circulo purpureo vei croceo minor. Sed sera comantem, sero florentem -- nam comae florum folia sunt, hinc ipsi flores, ut v. 137. — appellat, quod sub clementiore caelo etiam extrenio anni tempore, Novembri ac Decembri, floret. Cf. Theophr. H. Pl. VI, 6. νάρχισσος ἢ λείριον -- ὄψιον δὲ σγόδρα. Μετὰ γὰρ ἀρχτοῦρον ἡ ἄνθησις καὶ περὶ ἐσημερίαν. Iudicat Meierotto in Dubiis p. 10., verbo comantem copiam scaporum et florum significari [et recte quidem. Cf. Aen. XII, 413.] Add. Hymn. in Cerer. 12. ibique Mitscherl. p. 112." Heyn. — comans eodem sensu legitur v. c. Val. Fl. I, 429. comantes silvas, et Stat. Theb. V, 502. comans humus. Cf. etiam Aen. XII, 413.— sera autem. quod Codd. ontimae notse pro vulg. sera exhibent et dudum sera autem, quod Codd. optimae notae pro vulg. sero exhibent et dudum in contextum receptum est, ita dictum, ut Geo. III, 149. acerba et ibid. v. in contextum receptum est, ita dictum, ut Geo. III, 149. acerba et ibid. v. 500. crebra, ubi vid. adnott. — "Acanthus h. l. herbae nomen, noster acanthus sativus, seu mollis Vergilii, Bärenkluu: vid. ad Ecl. III, 45., ubi mollis, ut inf. v. 137. Theocrito ὑγρὸς ἄκανθος, idem quod hic flexus, quia adultior caulis reflectit se et vergit ad humum; propter hoc ipsum poëtica ratione vimen ei tribuitur, quod proprie non habet, sed caulem [cf. etiam Wernsd. Poët. L. min. III, 310, 85. olentis vimen acanthis]: tortos acanthos dixit Colum. X, 241. Heyn. Adde Plin. Epist. V, 6, 16. acanthus in plano mollis et, paene dixerim, liquidus, coll. cum § 36., ubi acanthus hinc inde lubricus et flexuosus vocatur, et vid. Beck. et Kiesaling. ad Theocr. I, 55. — pallentes hederas. Vide quae de hoc hederae epitheto disputavimus ad Ecl. III, 39. — amantis litora myrtos. Cf. Geo. III, 315. amantis ardua dumos et de ipsa re Geo. II, 112. Litora myrtesis lastissima. — 125. "De Tarento loquitur: Oebalia dicta ara, h. e. Lacedsetissima. — 125. "De Tarento loquitur; Ochalia dicta arx, h. e. Lacedaemonia, ab Oebalo, vetere Lacedaemonis rege, Tyndarei patre. Parthenii Spartani, Phalanto duce, diu et per varios casus iactati, tandem in Italiam deferuntur, et, occupata arce Tarentinorum, expugnatis veteribus incolis, sedes ibi constituuni, Iustin. III, 4." Heyn. De Tarento a Phalantho Lacone condito cf. etiam Strab. VI. p. 279. Cas. Dion. Hal. Exc. XVII, 1.2. Iustin. III, 4. Flor. I, 18, 2. Hor. Od. II, 6, 12. III, 5, 56. Ovid. Met. XV, 50. et quae hac de re disputavi in Pauly Realencycl. VI. p. 1601., praeterea autem de ipsa urbe, quam etiamnunc Taranto appellari constat, etiam liber meus geogr. III. p. 754 sq. Hinc Oebalius pro Tarentinus legitur etiam Sil. XII, 451. Claud. XVII, 158.; pro Laconicus, Spartanus autem apud poëtas saepissime. Cf. Ovid. Met. XIII, 396. id. R. Am. 458. Val. Fl. IV,

Qua niger humectat flaventia culta Galaesus, Corycium vidisse senem, cui pauca relicti Iugera ruris erant, nec fertilis illa iuvencis

1, 422. Stat. Achill. 1, 20. Theb. VII, 21. Silv. III, 2, 9. etc. Eadem ratione etiam Sabini, qui a Lacedaemoniis originem ducere putabantur, interdum Oebalii vocantur. Cf. Ovid. Fast. I, 260. Oebalius Titus (Tatius) et ibid. III, 230. Oebalides matres, Sabinae a Romulo raptae. — Oebaliae autem nomine pro ipso Tarento etiam Claudian. I, 260. utitur: Liris et ibid. III, 230. Oebalides matres, Sabinae a Romulo raptae. — Oebaliae autem nomine pro ipso Tarento etiam Claudian. I, 260. utitur: Liris et Oebaliae qui temperat arva Galaesus. Heyn. cum Brunckio plurimorum librorum scripturae Oebaliae turribus altis praefert Arusiani Messi p. 245. Lind. (cf. Ribbeck. Proleg. p. 208.) lectionem Oebaliae turribus ar cis (probante Schirachio p. 515.), eamque, cum etiam in Rom. et Bern. II. (in ras.), ap. Probum, Philarg., et Corippum de laud. Iustin. III, 94. inveniatur, ut significantiorem cum Bryceo, Ribbeck., Ladew. et Wagn. in min. edit. nunc recepimus. Voss., Iahn., Weichert. in Comm. de Titio Septimio poëta (Poëtt. Latt. Rell. p. 379.) Süpfl., Haupt. et Conington vulgarem lectionem altis retinuerunt. — 126. niger Galaesus. Cf. de hoc fluvio Tarentum praeterlabente, quem alii minus recte per simplex e scribunt, cum etiamnunc Galaso vocetur, praeter Claud. 1. modo I. Hor. Od. II, 6, 10 sq. Liv. XXV, 11. et Martial. XII, 64. — niger autem, quamquam omnino ad aquae colorem potest referri, hic fortasse i. q. profundus; alti enim fluvii nigri apparent. Sic Hor. Od. III, 27, 23. Aequoris nigri fremitus. Ceterum cf. adnott. ad Geo. I, 428. coll. cum iis, quae Ecl. VI, 54. et Geo. I, 460. adscripsimus. Errare autem videntur, qui Propertii versu illo inducti III, 32 (II, 25 aut 34), 67. Tu canis umbrosi subter pineto Galaesi, hic quoque nigrum pro umbroso capiunt. — humectat. Cf. Silius VIII, 438. Claud. R. Pros. II, 121. et adnott. ad Aen. I, 465. Ribbeck. et Haupt. umectat. Vid. ad Ecl. III, 82. — flaventia culta. Culta absolute pro agris cultis redit infra v. 372. pinguia culta. Ita etiam Plin. XXIV, 10, 49. Smilax amat culta. Constat autem agrum Tarentinum imprimis fertilitate excelluisse. — 127. "Corycium hunc senem induxisse videtur Varronis exemplo, qui fratres Veianios laudat III, 16, 10. Locum expressit Sidon. Apoll. Carm. XXIV, 58. 59. [hortos - Quales Corycium senem beantes Fuscabat pioei latex Galaesi.] Corycus, Ciliciae oppidum (nunc Cureo), antro et croco satis notum [ poëta, quo casu pervenerat, vel traductus a Pompeio, qui victis piratis Cilicibus partim ibidem, partim in Graecia, partim in Calabria, agros dedit. [Cf. Voss. ad h. l.] - - At illa Servii ratio vix ferri potest, ut Corycius senex appellative dictus sit, qui more apud Corycios usitato agrum coleret. Hortus quidem Corycius recte ita diceretur, a praestantiore cultus genere, non autem senex." Heyn. Cilices autem tamquam artis topiariae peritissimi celebrabantur. Voss. praeter Martial. VIII, 14, 1., ubi Cilicum pomaria commemorantur, ex antiquo carmine in Scal. vet. Poët. cat. p. 193. haec verba affert: Iam qua diductos potat levis area fontes, Corycium mihi surgit olus. — 127. 128. "cui pauca relicti Iugera ruris erant: relictum rus cum absolute dicatur, vix aliter accipi potest, quam sive de subsecivo, h. e. in metatione, cum agri assignarentur, intra limites non recepto (v. Goes. Ind. in Agrar. Scriptt.), sive de contemto omnino, propter ieiunitatem soli neglecto et deserto agro, ut Servius facit (quo etiam reliqua vocant: nec fertilis illa iuvencis, Nec pecori opportuna seges nec commoda Baccho, et mox in duemis). Nam ager relictus, sc. hereditate, avitus [ut Cerda, Burm. aliique locum explicant], cum nihil, quod eo ducat, adiectum sit, ut v. c. contrarium in illo Martialis [X, 47.]: Res non parta labore, sed relicta, valde dure dictus esset." Heym. Equidem duas priores explicationes coniungendas puto, ut intelligantur agri, qui propter iniquitatem soli nemini erant assignati nee in metatione agrorum intra limites recepti. Cf. Front. de limit. p. 42. Goes. et Cic. Agr. I, 1. med. Utrum tandem hanc silvam in relictis possessionibus, an in censorum pascuis invenisti? Agrorum autem divisionem, cuius Vergilius non facile oblivisci poterat, hic

Nec pecori opportuna seges, nec commoda Baccho. Hic rarum tamen in dumis olus albaque circum Lilia verbenasque premens vescumque papaver Regum aequabat opes animis seraque revertens

130

ab eo respici, dubitare vix possumus. (Probarunt hanc meam sententiam Wagn. in min. edit. et Conington.) Ceterum quod attinet ad panca ingera cf. Interpp. ad Tibull. I, 1, 2.— 128. 129. nec fertilis illa iuvencis, h. e. iuvencorum labore, aratione. Non proferebat ager, quae ut proveniant, efficit iuvencorum labor.— pecori. Ribbeck. recepit Salmasii (Exerc. Plin. p. 366.) coniecturam Cereri, aptissime sane respondentem sequenti Baccho (cf. Geo. II, 229.), quam tamen libris omnibus in vulg. lectione consentientibus ceteri receptiones editores iure repudiarunt.— \*\*\*\* Baccho (cf. Geo. II, 229.), quam tamen libris omnibus in vulg. lectione consentientibus ceteri recentiores editores iure repudiarunt. — "seges omnino pro agro, solo [aliquid proferente]. Nec arationi, nec pascuis, nec vineis solum bonum fuisse dicit." Heyn. Seges enim, quae saepe significat terram consitam (vid. Ecl. IX, 48.), latiore sensu complectitur omnia loca, ubi sponte crescunt herbae, ideoque etiam pascua. Cf. Broukh. et Dissen. ad Tibull. IV, 1, 172. Klotz. ad Cic. Tusc. II, 5, 13. et Obbar. ad Hor. Epist. I, 7, 87. Vol. I. p. 395. — "commoda Baccho, apta vitibus; ut amicus apud Hor. Od. II, 6, 18. amicus Aulon fertili Baccho." Wund. Conington confert terram facilem pecori supra Geo. II, 223. De Partic. nec ter et quater repetita (qui usus alterius Copulae negativae, neque, apud nec ter et quater repetita (qui usus alterius Copulae negativae, neque, apud Verg. nusquam invenitur) cf. Wagn. Qu. Virg. XXXII, 8., praeter nostrum locum haec afferens exempla: Ecl. X, 29 sq. Aen. IV, 307. V, 783. XI, 164. - 130. Hic Pronomen est, non Adverbium. - "rarum olus, proprium sationis et plantationis, quoniam olera parvis inter se intervallis, raris ordinibus, seruntur." Heyn. Aliter Wagn.: "quia natura soli non patiebatur densum seri." Burm. mira ratione rarum in parenthesi positum accipi malit, ut augeat senis industriam, qui in ipsis dumis et incultis locis hortum tam fertilem instituerit: quemadmodum miserum Aen. VI, 21., infanctum supra I, 479. et Aen. I, 253. etc. Respicitur hic locus in Anth. Lat. Burm. III, 61, 6. Corycium mihi surgit olus. Ceterum Ribbeck. et Haupt. cum Med., Gud. a m. sec. et Bern. III. scribunt holus. (Cf. Ribbeck. Proleg. p. 421. et Wagn. Orth. Verg. p. 442.) — in dumis. Heynii et Burm. interpretationem (in solo dumoso ac dumis indulgenti) relinquens nunc cum Vossio, qui comparat Ecl. III, 37., ubi saepibus nostris pro in horto nostro positum, Handio Turs. III. p. 250., Ameisio Spic. p. 38. ef Ladew. explico: intra dumetum, loco dumis saepto. — circum Adverbium esse pate, rings umher. — 131. verbena, Eisenkraut, h. l. apum causa sata. Cf. adnott. ad Ecl. VIII, 65. — premens. Vid. modo ad v. 115. — vescum papaver Heyn. (qui provocat ad Geo. III, 175.), Wagn. et Conington explicant per vesca, i. e. tenuia grana habens. Sed ad illum ipsum locum plicant per vesca, 1. e. tenuia grana naoens. Seu au illum ipsum iocum prorsus aliam huius Adiectivi explicationem prolatam videbis, quam si sequimur, epitheton vescum potius gracilem et nutantem, vacillantem papaveris caulem spectat; eamque rationem probavit Ladew. — 182. Similes sententias vid. apud Hor. Epist. I, 10, 32 sq. Cic. Tusc. V, 32, 92. Plin. H. N. VII, 45, 46. Val. Max. VII, 1, 2. alibi. — Regum aequabat opes animis, videbatur sibi regem aequare opibus. Cf. Liv. I, 53. superiores reges aequare, Suet. Caes. 55. gloriam alicuius aequare, Quinct. XII, 10, 9. maistata coneris deum aequavit etc. Pluralem antem animis punc cum omnis iestas operis deum aequavit etc. Pluralem autem animis nunc cum omnibus recentioribus editoribus praeter Haupt. (etiam Wagnero ipso, qui prim Singularem acriter defenderat) ex optimis libris (Med., Pal., Gud., duobus Bern.) et Servio ad h. l., (qui tamen alio loco, ad Aen. I, 141. animo acribit) restituimus. Quod enim Wagn. in mai. edit. contendit, de mente s sententia unius hominis numquam animi Plurali, sed semper animis Singulari numero dici, ut Aen. I, 582. I, 660. III, 34. IV, 15. V, 748. VI, 158. et saepius, Pluralem autem animi potius audaciam, ferociam, furorem significare, id quidem verum est, sed etiam ad superbiam et arrogantiam extendi debebat, (cf. e. g. Cic. pr. leg. Man. 22. extr. pro domo 55, 141. Liv. I, 34. etc.) et hic de animo prospero successu elato et superbo hominis sermo est, cui parva possessio regum opes acquare videbatur. Singularem autem et

Nocte domum dapibus mensas onerabat inemptis.
Primus vere rosam atque autumno carpere poma,
Et cum tristis hiemps etiamnum frigore saxa

Rumperet et glacie cursus frenaret aquarum,
Ille comam mollis iam tondebat hyacinthi,
Aestatem increpitans seram Zephyrosque morantis.
Ergo apibus fetis idem atque examine multo
Primus abundare et spumantia cogere pressis

Pluralem in Codd. saepe permutari, res et notissima. Cf. Wagn. Qu. Virg. IX, 2, c. et adnott. ad Aen. XI, 774. Non tamen adsentiri possum Ameisio Spic. p. 38., qui coniungit verba regum animis, ut animis pro votis positum sit et hace oriatur sententia: opes suas acquat rebus vel a regibus expetendis: quam quaesitam explicationem iam ordo verborum videtur dissuadere. tendis: quam quaesitam explicationem iam ordo verborum videtur dissuadere.—133. dapibus inemptis. Cf. Hor. Epod. II, 48. Dapes inemptas apparet.—134. carpere, carpebat, ut etiam v. 140. Infinitivus enim absolutus servit rebus, quae fieri solent, exprimendis. Vid. adnott. ad Geo. I, 200. Aliter tamen Conington, qui Infinitivum a voc. primus pendere arbitratur, ut ap. Silium I, 160. Primus inire manu, postremus ponere Martem.—135. frigore saxa Rumperet: vid. Geo. III, 363. Saxa hie (ut Geo. II, 522.) nihil aliud significare, quam terrenum saxorum quasi corium gelu concretum, iam Voss. docuit, comparans Afranii fragm. apud Nonium III, 104. Quis tu es, qui ventoso in loco Soleatus intempesta nocte, sub dio, Aperto capite, silices quom findit gelus?— etiamnum et ob Medic., Pal. a m. pr. ac Gud. auctoritatem et ob discrimen inter etiamnum et etiam nunc ad Ecl. II, 41. constitutum, cum Wagn. (et omnibus recentioribus) edidi pro vulg. etiam nunc, quod temere defendit Wakef. ad Lucr. V, 17.—136. glacie c. frenaret a. Sic apud Hor. Epist. I, 3, 3. Hebrus nivali compede vinctus (ubi vid. Obbar.) et in Sympos. Aenigm. X, 2. Unda fui, -- Nunc rigidi caeli duris connexa catenis (ad quem locum cf. Wernsd. Vol. VI. p. 488.). Non erat, cur Wakef. ad Lucr. VI, 530. coniiceret et glacies cursus frenaret aquarum, provocans ad Macrob. Sat. VI, ceret et glacies cursus frenaret aquarum, provocans ad Macrob. Sat. VI, 6. fin., qui, si aliter legisset, priorem quoque versum adscripturus fuisset.

— 137. Hyacinthos carpebat media hieme. — comam, folia cum ipso flore.

Cf. adnott. ad v. 122. — De ultima verbi tondebat syllaba arseos vi producta vid. adnott. ad Ecl. IV, 51. VI, 44. 53. etc. Tondere autem pro carpere, decerpere, legitur etiam ap. Propert. IV, 12 (III, 13), 29.

Nunc violas tondere manu. Similiter (ore) tondere invenimas Geo. I, 15. et Nume violas tondere manu. Similiter (ore) tondere invenimus Geo. I, 15. et Aen. III, 538., ubi vid. adnott. — hyacinthus (de quo vid. adnott. ad Ecl. II, 18. et III, 106.) non eadem ratione mollis dicitur, qua Ecl. III, 45. mollis (flexilis) acanthus, sed, ut Ecl. VI, 53. docet, prima epitheti significatione servata, per tener (weich) explicandus. Ceterum ex illo loco fluxit vulgaris h. l. lectio comam mollis iam tum tondebat acanthi, quam vana de metro sollicitudo videtur provocasse. Veram lectionem, a Medic., Gud. aliisque libris compluribus suppeditatam, restituit Heyn., adstipulantibus Schirach. p. 316. et recentioribus editt. omnibus. Acanthus enim cum inter plantas semper frondentes sit (cf. Geo. II, 119.), profecto non mirum fuisset, si senex ille iam hiberno tempore frondem decerpsisset. mirum fuisset, si senex ille iam hiberno tempore frondem decerpsisset. mirum funset, si senex ille iam hiberno tempore frondem decerpsisset.

— 138. "Argutus versus. Ipse [flores in hypocaustis hortensibus (Treib-hāusern) educens?] antevertebat praecocibus floribus aestatem et zephyros, et idcirco increpare eorum tarditatem ac moram videri poterat."

Heyn. — increpitans non tam obiurgans, incusans, ut vulgo interpretantur, quam irridens, cavillans; scil. "tamquam victor hiemis insultans serae aestati, ante quam ipse iam colligeret herbas, quasi non indigeret aestate," ut Burm. rectissime interpretatur. Cf. Caes. B. G. II, 15.

Liv. I, 7, 2. Silius VIII, 265. etc. — 139. Melliosio anteverbat alios. apibus fetis (Mutterbienen), per consequens dictum pro apibus partum enixis, ut sit i. q. proventu novarum apum. Cf. adnott. ad Ecl. I, 49. Wagnero poëta hic eos secutus videtur, qui apes a regina apum gigni affirment, quod tamen nescio quomodo cum v. 198 sq. conciliari possit. — 140. favis pressis, expressis. Mel ex favis in saligneum qualum conMella favis; illi tiliae atque uberrima pinus, Quotque in flore novo pomis se fertilis arbos Induerat, totidem autumno matura tenebat. Ille etiam seras in versum distulit ulmos Eduramque pirum et spinos iam pruna ferentis Iamque ministrantem platanum potantibus umbras.

145

gestis exprimebatur in subiectum alveum et deinde in vasa fictilia transferebatur. Cf. supra v. 101. Hor. Epod. II, 15. Aut pressa puris mella condit amphoris et Colum. IX, 15, 13. — 141. illi, Corycio seni. Cod. Pal. et Schol. Bern. (Ribbeck. Proleg. p. 197.) illic. — pinus. Vid. ad v. 112. — tiliae. Heins. et Heyn., suadente etiam Reiskio, ex Medic. ediderunt tilia. Sed recte Wagn. retinuit ceterorum omnium librorum lectionem, alteram elisioni originem debere suspicatus. — 142. 143. "Fidem praestabant arbores, nec frustrabantur spem ex flosculis et gemmis concepraestabant arbores, nec frustrabantur spem ex flosculis et gemmis conceptam. Poma futura latent in floribus, hinc arbos induit se pomis in flore novo; at in florem ipsum induit se arbos supra Geo. I, 187. 188." Heyn. Cf. Plin. Paneg. 30. Aegyptus - tantis segetibus incheebatur, ibique Arntz. p. 135. Colum. IV. 24, 12. Vites se induunt uvis, ibid. 27, 5. num maiore fructu vitis se induerit? Anth. Lat. Burin. V, 69, 5. foliis sese indust arbor. Ovid. Met. VII, 280. et Barth. ad Claud. VIII, 1. p. 534. — Pro tenebat Schol. Cruqu. Hor. Od. III, 1. ferebat, fragm. Moret. legebat praebet, cui lectioni Heins. patrocinatur. Sed recte Burn. "At arbor non legit sed cultor bort; poma: guara tenebat praefero: non shijeishat flores. legit, sed cultor horti, poma; quare tenebat praesero: non abliciebat flores sed illi in fruges transibant, ubi desloruerat arbor. Ferebat posset desendi, sed tenebat ad maturitatem usque aluisse efficacius significat." — 144-146. "Ille etiam ulmos in ordinibus, κατά στίχους, h. e. ille ulmorum ordines posuerat; at elegantius distulit, disposuit, in versus [certis ordini-bus: cf. Aen. V, 119. ibique adnott.]; cf. Geo. II, 277. Accipi autem possunt haec de transplantatione arborum iam adultarum, quam ille Corycius senex felici eventu tentabat. Hinc serae ulmi, non tam sero adolescentes, sed iam adultae." Heyn. Sed rectius cum Ameisio Spicil. p. 38. locum its explicueris, ut ulmi sero (serius, quam vulgo fiebat et aliis faciendum esse videbatur) a sene ex seminario transplantatae propterea ipsae serae dicantur, (quam rationem secutus etiam Bryce explicat: "even though late, i. s. although the operation was later of being done than was right)"; verbs autem in versum distulit ulmos, cum poëta non narret, quid egent senex, sed quid habuerit in horto suo, Wagn. idem valere putat, quod habebat in versum dilatas ulmos. Sed nonne etiam v. 133 sqq. narrantu, quae senex egerit? quare non opus est, ut de propria Perfecti distulit significatione recedamus. Cf. etiam Conington ad h. l. Differre verbum proprium hac de re (cf. Varr. R. R. I, 43. Colum. XI, 3, 30. 31. 32. 38. 42. etc.), idem significans, quod supra Geo. II, 54. 267. digerere, et Moret. 69. disponere. — 145. edura pirus, nimium dura, valida. Edurus pro valde durus legitur etiam Ovid. A. A. III, 476. Nec tamen eduro, quod peti, ore nega, ubi tamen alii Adverb. edure substituunt. Ita etiam egelides dici (vid. ad Aen. VIII, 610.), omninoque Particulam e aliis vocibus praedici (vid. ad Aen. VIII, 610.), omninoque Particulam e aliis vocibus praefixam augendi et intendendi vim habere (ut in ecastor, equidem, edicere, edocere, ementiri etc.) satis notum. Cf. Drakenb. ad Liv. V, 54, 3. Krits. et Dietsch. ad Sall. Cat. 48, 4. 49, 4. Hand. Tursell. II. p. 341 sq. alii. Ceterum vid. adnott. ad Geo. II, 65. Cum Cod. Pal. exhibeat Etduram. Ribbeck. edidit Ecduram. (Cf. eius Proleg. p. 418,) — "spinus, oxyacantha, Hagedorn, Schlehdorn, cui iam prunus insita erat." Heyn. Spinus tamen ab oxyacantha (de qua vid. Dioscor. I, 122. ibique Sprengel.) videtu differre; et illa quidem arbor eadem est cum pruno silvestri s. xaxvunte àyola, de qua agit Dioscor. I, 174., quamque Pallad. de ins. 81. spiniferas prumam appellat. Cf. ctiam Plin. XV, 13, 12. et Billerb. Flor. class. p. 128. — De platano umbrosa vid. adnott. ad Geo. II, 70. — Peerlk. p. 281. pro potantibus coni. spatiantibus totumque locum melius se habi-281. pro potantibus coni. spatiantibus totumque locum melius se habiturum censet, si versus sic se exciperent: 146. 142. 143. et in hoc pro tene bat scriberetur legebat. Illam autem coniecturam reiiciens Ladew. Beurti.

Verum haec ipse equidem spatiis exclusus iniquis Praetereo atque aliis post me memoranda relinquo. Nunc age, naturas apibus quas Iuppiter ipse Addidit, expediam, pro qua mercede canoros

150

v. 23. verissime censet, tam magnas arbores translationi non esse aptas, potantibus autem, quod neutiquam de luxuriosa comissatione intelligi debeat, ineptum haberi non posse, atque etiam transpositioni versuum recte adversatur ad Vossium provocans, qui v. 134—138. de praecoce maturitate, v. 139—143. de foecunditate, v. 144—146. de sera translatione agi doceat. — 147. Vid. ad v. 116. et Colum. lib. X. praef., ubi haec legimus: Hortorum quoque te cultus, Silvane, docebo, Atque ea quae quondam spatiis exclusus iniquis, Cum caneret lactas segetes et munera Bacchi, Et te, magna Pales, nec non caelestia mella, Vergilius nobis post se memoranda reliquit. — spatiis iniquis, nimis angustis, intra quae cursum meum tenere cogor, (knapp zugemessene Zeit.) Cf. supra v. 116 sq. (Sic etiam Tittler Progr. p. 18.) Spatio iniquo legimus etiam Aen. V, 203; de verbo excludendi antem Conington confert Cic. Verr. II, 1, 56. angustiis temporis excluduntur et Caes. B. G. VII, 11. diei tempore exclusus. — 148. "post me memoranda Nauger. cum Steph., quod deseruere alii: itaque revocabeat, ineptum haberi non posse, atque etiam transpositioni versuum recte excluduntur et Caes. B. G. VII, 11. diei tempore exclusus. — 148. "post me memor anda Nauger. cum Steph., quod deseruere alii: itaque revocavit Heins. e parte librorum (Goth., sec. Reg. et Cantabr.) et confirmari id potest e Colum. X. praef. 3. [Postulatio tua pervicit, ut potius numeris explerem Georgici carminis omissas partes; quas tamen et ipse Vergilius significaverat posteris se memoranda relinquere] et X, 5. [vid. supra], quo maior pars alludit cum Med., [Rom., Gud.] et uno Arund. post memoranda, ita ut similis syllaba exciderit; quam supplevere alii - post haec memoranda, aut, ut vulgo legebatur - post commemoranda." Heyn. Quam vulgatam lectionem recepit Voss., altera ob malum sonum reileca, gud abstinnit Vergilius hoc verba composito, prosse orationi magis quam poëticae stinuit Vergilius hoc verbo composito, prosae orationi magis quam poëticae conveniente; et quod attinet ad zazoquerlar, quam Voss. hic sibi visus est deprehendere, cf. adnott, ad Aen. II, 27. III, 203. IV, 421. et alibi. Iure igitur recentiores editores omnes Heinsium et Heynium secuti sunt. Ceterum hortorum cultum obiter modo tetigisse Vergilium (ideoque hic multa aliis memoranda reliquisse), testatur etiam Plinius in prooem. l. XIV.—149. De ingenio, natura et moribus apum; quae Aristoteli H. A. IX, 40. πολιτείαν και βίον τῶν μελισσῶν dici, observat Heyn.— Nunc age. Animi attentionem ut excitent, age praemittunt etiam tum, cum aliquid demonstraturos se esse significant; ut docet Hand. Tursell. I. p. 206., qui praeter h. l. affert Aen. VI, 756. Cic. Rosc. Am. 37, 108. Lactant. Inst. IV, 24, 1. Saepius sane cum Imperativo coniungi solet, ut ap. Lucr. I, 266, 920. elibi — guas naturas mores judolom incenium. Oned ed. 1V, 24, I. Saepius sane cum Imperativo coniungi solet, ut ap. Lucr. I, 266. 920. alibi. — quas naturas, mores, indolem, ingenium. Quod ad Pluralem attinet distributive usurpatum, Conington confert Cic. ad Qu. fr. II, 16. quos situs, quas naturas rerum et locorum et de N. D. II, 57, [144.] quod his naturis relatus amplificatus sonus. — Iuppiter ipse. Vid. adnott. ad Ecl. VIII. 96. — 150. addidit, indidit, ut supra I, 129. virus serpentibus addidit. Ribbeck. cum Gud. a m. pr. scripsit Addedit. (Vid. eius Proleg. p. 416.) Quod attinet ad Indicativum addidit, Wagn. confert Aen. VI, 614 sq. Ne quaere doceri, quae forma viros fortunave mersit, i. e. ne quaere doceri formam, quae mersit. Cic. Fin. IV, 24, 67. At, quo nituntur homines acuti argumento ad probandum, opere 24, 67. At, quo nituntur homines acuti argumento ad probandum, opere pretium est considerare, i. e. operae pretium est considerare argumentum, quo nituntur (ubi vid. Goerenz.), et in Cat. mai. 4, 12. nihil est admirabilius, quam quomodo ille mortem filii tulit, i. e. quam modus, quo etc. Omnino de hoc usu Indicativi cf. Ochsner. ad Ecl. Cicer. p. 28. Hess. ad Tac. Germ. 45, 7. alii. — "pro qua mercede, ambiguum est, quo sensu dictum sit. Omissis aliis, apponam simplicissimum; Iovem illae pavere puerum, allectae cymbalis Curetum, sub antro montis Dictes in Creta. Fabula nota vel ex Callim. in Iov. 50., ubi vid. Spanh. [Cf. etiam Colum. IX, 2, 3., qui eius narrationem his verbis finit; Ista enim, quamvis non dedeceant poëtam, summatim tamen et uno tantummodo versiculo leviter attigit Vergilius, cum sic ait: Dictaeo c. r. p. sub antro."] Pro ea re, tamquam

Curetum sonitus crepitantiaque aera secutae
Dictaeo caeli regem pavere sub antro
Solae communis natos, consortia tecta
Urbis habent magnisque agitant sub legibus aevum
Et patriam solae et certos novere Penatis,
Venturaeque hiemis memores aestate laborem
Experiuntur et in medium quaesita reponunt.
Namque aliae victu invigilant et foedere pacto
Exercentur agris; pars intra saepta domorum
Narcissi lacrimam et lentum de cortice gluten

155

160

mercedis loco, miram hanc et humanae naturae similem naturam acceperunt. Rem poëta narrat inverse: Iupiter iis has naturas indidit, mercedem eins, quod eum paverant; hoc effert: pro ea re, tamquam mercede, paverant, et relative, pro qua mercede." Heyn. Sententia enim per attractionem inversam expressa haec est: nunc expediam naturas, quas Iupiter apibus addidit (tamquam) mercedem pro eo, quod ipsum paverunt, nutriverunt. Cf. adnott. ad Geo. III, 387. et Aen. XII, 641. Alia est Brycei sententia, qui verba pro qua mercede pendere vult ab iterando verbo expediam (coll. loco Aen. XI, 250.) et qua pro quali, i. e. quam generosa ("for what a noble hire"), positum censet, similique ratione Peerlk. p. 282. coni. et pro qua mercede, ut expediam naturas et mercedem per Hendiadyn sit dictum.—
151. Curetum sonitus. De Curetibus, antiquis illis Cybeles sacerdotibus et Iovis infantis custodibus in Creta insula viventibus, qui cymbalorum et armorum collisorum strepitu efficiebant, ne vox infantis a Crono, vitae eius insidiante, audiri posset, locus imprimis memorabilis est apud Strab. X. p. 465., cum quo praeter Callim. in lov. 52. cf. Diod. V, 65. Hygin. f. 139. Lucr. II, 633 sqq. aliique. — crepitantia aera et cymbala pulsa (cf. supra ad v. 64.) et gladios clypeosque collisos respicere videntur. — Dictaeo sub antro. De Dicte, Cretae monte, vid. ad Geo. II, 536., de Cretensi autem Iovis cultu Höck Kreta I. p. 155—255. et Schwenck. Mythol. p. 14 sqq. — 153. "Locus qui sequitur est ex praestantissimis propter dignitatem rerum tenuitati additam ex translatis ab humano genere." Hey — natos pro vulg. gnatos Wagn. edidit, quem (ut omnes recentiores editores) secutus sum. Cf. adnott. ad Ecl. V, 22. — tecta consortia Wund. recte interpretatur, , quae communi possessione tenentur, ut hereditas fratrum germanorum." — 154. sub legibus; quare v. 158. foedere pacto. Quod attinet ad epitheton, Conington confert Soph. Anth. 797. των μεγάλων 3εσμών et Hor. Epod. V, 87. magnum fas nefasque. — agitare aevum, ut Aen. X, 235. Cf. etiam Geo. II, 527. agitare dies. Haupt. et Ribbeck. cum Acn. A, 253. Cf. etiam Geo. II, 527. agitare dies. Haupt. et Rubbeck. eum Gud. a m. pr. et Bern. II. aevom. — 155. certos Penates: cf. Acn. VIII, 39. Hic tibi certa domus, certi (ne absiste) Penates, Acn. VI, 673. Nulli certa domus et Hor. Epist. I, 7, 58. Lac certus. — novere, habuete. Cf. Acn. VI, 641. solemque suum, sua sidera norunt. — 156. hiemis memores. Cf. Acn. IV, 403. — 157. experiuntur laborem, sustinent, patiuntur. Cf. Ovid. Met. I, 414. Inde genus durum sumus experienque laborum. — in medium quaesita. Cf. Geo. I, 127. in medium quaesitant ibique adnott. Verha in medium quaesita renomunt iterantur in Anth bant ibique adnott. Verba in medium quaesita reponunt iterantur in Anth. Lat. Burm. III, 81, 41. — 158. "Partitae inter se opus ac munera foedere pacto, certo ordine inegotia, officia certis legibus partita: vid. v. 154.], aliae victu invigitant, victui quaerendo, cibo congerendo operam dant, [ut Aen. IX, 602. Venatu invigilant: de forms Dativi vices vid. sd-nott. ad Ecl. V, 29.] et exercentur agris, discursu et vagatione per agres vexantur, fatigantur; ut saepe exerceri laboribus magnis dicimur, ques tractamus; [nisi praestat explicare: exercentes opus suum per agros vagantur: cf. supra ad v. 59.] Habebat hic ante oculos poeta Aristot. H. A. IX. 40. p. 946. extr. Lineae autem iam sunt ductae in Hes. Theog. 596 sq."

Heyn. — aliae - - pars. Vid. anott. ad Ecl. V, 65. — 159. intra
saepta domorum. Cf. Aen. XI, 882. intra tuta domorum. — 160. Norcissi lacrimam, guttam, humorem melleum, quem imus florum calyz

Prima favis ponunt fundamina, deinde tenacis Suspendunt ceras; aliae spem gentis adultos Educunt fetus; aliae purissima mella Stipant et liquido distendunt nectare cellas. Sunt, quibus ad portas cecidit custodia sorti Inque vicem speculantur aquas et nubila caeli, Aut onera accipiunt venientum, aut agmine facto Ignavum fucos pecus a praesepibus arcent.

165

exsudat. Eodem modo lacrima de floribus et arboribus usurpatur Colum. exsudat. Eodem modo lacrima de floribus et arboribus usurpatur Colum. X, 103. Plin. XI, 6, 5. id. XXI, 5, 11. id. procem. l. XXIII. etc.; neque aliter Graeci suo δακρύω utuntur. Cf. Aristot. h. an. IX, 40. et Geop. XV, 3. a Vossio laud. Plin. ll. ll. et Theophr. caus. pl. I, 4. (quos Keightl. ap. Coningt. affert) hac lacrima propagari adeo lilia asseverant. — gluten, resinam corticis arborum fruticumve. Vid. sup. ad v. 40. — 161. favis, cellulis mel recepturis. — fundamina, propolin, s. favorum stabilimentum, Plin. XI, 7, 6. Voc. fundamen etiam apud Ovid. Met. XIV, 808. et Fast. IV, 835. legitur. — 162. Suspendunt ceras. Apes a summo alveo incinientes et paullatim ad inferiora descendentes illis fundamentis cellas incipientes et paullatim ad inferiora descendentes illis fundamentis cellas adglutinant. Cf. Plin. XI, 10, 10. Struunt orsae a concameratione alvei textumque velut a summa tela deducunt. — "spem gentis: solent Latini sobolem quamvis appellare spem. Plin. Paneg. 26. spem Romani nominis, h. e. sobolem Rom. Virg. Ecl. I, 15. gemellos, spem gregis: "Wund. Cf. etiam adnott. ad Ecl. I, 15. et Geo. III, 73. — 163. adultos Educunt fetus, nova examina. Ceterum cf. Aen. I, 431 sqq., ubi omnis hic locus (v. 162—169.) ad literam iteratur. Cf. adnott. ad Geo. II, 129. — 164. "distendunt nectare cellas, ornatius quam replent, explent; nam maiorem abundantiam repraesentare animo videtur, quod cistendet enicis. tumere facit. Supra III, 124. denso distendere pingui. Sic distendet spicis horrea plena. Ceres Tibull. II, 5, 84., ubi vide Obss. Hoc idem alibi est rumpi, ut Geo. I, 49." Heyn. Praeter parallelum illum locum Aen. I, 433. cf. etiam Ecl. IV, 21. et VII, 7. et Burm. ad Anthol. Lat. I, 147, 28. Apes complentes nectare cellas commemorantur in Anth. Lat. Burm. II, 260, 3. — De nectare pro melle posito diximus ad Ecl. V, 71. - 165. sorti prius mihi yidebatur antiquior forma sexti Casus esse, alibi ruri, vesperi, luci, parti etc. (Cf. adnot. mea ad Lucr. I, 977. Drakenb. ad Sil. VII, 368. Ruddim. I. p. 85. Schneider. Gr. Lat. II. p. 218 sqq.) Cum tamen verum sit, Ablativum, quem dicunt, instrumenti alibi apud Vergilium ubique sorte formari (cf. Aen. I, 139. 508. II, 201. V, 132. 190. Vergilium ubique sorte formari (cf. Aen. 1, 139, 508, 11, 201, V, 132, 190, VI, 761, XI, 110.), nunc non prorsus alienus sum a Ruddim, II. p. 124, Vossii et Iahnii opinione, sorti hic Dativum esse, explicandum eodem modo, quo Aen. IX, 271. excipiam illum sorti, i. e. ut sors (γερας) mea sit. (Wagn. in edit. min., Ladew. et Conington sorti pro Ablativo habent et comparant Silium VII, 367. quis tunc cecidit custodia sorti, Liv. XXIX, 20. sorti evenisset et Plaut. Cas. II, 7, 6. sorti victus.) — 166. Speculantur, an futuri sint imbres, ne reliquae exeant. Cf. v. 191. Vid. et am Aristot. H. A. IX, 40. προγενώσχουση δέχου χειμώνα χαι indexe al μείνται et al. an futuri sint imbres, ne reliquae exeant. Cf. v. 191. Vid. etiam Aristot. H. A. IX, 40. προγινώσχουσι δὲ καὶ χειμώνα καὶ ὕδωρ al μελίτται et Voss. ad h. l. — aquas, pluviam. Cf. Hor. Od. III, 10, 19. et Epist. II, 1, 135. aquae caelestes, atque sine hoc epitheto etiam Od. III, 17, 12. cornix augur aquae et III, 1, 30. arbore aquas culpante. — 167. onera, quae indicantur v. 181 sqq. Wakef. ex coniect. excipiunt edidit, ut etiam Aen. I, 434. (ubi in uno cod. Bigot. excipiunt apparet) et X, 138. (ubi Schol. Crucq. ad Hor. Od. IV, 10. excipit exhibet) hoc verbum recepit, et Auct. de gen. nom. p. 90. H. suscipiunt praebet; sed ceterorum omnium librorum lectionem propterea non esse sollicitandam, quisque videt, quamvis contra Aen. III, 210. optimorum Codd. auctoritas lectionem excipiunt tueatur. — aquine facto. quod Aen. VIII. 595. proprie dicitur de militibus, Aen. I. agmine facto, quod Aen. VIII, 595. proprie dicitur de militibus, Aen. I, 82. ad ventos translatum videmus. — 168. fucos (Dronen), apes ceteris maiores, quae mel non faciunt, sed ovis insidentes ad procreationem sobolis multum conferunt, pullis tamen exclusis ex alveari proturbantur. Cf. CoFervet opus, redolentque thymo fragrantia mella; Ac veluti lentis Cyclopes fulmina massis Cum properant, alii taurinis follibus auras Accipiunt redduntque, alii stridentia tinguunt Aera lacu; gemit inpositis incudibus Aetna; Illi inter sese magna vi bracchia tollunt

170

lum. IX, 15, 1. hunc ipsum Verg. locum quasi commentatus, Varro R. R. III, 16, 19. et (quem Coningt. laudat) Aelian. I, 10. - ignavum pecus. Cf. infra v. 259. et Aen. I, 435., ubi hic totus versus iteratur. Haupt. et Ribbeck. ignavom cum Gud. a m. pr. Conington comparat mutum et turpe pecus ap. Hor. Sat. I, 3, 100. et serrum pecus ap. eund. Ep. I, 19, 19. Quod autem attinet ad collocationem verborum cf. infra v. 246. dirum tiniae genus et Ecl. III, 3. Infelix o semper, ovis, pecus ibique adnott. -169. Iteratur hic versus Aen. I, 436. ct prius hemistichium in Anth. Lat. Burm. I, 171, S. Fervet opns autem legitur etiam in Lucilii Aetna 167. (Wernsd. P. L. min. IV. p. 121.) Cf. etiam Aen. IV, 407. opere omnis semita fervet. Cuningh. et Schrader. coni. fervit (cf. adnott. ad Geo. I, 456.), idque Voss. ex Philargyrio praepropere recepit, quamquam non reticendum, hanc lectionem etiam exhibere Sched. Vat. a m. pr. (cf. Ribbeck. Proleg. p. 193. et 282.) — thymo. Vid. ad Ecl. V. 77., ubi adde Hor. Od. IV, 2, 27 sqq. — fragrantia mella. Ribbeck. cum Med., sched. Vat., Gud. et Bern. II. scripsit fraglantia. (Cf. eius Proleg. p. 420.) — 170—179. "Ut in officina Cyclopum per partes opus fit a pluribus, sic in alveari plurium studiis. — lentis massis, ferri, quod procudi ac duci potest, properant, properanter conficiunt, σπεύδουσιν, επείγουσιν fulmen. Cf. Callim. in Dian. 49." Heyn. Cum lentis massis cf. lentum argentum Aen. VII, 634. Vid. etiam adnott. ad Ecl. III. 38. Properare apud poëtas et posteriores prosse orationis scriptores, Tacitum maxime, haud raro cum Accus. Objecti tonstruitur. Cf. v. c. Aen. IX, 401. XII. 425. Hor. Od. III, 24, 62. Prop. IV, 21 (III, 20), 21. Tac. Hist. I, 77. III, 40. Ann. II, 22, 31. IV, 69. etc. (Vid. Boetticheri Lex. Tac. p. 389.) Sic etiam deproperare apud Hor. Od. II, 7, 24. Ex aureae setatis scriptoribus pedestribus neminem ita scribere memini, nisi Sallustium Iug. 37, 4. vineus agere, aggerem iacere, aliaque, memmi, hist Sahustum lug. 31, 4. vincus agere, aggerem vacere, alsaque, quae incepto usui forent, properare, ubi vid. Kritz. Eadem ratione Aen. IV, 575. Ennii fr. inc. 16. p. 147. Vahlen. Hor. Ep. I, 2, 61. Sil. VIII, 52. Stat. Silv. II, 1, 128. Sall. lug. 77, 1. Tac. Ann. IV, 28. XIV, 33. et alibi festinare usurpatum videmus. — V. 171—175. paucis mutatis iterantur Aen. VIII, 449—453. — 172. Verba accipere et reddere haud raro sic sibi opponuntur. Vid. Aen. VIII, 450. Manil. III, 436. Anth. Lat. Burm. III, 81, 33. etc. — Ribbeck. tingunt, Haupt. tinguont. — 173. Lacum Heyn. coll. Lucret. VI, 147. 148. Ut calidis candens ferrum e fornacibus olim Stridit. whi in gelichum propere (aut ex alia lect. monter. dum prope adstat agna) de ubi in gelidum propere (aut ex alia lect. propter, dum prope adstat aqua) de-mersimus imbrem et Ovid. Met. IX, 170. gelido ceu quondam lamina casdens Tincta lacu stridit, pro fontibus, aqua omnino positum censet, quod ipsi magis poëticum videtur, quam ut lacus ipsa vasa sint; de quibus tamen hic cogitandum esse, recte vidit Voss. Significatur enim et hic et apud Ovid. l. l. vas aquae plenum, in quam ferrum candens, ut duretur, immergitur (der Kühltrog.) Ceterum de ipsa re cf. Hom. Od. IX, 391. et Aen. XII, 91. Ameis. Spic. p. 39. paullo subtilius censet, hanc vocem unice aptam esse imagini ingentium Cyclopum. — gemit. Vid. ad Geo. III, 133. Similiter Ovid. Met. II, 296. Atlas en ipse laborat vizque suis humeris cadentem sustinet orbem coll. cum Stat. Theb. VIII, 315. et Hor. Od. I, 9, 3. - inpositis incudibus, non Aetnae, ait Voss., sed er axuostre. Hom. II. XVIII, 476. 3 ηχεν εν αχμοθέτω μέγαν αχμονα. — 174. Conington putat hunc locum fluxisse ex Callim. H. in Dian. 59 sqq. — magna vi. Rottend. sec. multa, ut infra v. 450., supra III, 229. et Aen. I, 271. Nihl tamen mutandum, cum manifestum sit, unius Cod. illius lectionem huc translatum esse ex Aen. VIII, 452,, ubi v. 172—175. ad verbum fere repetuntur. Ex eodem fonte fluxit altera lectionis varietas v. 173., ubi plures Codd. antrum praebent pro Aetna. Ceterum ipsis versus numeris magnum

175

In numerum versantque tenaci forcipe ferrum:
Non aliter, si parva licet conponere magnis,
Cecropias innatus apes amor urguet habendi
Munere quamque suo. Grandaevis oppida curae,
Et munire favos et daedala fingere tecta.
At fessae multa referunt se nocte minores,
Crura thymo plenae; pascuntur et arbuta passim
Et glaucas salices casiamque crocumque rubentem

180

Cyclopum laborem indicari, non est ut moneam. - V. 174 sqq. "Praeivit Callim. in Dian. v. 59-61. — 175. In numerum, zara ovouor, ut Ecl. VI, 27. Ceterum hunc eundem locum refinxit poëta Aen. VIII, 449-453."

Heyn. — 176. Non aliter etc. Comparatio versatur in operae industria, quod si tenemus, nihil hic est, quod mirum vel ineptum videri possit, imprimis cum poëta addat: si parva licet conponere magnis. Totus autem hic de apibus locus, ut apte docet Heyn., nos iam adsuefecit imaginibus a rebus ac fatis, moribus ingeniisque hominum petitis. Ceterum cf. adnott. ad Ecl. I, 23. (sic parvis conponere magna solebam.) — 177. Cecropias - apes. Apum Atticarum mel Hymettium propter thymum ibi frequentissimum non minus celebratum, quam Hyblacarum, de quibus ad Ecl. I, 54. diximus. Cf. Theophr. h. pl. VI, 2, 7. Athen. I, 50. p. 106. Paus. I, 32. Hor. Od. II, 6, 14. Sat. II, 2, 15. Plin. XXI, 10, 31. alii. Atticam vero et Athenas a Cecrope, antiquo illo rege, poëtis Cecropiam dici, res in vulgus nota. Cf. infra v. 270. et Aen. VI, 21. — amor habendi, studium possidendi, dum mel parant. Vid. ad Aen. VIII, 327. Peerlk., cum amor habendi numquam sic laudi, sed semper vitio ducatur, (quod non prorsus verum est) p. 283. coni. amor agendi. Sed cum studium mel habendi etiam causa sit eius conficiendi, quidni etiam illud commemorari potnit? Etiam Ladew. Beurtheil. p. 24. amorem habendi recte explicat per , studium agendi, ut victum sibi comparent," et conferri iubet Ovid. Fast. I. 193 sqq. Vix ego Saturno quemquam regnante videbam, Cuius non animo dulcia lucra forent. Tempore crevit amor, qui nunc est summus, habendi — munere, pro partibus cuique assignatis. Vid. v. 158 sqq. De ipsa re Voss. conferri iubet Aristot. h. an. IX, 40. et Aelian. nat. an. I, 10. 11. — 170 mais a force publicius guam fingere focces. Ali intelligent emerge. 179. munire favos pulchrius quam fingere, facere. Alii intelligunt opera ad munienda alvearia. Cf. supra v. 37 sqq. — daedata tecta, magna arte exstructa, pari scil. magnitudine in figuram sexangulam formata. Omnes enim res artificiose factas Graecis et Romanis daedalias s. daedalas dici (a δαιδάλλειν, unde etiam celeberrimus ille artifex Cretensis nomen accepit), satis notum. Cf. adnott. ad Aen. VI, 14. Rariorem Adiectivi formam daedalus Maro ex Lucretio videtur sumpsisse, ubi V, 1450. signa, III, 505. carmina, IV, 531. lingua, I, 7. tellus daedala commemorantur. — 180. multa nocte, ut ap. Cic. ad Qu. fr. II, 9. Liv. XXXV, 4. Tibull. I, 9, 42. al. Sic etiam multo die ap. Caes. B. G. I, 22. (coll. Liv. III, 60.) et multa luce ap. Tac. Hist. V, 22. (Cf. etiam adnott. ad Ecl. VII, 60.) De ipsa re Conington cum Cerda coferrir iubet Stat. Achill. I, 555. quales commentation of the conington cum Cerda coferration appears a minutes. iam nocte propinqua E pastu referuntur apes. — minores, quas Plin. XI, 10, 10. gerulas appellat. — 181. Hanov. Sched. crit. p. 13 sq., cum hic omnia confusa et bis dicta appareant et vox omnibus v. 184. adversetur iis, quae v. 178. et 179. dicta sint, v. 184—187. tollendos et v. 181—183. interpositionis signo a ceteris secernendos esse censet. Sed vide quae opponit Ribbeck. Proleg. p. 37. — Crura thymo plenae. Cf. adnett. ad Ecl. I, 54. — plenae pro repletae, ut saepissime. Keightl. ap. Coningt. confert Hor. Epist. I, 20, 8. II, 1, 100. — pascuntur, depascunt, vid. Geo. III, 314. II, 375. De arbutis vid. Geo. III, 300. I, 148. 182. — 182. glaucas salices. Vid. Geo. II, 12. et cf. etiam Ecl. I, 54. — casiam. Vid. ad Geo. II, 213. — crocum, quem in Italia silvestrem esse, sed odore carere Plinius refert XXI, 6, 17.. Colum. IX, 4, 4. circa alvearia seri inbet, qui coloret odoretque mella. Cf. Voss. ad h. l. et adnott, ad Geo. I, 56. — rubens, ut Ovid. Fast. I, 342. rubrum et ibid. V, 318. puniceum. So-

| Et pinguem tiliam et ferrugineos hyacinthos.    | 183 |
|-------------------------------------------------|-----|
| Saepe etiam duris errando in cotibus alas       | 203 |
| Attrivere ultroque animam sub fasce dedere:     | 204 |
| Tantus amor florum et generandi gloria mellis.  | 205 |
| Omnibus una quies operum, labor omnibus unus.   | 184 |
| Mane ruunt portis; nusquam mora; rursus easdem  | 185 |
| Vesper ubi e pastu tandem decedere campis       |     |
| Admonuit, tum tecta petunt, tum corpora curant; |     |
| Fit sonitus mussantone area et limina circum    |     |

phocli Oed. C. 685. dicitur χουσαυγής. Memor est huius loci Vergilii imitator in Anth. Lat. Burm. I, 178, 330. Pro molli viola cariaque crocoque rubenti. — 183. "pinguem tiliam, a melle florum et foliorum, quod exsudant, glutini apum idoneum. — ferrugineos [vid. ad Geo. I, 467.] hyacinthos, alibi purpureos; vaccinia nigra, Ecl. II, 18., ubi vid. not. et Voss. ad v. 137." Ileyn. — V. 203—205. vulgo alieno loco insertos esse, cum v. 202. et 206. arcte cohaereant, iam Schrader., Heyn. aliique viderunt: et Hayn, quidem (cum Schrader) eni etim John in edit. II mutate runt; et Heyn. quidem (cum Schradero, cui etiam Iahn. in edit. II. mutata sententia et Tittler Progr. p. 6. adsentiuntur) post v. 196. aptiorem iis locum esse censet, quamquam etiam ex vulgari versuum ordine locus utcunque explicari possit. Wagnerus autem, cui hi versus (non minus quam Geo. I, 47—49. 135. II, 171 sq. III, 32. 219. IV, 276. 291—293.) absoluto iam hoc libro aut etiam toto Georgicorum opere a Vergilio, ut fit, in marginem codicis coniecti et inde in contexta illati videntur, (de qua re conferri iubet Serv. ad Aen. III, 204., Ruaeum et Burm. ad Geo. II, 171 sq. Heyn. ad Geo. III, 32. IV, 291. sua ad Geo. III, 219. IV, 291. et Weichert. ad Val. Fl. p. 105 sq.), in Philol. Suppl. I. p. 375. et in min. edit. hunc aptiorem locum iis assignat, quo eos cum Ladew. transtulimus, comprobante etiam Ribbeckio Proleg. p. 34 sqq., qui eos prius post v. 218. collocandos esse censuit (cf. Lect. Verg. p. 7.), sed in edit. sua asteriscis praefixis vulgari loco servavit. Versibus autem sic transpositis reticere possumus, qua ratione Voss., Bryce et Conington vulgarem versuum ordinem et connexum defendere frustra laborent. — 204. ultro hic idem force esse videnta qued internet ende et con (II 11. 2) V. 55. et IV. 127. (Cf. 12. 2) V. 56. et IV. 127. (Cf. 12. 2) V. 56 fere esse videtur quod insuper, adeo ut Aen. (II, 145.?) V, 55. et IX, 127. (Cf. Wagn. Qu. Virg. XXVII. 1.); quamquam etiam Ameisii explicatio Spicil. p. 39. "priusquam fascem gravescentem deponerent, potius moriuntur sus sponte vel voluntaria morte," quam Conington sequitur, habet quo commendetur. — dare animam, i. q. alibi (ut ap. Cic. pro Sest. 38, 83.) edere unimam. Sic etiam dare vitam Aen. IX, 704. Cf. Burm. ad Ovid. Her. IX. 62. Gronov. ad Gellium III, 15. et Garat. ad Cic. pr. Plane. 37. 90. — 205. Tantus amor florum. Cf. Geo. II, 301. et III, 112. — generandi gloria mellis, spes et studium gloriae ex mellis generatione acquirendae. Gloria enim hic pro gloriae cupiditate posita, ut Aen. V, 394. non laudis amor nec gloria cessit, ap. Cic. pr. Archia 11, 26. trahimur omnes laudis studio et optimus quisque maxime gloria decitur, ad Div. VII, 13. miror, ni, quae tua gloria est, etc. Tac. Ann. I, 43. cum militibus, quos iam pudor et gloria intrut. — 184. Aliquot Codd. melioris notae distinguunt post quies, ut operum labor connectatur, quemadmodum Geo. II. 155. et Aen. I, 455., quorum tamen locorum alia est ratio. Hic, ubi quies adiectum est, praestat haud dubie quies operum coniungere, ut ap. Cic. Cat. IV, 4, 7. mortem laborum ac miserianum quietem esse legimus. — unus. "Rottend. pr. labor omnibus idem, ut Geo. III, 244., sed et v. 212. mens omnibus una est." Heyn. — 185. ruus! portis lacobs. recte explicat: portas agmine relinquent, comparas Liv. XXVII, 41, 8. equites peditesque certatim portis ruere. — 186. e pastu decedere. Cf. supra 1, 381. — 187. corpora curant. Cf. Aen. III, 511. Corpora curanus. Liv. III, 2. corpus cibo somnoque curare. id. XXXVI, 18. in. priusquam corpora curarent. Hor. Sat. II, 2, 80. curate membra etc. — 188. Cf. Plin. H. N. XI, 10. Cum advesperascit, in alveo strepunt minus ac minus, donec una circumvolat codem quo excitavi

bombo, ceu quietem capere imperans: et hoc castrorum more. Tunc repente

Post, ubi iam thalamis se conposuere, siletur In noctem fessosque sopor suus occupat artus. Nec vero a stabulis pluvia inpendente recedunt Longius aut credunt caelo adventantibus Euris; Sed circum tutae sub moenibus urbis aquantur Excursusque brevis temptant et saepe lapillos, Ut cymbae instabiles fluctu iactante saburram, Tollunt, his sese per inania nubila librant.

190

195

omnes conticescunt. — mussant, murmurant, fremunt. Alius locus, ubi hoc verbum de animalibus susurrantibus (vid. v. 260.) dicatur, mihi non cognitus; del hominibus muttientibus et haesitantibus in loquendo satis frecognitus; de hominibus muttientibus et haesitantibus in loquendo satis frequentatum: cf. Aen. XI, 345. (ibique adnott.) 454. XII, 657. 718. etc. atque etiam Ennii Ann. XVIII. fr. 6. p. 64. Vahlen. non possunt mussare boni, Philarg. ad h. l. et Festus p. 144. M. Respondet τῷ μύζειν Graecorum, nostro mucken, mucken. — 189. thalami, cubilia, (cf. v. 45. et 243.) pro alveis. Iacobs. (quem Wagn. laudat) confert Antiphil. Epigr. 29. μελισσῶν αὐτοπαγεῖς θαλάμαι et Niciae Ep. 7. κηφοπαγὴς θάλαμος. — se conposuere. Componere se et eorum est, qui coenaturi ad mensam accumbunt (ut Aen. I, 698.), et eorum, qui dormituri in lectulum se abiiciunt (ut h. l.). Cf. etiam Aen. I, 374. — 190. "sopor suus, ex usu huins nominis poĕtico. illis debitus, quippe labore diurno paratus, aut sohuius nominis poëtico, illis debitus, quippe labore diurno paratus, aut so-litus et usitatus." Heyn. Suus enim poetis dicitur de rebus natura alicui assignatis, vel quarum aliquis sive natura sive consuetudine ius et pote-statem habet. Cf. Aen. V, 832. ferunt sua flamina classem. Ovid. Her. XII, 133. iusto desunt sua verba dolori. ibid. XIV, 67. lacrimae sua verba sequuntur. Sen. Hipp. 531. sua quisque norat maria. id. Med. 331. sua quisque Litora tangens, et similia; imprimis autem huc pertinet Ovid. sua quisque Litora tangens, et similia; imprimis autem huc pertinet Ovid. Met. VI, 489. ubi contraria sane relatione placido dantur sua corpora somno. Cf. etiam adnott. ad Ecl. I, 37. Geo. II, 458. IV, 22. et Aen. II, 396. Broukh. ad Tibull. III, 3, 28. Ruhnk. ad Ter. Eun. III, 5, 12. Markl. ad Stat. Silv. III, 5, 88. Mitscherl. ad Hor. Od. III, 7, 10. Dissen. ad Tibull. I, 9, 77. Ruperti ad Liv. I, 56, 10. Bach. ad Ovid. Met. IX, 373. Unger de Valg. Rufo p. 124. Ruddim. II. p. 58. alii. Paullo aliter tamen Servius: "suus, sibi aptus, quia altum dormiunt pro natura mellis, Aen. VI, 420."—191. "Convenienter versui 149. 150. sequentur alia singularia ingenii anum inita. praesensio temperatis ingenentis tura. VI, 420."—191. "Convenienter versul 143. 130. sequintur ana singularia ingeniis apum insita: praesensio tempestatis ingruentis; tum v. 197. sobolis mira reparatio. Arat. Diosem. 296. inter signa imbris ingruentis; οὐδ ἀν ἐπὶ ξουθαί μεγάλου χειμῶνος Ιόντος Πρόσσω ποιήσαιντο νομὸν χηροῖο μέλισσαι, 'Αλλ' αὐτοῦ μέλιτός τε καὶ ἔογου είλίσσονται." Heyn.— a stabulis. Vide supra v. 14.—192. credunt caelo, fidem habent caelo sereno. Burm. comparat Quinct. Decl. XIII, 17. nec dubio se credere caelo (qui tamen non prorsus respondet nostro) et Val. Fl. I, 332. credere caelo (qui tamen non prorsus respondet nostro) et Val. Fl. I, 332.

Nec de te credam nostris ingrata sevenis, ubi a se adnott, iubet conferri.

Alii minus recte credunt pro se credunt positum accipiunt, ut Aen. VI,

15. et ap. Quinet. Decl. XIII, 17. se credere caelo. — De Euro vid. ad

Geo. II, 339. et supra v. 29. — 193. circum--sub moenibus, ringaum

an den Mauern. Cf. Hand. Tursell. II. p. 53. — 194—196. "Observatum

hoc multis, apes adverso vento volantes lapillis, tamquam saburra, se

onerare, ne a vento abripiantur, in his Aristot. H. A. IX, 40. Aelian. V.

H. I, 11. Plin. XI, 10." Heyn. — cymbae instabiles, levitate oneris

fluctuantes. — 196. Tollunt cum singulari vi novum incipit versum,

difficultatem rei apte exprimens. Cf. ad Ecl. V, 21. VII, 50. Geo. I, 477.

et alibi adnott. — "inania nubila, regenlose Windscolken, quae Geo.

III, 198. arida nubila vocantur. Verterem wolkige Leere (ut apud Hor.

A. P. 230. nubes et inania captes), nisi nubila alibi semper Vergilio nomen

substantivum esset." Ita fere Voss. Wagnero tamen inanis etiam h. l.

substantivum esset." Ita fere Voss. Wagnero tamen inanis etiam h. l. simplex est epitheton omnium rerum, quae sine corpore esse videantur, ut aëris, nubium, venti, umbrarum s. Manium etc. Ceterum ef. quae infra

Illum adeo placuisse apibus mirabere morem, Quod neque concubitu indulgent nec corpora segnes In Venerem solvunt aut fetus nixibus edunt; Verum ipsae e foliis natos et suavibus herbis Ore legunt, ipsae regem parvosque Quirites

200

ad v. 205. adnotavimus. — 197. "Inter plures veterum de apum generatione opiniones erat etiam hace, non gigni nec nasci eas, sed ex floribus legi. Vid. Aristot. H. A. V. 10. 21. 22. ide gen. an. III. 10.] Plin. XI, 16, 16. Nunc reginam, olim pro rege habitam, communem stirpis auctorem ac parentem, ovis pariundis solam vacare, communis opinio est; unde mox excludi apes, cum novas matres, tum mares seu fucos, tum mellificantes apes, in quibus nondum ulla sexus nota reperta est. — 197—199. *Illum* mirabere, h. e. alia, eaque non minus mira, apum natura est, quod concubitui non indulgent, nec concipiunt, nec pariunt. Colum. IX, 2, 4. utrum examina - - concubitu subolem procreent, an heredem generis sui floribus eligant, quod affirmat noster Maro." Heyn. — De Part. adeo vid. adnott. ad Ecl. IV, 11. et IX. 59. — 198. Quod neque e Cod. Rom. et Arusiano p. 234. L. restitui cum Wagn., qui Qu. Virg. XXXII, 1. docet, multo saepius neque in nec., quam nec in neque mutatum esse a librariis, cuius rei causam et e festinatione istorum hominum, cui brevior forma magis conveniret, et e scribendi compendio NEQ rectissime deducit. Ita neque cum nec permutatum Ecl. VI, 2. Geo. I. 95. 426. 433. II, 287. 465. III, 216. 239. 352. Aen. VI, 52. 733. 870. IX, 129. 180. 428. aliisque locis a Wagn. congestis. Hic autem permutatio eo facilior, cum sequatur vox a litera c incipiens. Recte secuti sunt omnes recentiores editores, quamquam cum Gud., duobus Bern., Aspro 112, 21. K. et Gellio IV, 16. etiam Med. nec praebet. Cum autem verba concubitu indulgere et corpora in Venerem solvere ad unam candemque notionem referantur, proprie non debebant per neque - - nec coniungi; sed poëtis in talibus rebus maior est licentia, quam pedestris orationis scriptoribus; non semper dimaior est nicenta, quain pedestris orationis scriptorious: non semper distinguint res diversas, sed Wagnero teste interdum, ut hic et Aen. III, 585., etiam ponuntur, "ubi idem sensus bis, sed leviter variatus, exprimitur." Similes certe sunt loci Geo. II, 103. Aen. III, 214. VIII, 316. IX, 748. etc. — De Dativo concubitu vid. ad Ecl. V, 29. — nec corpora segnes In Venerem solvunt, i. e. nec opere venereo vires amittunt, languescunt, quia coëundi appetitum non sentiunt. Ita etiam Graeci λύεσθαι εἰς ἀφροδίσια. In Venerem finem indicat, quo tendentes vires solvunt. Similiter suura Geo. III 97 Frigidus in Venerem tendentes vires solvunt. Similiter supra Geo. III, 97. Frigidus in Veneren senior (equus). Ceterum cf. supra Geo. III, 523. iam solvuntur latera. Quinct. Inst. IX, 4. vires solvere. idem I, 2. Infantiam statim deliciis solvimus etc. et vid. Aen. XII, 955. De proleptico autem Adiectivorum usu vid. adnott. ad Geo. I, 320. et II. 353. — 199. niribus edunt. Med., Rom., Pal., Gud. a m. pr. aliique Codd. nexibus. quod aliis fortasse videbitur praeferendum, cum necti, necum proprie dicatur de re Venerea, velut Ovid. A. A. II, 484. Haeret adulterio cum cane neca canis (cf. Oudend. ad Apul. Met. I. p. 35.); rectissime tamen Wagn. docet, necti, necessario ad utrumque sexum referendum esse, hic autem orationem ita esse constitutam, ut poëta primum v. 198. (neque concubitu indulgent) consuetudinem maris cum femina in universum indicet, deinde vero huius rei notionem in duss partes scindat, ut illa: nec corpora in Venerem solvunt ad mares, haec: nec fetus nixibus edunt ad feminas pertineant; quamquam video, hanc rationem non placere Hildebrando in Iahnii Annall. l. l. p. 172., qui potius nexibus praesert, hoc sensu: non edunt setus per concubitum conceptos; ut Part. aut non disjunctivam, sed copulativam vim habeat, de qua re vid. adnott. ad Aen. II, 127. Ceterum eandem lectionis varietatem etiam Aen. I, 448. Ovid. Met. IX. 294. (ubi vid. Burm.) et alibi deprehendimus.— 200. ipsac, solae, sine connubio, nullo utentes marito. Cf. Aen. V, 201. XI, 217 sq. et Wagn. Qu. Virg. XVIII. p. 468.— et suaribus herbis. Ribbeck, et Ladew. Codd. Med. et Pal. secuti ediderunt e suar. herbis.— 201. ore. Vid. supra ad Geo. III, 273.—203—205. "Apes e flo-

| Sufficient aulasque et cerea regna refingent.       | 202 |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Ergo ipsas quamvis angusti terminus aevi            | 206 |
| Excipiat — neque enim plus septima ducitur aestas — |     |
| At genus inmortale manet multosque per annos        |     |
| Stat fortuna domus et avi numerantur avorum.        |     |
| Praeterea regem non sic Aegyptos et ingens          | 210 |
| Lydia nec populi Parthorum aut Medus Hydaspes       |     |

ribus et herbis fetus legere dixerat v. 200. Quae sequuntur, non diversam, sed eandem sententiam, novis imaginibus exornatam, praebent: ipsae sufficiunt [cf. Geo. III, 65.] regem et populum, [parvos Quirites, pulcherrime!] sc. ex floribus, sive e foliis et herbis; nam hae modo praecesserant; et, ubi illi habitare possint, aulas et cerea regna [quae etiam in Anth. Lat. Burm. II, 189, 18. Codd. quidam alveorum cereis tectis ex hoc loco substituunt] refingunt, h. e. fingunt, parant, ex florum succo ac polline." Heyn. Rectius autem Wagn. refingere de sufficienda prole et cerea regna non de favis, sed de apibus cerea regna, i. e. alve-aria, nova semper sobole frequentantibus intelligit. Ladew. et Ribbeck. aria, nova semper sobole frequentantibus intelligit. Ladew. et Ribbeek. ex Med., Gud. et Bern. III., item Servio et Philarg. receprunt lectionem refigunt, quamquam hoc verbum prima denuo figendi significatione alibi non legitur. Ceteri recentiores editores vulgarem lectionem recte servarunt, quae et versui 197., ubi de re mira se dicturum poëta profitetur, et vv. 206 sqq. aptius respondet. Cf. etiam Wagn. Leet. Verg. in Philol. Suppl. I. p. 375. — V. 203—205. vide iam supra post v. 183. positos et enarratos. — 206. "Ergo, cum tam facili ae prompta natalium ratione ex floribus se reficiant; — genus inmortale manet, quod copia poëtica trinis modis enuntiat. — 207. Excipiat, ut fortuna, sors, calamitas nos excipere dicitur; h. e. ut iis sit. Ut laßiv, layeiv. ita excipere nos dicuntur ea, quae obtingunt, eveniunt, imprimis certo ordine, tempore, sequela. Cf. Geo. II, 345. Aen. III, 317. 318. Ita de philosophis: excepit scholam Crantor; et Aen. I, 276. Romulus excipiet gentem, regem eum habebunt Albani. — septima aestas. Vid. Aristot. H. A. V, 22. Plin. XI, 20. Colum. IX, 3, 3." Heyn. Imprimis cf. Silius III, 383. Septimaque his stabulis longissima ducitur aestas. — plus pro: plus quam; de qua ellipsi Particulae quam diximus ad Ecl. III, 195. — aestas pro anno. Vid. adnott. ad Geo. III, 190. — 208. De Part. at apodosin incipiente post enuntiationes concessivas (etsi, etiamsi, quamquam, quamvis etc.) ideoque pro attamen posita vid. infra v. 241. (ibique adnott.) Aen. IV, 615. Gronov. Observ. IV, 26. idemque ad Liv. XXIV, 37. Abrah. Gronov. ad Pomp. Mel. p. 885. Oudend. ad Caes. B. G. VI, 40, 2. et Hand. Tursell. I. p. 227. Wakef. temere recepit Bentleij coniecturam ad Lucan. III, 182. propositam: At genus inmortale tamen. — 209. "Fortuna domus ornatius quam domus, et hoc pro apum genere. Comparari potest Fortuna domus Augustae imprimis in numis [et Fortuna populi, reipublicae, urbs com: cf. Aen. I. 454. XI. 345. Cic. Manil 15. 45. et Cat. I. 6. 15. Liv. III. 7 VI. 30. ex Med., Gud. et Bern. III., item Servio et Philarg. receperunt lectionem imprimis in numis [et Fortuna populi, reipublicae, urbis Rom.: ef. Aen. I, 454. XI, 345. Cic. Manil. 15, 45. et Cat. I, 6, 15. Liv. III, 7. VI, 30. etc.]; respectu ad statum et conditionem gentis fatali necessitate perpetuam ac perennem futuram; cf. Oudend. ad Suet. Aug. 65. et Markland. ad Stat. Sil. V. 2, 76.; quamquam notio illa posterioribus temporibus deberi videtur." Heyn. — 210. De veneratione et reverentia apum reginae praestita Voss. conferri iubet Aelian. V, 11. et Plin. XI, 17. Quare poëta eos comparat cum iis populis, qui regiam potestatem prae ceteris sancte colebant. De coniunctione singulorum membrorum per non - - et - - nec Heins. e Med. revocavit (quamque etiam iuvat falsa lectio Cod. Pal. Aegyptios) ad Ecl. VI, 13. — 211. Lydia ingens. Hoc epitheton non tam provinciae ambitum, quam celebritatem Croesi victoriis et opibus partam spectare in ambitum, quam celebritatem Croesi victorius et opious partain spectare in promptu est. Ceterum Ribbeck. cum uno Cod. Rom. scripsit Ludia. Cf. eius Proleg. p. (450. et) 453., sed vide Wagn. Orth. Verg. p. 482.—
"Medus Hydaspes negotium facit Intpp. Est enim Indiae fluvius, eui epitheton Medus parum convenire videtur. Itaque post Servium in Media quaesivere flumen huius nominis, de quo tamen Geographi silent. Mihi poëta videtur designare imperium veterum Persarum, cuius fines ad

Observant. Rege incolumi mens omnibus una est; Amisso rupere fidem constructaque mella Diripuere ipsae et crates solvere favorum. Ille operum custos, illum admirantur et omnes Circumstant fremitu denso stipantque frequentes Et saepe attollunt humeris et corpora bello Obiectant pulchramque petunt per volnera mortem.

His quidam signis atque haec exempla secuti Esse apibus partem divinae mentis et haustus Aetherios dixere; deum namque ire per omnia

220

215

Indiae illam partem, in qua Hydaspes est [vel certe oritur in Paropamiso monte], pertinebant. De hac Indiae parte. Persis subiecta, egit accurate Heeren de commerciis antiq. popul. P. II. p. 300 sqq. Itaque pro Persico seu Persa Medum amnem poetico more appellavit, ut Horat. Od. I, 2, 51. et alibi." Haec Heyn., rectissime. (Cf. etiam infra ad v. 290. adnott.) Wagn., de puro puto poëtae errore cogitans, hunc locum Qu. Virg. XL, 3. inter eos refert, quos scribens Vergilius dormitasse videatur: quod ut statuamus non opus esse, modo vidimus. In edit tamen min. Wagn. nobis adsensus haec adnotavit: ... Hydaspes, fluvius Indiae. Medus propteres dictus, quod in Paropamiso, Medorum monte, oritur.") De ipso autem fluvio 'qui nunc proprie Bedusta, vulgo autem Behut et Djelun dicitur) vid. liber meus geogr. II. p. 488. Ceterum alii Hydaspesve scripserunt, quod Burm. recte reiecit. Vid. Weichert de versu hyperm. p. 18. De fluviorum autem nominibus pro accolarum vel regionum circum iacentium positis vid. adnott. ad Geo. I, 509. et Aen. VII, 714. — 212. 213. , Respicit locum Seneca de Clement. I, 4. — 214. crates favorum pro textis; spict focum seneca de Clement. 1, 4. — 214. crates γανοταμ pro texts; [cf. Plinii locus supra ad v. 162. laud. et μελισσῶν τοητὸν πόνον ap. Pind. Pyth. VI, 54.] vid. Geo. I, 166; faciunt igitur, quod saepe exercitus fecisse legimus, duce amisso solvunt fidem, deficiunt." Hevn. — 215. Ille operum custos etc. Cf. Xen. Oec. 7, 33. Aelian. V, II. et Plin. XI, 17, 16 iam a Cerda laud. — 216. Vid. Varr. III, 16, 8. Aristot. H. A. IX, 40. -- 217. saepe attollunt humeris. Cf. Aristot. 1. 1. Alyerai de zed φέρεσθαι αυτόν υπό τοῦ έσμοῦ, ὅταν πέτεσθαι μη δύναται. — bello obiectant, armis hostilibus, hostibus ingruentibus. Cf. v. c. Stat. Theb. IX, 490. quid faciat hellis obsessus et undis, h. e. armis et hostibus. Sil. VII, 472. Sed victue fera bella Deue verere per aequor, i. e. armates milites, etc. — Verba pulchramque petunt per volnera mortem redeunt Aen. XI, 647. — Post hunc versum Ribbeckio v. 203—205. aptius collocari videntur. Cf. adnott. ad v. 203. - 219-227. "Ex Pythagoreorum disciplina, quam deinde Platonici ac Stoici, quamquam diversis quique modis commentantes, amplexi sunt, hace sunt petita de anima mundi, h. e. priscipio agente, per omnem naturam fusa, omnium animantium animas subministrante, et easdem, dissoluto corpore, in se, ut sibi συγγενείε, recipiente. Cum autem illa mens subtilissimi ac purissimi aetheris aut ignis naturam habere crederetur, spiritus ex ea emanantes aetherios haustus dirit. Idem placitum exposuit Aen. VI, 724. 751.; et tenendum illud propter multos alios poëtarum locos. Scilicet magna pars poëticorum philosophematum ex Empedoeleis est petita, quorum magna auctoritas quondam esse debuit." Heyn. Cf. etiam Schirach. p. 432 sq. — 219. His apum factis quidam adducti sunt, ut opinarentur etc. His signis, h. e. cum hace signa sint. De constructione Ablativorum absolutorum, in qua, ut h. l., vel Pronomen vel Adiectivum Participii locum obtinet, ita ut non opus si de ellipsi verbi substantivi cogitare, cf. praeter libros grammaticos imprimis Kritz. ad Sall. Cat. 11, 4. et Iug. 4. 7. quosque ibi laudatos videbis. quibus adde Ruhnk. ad Rutil. II, 13. p. 122. cundem ad Vellei. II, 106, 3. Bötticher. Lex. Tac. p. 340 sq. alios. — 220. Aristot. de gen. anim. III, 10. (a Cerda laud.) de vespis et crabronibus: οὐ γὰρ ἔγουσιν οὐδιν βείον, ῶσπερ τὸ γένος τῶν μελιττῶν. — partem divinae mentis, ut ap. Hor. Sat. II, 2, 79. divinae particulam aurae. — 221. Pro vulg.

Terrasque tractusque maris caelumque profundum; Hinc pecudes, armenta, viros, genus omne ferarum, Quemque sibi tenuis nascentem arcessere vitas; Scilicet huc reddi deinde ac resoluta referri Omnia, nec morti esse locum, sed viva volare Sideris in numerum atque alto succedere caelo. Si quando sedem augustam servataque mella

225

per omnis Peerlkamp. ad Aen. VII, 237. coni. per omnia, coll. Ambrosio ad Cic. Off. I, 13., quod probat Lachm. ad Lucr. I, 1106. et nos cum read Che. Off. 1, 13., quod probat Lachm. ad Lucr. 1, 1106, et nos cum recentissimis editoribus praeter Wagn. et Coningt. recepimus. Idem versus exitus ire per omnia legitur Aen. VI, 33., ubi vid. adnott. — 222. Cerda comparat Arat. Phaen. 2. μεστὰ δὲ Διὸς πᾶσαι μὲν ἀγυαὶ, πᾶσαι σ' ἀνθοώπων ἀγοραὶ, μεστὴ δὲ θάλασσα καὶ λιμένες. — Terrasque. Vid. adnott. ad Ecl. IV, 51. — caelum profundum, altum, ut contra altum mare pro profundo. Versus idem Ecl. IV, 51. legitur. — 223. Hine, ex mente divina et haustibus aetheriis. — More suo Vergilius pecudes et armenta seiungit. Cf. Geo. I, 3, 4. ibique adnott. Imitatus autem est Lucr. I. 163. Armenta atome aliae precudes armus omne ferarum est Lucr. I. 163. est Lucr. I, 163. Armenta atque aliae pecudes, genus omne ferarum. Cf. etiam Aen. VI, 728.— 224. tennes vitas Ameis. Spic. p. 39. recte explicat per teneras vitas (das zarte Leben), quoniam omnibus, quae nascantur, ab initio vita sit exigua. Paullo aliter Wagn.: "quippe tenue quiddam et aetherium est anima," ut iam Heyn: "animas quippe aethereae naturae." Ceterum cf. Epit. Iliad. 525. tenuenque daret de corpore vitam.—
"arcessere, accipere. Mox omnia, spiritum omnium, quae vitam sibi ex aethere arcessivissent.— 226. 227. Nihil perire (ut Macrob. So. Sc. II, 12.), sed evolare in aetherem." Heyn.— nee morti esse locum. Cf. Aen. IV 319. Ora si quis adhue precibus locus erue mentem. Tibull. I. 4. 71. IV. 319. Oro, si quis adhuc precibus locus, exue mentem. Tibull. I, 4, 71. Blanditiis vult esse locum Venus ipsa etc. — 227. "Sideris in numerum, inter sidera; v. c. Vellei. II, 73. fugitivos in numerum exercitus sui recipiens. Cum enim corpore soluta anima propter aetheriam naturam altum petit, redit ea in caelum et astris admiscetur, unde successit mox illa opinio, qua iustorum ac piorum animas in sidera reponi arbitrati sunt."

Heyn. Cf. etiam adnott. ad Geo. II, 342. et Voss. ad h. 1. Wagnero (in edit. min.) poëta imitatus videtur Lucr. I, 437. corporis augebit numerum, edit. min.) poeta imitatus videtur Lucr. 1, 437. corpores augeoit numerum, nbi corpus non minus, quam hic, sidus collectivum sit. Comparat Vir doct. praeterea Ovid. Trist. II, 567. inter tot scripti millia nostri, Eurip. Beller. fragm. XXV. λόγχης ἀριθμῷ πλείονος πρατούμεναι et Aesch. Pers. 386. τάξις δὲ τάξιν παρεκάλει νεώς μαπράς. Conington autem censet, Pythagoricae doctrinae de planetis animatis ratione habita (cf. Plat. Tim. p. 38. E.) in numerum sideris etiam explicari posse: în locum sideris ("each flies up into the place of a star"), ut ap. Cic. Div. in Caec. 19. legamus cum is tibi parentis numero fract; simplicus tamen esse, i cum Philara interventari nobis licent: 19. legamus cum is tibi parentis numero fuisset; simplicius tamen esse, si cum Philarg. interpretari nobis liceat: "in numerum, i. e. in modumi" ("the departed life flew to heaven like a star or meteor.") — 228—237. "De castratione favorum praecipere incipit, et quidem cum praesidia contra apum iram et furorem, funum et aquae adspersionem, tum tempus mellationis vere et auctumno tradit." Heyn. — 228. Sequitur locus de mellatione. — Lectionem augustam pro vulg. angustam Tittlero Progr. p. 11. suasore ex Med., Pal., Gud., duobus Bern. et Servio cum Hauptio, Ribbeckio et Ladew. in recent. edit. nunc restitui; Wagn. autem, cui (ut iam Bothio et manara etime Conjugtoni) hoc enitheton. nuper etiam Coningtoni) hoc epitheton pro rei tenuitate nimis splendidum et ab hoc loco, ubi de spoliandis alvearibus sermo sit, alienum videtur, etiam in recentiss. edit. angustam retinuit, quamquam Heyn. iam docuerat, Medicei lectionem esse aptissimam "cum iam dudum regiam et palatia aliaque a regum maiestate petita apibus tribui viderimus; statim autem v. 229.

30. alia adiiciantur, quae ad earum sanctitatem pertineant, ut caste ac pure, ore proluto, adeundas esse dicat." Adde, quae poëta supra v. 219—227. exposuit. — mella servata Thesauris, i. e. cellis, relines, resignabis. Relini dicuntur proprie amphorae, dolia et alia oblita pice et obducta. Cf.

Thesauris relines, prius haustu sparsus aquarum Ora fove fumosque manu praetende sequacis. Illis ira modum supra est, laesaeque venenum

230 236

Ter. Heant. III. 1. 51. Plant. Stich. V. 4, 38. etc. Ribbeck. sigmatismi causa unius Cod. Pal. lectionem Theneauri recepit. Theneauris etiam Rom. et Gud. a m. pr. scribunt. (Cf. Wagn. Orth. Verg. p. 455. et Ribbeck. Proleg. p. 434. — 229. 230. forere ora haustu aquarum. pro: aqua hausta os eluere. (Cf. Geo. II. 135. et Aen. XII. 420. Poètica copia addit sparaus sc. ora, habens os sparsum, prolutum aqua, ne sit male olens, nam foetorem apes ferre nequeunt, qui ipsi quoque melli est noxius. Iuvant hanc explicationem Columellae verba IX. 14. 3. Verum maxime custodiendum est caretteri, man alega teneture delathi. dum est curatori, cum alvos tractare debebit, ut --- non nisi lotus ad eas accedat, abstineatque redolentibus esculentis, --- itemque foetentibus acrimoniis allii vel ceparum exterarumque rerum similium (ubi vid. Schneid., et Pallad. IV. 15. 4. Haec omnia ceteraque efficitur castus et nobrius et alienus ab alliis (vulgo male balneis) et cibis acribus et odoris immundi atque omnibus salsamentis. Negari tamen nequit, hoc Participium sparmus ita explicatum habere quae magnopere offendant; cum, qui aquae haustum ore excipit, is sane minus apte eo sparsus dicatur; quod iam Reiskius sentiens coni. parcus (pro purce positum); et Wagn. quoque veretur, ne sparsus non sit a poëtae manu profectum. Aliter tamen hunc locum vexatissimum explicat Servius, qui aqua spargendas apes esse docet, ne irritatae noceant; ut igitur mira ratione sparsus pro spargens positum sit, et fovere aquam ore pro: inspergere aquam apibus. Brunck. (quem secuti sunt Ameis. Spic. p. 39. et Ladew.) recepit aliorum librorum (inter quos Med. a m. pr., Pal., Rom., Gud., quibuscum conspirat Philarg.) lectionem ore fare il. e. sacrum silentium teneas: cf. adnott. ad Aen. V. 71.), e re sacra petitum esse censens, ut apiarius purus et cum silentio accedat. Sed recte Heyn. (cui Voss. adsentitur) docet, religionis notionem ab h. l. esse alienam: cum profecto mira illa esset religio, ut sacrilegium commissurus lingua et ore favere et tum fumum inferre iubeatur. Si autem, omissa omni rei sacrae notione (cum sane ore favere de omni, non de sacro solum, silentio dicatur, velut apud Ennium Ann. XVI. fr. 20, p. 62 Vahlen. (p. 114. Hessel.) Insidiantes heic vigilant, partim quiescunt Protecti gludiis sub scutis, ore faventes), simpliciter explicare velimus: tacens et fumum praeferens accede, tum quid verbis haustu sparsus aquarum faciendum sit, multo minus apparet: nam nihil nisi corpus lavatum hic requiri, mihi quidem non possum persuadere. Accedit quod librarii haud dubie multo procliviores erant ad ora fore in notissimum illud ore face mutandum, quam contra. Schirach., qui fusius de h. l. disputat p. 443 sq., servata lectione ora fore nihilominus non solum de ore eluendo, sed de toto corpore, facie certe et manibus lavatione purgandis Vergilium loqui suspicatur. Alii etiam his verbis supervacaneis coniecturis succurrere stasuspicatur. Alii etiam his verbis supervacaneis confecturis succurrere staduerunt. Et Hildebr. quidem l. l. p. 172. hanc profert: haustus pastis aquarum Ore fore, cum pastis (i. e. qui coenavit) etiam de hominibus usurpari doceat v. c. Liv. XXIV, 24, 1.; quamquam fortasse etiam pransus legi possit. Peerlk. autem p. 284. hanc violentam suadet mutationem: prius hausto sparsus aquar Hore, facem fumosque etc., ut sensus sit: "Prius ablue corpus aqua et praefer facem fumantem." Utrumque autem necessarium putat, ne apes malum odorem sentiant et ut fumus eas cogat ex alvearibus decedere. Facem autem etiam ramum non ardentem sed tantum fumantem significare n. 386 probare studet coll Burm ad Phaedr. tantum fumantem significare, p. 386, probare studet coll. Burm. ad Phaedr. IV, 17. Ribbeck. denique aut *Ore fove et fumos sinu* (quod unus Palst. pro manu exhibet) aut Ore fove et fumos sinu (quod unus Park, pro manu exhibet) aut Ore fove fumosque e sinu praetende legendum esse putat. (Wagn., Bryce, Haupt. et Conington nobiscum Ore fove ediderunt.) — 230. Sequitur alterum praeceptum: fumos manu praetende; quo qui alvearia adire velit et mel excidere, fumum prae se ferre iubetur ad abigendas apes. Cf. Colum. IX, 15, 5. Pallad. VII, 7, 2. et Plin. XI, 16, 15. a Voss. laudati. — sequaces. Vid. adnott. ad Geo. II, 374. et III, 565. — V. 236—238. iam Schradere,

Morsibus inspirant et spicula caeca relinquunt 237 Adfixae venis animasque in volnere ponunt. Bis gravidos cogunt fetus, duo tempora messis: Taygete simul os terris ostendit honestum

238 231

Duebnero et Wagnero in alienam sedem traiecti et post v. 230. collocandi videbantur; eoque eos Tittlero Progr. p. 11. suasore cum Ribbeckio et Ladewigio (qui prius censuerat, poëtam iis redire ad sententiam primariam v. 231—235. per parenthesin insertis interruptam) nunc re vera transtulimus; quamquam ne sic quidem omnia sana esse videntur. (Cf. Ribbeck. Lect. Verg. p. 7 sq. et Proleg. p. 36 sqq.) Wagn., Bryce, Haupt. et Conington vulgarem versuum ordinem servarunt. — venenum inspirant, ut Aen. I. 688. inspirare ignem, Colum. III, 10. 9. inspirare animam et tropice Aen. VI, 11. inspirare mentem (ut alibi amorem, iram etc.) — Ceterum Haupt. et Ribbeck. etiam hic relincunt et relinquont. Vid. supra III, 547. — morsus pro aculeorum ictibus. — 237. spicula eaeca, h. e. occulta, quae, utpote brevia, facile possunt latere. Cf. adnott. ad Geo. I, 89. et al. — 238. Adfixae venis (cuti, corpori) eius, qui eas infestat. Obversatus videtur Maroni Lucretii locus V, 1321. Morsibus adfixae validis, ntrique autem poëtae Hom. II. XXIV, 212. τοῦ ἐγώ μέσον ἡπαο ἔχοιμι Ἐσθέμενω, πρὸς φῦσα. Inde etiam patet, reliciendas esse reliquas lectiones adfixa venis, cui Brunck temere patrocinatur. Heyn. certe non adversatur, et adfixa in venis, a Grammaticis de metro sollicitis inde factam. Optimi Codd., Med., Rom. alique vulgatam tuentur. — in vulnere, scil. inferendo, dum vulnus inferunt; aut potius in vulnere, quod v. 231-235, per parenthesin insertis interruptam) nunc re vera transtulimus; nere, scil. inferendo, dum vulnus inferunt; aut potius in vulnere, quod fecerunt, in eo loco corporis humani, cui aculeum infixerunt, haerentes; nam aculeis amissis mori apes putantur. (Cf. Plin. XI, 18, 19.) Et altera quidem explicandi ratio, quam Peerlk. p. 285. sequitur, praeferenda videtur, cum etiam Seneca de Clem. I, 19. scribat: Pugnacissimae sunt apes et aculeos in vulnere relinquant. Addit Peerlk. p. 386. locum Val. Max. III, 2. Inque plenae ultionis morsibus (i. e. in vulneribus mordendo illatis) exspiravit et Plin. H. N. VII, 53 [54.], ubi alii equites Romani in Venere, alii in Pantomimo obiisse dicuntur. Cerda autem comparati Codd. inter quas suero in mucrone relinquant. Multi Codd. inter quas Alternique animas saevo in mucrone relinquant. Multi Codd., inter quos Rom., Nonius v. anima, Macrob. Sat. VI, 6. extr. et Schol. Iuven, IV, 91. in vulnera, quod probat Oudendorp. ad Lucan. II, 151., ut in finem et causam denotet. Praestare tamen videtur vulgaris lectio, quam Medic. et alii exhibent, quamquam imitator Verg. in Anth. Lat. Burm. I, 178, 232., si lectio sana est, utique scripsit animasque in vulnera ponunt. (Cf. etiam Ribbeck. Proleg. p. 133. et 332.) — animas ponunt, ut ap. Silium X, 303. Sic etiam vitam ponere ap. Cic. ad Div. IX, 24. extr. Corn. Nep. Paus 4. Propert. III, 22, 37. (II, 20, 57.), in Anth. Lat. Burm. IV, 171, 6. alibi. Cf. etiam adnott. ad Geo. III, 495. — 231—235. Bis in anno mella eximuntur: vere exacto (Colum. IX, 15, 1.) et circa aequinoctium (IX, 14, 11.). Prius cum Heynio et Wagnero (quibus etiam Coningt. adsentitur) ad cogunt intellexi voc. mellarii, ut apes (fetus: cf. v. 163.) extra alvei vestibulum compelli dicantur (coll. Colum. IX, 15, 6.); nunc potius cum Tittlero Progr. p. 11. (quem etiam Ladew. in recentiss. edit. sequitur) apes, (quemadmodum etiam Philargyrius (p. 343. Lion.) haec adnotans: "fetus: flores emendatum fuit [sie in Palat.] Et bene gravidos flores, quod ex his omnia generant"), ut gravidos fetus cogere idem sit, quod v. 163. purissima mella stipare, quemodmodum iam Voss. interpretatur: "Zweimal drängen die sammeladen Bienen vollen Ertrag (fetus, ut Geo. II, 442.) des Honigs." Recte enim iam Heyn. "Dicitur fetus de quocunque proventu, pecudum, agri, arborum; hoc loco proventus apum est mel; epitheton gravidus, plenus, traductum et ipsum ab aliis fetus seu proventus generibus et copia." Vide quae de voc. fetus usu ad Geo. I, 55. et de epitheto gravidus ad Geo. I, 111. 319. et alibi adnotavimus. — "duo tempora messis, mellationis. De his videndi Aristot. H. An. IX, 40. Colum. IX, 14, 5. 11. Plin. IX, 16. et 15. At trinam mellis vindemiam Varro memorat III, 16, 34." Heyn. — 232. 233. Describitur tempus Heynio et Wagnero (quibus etiam Coningt. adsentitur) ad cogunt intellexi

Plias et Oceani apretos pede repulir amnis: Ant eadem sidus rigiens ubi Piscis aquesi Tristior hibernas caelo descendit in undas.

235

ortus Pleisdum et quiden mattrini e beliari Ci Mollweide in libello infra land, p. 36. Vol artem Chim. II. 2.36. Decimo Rol. Moise Vergiline cum sole orientar -- Novie Maile Vergiline convinces mone-VI. Ichae Vergiline etane apparent et Pim. IVIII. 38. 48. — simul (i. e. simulae: vid atnott ad Ech IV. 25. et Aen. II. 366. Pliese, (hoc enim en Medie. Gud. aliisque Codd. Heins, restinant pre vulg. Pleise, quae forms semper trisyllaba est: el. Schneider, (in. Lat. I. 1. p. 283. et quae ad Geo. I. 136 adnotavimus. Ribbeck, quidem en Cod. Pal. recepit formam Pleas et eius Pr. leg. p. 427.: sed vol. Wagn. in Var lect. ad h. I. et fedineid. Gramm. I. 1. p. 253. Tangate Ribbeck, cum Pal. et Ron. sempet Tangete. Cf. supra v. 211. quaerum externe una intelligendae sun, outendit ou koncestum pulchrum vol. al Ge. II. 362. et Aen. X. 133.), terrie, h. e. in conspectum venit, orta est. Cf. Aen. VIII. 591. et alibi. — et repulit pede, qu'el faciunt, qui se elevant et in altum enituntur - et repulit pede, qu'el faciunt, qui se elevant et in altum enituntu vid (v. Met. IV. 710, coll. cum Met. II. 786. - spretos p. r. Ocean i annes, i. e. fluctus. Similiter Hor. Od III. 2, 21. Virtus - udam spernit human fugiente penno. Burm e-mparat Ovid. Met. IV. 710. Cum subito incenis peditus tellure regulas Arduns in nules abiit. De suma autem Oceani. qui ex Homeri opinione terram annis medo circumduit vid. Il. XIV, 200. 567. XXIII, 205. Od. XI. 639. XIX, 428. cett. et librum meum Handb. d. adt. Geo. I. p. 4., cf. Tibuil II. 5, 59 sq. qua fluitantibus undis Solis anhelantes abluit amnis equas. id. III. 4. 18 sq. Iam nox aetherium nigre emensa quadrigia Mandam caeroleo laverat anne rotas etc. — 234, 255. "Et sub occasum matutinum s. cosmicum, qui in VI. Id. Nov. refertur; vid. Colum. ibid. 6, 54, 77, 75. Plin. XVIII, 25, 59, et 60. cf. supr. al Geo. 1, 221. vid. Pfaff. de Ortu et Occasu eiderum p. 59, sqq. Aut ubieadem Pleian dencendit caelo, occidit, trintior. quia tristi. ingrato anni tempore, in undas hibernas, tempestatibus vexatas, quippe mense Novembri. In mare autem se condere videri possunt sidera occidentia." Heyn. fugiens sidus Piscis aquosi. De hoc loco, quem Heyn. is singulari Excursu Vol. I. edit. mai. p. 637. tractavit, Wunderl. conferi iubet Mollweidium in diss. inscripta: De Pisce, quem occidens Pleies fugit, inserta libello: Commentationes Mathematico-Philologicae tres. 1813, qui explanata significatione verbi fugere, quod de sidere usurpetur occi-dente, ubi aliud super horizontem adscendat. Piecem notium sive caustrales intelligendum esse statuit. Eius enim ortum vespertinum super horizonte Italico praecedere occasum matutinum Pleiadis, ut Pleias matutine occides Piscem notium vespertino ortu orientem fugere dici quest. Verum conta hanc opinionem Idelerum (in libello Monatl. Corresp. herausg. v. Zack Decembr. 1813. p. 544 sqq.) acute et vere disputasse Wunderl. memorat qui doccat tempore Vergilii ortum Piscis vespertinum visibilem in diem III. ante Cal. Sept. et occasum matutinum visibilem Pleiadum in diem XVIII. ante Cal. Dec. incidisse: ideoque cum alterius occasus ab ortu alterius dubus mensibus et dimidio distet, notionem verbi fugere alienam esse; neque veteres Piscis notii in παραπήγμασον rationem habere potuisse. Ipse denique Ideler adsentitur viro docto Costard, qui in libro History of Astronomy p. 90. coniecit Aut eadem sidus fugiens Orionis aquosi, ut simil ex prioribus repetatur. Orionem enim aquosum dici Aen. IV, 52. (cf. I. 535.) utpote tempestatum auctorem, et Hesiodum, quem Vergilius crebro secutus sit, Eoy. 619. 620. Pleiades Orionem fugientes facere; Orionis autem nomen cum ita usurpatum sit Latinis, ut modo prima, modo ultima corriperetur, et a Graecis (Eurip. Ion. 1153. Cycl. 212.) etiam media correpta sit, fieri potuisse, ut ambas priores corriperet Vergilius. Nec tamen correctio illa adsensum tulit Buttmanni ab Idelero consulti, qui p. 551. m sententiam Vossii concessit, cui etiam Wund. his verbis adsentitur: "Pleiss, cum occidit, dicitur fugiens sidus P. aq., h. e. fugiens tempus hiemale, sen tempestates hibernas. Sidus est certum anni tempus. Hinc Tac. Ann. I, 70. sidus aequinoctii. Metonymice significat temperiem caeli. Sic accipe

| Quo magis exhaustae fuerint, hoc acrius omnes  | 248 |
|------------------------------------------------|-----|
| Incumbent generis lapsi sarcire ruinas         | 249 |
| Conplebuntque foros et floribus horrea texent. | 250 |
| Sin duram metues hiemem parcesque futuro       | 239 |

verba Plinii Pan. c. 15. patrium sidus ferre. Et grave sidus de tempestate mala apud Ovidium est Metam. V, 281. Non alienum vero tempestates hibernas referri ad Piscem seu, verius, Pisces [non enim de singulo pisce australi agi, sed Singularem pro Purali positum esse, ut apud Ovid. Met. X, 165. Quotiesque repellit Ver hiemem Piscique Aries succedit aquosus et Trist. IV, 7, 2. Bisque suum tacto Pisce peregii tier, vere docet Voss.], qui mensibus hibernis totam per noctem conspici possunt, eaque de causa illos aquosos, auctores imbris et tempestatis, appellari. [Voss. in hanc rem confert Hor. Sat. I, 1, 36. Auson. Epist. XXIV, 102. Martial. X, 51.] Et recte Plias, tempestate hiberna ingruente cum occidat, illam fugere dici potest. Ceterum Aprili mense Pliadas os honestum ostendere asseveranti potest. Ceterum Aprili mense Pliadas os honestum ostendere asseveranti ne credas. Nani illas a die VI. ante Cal. Maii usque ad diem pridie Id. ne credas. Nanf illas a die VI. ante Cal. Maii usque ad diem pridie Id. Iun. latere, hodie constat; et Hesiodus iam illas quadraginta noctes diesque non apparere noverat. "Eox. 385. 6." Mihi quoque Vossii sententia omnium maxime probabilis videtur, quamquam liti dirimendae non nisi astronomos idoneos censeo. Mollweidii autem disputatio, ut Idelero et Viro docto in Diar. lit. Ienens. 1814. ch. 124. p. 43 sq. displicuit, ita nec mihi potest satisfacere. — descendit in undas. Sic in Anth. Lat. Burm. I, 14, 2. Iupiter in taurum mutatus descendit in undas. — V. 236—238. vide iam supra post v. 230. positos et explicatos. — Vss. 248—250., quos cum Ribbeckio (qui in Lect. Verg. p. 7 sq. censuerat, poëtam morte impeditum fuisse, quominus eos secundis curis adiectos cum ceteris apte coniungeret, quod refutare studuit Tittler. Progr. p. 6. atone etiam in Proleg. p. 36 sa. conferendus est) tare studuit Tittler. Progr. p. 6., atque etiam in Proleg. p. 36 sq. conferendus est) et Ladewigio huc transposuimus, postquam iam Peerlk. p. 286. in hoc loco idoneam rerum connexionem desiderans v. 249. tamquam spurio eiecto v. 248. et 250. post v. 238. collocandos esse suspicatus erat, inest praeceptum: noli nimium mellis in alveari relinquere, ne apes ignavae pigraeque fiant. De modo et excidendi et relinquendi mellis Voss. conferri iubet Plin. XI, 14. Varr. III, 16, 33. Colum. IX, 14, 5. 11. et 15, 8. Geopon. XV, 5.—248. "Quo magis exhaustae apes sunt melle subducto (nec tamen eo usque, ut fame ils percundum sit, nec alieno tempore), eo acrius omnes operam dant, ut iacturam tantam reparent; ruinas generis lapsi, [cuius loco Schrader. coni. operis lapsi ut paullo ante res fractas, a republica et imperio aliquo sumptum. Notum autem inter meliturgos, ex mellis abundantia, inertia et luxuria solvi apes. Observatum iam Aristoteli H. A. IX, 40. Hinc nec fucos omnes interimendos esse contendebant veteres; vid. eundem et Colum. IX, 15, 3." Heyn. Tittler tamen Progr. p. 7. exhaurire non de mellatione s. favorum exemptione, sed de alvei purgatione et vacuarum cellarum exsectione intelligit, quae explicatio servato vulgari versuum ordine sane antecedentibus melius conveniret, ipsis tamen verbis parum iuvatur. — Pro sarcire ruinas Codd. quidam praebent fulcire ruinas vel ruinam, ut apud Claud. de IV. Cons. Hon. 460. legimus Graias fulcire ruinas et ap. Lucan. VIII, 528. Tu, Ptolemaee, potes Magni fulcire ruinam. — 250. foros, aut de theatrorum spectaculis, aut de navium tabulatis huc translatos, Wagn. recte docet non proprie intelligendos esse de vacuis spatiis, per quae apes commeent, sed de lacanis, quas apiarius faciat vacuis spatiis, per quae apes commeent, sed de lacunis, quas apiarius faciat excisa aliqua parte favi. — "et floribus horrea texent, florum succo ac polline conficient favos; proprie cellulas, in quibus tamquam horreis mel reconditur." Heyn. Cf. supra v. 39. fucoque et floribus oras Explent. — 239—247. "Sin apiarius hiemis immitioris metu curaque apum et miseratione non omnes favos exscindat, et aliquam mellis partem apibus relin-quat, at saltem propter variorum insectorum insidias suffiendus est alveus, manes cellae exscalpendae et recidendae, ne quod in iis animalculum occultum lateat. [Simul etiam suffitio prodest valetudini apum.] Observata haec omnia iam erant Aristoteli H. An. IX, 40. p. 946. A.; sed in causis reddendis laborabat maximi philosophi acumen." Heyn. Vid. etiam Varro R. R. III, 16., in cuius loco plura corrupta esse patet. Cf. Conington ad h. l. - 239. "parces futuro, conditioni ac necessitati apium futurae. PrisciContusosque animos et res miserabere fractas: At suffire thymo cerasque recidere inanis Quis dubitet? nam saepe favos ignotus adedit Stellio, et lucifugis congesta cubilia blattis; 240

anus [p. 1132. P.] haec ipsa ad apodosin referebat, ut essent parce et miserator. Recepi nunc metuens pro metues, ut oratio melius vincta esset." Heyn. Sed metues est optimorum et plurimorum Codd. lectio, et Participium (quod non nisi in Rom., Gud. a m. pr. paucisque aliis libris legitur) ferri non potest, cum sic positum necessario ad utrumque verbum per que -- que coniunctum, parce et miserabere, referendum esset, ad sententiam vero contusos animos miserabere non quadret. Particip. autem Praes. (ut Wagn. docet) etiam alibi in Codd. apparet pro secunda Persona Praes. et Futuri; ut in Medic. Geo. IV, 101. 399. Aen. X, 900., sed ubique n transfixa. Quae potissimum contra Iahn. proferenda, qui in priore edit., defendens Participium, Copulas que - que sibi respondere sensunque hunc esse dicit: "Sin, dum (quoniam) duram hiemem metuis, et parces futuro et miserabere etc." In altera tamen edit. tacite metues restituit locumque, quemadmodum nos. distinxit, ut apodosis a verbis At mefire incipiat. Et sane parces et miserabere rabere non disiungenda, sed coniungenda sunt: parces miserans; ut Verbum finitum miserabere pro Participio sit positum. Vid. Qu. Virg. XXXIV, 3. Haec autem ratio causam non per Participium, sed per Copulam et Verbum finitum adliciendi etsi non suavis censenda, apud poëtam tamen nos offendere non potest. — 240. Cf. Colum. IX, 14, 11. — Contusos animos. Conington conferri iubet Varr. 1. supra 1. ne deficiant animum et Geopon. XV, 5. οὖτω γὰρ οὖτε ἀθνωήσουσι καὶ τροφά ἔξουσι. Ceterum Ribbeck. cum Cod. Gud. a m. pr. scripsit contussos. (Cf. eius Proleg. p. 445. et adnott. ad Ecl. III. 29.) - 241. "Ut omnes vitiosi favi tollantur, carandum est. Colum. IX. 13, 8. cf. §. 11. 12. c. 14, 2., Varro III, 16, 34. extr." Heyn. — At in apodosi, ut apud Graecos ἀλλὰ, εἶτα, pro attamen. Cf. supra ad v. 208. Quod enim ibi de enuntiationibus concessivis dictum, idem valet de conditionalibus illis cognatis, in quibus si pro etsi positum habemus. Handius l. ibi laud. comparat Aen. I, 542. si genus humanum et mortalia temnitis arma, At sperate deos etc. Plaut. Bacch. II, 3, 131. si illi sunt virgae ruri, at mihi tergum domi est. Liv. X, 26, 3. sin collega quid aliud malit, at sibi L. Volumnium darent adiutorem. Curt. III, 8,2. si id consilium damnaret, at ille divideret saltem copias innumerables, aliosque locos. Iahn. autem conferri iubet Aen. IV, 615. et Catull. XXX, 11. Male Codd. Medic., Rom. aliique plures aut exhibent. — "At suffee fimo, scil. bubulo, coni. Schrader., ex communi praecepto auctorum de R. R. et Plin. XXI, 14, 47. Recte. Verum etiam thymo cneoro suffumigatur: v. c. Geopon. XV. 2, 37." Heyn. Cf. etiam Aelian. de nat. anim. I, 58. a Voss. laud. Nihil igitur mutandum. - thymo. Ribbeck. scripsit themo. cum Med. a m. pr. exhibeat thumos. Infra tamen v. 270., ut supra v. 112. et alibi, thymus edidit. Vid. ad Ecl. II. 11. et supra ad v. 211. et 232. adnott. — Cum v. 242 sqq. cf. similis locus Geo. I, 181 sqq. — ignotus adedit Stellio, Hass rowywy, non observatus, occulte adrepens. De Stellion, leavest groups (Fig. Stempillachus). Stellione, lacertae genere (die Sterneidechse), cf. Plin. XI, 26, 31. XXIX, 4, 22. 28. XXX, 9, 23. 10, 27. et supra ad v. 13. adnott. Festus (p. 248. Lind.) de causa nominis hace scribit: Stellionem genus aiunt lacertae, quod Verrius dictum ait, quia virus stillet cibo potius quam, quod alii, s stellarum similitudine, quia varium est. Haec altera tamen etymologia, quam etiam Ovidius sequitur Met. V. 461. (aptumque colori Nomen habe, variis stellatus corpora guttis) probabilior videtur. Heyn., omissa Copula, quae sane in vulgatis editt. ante Heins. invitis Codd. desideratur, Sielljo per synizesin vult pronuntiari: sed recte Wagn, nihil movendum esse censet, cun, si omiseris Copulam (quod Bothius fecit), sive tribus, sive duabus syllabis pronunties stellio, contra Vergilii morem facturus sis. (Cf. eius Qu. Virg. XIII, 2,-d. p. 540.) Pronunties igitur Stellio et. De synisesi autem vid. adnott. ad Geo. I, 397. et Aen. I, 2. Ceterum Ribbeck., (provocans ad Lachmann. in Lucr. p. 33.), Haupt et Wagn. in min. edit. er

| Inmunisque sedens aliena ad pabula fucus       |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Aut asper crabro inparibus se inmiscuit armis  | 245 |
| Aut dirum tineae genus, aut invisa Minervae    |     |
| Laxos in foribus suspendit aranea casses.      | 247 |
| Si vero, quoniam casus apibus quoque nostros   | 251 |
| Vita tulit, tristi languebunt corpora morbo: - |     |
| Quod iam non dubiis poteris cognoscere signis: |     |

Med. et Rom. ediderunt Stelio. (Cf. Ribbeck. Proleg. p. 429. et adnott. ad Ecl. II, 11. et III, 84.) — Pro vulg. lucifugis blattis Ladew. recepit Peerlk. coniecturam p. 285. propositam lucifugis blattis Ladew. recepit assumatur adederunt et cubilia sint ipsarum apum, ut supra v. 45., (ubi vid. adnott.), favi autem et cubilia significent mel et ceram. Sed ut nihil dicam de variante Verbi Numero adedit — adederunt — adedit, nonne sic cubilia post favos prorsus abundant? Codd. lectionem, quam Ribbeck. et ceteri recentiores servarunt, ita solent explicare, ut cubilia a blattis concesta pro insis blattis posita acciniant, onae enhilibra suis in favor varnes. gesta pro ipsis blattis posita accipiant, quae cubilibus suis in favos vacuos cogestis adedant favos, quod quam mire dictum esset, nemo non videt. Quare nunc cum Ribbeckio Proleg. p. 54. loco mutata distinctione succurrere studui, ut ad congesta cubilia intelligatur sunt, (quod iam Vossio placuit), sequentia vero ita construantur: fucus aut crabro aut tinia se immiscuit; quamquam non nego, vel sic restare, quae possint offendere. — De blattis autem lucifugis, i. e. per noctem vagantibus, Heyn. haec anotat: "Est vermium genus ceram depascentium (Schabe, Bienenmotte, Bienenwourm); ex erucis in chrysallides, denique in blattas lucifugas transformari solent. Cf. Colum. IX, 14, 1. 2. 8. 9. Phalaenam tineam mellonellam L. vocari nunc a viris doctis video [?]" Cf. etiam Plin. XI, 28, 34. et XXIX, 6, 39. Dioscor. II, 38. Columellae IX, 7, 5. pariter lucifugae, Palladio I, 37, 4. apilus inimicae vocantur. — 244. "fucus (vid. ad v. 168.) inmunis, [dsopós] quod ipse nihil operae ad mellificium confert. Cf. Hesiod. "Eoy. 303. 304. Theog. 594 sqq." Heyn. Simili ratione utitur hoc Adiectivo Hor. Od. IV, 12, 22. non ego te meis Inmunem meditor tingere poculis (quem Conington comparat.) — 245. De crabrone, satis noto animali e vesparum genere (nobis Hornisse vocato), unde proverbium illud ductum irrisequentia vero ita construantur: fucus aut crabro aut tinia se immiscuit; sparum genere (nobis Hornisse vocato), unde proverbium illud ductum irritare crabrones (Plaut. Amph. II, 2, 75.), nostrum in ein Wespennest stechen, stören, cf. Plin. XI, 21, 24. et Colum. IX, 14, 10. — inparibus stechen, storen, cf. Plm. XI, 21, 24, et Colum. IX, 14, 10. — inparibus armis pro apibus, quarum arma non sunt paria; crabronis enim aculeus multo fortior est et valentior. Armis autem non Ablativum esse ad crabronem referendum, sed Dativum, vere adnotat Conington coll. locis Aen. X, 796, et XI, 815. — asper. Vid. ad Geo. III, 149. — 246. dirum tineae genus. Voss. de Phalaena Tinea Mellonella Linn. sermonem esse docet, coll. Colum. IX, 14. et Plin. XXI, 14, 47. Ceterum vide supra v. 168. prorsus eadem ratione compositum. Cod. Bern. III. et Nonius p. 285, 5. minus bene durum. (Cf. Ribbeck. Proleg. p. 212.) — invisa Minervae — aranea. Nota vel ex Ovidii Met. VI. init. fabula de Arachne, Idmonis Colophonii filia, quae. cum de lauificio ansa fuisset cum Minerva certare. - aranea. Nota vel ex Ovidii Met. VI. init. fabula de Arachne, Idmonis Colophonii filia, quae, cum de lanificio ausa fuisset cum Minerva certare, et victa suspendio se necare vellet. a dea in araneam mutata est. De aranea apibus inimica cf. Plin. XI, 19, 21. — V. 248—250. iam supra post v. 235. positos vide. — 251—289. "De morbis apum et morborum cura. Comparari possunt Varro III, 16, 20. Colum. IX, 13., ubi §. 7. totum h. l. expressit." Heyn. Adde Plin. XI, 18, 20. Ceterum aut ἀνακόλουθος est oratio, aut vv. 253—263. per parenthesin interpositi, ut v. 264. incipiat apodosis, quare etiam Ribbeck. et Haupt. post v. 263. Colo distinguunt. Afiter tamen statuit Bryce, qui solum v. 253. continuato sermoni medium interpositum censens apodosin iam a v. 254. Continuo etc. incipit. ut dysenteria unus apum gravior morbus declaretur, cuius signa in incipit, ut dysenteria unus apum gravior morbus declaretur, cuius signa in sequentibus afferantur. Ideoque etiam hic, ut supra v. 67., interpositam morbi descriptionem pro principali habet sententia, non remediorum expositionem v. 264. sequentem. — 252. Vita tulit, h. e. conditio, natura apum, ut etiam  $\beta los$  a Graecis usurpatur. — morbo. Voss. alter tabo. Eadem variatio invenitur Geo. III, 557. Vid. Heins. ad Ovid. Met. XV, 627. —

District of region and the formula leading.

Less similar designs with the first class of the final section of the first class 
24 Ann. I and the second of th in Jahnii Nov Annal JAXII, p. 50, 50, 50, be son disgubri experientia edocus reter. 261 Tribus e najarati milets utitur Vergi, ut locum poètice exernes, quemadin donn lam H. m. H. XIV, 504, et alibi. Cf. etiam Tibull, III. 4, 31 ap frigidus Auster, Ct. Proj. III. 22, 15. II. 20.36.) sacrus lice urgent Furns, Veluque in invertuo frigidus Aoster agut, et adnott, ad Geo. 1, 162. et III. 279. quondam, i. e. interdum. Vid. adnott, ad Aen. II. 367. - silvis inmarmarat. Longob. Pierii silvas inmarmarat. Se supra II, 4-1. inacture undam, III. 142. nacios innare rapaces, II, 463. inhiure postes, atque ita Giplan. Ind Lucret. p. 435. in. subiungere, quem vide. Cf. adnost, ad Ovid. Met. VIII. 142." Burm. Unius tamen libri non optimi auctoritate hie nihil mutandum esse patet. 262. mare sollicitum, sollicitatum, commotum. Hac prima et propria significatione legitur Adiect, sollicitus etiam apud Lucr. I. 344. VI, 1034. Ovid. Fast. V, 720. et alibi. Cf quae de verbi sollicitondi usu ad Geo. II, 418. 2d-

Aestuat ut clausis rapidus fornacibus ignis. Hic iam galbaneos suadebo incendere odores Mellaque harundineis inferre canalibus, ultro Hortantem et fessas ad pabula nota vocantem. Proderit et tunsum gallae admiscere saporem Arentisque rosas aut igni pinguia multo Defruta vel Psithia passos de vite racemos Cecropiumque thymum et grave olentia centaurea.

265

270

notavimus. - stridit pro vulg. stridet Heins, e Medic. et Gud. a m. pr. restituit. Sie infra v. 555. striclère, itemque Aen. II, 418. et VIII, 420. stricluit et IV, 689. striclit ex melioribus libris revocatum videmus. Etiam Lucr. VI, 149. Hor. Sat. II, 8, 78. Ovid. Fast. VI, 140. id. Trist. I, 11, 9. Stat. Theb. VII, 770. Plin. Epist. IX, 26. aliique forma antiquiore striclère atuntur. Cf. Burm. ad Ovid. Met. IX, 171. Cort. ad Lucan. V, 690. et quae de formis fervere et fervere ad Geo. I, 456. diximus. — refluentibus undis, fluctibus litora allisis et inde relectis, cum ex alto aestus se incitat. Peerlk., cum mare non stridat, nisi in vehementissima procella, sed solito more refluens tantum murmuret, p. 287 hunc totum versum, qui sane abest a Parrhas., spurium censet; quare etiam Ladew. versum certe uncis inclusit. Sed vid. Ribbeck. Proleg. p. 53., qui eum defendit coll. Hom. Il. XIV, 393 sq. — 263. "fornaces sunt fabrorum ap. poëtas. Ternae comparationes ex Homero expressae Il. XIV, 394—399. Aliam Homerici loci imitationem in Quinto Smyrnaeo videas V, 364—380. et 386—389., ubi loci imitationem in Quinto Smyrnaeo videas V, 364—380. et 386—389., ubi facile agnosces luxuriem, si cum Vergilio compares." Heyn. Wagn. fornacem ealeariam cogitandam putat. Ceterum Haupt. v. 260—263. παρενθέσεως signis inclusit. — 264. Hic pro tum, de tempore. Vid. adnott. ad Aen. I, 728. — galbaneos odores pro galbano odoro, ut Geo. I, 56. croceos odores. Vid. adnott. ad Ecl. IX, 46. et Aen. VIII, 526. De galbano vid. adnott. ad Geo. III, 415., de ipsa re autem hic commemorata Colum. IX, 15, 5. et Pallad. VII, 7, 2. — suadebo. Vid. adnott. ad Geo. III, 329. — 265. canalis, Rinne und Trog, ut canalicula Varr. III, 5, 14. et canaliculus Colum. VIII, 10, 5. Cf. Geo. III, 330. et Voss. ad h. 1. — 266. ultro Hortantem. Cf. adnott. ad Ecl. VIII, 52. coll. cum iis, quae supra ad v. 204. adscripsimus. — fessas, aegras, ut apud Hor. Carm. saec. 63. Ovid. Her. XXI, 14. Tac. Hist. III, 2. et alibi. Cf. Burm. ad Ovid. Am. II, 13, 2. — ad pabula nota. Cf. Geo. I, 363. III, 130. Phaedr. fab. append. 3, 5. Notus enim a poëtis saepissime dicitur de rebus, quibus adsueti sumus, quas amamus, in quibus cum maxime versamur, et quae quocunque alio modo nos attingunt, ut docet Schirach. p. 507. quae quocunque alio modo nos attingunt, ut docet Schirach. p. 507. — 267. tunsum gallae saporem, pro: saporem tunsae gallae, ut modo galbaneos odores. Cf. adnott. ad Ecl. IX, 46. — "admiscere, scil. illis mellibus, quae infundis. Colum. l. l. ld cum accidit, arundineis infusi canalibus offeruntur cibi, media decocti mellis, et cum galla vel arida cosa detait. rosa detriti. Galla, excrescens ille in glandiferarum nonnullarum arborum foliis tumor, insectis gravidus, adstringentem habet naturam (unde h. l. sapor gallae pro galla) itaque profluvium sistit alvi, quo laborant vere ex certo pabuli verni genere apes. Cf. Colum. IX, 13, 2. Varro III, 16, 22. — Defrutum, vinum dulce ac coctum, de quo multa apud Scriptores R. R. cf. not. ad Geo. I, 295." Heyn. De usu defruti ad morbos ab apibus arcendos cf. Colum. IX, 14, 15. — Psithia, vitis utilissima passis uvis et vino passo inde conficiendo. Vid. Geo. II, 93. — 270. Cecropiumque thy mum: vid. sup. v. 112. et 177. — centaureum, Tausendgüldenkraut, a Centauro Chirone nomen traxit, qui eo pedem Herculis sagitta vulneratum sanasse dicitur; quare etiam Pelethronium appellatur a Pelethronio monte (Geo. III, 115.), ubi Chiron habitabat. Vid. Plin. XXV, 4, 14. 6, 30, 31. Vacatur etiam contaurum at 30, 31. Vocatur etiam centaurium et centaurea, eiusque duo genera, maius et minus, distinguebantur. Hic de centaureo maiore sermo est, quod Romani fel terrae vocabant. Cf. Dioscor. III, 8. 9. (s. 6. 7. Sprengel.) Theophr. h. pl. IX, 4. et 19. Plin. XXVI, 5, 15. et alibi. — grave olentia. Cf.

But wham if want practic oil number amell. If want agreement has facility quaer-mailthe herital. Namelle income service silvame. A male open well in foliate quae plumma information under a but in the purpose ingraes that the least near the control of the contro

275

271 Li plerique, sie descritores de la control de la contr cam millar heriou storentis verene, medichitera, proiectis albis foliis, quibus flos amoitur, cissal, III, 21, resue medica stosculos aurei coloris. allersque, etiam tirace rum ut Theophr. 1, 21., locos, ubi plos et arbor cadem signif, angustiore usurpotur. De Pron ipse ef, adnott, ad Geo. I. 296 et III. 387 et de purpurae violaces colore ad Ecl. II. 47. - 276. Selent arae sertis ex hoc amello nexis Fistons ornari. In hoc versu iure haeret Weichert, de verss, iniur susp p. 63, primum quod meliturgi nihil prorsus referat scire, cham decrum aras amello saepe coronari, tum quod abrupta temporum mutatione Praesentibus necopinum inseratur Praeteritum ornatae sant, denique quod torques vix usurpari possit de florum coronis. quae non torqueantur, sed nectantur; cique lahn, et Ribbeck, adsentiuntur. Wagn, autem, ad hunc quoque versum pertinere arbitratur, quae ad v. 203. adnotaverit, et in voc. torques nihil inesse censet, quod offendere posit, cum non intelligenda sit corona, i. e. flores in orbem nexi, sed serta tortuoso flexu aras cingentia; atque Conington, et ipse versum defendens etiam Geo III, 168. vocem torques paullo liberius et indiligentius queitk some want of strictness: usurpatam inveniri memorat. Quod ut concedam. negari tamen nequit, hunc versum ad quem defendendum non sufficit. quod Ladew, et Peerlk, existimant, adiici enm a poëta, ne quis in quaerende flore erret admodum languidum et inopportunum hie interponi; qui cum additamenti ex Grammaticorum fabrica profecti luculenter prae se ferst speciem, neque iusta causa appareat, cur a Vergilio ipso postea in margine adscriptus fuerit, mihi quoque spurius et reliciendus videtur. Quare cum cum Ribbeckio uncis certe inclusi. (Cf. cius Proleg. p. 43.) Peerlk. p. 288. hac conjectura el studet succurrere: Sacpe Deâm nexis ornat de torquibus aras et Tittler Progr. p. 7. cum post v. 278. vult transpositum. — 271. "Tousis in rallibus, quas pecudes tondent (vid. Geo. 1, 15. et al.); nam memorantur pastores, qui inter pascendum colligunt herbam." Hem. Participium Peri. Pass. interdum Participii Praesentis loco de rebus dici. quae nunc fiant, non antea factae sint, iam ad Geo. I. 206. vidimus. Nescio tamen, an Wagn, rectius cogitet de fenisicio iam peracto, cum amellus avtumno floreat et fenisicii tempore caules florem progignentes nondum in

280

Pastores et curva legunt prope flumina Mellae. Huius odorato radices incoque Baccho Pabulaque in foribus plenis adpone canistris.

Sed si quem proles subito defecerit omnis, Nec, genus unde novae stirpis revocetur, habebit, Tempus et Arcadii memoranda inventa magistri Pandere, quoque modo caesis iam saepe invencis

lucem prodierint. - 278. Mella, fluvius agro Mantuano vicinus, et in Ollium se infundens, quem etiam commemorat Catull. LXVII, 33. Brixia - Flavus quam molli percurrit flumine Mella, quique etiamnum eodem nomine dicitur. (Vid. librum meum geogr. III. p. 506.) Cod. Rom. per flumina, i. e. per ripas fluvii, quam longe fluit, quod vulgari lectioni praefert Burm. coll. infra v. 457. dum te fugeret per flumina praeceps et mox servantem ripas. — 279. odorato Baccho odorum, generosum vinum significatur. Vid. odoratum vinum ap. Grat. Cyneg. 415. Heyn. conferri iubet Theocr. XIV, 16. et Colum. IX, 13, 8. Optime teste amelli cadir. cuiva est frates hiteus purpuseus flores et commentere deniante vinum sentire. radix, cuius est frutex luteus, purpureus flos: ea cum vetere Aminaeo vino decocta exprimitur, et ita liquatus eius succus datur. Ceterum cf. adnott. ad Ecl. IV, 32. et V, 69. — 281. "Ingreditur nobilissimum locum de reparanda stirpe apum, cum morbo examina tota interierint. Sequitur autem opinionem veteribus communem (vid. Varr. II, 5, 5. III, 16, 4. et multos apud Intpp. ibi et ad h. l. laudatos), posse ex bove caeso nova apum examine cardudir and descritionarios communem examine cardudir and descritionarios contractical activities and descritionarios contractical activities and descritionarios contractical activities and descritical activities and descritical activities and descritical activities and descritical activities a mina excludi; quod Aegyptiorum inventum et artificium esse vulgo iactabatur. Magonem et Democritum potissimum haec tradidisse, e Colum. IX, 14, 6. et 2, 1. discas. Fuisse videtur illa Orientis olim communis opinio, ut omnino insecta, ita apes ex putribus cadaveribus generari; cui illa observatio fortasse locum fecerat, quod apes in iis terris, ubi passim per silvas et sine cultu vagabantur, mel interdum in cadaveribus exsiccatis facere videbant. Cuius rei observatione adducti, fuere qui affimarent, se, cum apuin examina nova habere vellent, verno anni tempore cadaver bovis commodo loco exposuisse, quo apes tamquam ad alveum convolarent, et regina ova deponeret. In angustam illam domum v. 295—298, apes fragrantia appositae casiae thymique v. 303, 304, alliciebantur. Quod autem contundendo enecabant bovem, id vereor ne inani opinioni tribuendum sit: contundendo enecabant bovem, id vereor ne inani opinioni tribuendum sit: nisi quod fortasse sic putrefactio accelerabatur. Ceterum a Vergilio inventum hoc ab Aegypto in Thessaliam traductum est. Vid. inf. v. 317.4 Haee fere Heyn. Cf. etiam Voss., qui testes citat Antigon. Caryst. 23. et 96. Nicandr. Ther. 741. Varr. III, 16, 4., hos Archelai locos afferentem: βοὸς φθιμένης πεποτημένα τέκνα et \*Ιππων μὲν σφηλές γένεὰ, μόσχων δὲ μέλισσαι, et Plin. XI, 20, 23. — 282. genus novae stirpis, genus novum, a nova stirpe oriundum. — revocetur. Cf. Aen. I, 235. revocato a sanguine Teucri. Peerlk. p. 289. vv. 281. et 82. spurios censet; sed vide Ladew. Beurtheil. p. 24., qui inter alia docet, coniunctionem Futuri I. et II. in sententiis coordinatis, quae vocantur, minime posse offendere, cum hic inopia consilii tempore defectum sequente adhuc duret, et hos locos eiusdem generis conferri iubet: Cic. ad Fam. X, 14, 2. XIII, 65, 2. in Cat. IV. 6, 11. Ter. Hec. 599. Propert. II, 5, 21 sq. Etiam Ribbeck. Proleg. p. 52. hos versus defendit. — 283. Proprie sequi debebat sententia: Tempus est inventis Arcadii magistri utendi; pro ea autem commemorantur, quibus opus est, ut cogitatio illa, quae tacetur, ad effectum adduci possit. — et non pro etiam positum esse, sed sequenti que in quoque respondere vibus opus est, ut cogitatio illa, quae tacetur, ad effectum adduct possit.—

et non pro etiam positum esse, sed sequenti que in quoque respondere videtur.—

garante in hoc Maro eos, qui Arcadiae heroem eum ediderunt, inter quos Iustin. XIII, 7, 10. Alii in Thessalia fuisse Aristaeum tradiderunt; idem in insula Cea et Cyrenis cultus. Cf. ad Geo. I, 14. Etiam Maro infra v. 317 sqq. Cyrenen in Thessalia collocavit, Penei patris antra inhabitantem, ipsum autem Aristaeum Tempe incoluisse significat. Heyn.— Magister autem non pastorem videtur indicare (ut Ecl. II, 33. et III, 101. ovium et pecoris magister commemoratur), sed praeceptorem (ut Ecl. V, 48. Aen. V, 391. al.), cum de eius inventis sermo sit.— 284. Pandere, ad Insincerus apes tulerit cruor. Altius omnem Expediam prima repetens ab origine famam. Nam qua Pellaei gens fortunata Canopi Accolit effuso stagnantem flumine Nilum Et circum pictis vehitur sua rura phaselis; Quaque pharetratae vicinia Persidis urguet **2**85

290

Lucretii exemplum, qui I, 50. rerum primordia pandam dixit, et V, 55. omnem rerum naturum pandere dictis. Ita apud posteriores poëtas haud raro. Vid. etiam Aen. VI, 267. Lucan. VI, 590. Stat. Silv. I, 5, 29. etc. Ceterum de constructione tempus (est) pandere cf. quae ad Geo. 1, 305. adnotavimus. — Verba iam saepe non pertinere ad caesis invencis, sed ad verbum tulerit, facile apparet. Simili ratione voc. deinde alieno loco ponitur Aen. I, 195. (ubi vid. adnott.) III, 609. V, 14. 400. VII, 135. — quoque modo (vid. ad Aen. V, 23.) etc.: et quomodo iam saepe, caesis invencis, crnor insincerus, corruptus ex putredine, tulerit, protulerit, representation of App. I. 605.) generaverit (cf. Aen. I. 605.), apcs. Adiectivum insincerus, apud alium aureae actatis scriptorem non invenitur et a Vergilio ipso fictum videtur. Ex hoc ipso loco videtur transiisse in Prudent. Hamart. 4. (insincera acies oculorum) et Gellii V. 3. extr. (ubi Protagoras insincerus quidem philosophus, sed acerrimus sophistarum appellatur.) — 285. Altius omnem etc. Accuratius dicendum erat: Quare altius espediam, nam priora continent causam, cur hace exponenda sint. Cf. etiam, quae Ladew. 1. 1. de compositione huius periodi poëticae exponit, comparans locos Aen. 1. 527 34. et IX, 267—71. similiter constructos. — 286. omnem famam, omnem rei memoriam. narrationem, repeteus. Cf. Aen. VII, 371. Ovid. Met. VII, 520. Ordine nunc repetam (ubi alii minus bene referam.) Cic. Leg. 1, 6. in. Alte et a capite repetere. ibid. §. 20. Visne, ipsius iuris ortum a fonte repetamus etc. — 287—293. Per totam Aegyptum, quam poëta finibus suis designat, (occidentalibus v. 287., orientalibus v. 290. et australibus v. 291.). Aristaci invento utuntur. — "gens fortunata, a generaverit (cf. Aen. J. 605.), apes. Adiectivum insincerus, apud alium australibus v. 291.), Aristaei invento utuntur. — "gens fortunata, a terrae felicitate seu fertilitate ex Nili incrementis. — Canopus, ὁ Κάνωβος., Aegypti urbs, non longe ab Alexandria, quae occidentalem Aegypti partem designat (est enim Canopicum primum ab occidentali latere Nili ostium); unde Aeschyl. in Prometh. v. 846. ἔστιν πόλις Κάνωβος, ἔσχάτη χθονός. Ηθημ. Cf. Herod. II, 15, 97. Strab. XVII. p. 800 sq. Eustath. ad Dionys. Perieg. v. 13. Mela II, 17. alii. Reliquiae eius dimidiae horae spatium reneg. v. 13. Mela 11, 17. alii. Reliquiae eius dimidiae horae spatium occidentem versus distant ab Abukir. Cf. liber meus geogr. II. p. 777 sqq. — "Pella cum, h. e. Macedonicum, a Pella nobili Macedoniae urbe, unde Alexander Pellaeus nomen accepit. Ex quo autem tempore Macedones Aegyptum obtinuere, a regibus ipsa terra Macedonica, adeo et Pellaeus puer, et ibid. v. 475. domus eius Pellaeus vocatur; sic idem V, 60. de Pellaeo diadenate, X. 511. de Pellaeis muris (i. e. Alexandra), Silius XI, 383. autem de Pellaeis scrptris loquitur etc. De ipsa Pella, Bottiaeae urbe, cuius reliquiae inveniuntur prope Allah Kilianah et liber. Silius XI, 383. autem de *Pellaeis scrptris* loquitur etc. De ipsa *Pella*, Bottiaeae urbe, cuius reliquiae inveniuntur prope Allah Kilissah, cf. libet meus geogr. III. p. 1062. — 288. stagnantem Nilum dixit, quia quotannis Aegyptum inundat. (f. lucan. II, 417. (Si non per plana iacestis Aegypti Libycas Nilus stagnaret arenas) Claud. Idyll. IV, 38. et Plin. XIII, 11, 22. Eadem de causa Padus Lucano IV, 134. et Ganges Curtio VIII, 9. stagnant. — "pictis phaselis, pulchre; nam hoc proprium Aegyptiorum, quemadmodum ex Diod. I, 87. et Herod. II, 96. 97. satis constat, ut certo navicularum genere, cui Baris nomen erat, per Nilum discaprarent." Heros. Da his lavibus naviculis in phaseli (vid. ad Geo. I. discurrerent." *Heym.* De his levibus naviculis in phaseli (vid. ad Geo. I. 227.) speciem formatis Voss. conferri iubet Strab. XVII. p. 785. Lucas. IV. 136. et Iuven. XV, 127. Adde Catull. IV. 1. Mart. X, 30. Cic. Att. I. 13. etc. — circum - - rura. Ita Praepositionem in carminibus hand raro aliis verbis interiectis a Casu suo disiungi, res satis nota. Wund. conferi iubet simillimum locum Hor. Sat. I, 6, 59. non ego - - circum Me Satureiano vectari rura caballo - - narro. — 290. "Quaque vicinia PersiEt diversa ruens septem discurrit in ora Usque coloratis amnis devexus ab Indis,

dis urguet, h. e. ab ea parte, qua Aegypto Persis contermina est, sive ab orientali; quae vicina sunt ac contigua, poëtis dicuntur urquere. Praestat tamen, ut vicinia ductum sit a vicinium; ita ipse amnis urget vicinia, h. e. attingit fines Persidis." Heyn. Sed iure miratur Wagn., Heynium, Iul. Sabini auctoritate motum, dudum e Latinitate eieetum vocabulum ricinium revocare voluisse. — urguet sine Accus. Obiecti legimus etiam ap. Hor. Sat. II, 2, 64. Plaut. Poen. IV, 2, 35. Corn. Celsum II, 1. VII, 26. extr. alibi. Conington comparat Aesch. Agam. 1004. γείτων ομότοιχος ξοείδει. , Persis h. l. pro imperio Parthieo, more sollemni Romanorum poētarum; sic Medus Hydaspes v. 211.; hinc et pharetrata, quod de Parthis proprie dici solet; quis Parthorum pharetras ignorat?" Heym. Cf. etiam Hor. Od. II, 16, 6. Medi pharetra decori. — usque ab Indis coloratis, inde ab Aethiopibus (vid. Geo. II, 116.), qui colorati, i. e. nigri, vocantur, ut Claud. Stilich. I, 264. coloratus Memnon, Nemes. Cyneg. 261. coloratus Mazax, Ovid. Am. I, 14, 6. colorati Seres etc. Cf. Gronov. Distr. in Stat. Mazax, Ovid, Am. I, 14, 6. colorati Seres etc. Cf. Gronov. Diatr. in Stat. c. 10. a Burm. laud. — ,, devexus, καταφερής, ex altis montibus, proclivi descensu in planitiem dum defertur, pronus, fecundat Aegyptum viridem laeto agrorum proventu [cf. Val. Fl. VI, 50. viridis Myrace et VIII, 293. viridis Peuce, a Ladew. laud., quibus addi possunt Hor. Od. II, 6, 15. viride Venafrum, Stat. Theb. IX, 769. virides Amyclae etc.], nigra arena, pro limo; est poētis simpl. solum (ut Geo. I, 105. Lucan. II, 417. si non per plana iacentes Aegypti Libycas Nilus stagnaret arenas. Heyn. Cf. Geo. II, 203. Nigra - terra, Et cui putre solum (ut Geo. I, 44. putris glaeba). Sic etiam Prop. V (IV), 6, 83. pinguem Euphratis ripam nigram harenam vocat. Nigrae maris harenae commemorantur Aen. IX, 711. Ceterum de vocis orthographia vid. adnott. ad Ecl. VI. 8. "Igitur totus locus huc redit: de vocis orthographia vid. adnott. ad Ecl. VI, 8. "Igitur totus locus huc redit: Per totam Aegyptum, cum in occidentali latere circa Canopum, non longe ab Alexandria, tum in orientali versus fines Parthici imperii, et per totam inferiorem Aegyptum (nomine Deltae celebratum), omnis regio, tota gens, iacit salutem certam, ponit salutis spem ad fiduciam, in hac arte, reparandi apes ex boum visceribus. Locum vaxatissimum videor mihi sic satis commode interpretari posse. At si iam de ipsa sententia et poètica ratione iudicium fe-rendum est, Vergilii acumen et verecundiam desiderare mihi videor. Nam et nimis protracta et impedita friget oratio, et paullo iciunius Nili natura bis describitur; quamquam singula membra suo ornatu ac lumine fulgere facile sentio. Praestat vero cum cod. Romano [et Hafn. 2.] ordinem versuum ita mutare: Et diversa - - Usque coloratis - - Et viridem [quam Voss. et Iahn. secuti sunt rationem, suadente etiam Weicherto de verss. iniur. susp. p. 109.]; aut cum Medic. [Gud.] aliisque compluribus [quos Conington sequitur] ita: Let diversa - Et viridem - Usque. Nam nunc quidem versus Et viridem - arena inepte positus est." Heyn. Scil. inter v. 290. et 291., ubi cum servant Haupt. et Ribbeck., qui tamen suspicatur, "solum v. 290. a prima poëtae manu esse, qui secundis curis in vicem v. 289. varia temptaverit nec in schedis suis constituerit, utrum cum v. 293. versus 291. an 292. in locum illum succederet, "quod paullo artificiosius videtur atque etiam. Coningtoni improbatur. Wagn., cum parum apte insertus sit versus Et diversa ruens etc., neque probari possit nimis ampla et verbosa Nili descriptio posito ipsius Nili v. 288. nomine, versus 291—293., qui leguntur in omnibus Codd., videri quidem Vergilii esse censet, sed margini codicis fortasse ab ipso allitos, aut potius ex aliis eius carminibus, deperditis illis quidem, ab aliquo adscriptos et hinc in contextum invectos; quam opinionem triplex Codicum inter se discrepantia in collocandis his versibus miri-fice adiuvet. Haeret porro Vir doctiss. in epithetis viridis et nigra, et in Perside Aegypto vicina; cum nec Parthi, qui saepe a poëtis Persae vocentur, in confiniis Aegypti habitare iure dici possint, et Arabes, de quibus Voss. cogitet, Persarum nomine nusquam comprehendantur. Quare ipse Persidis nomine regnum Parthicum hisque verbis Syriam a Vergilio significari censet; versus autem 291—293. (quibuscum Keightleius ap. Coningt. etiam v. 290. vult exclusum, quemadmodum etiam Peerlk. p. 289 sq. v. 290—293. et

Le vicidem Aegyptom nigra teciniat harena:

Common in hare estam form is it arts eachtenic

fivigues principle at the interior tech

Parestories of premium artistic interior tech

Parestories of premium artistic interior addunt.

Quattur a vente of a live fenestras.

Tomosticle bima ordans iam office triate

Quaeritori nulc geninae hares et spiritus oris

Muta reactanti obstruit is placisque perempto

mutata ertert a Pere ki Feller et some V 201-293, pro addita-quett translitat a some trest et some translitation appliet quod miki quett translitation a some trest et some translitation surptioner in Codd, entra et en augun av et en ertert et statistis chertate suspicionem ali-quete in certain de recent et en ertert et Pers, et autem Agrypt evicina omnium nome translitationer et en ertert et Ernet Verellitatiaj recentus Asiae terras deta en rationer et et en ertert et en ertert et en ertert et en autem supra ve Motas aut Indiae in indiae et en erat hagenium. Non dibitanter igitur rei-211 in Me of Hedaspe ten erat harrinium. Non dabitanter igitur reischenda est Herzen enheet ma ir Mus. Ehem. XV. p. 324 sq. preposita, qui delete v. 201. pr. Previdia legi e il Paticis, nomen populi cuius-lam Libere in V. Test, commen rate. Ci. etiam Ebbeck, Proleg. p. 38. Itaque rethod his versus, mutato tamen ad Col. Rom, exemplum vulgari corum ordine, quam rationem etiam Wagn, ipsum in edit, recentissi, ut in Philol. Suppl. I. p. 315., et Ladowigian socutos esse video. Tittler in Progr. p. 7 -q. verste petus sie ordinandes: 293, 92, 91, 90, 94, et v. 293. Qua cividem, v. 291, autem Cam dicersa scribendum esse suspicatur. dom in Bibbeckii editione versus non mutati hoc ordine apparent: 259. 291 93, 90, 91 -qq. Vide etiam, quae Iahn, adiecit, ut hos versus, quos ommino abesse non posse et ad sententiam absolvendam necessario requiri cen-et, defenderet. Qui priorum editorum de hoc loco vexatissimo scotentias cognoscere cupit, is Burmanni editonem evolvat. - 294. inert salutem, i. e. ponit spem salutis, Bothius ineit male inter-pretatur per: loquitur, coll. Liv. VI.11. Thesaucos Galliei auri occultari a patribus iccit, qui locus cum nostro nihil habet commune. -- 295. .. Cf. cum seqq, excerptum ex Florentino in Geopon, XV, 2. Secutus fortasse noster erat Varionem, cuius hac de re locus, ad quem Florentinus provocat, intercidisse videtur. contractus, coartatus, spatio angusto factus ad hune ipsum usum. Locus, dixos, decem cubitorum in altitudinem et latitudinem, inquit Florentinus." Heyn in usus cum Ribb., Wagn. (in min. edit et Ladew, pro vulg, ad asas ex Med, a m. pr. et Pal, recepimus, ceteris recentioribus editoribus in valg, lectione acquiescentibus. Ad nons praeterea nusquam apud Verg, invenitur, in usus vero etiam Geo, III, 313., ubi vid. adnott., et Aen. IV, 647. Peerlk., cum ad ipsos usus pro: ad hos usus, hos ipsos ad usus, aon Latinum sit, p. 293, coniicit atque hos ipsos aptas ad usus, quae coniectura velim ut Codd, vestigiis aliquo modo iuvetur. scuius fastigiis imponissolent cavae tegulae, imbricco et parietibus artis. angustis, premunt pro exstruunt, sed multo elegantius, quasi coercent [coangustant]; et quatuor relinquunt spiracula ad quatuor caeli cardines spectantia." Hoya. 298. obliquo bucc: fenestrae ipsae sint obliquae. w nec omnino excludant lucem et auram, nec nimium utriusque admittant. --299. Toursoriaumor βούν Florentinus I. I. 300. spiritus oris, h.e. os. 301. multa relactanti, πολλ' ἀκκαζομένω, ut apud Homer. Od. XIII. 277. II. XIV. 458. Heyn. Vid. adnott, ad Geo. III. 226, 301. Lectionem obstruitur quam cum altera obsnitur a Med, et Schol, Bern, (vid. Ribbeck, Proleg. p. 197.) exhibita permutavit Heins,) defendunt Voss., Wakef, et Iahn., camque revocavit Wagn., comparans Geopon, XV, 2, 25.; Εὐθές δί

Tunsa per integram solvuntur viscera pellem.
Sic positum in clauso linquunt et ramea costis
Subiciunt fragmenta, thymum casiasque recentis.
Hoc geritur Zephyris primum inpellentibus undas,
Ante novis rubeant quam prata coloribus, ante
Garrula quam tignis nidum suspendat hirundo.
Interea teneris tepefactus in ossibus humor
Aestuat et visenda modis animalia miris,

305

αποπεφράχθω πᾶς τοῦ βοὸς πόρος ὁθόναις καθαραῖς καὶ λεπταῖς πίσση κεχρισμέναις οἶον ὅμματα, καὶ δίνες, καὶ στόμα, καὶ ὅσα τῷ φύσει πεποίηται εἰς κένωσιν ἀναγκαίαν (ἀναγκαία?), Wakef. ad Lucr. VI, 725., apte comparans Aen. IV, 440. et docens, quomodo ex compendiaria scriptura obstuitur altera facile prodire potuerit, obstruendi verbum rei violentiae magis convenire censet. — 302. solvuntur, tundendo macerantur, quo eitius in putredinem abeant, pelle tamen integra manente, i. e. ita ut pellis non pertundatur et dissectur. Florentin, l. l.: ὁμοῦ ταὶς σαρξί τὰ οστέα συναλοῦντες φυλακὴν δὲ ἐχέτωσαν, τὸ μὴ αἰμάξαι τι τοῦ βοός et rel. — Ceterum Haupt. et Ribbeck. etiam hic solventur. Vid. supra ad Geo. IV, 199 adnott. viscera, caro. Vid. Aen. I, 211. — 303. Sic positum. Cf. Aen. II, 644. sic positum adfati discedite corpus. — lingunt. Haupt. lincunt, Ribbeck. lingunt cum Rom. et Gud. a m. sec. (a pr. m. lingunt.) Vid. supra ad v. 237. — ,in clauso, luto etiam denso obducta ianua et fenestris, ut diserte Florentinus p. 407.; sed, ut adiicitur, XXI. die dies et purus aër admittitur, vento tamen excluso; tum rursus omnia oblita occluduntur. Quo facto, undecimo inde cluso; tum rursus omnia oblita occluduntur. Quo facto, undecimo inde die, aperta domo, examina nova effervescere reperiuntur. Facile ex his apparet, quomodo mater apis in olzov penetrare potuerit." Heyn. Voss. confert Lucr. I, 355. clausa domorum, Colum. XII, praef. 3. fructus clauso custodiendi, eiusd. VII, 6, 5. centum sub uno clauso habere et Moret. 15., ad quem l. vid. adnott. Adde Sall. Iug. 12. loca clausa. — ramea fragmenta ramorum, h. e. ipsos ramos. — casias. Vid. sup. ad Geo. II, 213. recentes, modo carptas. — 305. "Hace faciunt incunte vere. Plin. II, 47. Ver aperit navigantibus maria, cuius in principio Favonii hibernum molliunt caelum. — Is dies VI, est ante Februarias Idus. Cf. XVI, 25, 39." Heyn. — 306. Ante quam — rubeant, efflorescant, niteant. Cf. adnott. ad Geo. II, 319. Offendere potest Conjunctivus modus. cum de re satis certa sermo esse videatur, quae non cogitatione tantum versetur et conditione aliqua teneatur, Particulas autem ante - quam et prius -- quam divisim positas semper fere Indicativus sequi soleat, cuius rei causa in eo est posita, quod sic Adverbio ante maior quaedam vis tribuitur, quae nisi certis temporibus distinctis locum habere non potest. Latinos tamen in eiusmodi quoque locis, ubi nos, sine conditione loquentes, Indicativum exspectamus, cum res a fatorum certe vel naturae voluntate et ratione pendentes cogitent, haud raro Coniunctivo uti constat. voluntate et ratione pendentes cogitent, haud raro Coniunctivo uti constat. Ita etiam h. l. sensus videtur: antequam prata pro naturae ratione, ex naturae legibus, novis coloribus rubere possunt. De ipso autem utriusque structurae discrimine cf. Gernhard. in Comment. graum. IV. p. 15. (Opusc. p. 101 sq.) Kritz. ad Sall. Cat. 4, 5. (De cuius hominis moribus pauca prius explananda sunt, quam initium narrandi faciam, i. e. cum fructu facere possum), Hand. Tursell. I. p. 397 sqq. alii. — 307. Garrula hirundo redit Anth. Lat. Burm. V, 74, 3. et 149, 19., ut garrula chelidon ibid. V. 69, 17. — 308. "humor, sanguis putredine vitiatus. Supra v. 285. insincerus cruor [vel potius succi e contusa massa carnis, sanguinis, cerebri et medullae scaturientes. ut Ladew. explicatl. — teneris sanguinis, cerebri et medullae scaturientes, ut Ladew. explicat]. — teneris autem ossibus, quia haec ipsa contusa colliquescunt. — 309. Aestuat, fermentescit. Rem disertius vide in Florentini loco p. 407. extr." Heyn. — visenda (spectanda) modis animalia miris, mirum adspectum praebentes (von wunderlichem Aussehn.) Voss. minus recte reddit: auf seltsame Art belebte Wesen. Notum est, ex ovibus a regina positis primum

Trunca pedum primo, mox et stridentia pinnis,
Miacentur tenuemque magis magis aëra carpunt,
Doneo ut aestivis effusus nubibus imber
Erupere aut ut nervo pulsante sagittae.
Prima leves ineunt si quando proelia Parthi.
Quis deus hanc. Musae, quis nobis extudit artem?
Unde nova ingressus hominum experientia cepit?
Pastor Aristaeus fugiens Peneia Tempe.

excludi alle - vermicule pelibus alieque carentes, ex iisque demun tieri apes. Ceterum of. adn tt. ad ties I. 177. — 310. "Trunca pedum fieri apes. Ceterim cf. adn tt. ad the 1. 177. — 310. "Trunca pedim Graece pro trunca pedibus. et his pro truncis pedibus. Locum expressit, and sno more, twid. Met. XV. 382 sq., "Heyn. Ita Silius X. 311. truncus capita. Cf. Ruddim II. p. 78. Voss. apte comparat Lucr. V., 635. orba pedium. Vid. infra ad v. 441. — Adverb. primo satis infrequens esse apid Vergilium, cum praeter h. l. non nisi Aen. V. 654. et IX. 576. legatur nam Geo. III. 187. Aen. VII. 528. IV. 176. I. 613. esse Adiectium, deset Wagn. Qu. Virg. XXVIII. 6. — pinnis, cum Hauptio, Ribb. vum doest Wagn. Qn. Virg. XXVIII. 6. pinnis, cum Hauptio, Ribb. et Ladew, scripsimus Vid. adnott, ad ties. I. 398. ... 311. aëra carpunt, h. e volant, vel porius propter additum magis magis volare temptant, ut Ameis, in Iahnii Nov. Annal. LXII p. 51. explicat. Quomodo Lachmann. ad Lucr. III. 405. p. 167. locum intelligat, quem comparat cum Aen. I. 357 miras ritalis carpis, non liquet. Cf. adnott. ad Geo. III, 142. et 325 (abi carpere prate, carpere rura legimus. — magis magis pro magis et magis, et, adnett ad Aen. II. 299, ut ap. Catull. XXXVIII, 3, et magis magis in dies et haras et LXIV, 275. Post cento crescente magis magis inerchreseant. Sie etiam Graeci uālkor uālkor. Cf. Suid. II. p. 497. Weiske de Pleon. Gr. p. 154. et Hand. Turs. III. p. 565. Med. a m. pr., Rom. et complures alii Cold. magis ac magis, aut servata aut reiecta Copula que in voc. temenque, quam lectionem Heins. probat. Heyn certe non improbat. Sed vide adnott. ad Geo. III, 396. — 812 sqq. Hie imaginibus densum significari agmen, in promptu est. — 813. Erupere, erumpunt. vid. adnott ad Geo. I. 49. ut sugittae erumpunt. nerro arcum pulsante, propellente sagittam. — ant ut. Multi Codd. relut, Franc et unus Mead. rel ut. quod Bothius recepit. — Parthi celeberrimi erant sagittarii. Cf. Ecl. X, 59. ibique adnott. — 315. Quis deva, Vid. adnott. ad Ecl. I. 19. quis n. extudit artem. Cf. Geo. I. 133. ibique adnott. et infra v. 328. Codd. quidam vitiose excudit. — 316. "Unde naca hominum experientia cepit ingressus, habuit exordia; unde processit; qua re homines adducti ad hanc artem ab experientia suppeditatam progressi sunt?" Heyn. Wakef. ad Lucr. 1, 384. explicat; unde novum hoc experimentum coeptum est inter homines; accuratius vero Ameis. Spic. p. 41. , unde profectum est novum periculum, quod homines alii secuti sunt." Respondet nostro Eingung vel Verbreitung finden. Modo ne quosdam interpretes secutus coniungas ingressus hominum, cui rationi iam caesura versus obstat. Gud. et antiquiores quaedam editt. exhibent cocpit, quare Conington comparat Ennii fr. Med. 207. (282. Vahl.) naris inchoandar exordium Corpisset, ubi Lips. legi malit cepisset. - 317. Totum hunc locum a secundis poëtae curis profectum et alii loco de Corn. Galli laudibus substitutum esse tradunt Donat, in vita Virg. 10. §. 39. et Serv. ad Ecl. XI.; sed parum probabiliter. Vid. Voss. ad h. 1. "Quod Aristaco (cf. v. 283.) inventum apum reficiendarum tribuit poëta, ignoratur, quo exemplo faciat, multoque magis, unde ei crimen tentatae Eurydices venerit. Fuit vetus Eumeli poëma Boryoría; fortasse fabulae fuit fundus in illo. Fabulam ipsam vid. ap. Ovid. Fast. I. 361. et Met. XV, 361 sqq." Heyn Ordo autem narrationis hic est: Aristacus, qui lue grassante apum examina amiserat matrique calamitatem suam conquestus erat, ab ca inssus est Proteum in Pallene versantem (v. 391.) adire, ut eum de causa et medela mali consuleret. Ex eo audivit, luem immissam esse apibus ob temptatam ab co Eurydicen. Aristaeus igitur reAmissis, ut fama, apibus morboque fameque
Tristis ad extremi sacrum caput adstitit amnis
Multa querens atque hac adfatus voce parentem:
"Mater, Cyrene mater, quae gurgitis huius
Ima tenes, quid me praeclara stirpe deorum—
Si modo, quem perhibes, pater est Thymbraeus Apollo—

dux in Thessaliam Nymphis sacrum piaculare ad matris praecepta instituit et ex visceribus caesarum victimarum recentia apum examina prognata conspicit. De Aristaeo iam ad Geo. I, 14 dictum. — Peneïa Tempe. Ovid. Met. I, 569. Tempe, per quae Peneus, ab imo Effusus Pindo, spumosis volvitur undis. Cf. adnott. ad Geo. II, 469. et Mülleri Spicil. Animadvv. in Catull. p. 11., de ipsa autem amoenissima valle Ossam et Olympum dirimente, quae nunc Lykostomo appellatur, vid. librum meum geogr. III. p. 856. et de Peneo infra ad v. 355. — "fugiens, simpl. relinquens. Aristaeus e mente poëtae tunc in Thessalia degebat, necdum Ceam adierat. — 319. Extremi amuis canut piùl alind esse notest Ceam adierat. — 319. Extremi amnis caput nihil aliud esse potest, nisi ipse fons et initia fluminis. Cf. v. 368. Sane antrum, ex quo fons progreditur, perpetua apud poëtas Fluviorum regia et Nympharum sedes; at h. l. per hunc fontem aditus est ac descensus fit ad antra et vastos recessus in visceribus terrae, ita ut cogitanda sit magna aliqua caverna, e qua omnia flumina orta diversis viis ad terrae superficiem properent et suo quodque loco seu fonte erumpant, postquam sub terra e lacu magno, cuins generis multi in ista caverna sunt. progressa aliquantum viae e qua omnia flumina orta diversis viis ad terrae superficiem properent et suo quodque loco seu fonte erumpant, postquam sub terra e lacu magno, cuius generis multi in ista caverna sunt, progressa aliquantum viae emensa sunt." Ita fere Heym, et recte quidem, quamquam caput interdum etiam de ima alicuius rei parte dici, Geo. II, 355. vidimus, et Caes. B. G. IV, 10. disserte dicit: Rhenus multis capitilus in Oceanum influit, ubi vid. Herzog., comparans v. c. Liv. XXXIII, 41, 7. ad capita, quae vocant, Sari fluminis. Et qui contendunt, caput Singulari numero numquam de ostio fluminis dici, his opponi potest Lucan. III, 202. a Coningtone laud. Iahn. cum Delamallo ad Val. Fl. T. II. p. 495. et Weichert. Comment. de Turgido Alpino p. 6. et ipse ostium fluminis intelligit, cui opinioni recte adversatur Becker. Eleg. Rom. p. 39., ut iam prius contra Burmannum eandem sententiam proferentem recte disputavit Ouwens. Noct. Hag. p. 598 sqq. ab Heynio laud. — Caput pro fonte fluvii statim redit v. 368., extremi autem addi a poëta locum respiciente unde Aristaeus exeat (v. 317.), vere memorat Ladew. Pro sacrum caput Medic. placidum caput, quod hic non minus quam infra v. 352. (ubi pauci quidam libri flavum caput ita corrumpunt) ex Aen. I, 127. petitum esse, iam Wagn. docuit. Cf. autem Schol. Hor. Od. I, 1, 22. (a Coningt. laud.) Omnis fons in origine sacer est et adnott. ad Ecl. I, 51. — 320. adfatus, iuxta querens, pro inusitato adfans dictum videtur. Vid. adnott. ad Geo. I, 206. Alii fortasse est supplebunt. Cf. infra v. 444. et 530. et Wagneri Qu. Virg. XV, 6. — 331. "In eadem illa caverna, seu in parte eius aliqua magnum specus est, quod pro Penei regia et Cyrenes, quae eius filia seu neptis, thalamo est; pervenitur ad illud descensu ad illam magnam cavernam facto, nunc quidem per fontem Penei fl. Hunc autem versum et has querelas ex Homerica expostulatione Achillis cum Thetide II. I. 349 sog. expressas esse. notarunt Intop.: sed mirifice ad illam magnam cavernam facto, nunc quidem per fontem Penei fl. Hunc autem versum et has querelas ex Homerica expostulatione Achillis eum Thetide Il. I, 349 sqq. expressas esse, notarunt Intpp.; sed mirifice exornavit Vergilius nude ab Homero primum tradita. Cf. etiam Il. XVIII, 70 sqq." Heyn. In distinguendo versu secutus sum Wagn. Vulgo Mater Cyrene, mater etc. De Cyrene ef. Pind. Pyth. IX, 1 sqq. Apollon. II, 51. f. 161. Spanh. ad Callim. Apoll. 91., de iterata autem voce mater adnott. ad Ecl. I, 74. Ceterum ef. cum h. l. Anth. Lat. Burm. V, 215, 1. Nymphae, fonticulae Nymphae, quae gurgitis huius Aeternum rosco tumditis ima pede. — 322. Quatuor Codd., inter quos Rom., praeclara astirpe; sed recte Wagn. docet, coniungenda esse praeclara stirpe genuisti, neque ullam intercedere horum verborum cum Aen. I, 19. (quem Heyn. comparat) similitudinem. — 323. Si modo etc. Cf. similis locus Ovid. Met. I, 760. At tu. si modo sum caelesti stirpe creatus. Ede notam tanti Met. I, 760. At tu, si modo sum caelesti stirpe creatus, Ede notam tanti

fankram fede gemülekka era grundik dusewi Pura amort qui me seulu ejerare d'iebast 325 Ka saam amalipeum altas in stans lainitessi. Vien mili eix felyim et pelitim cistella sollæs Pinna templani emilieral le matre reliciti. Quin age et ipea man, tellis erre sivas. Per etaquis inimitum ignem atque interfite messis. Ure esta et duram in vitis i life dicennem. Tanta mese si te ceperunt tarifa laffis " 330

At mater sonitum thalamo sub firminis alti

reverse etc. To prove en antitudis, findi Therein interests, qui in resultation and en actività de l'actività de l'actività mobilis. Nature Rendement, VIII, l'actività de l'actività de l'actività si importatione in terre IX 52 con Herri, Fostis i 14, findi i Timera et Apollinene Verginos in terreto a 822, 812 IV, 7, 22 vi attr. Ci, etiam Ann. III, 87 - 324. Incisame facts, a benti rimi, pletschi Theol. Verginos de la menti actività del sirie de rimi, quae praeclaris esta quarque estata liberale, gentiale estati inviera fixtura, i. e. si fatte menti actività della liberale, gentiale estati inviera fixtura, i. e. si fatte menti actività actività della menti della conferenza della del inter dess, in quer im concillo me e discatum iri promisisti. Genitis antem ex Des caclum promittere parentes solites d'est liarm. Les Senecae Here. fur. 438. 440. Qua patre genéties cultium sportet domain. Cf. etiam Aen. I. 250. et XII. 795. 326. 327. "Exornavit poéta ró driude Homeri: hane gloriam, quam milil melto cum labore, longae experientiae molestia. ex agrorum cultu et presidom adecque etiam ex apinus cura paraveram. hanc fructum amitto, co privatus sum, et hoc quidem, cum te deam matrem habeam." Heyn. Lectionem pecudum, quam praebent Med. et Gud. a.m. sec., tuctur ctiam Nonius p. 158, 30, et 460, 5, Rom., Pal., Gud. a.m., pr., Bern. 2, aliique Cold. Pier. et Burn. scribunt pecorum. Ceterum ef. supra v. 168. - 328. "te matre: cum [quamvis] te deam matrem habeam, quae prohibere hoe vel possis vel debeas." Wagn. — 329. ipna mann. Vid. adnott. ad Geo. III, 395. — felicer silvas, arbusta fructiferarum arborum. Vid. adnott. ad Ecl. V. 37. et Geo. II, 127. — 330. Fer stabulis ignem. Cf. Acn. IV, 594. Ferte citi flammas. - interfive, perde, messes: ex Lucr. III. 885. Aut flammis interfict malisee ferarum. Ursinus comparat fragm. Cicer. Occon. ap. Nonium VI, 9 (p. Jerarum, Ursinus comparat tragm. Cieer. Oecon. ap. Nominus VI, 9 (p. 1312. Nobb.) Nullo modo facilios arbitror posse noque herbas arescere et interfici, neque terram ab sole percoqui. Verbis perimere et necare in simili innetura etiam alii usi sunt. Post messes sata cum vitibus iuneta, erunt arbores satac. — 331. duram bipennem. Sie nune cum Ribbeckio. Wagn. (in min. edit.) et Ladew. e Cod. Med. edidimus. Ceterorum omnium librorum et Arusiani p. 217. bind. lectio validam bipennem (quam Haupt. et Conington servarunt) ex Acn. XI, 651. videtur fluxisse. Rom. hie et Acn. II, 627. bipinnem, fortasse rectius. Bipennem autem Quinctiliani oute ta in una faisca vetet ex lust. Or. I. 4, 12, and im. Wagn. docuit actate in usu fuisse, patet ex Inst. Or. I. 4, 12., quod iam Wagn. docuit. Vid supra ad v. 310. molire, vibra, ut excidentur vites. Eandem verbi molirudi constructionem vides apud Ovid. Met. V. 367. Inque Dei pectus celeres molire sagittas. De ipso verbo vid. adnott. ad Geo. I. 329. et Acn. X. 131. -- 332. Verba si te ceperunt taodic laudis repetit idem ille Verg. imitator in Anth. Lat. Burm. I, 178, 196. — 333. "sonitum. confusum, nondum disertam vocem, qua filium agnoscere posset. Versus ductus ex II. XVIII, 35, 36, ubi Thetis e fundo maris querelas Achillis resciscit. Quae sequuntur, e vita priscarum heroinarum adumbrata sunt."

Sensit. Eam circum Milesia vellera Nymphae Carpebant hyali saturo fucata colore, Drymoque Xanthoque Ligeaque Phyllodoceque, Caesariem effusae nitidam per candida colla, [Nesaee Spioque Thaliaque Cymodoceque,]

335

Heyn. — sonitum sensit. Ita etiam Lucr. IV, 564. Ergo fit, sonitum ut possis sentire. Infra v. 353. gemitus commemoratur. — thalamo. Vid. infra v. 374. — 334. Eam circum. Vid. supra ad v. 75. — Milesia vellera. Vid. Geo. III, 306. Wagn. in hoc epitheto, ut in aliis quibusdam, indicium Vergilii desiderari censet. Sed cf. adnott. ad Ecl. V, 27. X, 59. etc. — Vellera carpebant, lanam ducebant, nebant. Cf. Geo. I. 390. carpentes pensa puellae et Catull. LXIV, 310. de Parcis Aeternumque manus carpebant rite laborem. — 335. fucata, lana tincta, hyali colore, h. e. hyalino, vitro simili, viridi, cf. Auson. Mos. 418. hyaloque virentem Pande peplum. "saturo, h. e. quo ipsa vellera saturata sunt; nam proprie lana est satura, quae satis colore imbuta est. "Heyn. Cf. Sen. Thyest. 955. saturae vestes ostro Tyrio; sed cadem ratione color sunt; nam proprie tana est satura, quae satis colore imbuta est. Heyn. Cf. Sen. Thyest. 955. saturae vestes ostro Tyrio; sed eadem ratione color ipse satur dicitur Plinio XXXVII, 10, 61. et Senecae N. Qu. I, 5. extr. Saepius Participium sic usurpatur; cf. vestes murice saturatae ap. Ovid. Met. XI, 166. Martial. VIII, 48, 5. Claud. in Rufin. I, 208. et ipse color saturatior ap. Plin. XXI, 8, 22. Cf. etiam adnott. ad Geo. II, 197. "Hyalus, valos, pro vitro nove dictum; fortasse, cum Graecum aliquem poëtam sequeretur Vergilius. Simili ausu a Lucret. IV, 1120. thalassina sectic dicta. This sitream mater. vestis dicta. Ubi vitreum mare, vitreus pontus, [vitrea unda, Aen. VII, 759.] dicitur, ad colorem caeruleum spectare epitheton videtur, si vitreus vestis dieta. Ubi vitreum mare, vitreus pontus, [vitrea unda, Aen. VII, 759.] dicitur, ad colorem caeruleum spectare epitheton videtur, si vitreus fons, ad pelluciditatem. Vitreum Circen nova audacia dixit Hor. Od. I, 17, 20. pro marina. Praeiverat Corinna, quae ἐάλινον παίδα pro marino usurpaverat. Vid. Toup. Append. ad Theocrit. p. 20. 21." Heyn. Vergilium sequuntur Auson. Mos. 418. Caeruleos nunc, Rhene, sinus hyaloque virentem Pande peplum, et Prudent. περί στεφ. XII, 53. Tum camurus hyalo insigni varie cucurrit arcus. Inde hyalinus apud Fulgent. I. praef. p. 26. Munker. et Mart. Cap. VI, 189. VIII, 273. Cf. etiam Plin. XXXVII, 8, 37. — 336. "In huiusmodi enumeratione multorum nominum ex mythicis rebus petitorum videntur sibi valde placuisse veteres poëtae, nullus tamen magis, quam Ovidius: fortasse, quia eruditionis laudem res habebat, et varietatis copiaeque gratiam nominum ex etymo significatus affundere potest. Nostris quidem sensibus periit illa suavitas. Ceterum hic locus et haec nomina ex Homero petita II. XVIII, 37 sqq. Memorat autem Vergilius Nymphas omnis generis, cf. v. 383., nec modo Marinas vel Potamidas, verum Oreadas quoque et Napaeas (venatrices v. 342 — 344.). Sunt hae Iovis filiae; reliquae Nereides, duae Oceani filiae v. 341." Heyn. Cf. etiam Hesiod. Theog. 243 sqq. longum Nympharum indicem exhibens. — 336. Drymoque. Copula vel ob sequens x, vel omnino arseos vi producta. Cf. adnott. ad Geo. 1, 371. Ribbeck. cum Med., cd. Ven. 1. et Macrob. V, 17, 17. scripsit Drumoque. Vid. supra ad v. 211. — 337. Cf. Theocr. V, 91. λιπαρὰ δὲ παρ΄ αίχένα σείει ἔθειρα et quos locos praeterea collegit Gebauer de poët. L. p. 213 sq. Caesariem effusae etc. i. e. habentes caesariem effusam. Vide de hac constructione adnott. ad Ecl. I, 54., ubi addi potest locus nostro simillimus Aen. II. 273. perque pedes traiectus lora tumentis, quem Conigiton hic comparat. De effusis autem crinibus of Drakenb. ad IAv III. 7. 8. — Caesariem effusis autem crinibus of Drakenb. ad IAv III. 7. 8. — Caesariem effusion production 273. perque pedes traiectus lora tumentis, quem Conington hic comparat. De effusis autem crinibus cf. Drakenb. ad Liv. III, 7, 8. — Caesariem quae omnino significat comam longam, spectabilem, magnificam (vid. Doederl. Synon. III. p. 16 sqq.), non solum de virili coma dici, ut Serv. ad Aen. I, 590. contendit, sed etiam de muliebri, praeter h. l. probant, quae Barth. ad Claud. Epith. Honor. 99. et ad Cons. Olybr. 85. adnotavit. Quid quod adeo caesariem barbae commemorat Ovid. Met. XV, 656.? Vid. eundem Barth. ad Stat. Theb. II, 98. et VI, 55. — Versus 338., qui etiam Aen. V, 826. legitur, cum ab optimis et plurimis Codd. (Med., Rom., Pal. aliisque) absit, aliena manu ex illo loco huc translatus videtur. Quare Brunck., Wagn., et Ribbeck. eum exsulare iusserunt; nos, ne

Cydippeque et flava Lycorias, altera virgo, Altera tum primos Lucinae experta labores, Clioque et Beroë soror, Oceanitides ambae, Ambae auro, pictis incinctae pellibus ambae, Atque Ephyre atque Opis et Asia Deïopea Et tandem positis velox Arethusa sagittis. Inter quas curam Clymene narrabat inanem

340

345

numeri versuum turbarentur, (ut Ladew., Bryce, Haupt. et Conington) uncis inclusum retinuimus. — 339. Cydippeque. Copula abest quidem a plurimis Codd. (inter quos etiam Medic.), servanda tamen videtur, ne in hiatu eaedem vocales concurrant, quod elegantiae sensus Vergilio innatus matu caedem vocales concurrant, quod elegantiae sensus vergino innatus studiose vitavit. Cf. Wagn. Qu. Virg. XI, 3. p. 421. — flara Lycorias, flavis capillis praedita (die blonde). Vid. infra v. 352. Sic Hor. Od. II, 4. 14. flava Phyllis, ibid. IV, 4. 4. flavus Ganyanedes etc. — 340. Lucinae labores. Vid. adnott. ad Geo. III, 60. — 341. "Ingrati hi numeri; quare Vergilium ita hace pronuntiasse censeo: Clioque et Beroë | soror; hine ante soror interpunxi." Wagn. (In min. autem edit. Wagn. Comma recte delevit.) - 342. Ambae auro (zona aurata) et pictis, i. c. variis, pellibus incinctue, alte cinctae, utpote Nymphae venatrices. Cf. adnott. ad Acn. I, 320. Nam etiam ex Occaninis Dianam legere Nymphas venatrices docet Wagn. coll. Callim. H. in Dian. 42. — De iterata voce ambae vid. adnott. ad Ecl. VII. 4. — incinctae pellibus redit Aen. VII. 396. De pictis pellibus cf. adnott. ad Geo. III. 243. — 343. De geminata Copula Aigue in enumerationibus (cf. infra v. 463.) vid. Wagn. Qu. Vig. XXXV, 23. et 25. Qui Copulae usus non idem est cum illo, de quo ad Ecl. V, 23. disputavinus. — "1s/a, a tractu Lydiae. Vid. sup. Geo. I, 383. Versum metieris sic, ut ultima in Ephyre non elidatur, ut in Graeco: ἢδ' Ἐq ἐρη, ἢδ' Ὠπις." Heyn. Nam etiam hic versus totus ad Graecam rationem conformatus est. Cf. Ecl. II, 24. VIII. 44. X, 12. et Wagn. Qu. Vir. XI. 2. a. the high vid. advects ad Ecl. II, 52 Pro Wagn. Qu. Virg. XI, 2. c. De hiatu vid. adnott. ad Ecl. II, 53. Pro Ephyre Cod. Med. exhibet Ephyre. quod probare videtur Lachmann. ad Lucr. VI. 971. p. 405. Sed vid. Wagn. Leet. Verg. in Philol. Suppl. I. p. 381. Litera a ex sequente voc. atque facile potuit oriri. — 344. "Arethusa [de qua vid. adnott. ad Ecl. X, 1.] velox, venatriz. Mireris has Oreadas in aquarum fundo inter Nymphas marinas memorari. Scilicet dicendum est, poëtas omnino in Nympharum generibus discernendis non ubique esse solere satis subtiles ac diligentes, et Nymphas fontium et amnium silvis et saltibus, contra vero ex montibus et saltibus deductas Oreadas et Napaeas venationi immisceri, adeoque sagittis et arcubus instrui. Ita Diana Nymphas venatrices ex Oceaninis legit apud Callim, in Dian. 42. Cf. Spanhem, ad v. 13. Infra v. 383. cum patre Oceano invocantur Nymphae silvarum et fontium promiscue. Offendunt tamen vel iuneta inter se et ad unum genus relata, quae tam diversi generis sunt. Ita fere Heyn., cum quo consentit Voss., quem vide. At bene Serv. Dresd. a Wagn. allatus: "Tandem positis: quae et venatrice in Nympham [seil, Naida] versa fuerat. Sententia igitur haec videtur esse: quae venationis pertaesa tandem voti compos facta est, ut arcum deponere posset." Ceterum Peerlk. p. 293. pro nelox coni. felix. hac fere explicatione adscripta: "Arcthusa, nympha venatrix, non poterat felix esse propter Alpheum: iam poterat, non amplius venatrix, sed positis sagittis, a Diana in fontem mutata" et provocans ad Hor. Carm. Sacc. 33 Val. Fl. III. 541. Sen. Oed. 481. Claud. Pracf. II. Ruf. et Eutr. II., 250. - 345. De ciusmodi narratiunculis temporis fallendi causa inter nendum vel texendum prolatis ef, adnott, ad Geo. I. 293. - "curam inanem Unleani, studium in observando adultero et ultione sumenda, cum recte fabricaretur, quo Martem cum Venere opprimeret. Respexit locum Odyss. VIII. 266 sqq. Qui fabulam post Homerum narraverint, dabit Wernsdorf. P.-t. min. T. IV. p. 53. Hom. inanis autem vocatur haec cura, utpose vil il profutura neque Venerem prohibitura, quominus denuo eadem ratione peccet, vel etiam, ut Wagn, nune explicat, (qui prius minus recte

Volcani Martisque dolos et dulcia furta Aque Chao densos divom numerabat amores. Carmine quo captae dum fusis mollia pensa Devolvunt, iterum maternas inpulit auris Luctus Aristaei, vitreisque sedilibus omnes Obstipuere; sed ante alias Arethusa sorores Prospiciens summa flavum caput extulit unda, Et procul: "O gemitu non frustra exterrita tanto, Cyrene soror, ipse tibi, tua maxima cura, Tristis Aristaeus Penei genitoris ad undam

350

355

"de studio inani in deprehendendo coniugis suae adultero" dixerat: cf. Ameis. in Iahnii Nov. Annal. LXII. p. 51.), "cum ne tanto quidem dedecore deterreri posse videantur, qui amplexus eius petant." — 346. "Martis doli hand dubie idem notant, quod dulcia furta, cum clam Vulcano fierent, ut ibid. v. 268. 269." Heym. De his dolis Vulcano a Marte structis, quos sane Homerus Od. VIII., 266 sqq. ignorat, Ladew. potius Lucianum in Gallo c. 3. conferri iubet, qui narrat, Martem cum Venere concubiturum gallum custodem ante ianuam posuisse, qui canendo periculum imminens significaret. Peerlk. tamen p. 294. coniicit Volcanique dolos et Martis dulcia furta, coll. Ovid. A. A. II., 562. Mulciberis capti Marsque Venusque dolis, cui loco p. 387. addit hune Prudentii contra Symm. I, 626. qui restituendos Vulcani Martisque dolos Venerisque peroras. — furta hic i. q. furtivi amores, ut Aen. X, 735. furtiva caedes etc.; nam furta hand raro dicuntur a poëtis, quae furtim doloseque fiunt, ut latere posse videantur auctoribus. — 347. Aque Chao, abultimo tempore, quo mundus procreatus est, ut Ovid. in Ibin. 83. Denique ab antiquo divi veteresque novique In nostrum cuncti tempus adeste Chao. Multi tamen Codd. (inter quos Medic.) et Arus. Messius Atque Chao, sed aque et alque in Codd. saepe confundi, res est in vulgus nota. Cf. Burmann. ad Ovid. Her. VI, 156. XXI, 180. idemque ad Met. III, 631. Wakef. ad Lucr. III, 757. alii. — "densos amores, crebros, magno numero longaque narrationis serie Nymphae pertexendos." Heyn. divom. Vid. infra ad v. 358. — 348. mollicut gravidos penso devolvere fusos? — inpellere aures legimus etiam ap. Persium II, 21., ut inpellere sensus ap. Lucr. I, 303. — 350. De vitreis disyllabum esse dicunt Heyn. et Voss., ut Aen. I, 726. aureis et infra v. 355. Penei; sed rectius Wagn. primam corripi censet, ut apud Hor. Od. III, 13, 1. O fons Bandusiae, splendiclior vitro. Addere poterat Vir. doct. Ovid. 1. modo 1. Athis, quem flumine Gange Edita Limnate vitreis disyllabum que dicuntate vitreis, et vIII, 71, 7 sq. Si "de studio inani in deprehendendo coniugis suae adultero" dixerat: latrone clausos. Neque aliter statuendum videtur de Aen. VII, 759. Te nemus Anguitiae, vitrea te Fucinus unda, Te liquidi flevere lacus. Ovid. A. A. II, 207. Fac, pereat, vitreo miles ab hoste tuus similibusque locis.

— 351. Obstipuere cum recentissimis editoribus scripsimus, sched. Sangall., Pal., Rom., Gud. et duos Bern. secuti. Cf. Wagn. Orth. Verg. p. 461. et Ribbeck. Proleg. p. 451. — sorores non nimis severe dictum censet Heyn. Sed vide quae eius adnot. ad v. 236. opposuimus. Iure poterant Naiades Arethusae sorores vocari. — V. 352. iteratur Aen. I, 127. uno modo verbo flavum in placidum mutato. — 353. Et procul, omisso verbo clamat, ut Aen. II, 42., ubi vid. adnott. — 354. ipse tibi. De Pron. ipse cf. adnott. ad Geo. III, 239., de Dativo tibi ad Ecl. VIII, 6. et 30. — tua maxima cura. Cf. Publilii Syrinx 9. (Wernsd. P. Lat. min. II. p. 388.) Attis almus amans, tua maxima cura, Cybele. Ceterum vid. adnott. ad Ecl. I, 57. X, 22. al. — 255. "Penei genitoris, an Cyrenes? Sed perpetuum magnorum fluviorum epitheton pater, genitor.

The section of a Transpirity Editor Entropy of the section of the

the art of the life of the form of the control of t ATTO THE PART OF THE PARTY OF T de lieu al lei al reolte Terelle.

10 de la 10 mm dissa.

11 de la 10 mm dissa.

12 de la 10 mm dissa.

13 de la 10 mm dissa.

14 de la 10 mm dissa. The black of the second of the and the second of the September September 1981 practeriem Berther magne, vel etam Elebeckii sorram undam ex v. 319. Et am schrauero Limerd, pract. p. XXI. et Eibleck, Proleg. p. 364. pondes Penci valde suspectus veletur. De ipso Penco, qui nune So-lameria, Salambria vocatur, vel Eibram meum geogr. III. p. 874.—856. te condetem nomine dicit, i. e. te nomine tuo appellans vocat crudelem C! Ash. XII, 652, implorant nomine Turmin, ceterum autem Ecl. V. 23 And II. 225. Tum even termifacta movus per pertora cunctis Insimual parar percoussamentem Vid. ad Eel. 1, 54. III, 106. al. 358. Secondum Rhemmium Palaemonem scripscrat Vergilius duce; vid. Wakef, ad Lacr II. 484." Heyn. Sed Rhennii praeceptum pertinet tantum ad dice. Vid ad Acn. I. 753. De adhortandi formula per iteratum duc vel duc age ef Burm. ad Ovid. Fast. IV. 527., qui confert Trist. III. 1, 25. Sence. Troad. 993 et Stat. Achill. I. 144. — fas illi, etc., utpote Apollinis et Cyrenes, Nymphae, filio. — divom. Nympharum. Cf. adnott. ad Acn. XII. 139. Forman autem dicom hic exhibent Med. et Pal., ut alibi seli filici Cf. Pilland. Probag. b. 438. — 250. Varsus et II. XVIV. 48. alii libri, Cf. Ribbeck, Proleg. p. 438. - 359. "Versus ex Il. XXIV, 96. άμη) δ' ἄψα σηι λιάζετο χύμα 3αλάσσης. Qua se iuvenis per fontem in

Flumina, qua iuvenis gressus inferret. At illum Curvata in montis faciem circumstetit unda Accepitque sinu vasto misitque sub amnem. Iamque domum mirans genetricis et humida regna Speluncisque lacus clausos lucosque sonantis Ibat et ingenti motu stupefactus aquarum Omnia sub magna labentia flumina terra Spectabat diversa locis, Phasimque Lycumque Et caput, unde altus primum se erumpit Enipeus

365

aquas infert, moles aquarum sinum facit et cavum, per quod, tamquam aquas intert, moles aquarum sinum facit et cavum, per quod, tamquam per antrum, ad loca subterranea descendit, in quibus aquarum receptacula sunt et fontes, inque his Penei." Heyn. — 360. gressus inferret, ut gressum ferre Aen. XI, 99. Ovid. Her. XVI, 333. Sen. Herc. Oct. 579. alibi. — 361. Versus ex Hom. Od. XI, 243. translatus, quod iam Macrobius Sat. V, 3, 4. vidit. De comparatione, quam hic factam videmus, cf. Heins. ad Ovid. Met. XI, 538. — curvata unda. Vid. adnott. ad Aen. III, 564. Pro montis Macrob. 1. 1. male praebet molis. — 362. Accipere nos dicitur locus, quem ingredimur, mittere, dum per eum transimus. — sinu, caverna in sinus speciem fact. — 363. "Haec miratio payarum rerum in invenis anima. — onamquam gravi cura conresso. egrecie. novarum rerum in iuvenis animo, quamquam gravi cura oppresso, egrezie memoratur. Compares Hom. Od. IV, 43 sqq." Heym.— genetricis. Sic constanter optimi libri, Medic., Rom., alii, quamquam vocabulum ad formam Mascul. genitor referendum est. Alteram tamen formam genitrix, licet minore Codd. et veterum monumentorum auctoritate suffultam, non prorsus improbandam esse censet Schneider. Gr. Lat. I, 1. p. 16. Cf. Pierius ad Aen. I, 594. et Forcell. hoc v. — 364. sqq. "In his antiquiorem aliquem poëtam ante oculos habere potuit, qui de rerum originibus tradens Oceanum omnium dearum deorumque patrem, h. e. aquam commune omnium rerum principium, cecinerat, (cf. inf. v. 381. 382, et Il. XXI, 195 sq.) eiusque regiam, [in qua secundum h. l. etiam Fluvii et fontium Nymphae palatia sua habent] tamquam magnam in terrae visceribus abyssum et aquarum receptaculum, descripserat: de quo secundum antiquiores Plato disputabat in Phaed. T. I. Opp. p. 112. A. et contra eum Aristoteles Meteorolog. II, 2. 779. ed. du Val. B. C. Certe poëta hie non fontem Penei, quem Ovidius in simili loco Penei regiam facit, Met. I, 544., sed vastam aliquam cavernam sub terra narrat, e qua, tamquam e communi fonte, sed diversis partibus ac locis, omnia flumina orta diversis viis ad terrae superficiem et ad suam quodque originem properent, et ex terra prodeant. "Heyn. Cf. quae de hae veterum opinione disserui in libro meo prodeant. "Heyn. Cf. quae de hac veterum opinione disserm in horo meo geogr. I. p. 566. "Secundum hacc facile erit intellectu, quid sint speluncis lacus clausi, s. inclusi, qui sunt in speluncis, h. e. magnae illae cavernae recipiendis aquis, quae ipsi fontes scaturientes faciunt." Heyn. Voss., qui multus est ad h. l., confert Lucan. X, 247. Sunt qui spiramina terris Esse putent, magnosque cavae compagis hiatus. Conferri etiam potest Ovid. Met. 1, 243. Ipse tridenti suo terram percussit; at illa Intermuit motuque sinus patefecit aquarum. — "lucos sonantes; cum se tills cavernis orta flumina procedant alignantum viae subter terra, dones ex illis cavernis orta flumina procedant aliquantum viae subter terra, donec ad superas auras prodeant, huic viae litora nemoribus obsita, quae strepitu aquarum alluentum resonant, non incommode dare potuit." Heyn. Cf. etiam lucos v. 468. apud inferos commemoratos et Aen. III, 442. Averna sonantia silvis. — 366. ingenti motu aquarum. Conington confert Propert. IV, 14 (prius III, 15), 31. magnos cum pomunt aequora motus. — 367. flumina diversa locis, quod in pedestri sermone: diversis locis. — "Lycus h. l. Ponti fluvius, quia cum Phaside, Colchidos fl. iunetus est, ut apud Strabon. XI. p. 801. B., [ποταμοί δὲ πλείους μέν είσιν ἐν τὶ χώρα, γνωριμώτατοι δὲ Φάσις καὶ Λύκος] et uterque in Pontum Euximum se immittit." Heym. De Phaside (nunc Rion s. Fachs dicto) cf. liber meus modo comm. II. p. 97., de Lyco autem, qui in Irin influit et nunc Kulei Hissar vocatur, mea ibid. p. 99. — 368. caput h. l. fons. Vid. ad v. 319. ex illis cavernis orta flumina procedant aliquantum viae subter terra, donec

Saxosusque sonans Hypanis Mysusque Caicus, Unde pater Tiberinus et unde Aniena fluenta Et gemina auratus taurino cornua voltu Eridanus, quo non alius per pinguia culta

370 369

— Enipeus, Thessaliae flumen, quod in Peneum effunditur, (Hom. Od. XI, 238. Herod. VII, 196. Strab. IX. p. 297. Plin. IV, 8, 15. Ovid. Met. I, 579. VI, 116. VII, 229. etc.) nunc Fersaliti appellatum. Cf. liber meus modo laud. III. p. 874. Plurimi Codd. Enipheus. Vid. Burmann. ad Ovid. II. II. - se erumpit. Ita Medic. cum aliis bonis libris, rectissime; alii Pronomen omittunt. Sed vide Geo. I, 466. et III, 428. coll. cum Lucr. V, 597., ubi erumpere lumen activo sensu dictum vides pro effundere, Cic. in Arat. 176. erumpere ignes, Tibull. I, 4, 86. erumpere liqueres etc. Cf. Broukh. ad Tibull. 1. l. et Burmann. ad Grat. Cyneg. 432. — Versus 369. et 370. transponi iussit Schrader., quem cum Ribbeckio (cf. eius Proleg. p. 47.) et Ladewigio secutus sum. Sic enim apte ab Asiae fluminibus ad Graeciae et ladewigh secutus sun. Sie enim apte ab Asiae numinous al Graeciae fluvium et ab hoc ad Italiae flumina transitur. Ceteri recentiores editores servant vulgarem versuum ordinem. — 370. Hypanis, Sarmatise Europaeae flumen notissimum, quod nunc Bug, Bog vocatur. (Herod. IV, 52. S1. Mela II, 1. Plin. IV, 12, 26. Ovid. ex P. IV, 10, 47. etc. et liber meus modo comm. III. p. 1116 sq.) — saxosusque sonans. Ita ex optimorum (odd. auctoritate cum Wagn. (quem etiam ceteri editores recentiores secuti sunt) edidi pro vulg. sarosumque sonans (quod etiam Bern. II. et III. exhibent et Serv. probat). Philargyrius enim: "Alias Sazosusque sonans, non ut duo intelligendum, saxosus et sonans, sed ob sara sonans;" et Serv. Dresd. in eandem sententiam: "Nomen pro Adverbio." Cf. adnott. ad Geo. I, 163. 407. imprimisque ad Aen. VIII, 559. et Wagn. Qu. Virg. XVI, 4. Quamquam enim alibi Neutra Adiectivorum verbo sonars iungere solet Vergilius (cf. Geo. III, 239. 149. Aen. IX, 125. 732.), hoc tamen loco, Wagnero iudice, Adiectivo uti maluit, quo sibilantem aquae circum saxa strepentis sonum imitaretur, ut Aen. V, 866. adsiduo longe sule sara sonabant. Ameis. Spic. p. 41. hoc discrimen statuit, ut sarosus sonans significet: per saxa sonans, saconum sonans autem ob saxa (obstantia) sonans. Ceterum literas sibilas etiam Ecl. III, 80. Aen. III, 27. 136. et alitia) sonans. Ceterum literas sibilas etiam Ecl. III, 80. Aen. III, 27. 136. et albi vide cumulatas. — De Cairo (nunc Ak-su s. Bokhair, Bakir? cf. librum meum geogr. II. p. 121.) vid. Strab. XIII. p. 424. Herod. VII, 72. Mela I, 18. Plin. V. 30, 33. Ovid. Met. II, 243. XV, 277. aliosque. — 369. A niena fluenta, u. au Aen. XII, 35. Tiberina fluenta, IV, 143. Xanthi fluenta, VI, 327. ranca fluenta Cocyti etc. Cf. Doederl. Synon. II. p. 9. Aoni autem fluvius satis notus, qui nunc Teverone vocatur. Vid. librum meum geogr. III. p. 512. — 371. Fluviorum deos cornibus taurinis instructos fingi a veteribus, res notissima. Alii, memores etiam Oceanum Euripidi Or. 1386. dic παυρόπρανον, hoc pribator or fluyii involuti cum bayin sanyitis comparato dedirector. elli editario deli supplication deli supplication en fluyii involution cum bayin sanyitis comparato dedirector. elli editario deli supplication en fluyii involution cum bayin sanyitis comparato deli editario elli editario e epitheton ex fluvii impetu cum bovis saevitia comparato deducunt; alii, ad Hom. Il. XXI, 257. provocantes, ubi de Xantho: μεμυχώς ἡῦτε ταῦρος, id referunt ad murmur aquarum boum mugitum imitans, alii denique, quod fortasse verissimum, ad ripas in cornuum similitudinem curvatas et ad plura bracchia s. ostia, in quae flumina haud raro distrahuntur. Vid. autem Eurip. Ion. 1261. Ω ταυρόμους ον ὅμμα Κηςισοῦ παιρός. Verg. Aen. VIII, 77. Hor. Od. IV, 14, 25. Silius III, 405. Val. Fl. I, 106. Claud. in Eutrop. II, 163. Stat. Theb. IX, 420. et cf. Aelian. Varr. Hist. II, 33. Orell. ad Hor. l. l. Hirt. Mythol. Bilderluch. p. 156. alii. Heyn. putat Pado tribui cornua aurata, "sive propter fertilitatem agri adiacentis, sive simpliciter, quia deorum attributa sollemni epitheto sunt aurea." Rectius autem iam Cerda ad ramenta sluvii aurea referebat epitheton, adsentientibus Vossio. qui conferri iubet Plin. XXXIII, 4, 21. (Aurum invenitur - fluminum ramentis, ut in Pado Italiae), Wagnero et Ladew. Bryce (quocum facere videtur Conington) cogitat de more cornua boum sacrificandorum et in triumphis agendorum auro inducendi, quae ratio quodammodo fulcir fortasse verissimum, ad ripas in cornuum similitudinem curvatas et ad triumphis agendorum auro inducendi, quae ratio quodammodo fulciri poterat loco Geo. I, 217., ubi clare fulgenti Tauri sideri aurata cornus siscribuntur, et Auson. Mos. 469 sqq. Corniger - - - Mosella, Exseris

In mare purpureum violentior effluit amnis. Postquam est in thalami pendentia pumice tecta Perventum et nati fletus cognovit inanis Cyrene, manibus liquidos dant ordine fontis Germanae tonsisque ferunt mantelia villis; Pars epulis onerant mensas et plena reponunt

auratum taurinae frontis honorem "Impetuosissimum autem amnem olim Padum fuisse, ex aliis locis manifestum est. Cf. Geo. II, 451. 452.; quamquam nunc eius natura diversa esse narratur." Heyn. De Pado pro Eridano Hesiodi et aliorum poëtarum habito vide quae scripsi in libro meo geogr. III. p. 503. et in Pauly Realencycl. V. p. 1045 sq. Cf. etiam supra I, 482. De rapido autem eius cursu cf. Strab. IV. p. 203. et Conington, qui provocat ad Lord Dudley Letters of the Bishop of Llandaff p. 61. — 373. In mare purpureum, εξς αια πορφυρόεσαν. Πορφύρεος enim s. πορφυρόεις (Π. XVI, 391. Od. II, 428. XI, 242. etc. coll. cum Π. XIV, 16.), ut οίνοψ (Π. XXIII, 316.), apud Homerum semper significat mare val remis motum val venits turbatum curd merum semper significat mare vel remis motum vel ventis turbatum, quod purpurascere, i. e. e longinquo conspectum purpureum (sive violaceum purpurae dibaphae) colorem induere constat (cf. Aristot. de color. c. 2. §. 4. 5. (a Coningtone laud.) et praeter Voss. ad h. l. Wernsdorf. ad Himer. p. 192. et 211., Nitzsch. ad Hom. Od. II, 428. Drakenb. ad Sil. XVII, 258. alii); neque aliter intelligendum videtur apud Romanos. Cf. Catull. LXIV, 269 sqq. Cic. Acad. prior. II, 33, 105. Prop. III, 21 (II, 26), 5. Auson. Mos. 466. Petron. Epigr. in Del. (p. 637. Burm.) Dellos, iam stabili revincta terra, Olim purpureo mari natabat. Gellius XVIII, 11. (ex Furio:) Spiritus Eurorum virides cum purpurat undas. Nonius II, 717. et Ameis. in Iahnii Annal. phil. LXI. p. 387. — 374. "Pervenit tandem in thalamum matris Aristaeus. Exceptus ille hospitio lavatur, et mensa apposita recreatur; fit libatio in patris Oceani Nympharumque honorem. — Inter haec matrem puta calamitatem ex filio rescivisse et de remedio fortunae merum semper significat mare vel remis motum vel ventis turbatum, quod haec matrem puta calamitatem ex filio rescivisse et de remedio fortunae nace matrem puta calamitatem ex fino rescivisse et de remedio fortunae cogitasse; vino libato, ex fiamma emicante omine capto, erecta illa filium ad Proteum ablegat, ut ex eo causam morbi et medendi rationem comperiat; degit ille ad Pallenes, Thessaliae peninsulae, litora v. 387 sq. "Heyn. — thalami pendentia pumice tecta, thalamus, cuius tectum pumice pendente constat, antrum pumiceum, saxis exesis. Cf. Lucr. VI, 195. speluncas - saxis pendentibus structas, Martial. II, 14, 9. centum pendentia tecta columnis et Ovid. Her. XV, 141. Antra vident oculi scabro pendentia tofo (a Coningt. land.) — 375. nati cum Wagn. ex Medic edidi pendentia tofo (a Coningt. laud.) — 375. nati cum Wagn. ex Medic. edidi pro vulg. gnati, adsentientibus ceteris recentioribus editoribus. Vid. adnott. ad Ecl. V. 22. Ceterorum Codicum varietas, ut saepe în ciusmodi rebus, quas leviores videntur editoribus, non accurate adnotata. — fletus inanes, dolorem levi de causa susceptum, cui facilis et parata medicina esset. Cf. lacrimae inanes Aen. IV, 449. et X, 465. — 376. Cf. Hom. Od. I, 136 sqq. Excipitur puer ad veteris hospitii morem. — fontes, aquam. Cf. Aen. II, 686. XII, 119. Lucan. V, 336. si cuncta minentur Flumina, quos miscent pelago, subducere fontes. — 377. tonsis mantelia villis, quae redeunt Aen. I, 702. (ubi plura ex h. l. iteratur), Heynio sunt "lanea; sed lanurine anne in texti superficie eminat attonsa ideoune levia se tennia, mol. gine, quae in texti superficie eminet, attonsa, ideoque levia ac tenuia, mol-lia, non villosa et crassa." Sed rectius Voss. ad h. l. et ad Arat. 423. (cui adsentiuntur Wagn. et Ladew.) docet, etiam veteres linteis manteliis, quibus manus siccarentur, usos esse; ipsa autem lintea apud eos fuisse villosa, ideoque, ut levia et mollia fierent, villos tondendos. — 378. Pars onerant - - reponunt. Collectivis a Vergilio raro adiicitur pluralis Verbi numerus. Cf. Wagn. Qu. Virg. VIII, 4., qui docet, vocabulo pars tum tantum Pluralem Verbi adiungi, cum Nominis, ad quod illud referatur, Pluralis aut Pronomen alii praecedat, ut Geo. II, 10 sqc. Aen. I, 210 sqc. II, 339 sqq. IV, 402 sqq. IX, 505 sqq. etc. Ceterum de hoc potissimum nomine collectivo cum Plurali constructo cf. Drakenb. ad Liv. XXVII, 1, 12. Kritz. et Dietsch. ad Sall. Iug. 15, 2. alii. — 378. "reponunt, seu, ut saeculo Augusteo fit, pro simplici ponunt, ut Geo. III, 527., seu ut triPocula; Panchaeis adolescunt ignibus arae, Et mater "Cape Maeonii carchesia Bacchi: Oceano libemus!" ait. Simul ipsa precatur Oceanumque patrem rerum Nymphasque sorores, Centum quae silvas, centum quae flumina servant. Ter liquido ardentem perfudit nectare Vestam,

350

buas notionem iterum iterumque." Heyn. Altera explicatio unice vera: repetita vice ponunt, quod apparet ex Aen. VIII, 175. iubet sublata reponi pocula. Nam cum mensa secunda etiam alia pocula apponebantur. Cf. Wagn. Qu. Virg. XI.I. et adnott. ad Geo. l. l. Wakef. ad Lucr. VI. 1278. explicat: multa pocula ponunt. 379. ..tura ardent in aris: de voc. adolere, proprie augere, hine, in sacris proprio usu, flammam augere, incendere, vid. ad Ecl. VIII, 65. Adolescit ignis in ara, h. l. ignes Paschaei, i. e. tura Panchaea (vid. Geo. II, 139.), tura ex Arabia incensa. Heyn. Cf. ctiam Philarg.: "Panchaeis adolescant, i. e. Panchaeis odori-bus incenduntur arae." Voss. et Iacobs, confundentes hoc frequentativum verbi adolere cum verbo adolescere ex ad et alescere, frequentativo verbi alere, composito, satis mire hacc ita interpretantur: arae cumulantur ture incenso; ut arae, flammis inde surgentibus, ipsae quasi surgere et adangen videantur, et Wakef, simpliciter per cumulantur explicat. Wagn. autem Panchacos ignes pro igni tura Panchaca cremante vix Latinum esse censet ideoque Medicei a m. sec. lectionem pinguibus ab ipsius Vergilii manu profectam suspicatur. Putat autem Vir doct., ut sexcenties rinum, unquentum et similia per ellipsin omittantur, ita non dubitandum esse, quin etiam tus. arona, coden modo veteres reticuerint: et confert Grat. Cyneg. 441. ter pinguia libant Tura foco. Ovid. Trist. V. 5, 11. Da mihi tura, puer, pis-gues facientia flammas. Lucan. VIII, 730. non pinguis ad astra Ut ferat, Ecos - - fumus odores. (Vid. etiam adnott, ad Ecl. VIII, 54.) Sed recte Ameis, Spic. p. 41 sq. comparat πευχήεντα Πασιστον ap. Soph. Ant. 123. (ibique Wund.) et πύο σούτνον ap. Theorr. IX. 19., Ladew. autem Ovid. Met. XV, 574. placat odoratis herbosus ignibus aras et Stat. Theb. IV. 412. turea altaria. Etiam Conington recte contra Wagn. disputat. Wakel. autem ad Lucr. II, 417. parum feliciter coni. Panchaeis adolent sub turibus arae. 380. "Translatum hoc ab hominum conviviis, imprimis festorum dierum; peractis epulis fiebat libatio, cf. Aen. I, 725 [et VIII, 274.]

Bacchi Maconii, vini Lydii, Timolii supra Geo. II, 98., pro praestantiore genere. Nam Catacecaumenium vinum geographis, non poetis notum. Vid. Strab. XIII. p. 931. extr. Carchesium vas oblongum, ansatum. Vid. Athenaeum XI. p. 471. E. Docta de eo disputatio apud Macrob. Sat. V. Ovid. Met. VII. 247. XII. 317. Val. Fl. II, 656. Sil. XI, 302. et alibi. — 381. Simul. Vid. ad Ecl. VI, 26. — "Oceano, quippe communi omnium fluminum et fontium patri (Il. XXI, 195 sqq. et al.). At v. 382. Oceanum valuminum et fontium patri (Il. XXI, 195 sqq. et al.). At v. 382. est poter rerum, parens naturae, [tamquam omnium rerum principium. Grundstoff: cf. Hom. Il. XIV. 246. Δεκινού, δοπες γένεσις πάντεσσι τέτυκται.] Libationem ac preces faciunt dii aliis diis et alibi: hoc loco ad placandas Nymphas filio facit mater." Heyn. -- sorores. Cf. v. 351. et 377. -- Centum numerus est rotundus, magnam Nympharum catervam indicans. Cf. v. c. Aen. VI, 786. Berecynthia mater) centum conplexa ne-- 383. servant, incolunt, ut inf. v. 459, et alibi apud poëtas, recte poles. - 383. servant, incount, ut int. v. 439. et and apun poetas, reve enim Wagn.: "servare dicuntur locum, qui nunquam aut raro inde discedunt." Aliter tamen Ameis. Spicil. p. 42., qui servare per diligenter custodire et tueri explicat, memor haud dubie loci Geo. I. 499.; neque aliter Conington, huic voci vindicans the notion of tutelar presidency. Nesco an rectissime utramque interpretationem conjunctis. — 384. Unus Ribbeck. And in one tumon X nuncto superposite notatur, recenit Prasses. ex Med., in quo tamen N puncto superposito notatur, recepit Praesens perfundit, quod minus apte respondet sequenti relurit. Fortasse respent hunc locum auctor epigr. in Anth. Lat. Burm. V. 46, 3. Pierio - perfundis nectare mentem. Vestam. ignem: quanquam non memini alius Vestam, ignem; quamquam non memini alius fundis nectare mentem

Ter flamma ad summum tecti subiecta reluxit. Omine quo firmans animum sic incipit ipsa: "Est in Carpathio Neptuni gurgite vates Caeruleus Proteus, magnum qui piscibus aequor Et iuncto bipedum curru metitur equorum.

loci, ubi Vestae nomen eadem ratione igni significando adhibeatur, quamquam Vulcani nomen sic usurpatum vidimus Geo. I, 295. Vide tamen adnott. ad Ecl. IV, 32. et V, 69. — 385. subiecta, subiiciens se, emicans et lambens lacunar. Vid. Geo. II, 19. III, 241. (ibique adnott.) Ecl. X, 74. aqua subiectat harenam et Epiced. in Drusum v. 250. (flamma rogi) Aethera subiectis lambit et astra comis. Med. a m. pr. et Gud. sublata, Med. a m. sec. sublecta, Moret. IV. et eiusd. fragm. subvecta, minus bene. Receptam lectionem testantur etiam margo Cod. Gud. et Nonius p. 387, 17. "Erat autem hoc fausti ominis, ut saepe observatum: quo auspicio firmata mater, ut consilii sui bonum eventum animo praeciperet, puero suadet, ut Proteum adeat, ex quo reparandorum examinum rationem comperiat." Heyn. De fausto ignis subito flammam concipientis et alte volventis omine cf. Ecl. VIII, 105. Ovid. Met. X, 279. Flamma ter accensa est, apicemque per aëra duzit. id. ex P. IV, 9, 54. Detque bonum voto lucidus omen apex, et Turnebi Advers. IX, 27. Quare, ut eo altius flamma emicaret, vino inspergebatur ignis. Cf. Ovid. Epist. XIII, 113. Tura damus lacrymamque super; qua sparsa relucet, Ut solet affuso surgere flamma mero, ubi vid. Heinsius. — 386. animum firmans prius cum Burm. et Vossio explicui: Cyrene (assitu exterrita y 353) et aprecussa formidine y 357) hos omine Cyrene (gemitu exterrita v. 353. et percussa formidine v. 357.) hoc omine firmans animum suum Aristaeo dat consilium. Cum tamen Cyrenes metus primo filii lamentantis adspectu provocatus iam eius narratione, unde inanes eius fletus esse cognovit (v. 375.), pulsus esse videatur, nunc potius cum aliis interpretibus (etiam Coningtone) ad animum intelligo Aristaei, etiam infra v. 530. adhuc timentis, quam explicationem etiam additum Pron. ipsa videtur iuvare. Animum firmare legimus etiam Aen. III, 610. – sic incipit ipsa Wagn. Qu. Virg. XVIII, 2, b. explicat: "postquam invocati dei admuerant, ipsa incipit," coll. Aen. X, 5. Considuat (dei) tectis bipatentibus. Incipit ipse aliisque locis similibus. — 387. "Locum hunc ex Odyss. IV, 364—384 sqq. adumbratum esse, omnes viderun intepp.; ubi, monstrante Idothea Menelans in Pharo. Aegypti insula, endem modo Protes. Odyss. IV, 364—384 sqq. adumbratum esse, omnes viderunt Intpp.; ubi, monstrante Idothea, Menelaus in Pharo, Aegypti insula, eodem modo Protea aggreditur, ex eoque reditus in patriam fortunam exquirit. Fabula de Proteo ex Aegypto ducta est hand dubie, sedes eius apud Homerum ad Pharum insulam in litore tum deserto; hine in Carpathio Neptuni gurgite, h. e. mari, versatur; nam Carpathos insula Aegypto obversa est." Heyn. Cf. quos de hoc mari, nunc Mare di Scarpanto appellato, in libro nostro geogr. II. p. 21. collegimus veterum locos. Inde Proteus Ovidio Met. Xl, 249. Carpathius vates et Am. II, 15, 10. Carpathius senex appellatur. Ceterum Ribbeck. ex Med., Pal. (qui praebet Carphalio) et duobus Bern. edidit Carphatio (cf. eius Proleg. p. 423). De gurgite vid. ad Aen. Bern. edidit Carphatio (cf. eius Proleg. p. 423.). De gurgite vid. ad Aen. I., 118.—, Quod Emathiam, late h. l. dictam [cf. adnott. ad Geo. I, 492.] et Pallenen, procurrentem illam Macedoniae in forma peninsulae partem [de qua vid. librum meum geogr. III. p. 1163.], pro patria ei assignat, hoc fabula aliqua antiquiore nititur: cf. h. l. Serv.; quae etiam Lycophroni Alex. 115 sqq. memoratur: vid. Apollod. II, 5, 9. et Obss. p. 158. [Vulgo enim Aegyptus eius patria habetur. Cf. Pauly Realencycl. VI, 1. p. 129 sq.] Ceterum illa narratio de variis formis, in quas se un agnam ammum processor. sq.] Ceterum illa narratio de variis formis, in quas se transmutavit Proteus, originem habere videtur ex poëtis cosmogonicis, qui aquam omnium rerum principium ponebant; cuius transformationes in reliqua corporum genera, ignem, aërem et rel., symbolica ista fabula exponebant. De Proteo vid. Hymn. Orphic. n. XXIV." Heya. Adde Ovid. Met. IV, 384 sqq. et Hygin. f. 118. Multa de hoc mytho disserunt Cerda et Voss. ad h. l. Cf. etiam quos laudat Obbar. ad Hor. Ep. I, 1, 90. Vol. I. p. 93. Caeruleos antem poëtis vocari deos marinos, satis notum. Cf. Aen. VIII, 64. Ovid. Met. H, 8. id. Her. IX, 14. Vellei. II, 83. Inde etiam Aen. VI, 819. Caeruleus currus Neptuni, Ovid. Her. VII, 50. Caerulei Tritonis equi et similia commemorantur. — 388. 389. piscibus et curru bipe dum equorum Mie vine Emaraiae portis parriamque revisit 390
Paleicen vine et Nymphae veneramar et ipse
Pranctaer le Nervise de tit namque mina vates,
space soft quae fortuit quae men tentura tranantur,
spin e la Neptine tieum est immania ruius
Armenta et lugia paleit suo gurgite phonas. 395
rice vite name prins vineas naplendas, it omnem
Armeellar morti paleitam eventuague secundet.

Cand the first state of the first state of the present state. Here there is a state of the first state of th the entire professional engage and is in equipmental substitute places antem Labor serveram same historint, our Rissons, et ceteris recentioners editorial species. Hally an Committee restaunt of durinus, contains transaction of server, foliar tent, administ tamen morae interpolare to the Coherum with h. l. of Hesi d. Theog. 35. Morael standar and being rate to the Coherum with h. l. of Hesi d. Theog. 35. Morael standar and levial scale fulley Estages, posts whi Bach conferri inbet Hemberth at Levial South & 10. et 12.8 Wagn, landar Eleg. ad Messal, p. 41. Cold. Met. XV. 441. Capill XLIX. I sop the ad Quir. post Red. c. 1. of etc. 394. 395. A Netum has tangiam stops Proteo datum esse at commandar accepta, monstra marina, interquae phocae turpes, foeda specie. Vel sup the III. 52. Exemat autem his versibus illud. Odyss. IV. 356. Hopedamora (nodum). Hine Herat. Od. I. 2, 7. Omecum Proteos pecos etc.; et omning postis hine pastio monstrorum marinerum. Ona autem fabula Homerica ex observatione, quod certis diei parrum. Ora autem fabula Homerica ex observatione, quod certis diei par-tibus magnum phocarum numerum in litere apricari videbant homines; quae res armenteram speciem habebat, quae in pascua agerentur. Valde autem desertam illo tempere, que hace fabula reperta, inferioris Aegypti oram cum Phare insula, praetexta literi, fuisse necesse est." Heyn. Ceterum cf. Andronici fr. 2. Lossicom Nerei simum pecus et Pacuv. fr. 5. Nerei repandicostrum incarcioercicam pecus. 396 sq. Vid. Odyss. IV. 355 sqq.—viaclis capiendas. Dii enim et vates vinculis constricti ad vaticinandum cogi pesse putabantur. Cf. Ecl. VI, 19. lidque adnott. Ribbeck. cum Nonio p. 253, 2. scripsit capiundus. -397. geventus, quae ni acciderant mala reconnect. in melius mutet, monstrando causam quae ei acciderant mala, ni candet, in melius mutet, monstrando causam, qua sublata apes reparatae sunt." Wund. Rectius Ameis. Spic. p. 42, iquem etiam Ladew, sequitur: ...eventus apum reparandarum secundos reddat, b. e. subsidia monstret, quibus apes cum secundo eventu reparari possint." ut eventus secundore (die Erfolge sequen) breviter dictum sit pro subsidia eventus secundi monstrare. Cf. Ovid. Fast. I, 367 sq., ubi Cyrene: Sinte

Nam sine vi non ulla dabit praecepta neque illum
Orando flectes; vim duram et vincula capto
Tende; doli circum haec demum frangentur inanis.

Ipsa ego te, medios cum Sol accenderit aestus,
Cum sitiunt herbae et pecori iam gratior umbra est,
In secreta senis ducam, quo fessus ab undis
Se recipit, facile ut somno adgrediare iacentem.
Verum ubi correptum manibus vinclisque tenebis,
Tum variae eludent species atque ora ferarum.
Fiet enim subito sus horridus atraque tigris
Squamosusque draco et fulva cervice leaena,

puer, lacrimas; Proteus tua damna levabit, Quoque modo repares, quae periere, dabit. — 398. Pro praecepta Probus Inst. I, 12, 2. exhibet responsa; hine explicandum Philarg, scholion: "praecepta, responsa". Cf. Ribbeck. Proleg. p. 205. — 399. flectes. Ita optimi Codd. (Med., Rom., Gud., alii); sed multi (inter quos etiam Ribbeckii Bern. III.) vinces, quod Burm. praeferendum censet, ut vulgaris lectio ex interpretamento orta sit; "non sentiens ille quidem, quam molesta haec sint auribus: vinces - vim-vincula;" ut vere docet Wagn. — vim duram explicant verba adiecta et vincula. Cf. adnott. ad Geo. I, 498. — vincula tendere alicui (quod redit Aen. II, 236.) est i. q. iniicere vincula; vim autem tendere alicui i. q. vim adhibere. Verba diverso significatu in eadem periodo etiam alibi iungi pluribus Substantivis, docet Wund., coll. adnot. sua ad Tibull. III, 3, 21. Ceterum Peerlk. p. 296. coni. vim, dura et vincula. — 400. circum haec, ἀμφὶ ταῦτα, haec si facies, si vim et vincula adhibebis. Wagn. in edit. min. apte comparat hunc Pindari locum Pyth. I, 22. θέλγει (ἡ λύφα) φρένας ἀμφὶ τε Λατοίδα σοφία βαθυχόλπων τε Μοισᾶν, i. e. cum Apollinis Musarumque carmina audiuntur. — frangentur. Unus Ribbeck. Apollinis Musarumque carmina audiuntur. — frangentur. Unus Ribbeck. ex Pal., Rom. et Bern. III. a m. pr. recepit Praesens franguntur, quod minus aptum esse patet. — "inanes, ut inanes sint. Ceterum vatum haec reluctatio ducta est ab ingratis spasticis affectionibus, quibus corripi solebant ecstaticorum corpora. — 401. Ex Odyss. IV, 400 sqq.; quo comparato videbis, Vergilium prudenter omisisse ea, quae a poëta iam ita ornata erant, ut nihil addi posset; in reliquis autem ornatu verborum et sententiarum certare." Heyn. — medios aestus. Vid. adnott. ad Geo. ornata erant, ut nihil addi posset; in reliquis autem ornatu verborum et sententiarum certare." Heyn. — medios aestus. Vid. adnott. ad Geo. I. 297. — 403. "In secreta senis, secretam sedem. Adumbrata autem haec quoque sunt ad communem hominum antiquorum sensum et opinionem, in solitudine versari deos, imprimisque meridie, medio aestu, in agrorum silvarumque solitudine deos pastoricios et agrestes." Heyn. Cf. Aen. VI. 10. secreta Sibyllae et VIII, 463. Aeneae secreta. — 404. Conington cum Proteo meridie conquiescente comparat Silenum (Ecl. VI, 14.) et Pana (Theoer. I, 17. et Nemes. III, 3. = Calpurn. X, 3.) interdiu dormientes. — 406. eludent pro vulg. illudent vel illudunt ex optimis Codd. restituit Heins. Eludere secundum Wagn. bene dicitur de iis, qui arte aut velocitate se subtrahunt capturo. Ovid. Met. VIII, 687. Ille celer penna tardos aetate fatigat, Eluditque diu. Vulgaris lectio fortasse orta est ex Geo. I, 181. Tum variae inludent pestes. — 406—410. Proteus in varias formas se transformabit. — 407. sus horridus, horrentibus setis. Cf. Lucr. V, 25. horrens Arcadius sus. — atra tigris, horrenda et saeva specie. Vid. adnott. ad Geo. I, 129. et II, 130. Etiam Ameis. in Iahnii Nov. Annal. LXII. p. 52. recte interpretatur "der finstre Tiger, ob saevitiam in eins vultu conspicuam", simul cavillans miram Ladewigii explicationem "der graunvolle Tiger, bei dessen Anblick Einem schwarz vor den Augen wird", quam tamen Vir doct. in recentiss. edit. iure omisit. — 408. Squamosus draco legitur etiam in Anth. Lat. Burm. I, 178, 253., ut fulva cervice leaena fibid. v. 288. Wagn. Qu. Virg. XL. p. 595. observat, primum illud molestum esse, quod Proteum in leaenam conversum referat, non in leonem, nt Hom. Od. IV, 456. 'All' ñrou newiwara léwv yéver' ňüyéveio; tum Aut acrem flammac sonitum dabit atque ita vinclis Excidet, aut in aquas tenues dilapsus abibit. 410 Sed quanto ille magis formas se vertet in omnis, Tam tu, nate, magis contende tenacia vincla. Donec talis crit mutato corpore, qualem Videris, incepto tegeret cum lumina somno." Hace ait et liquidum ambrosiae diffundit odorem, 415

quod fulvam cervicem memoret, i. e. ex poëtarum loquendi more iubam, quae leonis sit, non leaenae. Ceterum idem, quod hic Vergilio, accidisse Val. Flacco III, 740. (ubi pariter leae iuba tribuitur). Ladew, quidem docet, etiam ea animalium nomina, quae duplici forma sexum discernere sinant, a poëtis interdum ut epicoena usurpari, quare idem Val. Fl. VI, 347. canat: dat catulos post terga leo; nemo tamen negabit, multo commodius leonem pro leaena poni potuisse, quam contra, quare omissa iuba, de qua non necessario cogitandum, restat tamen Proteis parum apte in leacnom mutatus. — 409. Fiet flamma vel aqua. Cf. etiam infra v. 442. Homerus l. l. de aqua modo loquitur. Silius autem VII, 422 sq. hanc miram profecto transfigurationem in ignem et aquam caute omittit. - . atque ita vinclis Excidet. De conjunctione causae et eventus per Particulas atque ita, Ovidio imprimis frequentata, cf. Bach. ad Ovid. Met. I, 228. — "Excidet, elabetur, effugiet, ut expirite : dilapsus abibit, ornatius, quam dilabetur." Heyn. Simili copia Ovid. Met. V. 435. Pectoraque in tenues abount evanida rivos. Ceterum cf. Ovid. A. A. I. 761. Utque leves Protons modo se tenuabit in undas et Wernsd. Poët. L. min. IV. 521. 20. Spumat aper, fluit unda, fremit leo, sibilat anguis. Peerlk. tamen, qui putat. sonitum flammac dure poni non potuisse pro fieri flammam et, si Proteus flamma factus vinclis excidere possit, absonam esse admonitionem sequentem, ut vinclis teneatur (quod sane negari vix potest), p. 296, vv. 409, et 410, spurios censet. Vide tamen, quomodo Ladew, Beartheil, p. 25, cos defendere studeat, et ef. Ribbeck. Proleg. p. 53. — 412. Cum in Med. a m. pr., Pal., Gud. et Bern. II. a m. pr. pro vulg. Tanto legatur Tanto, cum Peerlk. p. 297., Ribb. et Ladew. nune edidimus Tam to, quod etiam Donat. ad Ter. Hec. III, 4, 3. videtur legisse. Bene autem sibi respondere quantum vel quanto - tam, docent loci Lucani IX, 766. Claud. de Cons. Stilich. 27. alijque a Gronovio ad Liv. XXVI. 1. collati, quibus Ladew. adiicit Liv. IX. 38, 4. Seneca Hipp. 1056, hunc locum sic imitatus est: ct quanto magis Pugnat, sequeces hoc magis nodos ligat. (Wagn., Bryce, Haupt, et Coningt.) Tanto servarunt.) contende, intende, contrahe. Hom. 1. 1. v. 419. υμείς δ' ἀστεμη εως εχεμεν, μάλλον τ' πιεζειν. De Imperativo Futuro respondente el. adnott. ad Geo. III, 73. 414. tegeret cum lumina somno pro vulgari: cum somnos tegeret lumina. Cf. Catull. L. 10. Nec sommus tegeret quiete occillos, 11. 11. gemina teguntur Lumina nocte, et Prop. I, 10, 7. Quameris labentes premeret mihi sommus occllos. - 415. ..Hic vero cum Homerica simplicitate et veritate contendit Vergilii elegantia et ingenium; nam in Odyssea v. 414 sqq. ambrosiae odor iis, qui sub phocarum pellibus laterent, quam maxime erat quidem utilis, rei tamen ipsius parum incunda narratio: at in nostro corpus iuvenis ambrosia inungitur, ut ille novum robur, novas vires ad vinciendum et domandum senem accipiat. Nam illa! quod dulcis spiracit aura, et quidem crinibus conpositis, ornatus poëtici causa adiceta." Heyn. - ambrosiac odorem. h. position, interesting a particular and a superstance of the control of the contro et Vat. Servii) defundit, quod praefert Wakef, ad Lucr. IV, 88, et recepit Ribbeck, Wakef, quidem subtilius quam verius adiicit: ,. Diffundere i. q. quaquaversum spargere, defundere autem de aliqua re in aliam deorsum fundere: quod facit Cyrene, succes ambrosios de maiore vase fundens in

manum, vel in minus, quo melius Aristaeus odore perduceretur. Si Cyrene diffudisset odores istos, disperditi in humum et in auras evanuissent: sed nonne Cyrene unguentum in ipsum Aristaci corpus diffundere, i. e. corpus co

420

Quo totum nati corpus perduxit; at illi
Dulcis conpositis spiravit crinibus aura
Atque habilis membris venit vigor. Est specus ingens
Exesi latere in montis, quo plurima vento
Cogitur inque sinus scindit sese unda reductos,
Deprensis olim statio tutissima nautis;
Intus se vasti Proteus tegit obice saxi.
Hic iuvenem in latebris aversum a lumine Nympha
Collocat, ipsa procul nebulis obscura resistit.

conspergere potuit? Cod. certe Med. et duorum Bern. a m. pr. scripturam difundit nihil probare in promptu est. De unquento ambrosio cf. Hom. II.

XIV, 170 sqq. et XIX, 348. Ceterum vide Aen. I, 403. — 416. "perduxit, h. e. perunxit; at illud exquisitius. Porro vulgari ratione perduci ambrosiam per corpus, exquisitius corpus ambrosia dicunt." Heyn. Causam, cur hoc faciat, docet v. 418. Ceterum vid. Pers. II, 56. auro sacras sam, cur hoc faciat, docet v. 418. Ceterum vid. Pers. II, 56. auro sacras quod ovato Perducis facies et Auson. Mos. 136. Actaeo perductum tergora olivo coll. eiusd. v. 112. — 417. aura dulcis, h. e. odor auris mixtus. Cf. Geo. III, 251. — 418. habilis membris venit vigor, qui reddit habilem, idoneum rebus agendis, fortem et strenuum. Ceterum cf. Curt. VII, 13, 14. membris aliquis redibat vigor et Lucan. III, 715. postquam membris sensit constare vigorem. — "Est antrum exesa in rupe [vid. supra ad v. 44.], quo plurimum undarum maris, plurima unda (cf. not. ad Geo. II, 182.) penetrat; sed, postquam intravit, in plures sinus, s. cavitates antri et reccessus, dispergit se, scindit sese. Ita malim interpretari, quia de specu agitur. Alioquin non damnem illam rationem, ex qua sinus reducti fluctunm allisorum scopulis et longo tractu recedentium, cavitate intus relicta, intelliguntur [quam rationem praestare censeo]. cavitate intus relicta, intelliguntur [quam rationem praestare censeo]. Idem fere versus Aen. I, 160. 161. [ad quem l. vid. adnott.] — 421. 422. Hacc ita intelligo, ut anteriore huius recessus (Bay) parte patente sub dio navium statio, in interiore, intra scopulos reducta, antrum fuisse dicatur; huic pro munitione ac foribus scopulus obiectus erat, in quo Proteus v. 436. considet ad recensum armentorum. "Heyn. erat, in quo Proteus v. 436. considet ad recensum armentorum. "Heyn. statio tut. nautis. Contra Aen. II, 23. sinus et statio male fida carinis.

— deprendi naves tempestate notissimum. Cf. Aen. V, 52. Argolico mari deprensus, Hor. Od. II, 16, 1. in patenti Prensus Aegaeo (abi vid. Orell.), Ovid. Met. XI, 663. Nubilus Aegaeo deprendit in aequore navim Auster etc. — olim Voss. male reddit per manchmal (de qua significatione diximus ad Aen. V, 125.); est potius i. q. iam dudum, iam ex longinquo tempore, nam haec Part. etiam id significat, quod inde ab aliquo tempore etiamnunc et continuo fit. Cf. Iuven. IV, 96. sed olim prodigio par est cum nobilitate senectus, Curt. X, 3, 10. hoe ego mine prodigio par est cum nobilitate senectus, Curt. X, 3, 10. hoe ego mine pristolas mittit et alia exempla ab Handio in Tursell. IV. p. 370 sq. prolata. Aliter tamen Wagn.: "Olim iunge cum deprensis: tum, cum deprensi sunt, uti solet accidere nautis, vid. Aen. V, 125." Voss. e Cod. Goth. II et Lengrich. statio fidissima praetulit, cum tutissima ex glossa ortum sit. Sed tutissima optimi libri tuentur, nec minus imitator huius loci in Wernsd. Poët. L. min. IV, 311, 11. Litora qui praestant fessis tutissima nautis et alterum ex Aen. II, 23. hue translatum videtur. Quam suspicionem iuvat tertia illa lectio gratissima, ex Aen. V, 128. (statio gratissima mergis) huc illata. — 422. tegit, tegere consuevit. Vid. adnott. ad Geo. I, 49. — obice pro pedestri obiectu. Cf. adnott. ad Geo. II, 480. — 423. aversum a lumine, in loco tenebricoso, quo lumen ab ostio antri non permeat. a tumine, in loco tenebricoso, quo lumen ab ostio antri non permeat. Gud. in margine: "al. limine," cuius lectionis alibi nullum invenitur vestigium. — 424. procul non i. q. longe remota, sed iuxta. Cf. quae ad Ecl. VI, 16. adnotavinus. Non mirum tamen, hoc Adverbium male intellectum multos librarios movisse, ut ex resistit facerent recessit, quae duo voces etiam Aen. IV, 76. confunduntur. De voc. resistendi usu hic

Iam rapidus torrens sitientis Sirius Indos Ardebat caelo et medium Sol igneus orbem Hauserat; arebant herbae et cava flumina siccis Faucibus ad limum radii tepefacta coquebant: Cum Proteus consueta petens e fluctibus antra Ibat; eum vasti circum gens humida ponti Exsultans rorem late dispergit amarum. Sternunt se somno diversae in litore phocae;

obtinente Burm, conferri iubet Salmasii Exerce. Plinn. p. 116. — nebulis obscura, h. e. nebulis ex aequore surgere solitis circumfusa. — ..resistit, stat. ut Apollo in nube ap. Homer. II. V. 155. XV. 305. Quod Homerus v. 402. Proteo pulchre tribuebat, pelaivy goizi zaliy bei; ad Clymenen. mutata ratione, transtulisse videtur, ut ipsa obtecta sit nebula caliginosa." Heyn. Sed recte Wund. voc. quit, quod est apud Homerum, ad nebulom trahi posse negat neque cum resistit vox nebulis coniungenda est, sed cum obscura — 425. "Sirium pro sole h. l. accipi volunt. Enimvero mediam aestatem et aestivum calorem estendit priore versu, et per Sirii s. caniculae ortum declarat, ut poëta. Cf. Aen. III. 141. X. 273. "Heya. — Ardebat iqteyo caelo Sirius rapidus, h. e. vehemens, gravis (pro quo Wakef, perperam coni. rabidus: cf. adnott. ad Ecl. II. 10. et Geo. II. 151., torrens sitientes vid. adnott. ad Ecl. I. 64. Indos. h. e. populos plaças meridionales habitantes, quos potissimum urit Sirius. Male autem Forcell, cum Servio, ardebat per siccabat explicante, ardebat activa comburendi significatione usurpatum censet, cum Accusativum Obiecti Indos a Participio torreus pendere quisque videat. — "In tali anni tempore medium diei tempus subiicit v. 426. medium Sol igneus orbem Hauserut, peragraverat, emensus erat. Colum X. 313. Titan — Hauserit et flammis Lernaei bracchia Cancri: et saepe exhaurimus labores et alia, quae ad finem perducimus. Ornavit haec, quae Homerus simpliciter posuerat." Heyn. - medium orhem. Cf. Aen. III. 512. et VIII, 97. Orbem autem hie non viginti quatuor ut Geo. I. 209. et 231.) sed duodecim horarum esse (ut Aen. III. 515. VIII., 97. Ovid. Met. XIV. 53 et alibi), recte docet Voss. Haurire de laboribus exantlandis dicitur. Cf. Stat. Theb. I, 369. vantum haurit iter et Apul. Met. XI. p. 258. Augusti portum celerrime hausimus, ibique (rudendorp. Huc autem pertinent potius loci a Ladew. collati Geo. nus, ibique (Judendorp. Huc autem pertinent potius loci a Ladew. collati Geo. III, 105. Aen. II. 600. V. 137. X. 314., ubi haurire idem fere significat, qued penetrare, pervadere, vel traiicere, transfodere aliquid. — 472. archant herhae. Cf. Aen. III, 142. Sequentia sic construe: radii coquebant cara flumina (cf. Geo. I. 326.) tepefacta ad limum (ad inum fundum) fauribus siccis, i. e. ostiis ut recte Ameis. Spicil p. 42. explicat. Cf. Plin. V. 9, 10. Nilus multis faucibus in Aegritum nure se cromit. Peerlk. p. 298. hunc totum locum v. 425—428. spurium habet, in quo omnia plena sint ineptiarum. Sed recte Ribbeck. Proleg. p. 53. eum defendit coll. supra v. 401 sq. — 430. 431. "Ornatius haec, quam Homerus l. l. 448. Φώκαι δ' ἐξ άλὸς γλθον ἀρλλέες" Heyn. — Εχεμίταν». Haupt. et Ribbeck. scribunt Exultans. Vide tamen ipsius Ribbeckii Proleg. p. 436. — «rarem Heps. — Excultans. Haupt. et Ribbeck. scribunt Excutans. Vice tamen ipsius Ribbeckii Proleg. p. 445 sq. et Wagn. Orth. Verg. p. 436. — "rorem amarum, πικρών άλος δάμην dixerat ille v. 406." Heyn. Rorem enim poëtis de quovis humore dici constat: de aqua v. e. Geo. I, 385. Aen. VI, 230. Lucr. 1, 769. 496. IV, 439. (ubi ros salis prorsus idem est, quod hie ros amarus) Hor. Od. III. 4, 61. Ovid. Fast. IV, 778. etc., de pluvis Hor. Od. III. 3, 56., de lacrimis Hor. A. P. 429. Ovid. Met. XIV, 706. de sanguine ibid. XI, 57. Stat. Theb. II, 673. et sic porro. — dispergit rore valus dispersit cum quantum recontioribus editoribus praeter Ribbeckium pro vulg. dispersit cum omnibus recentioribus editoribus praeter Ribbechum (etiam Wagn. ipso in edit. min.) ex Med. et Rom. nunc restituimus, cum haec verba secundariam modo notionem contineant principali sententise Proteus ibut adiunctam. Ceterum cf. Ciris 515. Et multum late dispersit in aequora rorem. — 432. Sternunt se somno, ad somnum capiendum. Wagn. affert Doeringii adnot. ad Liv. VII, 36. (superscandens rigilum

Ipse, velut stabuli custos in montibus olim,
Vesper ubi e pastu vitulos ad tecta reducit
Auditisque lupos acuunt balatibus agni,
Considit scopulo medius numerumque recenset.
Cuius Aristaeo quoniam est oblata facultas,
Vix defessa senem passus conponere membra,
Cum clamore ruit magno manicisque iacentem
Occupat. Ille suae contra non inmemor artis
Omnia transformat sese in miracula rerum,
Ignemque horribilemque feram fluviumque liquentem.
Verum ubi nulla fugam reperit fallacia, victus

strata somno corpora miles): "Strata somno, h. e. somni capiendi causa strata; somno est Casus tertius. Verg. Geo. IV, 432. Stermunt se somno, Liv. XXXVII, 20. Pars vescentes sub umbra, quidam somno etiam strati."— Liv. XXXVII, 20. Pars vescentes sub umbra, quidam somno etiam strati."—
diversae in litore, i. e. aliae alio se vertentes per omne litus; ideoque
i. q. in diversis litoris partibus. Eadem ratione diversus non ad locum,
sed ad ipsas personas aliquo loco versantes refertur supra v. 367. Aen. I,
70. V, 166. IX, 415. Ovid. Met. I, 40. 173. IV, 406. XI, 50. Fast. IV,
568. Caes. B. G. II, 24. Nep. Dat. 11. et alibi. Tuentur autem hane
lectionem Medic., Gud., Moret. pr. aliique boni libri et Nonius p. 389, 8.
Vulgo diverso. — 433—436. Cf. Hom. Odyss. IV, 411—413. et 450. 451.,
quem tamen Heynio iudice, Vergilius ornatu poëtico superavit. — Ipse,
Proteus. Vid. adnott. ad Ecl. I, 38. — olim. Vid. supra v. 421. — 434.

"Vesper reducit vitulos poëticum pro: pastor reducit vesperi, ut in
Eclogis. Ornate illud v. 435. expressit: "reducit oves balantes." Heyn.
Voss. e Cod. Arund. reduxit praetulit. Sed solent poëtae in comparationibus praesenti tempore uti. Vid. adnott. ad Ecl. VI, 30. Ceterum cf.
Geo. III, 316. (caprae) ipsae memores redeunt in tecta. — 436. Considit
scopulo medius. Cf. Aen. VII, 169. Ovid. Met. X, 144. XIII, 780.
Calpurn. Ecl. VI, 33. et multos locos similes. Ceterum Wund., considit
perperam pro antiqua Perfecti forma habens, Perfectum et Praesens (recenset) crebro se excipere docet. Sed considit Praesens est tempus. Cf. censet) crebro se excipere docet. Sed considit Praesens est tempus. Cf. adnott. ad Aen. III, 565. Perfectum non nisi consedi formabatur; quam sane formam vulgares editt. cum paucis Codd. (inter quos tamen etiam Med.) hic exhibent. — 437. Sequentia sunt ex Odyss. l. I. 454 sqq. petita. quoniam (quom iam) prima significatione positum. Iam Philarg. adnotat: "Quoniam pro postquam. Pacuv. [fr. inc. v. 392.] Quoniam ille interit, imperium Calefo transmissum est." Cf. etiam Festus h. v. Donat. ad Ter. "Quoniam pro postquam. Pacuv. [fr. inc. v. 392.] Quoniam ille interit, imperium Calefo transmissum est." Cf. etiam Festus h. v. Donat. ad Ter. Ad. Prol. 1. Plaut. Trin. I, 2, 75. 112. Asin. III, 3, 121. Aulul. Prol. 9. et Coningt. ad h. l. Verba quoniam est oblata facultas hine repetit imitator ille Vergilii in Anth. Lat. Burm. I, 178, 68. Conington comparat Planc. ap. Cic. ad Div. X., 4. si facultas tui praesentis esset. — 438. Impatientiam praeclare memorari in iuvene, nemo non videt. — manicis occupat, vincit, adiuncta notione celeritatis. Ceterum totus v. 440. iteratur in Anth. Lat. Burm. I, 45, 5. — 441. in miracula rerum, in miras res, formas. Cf. Ovid. Met. III, 671. in quae miracula, dixit, Verteris, hune locum, opinor, respiciens. Cum verbis miracula rerum cf. discrimina rerum Aen. I, 204. et adnott. ad Geo. II, 534. — 442. horribilem feram, possis suem ex v. 407. intelligere; sic Gr. 3½; sed hoc argutius." Heyn. — Peerlk. p. 299. vv. 441. et 442. eiusdem Grammatici esse putat, qui v. 409 et 410. adscripserit. Sed vide Ribbeck. Proleg. p. 53. — 443. fallacia pro vulg. pellacia cum Wagnero ex librorum infra laudatorum auctoritate revocavi, cum iam Voss. observet, omnibus exemplis ab Heinsio h. l. et a Bentleio ad Hor. Od. III, 7, 20. laudatis comprobari id, quod Servius doceat ad Aen. II, 90., vocc. pellax et pellicere de iis dici, qui blandimentis (et magicis artibus) alterum capere studeant; ideoque pellacia non cadat in Proteum, qui fallere et terrere Aristaeum In sese redit atque hominis tandem ore locutus:
"Nam quis te, iuvenum confidentissime, nostras
Iussit adire domos? quidve hinc petis?" inquit. At ille:
"Seis. Proteu, seis ipse: neque est te fallere quicquam;

allicere velit. Addit Viss., confirmari lectionem fallacia ab auctore Ciris v. 375 .: Versan uhi milla moret stabilem fallacia Nina. Originem vitii indicat Medic.: in quo a manu pr. phallacia exaratum legitur, a posteriore emendatore in fallacia mutatum: quam lectionem etiam agnoscunt Donat, ad Ter. Adelph. V. 3. 5 et Philarz., qui adnotat: ..legitur et pellacia." Male igitur Schirach, p. 400, et 405, lectionem pellacia probat. Iahn., et ipse Vossii adnotationem repetens, simul conferni inbet Burmann, ad Prop. I. 1. 19. Recentiores editores emnes fallacia recte retinuerunt. — 441 in sesse redit, in suam formam. Cf Ovid. Fast. I. 374. domitus vinclis in nun membra redit. Saspius ad se redire dicitur, sed ubi de animo, non de corpore agitur. -- locutus est: -- inquit. Vid. adnott. ad Nen. II. 75. et infra ad v. 499. -- 445. ...Nam, satis nunc quidem noto usu. ex (ir. γάο pro δή, quis tandem? Homer. Od. IV. 462. Tt; νύ τω -- 3εων συμφασσανο βουλάς: -- τέο σε γοή." Heyn. Editores omnes cum Servio nam quis antique pro quismam dictum esse putant, quemad-modum etiam Aen. II. 373. et XII. 673., quibuscum locit. Plant. Bach. V. 1. 25. (puid this ex rilin nam, phaecea, genre cett a Connet land. V. 1, 25. Quid tibi ex filio nam, obsecro, negre est? a Coningt. laud., candenque sententiam sequitur Hand. Turs. IV. p. 19. Alii tamen errare hos viros doctos et in omnibus eiusmodi locis quos collegerunt Donat, ad Ter. Phorm. V. 1. 15., ubi legimus Nam quae haec anus est? et Meier, de Partt, Latt. p. 269. nam retinere vim suam explicandi perque ellipsin omissae sententiae explicandum esse putant. Praeter Iahn. ad Aen. l. l. cf. imprimis Kritz. ad Sall. Iug. 19, 2. et qui ab eo laudantur viri docti. Quam quidem rationem si sequeremur, censendum esset, sam hic spectare ad hanc cogitationem Protei: Omnes artes meae me fallunt; nam tu non es vulgaris homo et dolos meos perspicis. Quis igitur te misit? etc. Ceterum Cyrene mater iusserat: quare v. 458. deûm praecepta neruti renimus. Repetitur autem totus v. 445. cum initio sequentis ab imitatore Verg. in Anth. Lat. Burm. I. 178, 258 sq., ut v. 446. ibid. I, 170, 49. 446. Heins. ex Med., Moret. I. et Mentel. I. edidit domus, quem posteriores secuti sunt. Nos cum Wagn. vulgarem lectionem revocavimus, cum, si Cod. Medic. in aliis locis sequimur, Vergilius Accusativum Pluralis huius vocabuli ubique in -- os misisse videatur, camque formam hic etiam Nonius p. 262, 15. auctoritate sua comprobet. Wagn. docet, haud eriam Romius p. 202, 15. auctoritate sua comproper. Wagn. docet, main raro syllabam finalem os a librariis in us mutatam reperiri, ut in codem Med. Acn. I. 755. trus pro tros: IV. 524. liquichus pro liquidos; V. 113. liutus pro ludos; IX. 725. multus pro multos; XI. 194. decorus pro decoros; ibid. 295. rapidus pro rapidos. Recte igitur recentissimi editores omnes lectionem domos servarunt. — quidve hine petis? Particulam ve sacpe usurpari in interrogationibus, ubi praegresso Pronomini interrogativo alterum subilicitur, res satis nota. Wagn. Qu. Virg. XXXVI. 5. hace exempla congessit: Acn. I. 539. II, 74. IV. 405. VI, 560. 712. IX, 228. 376. X, 670. XI. 508. et anul attinet ad Adverbia er co Pronomine ducta. 670. XI, 508. et quod attinet ad Adverbia ex co Pronomine ducta: Aen. III, 88. V. 13. XII, 313. — hinc. i. e. a me, ut Ter. Ad. III, 3, 7. hinc. sciho iam, uhi siet, i. e. ex hoc. Cf. adnott. ad Geo. I, 505. et Aen. I, 21. — 447. "Scis Proten, scis ipse, ex II. II, 365. [Adde Odyss. IV, 465.] cst, noto graecismo, ut Ecl. X, 46. [ubi vid adnott.] οὐκ ἔστιν (οὐ δυκτόν έστι) 3νητών τινα ήπεροπείζειν σε τι." Heye. Apparet autem in eiusmodi locis, sine ellipsis ope explicandis, esse non Copulae vice fungi, sed absolute positum Subjecti indefiniti vim sustinere (es ist der Fall, es findet statt). cui generali notioni certae actionis verbum subiiciatur per Infinitivum ab eo pendentem, quemadmodum alibi per Particulam ut cum Coniunctivo Verbi coniunctam, ut non est te fallere plane idem sit quod non est, ut fallos seil, me, locus (me) fallendi tibi non est (cf. v. 443.), quamquam alibi non Accus. c. Inf., sed simplex Infin. addici solet, quare hic te vulgo pro

Sed tu desine velle. Deum praecepta secuti Venimus, hinc lassis quaesitum oracula rebus." Tantum effatus. Ad haec vates vi denique multa Ardentis oculos intorsit lumine glauco

450

Accus. Obiecti habetur a fallere pendente, ut sensus sit: non est, ut fallaris, quae tamen sententia ab hoc loco aliena est. (Vide infra.) Exempla huius Graecismi habes v. c. Aen. VI, 595. Aen. VIII, 676. Sil. Exempla huius Graecismi habes v. c. Aen. VI, 595. Aen. VIII, 676. Sil. Ital. II, 413. Aeneam pulsum pelago - - cernere erat. Hor. Sat. I, 5, 87. quod versu dicere non est. Ovid. Met. III, 478. quod tangere non est et alibi, vel apud posteriores pedestris orationis scriptores, ut Tac. Germ. 5, 6. est videre argentea vasa. Cf. Zumpt. §. 227. Ruddim. II. p. 227. Periz. ad Sanct. Min. IV, 4. not. 52. Heyn. ad Tibull. I, 6, 24. Huschk. Epist. crit. p. 61. Kritz. ad Sall. Iug. 110, 3. Schmid. et Obbar. ad Hor. Ep. I, 12, 2. Thiel. ad Aen. VIII, 676. et quae de formis sit et fuerit, ad Ecl. X, 46. adnotavimus. — qui equam (ut cum Med. et Rom. scripsimus pro vulg. quidquam, dum Ribbeck. sched. Veron. secutus edidit quiquam) est Accusativus remotioris, quem dicunt. Obiecti per: ulla ratione. psimus pro vulg. quidquam, dum Ribbeck. sched. Veron. secutus edidit quiquam) est Accusativus remotioris, quem dicunt, Obiecti per: ulla ratione, ulla ex parte, explicandus, ut Ecl. VII, 10. si quid cessare potes. Hor. Od. I, 6, 19. sive quid urimur. Sat. II, 2, 27. tamquam ad rem attineat quidquam etc. Cf. Burm. ad Anth. Lat. p. 155. Ribbeck. tamen neque quidquam pro nequidquam positum habere videtur, cum collato Homeri illo loco Od. IV, 465. οlοθα, γέρον, — τί με ταῦτα παρατροπέων ἀγοσενέες; explicet: ,nequi (d) quam fallere conaris." Ceterum haec Med., Rom. aliorumque bonorum Codd. lectio, quam etiam Arusianus p. 229. L. exhibet, dudum restituta est loco vulgaris cuiquam, quam qui defendunt, quidquam temere contendunt ambigue esse dictum, cum etiam sic construi possit: nec est, quidquam fallere (latere) te, ut Wagn. verba revera constituit et explicat; quae tamen sententia quomodo cum seag. verbis constituit et explicat; quae tamen sententia quomodo cum seqq. verbis Sed tu desine velle conciliari queat, nemo facile dixerit. Ladew. in Append. p. 199. et Wagneri et vulgarem interpretationem (non est, ut in ulla re fallaris) recte reiiciens, pro te potius me legendum esse censet, quod sane vulgari huius dictionis (est cum Infin.) usui magis responderet. Codd. tamen lectionem tuetur etiam iteratio huius loci in Anth. Lat. Burm. I, 178, 83. scis ipse, neque est te fallere quidquam. — desine velle, sc. fallere me; ut ap. Ovid. Fast. II, 262. Nec aude Fatidicum verbis fallere velle Deum. Cf. etiam Cic. ad Fam. VIII, 16. quorum fortunas non debes velle conturbare. Alii, qui sequuntur rationem modo commemoratam, ex qua fallere pro latere positum censetur, verba tu desine velle satis contorte sic supplent: te fallere quidquam; Wagn. autem intelligi vult me fallere, ideoque mira ratione postulat, ut fallere primum pro latere, deinde pro decipere positum habeamus; alii denique cum Servio explicant: desine velle scire, h. e. ne quaere ex me; quod Heyn. merito iciunum censet. — Deûm, quamquam de una modo dea, Cyrene, sermo est. Cf. adnott. ad Aen. VI, 322. — 449. "quaesitum hinc oracula, h. e. remedium sortis vice editum, lapsis rebus, calamitati ex apum internecione." Heyn. Cum tamen Med., Pal., Gud., duo Bern., sched. Veron. aliique libri praebeant lassis, unde fluxit lectio fessis in marg. Gud., (ut Aen. III. 145. et beant lassis, unde fluxit lectio fessis in marg. Gud., (ut Aen. III, 145. et XI, 335.) et rerum lapsarum notio librariis planior esse debuerit, quam lassarum nunc cum Ribbeckio et Coningtone recepimus scripturam lassis dum ceteri recentiores editores lapsis (quod exhibent Rom. et Serv. Dresd., per "fessis et perditis" explicans) retinuerunt. Res lassas invenimus etiam ap. Ovid. Trist. I, 5, 35. ex Ponto II, 2, 49. et II, 3, 93. (Plant. Stich. IV, 1, 16.) al., res lapsas autem Ovid. Trist. V, 2, 41. Sen. Herc. fur. 646. (Liv. III, 33.) al., quamquam etiam in pluribus horum locorum lectio variat. Ceterum apte conferes Tibull. II, 3, 21. Saepe duces trepidis petiere oracula rebus, cui hunc Vergilianum locum obversatum esse patet, in quo et ipsum lassis potius, quam lapsis legisse suspiceris. — 450.

Tantum effatus. Ad hase etc. Cf. locum simillimum Aen. XII, 885.

Tantum effata; caput glauco contexit amictu, Multa gemens. — 451. oculos lumine glauco ardentes, i. e. glaucos, quales diis marinis tribui solent

Et graviter frendens sic fatis ora resolvit:
"Non te nullius exercent numinis irae.
Magna luis commissa: tibi has miserabilis Orpheus
Haudquaquam ob meritum poenas, ni fata resistant,
Suscitat et rapta graviter pro coniuge saevit.

455

(vid. ad Aen. XII, 885.) et qui non minus ferociter ardere possunt, quam nigri. Conington non inepte comparat truces et caeruleos oculos ap. Tac. Germ. 4. Oculorum autem distortionem aliosque motus epilepticos indicare vim divinationis nunc ipsum initium facturam se exserendi, Ladew. docet coll. Aen. VI, 47 sqq. 77 sqq. 100 sqq. — fatis ora resolvit ad oracula, fata edenda; ut modo v. 432. somno, pro ad somnum. Sic ora resolvere etiam ap. Ovid. Met. XIII, 126., fances resolvere ibid. II, 252. et Fast. I, 255., et ora solvere apud cund. Met. 1, 151. IX, 428. Imprimis autem cf. Aen. III, 457. roccm atque ora resolvat et Aen. II., 246. fatis aperit Cassandro futuris Ora; de fatis autem pro oraculis positis vid. adnott. ad Aen. I. 382. Iterantur autem hace verba in Anth. Lat. Burm. I. 172, 52. "Ceterum v. 450- 452. narrata non ad indignationem. sed ad furorem vaticinantis pertinent. 453. Episodium, quod sequitur. de tentata ab Aristaco Eurydice, inflicta ab Erinnysin poena, et luctu Orphei, cum cius descensu ad inferos, reddita et frustra reducta uxore, omnino omnium est elaboratissimum." *Hega.* Quam tamen de Aristaeo fabulam unde poëta hauserit, ignoramus. Orphei discipulum fuisse Aristaeum, tradunt mythographi; Eurydices vero pudicitiam temptasse, quantum equidem scio, nemo praeter Vergilium narrat. De toto autem Aristaei mytho ef, imprimis Bröndsted Reisen und Untersuch, in Griechend. Paris, et Stuttg, 1826, I. p. 40 sqq. "Non nullius numinis, h. e. profecto alicuius dei, Nympharum scilicet, vide v. 532." Heyn. Bectius cum Ladew, explicueris: non numinis, quod proprie non est numen, i. e. imbecilli, invalidi, sed admodum gravis. Cf. etiam Aem. Aspri et Philarg, scholia cum Ribbeck, Proleg. p. 133. De productione Gen. nullius vid. propter ἄτην seu ἄχος, piaculum. Ita h. l. Aristaei υβρις apum internecione divinitus vindicatur." Heyn. Wagnero hic versus corruptus videtur, ita tamen ut, quomodo persanandus sit, se nondum satis exploratum habere fateatur. 454. Mogna luis commissa. pro magno flagitio vid. v. 457.) hace tibi tamquam poena inflicta est. Rom., Bern. III. et Serv. buss, atque ap. Philarg. adeo hoe mirum legimus scholion: "Magna lucs, i. e. magnum scelus."—, "Orpheus, Orphei umbra, Manes, hand quaquam ob meritum, merito suo, miserabilis, suscitat tibi et perget suscitare: Praesens autem, quod omnino in vaticiniis usitatum, quia vates futura tamquam praesentia intuentur, hic eo aptius, ...quoniam uno verbo et praesentia et futura comprehendenda fuerunt," ut Dietsch. Theol. Verg. p. 16. censet, bene de h. l. disputans has pocuas (fortasse nomizzorigor Pocuas, h. c. Furias [?] ni fata resistant, nisi ita in fatis sit, ita evenerit, ut tibi avertendarum dirarum et expiandae culpae ratio ac via monstretur, ini fata iis poenis finem imponanti. Itaque tibi curandum est, ut Orphei Manes elacentur." Heys. Peerlk, p. 299, tamen, cui illa verborum coniunctio h. q. ob meritum miscrabilis dura et coacta videtur, coniicit Nequaquam haud merito, quod sic explicat: "minime poena indignus eras, ut apes numquam recuperares. Sed fata tibi succurrunt." Si quid mutandum esset, potus. cum Ladew, in Append, p. 199, ex Palat, ad pro ob recipiendum esse censerem, ut sensus sit; poena pro delicti tui magnitudine Ienior est. Ceterum Codd. Med. et. Rottend. pro ni praebent nisi. quo ex Handii iudicio verissimo qui in Tursell. IV. p. 184 sqq. omnium optime et accuratissime exposuit de discrimine inter ni et nisi intercedente) omnis vis sententiae periret. Cf. adnott. ad Aen. V. 49. rapta pro coninge Heyn. verecunde ac pudice dictum putat de conatu Aristaei, qui EuryIlla quidem, dum te fugeret per flumina praeceps, Inmanem ante pedes hydrum moritura puella Servantem ripas alta non vidit in herba. At chorus aequalis Dryadum clamore supremos Inplerunt montis; flerunt Rhodopeïae arces Altaque Pangaea et Rhesi Mavortia tellus

460

dicae vim inferre voluerat. Rectius Voss., Wund. et Wagn. rapta pro erepta morte accipiunt. Cf. infra v. 504. Sic ademptus pro mortuus Horat. Od. II, 9, 10. Adde infr. v. 504. Ceterum de hac fabula cf. imprimis Ovid. Met. X, 1 sqq. Verba graviter pro coniuge saevit iterantur in Anth. Lat. Burm. I, 178, 308. — 457. Illa quidem. Wagn. Qu. Virg. XXI, 7. docet, Pron. Ille interdum ita poni, quemadmodum apud Homerum (II. I, 488. Soph. Ai, 780. Herod. IX, 55. etc.) & avrós, ut obscure indicet Subiectum post aliquot demum verba illatum. Sic Aen. V, 609. Illa - - virgo. XII, 901. Ille - - heros etc. Et hic quidem verba addita moritura puella multum faciunt ad miserationem commoverba addita moritura puetta multum faciunt ad miserationem commovendam. — dum te fugeret, prae fugiendi studio. Particula enim dum, während, interdum etiam cum Coniunctivo coniungitur, ubi enuntiatio ab ea incipiens nexu causali cum sententia primaria cohaeret, ita ut idem fere significet, quod cum, vel ubi consilium modo et cogitationem loquentis agentisve continet. Cf. v. c. Aen. I. 5. (ibique Wagn.) X, 799. Tibull. II, 3, 19. (ibique Huschk.) Liv. XXIV, 40, 10. Sall. Cat. 7, 6. Phaedr. I, 4, 2. Suet. Aug. 78. Claud. XXXVII, 101. etc. — fugeret praeceps, praecipiti eursu, per flumina, h. e. per ripam fluminis, secundum flumen. Vid. supra ad v. 277. et cf. infra v. 527. De Hebro cundum flumen. Vid. supra ad v. 277. et cf. infra v. 527. De Hebro autem flumine cogitandum esse, sequentia videntur flagitare. Ceterum Heyn. conferri iubet Ovid. Met. X. pr., Hermesianactem ap. Athenaeum XIII. pr. 597. et Senecam Herc. Oet. 1031 sqq. — 458. moritura. Vid. adnott. ad Geo. III, 501. — puella. Cf. adnott. ad Ecl. VI, 47. cum Prop. IV, 14 (III, 15), 21. et 34., ubi Antiope, quae iam mater erat Zethi et Amphionis, cum Ovid. Her. I, 115., ubi Penelope, quae iam Telemachum Ulyssi pepererat, puellae vocantur, cum Hor. Od. III, 14, 10. 22, 2. Stat. Silv. I, 2, 163. Gell. XII, 1. etc., ubi de puellis puerperis et viduis sermo est. — 459. servantem ripas, incolentem, in iis latentem vel potius ripas custodientem, ut strueret insidias. Cf. Ameis. Spic. p. 42. et supra v. 383. ibique adnott. — 460. chorus aequalis Dryadum, pro aequalium, una cum ea nutritarum. Cf. v. 532. 533. Conington comparat Ovid. Met. una cum ea nutritarum. Cf. v. 532. 533. Conington comparat Ovid. Met. X. 9., ubi Eurydice, dum Naiadum turba comitata vagatur, Occidit in talum serpentis dente recepto. — 461—463. Per totam Thraciam lamentationes Nympharum auditae sunt. — supremos. "Clamore supremo Rom. et alii Pierii; ut sit clamor ille in funere edi solitus; sed haec Rom. et alii Pierii; ut sit clamor ille in funere edi solitus; sed haec Statii alicuius elegantia esset, non Vergilii; nam hie de discurrentium Nympharum eiulatibus agitur. Recte vulgatam confirmat Nonius in supremus." Heyn. — supremos autem montes pro vulg. summos montes, etiam apud Lucr. I, 275. et Hor. Epod. XVII, 68. legimus. — chorus Dryadum — Inplerunt montes, i. q. Dryades implerunt. Cf. adnott. adv. 402. — Rhodope vae arces, Podonnicu axpai, pro montium iugis, more poëtarum. Vid. Geo. I, 240. et II, 535. De ipsa Rhodope vid. ad Ecl. VI, 30., de hiatu autem ad Ecl. II, 53. Respexit hune locum Silius II, 73. Rhodopen Pangaeaque lustrant — fatigant Hebrum — spreti Ciconesque Getaeque Et Rhesi domus. — 462. Pangaea s. Pangaeus, mons Thraciae inter Strymonem et Nestum situs, qui etiamnum Pangea vocari dicitur, secundum alios autem Pirnari nominatur. Cf. Herod. V, 16. VII, 112. Plin. IV, 11, 18. VII, 56, 57. Lucan. I, 679. alii et liber meus geogr. III. p. 1053. Thracia autem vocatur tellus Mavortia, Marti sacra, propter fortes et bellicosos incolarum animos: cf. Eurip. Rhes. 386. id. Hec. 1090. Stat. Theb. IV, 794. V, 173. Verg. ipse Aen. III, 13, 35. XII, 331. Rhesi, quia hic heros ad Troiam duxerat Thraces. Cf. Hom. II. X, 435 sqq. Aen. I, 469 sqq. cum Heynii Exc. XVI. Apollod. I, Arque Getae atque Hebrus et Actias Orithyia.

Inservava solans aegrum testudine amorem
Tendulois continux, te solo in litore secum.

Te seniente diente decedente canebat.

Taenarias etiam fauces, alta estia Ditis.

Et caligantem nigra formidine lucum
Ingressus Manisque adiit regemque tremendum
Nesciaque humanis precibus mansuescere corda.

At cantu commotae Erebi de sedibus imis
Umbrae ibant tenues simulacraque luce carentum.

Quam multa in foliis avium se milia condunt.

3. 9. et Euripidas trag edia mitissima — Getas. Cf. Geo. III., 462. ibique admett. — Hebras. Vid. ac Ed. X. 65. — "Actias Orithyia. quam, at Nympham reg. mis. mem rasse videtur, erat Erechthei, Athenaquanti, of Nymphain reg. 60s, meta rasse videtur, erat Ercentnen Athenarum reg., filla unde Actios: A\*t. a dim Acte, Actice, quod nomen inter portas haesit, a Borea raptant Hem. De terma Adiectivi Actios ef. admott ad Ecl. IV. 1. de insa Orithain Aen. XII. 82. Ovid. Met. VI. 683. Sil. VIII. 516. 464. Ipse. Pron. ipse hand rare poni, ubi cratic redeat ad som, qui primas agat in aliqua re partes. Wagn. Qu. Virg. XVIII. p. 460 sqq. doret his boils edilatis; Geb. IV. 454. 64. Aen. II. 469—80. IV. 504. 19. VII. 655. 66. VIII. 714. 21. XII. 456—64. — solaus, leniens. Cf. admits ad kel. VI. 46. at Am. I. 20s. — core textuding cithara lyra. adnott, ad Eel, VI. 46. et Aen, I. 238. caea testudine, cithara, lyra. Cf. Cic. N. D. H. 57. extr. Hor. Od. IV. 3, 17. idem A. P. 394. Ovid. Am. III. 137. Val. Fl. I. 277. Inven. VI. 380. aliique, Videtur hunc locum respicere Epit. Iliad. 586. Et dulci cithaca diram lenibat amorem. -- 465. De vi quater reputit Te vid. adnott, ad I.el. I. 74. et Aen, I. 78. -- volo in letore. Intra v. 508, deserte ad Strymonis andom. Cf. adnott, ad Ecl. X, 13, et Acn. XI, 509. \*\*secum; cf. Geo. I. 359. Iterantur autem verba
te solo in litore secum ( -- rocabat) ab imitatore Verg. in Anth Lat. Burm. I, 175, 319. - ceniente die, decedente. Cf. Hor. Od. II, 9, 10. ner tibi Vespero Surgente decedant amores, Nec rapidum fugiente Solem. Plures Codd. discedente, male. Cf. adnott. ad Ecl. II. 67. — 467. "Taenarius funces, specum in Laconica ad Tacnarum, in promontorio, cui ex adverso alterum est Maleae promontorium; hoc loco postice illud posuit, ut certum aditum Orci memorare posset." Heyn. Cf. de eo Strab. VIII. p. 363. et Hor. Od. I. 34. 10. De ipso Taenario promontorio, extrema Taygeti parte, quod nunc Cap Matapan dicitur, vid. librum meum geogr III. p. 867. — 468. Lucum. De lucis inferorum cf. etiam Aen. VI. 131. 154. 238. 259. 473. prima formatidine translatis formidal.sis. Vid. 131. 154 238 259. 473. nigra formidine, tenebris formidolosis. Vid. Aen. I, 165. cum adnott. Comington confert Lucan. III, 411. arboribusuus horror inest, Cerda antem minus apte Val. Fl. III. 404. arraque nigro Vasta metu. 469. De ornatu loci ex Copula saepius repetita d. adnott, ad Geo. III, 474. "dustlizzos Afons. Volebat dicere regem corde nescio mansuescere." Heyn. Peerlk. p. 300. hune locum sie mutat et distinguit: -- mansuescere corda; At cantu commota. Erebi etc., ut Orpheus corda regis et reginae, quae nullis precibus commoveri potuissent. cantu commovisse dicatur. In Codd. enim lectione non apparere, quomode Eurydice Orpheo concessa sit, si Plutonis et Proserpinae animi nullis precibus commoveri potuerint. Ladew, tamen Beartheil. p. 26. nescia - - marsucscere corda non solum ad regem et reginam, sed ad Manes et Orem omnino referenda esse contendit et, si Eumenides adec et Cerberan Orphei cantus commovisse dicatur, per se apparere, magis etiam illos commo veri debuisse, ctiamsi non diserte dicatur. 472. ibant, longo agmine desceps adfluentes, quare hic de re per aliquod tempus tenente Imperfecto. initi autem v. 481 sqq., ubi de rebus simpliciter factis sermo est. Perfectis utilu poëta. Ceterum verba Umbrac ibant tennes iterantur in Anth. Lat. Burm. I. 170. 31. 473. "Juvai sidada vanderen II. VVIII. 70. 12. 473. " Dugai eidoka zamórtor II. XXIII. 72." Heyn. ibant. sd 3nentem confluebant. simulacra lace carentum ex Lucretio IV. 3: 55.

Vesper ubi aut hibernus agit de montibus imber, Matres atque viri defunctaque corpora vita Magnanimum heroum, pueri innuptaeque puellae Inpositique rogis iuvenes ante ora parentum; Quos circum limus niger et deformis harundo Coeyti tardaque palus inamabilis unda Alligat et noviens Styx interfusa coërcet. Quin ipsae stupuere domus atque intima Leti Tartara caeruleosque inplexae crinibus anguis

475

480

depromptum, ubi legimus: quom saepe figuras Contuinur miras simulacraque luce carentum. Cf. supra v. 255. — in foliis. Med., Gud., Bern., III., Mentel. I., Moret. aliique in silvis, quod ex loco nostro simillimo, Aen. VI, 309., huc translatum. — 474. "ubi vesper aut hibernus, procellosus (ut zeiner et hiems), imber eas agit de montibus (v. sup. ad Geo. I, 374. 5.) ad silvas et arborum tecta. Cf. Aen. VI, 309—312. — 475. corpora heroum, simpl. heroes. [Immo: heroes externa forma conspicui et admirationem sui cuivis iniicientes: cf. Geo. III, 51. 369. Aen. I, 193. et admirationem sui cuivis inlicientes: cf. Geo. III, 51. 369. Aen. J., 193. II, 18. VI, 22. et Ladew. ad h. l.] Versus hi adumbrati ex Odyss. XI, 37—43." Heyn. Iterantur autem Aen. VI, 306—308. — 476. Magnanimüm, ut Aen. III, 704. Respexit hunc locum auctor carminis in Anth. Lat. Burm. I, 170, 19. Magnanimüm heroum primaevo flore iuventus.—478. "Quos Cocytus et Styx a reditu prohibent. Iam ornatum vide. Pro Cocyto, limoso et arundinoso fluvio, limus niger et deformis arundo, cuius, si late omnia obsidet, inicundus ac tristis adspectus est; adsonus nalus inamahilis, divigance pro unani, invisa, detestabilis, et arundo, cuius, si late omnia obsidet, iniucundus ac tristis adspectus est; adeoque palus inamabilis, ἀνέραστος pro μισητή, invisa, detestabilis, et tarda unda. Porro circum, ab omni parte, alligat et coërcet, implicat, impedit, ut Statius et alii hoc idem efferunt." Heyn. — 479. De Cocyto vid. adnott. ad Geo. III, 38. — Cum nigro eius limo cf. atereius sinus Aen. VI, 132. et informis Stygis limus ibid. v. 416. — tarda palus. Cf. etiam Aen. VI, 296 sq. et 323. — inamabilis unda. Plures Codd. innabilis unda. ,At vulgatum post antiquiss. libros [Medic., Rom., fragm. Vatic. etc.] defendit etiam Macrob. VI, 7. Gell. II, 6., imitatio Ovidii [Met. X, 15.] inamoena regna, et Aen. VI, 438., ubi v. 479. 480. iterum leguntur." Heyn. Magis etiam huc pertinent duo alii Metamorph. loci, IV, 476. et XIV, 590., ubi inferorum inamabile regnum commemoratur. Innabilem undam Conington ex Ovid. Met. I, 16. huc translatam suspicatur. — 480. alligat, cohibet, abire non patitur. commemoratur. Innabilem undam Conmigton ex Ovid. Met. 1, 10, nuc translatam suspicatur. — 480. alligat, cohibet, abire non patitur. — ,Styx noviens interfusa, dum novies ambit Erebum. Hoc ultimum exprimere voluere Claudian. XXXIII, 23. quos Styx liventibus ambit Infusa vadis et Statius Theb. IV, 524. Et Styx discretis interflua Manibus errat." Heyn. Cf. etiam Wernsd. Poet. L. min. IV, 541, 140. et plaga ponti Interfusa coërcet. Noviens autem cum recentissimis editoribus scripsimus fragm. Vat. a m. pr. secuti. Cf. Wagn. Orth. Verg. p. 457. et Ribbeck. Proleg. p. 434. — coërcet, inclusos tenet; quod apud Hor. Od. II, 14, 9. compescit. — 481. ipsae domus Letiet intima Tartara unum idemque significant, interiora Tartari loca, ubi Letum habitat. Cf. Aen. I, 258. urbem et promissa Lavini Moenia, Wagn. Qu. Virg. XXXIII, 4. et adnott. ad Geo. II, 242. Non autem in eo haerendum, quod poëta hic Letum in interiore Tartaro, Aen. VI, 277. vero in primo Orci aditu collocat. — Verba Quin ipsae stupuere domus hinc repetit idem ille poëta Anth. Lat. Burm. I, 170, 30. — 482. in plexae. Multi Codd. amplexae, Rom. et fragm. Vatic. innexae ex interpretamento, quod fluxit ex Aen. VI, 281. Eadem lectionis varietas deprehenditur apud Tibull. I, 3, 69., ubi vid. Huschk. et Dissen. Vulgarem lectionem comprobat etiam Horatii locus Epod. V, 15. Canidia brevibus implicata viperis Crines. Cf. etiam Ovid. Met. VII, 161. et X, 271. inductae cornibus aurum et similes loci cum adnott. ad Ecl. I, 54. et III, 106. — caeruleos angues. Vid. adnott. ad Aen. VII, 346., de constructione autem graeca inplexae caeruleos angues adnott. ad 346., de constructione autem graeca inplexae caeruleos angues adnott, ad

Eumenides, tenuitque inhians tria Cerberus ora
Atque Ixionii vento rota constitit orbis.
Iamque pedem referens casus evaserat omnis
Redditaque Eurydice superas veniebat ad auras
Pone sequens, — namque hanc dederat Proserpina legem —

Ecl. I, 54. - 483. Que post tenuit abest a nonnullis Codd. (cf. Burm. ad h. 1 et Cort. ad Lucan. 1, 642.), quorum tamen fides parum explorata est; et Wagn. Qu. Virg. XII, 15. iure contendit. Copulam, quam Heynorata est; et Wagn. Qu. Virg. XII, 15. iure contendit. Copulam, quam Heynorate recte abesse putat, requiri h. l., cum vox Quin v. 451. praegressa ad omnia, quae sequantur usque ad v. 454. pertineat. — 484. Sententia est aperta, Ixionis rotam, cui ille illigatus erat vid. Geo. III, 35 sq.), substitisse, Orpheo canente (cf. Hor. Od. I. 12, 10., qui inducit Orpheum morantem celeres ventos), oratio vero paullo impeditior. — rota orbis lugatice uso oratio vero paullo impeditior. — rota iusa prabis formam habette positium vides. poëtice pro orbe, xixiqo, s. rota ipsa orbis formam habente positum videtur. Cf. Tibull. I, 5, 70. Versatur celeri Fora levis orbe rotae. (Conington cum rota orbis pro rotae orbe postta confert Ecl. IX, 58. rentosi murmuris aurae, ubi vid. adnott... Voss. et Wagn. rotam orbis intelligunt de rota-tione orbis seu rotae, coll. Aen. VI. 745. ubi mille rotam volvere per annos (ubi tamen rota nihil aliud est. quam certus annorum orbis s. complexus, Prop. II. 7, 32. 18, 8, 8.) Vinceria aut vincia, haec in amore rota est ubi vero per rotam non rotatio, sed rota s. vicissitudo Fortunae intelligenda, Prop. II. 25, 26. septima rota, et Sidon. Apoll. VII. 291. tertiaque acta rota est. Iacobum in Disquisit. Virg. P. I. p. 11. locum intelligere de "rota Ixionem per orbem agitante," docet Wagn. - vento constitit, i. e. venti impulsu cessante, vento sopito stat. quiescit rota. ut Ecl. II, 26. mare dicitur placidum ventis stare. Ameisio Spic. p. 42 sq. et Ladewigio rento tertius, non sextus Casus esse videtur, ut sensus sit: vento illi, qui Ixionis rotam circumagebat, cum Orphei audiendi cupiditate sensim sedatior factus esset, tandem constitit rota. Summa tamen rei eadem manet; quamquam non nego magis poèticum esse, ut ventus institionem non tam efficiens, quam cupiens quasi et iubens cogitetur. Cessantem autem rotae Ixioneae motum a vento peti poëtis, Heynius in editione majore singulari Excursu docuit multis locis appositis (Hom. Od. XI, 590 sqq. Platon. Phaed. p. 83. Verg. Aen. VI, 740. 888., quibus certe Tartarum ventis non vacasse probatur, atque Schol. Eurip. Phoen. 1192. et Schol. Luciani D. D. 6. T. I. p. 216., qui diserte narrant, Iovem iratum Ixionem rotae illigatum permisisse aëri ferendum et in aëre circumagendum. Cf. etiam Sen. Herc. Oet. 1069. Hacsit non stabilis rota victo languida turbine, a Vossio et Ameisio laud.) Alii coniecturis locum vexarunt, et Faber quidem velox, Burmann. cantu (quod. cum etiam in Codd. aliquot legatur. Martin. adeo in contextum recepit, nec Ribbeck. Proleg. p. 54. improbat, haec adiiciens: Philarg. ventu vel legit vel certe coniecit), lente, vel campo coniecit, Wakef. autem ex coni. edidit flendo. et Peerlk. p. 301. coni. restitit, hac explicatione adiecta: "Rota conatur resistere et restitit vento, turbini, quo circumagitur. Ut consisteret, prius vento resistere debebat." Sed vulgarem lectionem praeter plurimorum et optimorum Codd. consensum etiam Serv. ad Aen. I, 190. et VI, 616. et Schol. Hor. Cruqu. ad Od. III, 11, 21. tuentur. — 485. "Mirum in sqq. narrationis artificium, quod facile sentias, si ad vulgarem sententiarum iuncturam revoces orationem Legis autem, ne respiceret, excogitandae consilium ex vulgari superstitione natum esse videtur, cum res aversandae etiam in sacris magicis respici vetarentur. Cf. Ecl. VIII, 102." Heyn. - 486. superas ad auras. Inferi enim loca supera (die Oberwelt) iisdem vocibus designant, quibus homines in terra viventes caelum et aethers regiones. Cf. Aen. VI, 128. 436. 481. 568. 719. 781. 887. etc. - reniebat, (non venit), quia adhuc in via esse cogitatur. 487. Cf. Ovid. Met. X. 50. Hanc simul et legem Rhodoperus accipit heros, Ne flectat retro sua lumina etc. Lex pro conditione legitur etiam Geo. I, 60. et Aen. XI. 322. Pone, a tergo. Cf. Aen. II, 208. 725. X, 225. et Hand. Turs. IV. p.

Cum subita incautum dementia cepit amantem,
Ignoscenda quidem, scirent si ignoscere Manes:
Restitit Eurydicenque suam iam luce sub ipsa 490
Inmemor heu! victusque animi respexit. Ibi omnis
Effusus labor atque inmitis rupta tyranni
Foedera terque fragor stagnis auditus Avernis.
Illa "Quis et me", inquit, "miseram et te perdidit, Orpheu,
Quis tantus furor? En iterum crudelia retro 495

478 sq. Peerlk, p. 302, post hunc versum unum excidisse suspicatur, qualis sit Ovidii modo laud. Sed vide Ladew, Beurtheil, p. 26. — 488. Verba incautum dementia cepit amantem repetuntur in Anth. Lat. Burm. I, cautum dementia cepit amantem repetuntur in Anth. Lat. Burm. I, 170, 15., ut (sine incautum) etiam I, 168, 14.; sequentia autem sciront si ignoscere Manes ibid. I, 172, 119. et I, 178, 312. — 490. "iam luce sub ipsa. Seneca Herc. fur. \$13. Postquam est ad oras Taenari ventum etc. et superas veniebat ad auras v. 486." Heyn. Ex Servii Dresd. interpretatione: "Quae paene sibi iam erit reddita" apparet, alios locum sic distinxisse: Eurydicenque, suam iam, luce s. i., quod, nisi cum detrimento soni seret, Wagn. probaret. Aperte tamen praestat vulgaris ratio: cum iam in eo esset, ut Orci saucibus egrediens lucemque revisens uxorem vitae humanae redderet. — 491. "victus absolute dicitur is, qui a proposito recedit, re aliqua permotus. Ita victus saepe ex contextu explicandum. Aen. IV, 370. Num lacrimas victus dedit? h. e. permotus precibus et misericordia. Aen. II, 699. Hic vero victus genitor, h. e. ostentis evictus. sericordia. Aen. II, 699. Hic vero victus genitor, h. e. ostentis evictus. Hic victus notat motus desiderio et amore uxoris." Wund. Noli tamen putare, hoc victus per se significare; acquirit potius hunc sensum addito demum Genitivo animi (hinsichtlich seines Herzens), ut victus animi, eadem ratione dictum, qua alias captus animi, amens animi etc., idem fere sit, quod animo (durch sein Herz) victus, i. e. desiderio captus. (Vid. Ameis. in Iahnii Nov. Annal. LXII. p. 54.) Multa huius constructionis exempla collegerunt Heins. ad Val. Fl. III, 737. et ad Sil. XIV, 670. Gronov. ad Liv. XXX, 15, 9. Drakenb. ad Liv. VI, 11, 3. Herzog. ad Sall. Cat. c. 5. p. 26. Boetticher. Lex. Tacit. p. 213 sq. Ruddim. II. p. 73 sqq. alii. Ex Vergilii carminibus huc pertinent Geo. III, 289. Aen. II, 61. IV, 203. V, 202. IX, 246. XI, 417. XII, 19. etc. Cf. etiam supra ad v. 310. ubi eadem ratione constructs legimus trugens perham (in Anschung der Filisse). et. ratione constructs legimus truncus pedum (in Anschung der Füsse), et adnott. ad Geo. I, 277, ubi dies felices operum commemorantur. — 492. effusus, irritus, frustra impensus, ut Gr. ἐππεχυμένος. Cf. Grat. Cyn. 233. primos nequidquam effunderet actus. — 493. Foedera, conditio a Plutone imposita, ut supra v. 487. lex. Cf. adnott. ad Geo. I, 60. et Aen. I. 62. Verba atque inmitis rupta tyranni Foedera iterantur ab imitatore Verg. in Anth. Lat. Burm. I, 178, 16.—, fragor ter auditus. Servius [a Martinio et Heynio explosus] hanc profert causam: "Quasi exsultarent umbrae redditam Eurydieen.— Lucanus in Orpheo dicit, strepitum factum redeunte Eurydice ob hoc, quia gaudent, a luce relictam (reductam, revectam?) Eurydicen, iterum sperantes Orphea [Orphei cantum se audituros]. Manes." Aliam, non confecturam, sed certam [et procul dubio verissimam) sententiam, proponit Voss.: tonitru subterraneum natum esse ex arcana vi, qua Pluto Eurydicen in Erebum retrahit. Eandem vim arcanam, qua ad retrahendam puellam opus erat, mox contendit declaratam esse qua ad retrahendam puellam opus erat, mox contendit declaratam esse per furorem!" Heyn. Quam explicationem nescio quo iure Conington (qui conferri iubet Miltonis Par. Lost IX, 782, et 1000.) poëticae loci pulchritudini iniuriam facere censeat. ("Voss's opinion - voulel surely spoil the poetry of the passage.") Ribbeck. ex Rom. recepit stagni est (stagnist) et ex fragm. Vat., Rom., Gud. et duobus Bern. Averni, quod fortasse probandum censet Conington, ipse tamen, ut ceteri recentiores editores, Ribbeckium non secutus. Cf. etiam VI, 118., ubi lucis Avernis legimus. — 495. Quis, quis tantus furor, amoris intemperantia, quae Orpheum, ut respiceret, impulit. Supra v. 488. erat dementia. Quis furor autem sollemnis fere est exclamatio, ubi admiratio cum indignatione furor autem sollemnis fere est exclamatio, ubi admiratio cum indignatione

Fata vocant conditque natantia lumina somnus. Iamque vale: feror ingenti circumdata nocte Invalidasque tibi tendens, heu non tua, palmas!" Dixit et ex oculis subito ceu fumus in auras Commixtus tenuis fugit diversa, neque illum Prensantem nequiquam umbras et multa volentem Dicere praeterea vidit; nec portitor Orci

500

coniuncta inconsiderantiam et temeritatem graviter incusat. Cf. Ovid. Met. III, 531. 641. Tibull. I, 19, 33. et Bach. ad Ovid. Met. VI, 170. —
496. Fata vocant. Cf. Aen. VI, 147. X, 472. Silius IV, 519. Claud. B. Get. 171. Similiter Aen. I, 610. et V, 656. terras et regna vocant. — con dit. Cf. Propert. V, (IV,) 11, 64. Condita sunt vestro lumina nostra sins. Ovid. Trist. III, 3, 44. Labentes oculos condet amica manus. id. Her. I, 113. ut iam sua lumina condas. ibid. X, 120. Nec mea qui digitus lumina condat, erit? id. A. A. III, 742. cara lumina conde manu. Eleg. ad Liviam 157. Tu mea condas lumina. Wernsd. Poet. L. min. II, 224, 74. ut vidit vituli condita lumina. — natantia lumina, moribundi, incerto iam motu fluctuantia. Praeiverat Lucretius III, 479. Nant oculi, ubi vid. Wakef. Cf. etiam Aen. V, 856. Ovid. Met. V, 71. oculis sub nocte natantibus atra. Lucan. II, 26. oculos in morte natantes. Sil. II, 122. oculos nous arra. Lucan. II, 26. oculos in morte natantes. Sil. II, 122. oculos iam luce natantes Irrorat lacrimis (ubi vid. Drakenb.). Stat. Theb. II, 638. oculos etiammum in luce natantes Sistit etc. — iterum - retro - vocant. Iterum pro rursus positum, ut apud Tibull. II, 6, 6. Aique iterum erronem sub tua signa voca, ubi Huschk. praeter h. l. confert Ter. Adelph. IV, 1, 9. Prius nox oppressisset illic, quam huc reverti posset iterum. De notissimo autem pleonasmo rursus revocare cf. adnott. ad Geo. I, 200. Ceterum verba iterum crudelia retro Fata vocant repetuntur ab eodem illo poëta Anth. Lat. Burm. I. 178. 208. Cf. atiam ibid IV. Geo. I, 200. Ceterum verba iterum crudelia retro Fata vocant repetuntur ab eodem illo poëta Anth. Lat. Burm. I, 178, 208. Cf. etiam ibid. IV, 187, 2. O utinam me crudelia fata vocent. — 497. Etiam verba feror ingenti circumdata nocte, quibuscum Conington confert Eur. Phoen. 1453. καὶ γαίρει , ήδη γάρ με περιβάλλει σκότος, iterantur in Anth. Lat. Burm. I, 172, 130. — 499. Dixit. Haud raro Vergilius, Homerum et epicae orationis formam secutus, post alicuius orationem verbum dicendi, iam in principio orationis positum (ut hic v. 494. inquit), repetit, et interdum ita, ut Perfectum tempus praecedenti Præsenti (Aen. V, 161. et 164. 474. et 477. 532. et 539.), Plusquamperfectum Perfecto respondeat (Aen. V, 409. et 421. 723. et 740. etc.), quamquam in plurimis locis hoc temporis discrimes 471. 532. et 539.), Plusquamperfectum Perfecto respondeat (Aen. V, 409. et 421. 723. et 740. etc.), quamquam in plurimis locis hoc temporis discrimen non curat. Cf. omnino Ecl. II, 38. 39. Geo. IV, 444. et 446. Aen. I, 131. et 142. 256. et 297. 386. et 402. 459. et 464. 595. et 610. 614. et 631. II, 76. et 78. etc. cum iis, quae de Graecis Poppo ad Xen. Cyr. I, 3, 6. Krüger. ad Xen. Anab. II, 5, 24. Stallb. ad Plat. Phaed. 24., de Romanis Ruhnk. ad Rut. Lup. I, 5. p. 20. Oudend. ad Suet. Caes. 32. Bremi ad Nep. Hann. 2, 2. Heind. ad Cic. N. D. I, 7. p. 17. Bach. ad Ovid. Met. VI, 282. Sillig. ad Catull. 63, 77. Beneck. ad Iustin. I, 8, 14. Wilms. Progr. p. 19 sq. aliique disputarunt. — "fugit in auras, ut Aen. V, 740.; tum fugit commixtus est plenius et ornatius dictum. Petitum autem ex II. XXIII, 100. — 500. diversa, cum in diversam, ac qua Orpheus tendebat, partem h. e. retro, auferretur, ut sup. v. 367. flumina diversis locis." Heyn. Vid. h. e. retro, auferretur, ut sup. v. 367. flumina diversis locis." Heyn. Vid. etiam v. 432. et Aen. V, 166. quo diversus abis? Wakef. ad Lucr. III, 437. incertus est, quo referat tenuis, ad fumum, an ad curcas. Equidem, cum collocationem verborum et Participium voc. fumi additum, tum similes locos Aen. IV, 278. et IX, 658. considerans, epitheton cum curas miles 10c0s Aen. 17, 278. et 1x, 538. considerans, epitheton cum auras coniungo. — 501. um bras, sc. Eurydices. De mortui simulacro, elòsile, haec vox legitur etiam Aen. II, 772. IV, 386. VI, 289., et Plurali quidem numero etiam IV, 571., de Manibus Aen. V, 81. et VI, 510. Comington tamen simpliciter de auris obscuris, caliginosis cogitat, quas Orpheus uxoris loco amplectatur (,,the darkness which Orpheus clutches in the hope of embracing his wife"), quod mihi minus poëticum videtur. — 502. praeterea, poëtice pro posthao, in posterum. Cf. Aen. I, 49. — portitor Orci, Charon. Cf. parallelum Ovidii locum Met. X, 72. junitraque

Amplius obiectam passus transire paludem.
Quid faceret? quo se rapta bis coniuge ferret?
Quo fletu Manis, qua numina voce moveret?
Illa quidem Stygia nabat iam frigida cymba.
Septem illum totos perhibent ex ordine menses
Rupe sub aeria deserti ad Strymonis undam

505

iterum transire volentem (Orpheum) Portitor arcuerat. Portitoris nomine Charon etiam Aen. VI, 298. (ubi vid. adnott.) et 327. Prop. V (IV), 11, 7. Stat. Theb. XII, 559. Val. Fl. I, 784. et alibi vocatur. — 503. Amplius, praeterea (Eri). Vid. Aen. I, 687. III, 192. etc. — obiectam poëtico ornatu adiectum. Cf. Geo. III, 253. non obiecta retardant flumina. — passus transire, scil. Orphea. Serv. minus recte supplet Eurydicen, additenim hoe scholion: "Mysticum est: dicitur enim bis eandem umbram evocari non licere." — 504. Cf. similis locus Aen. IV, 283. — 505. quo fletu, qua voce Heyn. pro vulgari quomodo positum censet, ut Ecl. VI, 80. quo cursu, quibus alis. Cf. adnott. ad Aen. I, 8.) Potest vero etiam simpliciter explicari: quali demum fletu, quali voce. Manes, deos inferos (cf. v. 489.). numina, deos superos, qui eadem ratione sibi opponuntur (cf. v. 489.), numina, deos superos, qui eadem ratione sibi opponuntur Aen. XII, 646. Vos o mihi, Maues, Este boni, quoniam Superis aversa voluntas, et apud Hor. Epist. II, 1, 138. Carmine di superi placantur, carmine Manes. Conington tamen hoc discrimen non agnoscens, cum etiam dii inferi Aen. VI, 266. 324. VII, 571. numina appellentur (qua de re nemo magnoscens) della contrata dii inferi Aen. VI, 266. 324. VII, 571. mumina appellentur (qua de re nemo umquam dubitavit) et cum superorum deorum hac in re nulla sit iurisdictio (?), Manes atque numina unum idemque esse opinatur. Ceterum de toto hoc loco cf. Donat. ad Ter. Adelph. V, 3, 4. Peerlk., si omnino Vergilii esset hic versus (vid. infra), iterum adiectum requiri, aut alteram Codd. lectionem Quos fictu Manes, quae Numina etc. praeferendam esse censet, ut ap. Val. Fl. III, 511. Quam Nemeen tot fessa minis, quae proelia Lernae Experiar. Ladew. et Ribbeck. servant quidem Quo fletu, nihilominus autem ex Med. et Rom. edunt quae numina, quae lectio non solum illis verbis parum respondet, sed etiam diis inferis numen abiudicare videtur. Cf. etiam Wagn. in Philol. Suppl. I. p. 376. — V. 506. Meierotto in Dubiis p. 28. aut spurium aut alieno loco insertum et post v. 503. retrahendum atque etiam Heyn. otiosum et poëtae abiudicandum censuit, cui senbus p. 28. aut spurium aut alieno loco insertum et post v. 503. retrahendum atque etiam Heyn, otiosum et poëtae abiudicandum censuit, cui sententiae, praesertim cum praecesserint verba: nec portitor Orci - paludem, quae iam transmissam significent, etiam Wagn. et Ribbeck. (cf. eius Proleg. p. 50.) adstipulantur, Peerlk. autem p. 302. non solum eum, sed simul v. 504. et 505. tamquam spurios exsulare iubet, adversante Ribbeckio I. l. Ceterum Haupt. et Ribb. ex Med. a m. pr. ediderunt cumba. Cf. eius Proleg. p. 452. et Wagn. Orth. Verg. p. 485. Voss. autem (quem sequuntur lahn. et Ameis. Spic. p. 53.) versum ita defendit, ut Eurydicen per Stygem retro vectam dicat cum gravitate opponi Orpheo a transitu prohibito et lahn, et Ameis, Spic, p. 53.) versum ita detendit, ut Eurydicen per Stygem retro vectam dicat cum gravitate opponi Orpheo a transitu prohibito et lugenti; quod autem Wagn. contendit, tum praccedenti Illa in sequente versu hune opponendum (Hune septem totos), non vero Pron. ille repetendum fuisse, hoc Ameis. I. l. recte ad poëtae orationem non quadrare censet, cum etiam Geo. II, 505. 507. et Aen. VII, 473 sq. per hic — hic diversae personae sibi opponantur. Mihi versus ita videtur defendendus, ut ad verba Quid faceret; etc. his responderi statuamus: Nihil sibi faciendum supersea vidit cum ille jem paret etc. Was sollte er thurt schromm sie je esse vidit, cum illa iam naret etc. Was sollte er thun? schwamm sie ja doch schon etc. Sic igitur hie versus aptam efficit clausulam narrationis de ipsa Eurydice et sequentia ad solius Orphei fata posteriora spectant. Eo facilius autem post narrationis pausam poëtae per Pron. illum pergere Eo facilius autem post narrationis pausam poetae per Pron. illum pergere licuit. (Consentit mecum Conington, qui tamen iam cum frigidia, non cum nabat coniungendum esse et nare de navigantibus praeter h. l. fortasse non nisi ap. Catull. LXVI, 46. iuventus Per medium classi barbara navit Athon inveniri memorat.) Ceterum haec verba leguntur etiam in Anth. Lat. Burm. I, 172, 104. — ex ordine, xa3e\$\vec{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline{x}\overline Flevisse, et gelidis haec evolvisse sub antris Mulcentem tigris et agentem carmine quercus; Qualis populea maerens philomela sub umbra Amissos queritur fetus, quos durus arator Observans nido inplumis detraxit; at illa Flet noctem ramoque sedens miserabile carmen Integrat et maestis late loca questibus inplet. Nulla Venus, non ulli animum flexere hymenaei. Solus Hyperboreas glacies Tanaimque nivalem

510

515

Lat. Burm. I, 175, 309. De Strymone vid. adnott. ad Geo. I, 20. - 509. Pro Flevisse Ribbeck ex uno Cod. Rom. recepit Flesse sibi, quod si alii quoque libri exhiberent, sane praeferendum censerem. — "erolvisse, διαπτύξαι, εξειπείν, querendo enarrasse, haec, casus suos; ut Stat. Theb. I, 2. sontes evolvere Thebas, h. e. fratrum scelera seu scelesta odia nar-1, 2. sontes evolvere 1 hevas, h. e. tratrum scelera seu scelesta odia narrare." Heyn. — Pro sub antris plures Codd., inter quos Rom, sub astris, quod post Wakef., qui confert Lucr. VI, 720. (gelidae stellae), et Ovid. Epist. II, 123. (frigida sidera), etiam Ribbeck. recepit. Sed verissime Heyn. hanc lectionem, quae de sideribus septemtrionalibus intelligenda esset, Statio aliquo vel Claudiano, non Vergilio dignam censet; praeferre tamen videtur lahn., qui antris fortasse ex versu praecedente ortum esse suspicatur. Ceteri recentiores editores nobiscum consentiut, et Conington quidem conferri inhet Prop. IV (III) 1.5. Dicite que parties comments. suspicatur. Ceteri recentiores editores nobiscum consenuunt, et Coningion quidem conferri iubet Prop. IV (III), 1, 5. Dicite, quo pariter carmen tenuastis in antro et Hor. Od. I, 32, 1., ubi certe Bentl. pro vulg. Si quid vacui sub umbra Lusimus ex uno Cod. legi velit sub antro. — 510. "tigres in Thracia memorat, ut poëta, qui geographicam subtilitatem haud curat. Sic cervos Libyae assignavit Aen. I, 194." Heyn. Cf. quae ad Ecl. V, 27. adnotavimus et quae Wagn., ut poëtam excusaret, in min. edit. huic loco adscripsit. Etiam Hor. Od. III, 11, 13. de Orpheo: tu potes tigres comitesque silvas Ducere. — 511. "Fundus huius comparationis nobilissimae eat an Homer. Od. XIX. 518—524.: adde XV. 216 sog. Hinc plures exest ap. Homer. Od. XIX, 518—524.; adde XV, 216 sqq. Hinc plures expressere. At nemo elegantius variavit et ornavit, quam Moschus IV, 21 sqq., quem et ipsum Vergilius ante oculos habuisse videtur. Quorundam reprehensiones huius loci, imprimis umbrae populeae, cum tamen sereprehensiones huius loci, imprimis umbrae populeae, cum tamen sequatur Flet noctem, ex eo, quod poëticae cum rationis et artis tum orationis parum memores erant, profectae sunt. Umbra enim tam proprium et perpetuum est arboris attributum, ut ad causas physicas ac tempora respectus plane non habeatur. Populeae frondis mobilitas ac lene murmur in primis aptum moestitiae cantus." Heyn. Verba maerens philomela sub umbra iterantur in Anth. Lat. Burm. I, 168, 3. Cf. ibid. I, 178, 303 sq. Qualis philomela sub umbra - Late loca questibus implet Maerens et Pervig. Ven. 86. Adsonat Terei puella subter umbram populi. — 512. arator latiori sensu pro rustico, ut Geo. II, 207., ubi cf. v. 209 sq. huic loco simillimi. — 518. Cf. Hor. Epod. I, 19. Ut adsidens implumibus pullis avis Serpentium adlapsus timet. Ribbeck. scripsit Opservans. Cf. eius Proleg. p. 390. et Wagn. Orth. Verg. p. 413 sq. et 462. — 514. "miserabile carmen Integrat, iterat. Suavius Homerus (Od. XIX, 521.) Hre bile carmen Integrat, iterat. Suavius Homerus (Od. XIX, 521.] "Hre δαμά τρωπώσα χέει πολυηχέα φωνήν, ubi variatos modulationis colores expressos vides. Heyn. — 515. late loca inplet. Cf. Lucr. II, 146. liquidis loca vocibus opplent et praeter Anthol. locum modo comm. etiam eiusd. I, 168, 2. et III, 81, 107. maestis late loca questibus implet. — maestis questibus non inutili pleonasmo, sed maiore cum vi dictum, ut muestue querelue apud Tibull I, 8, 83., maesti luctus Aen. XI, 38., maesti matestate queretate apud 11buil. 1, 8, 83., matesta tuctus Aen. M. 1, 38., matesta fletus apud Prop. I, 5, 15., miserae querelae apud Ovid. Met. II, 342. etc. (Υ. imprimis Dissen. ad Tibull. I, 1, 62. — 516. Nulla Venus, nullus alius feminae amor (cf. adnott. ad Ecl. IV, 32. et VII, 69.). Conington confert Eur. Iph. Aul. 1264. Αφροδίτη τις ("a certain passion"). — non ulli - - hymenaei, nullum alius matrimonii desiderium. Cf. adnott. ad Aen. I, 651. Auctor epigr. in Anth. Lat. Burm. I, 170, 71. hune locum sie imitesture. Nulla Venus mulli green language homogeni. 517. Solve sic imitatur: Nulla Venus, nulli quondam flexere hymenaei. — 517. Solus,

Arvaque Rhipaeis numquam viduata pruinis Lustrabat raptam Eurydicen atque inrita Ditis Dona querens; spretae Ciconum quo munere matres Inter sacra deum nocturnique orgia Bacchi Discerptum latos iuvenem sparsere per agros. Tum quoque marmorea caput a cervice revolsum

520

sine uxore, ut Aen. IV, 33. sola, sine marito. — "Hyperboreas glac ies vid. Geo. III, 196.; nomina tantum ad ornatum faciunt, non ad geographiam, ne mythicam quidem; ex qua nimis hyperbolice dictum esset, Orpheum inde ab Hebro peragrasse Hyperboreos, Tanaim et montes Rhipaeos. Tam latos errores vix faciunt amantes; voluit ac debuit poëta Thraciam nominare." Heyn. — Tanais, flumen Sarmatiae Europaeae notissimum, nunc Don vocatum. Cf. Herod. IV, 20. 123. Strab. XI. p. 492. Plin. IV, 12, 24. Mela I, 1, 6. alii et liber meus geogr. III. p. 1114 sq. — 518. De Rhipaeis montibus et Ribbeckii scriptura Riphaeis vid. adnott. ad Geo. I. 240. — viduatus prima significatione pro vacuus, carens, apud poëtas 1, 240. — viduatus prima significatione pro vacuus, carens, apud poëtas haud raro legitur. Cf. Lucr. V, 838. Sil. III, 601. id. XII, 370. Colum. de arb. 1. med. etc. — 520. Cicones, populus Thracius, Samothraciae vicinus, de quo cf. Hom. Od. IX, 39. Herod. VII, 110. Plin. IV, 11, 18. Mela II, 2, 8. et liber meus modo comm. III. p. 1076. Ciconum matres, i. e. matronae. Vid. adnott. ad Aen. II, 489. Sic Ovid. Met. XI, 3. nurus Ciconum Valencia valencia de valencia vale conum. - "Verba spretae quo munere causam continent, cur mulieres Orpheum discerpserint. Mulieres cum hac pietate (hoc munere) repudiatae (spretae) essent [cf. Ecl. III, 74. et Aen. I, 27., scil. Orpheo omne matrimonium aversante: vid. v. 516.], inter orgia iuvenem discerpserunt. Vid. Voss. ad h. l. et Scheller. Observat. in prisc. script. quosd. p. 314. Dele igitur interpunctionem, quae vulgo post matres legitur." Iahn. Et sane haec ratio (iam Heynio ut etiam Ameisio Spic. p. 44. probata) una esse videtur, qua locum difficillimum utcunque interpretari possimus, quamquam regrari acquiri proposition. negari nequit, munus paulo artificiosius de pietatis officio explicari. Proprie enim esset honor mortuae Eurydicae ab Orpheo tributus (ut Aen. IV, 624. VI, 686. XI, 26.), qui cum hic tantum cernatur in firmo et constante coniugis amore et in summo amissae desiderio, hoc sane paulo insolentius munus dicitur. Quare Servius et Iul. Sabinus de munere miptiali cogitant, et hie quidem addit: "quasi non essent dignae illae nubere Orpheo;" unde apparere videtur, hunc Grammaticum legisse spreto quo munere, ut in Bodlei. et paucis aliis Pierii Codd. vere scriptum invenitur; Asper autem Gramnaticus (cf. Ribbeck. Proleg. p. 133.) et, qui ei adsentitur, Gesner. quo munere explicant quamobrem, qua causa, οῦ χάριν, qui tamen usus aliis exemplis esset comprobandus. Idem sibi vult Marklandi (ad Stat. Silv. III, 3, 87.) coniectura satis languida quo nomine. Burm. coni. spreto C. quem foedere (nuptiali) matres; Heyn. inter plures coniecturas a se propositas huic plurimum tribuere videtur: Spretae C. cum munera matres, ut coniungas inter munera sacra deum; Wagner. denique pro munere scriptum supicatur. i. e. quo contemptum suum remunerari vellent. Peerlk. p. 303. gas inter munera sacra deum; Wagner, denique pro munere scriptum suspicatur, i. e. quo contemptum suum remunerari vellent. Peerlk. p. 303. coniicit Spreto Ciconum quoque foedere. Alia editorum commenta silentio praetereo. Ceterum hanc Orphei caedem accuratius narrat Ovid. Met. XI, 1 sqq. — 521. "Primum genus ponit, ut poëtica ratio fert, inter sacra deum; tum subiungit ex iis id sacrum, in quo res acta, inter orgia, quo nomine omnia sacra enthusiastica et mystica appellabantur. Bacchi nocturni, cuius sacra noctu celebrari solita. [Cf. Aen. IV, 303. ibique adnott.] Porro Macrob. IV, 3. Sacer vero locus imprimis pathos movet. Occisum inducit Orphea, et miserabiliorem interitum eius a loco facit: Inter sacra deum n. o. Haec tandem Grammatico digna in poëtam suum observatio!" Heyn. Ceterum cf. cum h. l. Ovid. Met. XI, 3 sqq. — 522. Verba iuvenem sparsere per agros repetit imitator Verg. in Anth. Lat. Burm. I, 178, 147. — 523. marmorea cervice, candida, ut saepe apud poëtas. Cf. Lucr. II, 765. Marmoreo fieri — candore repente, et ibid. v. 775. in marmoreum migrare colorem. Ovid. Met. III, 481. marmoreae palmae. id. Am. II, 11, 15. marmorei pedes. Lucil. apud Non. IV. moreae palmae. id. Am. II, 11, 15. marmorei pedes. Lucil. apud Non. IV,

Gurgite cum medio portans Oeagrius Hebrus Volveret, Eurydicen vox ipsa et frigida lingua Ah miseram Eurydicen! anima fugiente vocabat, Eurydicen toto referebant flumine ripae."

Haec Proteus, et se iactu dedit aequor in altum, Quaque dedit, spumantem undam sub vortice torsit. At non Cyrene; namque ultro adfata timentem:

"Nate, licet tristis animo deponere curas. Haec omnis morbi causa; hinc miserabile Nymphae, Cum quibus illa choros lucis agitabat in altis, Exitium misere apibus. Tu munera supplex 5**2**5

530

421. marmoreum pectus. Mart. VIII, 56. marmorea manus etc. Respexit hunc locum Silius XI, 481. tum quoque, cum rapidi caput a corvice revulsum et verba caput a cervice revolsum, petita ex Ennii Ann. fr. 15. p. 69. Vahlen., redeunt etiam in Anth. Lat. Burm. l, 178, 144. Praeteres cf. Aen. II. 558. Avolsumque humeris caput. — 524. Hebrus (vid. ad Ecl. X, 65.) Ocagrius, ab Ocagro. Thraciae rege, Orphei patre, de quo cf. Apollod. I, 3, 2. Schol. Apollon. I, 23. Schol. Pind. Pyth. IV. 313. aliique. — 525. Verba vox ipsa et frigida lingua iterantur in Anth. Lat. Burm. I, 168, 13., ut sequentia anima fugiente vocabat ibid. I, 178, 311. Ceterum animadverte, quanto animi affectu Eurydices nomen ter repetatur, et cf. Aen. III, 523 sq. Signum autem exclamandi post Eurydicen cum Hauptio et Ribbeckio tollere noluimus, ne quis nomen pro Accus. Obiecti et vocaret pro advocare positum haberet. — 527. Verbum referre, hic de echo usurpatum, similiter de sono repercusso legitur ap. Cic. N. D. II, 57, 144. ad Qu. fr. I, 1, 14. Petron. 89. et alibi. — toto flumine ad latitudinem et utramque ripam referendum videtur, nam de toto fluminis cursu cogitare echus notio non permittit, nisi sumere volumus Orphei caput in Cf. Hom. Od. IV, 570. Ex vatum more Proteus non omnia aperit, quae cognoscere Aristaei interest, sed filum subito abrumpens et remedia, quibus illi utendum est, Cyrenae prodenda relinguens in mana aperit, quae illi utendum est, Cyrenae prodenda relinquens in mare se praecipitat. vaticinari coactus fuerit, haud inepte memorat Ladew. — 529. "toreit sub vortice, pro vulgari vortice vel in vorticem; its ut vortex fieret. vortice autem, non capitis, sed quem mota eo insiliente aqua [in orbem circumacta] ciebat, dirg, contorta in se aqua. -530. , At non Cyrene iactu se in altum dedit et filium reliquit consilii inopem [ut modo Proteus: vid. adnott. ad Geo. III, 349.]. - - Namque, ducto in specus et in latebris collocato filio, substiterat illa, nube seu nebula circumdata: vs. 424. ipsa procul nebulis obscura resistit. Scilicet Proteus internecionis apum, morbi comean v. 397. tantum exposuerat, non vero fortunae remedium. Hoc mater subiicit: culpae, puta, expiationem, Nympharum placationem sacrificio certo ritu faciendo, ad inferias Orpheo et Eurydicae ferendas; quo facto ex victimarum visceribus nova examina exoritura esse." Heyn. Rectius Ameis. Spic. p. 44. censet, sensum tantum verborum illorum se iactu dedit in altum repetendum et hanc esse sententiam: abiit, i. e. reliquit Aristaeum, quemadmodum etiam apud Hom. Il. I, 532. ex verbis els ala altro ad sequentia modum etiam apud Hom. II. 1, 532. ex verdis είς αλα αλτο au sequencis tantummodo primaria notio illius formulae, i. e. εβη, cogitanda sit. (Ameisii explicationem repetit Ladew.) — ultro, non demum precibus excitats. Peerlk. p. 304. putat, Vergilium melius scribere potuisse Natum Cyrene ianque ultro etc. aut Ianque ultro natum Cyrene. — 531. deponere curas, ut apud Cic. Fam. IV, 6. Ovid. Trist. IV, 7, 20. et Remed. 253. etc. Conington confert Aesch. Agam. 165. ἀπό φροντίδος ἄχδος χρή βαλεῖν ἐτητύμως. — 538. choros agitabat. Cf. Aen. I, 499. Exercet Diana choros (cum Oresdibus). — 534. munera supplex tende, protende, offer Cf. Aen. II. 674. naswumaus natri tendebat hulum. Munera autem offer. Cf. Aen. II, 674. parvumque patri tendebat Iulum. Munera antem,

Tende petens pacem et facilis venerare Napaeas;
Namque dabunt veniam votis irasque remittent.
Sed modus orandi qui sit, prius ordine dicam.
Quattuor eximios praestanti corpore tauros,
Qui tibi nunc viridis depascunt summa Lycaei,
Delige et intacta totidem cervice iuvencas.

Quattuor his aras alta ad delubra dearum
Constitue et sacrum iugulis demitte cruorem

ut honores, dicuntur omnia, quibus dii placantur aut coluntur. ,,Ritus haud dubie respicitur apud Homerum obvius fruges aliaque sacra inter preces tollendi. Apud Soph. Electr. 634. Clytaemnestra preces factura imperat servae: ἐπαιρε δὴ σὐ θύμιθ, ἢ παροῦσά μαι. Ita proprie positum Tende, praesertim cum Participio petens pacem copulatum. "Wund. Voss. confert Soph. Oed. Col. 499. et Sil. VI, 473. nobis - desistite homorem Tendere, ubi tamen Heins, vel pendere vel vendere coniecit. — 535. petens pacem, veniam et reconciliationem gratiae. Cf. Aen. III, 261. 370. etc. Conington comparat Lucr. I, 40. Funde petens placidam Romanis, incluta, pacem. Ceterum verba Tu munera supplex Tende petens pacem repetuntur in Anth. Lat. Burm. I, 178, 169 sq. — faciles, placabiles, haud inusitatum Nympharum epitheton. Conington laudat Prop. III, 26, (32,) 76. (prius II, 34, 76.) faciles Hamadryadas et Nemes. Cyn. 94. Naiades faciles. Cf. etiam, quae ad Ecl. III, 9. adscripsimus. — Napaeae, Nymphae saltuum et nemorum, vel potius convallium silvosarum (a νάπη s. νάπη appellatae), quas diserte a Dryadibus distinguunt Colum. X, 264. et Calpurn. IX, 20. — 536. "votis, precibus factis. Forte praestat interpungere: Namque dabunt veniam, votis irasque remittent." Heyn. Sed vide, quae supra ad v. 22. adnotavimus. — 537. qui sit. Quinque Codd. et editt. vett. quis sit, male; cum in seqq. orandi modus per partes describatur, et qualis esse debeat, declaretur. Vide adnott. ad Ecl. I, 19. — ordine dicam, exponam, ut ipse rerum ordo postulat. Cf. supra I, 425. — 538. eximius proprie dicebatur de animalibus ad sacrificium electis, quia in sacrificius proprie dicebatur de animalibus ad sacrificium electis, quia in sacrificius optimum pecus e grege eximebatur, teste Festo p. 61. edit. Lindem. et Macrob. Sat. III, 5, 6. Cf. etiam Donat. ad Ter. Hec. I, 1, 9. (a Coningt. laud.) et Drakenb. ad Liv. VII, 37, 1. — V. 538. iteratur infra 550., ut v. 540. fere totus 551. Pro eximio (quod tuentur Med., Gud. a m. sec., Bern. II. et III. et Macrob. loco laud.) a m. sec., Bern. II. et III. et Macrob. loco laud.) hic Rom. et Gud. a m. a m. sec., Bern. II. et III. et Macrob. loco laud.) hie Rom. et Gud. a m. pr. et v. 550. Med. et Rom. eximios, pro praestanti autem (quod praebent Med., fragm. Vat., Bern. II. et III. et Macr. l. l.) hie Rom. et Gud. et v. 550. lidem Codd. a m. sec. praestantis exhibent. — 539. In Lycaeo, Arcadiae monte satis noto (de quo vid. adnott. ad Ed. X, 15.), Aristaeus armenta habere narratur. Cf. v. 286., ubi Arcadius magister vocatur. — 540. intacta cervice, seil iugo, ideoque nondum sub iugum missas. Sie etiam apud Hor. Epod. IX, 22. intactae boves. Macrobio Sat. III, 5, 5. iniuges hostiae dicuntur. Omnino cf. Hom. Od. III., 382. poŭv ἀδμήτην, ην οὔπω ὑπὸ ζυγὸν ηγαγεν ἀνήο. Sched. Ver. et Rom., item Gud. et Bern. II. a m.pr. praebent intactas, neque aliter Rom. et Gud. a m. pr. infra v. 551., ubi Med. a m. sec. exhibet intacto, superscripta litera a; sed receptam lectionem praeter ceteros Codd. etiam Serv. et Macrob. l. l. tuentur. — 541. dearum, Nympharum v. 532. — "ad delubra statuuntur arae ante templum, in προτάφ, ex more; delubra alta, quia gradibus adscendebatur ad templa [plerumque in collibus exstructa]." Heyn. Cf. Aen. I, 448. De delubro autem, quod latiorem significationem videtur habuisse, quam templum, etsi Romani ipsi vim huius vocabuli antiquissimi non satis perspexerunt, Varro L. L. VII. p. 219. Bip. hace scribit: Sicut locum, in quo figerent candelam, candelabrum appellarunt, ita in quo deum ponerent, nominarunt delubrum; quae certe ingeniosa etymologia censenda. Cf. Gesner. in Thes. L. L. h. v. et Kritz. ad Sall. Cat. 11, 6. — 542. Constitue; vox propria hac de re: cf. Aen. V, 237. VI, 244., et quod attinet ad simplex verbum statuere Aen. VIII, 271. IX, 627. — demitte, fac, ut in

Corporaque ipsa boum frondoso desere luco. Post, ubi nona suos Aurora ostenderit ortus, Inferias Orphei Lethaea papavera mittes Et nigram mactabis ovem lucumque revises; Placatam Eurydicen vitula venerabere caesa."

545

Haud mora; continuo matris praecepta facessit. Ad delubra venit, monstratas excitat aras, Quattuor eximios praestanti corpore tauros

550

pateras defluat, unde arae flammae infundatur. Cf. Aen. VI, 248. et Stat. Theb. IV, 464. Medic., Gud. aliique Codd. (etiam Ribbeckii Bern. III.) Stat. Theb. IV, 464. Medic., Gud. aliique Codd. (etiam Ribbeckii Bern. III.) dimitte, quod, quamquam in contextum non recepit, praetulit tamen Iahn. ad Geo. II, 8. (p. 405. ed. II.), ut sit: "emittere, nullo respectu loci, quo veniat;" quemadmodum etiam Aen. VI, 455. ex Medic. aliisque libris temere scribi voluit: (Aeneas) dimisit lacrimas. — 543. cruorem Corporaque ipsa. Vid. adnott. ad Geo. III, 387. — 544. "nona Aurora. Haud scio an cogitaverit poëta de sacro novemdiali; vid. not. ad Aen. V, 64." Heyn. — 545. Orphei. De hac Dativi forma vid. adnott. ad Aen. V, 184. et de synizesi ad Ecl. VI, 42. — Lethaea papavera mittes, ut obliviscatur miseriae suae. Vid. Geo. I, 78. ibique adnott. — De inferiis cf. Voss. ad h. l. — 546. nigram mactabis ovem. Cf. adnott. ad Aen. V, 97. — 547. "lucumque revises. Nam ex seqq. apparet, inferias faciendas fuisse loco alio; tum autem, inferiis factis, ille revisit lucum, in quo fanum Nympharum erat. ad quod victimae caesae fuerant relictae. Displifanum Nympharum erat, ad quod victimae caesae fuerant relictae. Displicet Orpheum non nisi papavere placari, Eurydicen vero vitula et ove. Et variant Codices, quorum pars maior versum Et nigram praeponit alteri Placutam Eurydicen. Cui ordini in lectione vulgata cum id obstet, quod tum verba revises, venerabere nullo iuncta sunt vinculo, hanc difficultatem Vossius lectione unius vel duorum Codd. revisens recepts expedivit [cui recte adversatur Ribbeck. Proleg. p. 47.]. Equidem ordinem versuum its faciendum esse conieci: Placatam Eurydicen — Inferias Orphei — Et nigram." Heyn. Inverso ordine (Placatam Euryd. - Et nigram - -) quantum scimus una Ald. III. et fortasse Cod. Longob. Pierii hos versus exhibent, nam in Mediceo (quem et ipsum huic rationi patrocinari putat Heins.) secundum Foggin. eodem ordine leguntur, quo nos cum Iahn. et Wagn. (quibus omnes recentiores editores se adiunxerunt) eos exhibuimus, quare non erat, cur Heins., Heyn. et Iacobs. hos versus invitis libris transpo-nerent. Sententia enim loci haec est: Die nono inferias Orpheo mittes et post sacra facta lucum revises. Praetereta Eurydicen vitula caesa placabis. Placatam enim futurum tempus spectat: ita ut in posterum tibi sit placata. Vid. adnott. ad Geo. I, 320. et Aen. VIII, 532. Paulo aliter Ribbeck. l. l.: "Id ipsum agitur, ut inferiis placetur Eurydice, et placatam esse in luco ex prodigio comperit Aristaeus, placatae autem gratias agere iubetur caesa vitula. Itaque dubitari nullo modo potest, quin ultimo versu 547. quid ut efficiatur sacris illis futurum sit promittat Cyrene; atque etiam Wagn. in min. edit.: "Eurydicen placatam iam ante cum ceteris Napaeis v. 535. praeterea vitula caesa venerabere". Temere igitur Heynius (cuius sententiae Iacobs, et prius etiam Wagn, album calculum adiecerunt) versum 547. in vosting suspicionem adduxit, quod neque v. 454. neque v. 553. Eurydices mentio fiat, neque post lucum petitum nova sacra commode commemorentur. — 548. Hand mora; continuo etc. Cf. adnott. ad Aen. III, 207. — praecepta facessit, ut Aen. IV, 295. et IX, 45. Ab hac ceterorum librorum lectione recedunt Med. et Gud. capessit exhibentes, ut Aen. I, 77., Gud. tamen in marg. addit: "alii facessit". Cf. etiam Schol. Bern. ap. Ribbeck. Proleg. p. 198. — 549. monstratas aras, ut Aen. IV, 636. monstrata piacula. Cf. supra v. 62. ibique adnott. excitare pro erigere, ut saepe ctiam apud pedestris orationis scriptores. Cf. v. c. Cic. I.eg. II, 27, 68. sepulerum, Caes. B. G. V, 39. turres, Flor. I, 1. urhem, Sen. Ep. 52. aedificium, Suet. Claud. 1. tumulum excitare etc. Wund. confert Callim. in Dian. 199. error

555

Ducit et intacta totidem cervice iuvencas. Post ubi nona suos Aurora induxerat ortus, Inferias Orphei mittit lucumque revisit. Hic vero subitum ac dictu mirabile monstrum Aspiciunt, liquefacta boum per viscera toto Stridere apes utero et ruptis effervere costis Inmensasque trahi nubes, iamque arbore summa Confluere et lentis uyam demittere ramis.

Haec super arvorum cultu pecorumque canebam

σαντο δὲ βωμούς. — 550 sqq. "lisdem verbis Mare utitur, quibus paullo ante, Homerico more; cuius ratio haec tenenda est, ne semel bene et proprie enuntiata iciune aut perperam mutentur." Heyn. — 551. Ducit. Cf. Acn. VI, 153. Duc nigras pecudes. — 552. Ribbeck. cum Gud. a m. pr. scripsit Post ube, supra tamen v. 544. Post Ribbeck, cum Gud, a m. pr. scripsit Post ube, supra tamen v. 544. Post ubi. Vid. ad Geo. I, 441. induxerat, Conington confert Hor. Sat. I, 5, 9. Iam nox inducere terris Umbras - parabat. — 554. monstrum, rem monstrosam, miram. Cf. Aen. II, 171. 680. III, 58. 307. VIII, 81. IX, 120. Respexit hunc locum Grat. Cyn. 443. Hic dictu mirum atque alias ignobile monstrum - Venit. — 555. Aspiciunt, Aristaeus cum comitibus s. victimariis. — liquefacta per viscera, i. e. tabe, putredine dissoluta. Vid. sup. v. 308. De visceribus vid. adnott. ad Geo. III, 559. — 556. Stridere. Vid. supra ad v. 262. Ceterum de verbis monstrum - stridere. — effervere etc. per appositionem conjunctis vid. adnott. ad Aen. stridere - effervere etc. per appositionem conjunctis vid. adnott. ad Aen. III, 241. — effervere, ex Lucret. II, 927. Cernimus - vermes - effervere, terram Intempestivos quom putor cepit ob imbris, ubi Wakef. confert Ovid. Fast. I, 379. fervent examina putri De bove. Ceterum cf. adnott. ad Geo. I, 456. — 557. "nub es trahi, nova examina. Cf. ad hos versus Nicanda Aloxibi. 443 con abi de versus a "Here. Cf. attanguare". versus Nicandr. Alexiph. 443 sqq., ubi de papavere." Heyn. Cf. etiam supra v. 60. — 558. uvam demittere, in uvae speciem (βοτουδόν, Hom. II. II, 89.) pendere ex arbore. Cf. simillimus locus Aen. VII, 64 sqq. — 559. sqq. Cum a poëtarum more alienum sit talia adiungere suis carminibus, contra vero Grammaticos tali lusu delectatos esse constet, cumque in eo singula quaedam verba offendant, ut hace ego canebam - - dum fulminat et canere super aliqua re, Bryantus, Schrader., Brunck., Heynius et Schirach. p. 415. (quibus etiam Peerlk. p. 307. videtur adsentiri, quamquam rach, p. 415. (quibus etiam Feerik, p. 307. videtur adsentiri, quamquam quid de his versibus sentiat, nondum aperte vult pronuntiare) hunc Epilogum spurium et poëta indignum censuerunt; sed recte eum defenderunt Voss., Wagn. (qui etiam conf. ad Eleg. ad Messal. p. 9.) et Ribbeck. Lect. Verg. p. 1., et Proleg. p. 18. Primum enim urgendus est librorum mss. omnium et Grammaticorum, Frontonis vv. Adfectat et Super, Servii, Philargyrii, consensus, deinde et aliorum poëtarum (Hesiodi, Nicandri, Ovidii), et ipsius Vergilii usus tales elausulas adiid (cf. Ecl. X, 70 sag. et Geo. II. 541 sg.), denique mira verbarum gravitas numerorum. 70 sqq. et Geo. II, 541 sq.), denique mira verborum gravitas numerorum-que elegantia, prorsus aliena a Grammaticorum putidis additamentis; ita ut verissime contendat Wagn., singulis verbis nihil inesse, in quo quis iure haereat. Quae enim Heynium offenderunt, omnia bene se habent, ut statim videbimus. - Haec. Pron. demonstr. totum Georgicon, ut Ecl. X, 70. statim videbimus. — Haec. Pron. demonstr. totum Georgicon, ut Eci. X. 70. Haec sat erit, divae, vestrum cecinisse poëtam totum Bucolicôn opus complecti censet Wagn. Qu. Verg. XX, 2. et Conington praeterea conferri inbet similem locum Hor. Ep. I, 10, 49. Haec tibi dictabam etc. Exempla autem Praepositionis super pro de positae ipse suggerit Vergilius Aen. I, 750. III, 348. X, 839. Neque ulla causa apparet, quidm in eiusmodi carminis didactici epilogo poëtae licuerit formula dicendi nti optimorum pedestris orationis scriptorum exemplis satis comprobata. Cf. Cic. Att. X, 8. extr. Sed hae super re nimis; ibid. XVI, 6. Hae super se veribam ad to Begio etc. Cf. etiam Ruddim II. p. 326. et Orell. ad re scribam ad te Regio etc. Cf. etiam Ruddim. II. p. 326. et Orell. ad Hor. A. P. 429. — pecorumque; in his etiam de cultu apum. Voc. pecoris enim apes quoque in se posse continere, docet supra v. 168. Cf. adEt super arboribus, Caesar dum magnus ad altum Fulminat Euphraten bello victorque volentis Per populos dat iura viamque adfectat Olympo. Illo Vergilium me tempore dulcis alebat Parthenope studiis florentem ignobilis oti,

560

nott. ad Geo. III, 75. Conington, de hac opinione mea dubitans, putat nott. ad Geo. III, 75. Conington, de hac opinione mea dubitans, putat apes omissas esse, quia poëta sumere potuerit, per se neminem lectorem earum obliturum esse. — 560. dum Caesar - Fulminat etc. Particula dum etiam tum adsciscit Praesens tempus, cum, Perfecto praecedente vel subsequente, tempus iam praeteritum indicat. Cf. Heindorf. ad Hor. Sat. I, 5, 72. Obbar. ad eiusd. Epp. I, 2, 2. Vol. I. p. 37. Heinrich. et Beier. ad Cic. pro Tullio 15. imprimisque Hand. Tursell. II. p. 306 sqq. Exempla vide apud nostrum Ecl. VII, 6. Aen. VI, 171., ap. Hor. Od. I, 22, 10. III, 11, 23. Epist. I, 19, 16. II, 1, 7. Liv. XXI, 7, 1. et alibi. Quare non erat, cur Heyn. aliique ad hacc verba offenderent. — ad altum Euphraten fulminat. De ipsa re vid. adnott. ad Geo. II. 171.. ubi vi-Euphraten fulminat. De ipsa re vid. adnott. ad Geo. II, 171., ubi vidimus, hace pertinere ad annum 724. s. 30. a. Chr. n., quo Octavianus hi-berna in Asia agens etiam res Parthicas composuit. Euphrates autem illo tempore Syriam a Parthorum regno dividebat. Vere autem Wagn. adnotat: "Rem haud ita magnam mirifice auxit poetta, cui licentius fingendi potestas erat in rebus, quae quales quantaeque essent, eo, quo hace scribebat, tempore sciri nondum poterat." Nemini autem hace legenti in mentem venire non potest, Scipiones illos ab ipso Vergilio nostro Aen. VI, 842. Lucr. III, 1047. Silio VII, 106. et Cic. Balb. 15, 34. fulmina belli, gentis, imperii vocari. Cf. etiam Aen. XII, 654. Fulminat Aeneas armis. Ceterum Statius vocari. Cf. etiam Aen. XII, 654. Fulminat Aeneas armis. Ceterum Status Silv. IV, 7, 50. Caesaris fulmen commemorans hunc locum videtur respefisse. — 561. 562. "volentes per populos, quorum legati undique eum conveniebant, ut apud Xen. Oecon. 21, 12. location in exercise. "Heyn. Bene Servius: "Vincere virtutis est, iustitiae vero non invitis, sed volentibus imperare. "— datiura, leges imponit. Cf. adnott. ad Aen. I, 293. — viamque adfectat Olympo. Cf. Ter. Phorm. V, 8, 71. Hi gladiatorio animo ad me affectant viam, et Cic. Rosc. Am. 48, 140. quod iter affectet. Philarg. autem laudat Plaut. Aul. III, 6, 39. cum affectat viam et Ter. Heaut. II, 3, 59. qui ad dominas affectant viam. — Olympo, ad Olympum, ad immortalitatem nominis. Vid. supra v. 325. et adnott. ad Ecl. II, 30. et Geo. II, 306. coll. cum iis, quae ad Ecl. V, 56. adscripsimus. — 563. Vergilium. De hac antiquiore et vera nominis forma (quam etiam ceteri recenlium. De hac antiquiore et vera nominis forma (quam etiam ceteri recentiores editores receperunt) cf. Diss. meam de vita Verg. adnot. 1. — 564. De Parthenope sive Neapoli, studiorum parente, Heyn. conferri iubet Wernsd. Poët. L. Min. T. IV. Exc. IX. Cf. etiam Plin. III, 5, 9. Neapolis Chalcidensium et ipsa Parthenope a tumulo Sirenis [Parthenopes, quae hic divino honore colebatur] appellata. Sil. XII, 33. Sirenum dedit una summ et memorabile nomen Parthenope muris Acheloras; quare etiam Petron. c. 5. Neapolin Sirenum domum vocat. Praeterea vid. Strab. V. p. 377. Ovid. Met. XIV, 101. XV, 712. etc. et librum meum geogr. III. p. 734. coll. iis, quae scripsi in Pauly Realencycl. V. p. 485. De Marone autem Neapoli vivente vid. Diss. de vita et carmm. Vergilii adnot. 50. — "studiis floret et is, qui laudem inde et existimationem fert, ex iis inclarescit, et is, qui iis cum maxime deditus est. Floremus enim iis, quorum copia et abundantia ad manum est. Hoc altero sensu h. l. accipiendum. — Otium Romanis omne vitae genus a reip. negotiis domesticis bellicisque alienum; proprie tamen quodammodo de Musarum otiis; ignobile respectu gloriae bellicae et gestarum in civitate magnarum rerum. Sic Geo. II, 486. inglorius." Heyn. Cf. etiam Aen. VII, 776. Obversabatur autem hic locus Gratio Cyn. 392. me studiis ignobilis oti Mulcentem curas. Ribbeck. Proleg. p. 195. de hoc versu conferri iubet Schol. Bern. et Sueton. fragm. 203. p. 350. Reiff., Wagn. autem Ovid. Trist. IV, 8, 7. Quaeque meae semper placuerunt otia menti, Carpere (debebam) et in studis molliter esse meis. Otii autem studia opponuntur belli studiis (Aen. I, 14.). De contracta

Carmina qui lusi pastorum audaxque iuventa, Tityre, te patulae cecini sub tegmine fagi.

forma Genitivi vid. adnott. ad Aen. IX, 151. — 565. lusi. Vid. adnott. ad Ecl. I, 10. et VI, 1. — "audax iuventa, qui omnino carmina vulgare auderet, rem poëticam aggrederetur, ut Geo. I, 40. audacibus adnue coeptis; non quod carminis genus tale esset, quod magnos ausus posceret. Tenue enim genus est bucolicum." Heyn. Ceterum Heynio et Schirachio p. 415. ultimos certe quatuor versus vanis de causis spurios censentibus rectissime adversatur Wagn., qui docet, nihil esse in his vss., quod non deceat vatem Mantuanum, et si priores quatuor vss. 559—62. genuini sint, ne posse quidem desiderari vss. 563. sqq.; atque ipsam Genitivi oti formam (vid. adnott. ad Ecl. I, 33.), probare, ante senescentis Augusti aetatem haec esse composita, quod iam viderit Weichert. de verss. iniuria susp. p. 148. De tempore autem, quo conscripta sint Georgica, vide Diss. de vita et carmin. Vergilii adnot. 47.

## ADDENDA.

(Hoc primum volumen cum maximam partem iam a. 1868. typis exscriptum, redemptoris autem honestissimi consilium omnia tria volumina simul in lucem edendi bello exorto prelaque insistere cogente frustratum sit, nunc post quatuor annos haud paucis additamentis opus est, quae tertio demum volumini reservare noluimus, quamquam alterum tertiumque volumen hoc primum non diutius retinendum interiecto haud magno spatio sequentur. Spectant autem ea potissimum ad orthographiam Vergilianam atque singulorum vocabulorum formas usumque, cuius rei prius parum rationem habuimus.)

Ad Ecl. I, 2. De fistula pastoricia cf. etiam Volkmann. de organis sive instrumentis veterum musicis §. 4. et Gebaueri Progr. laud. p. 13.

- I, 5. Quod attinet ad rationem scribendi formonsus cf. etiam Ritschlii Opusc. II. p. 715. Corssen. de pron. (Ueber Ausspr., Vokalism. u. Beton. d. Lat. Spr.) I. p. 254. ed.
II. (quae prodiit a. 1868. et 1870.) et Brambach. Neugestalt. d. Lat. Orthogr. (Lips. 1868.) p. 83. et 268.

I. 7. illius. Sic etiam ipsius Geo. I, 452. Aen. I, 114., unius Aen. I, 41. II, 131., ullius Catal. VIII, 3., alterius Aen. II, 667. III, 31. 33. Cf. etiam Ritschl. Opusc. II. p. 662

sqq. 677. 680 sqq. 690 sqq. et Neue Formenl. d. Lat. Spr. (Stuttg. 1866. et Mitav. 1867.) II. p. 183., ad quem librum praestantissimum lectores eo saepius delegandos esse duximus, quo magis indice eum carere dolendum est.

Hoffmann. in Ephem. gymn. Austr. a. 1851. p. 384. contra Wagn. paulo subtilius disputans ab hic partitive capien-dum esse negat. Sed quid, quaeso, interest, utrum expli-

ces: ab ovili veniens, an: ex ovili petitus?

Interiectionem ah ex aha ortam esse ideoque non sine h scribendam esse docet Priscian. I, 5, 25. p. 548. Cf. etiam Neue Forment. II. p. 566. — conixus. Cf. Corssen. I. p. 250. et quos laudat: Lachm. ad Lucr. p. 136. Brandt. Quaest. Hor. p. 114. et Fleckeis. L tit. (Fünfzig Artikel üb. Lat. Rechtschreib.) p. 14., quibus adde Ritschl. Opusc. II. p. 449. et Brambach. l. l. p. 302 sq. caelum. Cf. Corssen. I. p. 223. 370.

Ad Ecl. I, 32. peculi. De hac Genitivi forma accurate egit Neue I. p.

83 sqq.

De Particula et postposita vid. ctiam Weidner. ad Aen. I,

Comment in libros I, et II. prodiit I, 34. 333. et II, 600. (cuius Comment. in libros I. et II. prodiit Lips. 1869.)

I. 36. maesta. Vid. etiam Corssen. I. p. 328.
I. 42. quot annis. Cf. Corssen. (I. p. 175.) II. p. 878. 1004 sq.
I. 54. Cf. etiam adnott. ad Aen. I, 320. et V, 608. et de voce saepes per ae scribenda Wagn. Orth. Verg. p. 469. Ribbeck. Proleg. p. 446. Fleckeis. L tit. p. 28. Corssen. I. p. 326. II. p. 153. et Brambach. p. 204 sq.
I. 59. Loci buins voluminis. de quibus Wagner. in Lect. Verg.

Loci huius voluminis, de quibus Wagner. in Lect. Verg. Philologi Suppl. I. p. 307 sqq. insertis accuratius egit, ut 1, 59. Philologi Suppl. I. p. 307 sqq. insertis accuratius egit, ut sententias prius a se propositas defenderet et novis quibusdam argumentis comprobaret, sunt hi: Ecl. I, 59. (60.) p. 311. — I, 65. (66.) p. 395. — III, 109. p. 305. — VIII, 54. p. 368. — VIII, 74. p. 371. omninoque de tota Ecl. VIII. p. 396 sq. — IX, 3. p. 372. — X, 19. p. 312. — Geo. I, 50. p. 312. — I, 226. p. 313. — I, 419. p. 372. — I, 457. p. 313. — I, 185. p. 313. — II, 367. p. 314. — (II, 464. p. 314.) — III, 188. p. 399. — III, 202. p. 314. — III, 219. p. 314. — (III, 230. p. 372.) — III, 235. p. 372. — (III, 241. p. 372.) — III, 305. p. 373. — III, 402. p. 374. — III, 433. p. 374. — IV, 14. p. 375. — IV, 202. p. 375. — IV, 505. p. 376. Ararim. Cf. etiam Neue I. p. 183 sq. voltus (volnus etc.). Cf. Corssen. II. p. 157 sq. et Bram-

I, 62.

voltus (volnus etc.). Cf. Corssen. II. p. 157 sq. et Brambach, p. 79 sqq.
super. Vid. adnott. ad Aen. I, 680. et cf. Neue II. p. 551.
Alexim. Cf. Neue I. p. 208.

II, 1. II, 4.

П, 10.

Adexim. Cf. Neue 1. p. 298.

adsidue, Cf. tamen Corssen. II. p. 421. et Brambach. p. 298 sq. rapido aestu. Cf. etiam Geo. II, 321. rapidus sol.

Cum Ribbeckii aliis conferri possunt eiusdem Polio Ecl.

III, 84. et stelio Geo. IV, 243. Cf. vero quae Brambach. p. 260. recte opponit, qui tamen alium una l scriptum p. 136 sq. probare videtur, ut etiam Neue I. p. 423., qui quomodo Pluralis capiendus sit, ex Moret. 88. et Ser. Samon. 32 188 334 doest. - II, 11. mon. 32, 188, 334, docet

П, 17.

II, 20.

mon. 32. 188. 334. docet.
color. Cf. etiam Aen. IV, 558.
dives c. Gen. Sic etiam Hor. Od. IV, 8, 5. dives artium
et Ep. H, 2, 31. dives rerum.
novom. Cf. Corssen. H. p. (48.) 111. 114. Brambach. p.
79 sqq. et 319 sq. et Neue I. p. 66 sqq., qui p. 68 sq. collegit omnes Vergilii locos, nbi Codd. formas om pro
um et os pro us exhibent. — defit. Cf. Aen. IV, 116.
V, 708. X, 181. 860. XI, 242. 301. XII, 10. et Neue II. II, 22. p. 474.

papavera. De hoc Plurali cf. Neue I. p. 423., qui etiani agit de Plur. mella, tura, harenae, cineres etc. Verg. II, 47.

haud raro usurpato.

Tum, ut Geo. I, 388. III, 227. 257. Acn. I, 104. 164. II, 697. III, 228. IV, 250. VI, 20. 278. 587. al., in enumeratione et descriptione usurpatum. Cf. Wagn. Qu. Verg. XXV. II, 49.

p. 623 sq. Wunderl. Epist. ad Heeren. p. XV. Iahn. ad Ecl. III, 10. p. 373. ed. II. alii.

De hiatu cf. etiam Fleckeisen. in Nov. ann. phil. LXI. p. 49. Cum forma honos cf. Ecl. III, 56. et alibi arbos II, 53. (honor et arbor ap. Verg. nusquam leguntur) et Aen. VI, 277. Labos (contra labor Geo. III, 118. et al.) et quae de hac forma Corssen. I. p. (170.) 234 sq. Brambach. p. 45. 277. et Neue I. p. 168 sq. disputarunt.

II, 54. De Superlativo in umus misso cf. etiam Ribbeck. Proleg. p. 450. Corssen. I. p. 331 sqq. et Brambach. p. 108 sqq. Sed vid. etiam Ritschl. Opusc. II. p. 725.

- Ad Eol. II, 61. quas condidit. Aliter tamen Ameis. in Nov. Annal. phil. LXI. p. 382.: Pallas ipsa condidisse fingitur.
- II, 66. aspice. Cf. etiam Brambach. p. 299.
   II, 70. De scribendi ratione ulmost cf. etiam Ritschl. Opusc. II. p. 85. Ribbeck. Proleg. p. 419. et Corssen. II. p. 646. et 853.
- III, 1.
- cusium. Cf. Neue Formenl. II. p. 171.
  ovis. Vid. infra ad Geo. I, 25. Ad verba "ipse, domi-- III, 3. nus Aegon" adde: qui hoc Pronomine opponitur custodi v. 5. commemorato.
- III, 5. De duplici quantitate Pron. demonstr. (Aic, hōc etiam Aen. II, 104. 664. XI, 16., Aic Aen. IV, 22. VI, 792.) cf. Neue
- Formeni. I. p. 147 sq.

   III, 6. sucus. Cf. Corssen. I. p. 38.

   III, 8. kirqui. Cf. Corssen. I. p. 71. 73. et Brambach. p. 234.

   III, 12. Ribbeck. Proleg. p. 205. ex Pseudo-Probi libro de ultimis syllabis p. 228, 23. K. praeferendam censet formam Daph nidos.
- III, 18. Excipere. Cf. adnott ad Aen. III, 332.
  III, 29. recusses. Cf. Corssen. I. p. 283. et in universum Brambach. p. 273 sqq.
  III, 32. ausim. Cf. Geo. II, 289. et Neue Formerl. II. p. 424.
- quicquam. Cf. Corssen. I. p. 269. et Brambach. p. 254. Quod attinet ad hunc usum Copulae que cf. etiam Aen. I, - III, 34.
- 27. II, 504. 722. III, 149. VII, 94.

   III, 37. De Alcimedonte vide etiam Brunn. Gesch. d. griech. Künstler II. p. 402.
- Ameis. in Nov. Annal. phil. LXI. p. 583. verba facili torno reddit per: mit leicht geführtem Schnitzmesser. - III, 38.
- edera. Cf. Corssen. I. p. 167. omminoque Brambach. p. 283 sq. arbos. Vid. supra ad II, 53. - III, **3**9.
  - III, 56.
- De Ablat. alternie adverbialiter usurpato cf. Geo. I, 71. 79. Lucr. I, 524. 767. 1011. alibi et Neue II. p. 515. Camenae. Vid. etiam Corssen. I. p. 326. - III, 59.
- aeriae non nisi cum congessere coniunctum explicari poterat per: "in alto nidificantes". Cf. Ameis. in Nov. Ann. phil. LXII. p. 57.
  quotiens. Cf. Corssen. I. p. 258. et Brambach. p. 225. 269.
  De Gen. dévom cf. Neue I. p. 110. et 118.
  Longum vale. Cf. etiam Aen. IV, 463. longus in fletum - III, 69.
- III, 72.
- III, 73. III, 79.
- III, 82.
- Longum vale. G. ettam Adm. 1., ducere voces.

  umor. Cf. Corssen, I. p. 545. (H. p. 127.) omninoque
  Brambach. p. 283 sq. (Vid. infra ad Geo. I, 385.)

  Cf. etiam Hübner. in Nov. Ann. phil. LXXVII. p. 361.
  contra Schultz. (Orth. Quaest. decas p. 44 sqq.) scripturam Polio reicientem disputams. Corssen. I. p. 226 sqq.
  utramque scribendi rationem (ut etiam in querela, reliquiae, religio etc.) locum habere docet, Brambach. vero p.
  260. formam Polio praefert.

  nova carmina, novi, Remme adhue incogniti generis, ut - III, 84.
- III, 86.
- III, 87.
- nova carmina, novi, Romase adhue incogniti generis, ut Ecl. V, 71. novum nectar et Aen. I, 307. loci novi. harena. Cf. etiam Fleckeisen. L tit. p. 18. Corssen. I. p. 102. et Brambach. p. 284. (388. 314.)
  reice. Vid. etiam Corssen. I. p. 309. II. p. 394. Brambach. p. 199 sqq. et Neue II. p. 335. et cf. infra ad Ecl. VI, 19. adscripta.
- III, 105. tris. De hac forma Accus. vid. Neue II. p. 106.
- IV, 5. De voce saeculum per ae scribenda cf. Fleckeisen. L tit. p. 27.
  inibit rectius explices per: inibit in mundum.
- IV, 11. IV, 12. magnos menses etiam Ameis, in Nov. Ann. phil. LXI. p. 363. de magno anno mundano intelligit.
- 1V, 32. temptare. Cf. etiam Aen. III, 146. 520. et Ovid. Met. V. 123. et de scribendi ratione etiam Corssen. I. p. 122. et

Brambach. p. 249 sq.; quod autem attinet ad Thetim pro mari positam locis allatis adde Geo. IV, 516., ubi Venus pro amore dicitur, et cf. quae Naegelsb. Nachhom. Theol. p. 95. et Ameis. in Nov. Ann. philol. LXII. p. 36. de hoc usu disputant.

Ad Ecl. IV, 38. Sententia omnino haec est: Cessabit omnis navigatio et

mercatura.

V,

IV, 43. De hoc loco ef. etiam Ameis. in Nov. Ann. phil. LXI. p. 383. Etiam Neue II. p. 194. pascentes recte habet Partic. - IV, 45. Verbi dep. pasci.

IV, 50. IV, 57.

convexo pondere. Cf. Aen. IV, 451. VI, 240. X. 251. Orphei. Consentit nobiscum Neue I, p. 309. tulerunt. Viris doctis hic laudatis adde Köne Sprache IV, 61. d. röm. Epiker p. 162 sq. Neue Formenl, II. p. 296, et Corssen. I. p. 611 sq.

De Part. et, atque, nec, neque etc. postpositis praeter adnott. ad Ecl. VI, 37. cf. etiam Weidner. ad Aen. II, 600. — Cum Pal. et Gud. a m. pr. cubileest et Rom. IV, 63. cubilest exhibeant, Ribbeck. edidit cubileist, de qua re

vid. supra ad II, 70. et ad Aen. I, 237.

1. boninflare, dicere. Cf. etiam Köhler de Infinitivo apud Rom. poetas a nominibus adiectivis apto. Berol. 1861. (Progr.)

poetas a nominious adiectivis apto. Berol. 1861. (Progr.) aecus (propincus, ecus etc.). Cf. Corssen. I. p. 73. omninoque Brambach. p. 221 sqq. tiòr certet. Locis allatis adde Aen. I, 493. IV, 39. XI, 600. et Wernsd. P. Lat. min. III, 220, 31. servabit Ameis. in Nov. Ann. phil. LXI. p. 384. explicat ,,salvos tuebitur, wird beschützen", coll. Ecl. VII, 9. modulatus. Adde locos ad Procem. v. 1. collectos. inbeto. Cf. quae de hac Imperativi forma disputarunt Kralnn, in Friedem et Scehodii Miscell, crit. II. 4. p. 12.

V, 15. Kralup, in Friedem, et Seebodii Miscell, crit. II, 4. p.

728 sqq. et Neue Forment. II. p. 304 sqq. Herod. VII., 115. Xerxis aetate leones in Macedonia fuisse tradit et Xenoph. de ven. c. 11. Pangaeo Citto-V, 27. que montibus leones et pantheras adscribit, quod me-morat Wagn. ad Geo. IV, 510. curru. Cf. Neue I. p. 366 sqq. et Weidn. ad Aen. I, 257. Pales. De etymologia nominis ef. Corssen. I. p. 426. Neue I. p. 209. et 321. defendit formam Daphnin. Candidus. Ameis. News. Ann. phil. LXI. p. 384. vertit

29.

V, 35. 52. 56.

V, glanzumstrahlt, verklärt.

ergo. De origine et significatione Particulae cf. etiam V,

Corssen. I. p. 449.

Dryadas, Sic etiam Hyadas Geo. I, 138. Aen. I, 744.

III, 516., Pleiadas Geo. I, 138., Cyclopas Aen. III, 647.

XI, 263. etc. Omnino cf. Neue I. p. 327 sq. 59.

V, De forma quattuor cf. Corssen. I. p. (69.) 175. (227, 314.) 65,

Brambach, p. 332, et Neue II. p. 107. crateras. De hac forma Accus. Vergilio satis usitata cf. V, 68.

74.

V, 75.

VI,

VI, 8,

crateras. De hac forma Accus. Vergilio satis usitata cf. Nene I. p. 327 sqq.
sollemnia. De hac scribendi ratione cf. Corssen. I. p. 225.
vota reddemus. Vid. adnott. ad Geo. II, 194.
Prima. Vid. adnott. ad Aen. I, 613. et VII, 528.
harundo (harena, holus etc.). Cf. Corssen. I. p. 102. 107.
et Brambach. p. 284. 288. 314.
iniciunt. Vide supra ad Ecl. III, 96. De Praepos. Casui suo postposita cf. etiam adnott. ad Aen. I, 13. omnino-que Neue II. p. 553 sqq., ut de sequente anadiplosi etiam adnott. ad Aen. II, 318.
Parnasus. De duplici ratione nominis scribendi cf.
Tzschuck. ad Melam II, 2. p. 194. Bernhardy ad Dion.
Per. 635. sq. Iahn. Annot. crit. ad Pers. prol. 2. Wagner. Orth. Verg. p. 468. Ribbeck. Proleg. p. 444. (omninoque Brambach. p. 274 sq.). VI, 29. noque Brambach. p. 274 sq.).

Ad Ecl. VI, 37. Praeter Ameisium etiam Hoffmann. in Ephem. gymn. Austr. a. 1851. p. 389. mecum consentit. De Copula postposita vid. etiam adnott. ad Ecl. IV, 63.

Ritschl. Opusc. II. p. 570. singulos quosdam Codd. secutus hic, Geo. II, 268. IV, 118. Acn. II, 506. forsitam ut Acn. I, 203. et IV, 19. forsam scribendum esse VI, 58. statuit.

- cortec hic et Cul. 280. est femin., sed Geo. II, 74. Aen. VI, 63. VII, 742, et IX, 743. mascul. generis. Cf. Neue I. p. 689 sq.
- Keil, in Philol. II. p. 165. duas Scyllas a poeta con-VI, 74. fundi negans locumque Ciris, cuius Vergilius non sit auctor, nihil probare censens defendit quidem lectionem
- aut Scyllam, sed ante quam alterum aut vult adiectum. succincta. Cf. Weidner. ad Aen. I, 323., qui coll. Aen. XII, 401. et Liv. XXI, 10, 4. docet, vim Praepositionis VI, 75. hic prorsus evanescere.
  - (Silvanum mero errore typogr. irrepsisse pro Sileno, vix est quod memorem.)
    - 4. ambo - ambo. Cf. etiam adnott. ad Aen. I, 750. actates. De hoc Plurali nominum abstractorum nunc VII, imprimis cf. Neue I. p. 434 sqq. Praeter alia magis usitata huc maxime pertinent nitae (Aen. VI, 433. et pro: animae, Geo. IV, 224. Aen. VI, 292. 728.), mortes (Aen. X, 854.), neces (Cul. 308.), obitus (Geo. I, 257. Aen. IV, X, 854.), neces (Cul. 308.), obitus (Geo. I, 257. Aen. IV, 694.), exitia (Aen. VII, 129.), fugae (Aen. V, 593.), exsilia (Aen. II, 780. III, 4.), somni (Geo. I, 342. II. 470. et saepius), metus (Geo. II, 491. Aen. I, 463. V, 420. et al.), timores (Aen. V, 812.), balatus (Geo. IV, 435.), eiulatus (Geo. II, 339. Aen. IV, 442. XI, 346. 911.), mugitus (Ecl. VI, 48. Geo. II, 470. III, 150. et al.), lapsus (Aen. II, 236.), positus (Geo. IV, 515. Aen. IV, 553. V, 780. IX, 480.), sortitus (Aen. III, 323.), strepitus (Geo. III, 79. Aen. IX, 394.), tinnitus (Geo. IV, 64.), visus (Aen. II, 605. III, 36. IV, 277.), calores (Geo. II, 270.), clangores (Aen. III, 226.), fervores (Geo. III, 154.), fragores (Aen. V, 228.), rubores (Geo. III, 307.), sonores (Aen. IX, 651.), stridores (Geo. II, 162. Aen. XII. 590. Cul. 177.). 590. Cul. 177.).
- respondere parati. Cf. etiam Weidner ad Aen. I, 179. De forma exagmen vide infra ad Ecl. IX, 30. et cf. VII, 13. etiam Corssen. I. p. 638.
- Caesurae heroicae exempla a Wagnero collecta vide in VII, 14. Philol. Suppl. I. p. 318 sqq. Micon. Cf. etiam Neue I. p. 150.
- De hoc cothurno venatorum, non confundendo cum tragico, vid. Weidn. ad Aen. I, 337. Quod autem attinet VII, 32. ad scribendae vocis rationem sine h, cf. omnino Corssen. I. p. 103 sq.
- VII. 40. Si quă - - cura. De hac correpta forma Nom. Sing.
- Fem. cf. Neue I. p. 162.

  pecori defendite. Vid. etiam addenda ad Geo. III, 155.

  De forma *Iuppiter* diximus ad Aen. I, 223. Cf. etiam VII, 47. VII, 60. Corssen. I. p. 211. et II. p. 1009. — imbri. Sic semper Vergilius. Cf. Neue I. p. 240. immemor herbarum. Cf. etiam Geo. III, 493. Vid. etiam adnott. ad Aen. VI, 284. victrices laurus. Cf. Neue II. p. 13. grypes; apud alios gryphes. Cf. Neue I. p. 136. Cf. etiam Fritzsche ad Theocr. l. l. cotes. Cf. Corssen. I. p. 659 sq. omninoque Brambach. p. 266 sq.
- VIII, 2.
- VIII, 3.
- VIII, 13.
- VIII, 27. VIII, 41.
- VIII, 43.
- p. 206 sq. edunt. Vid. etiam Weidn. ad Aen. I, 79.
- VIII, 48 sq. Hermanni coniecturae praeter Wagn. in Philol. Suppl.

545

I. p. 396 sqq. accuratius de hoc loco disputantem etiam Hoffmann, in Ephem. gymn. Austr. 1851, p. 382. adversatur. Ceterum etiam Weidn. ad Aen. I, 408. matrem de Venere intelligit, cuius vulgare epitheton crudelis fuisse videatur, et poetam in illo Aen. versu verbis cru-delis tu quoque locum nostrum significasse suspicatur, quod si verum esset, caderent sane, quae nos de hoc loco iudicavimus.

VIII, 53. Pluralem electra Neue I. p. 427. hic ut ap. Ovid. Am.
III, 12, 37. Met. II, 365. Claud. IV, 125. XVI, 164.
XXII, 2, 11. reddit Bernsteintropfen, ideoque eadem ratione dicta putat, qua alibi pluviae, nives, cineres, harenae, tura, cerae, sulfura, carnes et similia.
VIII, 57. Iis, quae hic disputavimus, concidunt etiam, quae Hoffman, quae Hof Ad Ecl. VIII, 53.

mann. l. l. p. 383. contra lacunam sumptam profert. De orthographia vocis tus cf. etiam Ribbeck. Proleg. p. 122. VIII, 65. cum iis, quae Corssen. I. p. 103 sq. et Brambach. p. 288.

et 293. exposuerunt.

VIII, 70. Ulixi. De hac forma praeter adnott. ad Aen. I, 30. cf. etiam Charis. I. p. 132. K. Ribbeck. Proleg. p. 130. et Neue I. p. 339. Alii huius generis Genitivi sunt Achilli Geo. III, 91. et alibi, Oronti Aen. I, 220. et fortasse Achati Aen. I, 120. (ubi vid. adnott.)

VIII, 74. Lectionem tamen hanc praeter Wagn. in Philol. Suppl. I. p. 371. defendit etiam Dietsch. in Theol. Verg. p. 2. nota 9.

nota 9. VIII, 75. Inusitato Abl. impare Servio iudice "propter metrum" utitur Verg. Ablat. tamen compare non solum ap. Ovid. Am. III, 5, 38. et A. A. III, 359., sed etiam in inscript.

ap. Grut. 741, 1. legitur, ut Naue refert II. p. 32.
VIII, 79. durescit - liquescit. Alios locos similes vide ad Aen.
IX, 89. collectos et de alliteratione omnino cf. etiam

Naeke in Mus. Rhen. III. p. 341. igni. Sic ubique Vergilius. Cf. adnott. ad Geo. I, 234. VIII, 81. et Neue I. p. 223. Cf. etiam Aen. II, 224. ibique adnott.

VIII, 96.

VIII, 97. De voce sepulchrum in Codd. cum aspiratione scripta accuratius diximus ad Ecl. IX, 60. Iis, qui etymologiae causa alteram scripturam praeferunt, adde Corssen. II. p. 153. Vide tamen eundem I. p. 46. et Brambach. p. 323.

VIII, 102. respexeris, ut Geo. IV, 59. et 88. suspexeris et revocaveris. Ab aliis hace syllaba et in Coni. Perf. et in Fut. exacto etiam producitur. Ab initio in illo correpta, in hoc producta esse videtur. Cf. Neue Forment. II. p. 397.

Fleckeisen. L. tit. p. 30, solacium, non solatium scribendum esse docet. Cf. etiam Wagn. Orth. Verg. p. 472. Ribbeck. Proleg. p. 446. et Brambach. p. 219. IX, 18.

De Praepositione postposita vid. etiam adnott. ad Geo. I, 161. Aen. I, 13. et Weidn. ad Aen. I, 32., qui ad Aen. I, 333. pariter de Coniunctionibus postpositis disputat.

disputat.

Nonius p. 284. pro segetes legit segetis atque etiam singuli Vergilii Codd. hane Nomin. formam exhibent (Geo. IV, 96. 121. 198. Aen. III, 672. IV, 294. 473. 664. V, 214. 268. 830. VI, 44. 225. 277. 736. VII, 625. IX, 163. XI, 362.), quos locos collegit Neue I. p. 257. et II. p. 24. Nihilominus de hac forma valde dubitandum. Vid. Ritschl. Proleg. ad Plaut. Trin. p. 90. Praeterea de hac re egerunt Wagn. Orth. Verg. p. 404 sq. Lachm. ad Lucr. I, 744. (p. 50.) et 805. (p. 56.) Freund. ad Cic. Mil. p. 14. Hersberg. ad Prop. II, 31, 14. et Stoll. in Philol. 1856. p. 307. (quem cum aliis affert Neue I. 1.).

- amores. Adde locos Aen. VI, 133. et VIII, 184. et de Plurali cf. adnott. ad Aen. I, 463. IV, 28. et supra ad Ad Ecl. IX, 56. Ecl. VII. 4. Cf. adnott. ad Aen. I, 257. Post "arsis" adde "et caesurae" et pro Ecl. IV, 51. cf. potius Ecl. I, 38. et Geo. II, 211. Vid. adnott. ad Aen. IX.
  - Sic tibi etc. Cf. etiam adnott. ad Aen. IX, 208.
- Aonie Aganippe. Omisit hoc nomen Neue in indice nominum Graec. in e missorum I. p. 50 sq. Genit. Aganippes legitur ap. Iuven. VII, 6.
- X, 19. subulci. De familia rustica nunc omnino cf. liber meus Hellas u. Rom P. I. vol. 1. p. 257 sq. adnot. 98. honore. Vide etiam adnott. ad Aen. I, 751.
- X, quassans, scil. manibus. Ut nos, sic etiam Hoffmann. in Ephem. gymn. Austr. 1851. p. 389. iudicat addens, ex ferulis vix coronam flecti potuisse. baca. Vide tamen Corssen. I. p. 38.
  - 27.
- Neglexi commemorare, etiam Graserum fusius de h. l. disputantem in Progr. Guben. a. 1838. cum Servio et
- De formis rursus et rursum vide etiam Wagn. in Philol. X, 62. XVI. p. 364. et adde, Ribbeckium v. 62. rusum, v. 63. vero rursus edidisse. De forma rusum cf. Lachm. ad Lucr. p. 144. Ritschl. Opusc. II. p. 259. 544. Fleckeis.
  - Lucr. p. 144. Kitschi. Upusc. II. p. 259. 544. Fleckeis. in Nov. ann. phil. LX. p. 255. Corssen. I. p. 243. Brambach. p. 273. 332. et Neue II. p. 493. De Pluralis vi notionem augendi (quam nos indensivam vocamus) cf. etiam adnott. ad Aen. IV, 28. et Roth. Exc. IV. et V. ad Tac. Agr. p. 109 sqq. (laud. a Weidn. ad Aen. I, 61.) et Weidner. ipse ad Aen. I, 350. lactas segetes. Cf. infra v. 325. sata lacta. Servianam noming. Ceremis etymologiam (a. creando) X, 76.
- Ad Geo.
  - Servianam nominis Cereris etymologiam (a creando) probat Corssen. I. p. 473.
- agreetum etiam legitur Cul. 21. et Ovid. Met. XIV, 635., I, ut caelestum Aen. VII, 432., ubi vid. adnott. et cf.
- Neue II. p. 22. 15. tercentum. Vid. adnott. ad Aen. I, 71. et cf. Neue II. I, . 123.
- Ribbeck. scripsit mostrator, ut infra III, 152. et alibi mostrum. Cf. adnott. ad Aen. III, 26. Ribbeck. Proleg. I, p. 435. Corssen. I. p. 254. (II. p. 190.)
  - De forma di et dis vid. Neue I. p. 100.
- Viris doctis de Accus. in is exeunte disputantibus nunc adde Neue I. p. 257 sqq. II. p. 23 sq. 59. Buecheler. Gr. u. Lat. Dekl. p. 27. Keller. in Mus. Rhen. XXI. p. 241 sqq. Corssen. I. p. 738 sqq. et Brambach. p. (35. 45.) 149 sqq. Locos Vergilii, ubi Codd. tuentur Accus. in es missum, collegit Neue I. p. 260 sq. Pro gleba scribendum erat glaeba. Vid. infra ad v. 65. Prohan p. 32 14 K. pro sensit exhibet sentit. qued ince
- 48.
- Probus p. 32, 14. K. pro sensit exhibet sentit, quod iure reiicit Keil. in Philol. II. p. 164.

  ruperunt. De hoc usu Perfecti cf. etiam Madvig. Opusc. I,
  - II. p. 112 sqq. et Weidner. ad Aen. II, 12. Hoffmann. tamen in Ephem. gymn. Austr. 1851. p. 385. negat hunc usum in hoc loco et ruperunt simpliciter per haben gebrochen vult reddi.
- Adde, Ribbeckium nihilominus infra II, 98. edidisse Tmolius. Ceterum idem etiam in Nov. Ann. phil. LXXVII. p. 195 sq. et Ritschl. Opusc. II. p. 518 sq. de Ceterum idem etiam in Nov. Ann. phil. hac re disputarunt.
- Epiros. Sic etiam ap. Ovid. Met. VIII, 283. et alibi. Cf. Neue I. p. 122. I, 65. glaeba. Omnino ef. Wagn. Orth. Verg. p. 439. Ribbeck.

ADDENDA. 547

Proleg. p. 385. Corssen. I. p. 687 sqq. et Brambach. p. 205 sq. soles, Sonnenblicke, Sonnenstrahlen: Neue I. p. 433. 66. Ad Geo. siliqua quassante. Vide adnott. ad Aen. II, 27.
Eadem fere, quae de h. l. disputavi, repetit Ameis. in
Nov. ann. phil. LXII. p. 32.
De Adv. nequiquam scribendi ratione praeter priores vi-74. I, 92. ros doctos cf. etiam Lachmann. ad Lucr. II, 1148. p. 141. et Neue II. p. 495. De voce comminus duplici m scribenda cf. Fleckeisen L tit. p. 13. Ribbeck. Proleg. p. 393. Corssen. II. p. 415, 858. luxuries (infra autem v. 191. Ablat. luxuria). Sic Aen. II, 374. segnitics et XI, 328. materics. Cf. Neue I. p. I, 104. I, 112. 385 sq. I, 120. intubum. Vid. etiam Brambach. p. 203 sq. I, 126. signare etiam Ameis. 1. 1. p. 34. explicat per mit einem Male bezeichnen. I, 134. sulcis pro in sulcis. Vid. adnott. ad Aen. III, 503. I, 146. urguens. Vid. etiam Ribbeck. Proleg. p. 448. Corssen. I. p. 86. et Brambach. p. 127 sqq.
Pluralis frumenta hic, ut v. 189. 315. III, 176. Aen. IV, 406., varia frumenti genera significat. Cf. Neue I. p. 418. I, 150. I, 151. De forma essem pro ederem vid. Neue II. p. 469.
I, 160 sqq. De instrumento rustico nunc etiam cf. liber meus

Hellas u. Rom P. I. vol. I. p. 245. cum notis 102—107.
I, 161. De Praepos. postpositis vide supra ad Ecl. IX, 40.
I, 163. volventia plaustra. Vid. Neue II. p. 193.
I, 182. que - - atque. Cf. etiam adnott. ad Aen. IV, 506. et
650. — De Codd. Verg. inter duplicem Accus. domos et
domus fluctuantibus vid. Neue I. p. 541 sq.
I 185. receulat. Cf. Nane II. p. 236. I, 185. populat. Cf. Nene II. p. 236. - I, 200. De Infinitivi absoluti usu ef. etiam Klotz. ad Ter. Andr. p. 28. et Holtze. Synt. Plaut. et Ter. II. p. 29 sq. (a Weidn. ad Aen. II, 685. laud.) et de pleonasmo retro referri praeter adnott. ad Aen. (II, 378. et) VI, 449. Weidner. ad Aen. I, 342.
Weidner. ad Aen. I, 342.
bracchium. Cf. etiam Ribbeck. Proleg. p. 391.
anni. Sic ubique Vergilius. Cf. Neue I. p. 219.
ostriferi Abydi descendit a Nom. Abydum, quae forma
invenitur ap. Plin. H. N. V, 32, 40.; nam Abydus est
generis femin. Cf. Neue I. p. 655.
Viris doctis de antiqua Genitivi forma (die) disserenti-I, 202: I, 203. I, 207. I, 208. bus adde Bentl. ad Hor. Od. III, 7, 4. Cort. et Kritz. ad Sall. Iug. 21, 2. et 52, 3. Koenium de lingua epica Rom. p. 81 sqq. et Neue I. p. 391. — Weidner, ad Aen. I, 636. defendit lectionem dies (ut sit Genitivi forma). I, 213. Ut nos, sic etiam Ladew, ad Aen. II, 103. de significatione voc. iamdudum statuit, quocum consentit Ameis. in Nov. ann. phil. LXII. p. 35. Lectionem aristis Wagn. etiam in Philog. XVII. p. 170. defendit loco Quinct. Inst. I, 3, 5. ut imitatae spicas I, 226. herbulae inanibus aristis ante messem flavescunt.
sole rubens. Consentit mecum Ameis, in Nov. ann. phil.
LXII. p. 35. — igni. Vid. supra ad Ecl. VIII, 81.
Cum Ribbeckio etiam Weidner. ad Aen. I, 259. consentit. De Adv. sublimen nunc etiam vid. Ribbeck. Proleg. p. 446. Ritschl. Opusc. II. p. 467 sqq. (ubi etiam Vergilio hoc Adverbium vindicat et contra Klotzium. I, 234. I, 242. Vergilio hoc Adverbium vindicat et contra Klotzium

> doctos supra ad v. 146. allatos. I, 248. Neue II. p. 331. in omnibus, quos attulimus, Vergilii

qui dubitavimus.

I, 246,

sane parum urbane loquentem disputat) et Neue II. p. 515. Nos imprimis ob locos Geo. I, 320. et III, 108. se-

tingui. Praeter Wagn. Orth. Verg. p. 478. cf. viros

locis (quibus adde Aen. VII, 794.) formam densere videtur praeferre. obtunsi. Cf. Ribbeck, Proleg. p. 148. et Brambach. p. 268. — lintres. Hanc scribendi rationem iuxta lunter de-Ad Geo. I, 262. p. 271. Tertiam vero rationem (*lymter*, quam recepit Ribbeck, quamque etiam agnoscunt Buecheler, in Mus. Rhen. XI. p. 297 sq. et Brambach, p. 124.) Fleckeis, l. l. iure videtur reiicere. Fortasse etiam hic cum Eutychio (Corp. Gramm. L. Lindem. I. p. 179.) huntres scribendum case censet Schmitz, in Nov. Ann. phil. LXXXV. dum esse censet Schmitz. in Nov. Ann. phil. LAXXV. p. 109.
balantum. Sic Geo. II, 462. salutantum, III, 183. (et Aen. XII, 410.) bellantum, III, 541. natantum, IV, 167. (et Aen. I, 434. VI, 755.) venientum, IV, 255. et 472. carentum, Aen. V, 148. faventum, VI, 432. silentum, VII, 16. rudentum, IX, 551. et XII, 5. venantum, X, 674. et XII, 410. cadentum, XI, 216. macrentum, XI, 838. furentum, XI, 886. defendentum et ruentum, XII, 519. potentum. Cf. Neue II. p. 57 aq. consumz. Cf. etiam Ribbeck. Proleg. p. 434. Corssen I. p. 250. Brambach. p. 270 sq. et Neue I. p. 139 sq. hiemes. Cf. etiam Brambach. p. 249 sq. et Neue I. I, 272. I, 299. hiemps. Cf. etiam Brambach. p. 249 sq. et Neue I. p. 138. I, 303. oeu cum. Vid. adnott. ad Aen. IX, 30. cont cum. Vid. adnott ad Aen. 12, 30.

Contra Ribbeck., qui parum sibi constans solosque Codd. secutus prius Cum, deinde quom, infra v. 361 sq. prius quom, post cumque, III, 332 sq. prius sicube, post siculs, IV, \$25 sq. prius Eurydice, tum Eurudice scripserit etc., recte disputat Wagner. in Philol. XVII. p. 364. Omnino cf. Schultze. Orth. Quaest. decas p. 3., qui, quamquam vulgarem scribendi rationem contra rerum I, 310. novarum cupidos haud raro iniuria defendit, recte ta-men contra eos videtur disputare, qui ,,ut quod verbum ab ullo umquam librario insolentius scriptum deperiatur, id nunc eoden modo edendum in libris putent. custuments. Cf. Wagn. Orth. Verg. p. 418. Ribbeck. Proleg. p. 389. Fleckeisen. L tit. p. 8. et Corssen. I. p. 37. II. p. 174.

quo motu. Viris doctis ad h. l. laudatis adde Schnei-I. 311. I, 329. der. in Nov. Ann. phil. LXI. p. 255.

Athon. Vid. ad Aen. KII, 701. Cf. etiam Nene I. p. 133.

deicit. Vid. ad Kel. VI, 19.

Neue II. p. 550. sq. nihil interesse censet, utrum in einsmodi locis sub cum Accus., an cum Abl. construa-**I**, 333. I, 340. tur, quod probare non possum.

I, 344. De forma quoi cf. etiam Ribbeck. Proleg. p. 413. Corssen. I. p. 115. 706. II. p. 672. 675 sq. Brambach. p. Is 3. 229. et Neue H. p. 165.

I, 378. Pro "Corssen. de pron. I. p. 81 sq." nunc lege I. p. 226 sq. ed. H. et adde Brambach. p. 259. (qui reiicit script. wagner. in Philol. Suppl. I. p. 364.
Wagner. in Philol. Suppl. I. p. 387. damnat eiusmodi elisionem Pronominis relativi, quae locum non habeat, nisi ante Verba composita, quare hic, ubi in Cod. Med. I, 383. atque legatur, pro et quae coniicit quaeque. Etiam Fleckeis. L tit. p. 31. et Corssen. II. p. 127. I, 385. 199. non nisi formam umerus probant, quos propter originem a Graeco a μος fortasse rectius secutus essem. Alia res est in vocc. umor, umidus etc. (vid. supra ad Ecl. III, 82.), in quibus scribendis Med. auctoritatem cum Hauptio et Ribbeckio sequi dubitavimus, cum hic Codex (ut alii libri) etiam in aliis vocabulis (ut halare, halitus, hastilia, haurire, haustus, hora, honor, hortari,

humus etc.) literam h omittat, ubi eius omittendae interna causa non apparet, et humor, humidus etc. nobis nervosius quid habere videntur, quam umor, umidus etc.,

Ad Geo. I, 395.

quare etiam harena, harundo et similia scripsimus.
obtunsus. Vid. etiam Brambach. p. 268.
tenvia. De hac synizesi nunc imprimis cf. Th. Bergk.
in Zeitschr. f. d. Alt.-Wiss. 1851. p. 217 sqq. et quae
contra eum disputat Ritschl. Opuse. II. p. 596 sq. et 601.
pinna. Cf. tamen Corssen. (I. p. 181.) II. p. 270. et I, 397. I, 398.

I, 399,

Brambach. p. 142 sq. alcyones. Vid. infra ad III, 338. voces ingeminant, ut apud Ovid. Met. III, 368. Cf. etiam adnott. ad Aen. I, 747. I, 409.

I, 413.

De hoc loco agit etiam Hoffmann. in Ephem. gymn. Austr. 1851. p. 389 sq. contra Wagnerum disputans. Etiam Schrader. in Muetzellii Ephem. gymn. VII. p. 726., Hoffmann. l. modo l. p. 383. et Schenkl. in iisdem Ephem. gymn. Austr. 1852. p. 394. recte defendunt lectionem divinitus; sed Schrader coniungit rerum prudentia. dum Hoffm. pen addit. gno rerum referat

dentia, dum Hoffm. non addit, quo rerum referat. aëra. De hac Accus. forma Vergilio satis usitata vid. I, 428.

I, 452. I, 454.

Neue I. p. 310 sqq.
ipsïus. Vid. supra ad Ecl. I, 7. et cf. Neue II. p. 145.
De paragoge Infin. Pass. nunc etiam cf. Neue II. p. 309
sqq. et adde locos Aen. VII, 70. VIII, 493. et IX, 231.
fervere. Adde Geo. IV, 556. et cf. Neue II. p. 324.
sacculum, non seculum scribendum esse, etiam Fleckeisen. L tit. p. 27. et Corssen. I. p. 325. docent. Cf.
etiam Brambach. p. 205 sq.
De forma vortex cf. etiam Wagner. Orth. Verg. p. 481
(Ribbeck, Proleg. p. 436, Corssen, II. p. 66.) Brambach. I, 456. I, 468.

(Ribbeck, Proleg. p. 436, Corssen, H. p. 66.) Brambach. p. 101 sq. et Weidner, ad Aen. I, 117. Palatia. Sic Aen. VI, 836, et VIII, 347, 653. Capitolia. I, 499. Cf. Neue I. p. 411.

fas atque nefas. Cf. adnott. ad Aen. I, 543. ibique etiam Weidner. I, 505.

Schrader, in Muetzellii Ephem. gymn. VII. p. 726. aut I, 513. addunt se spatio, aut addunt se spatia ("so erweitern sich die Räume") legendum esse censet. Ribbeck. autem Proleg. p. 65. explicat: "quo plura absolvunt spatia, eo magis addunt gradum".

13. П,

П, 46.

I, 481.

magis addunt gradum".

glauca canentia. Vide ad Aen. II, 27. adnotata.

repperit. Vide adnott. ad Aen. IV, 214.

exorsa. Cf. Aen. X, 111. Sic orsa ap. Ovid. Her. XIV,

18. Cf. Neue II. p. 231.

Hoc uno loco ap. Verg. myrtus est vox 4. Declin., alibi
(Ecl. II, 54. VII, 6. Geo. I, 28. IV, 124. Aen. V, 72.) ubique

2. Decl., ut etiam cupressus et laurus, dum pinus semper

est. 4. Decl. Cf. Neue I. p. 535. cnm p. 530. et 534. 535. II, 64.

est 4. Decl. Cf. Neue I. p. 535. cum p. 530. et 534. 535. Etiam Neue I. p. 531. contra Wagu. fagus pro Nom. Plur. habentem recte disputat. H, 71.

Etiam Neue II. p. 409 sq. Lachmanno assentiens correptionem ultimae syllabae in iit et petiit negat et contra Wagn. П, 81. disputat. (Cf. etiam Weidner. ad Aen. II, 279.) Sed cum nemo dubitare possit de veritate lectionis ambiit Aen. X, 243., quidni etiam exitt probum esse statuamus? Praeterea etiam quidin cuam exit probum esse statuamus? Praeterea etiam alia conferantur Perfecta, în quibus neque illi viri docti correptam ultimam syllabam negant, quamquam in singulis Codd. alterum i omittitur (Geo. I, 475. Aen. VII, 516. VIII, 87. 218. 227. IX, 630. X, 464.) et Naue ipse Aen. VII, 516. cum quibusdam Codd. Audit et Triviae longe lacus, audit et amuis scribi non posse confitetur. Pomaque. Aliter statuit Weidner. ad Aen. II, 37. Lesbon. Sic Geo. III, 6. Delos, Aen. II, 21. Tenca

|    |      |     |              | dos, III, 270. Zacynthos, Aen. III, 125. Naxon, ibid                                                             |
|----|------|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |     |              | 126. Olearon et Paron et VII. 208. Samon (quam                                                                   |
|    |      |     |              | quam in omnibus his locis Codd. quidam Accus. in un mittunt). Sic etiam Aen. IV, 670. Tyros, Aen. VI, 13:        |
|    |      |     |              | mittunt). Sic etiam Aen. IV, 670. Tyros, Aen. VI, 132                                                            |
|    |      |     |              | Cocytos, Geo. II, 487. Spercheos, Geo. III, 94. Pelior                                                           |
|    |      |     |              | Ecl. VI, 13. Mnasyllos, Aen. II, 264. Epeos, sed X, 51. Paphus, Ecl. VIII, 22. et X, 15. Macnalus etc. Cl.       |
|    |      |     |              | omnino Neue I. p. 122 sqq.                                                                                       |
| Ad | Geo. | II. | 119.         | balsama. De hoc Plurali cf. Neue I. p. 422.                                                                      |
| -  | -    |     | 137.         | Hoffmann., qui prius probaverat Wakefieldi coniecturar                                                           |
|    |      |     |              | turgidus, hoc recte retractavit in Ephem. gymn. Austi                                                            |
|    |      |     | 4.40         | 1853. p. 520.                                                                                                    |
|    | -    |     | 142.         | virum. Cf. Neue I. p. 110. et adnott. ad Aen. III, 70                                                            |
| -  | :    |     | 156.<br>170. | manu. Vid. adnott. ad Aen. IV, 344. et VI, 395.<br>Quod attinet ad celerem transitum ab Accusativo a             |
|    |      | ,   | ••••         | Vocativum cf. adnott. ad Aen. II, 56. ibique etiam Weidner                                                       |
| -  | •    | II, | 177.         | cuique. Vid. adnott. ad Geo. 1, 344.                                                                             |
| -  | -    | II, | 187.         | De Adv. hoc, quod Haupt. et Ribbeck. exhibent, cl                                                                |
|    |      |     |              | Neue II. p. 491. Aen. VIII, 423.; sane ob omnium fer                                                             |
|    |      |     |              | Codd. consensum et Prisciani Serviique auctoritatem d                                                            |
| _  | _    | TT  | <b>22</b> 5. | eo dubitare non licet. Ladew in Nov Ann phil LYXIII n. 464 ananicatu.                                            |
|    |      | ,   | 220.         | Ladew. in Nov. Ann. phil. LXXIII. p. 464. suspicatus hanc mutationem a Vergilio in iis modo exemplaribu          |
|    |      |     |              | factam esse, quae adhuc venales fuerint ("die noch au                                                            |
|    |      |     |              | dem Lager waren").                                                                                               |
| -  | -    | II, | 277.         | setius. Cf. etiam Fleckeisen. L tit. p. 28. Corssen.                                                             |
|    |      | T T | -104         | p. 37. 52. II. p. 361. Brambach. p. 219. et Neue II. p. 521                                                      |
| -  | •    | 11, | 284.         | Cf. Empedocl. fragm. v. 237 sqq. Stein. (s. 315 sqc<br>Karsten.). Disputavit de h. l. etiam Schrader. in Muetzel |
|    |      |     |              | lii Ephem. VII. p. 723.                                                                                          |
| -  | -    | II, | <b>327</b> . | magnus magno. Imprimis cf. adnott. ad Aen. III, 159                                                              |
| -  | -    | II, | 369.         | tum denique. Vid. Weidner. ad Aen. II, 295.                                                                      |
| -  | -    | П,  | 375.         | Ladew. Ribbeckio prius adversatus erat in Nov. An                                                                |
| _  | _    | TT  | 381.         | phil. LXXIII. p. 466.<br>proscaenia. Cf. etiam (Ritschl. Opusc. II. p. 602.) Con                                 |
| _  | _    | 11, | JO1.         | sen. I. p. 325. omninoque Brambach. p. 205 sq. Prac                                                              |
|    |      |     |              | terea vid. supra ad I, 65.                                                                                       |
| -  | -    | II, | 384.         | saluere. Cf. etiam Aen. III, 416. X, 453. XII, 741.                                                              |
|    |      |     | 000          | Neue Forment. II. p. 372 sq.                                                                                     |
| -  | •    | 11, | 389.         | Ut hic vulgarem habenus constructionem suspendere e                                                              |
|    |      |     |              | (alibi ab) aliqua re, sic hoc Verbum Aen. I, 318. (ul vid. Weidner.) et ap. Livium I, 26, 6. etiam cum simpli    |
|    |      |     |              | Ablativo construitur.                                                                                            |
| -  | -    | II, | <b>396</b> . | Etiam Neue I. p. 377. in Vergilii locis (praeter hur                                                             |
|    |      |     |              | Aen. I, 212. et V, 103.) formam veribus testatur.                                                                |
| -  | -    | 11, | <b>42</b> 3. | dente recluditur unco, ut Aen. X, 601. mucrone recluder abi side educati                                         |
| _  | _    | 11  | 441.         | dere, ubi vide adnott.  De crebris elisionibus vide adnott. ad Aen. II, 84.                                      |
| _  |      | 1., | 427.         | Wagner, ad hunc ipsum locum.                                                                                     |
| -  | -    | II, | 464.         | Locis, ubi de aere Corinthio agitur, nunc etiam ado                                                              |
|    |      |     |              | libri mei Hellas u. Rom P. I. Vol. I. p. 79. not. 280                                                            |
| -  | -    | 11, | 480.         | obices. Cf. etiam Corssen. II. p. 413. et omnino Bran                                                            |
| _  | _    | TT  | 482.         | bach, p. 200 sqq.  De Ribbeckii scribendi ratione opstare cf. etiam Cor                                          |
| -  | -    | 11, | 102.         | sen. I. p. 119 sq. et Brambach. p. 205 sq. 241 sq. 33                                                            |
| -  | -    | II, | 497.         | bacchata Vid etiam adnott ad Aen. III. 125 et Nei                                                                |
|    |      |     |              | Forment. II. p. 202 sq.                                                                                          |
| -  | -    | II, | <b>49</b> 0. | Cf. Empedoel. fragm. v. 341. Stein. et Schrader.<br>Muetzellii Ephem. VII. p. 723.                               |
| -  | _    | ĮŤ. | 497.         | Hister. Cf. etiam Corssen. I. p. 108. (omninoque Bran                                                            |
| -  | -    | ,   | 201.         | bach, p. 282 sqq.)                                                                                               |
| -  | -    | II, | <b>506</b> . | Cf. Beckeri Gallus II. p. 273. et liber meus Hellas                                                              |
|    |      |     |              | Rom I, 1. p. 61. not. 145.                                                                                       |
| -  | •    | П,  | <b>5</b> 35. | iteratur Aen. VI, 784.                                                                                           |

Ad Geo. II, 542. Genit. equum s. equom invenitur etiam Aen. VII, 189. 651. 691. IX, 26. 523. XII, 123. Alii minus frequentes eiusmodi Gen. sunt famulum Aen. XI, 34. et iuvencum Aen. IX, 609. Cf. Neue I. p. 113. Ceterum vid. supra ad II, 142.

scaena. Vid. supra ad II, 381. Quod ad ipsam rem attinet, de scena et versatili et ductili etiam Hoffmann. - III, 24. in Ephem. gymn. Austr. 1851. p. 390 sq. nobiscum consentit. Ceterum nunc etiam cf. quae exposui in libro meo

Hellas u. Rom I, 1. p. 346 sq. Gangaridum. Cf. Aen. VII, 305. Lapithum, VII, 735. Ш, 27. Teleboum, I, 565. et saepius Aeneachum, X, 564. et XII. 121. Ausonidum, praeterea vero Aen. III, 20. Caelicolum, et VIII, 698. omnigenum et vid. Neue I. p. 17 sqq. De Assaraco vid. etiam adnott. ad Aen. VI, 650.

III. 35.

De Activo luxuriare iuxta Dep. luxuriari usurpato cf. III, 81. Neue Forment. II. p. 220.

equi biiuges. Cf. Aen. XII, 355. X, 571. et Neue II. p. 70. — Achilli. Vid. supra ad Ecl. VIII, 70. III, 91.

career, die Schranke, Verg. etiam Aen. V, 145. Sing. numero utitur, Geo. I, 512. vero Plurali, ut plerique. 111, 104.

III, 111.

numero uttur, Geo. 1, 512. vero Plurali, ut plerique. Cf. etiam Neue I. p. 468 sq. spumae. Poetas potissimum hoc Plur. saepe uti docet Neue I. p. 415. (Vid. Geo. III, 203. 449. 516. Aen. I, 35. III, 208. IV, 583. VII, 465.) Conferri possunt rores, pruinae, nives, grandines, de quibus Neue I. p. 417. agit. tunsus, ut Geo. IV, 267. 302. Aen. I, 481. XI, 37. Moret. 27., et obtunsus Geo. I, 262. 395. 433. III, 135. Aen. I, 567., at contusus Geo. IV, 240. Cf. Neue Formenl. II. p. 446. sq. III, 133.

p. 446 sq. Etiam Neue Formenl. II. p. 194. pascunt recte ad pa-- III, 143. stores refert.

monstrum. Cf. etiam adnott. ad Aen. V, 849. Neglexi III, 152. autem adnotare Ribbeckium scribere mostrum, de qua

arcebis pecori. Alibi Vergilius arcere aut cum simplici Ablativo (Geo. III, 131. Aen. I, 31. 300. V, 742. VI, 316. VII, 778. XI, 826.), aut cum Praepos. a (Geo. - III, 155. IV, 168.) construit.

Qualis cum. Vide etiam adnott. ad Aen. II, 472. et III, 196.

Weidner. ad Aen. II, 223. simul - - simul. Vid. adnott. ad Aen. I, 513.

III, 204. De essedis cf. etiam Beckeri Gallus III. p. 9, et liber

meus Hellas u. Rom I, 1. p. 41. nota 5. De scriptura Vat. bovom a Ribbeckio recepta cf. Neue III, 211.

lavit. Adde infra Geo. III, 359. et cf. Neue II. p. 322. obnixus. Vid. adnott. ad Aen. I, 144. stabulare. Vid. Neue II. p. 243. III, 221.

III, 222. III, 224. III, 241. Lectionem subvectat etiam Hoffmann, in Ephem. gymn,

Austr. 1851. p. 383. recte impugnat. Contra Ribbeckium etiam Wagner. in Philol. XVII. p. III, 247.

364 sq. disputat. Etiam Hoffmann. I. modo I. p. 384. Copulam reiicit lo-111, 254. cumque aliter explicat.

Quid iuvenis? Ct. Aen. III, 339. Quid puer Ascanius? De Nom. Plur, Fem. haec cf. etiam Bentl. ad Ter. Andr. I, 1. 99. Alschefski ad Liv. XXI, 21, 4. Hildebr. - III, 258. - III, 305. ad Appul. Met. IV, 2. p. 239. et qui eos laudat Neue

II. p. 150. barbas et infra v. 366. barbis. Vid. supra ad v. 111. III, 311. dare. De Infinitivo pro Imperativo posito diximus ad Aen. III, 405. Wagner., qui in Philol. Suppl. I. p. 376. III, 335. hune usum Romanis prorsus abiudicat, simul audit

omissum verbum inbeo, "quod facile subintelligi possit cum praecipientis partes agat poeta." Sed nonne ho cum praecipientis partes agat poeta." Sed nonne no paulo argutius?
Etiam Neue 1. p. 60. lectionem alcyonen videtur prae ferre et recte iudicat, formam alcyonem niti tantun Nom. Plur. alcyones Geo. I, 399. Sen. Agam. 670. Gell III, 10, 5. et Gen. Sing. alcyonis ap. Val. Fl. IV, 45. mapakia. Weidner. ad Aen. I, 421. conferri iubet Ge senii Linguae Phoen. monum. p. 392. et quod ad rantecta attinet, provocat ad Histor. Quellenbuch II, 2 Ad Geo. III, 338. III. 340. p. 201. smda hospita, ut Aen. III, 539 terra hospita, III, 377 III, 362. hospita acquora et contra Aen. IV, 41. inhospita Syrtis et V, 627. inhospita saxa. Aliorum scriptorum loco huc pertinentes collegit Neue II. p. 11 sq. omnino agen de Subst. aliis Substantivis Adiectivorum loco adiectis. Quo vario sensu Plur. aera a Verg. usurpetur, docet Neu III, 363. VIII, 451., Erzasbeiten: Geo. II, 464., Erzbilder: Geo. IV, 173. Aen. VIII, 451., Erzasbeiten: Geo. II, 464., Erzbilder: Geo. I 450. Aen. VI, 847., Erzbecken: Geo. IV, 151. Aen. III 111., cherne Rüstungen: Aen. II, 734. VII, 526. IX, 809 X, 336., Kupfermünzen vel omnino Geld: Aen. XI, 329.

III, 376.

specubus. Cf. Neue I. p. 371 sqq. Verubus in Codd quibusdam legitur Geo. II, 396. Aen. I, 212. et V, 103

III, 449. 450. sulfura, ceras, Schnefel-, Wachsstücke: Neue I. p. 428. Vid. ad Ecl. VIII, 53. volgo. Vid. ad Aen. III, 643. macrentem. Vid. Wagn. Orth. Verg. p. 453. et Corssen I. p. 328. Sic etiam Ecl. I, 36. et al. macestus scripsimus III, 494. III, 519. Quod attinet ad Ribbeckii et Hauptii scribendi rationen III, 546. Quod attinet ad Ribbeckii et Hauptii scribendi rationen relinquont et relincunt cf. Wagn. Orth. Verg. p. 450 Corssen. I. p. 73. et Brambach. p. 234. Omisi adnotare, Ribbeckium ex Gud. recepisse forman vimene, ut ex Med. Aen. VII, 221. limena, XI, 663 agmena et ex Rom. XII, 212. fragmena. Vid. de has flexione Neue I. p. 155. Sed cf. Geo. II, 241. 245. 414 III, 166. Aen. VI, 137. XI, 65., ubi nulla invenitu lectionis varietas IV, 34. lectionis varietas. IV, 47 sqq. Prius Ladew. in Nov. Ann. phil. LXXIII. p. 467. huic transpositioni adversatus erat caenum. Cf. etiam adnott. ad Ecl. I, 17. 36. Geo. III. IV, 519. etc. IV, 51. Neglexi indicare v. 47--50. iam supra legi post v. 17. medicatus. Cf. Aen. VI, 420. et Neue II. p. 221. nactus et nanctus. Fleckeisen. L tit. p. 21. et Neue II. IV, p. 453. utramque formam rectam esse docent. De forms nanctus praeter Drakenb. ad Liv. XXIV, 31, 14. et XXV. 30, 2. Oudend. ad Suet. Caes. 11. Ottonem ad Cic. Rep I, 10, 16. aliosque cf. Ritschl. ad Plaut. Trin. I, 2, 25 et Bacch. II, 2, 39. Brambach. p. 270. formam nactus praefert. forsitan cancrem, nisi spatiis iniquis exclusus essem (v 147.). Cf. Weidner ad Aen. II, 139. IV, 118. sorti (Dat., non Abl.). Consentit mecum Neue I. p. 241 Quod attinet ad scripturam fraglantia a Ribbeckio re IV. 169. ceptam cf. idem in Nov. Ann. phil. LXXVII. p. 191 Sed recte ei adversatur Weidner. in Progr. Colon. a 1864. et ad Aen. I, 436. (Cf. etiam Brambach. p. 258. IV, 213. 214. rupers - Diripuers. Vid. adnott. ad Geo. I, 49. IV, 229. thensauri. Cf. etiam Corssen. I. p. 255. et Brambach p. 266. De nomine *Pleias s. Plias* Singul. usurpato vid. Neu IV, 233. I. p. 462.

553

- Ad Geo. IV, 248. Etiam hic Ladewig. prius in Nov. Ann. phil. LXIII. p. 467. aliter statuerat.
  - stridere. Cf. Neue II. p. 325.
- IV, 262. IV, 269. Plurali defruta utuntur etiam Stat. Silv. IV, 9, 39. et Plin. H. N. XIV, 21, 27. §. 136. Cf. Neue I. p. 413. De defruto ipso vide librum meum Hellas u. Rom I, 1, p. 142. not. 36.
  - IV, 276.
- Cf. etiam Ladewig, loco modo laud, prope flumina. Vid. Neue II. p. 527 sq. carchesium. Vid. liber meus Hellas u. Rom I, 1. p. 210. IV, 278. IV, 280. IV, 290 sqq. Etiam hic Ladew. loco modo laud. prius aliter cen-
  - De imbricibus omninoque de tectis Romanorum cf. liber IV, 296. meus Hellas u. Rom I, 1. p. 145. not. 47. et p. 215. not. 6.
  - Cum lectione Ephyra conferri potest Gela Aen. III, 702. IV, 343. Alibi Graeca nomina in a missa a poetis Rom. plerumque corripiuntur. Vid. Ecl. VI, 79. Geo. IV, 511. Aen. II, 404. (III, 183. 187.) etc. et cf. Neue I. p. 54 sq.
- genetrix et genitrix. Illam scribendi rationem defendunt etiam Wagn. in Orth. Verg. p. 438. Lachm ad Lucr. p. 15. Huebner. in Nov. Ann. phil. LXXVII. p. 358 sq. et LXXVIII. p. 437. Fleckeisen. L tit. p. 17. Ribbeck. Proleg. p. 420. et haud dubie etiam Brambach., qui certe ubique genetivus scribit; hanc vero Schultze. Orth. IV, 363.
  - Quaest. decas p. 31 sq. et, ut videtur, Corssen. I. p. 436. et II. p. 297.

    IV, 371. Cf. etiam Ovid. Met. IX, 1. XIV, 602. Fast. III, 647. Gesner. ad Claud. in Eutrop. II, 164. Gierig et Iahn. ad Ovid. Met. VII, 1. et Voss. Mythol. Briefe II, 34.

    IV, 377. mantelia. Cf. liber meus Hellas u. Rom I, 1. p. 14. et p. 57 not. 115. IV, 371.
- p. 57. not. 115. Cf. Weidner. ad Aen. I, 704.
- IV, 379.
- milia. Cf. Lachmann. ad Lucr. p. 32. Corssen. I. p. 226. Huebner in Nov. Ann. phil. LXXVII. p. 361. alii. IV, 473.
  - Contra Schultz. Qu. orth. decas p. 44. defendit millia. magnanimum. Adde Aen. VI, 307. et de contracta forma IV, 476.
- Genitivi cf. etiam Neue I. p. 102 sqq.

  IV, 480. noviens. Vid. supra ad Ecl. III, 74.

  IV, 537 sqq. De sacrificiis Romanorum cf. quae exposui in libri mei modo comm. P. I. Vol. II. cap. 9. mox prodituro.

  IV, 561. fulminat. Cf. etiam Propert. V, (IV,) 8, 55. Ovid. Am.
- I, 8, 16. et Neue II. p. 480.

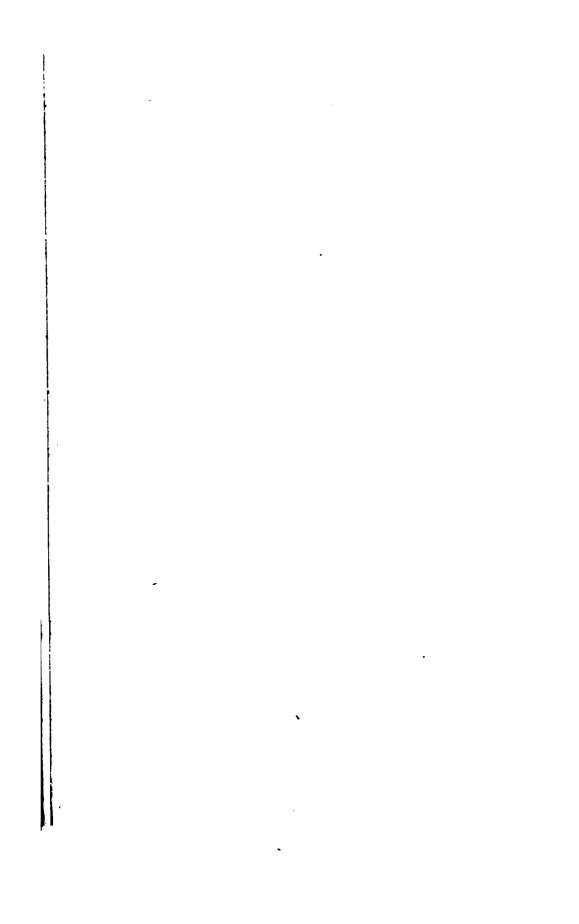

. . . 

LIPSIAE
EL OFFICINA HUNDERTSTUND & PRIES.

|  |  | • |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |



.

•

